## BULLARIUM

**ROMANUM** 

## BULLARUM

## DIPLOMATUM ET PRIVILEGIORUM

# SANCTORUM ROMANORUM PONTIFICUM TAURINENSIS EDITIO

LOCUPLETIOR FACTA

COLLECTIONE NOVISSIMA PLURIUM BREVIUM, EPISTOLARUM, DECRETORUM ACTORUMQUE S. SEDIS

A S. LEONE MAGNO USQUE AD PRAESENS

CURA ET STUDIO

COLLEGII ADLECTI ROMAE VIRORUM S. THEOLOGIAE ET Ss. CANONUM PERITORUM

QUAM

#### SS. D. N. PIUS PAPA IX

APOSTOLICA BENEDICTIONE EREXIT

AUSPICANTE

EMO AC REVMO DNO S. R. E. CARDINALI

ALOYSIO BILIO.

#### TOMUS XX

ALEXANDER VIII (ab ann. MDCLXXXIX) ad INNOCENTIUM XII (ann. MDCC).

#### AUGUSTAE TAURINORUM

A. VECCO ET SOCIIS EDITORIBUS

SUCCESS. SEBASTIANI FRANCO ET FILIORUM

M DCCC LXX.

## LÉCTORI BENEVOLO

#### EDITORES TAURINENSES

S.

Inter opus nostrum prosequendum non desistimus quamplurium errorum zizania ab incurioso typographo in campum Bullarum Pontificiarum superinducta evellere, ut illae in nativo suo vultu venustiores appareant. In hoc etiam volumine adornando non minus quam mille offendimus sphalmata, quae novem supra triginta Alexandri VIII, ducentasque, una dempta, Innocentii XII Constitutiones mire deformabant. Earum nonnullas ex integro, pene dixerim, emendare debuimus, ut eam prae ceteris videre est, quae Innocentii XII centesima quinquagesima prima numeratur. Quod quantum nobis facessat negocii et molestiarum, probus quisque facile reputabit.

At non minime nos recreat, quod optatam cursu iam prope attingimus metam. Nonnisi quatuor decennia Bullarum posthac edenda nobis supersunt, ut ad finem Coquelinianae Collectionis perveniamus, quorum duo et amplius, totum nempe Clementis XI pontificatum ab anno MDCC ad MDCCXXI, sequenti tomo XXI concludemus.

Itaque laetare, et tu, candide Lector, studiaque nostra, ut soles, benigno semper favore prosequere. Vale.

Augustae Taurinorum, die xx decembris MDCCCLXX.

A. VECCO ET SOCII.

## **TABULA**

Quae novum ordinem refert, quo chronologice dispositae sunt Pontificiae Constitutiones in Editione Taurinensi, collatum cum veteri ordine Romanae Editionis Hieronymi Mainardi.

| Edit. Tat  | ur.       | Edit. Ro                        | m.  | Edit.    | Taur.       | Edit. Re                      | m.        |
|------------|-----------|---------------------------------|-----|----------|-------------|-------------------------------|-----------|
| Tom. xx    | •         | Tom. 12                         | x.  | Ton      | ı. xx.      | Tom. 1                        | x.        |
|            | ALE       | XANDER VIII                     | 1   | <b>»</b> | LVI         | In supremo militantis         | 55        |
|            |           |                                 |     | ))       | LVII        | In excelsa Sedis apostol.     | <b>56</b> |
| 1689-90    | I ad XXIV | Idem vetus et novus ordo 1-     | -24 | >>       | LVIII       | Iniuncti nobis caelitus       | 57        |
| ))         | XXV       | Sanctissimus dominus            | 35  | ))       | LIX         | Ad exercitium pietatis        | 60        |
| ))         | XXVI      | Ad pastoralis dignitatis        | 25  | ))       | LX          | Salvatoris et Domini          | 59        |
| .))        | XXVII     | Caelestium munerum              | 26  | 3)       | LXI ad LXXV | Idem vetus et novus ordo. 61  | -75       |
| ))         | XXVIII    | Nuper, pro parte dilect         | 27  | >>       | LXXVI       | Circumspecta Romani           | 77        |
| ))         | XXIX      | Pastoris aeterni vices          | 28  | ))       | LXXVII      | Ubi primum humilitatem.       | 76        |
| ))         | XXX       | Aliàs emanavit a felicis        | 29  | >>       | LXXVIII     | Sanctissimus dominus          | 78        |
| <b>»</b>   | XXXI      | Ex iniuncto nobis caelitus      | 30  | »        | LXXIX       | Cum autem inter graviss.      | 79        |
| 39'        | XXXII     | Ex iniuncto nobis caelitus      | 31  | 1694     | LXXX ad XCV | Idem vetus et novus ordo. 80  | -95       |
| <b>»</b>   | XXXIII    | Exponi nobis nuper fecer.       | 32  | ))       | XCVI        | Ad pastorale fastigium        | 97        |
| ))         | XXXIV     | Redemptoris et Domini           | 33  | ))       |             | Speculatores domus            | 96        |
| >>         |           | Cum (sicut accepimus)           | 34  | ))       |             |                               | 190       |
| <b>»</b>   |           | Sanctissimus dominus            | 36  | 1695     |             | Debitum pastoralis officii.   | 98        |
| n          |           | Cum aliàs a felicis record.     | 37  | <b>»</b> |             | Sollicitudo pastoralis        | 99        |
| 1691       |           | Militantis Ecclesiae reg        | 38  |          |             | X Id. vetus et nov. ordo 101- |           |
| <b>»</b>   | XXXIX     | Exponi nobis nuper fecit.       | 39  | 1699     |             | Apostolicae sollicitudinis.   |           |
|            |           | •                               |     | »        |             | Ecclesiae catholicae          |           |
|            | INNO      | DCENTIUS XII.                   |     | »        |             | Exponi nobis nuper fecer.     |           |
|            |           |                                 |     | >>       |             | Exponi nobis nuper fecit      |           |
| 1691       |           | Idem vetus et novus ordo. 1     |     | »        |             | Pastoralis officii            |           |
| 1692 XV    |           | Idem vetus et novus ordo. 17    |     | »        |             | Exponi nobis nuper fecit      |           |
| <b>»</b>   |           | Ex injuncto nobis               | 37  | »        |             | Sincera fide et singularis.   |           |
| ))         |           | Exponi nobis nuper fecer.       | 38  | »        |             | Exponi nobis nuper fecer.     | 181       |
| <b>)</b> ) |           | Sacerdotalis et regiae          | 36  | 1700     | -           |                               |           |
|            |           | LIV Id. vetus et novus ordo. 39 |     |          | CXCIX       | Idem vetus et nov. ordo 189-  | 199       |
| 1693       | LV        | Sanctissimus Dominus            | 58  | ļ        |             |                               |           |

### **INDICULUS**

### SS. PONTIFICUM CONSTITUTIONUM

#### QUAE IN TOMO XX

#### EXTRA ORDINEM CHRONOLOGICUM VAGANTUR.

| Da         | tum A. D.                          |              |                                                                     | GREG            | ORI   | us x | Ι.   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | j | Pag.               |
|------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
|            |                                    |              | Omnipotens Deus .<br>Cum a nobis petitur.                           | : :<br>: :      | <br>  | US I | •    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | 699<br>701         |
| 10         | Octobris                           | 1250         | Precibus dilectae in                                                |                 |       |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 701                |
| 20         | Iunii                              | 1256         | Cum a nobis petitur.                                                |                 |       |      |      | • |   |   |   | • |   | • |   | • |   |   |   | 702                |
| 20         | Iunii                              | 1338         | Cum a nobis petitur.                                                |                 |       |      |      |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | 702                |
|            | Augusti<br>Iunii                   |              | Pastoralis nostrae sol<br>Pastoralis nostrae soli                   |                 | nis . |      | •    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 609<br>8 <b>60</b> |
| <b>3</b> 0 | Septembris                         | 1621         | Pietatis et christianae                                             | GREG<br>charita |       |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 546                |
| 7          | Decembris                          | 1668         | In sublimi                                                          | CLE!            | MENS  | ·    |      | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11                 |
| 27         | Maii                               | 1673         | Ex iniuncto                                                         | CLE.            | MEN:  | SX.  |      | • | • |   |   |   |   | • | • |   |   |   | • | 672                |
| -          | Iunii<br>Iunii                     |              | Exponi nobis Nuper pro parte                                        |                 |       |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | : | 728<br>147         |
|            |                                    |              |                                                                     | INNOC           | ENTI  | us 2 | XII. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|            | Aprilis<br>Septembris              | 1694<br>1695 | <ul><li>(a) Dudum felicis.</li><li>(b) Ad pastorale fasti</li></ul> | <br>gium .      | • •   | •    | •    | • | • | • | • | • | • | : | • | : | • | • | • | 746<br>650         |
|            | a) At si legatu<br>b) At si legatu |              |                                                                     |                 |       |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |

## **INDEX**

#### LECTIONUM VEL MENDOSARUM VEL DUBIARUM

#### EDITIONIS ROMANAE

QUIBUS OPPONUNTUR SINGULIS SINGULAE EMENDATIONES VEL. LECTIONES

NOSTRAE ÉDITIONIS.

(Vide Adv. tom. x1 pag. x11).

| Edit. | Rom.   | Main.                                   | Tom. | īX. |
|-------|--------|-----------------------------------------|------|-----|
|       | Trone. | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Tom. | ı.  |

#### Edit. Taur. Tom. xx.

| $\Gamma ag$ . | 3  | b                | linea      |    |      | Leopoldus                       | Pag.     | 4  | b                | linea      | 3  |      | Leopoldi                                       |
|---------------|----|------------------|------------|----|------|---------------------------------|----------|----|------------------|------------|----|------|------------------------------------------------|
| ))            | 4  | b                | ))         | 9  | ult. | Nihil                           | ))       | 5  | b                | ))         | 25 |      | Nicolaus (?)                                   |
| ))            | 6  | $\boldsymbol{b}$ | ))         | 5  | ult. | deliberare                      | ))       | 8  | a                | ))         | 8  | ult. | delibare                                       |
| <b>)</b> )    | 7  | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 8  |      | collocamus                      | ))       | 8  | b                | ))         | 6  |      | collocantes                                    |
| >>            | 8  | a                | ))         | 10 |      | aliaque                         | n        | 10 | a                | ))         | 4  | ult. | aliisque                                       |
| ))            | 8  | a                | <b>)</b> ) | 34 |      | qui nobis,                      | >>       | 10 | b                | *          | 20 | ult. | qui a nobis                                    |
| ))            | 11 | b                | »          | 33 |      | et pro tempore et perso-<br>nis | ))       | 17 | a                | ))         | 19 |      | pro tempore personas                           |
| ))            | 11 | ь                | <b>»</b>   | 12 | ult. | statutum                        | ))       | 17 | h                | ))         | 5  |      | statum                                         |
| 1)            | 13 | ь                | »          | 13 |      | quod ea                         | ))       | 20 |                  | ))         | 15 |      | quod in ea                                     |
| ))            | 13 | ъ                | ))         | 25 | ult. | insigniti non sunt              | ))       | 21 | a                | ))         | 10 |      | insigniti non sint, huius-                     |
| 4             |    |                  |            |    |      | 0                               |          |    |                  |            |    |      | modi privilegiis mini-<br>me gaudere           |
| 33            | 13 | b                | n          | 19 | ult. | quoscumque fratres laicos       | ))       | 21 | a                | <b>)</b> ) | 19 |      | quicumque fratres laici                        |
| ))            | 14 | $\boldsymbol{a}$ | <b>b</b>   | 30 |      | teneanturque                    | »        | 21 |                  | >>         |    |      | teneaturque                                    |
| "             | 15 | $\boldsymbol{b}$ | ))         | 11 |      | et quibus                       | ))       | 24 | а                | ))         |    |      | quibus                                         |
| >>            | 15 | ь                | n          | 1  | ult. | originarium                     | >>       | 25 | a                | ))         | 11 |      | originariorum                                  |
| n             | 16 | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 15 |      | Romani                          | ))       | 25 | a                | ))         | 16 | ult. | Romanos                                        |
| 'n            | 16 | a                | );         | 19 | ult. | provinciarum                    | ))       | 25 | b                | ))         |    |      | provinciam                                     |
| ))            | 16 | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 16 | ult. | quaecumque                      | <b>»</b> | 25 | ь                | ))         |    |      | quacumque                                      |
| n             | 16 | a                | n          | 3  | ult. | et                              | >>       | 26 | $\boldsymbol{a}$ | . »        | 6  |      | ut                                             |
| ))            | 17 | a                | »          | 24 |      | casibus vestris                 | ))       | 27 | a                | »          | 13 | ult. | casibus, semel in anno, confessionibus vestris |
| 33            | 17 | ь                | <b>)</b> ) | 13 |      | huiusmodi si                    | »        | 28 | a                | *)         | 13 |      | huiusmodi                                      |
| n             | 17 | ь                | ))         | 4  | ult. | etiam                           | »        | 28 | Ъ                | ))         | 10 | ult. |                                                |
| n             | 17 | b                | ))         |    |      | seppellectitium                 | ))       | 28 | ь                | ))         | 9  |      | supellectilium                                 |
| 33            | 18 | a                | <b>)</b> ) | 10 |      | iam                             | ))       | 29 | a                | ))         | 4  |      | etiam                                          |
| ))            | 18 | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 16 |      | affinium                        | ))       | 29 | a                | ))         | 12 |      | affinium et                                    |
| "             | 18 | $\boldsymbol{a}$ | n          | 14 | ult. | pervenientia                    | ))       | 29 |                  | ))         | 17 |      | provenientia                                   |
| 'n            | 18 | $\boldsymbol{a}$ | n          | 7  | ult. | scripta                         | ))       | 29 |                  | ))         | 25 |      | scripto                                        |

i Vel potius lege et veros etiam.

| Pog.          | 19       | 2                | linea      | 13          | cessare                      | Pog.           | 30       | ь                | linea    | 2 1    | ult. | non cessare                 |
|---------------|----------|------------------|------------|-------------|------------------------------|----------------|----------|------------------|----------|--------|------|-----------------------------|
| »             | 19       |                  | ))         | 16          | si quid                      | ))             | 31       |                  | <b>»</b> | 2      |      | et, si quid                 |
| »)            | 19       | n                | ))         | 18          | debuerit                     | ))             | 31       |                  | ))       | 4      |      | debere                      |
| n             | 19       | a                | »          | 1 ult.      | super                        | 'n             | 31       | $\boldsymbol{b}$ | n        | 23     |      | super his                   |
| ))            | 19       | b                | ))         |             | in quibusvis                 | ))             | 32       | $\boldsymbol{a}$ | »        | 18     | ult. | in quibus vos               |
| ))            | 19       | b                | ))         | 16 ult.     | hospitalibus                 | ))             | 32       | b                | >>       | 3      |      | hospitali                   |
| <b>»</b>      | 20       | а                | ))         | 29          | dispositiones                | »              | 33       | $\boldsymbol{a}$ | »        | 10     |      | dispositione                |
| <b>)</b>      | 20       | b                | ))         | 21 ult.     | haereticorum                 | >>             | 34       | $\boldsymbol{a}$ | ))       | 18     |      | haeresum                    |
| »             | 20       | ь                | ))         | 5 ult.      | desiderent                   | 3)             | 34       | b                | *        | 2      |      | desideret                   |
| n             | 22       | $\boldsymbol{a}$ | <b>»</b>   | 13          | illa                         | »              | 36       | b                | »        | 17     |      | illam                       |
| »             | 22       |                  | n          |             | inchoata                     | ))             | 37       |                  | ))       |        | ult. | inchoatas                   |
| ))            | 24       |                  | ))         | 19          | et                           | »              | 40       |                  | n        | 23     |      | ex                          |
| 33            | 24       |                  | ))         | 32          | hoc cum                      | n              | 41       |                  |          |        |      | hocce                       |
| n             | 25       |                  | »          | 5           | le                           | <b>»</b>       | 41       |                  | ))       |        | uit. | delle                       |
| »             | 25       |                  | <b>»</b>   | 17          | abbiano                      | ))             | 42       | -                | ))       | 14     | 74   | abbiamo                     |
| »             | 25<br>26 |                  | »          | 2 uu.<br>17 | settantamila                 | »<br>          | 43<br>44 | -                | ))       | 5      | uii. | settemila                   |
| ))<br>))      | 26       |                  | »<br>»     | 18          | concessionibus               | ))<br>))       | 44       |                  | »<br>»   | 7      |      | per nostras<br>concessionis |
| n             | 27       |                  | <i>"</i>   |             | die S. Thomae                | 'n             | 46       |                  | <i>"</i> | 6      |      | S. Thomas                   |
| <b>3</b> )    | 27       |                  | »          | 9           | singulis presbyteris         | "              | 46       | _                |          |        | ult  | singulis tam presbyteris    |
| »             | 27       |                  | ))         | 22          | aliarum                      | »              | 46       |                  | ))       |        |      | aliquam                     |
| 1)            | 27       |                  | ))         | 20 ult.     | Quodque                      | b              | 47       |                  | ))       |        |      | Quod qui                    |
| <b>))</b>     | 28       | a                | n          |             | aliarumque                   | ))             | 48       | a                | , »)     |        |      | aliorumque                  |
| >>            | 28       | a                | ))         | 2 ult.      | dispensandis                 | ))             | 48       | ь                | ))       | 3      |      | dispensandi                 |
| "             | 28       | ь                | <b>»</b>   | 12          | ab accessibus et commu-      | ))             | 48       | ь                | ))       | 20     |      | ab excessibus et excom      |
|               |          |                  |            |             | nicationibus                 |                |          |                  |          |        |      | municationis                |
| <b>)</b> )    | 28       | ь                | <b>))</b>  | 27 ult.     | possit                       | ))             | 49       | $\boldsymbol{a}$ | . »      | 16     |      | possint                     |
| 1)            | 29       |                  | <b>»</b>   | 5           | qui                          | ))             | 49       | b                | n        | 9      |      | quia                        |
| n             | 29       |                  | ))         | 19          | in certis                    | ))             | 49       |                  |          | 17     | ult. | incertis                    |
| »             | 29       |                  | ))         | 19          | nostrae                      | ))             | 50       |                  |          | 21     | _    | nostrå                      |
| >>            | 30       |                  | <b>)</b> ) | 36          | gaudeat                      | ))             | 51       |                  |          |        | ult. | gaudeant                    |
| ))            | 30       |                  | ))         | 30          | illique                      | ))             | 52       | _                |          | 23     |      | illisque                    |
| "             | 31       |                  | ))         |             | vitae approbatorum           | "              | 53       |                  |          | 12     | ٦,   | vitae probatae              |
| »<br>"        | 31<br>31 |                  | ))<br>))   |             | dioecesi, etc                | »              | 53<br>54 |                  |          | 3<br>7 | uit. | dioecesi<br>vultus          |
| ))<br>))      | 31       |                  | <i>"</i>   |             | in dicto                     | »<br>          | 54       |                  |          | 18     |      | et in dicto                 |
| »             | 31       |                  | »          | 11          | poterit                      | »<br>»         | 54       |                  |          |        | ult  | possit                      |
| ))            | 31       |                  | ))         | 12          | devotionis                   | <i>"</i>       | 54       |                  |          |        |      | et devotionis               |
| ×             | 31       |                  | ))         | 6 ult.      | alias                        | »              | 55       |                  |          | 17     |      | litteras                    |
| n             | 31       | b                | >>         |             | concessas                    | <b>»</b>       | 55       |                  |          | 19     |      | concessa                    |
| ь             | 32       | $\boldsymbol{a}$ | >>         | 29          | faciendi                     | 1)             | 55       | ь                | וו ו     | 16     |      | faciendam                   |
| 'n            | 32       | $\boldsymbol{a}$ | ))         | $19 \ ult$  | . prout ex ea die et ex nunc | n              | 55       | ь                | ) »      | 2      | ult. | prout ex nunc et ea die     |
| "             | 32       | a                | ))         | 14 ult.     | praesentandi                 | >>             | 56       | 0                | , »      | 6      |      | praesentandi personas ido-  |
|               |          |                  |            |             |                              |                |          |                  |          |        |      | neas                        |
| "             | 32       |                  | »          |             | praeficiendo                 | >>             | 56       |                  |          | 17     |      | praeficiendas               |
| >>            | 32       | -                | ))         | 11          | instituendis                 | n              | 56       |                  |          |        |      | instituendas                |
| ×             | 33       |                  | ))         | 9           | destitit                     | ))             | 57       |                  |          |        |      | desistit                    |
| <i>x</i> )    | 33       |                  | ))         |             | reperirentur                 | n              | 57       |                  |          |        | ult. | reperiretur                 |
| »             | 33<br>33 |                  | »          | 20 uu.      | quod                         | ))             | 58       |                  |          | 19     | 1,   | quot                        |
| ))<br>))      | 33       |                  | »<br>»     | 10          | concessas                    | »<br>»         | 58<br>58 |                  |          |        |      | alii                        |
| <i>n</i><br>» | 34       |                  | "          | 23          | erigendam                    | ))<br>))       | 59       |                  |          |        |      | concessa<br>eligendi        |
| "<br>b        | 34       |                  | <i>"</i>   | 36          | mensa                        | <i>n</i><br>)) |          | i a              |          | 8      | ust  | mensae                      |
| <i>"</i>      | 34       |                  | ))         | 37          | dote, et redditus            | <i>"</i>       |          | b                |          | 9      |      | dote, redditus              |
| ))            | 34       |                  | ))         |             | . illa                       | ))             |          | b                |          |        | ul/  | illam                       |
| n             | 34       | a                | ))         |             | . triennium                  | ))             |          | a                |          | 7      |      | terminum                    |
| <b>»</b>      | 22.4     | b                | >>         | 4           | instituendis                 | ))             |          | a                |          | 12     |      | instituendas                |
| ۶.            | 35       | Б                | "          | 19 ult      | subeundo                     | <b>»</b>       | 62       | b                | , m      | В      |      | subeunda                    |
|               |          |                  |            |             |                              |                |          |                  |          |        |      |                             |

| Pag.       | 35  | Б | linea      | 18 | ult.   | occupantur                | Pag.       | 62         | ь                | linea      | 8  |       | occupentur                      |
|------------|-----|---|------------|----|--------|---------------------------|------------|------------|------------------|------------|----|-------|---------------------------------|
| , ,        | 36  |   | »          |    | _      | eosque                    | ))         | 64         |                  | ))         |    | ult.  | eos quoque                      |
| ))         | 38  |   | ))r        | 16 |        | universali                | ))         | 67         |                  | ))         | 11 |       | universalis                     |
| ×          | 38  |   | ×          | 20 |        | vindicata                 | ))         | 67         | - 1              | ))         | 17 |       | vindicare                       |
| 10         | 38  |   | · »        |    | ult.   | 1681                      | ))         | 68         |                  | 35         | 1  |       | 1682                            |
| w          | 39  |   | )3         | 19 |        | illum                     | ))         | 68         |                  | ))         | 10 |       | illud                           |
| ))         | 40  |   | æ          | 18 |        | quarumcumque              | "          | 70         |                  | N          |    | ult.  | quantiscumque                   |
|            | 41  | _ | n          |    | ult.   | colore deferre deferendi. | ,,         | 73         |                  | 23         |    |       | colore deferendi                |
|            | 42  |   | ×          | 2  |        | decernentes               | <br>D      | 73         |                  | ))         |    | _     | decernens                       |
| <br>))     | 42  |   | »          | 14 |        | non                       | n          | 74         |                  | ))         | 9  |       | sicut non                       |
| <br>H      | 42  |   | n          |    | ult    | nuncupantur               | ,,<br>D    | 75         | _                | , a        | 16 |       | nuncupatur                      |
| ))<br>))   | 43  |   | ,,<br>N    | 37 |        | aliis                     | »          | 76         |                  |            | 23 |       | alias                           |
| , u        | 43  |   | »          |    | a, I t | aliqua                    | "<br>N     | 78         |                  | . ″        |    | a.lt  | aliaque                         |
| <br>20     | 44  |   | »          | 22 |        | canonicae                 | <i>"</i>   | 78         | _                | <br>»      |    |       | canonice                        |
| 10         | 44  |   | ñ          |    | alt    | quoque                    | n<br>n     | 79         |                  | n          |    | _     | quo                             |
| ν<br>N     | 44  |   | X)         |    |        | frequententur,            | "          | 80         |                  | <i>"</i>   | 11 | 1400. | frequentetur                    |
| ມ          | 56  |   |            |    |        | pigli                     |            | 98         |                  | »          | 9  |       | pieghi                          |
| D          | 80  |   | N)         | 95 | 2/1/   | gli fosse                 | <i>D</i>   |            | _                |            |    | alt   | non gli fosse                   |
| a)         | 87  |   | n          | 37 |        |                           | <b>)</b> ) | 134<br>145 |                  | »<br>      | 10 | arı.  | 15                              |
| a)         | 88  |   | ,,<br>D    |    |        | 5                         | <b></b>    | 146        |                  | ))<br>     | 8  |       | _                               |
| ž.         | 90  |   |            |    |        | 1681                      |            | 148        |                  | ,,,        | 20 |       | conversi                        |
| ~          | •   |   | "          |    |        | 1001                      | ×          | 140        | *                | "          |    |       | 1681, alteris vero anno<br>1685 |
| ط          | 91  | a | ų          | 4  |        | usque sub die             | ))         | 149        | а                | u          | 7  | ult.  | sub die                         |
| a          | 91  | 4 | <b>)</b> ) |    | ult.   | •                         | 1)         | 150        |                  | ,,         | 13 |       | et                              |
| u          | 92  | а | »          | 26 |        | praeterea                 | נג         | 151        | ь                | <b>»</b>   | 10 |       | propterea                       |
| N.         | 93  | a | H          | 1  |        | alius                     | N)         | 153        |                  | w          | 10 |       | filius                          |
|            | 93  | ь | »          | 5  |        | praedecessore             | ,,,        | 154        |                  | ))         | 12 |       | praedecessori                   |
| *          | 93  | b | »          | 3  | ult.   | conversationi             | Ŋ          | 154        | ь                | 23         | 4  | ult.  | conservationi                   |
| ))         | 95  | a | <b>»</b>   | 9  |        | 22                        | ))         | 156        | Ь                | <b>»</b>   | 9  | ult.  | 12                              |
| æ.         | 97  | a | »          | 4  | ult.   | testantur                 | ))         | 160        | а                | 20         | 2  |       | testatur                        |
| D          | 97  | ь | (rubr.)    |    |        | 29                        | ))         | 160        |                  | (nota)     | 3  | ult.  | 12                              |
| "          | 98  |   | linea      | 5  |        | 1676                      | »          | 160        |                  | linea      | 10 | ult.  | 1678                            |
| D          | 98  | a | »          | 4  | ult.   | pariter                   | N          | 161        | Ь                | »          | 20 |       | paribus                         |
| ų          | 98  | b | ,,         | 9  |        | sive                      | ))         | 161        | b                | <b>,</b> , | 11 | ult.  | sine                            |
| »          | 99  | b | D          | 19 | ult.   | praecedet                 | n          | 163        | b                | N          | 1  | ult.  | praecedat                       |
| D          | 100 | æ | ))         | 26 |        | regentis                  | n          | 164        | а                | "          | 2  | ult.  | regentes                        |
| »          | 100 | a | N          | 22 | ult.   | descript, ad habitum      | <b>)</b> ) | 164        | b                | ))         | 23 |       | de recipiendis ad habitum       |
| 33         | 100 | Б | n          | 5  |        | alieni                    | ))         | 165        | a                | »          | 5  |       | alicui                          |
| D          | 101 | а | n          | 8  | ult.   | vacationis                | n          | 166        | а                | Ð          | 2  | ult.  | vocationis                      |
| <b>)</b> ) | 101 | ь | ນ          | 22 | ult.   | suo                       | N          | 166        | b                | B          | 1  | ult.  | tuo                             |
| D          | 101 | Ь | 12         | 21 | ult.   | impertiatis               | ),         | 167        | a                | »          | 1  |       | impertiaris                     |
| D          | 105 | b | Ŋ          | 17 | ult.   | volentes                  | æ          | 171        | b                | ))         | 3  |       | Nos volentes 1                  |
| W          | 109 | æ | n          | 8  |        | nunc                      | n          | 175        | а                | "          | 12 | ult.  | tune                            |
| »          | 109 | a | 3)         | 12 |        | fuerant                   | ))         | 175        | а                | *          | 8  | ult.  | fuerint                         |
| n          | 109 | į | n          | 13 | ult.   | campos                    | n          | 176        | ь                | n          | 12 | ult.  | compos                          |
| n          | 110 | a | ))         | 7  |        | compendio                 | <b>)</b> ) | 177        | $\boldsymbol{a}$ | Ħ          | 15 |       | gaudio (?)                      |
| Þ          | 110 | a | 13         | 10 |        | as                        | n          | 177        | a                | >>         | 17 |       | ac                              |
| ю          | 110 | Б | ₽          | 24 | ult.   | et                        | "          | 177        | b                | 21         | 15 |       | ei                              |
| *          | 110 | Ь | r          | 25 | ult.   | antevertentes             | H          | 178        | b                | n          | 6  |       | antevertens                     |
| A          | 110 |   | "          | 5  | ult.   | tessera                   | ))         | 178        | ь                | <b>»</b>   |    |       | cuius tessera                   |
| 10         | 111 |   |            | 7  |        | quantum                   | B          | 178        | b                | »          | 1  | ult.  | quorum                          |
| n          | 111 | a | *          | 17 |        | aqua                      | 33         | 199        | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 11 |       | aquae                           |
| Ð          | 111 | а | *          | 31 | ult.   | protinus                  | "          | 179        | а                | n          | 2  | ult.  | protinus liberari               |
| ю          | 111 |   |            | 30 | ult.   | Deo                       | <b>)</b> ) | 179        | а                | ))         | 2  | ult.  | Dei                             |
| ))         | 111 |   |            | 24 | ult.   | portus                    | <b>)</b> ) | 179        | b                | <b>)</b> ) | 7  |       | portum                          |
| W          | 111 |   |            | 14 |        | eos                       | <b>3</b> 0 | 180        | а                | <b>)</b> ) | 7  |       | eos dies                        |
| ¥          | 111 | b | н          | 33 |        | gloriosus                 | ))         | 180        | a                | ))         | 13 | ult.  | gloriosius                      |
|            |     |   |            |    |        |                           |            |            |                  |            |    |       |                                 |

<sup>1</sup> Hanc emendationem nunc addimus,

| Pag.     | 111 b        | linea      | 42         | genere                   | Pag.       | 180 | a | linea    | 3  | ult. | genera                |
|----------|--------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----|---|----------|----|------|-----------------------|
| * ug.    | 111 5        | ))         |            | adit                     | g.         | 180 |   | ))       | 3  |      | adiit                 |
| ,,       | 112 a        | <br>))     | 12         | exileret                 | ))         | 181 |   | ))       | 2  |      | exiliret              |
| »        | 112 b        | ))         | _          | nunc                     | ))         | 182 | а | »        | 2  | ult. | tune (?)              |
| ))       | 113 а        | ,,         | 11         | et                       | ))         | 182 | ь | <b>»</b> | 10 | ult. | in                    |
| ))       | 113 a        | »          |            | nostrorum                | ))         | 183 | a | ))       | 9  | ult. | filiorum nostrorum    |
| ))       | 113 a        | ))         |            | electoralis              | n          | 183 | а | >>       | 1  | ult. | electoris             |
| ))       | 113 b        | ))         |            | canonizatione            | ))         | 181 | а | ))       | 11 | ult. | canonizationi         |
| ))       | 113 b        | ))         |            | nempe                    | <b>»</b>   | 184 | а | ))       | 9  | ult. | nempe diem            |
| W        | 114 a        | ))         |            | onus                     | ))         | 185 | a | ))       |    |      | opus 4                |
| ))       | 114 a        | ,))        |            | nostrarum                | ))         | 185 | а | ))       | 1  | ult. | nostrorum (?)         |
| ,))      | 116 b        | ))         |            | solus                    | ))         | 189 | Б | ))       | 11 |      | solum                 |
| ų        | 116 b        | ))         | 12 ult.    | institum                 | ))         | 189 | b | ))       | 16 |      | institutum            |
| **       | 117 b        | <b>)</b> ) | 1          | eamdemque                | ))         | 190 | b | ))       | 19 | ult. | eademque              |
| <i>»</i> | 117 Б        | ))         | 22         | baculi                   | ))         | 191 | a | ))       | 6  |      | baculo                |
| ))       | 119 a        | n          | 50         | secundo et pro           | ))         | 193 | Ь | ))       | 14 | ult. | secundo et tertio pro |
| ))       | 123 a        | »          | 28         | S. Facundo               | ))         | 200 | ь | ))       | 16 | ult. | de S. Facundo         |
| "        | 125 a        | <b>»</b>   | 14         | decreto                  | ))         | 204 | а | ))       | 17 | ult. | decretum              |
| )}       | 125 a        | ))         | 27         | nostrarum                | ))         | 204 | а | ))       | 2  | ult. | nostrorum             |
| W        | 126 b        | n          | 10 ult.    | admirationes             | n          | 207 | а | ))       | 12 |      | admiratione           |
| u        | 127 a        | ))         |            | subtegit                 | ))         | 208 | а | ))       | 13 |      | subegit               |
| л        | 127 b        | <b>»</b>   |            | intercessionem           | n          | 209 | а | ))       | 7  |      | intercessione         |
| n        | 128 a        | ))         | 3          | magistro                 | <i>))</i>  | 209 | а | ))       | 16 |      | magisterio            |
| n        | 128 a        | ))         | 13         | quoquomodo ,             | n          | 209 | а | 1)       | 27 |      | quomodo               |
| ))       | 128 a        | ))         | 19 ult.    | effecta                  | n          | 209 | ь | <i>»</i> | 14 | ult. | affecta               |
| Ŋ        | 129 a        | ))         | 18 ult.    | presbyter                | ))         | 211 | Б | ,,       | 23 |      | presbyteri            |
| ))       | 129 b        | 2)         | 30         | et                       | ))         | 212 | а | "        | 9  | ult. | • •                   |
| ))       | 129 b        | ))         | $11\ ult.$ | ferventique              | ))         | 212 | b | 11       | 17 | ult. | ferventiaque          |
| "        | 130 b        | ,,         | 9          | definito                 | n          | 214 | а | и        | 1  |      | definitio             |
| ,,,      | 130 L        | n          | 30         | nostrarum , ,            | "          | 214 | а | n        | 17 | ult. | nostrorum             |
| ))       | 132 a        | *          | 6          | in                       | 'n         | 216 | а | ))       | 6  |      | prout in              |
| ))       | 132 a        | ))         | 23         | mandaverat               | ))         | 216 | а | ))       | 17 | ult. | mandaverit            |
| ))       | 132 a        | ))         | 15 ult.    | illis                    | <b>»</b>   | 216 | b | ))       | 21 |      | ab illis              |
| n        | 132/b        | ))         | 29         | declaravit               | <b>»</b>   | 217 | a | ))       | 6  | ult. | declaraverit          |
| ))       | 135 a        | )          | 11 ult.    | afficiuntur              | ,,         | 222 | а | ))       | 6  |      | afficiantur *         |
| ))       | 135 b        | ))         | 17         | perpetua                 | "          | 555 | а | ))       | 5  | ult. | perpetuo              |
| ))       | 136 b        | ))         | 5 ult.     | et pro tempore et perso- | <i>)</i> , | 224 | b | "        | 6  | ult. | pro tempore personas  |
|          |              |            |            | nis                      |            |     |   |          |    |      |                       |
| ))       | 137 b        | "          | 5          | ac omnibus               | n          | 225 | b | ))       | 5  | ult. | ac ab omnibrs         |
| ))       | 137 b        | IJ         |            | exprimendi               | "          | 226 | b | ))       | 4  |      | exprimenda .          |
| **       | 140 a        | ))         | 23         | nempe                    | n          | 230 | b | ))       | 17 | ult. | nempe si              |
| **       | <b>141</b> a | ))         | 17         | muneri                   | "          | 232 | b | ))       | 1  |      | munere                |
| ))       | 141 b        | "          | 18         | supremis                 | n          | 233 |   | »        | 8  | ult. | supremi               |
| >>       | 141 5        | ))         | 18         | regisque                 | ))         | 233 |   | "        | 7  |      | regiique 5            |
| ))       | 141 b        | <b>»</b>   | 19         | consessibus              | ))         | 233 |   | »        | 6  | ult  | consessus 4           |
| n        | 141 b        | ))         | 32         | Italicae                 | ))         | 233 |   | 1)       | 10 |      | Italiae               |
| ))       | 142 b        |            |            | praeparantes             | ))         | 235 |   | ,,,      |    |      | praeparent            |
| ))       | 143 b        |            | 30         | perfectum                | ונ         | 237 |   | »        | 18 |      | profectum             |
| <b>»</b> | 143 b        | "          | 13 ult.    | indicamus                | »          | 237 |   | »        | 5  |      | iudicamus             |
| "        | 143 b        |            | 10 ult.    | primum                   | ))         | 237 |   | "        | 9  |      | primam                |
| ))       | 143 b        | ))         |            | secundum                 | ))         | 237 |   | ))       | 17 |      | secundam              |
| n        | 144 a        | "          | 1          | effectus                 | ))         | 237 |   | "        | 21 |      | affectus              |
| ))       | 144 a        | "          | 2          | idoneum                  | ))         | 237 |   | "        | 23 |      | idoneam               |
| Ų        | <b>144</b> a | "          | 11         | excessus                 | ))         | 237 | b | n        | 7  | ult. | recessus              |

<sup>1</sup> Sed ctiam ed. Main, legit opus.

<sup>2</sup> Male in nota nostrae edit. legitur efficiantur.

<sup>3</sup> Hanc emendationem nunc addimus

<sup>4</sup> Hanc emendationem nunc addimus.

| Paa.            | 144        | ь  | linea           | 91      |      | interesse         | Paa      | 930        | ) a | linea      | . 1 |       | interesse non poterant |
|-----------------|------------|----|-----------------|---------|------|-------------------|----------|------------|-----|------------|-----|-------|------------------------|
| y ·             | 145        |    | »               | 13      |      | etc. Communicatus | 2 ((g)   | 240        |     | ))         | 23  |       | excommunicatus         |
| ))              | 145        |    | ))              | 19      |      | humilitati        | ).<br>N  | 240        |     | »          |     | _     | . humiliati            |
| ))              | 145        | _  | <b>»</b>        |         | ult. | prostrarentur     | ))       | 241        |     | »          | 19  |       | prostrentur            |
| ))              | 146        |    | ))              |         |      | constitutam       | ))       | 241        |     | »          | _   | _     | constitutum            |
| ,,              | 146        |    | ))              |         |      | et                | »        | 242        |     | ))         | 18  |       | ut                     |
| ))              | 146        | а  | · »             |         |      | dicta festivitas  | ))       | 242        |     | ))         | 20  |       | dictae festivitates    |
| <b>)</b>        | 146        | ь  | <b>&gt;&gt;</b> | 13      |      | implendos         | »        | 242        |     | »          | 7   |       | implendas              |
| ))              | 146        |    | <b>»</b>        | 24      |      | supradicto        | ))       | 242        |     | ))         | 21  |       | superaddito            |
| ))              | 146        |    | n               |         | ult. | et                | ))       | 242        |     | "          |     | ult.  | •                      |
| 'n              | 146        | ь  | n               |         |      | quam              | ))       | 243        |     | ))         | 8   |       | qua                    |
| ))              | 147        |    | ))              |         |      | incomposita       | ))       | 243        |     | ))         | _   | _     | incomposite            |
| N               | 147        | Ь  | n               |         |      | totius            | »        | 244        |     | ,,         |     |       | toties                 |
| W               | 147        | Б  | ))              | 10      | ult. | cum               | ))       | 244        | ь   | ,          |     |       | eum                    |
| ))              | 147        | Ь  | ))              |         |      | victa             | ))       | 244        |     | ))         |     | _     | vitta                  |
| 10              | 147        | b  | <b>1</b> )      |         |      | decente           | ,,       | 244        |     | <b>)</b> ) | -   |       | decenter               |
| ))              | 148        | a  | ))              |         |      | domus illa        | »        | 245        |     | ))         | 13  |       | in domo illà           |
| n               | 148        | ь  | ))              | 16      |      | perventis         | "        | 246        |     | W          | 6   |       | praeventis             |
| N               | 148        | b  | ))              | 29      |      | utrisque          | ))       | 246        | а   | ,))        | 22  |       | utriusque              |
| »               | 148        | ь  | ))              | 35      |      | persolventur      | »        | 246        | a   | ))         | 11  |       | persolverentur         |
| W               | 148        | b  | D               | 27      | ult. | Sanctorum nostri  | ))       | 246        | а   | »          | 2   | ult.  | Omnium Sanctorum Ordi- |
|                 |            |    |                 |         |      |                   |          |            |     |            |     |       | nis nostri             |
| »               | 149        | a  | »               | $^{22}$ | ult. | sic               | ))       | 247        | а   | »          | 3   | ult.  | sit                    |
| <b>)</b> )      | 151        | b  | <b>»</b>        | 3       | ult. | conventibus       | n        | 252        | а   | >>         | 6   |       | conventualibus         |
| 20              | 153        | а  | ))              | 25      |      | redemptiones      | n        | 254        | а   | "          | 18  |       | redemptores            |
| "               | 153        | а  | "               | 28      |      | altera            | ))       | 254        | a   | ))         | 55  |       | alter                  |
| <i>&gt;&gt;</i> | 153        |    | Ŋ               | 30      |      | quavis            | ))       | 254        | а   | ))         | 24  |       | quatenus               |
| ¥               | 153        |    | "               | 35      |      | praesumat         | ນ        | 254        |     | "          | 26  |       | praesumant             |
| n               | 153        |    | <b>)</b> )      |         | ult. | statim            | ນ        | 254        |     | "          | 19  |       | ut statim              |
| ņ               | 154        |    | ))              | 29      |      | exuimus           | "        | 256        | _   | ))         |     |       | eruimus                |
| ν               | 154        |    | ))              | 29      |      | ea                | ))       | 256        |     | "          |     | ult.  | eo                     |
| n               | 155        |    | »               |         |      | inter             | ))       | 258        |     | <b>)</b> ) | 25  |       | iter                   |
| n               | 156        |    | N               |         | uit. | ut                | ν        | 260        |     | *          | 27  |       | et .                   |
| »               | 158        |    | "               | 11      | 74   | periculorum       | ))       | 262        |     | ))         |     |       | puerulorum             |
| »               | 158        |    | ,,              |         | uii. | redemptionibus    | ))       | 565        |     | ))         |     | ult.  | redemptoribus          |
| <i>»</i>        | 158        |    | <i>»</i>        | 1       |      | totae             | ы        | 263        |     | ))         | 3   | . 1.  | totius                 |
| D.              | 161<br>161 |    | ))              |         |      | proficiant        | ))       | 267        |     | ))         |     | uii.  | perficient             |
| ))<br>))        | 161        |    | ))<br>((        | 1       | uii. | fideles           | ))       | 268        |     | 33         | 10  | 74    | infid <b>e</b> les     |
|                 | 163        |    |                 |         | 0.14 | libere            | ))       | 268        | _   | 2)         |     |       | vigere                 |
| ))<br>(4        | 163        |    | ))<br>))        | 2       | an.  |                   | ))       | 271<br>271 | _   | »          |     |       | fauces<br>pausis       |
| "               | 163        |    | »               |         | ult. | dies              | ))<br>)) | 272        |     | ))         |     | ult.  | •                      |
| n               | 164        |    | 'n              |         |      | et                | ))       | 273        | _   | 'n         | 6   | (601, | ut                     |
| ))              | 164        |    | ))              |         |      | hospitalibus      |          | 274        |     | »          | 10  |       | hospitibus             |
| <b>»</b>        | 165        |    | ,,              |         |      | habeant           |          | 275        |     |            | 19  |       | habeat                 |
| ))              | 165        | b  | ))              | 12      |      | exigantur         | »        | 275        |     | ))         | 2   |       | erigantur              |
| n               | 165        | Ь  | <b>)</b>        | 25      | ult. | fastidia          |          | 275        |     | ))         | 7   |       | fastidio               |
| ))              | 167        | ь  | "               | 7       |      | inoperetur        | ))       | 278        | а   | ))         |     |       | in eo operetur         |
| D.              | 167        | ь  | »               | 13      |      | labentes          | ))       | 278        | ь   | ))         | 6   |       | laborantes             |
| Ŋ               | 168        | b  | ))              | 8       |      | ex                | ))       | 280        | а   | ))         | 13  | ult.  | et                     |
| n               | 170        | a- | »               | 17      |      | quem              | ))       | 283        | a   | <b>)</b> ) | 8   |       | quam .                 |
| n               | 170        | a  | »               |         |      | sensibus          | n        | 283        | Ь   | »          | 15  |       | sentibus               |
| ,,,             | 170        | a  | n               | 6       | ult. | sit               | n        | 283        | b   | ))         | 20  |       | fit                    |
| <b>»</b>        | 170        | a  | ))              | 4       | ult. | brachium          | 'n       | 283        | b   | <b>)</b> > | 24  |       | bravium                |
| χ               | 171        |    |                 | 29      |      | subscribentibus   |          | 284        |     | <b>»</b>   | 14  |       | subscribenti           |
| »               | 171        |    | **              | 12      | ult. | quemlibet         |          | 285        |     | ))         | 1   |       | quamlibet              |
| W               | 171        |    |                 |         |      | praecipua         | "        | 285        |     | ))         | 18  |       | praecipue              |
| 73              | 171        | 5  | n               | 10 4    | ult. | si quae           | W        | 285        | b   | ))         | 1   | ult.  | sique                  |

| Γος.       | 172          | a        | lines      | a 7  | ,    | hora                      | Paa             | . 286        | s a              | linea      | 20 | )    | horam                     |
|------------|--------------|----------|------------|------|------|---------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------|----|------|---------------------------|
| n          | 172          |          | ))         |      |      | in                        | g               | 287          |                  | ))         | 14 |      | a                         |
| n          | 173          |          | 'n         | 27   |      | ab                        | ))              | 288          |                  | ))         |    | ult  |                           |
| n          | 173          |          | »          | 4    |      | ac                        | )ı              | 288          |                  | <b>»</b>   |    |      | aut                       |
| ъ          | 173          |          | n          | 31   |      | nostris                   | <b>)</b> )      | 289          |                  | ))         |    |      | nostri                    |
| λ.         | 176          |          | ))         |      | ult. | si quae                   | )               | 294          |                  | »          | 2  |      | si qui                    |
| <b>3</b> ) | 177          | _        | <br>))     |      |      | cuiuscumque               | »               | 296          |                  | »          |    |      | . utriusque (?)           |
| ь          | 180          |          | ))         |      | _    | aliquos                   | "               | 300          |                  | »          | 24 |      | aliquas                   |
|            | 180          |          | .,         | 35   |      | emiserit                  | χ.              | 300          |                  | N          |    |      | amiserit                  |
| ,,         | 180          |          | »          |      | ult  | aliis                     | »               | 301          |                  | ))         | 14 |      | illis                     |
| ь          | 181          |          | "          |      |      | in confessione            | »               | 302          |                  | ))         | 19 |      | in inconfessione          |
| b          | 182          |          | »          | 27   |      | proditorum                | 'n              | 303          |                  | H          | 4  |      | proditorem                |
| ,,         | 182          |          | ))         | 41   |      | temerarie                 | ))              | 303          | _                | »          | 20 |      | temerare                  |
| n          | 182          |          | ))         |      | u1t  | non obtenta               | ))              | 304          |                  | 'n         | 3  |      | non obtentas              |
| j)         | 183          |          | ))<br>D    | 12   | u    | dimiserint                | »               | 305          |                  | <i>"</i>   | 8  |      | dimiserit                 |
| 24         | 183          |          | <i>"</i>   | 33   |      | desertoribus praelatis    |                 | 305          |                  |            |    | a.]+ | desertoribus provideatur, |
| -          | 100          |          | "          | 00   |      | desertoribus praeraus     | <b>&gt;&gt;</b> | 50.5         | и                | "          |    |      |                           |
|            | 184 6        |          |            | 1    |      | illing                    |                 | 206          | T.               |            | 24 |      | committimus praelatis     |
|            | 185 6        |          | »          |      | a.74 | illius                    | 31              | 306          |                  | ))         |    |      | illis                     |
| ņ          | 100          | 1        | "          | 19   | uu.  | sententia maxima desi-    | 3)              | 309          | а                | *          | 8  |      | sequentia maxime desi-    |
|            | 106          |          |            | 09   | 14   | gnatus                    |                 | 010          |                  |            |    |      | gnamus                    |
|            | 186 6        |          | <b>»</b>   |      |      | et                        | 'n              | 310          |                  | »          | 19 |      | ut                        |
|            | 187 4        |          | <b>)</b> ) |      | uii. | Provinciali               | ))              | 312          |                  | ))         | 55 |      | Provincialis              |
|            | 187 1        |          | ж          | 19   | ٠.   | permittat                 | »               | 313          |                  | μ          | 3  |      | permittant                |
|            | 187 1        |          | ))         | 21   | uit. | distinctos                | ,11             | 313          |                  | ))         | 10 |      | distentos (?)             |
|            | 189 a        |          | ))         |      | ult. | praeterea                 | *               | 316          |                  | ))         | 6  |      | praeterita                |
|            | 190 Ł        |          | <b>,</b>   | 8    |      | inclusis                  | N               | 318          |                  | n          | 14 |      | inclusi                   |
|            | 191 0        |          | »          | 38   |      | ex eo quo                 | ¥               | 319          | а                | ))         | 1  | ult. | ex aequo                  |
|            | 192 a        |          | ņ          |      | _    | sacram scripturam         | **              | 321          | а                | W          | 20 |      | sacrae scripturae         |
|            | 193 <i>t</i> |          | <b>39</b>  |      |      | fratrem                   | ¥               | 323          | b                | "          | 20 |      | fratrum                   |
|            | 193 l        | -        | ))         |      | ult. | cui                       | ы               | 323          | $\boldsymbol{b}$ | ×          | 15 | ult. | qui                       |
|            | 194 6        |          | <b>)</b> } | 6    |      | instituant                | ×               | 321          | а                | n          | 12 |      | instituat                 |
|            | 194 6        |          | **         |      | ult. | facultatem                | ))              | 324          | $\boldsymbol{b}$ | »          | 14 | ult. | facultatibus              |
|            | 194 l        |          | n          | 33   |      | et                        | n               | 325          | $\boldsymbol{a}$ | »          | 16 | ult. | ut                        |
|            | 195 a        |          | <b>)</b> ) | 5    |      | plantatis                 | w               | 325          | $\boldsymbol{b}$ | ×          | 11 | ult. | plantatam                 |
| <b>3</b> 1 | 195 8        | 5        | <b>»</b>   | 1    |      | difaciat                  | ))              | 326          | b                | ))         | 14 |      | id faciat                 |
| n          | 195 <i>l</i> | 5        | וג         | 19   |      | 5                         | )1              | 326          | Ь                | ))         | 10 | ult. | sup.                      |
| p          | 196 6        | 2        | n          | 5    |      | perfectum                 | N               | 327          | b                | ))         | 1  |      | praefatum                 |
| n          | 196 a        | ı        | n          | 26   | ult. | successioni               | W               | 328          | а                | <b>33</b>  | 3  |      | successores               |
| "          | 196 a        | ı        | » ·        | 25   | ult. | gubernio                  | <b>»</b>        | 328          | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 4  |      | gubernium                 |
| n          | 196 <i>t</i> | <b>)</b> | ))         | 16   |      | extemporale               | ))              | 328          | b                | <b>)</b> ) | 7  |      | extempore                 |
| 'n         | 197 a        | ı        | <b>)</b> ) | 19   |      | praesentis                | ))              | 329          | a                | ))         | 2  | ult. | praefati                  |
| »          | 197 a        | ı        | n          | 21   |      | aliquo                    | u               | 929          | ь                | ນ          | l  |      | casu quo                  |
| <b>(1)</b> | 197 6        | ı        | ))         | 37   |      | constat                   | ))              | 329          | b                | ))         | 51 |      | constet                   |
| <b>)</b> ) | 197 d        | ı        | n          | 8    | ult. | desideravimus             | <b>)</b> )      | 330          | а                | ))         | 9  |      | desideramus               |
| 'n         | 198 4        | 1        | n          | 19   |      | legitimatae               | "               | 331          | а                | <b>»</b>   | 25 |      | legitimitate              |
|            | 198 c        |          | ))         | 28   |      | ut                        | 3)              | 331          | а                | ))         |    | ult. |                           |
| ,,         | 199 է        | •        | ))         | 1    |      | facta                     | ))              | 333          | b                | ))         | 17 | ult. | factae                    |
|            | 199 b        |          | ))         | 37   |      | rationabili               | ))              | 334          | а                | ))         | 24 |      | rationabilis              |
| n 9        | 201 b        | <b>+</b> | »          | 4    |      | vacantis                  | ))              | 338          | а                | ))         | 25 |      | vacantiae                 |
| N :        | 202 a        | Ŀ        | <b>)</b> ) | 28   |      | His                       | ))              | 338          | b                | n          | 17 |      | Hic                       |
|            | 205 a        |          | "          | 31   |      | capitulis, vel praesidem. | "               | 344          | a                | н          | 9  |      | capituli vel praeside     |
| » :        | 205 b        | )        | n          | 6    |      | quidem                    | <b>»</b>        | 344          | b                | <b>»</b>   | 18 |      | id                        |
| » ·        | 205 b        |          | ))         | 27   | ult. | concedendi                | W               | 345          | a                | N          | 13 |      | concedendam               |
| D 5        | 206 a        | l.       | ;;         | 18   |      | alternative contraria     | »               | 345          | ь                | n          | 20 |      | alternativas contrarias   |
| p 5        | 206 b        |          | ))         | 27   |      | et                        | »               | 346          | ь                | <b>)</b> ) | 11 | ult. | ut                        |
| ъ S        | 207 в        |          | υ          | 11 1 | ult. | provinciale               | ))              | 3 <b>4</b> 8 | Ъ                |            | 14 | ult. | provincialem              |
| » S        | 208 b        |          |            | 31   |      | veniant                   | »               | 350          | а                |            | 21 |      | veniat                    |
| » S        | 208 b        |          | »          | 15   | ult. | iam                       | »               | 350          | b                | <b>»</b>   | 5  |      | eam                       |
|            |              |          |            |      |      |                           |                 |              |                  |            |    |      |                           |

| Pag.       | 209 a          | linea      | 5  |       | alternare               | Pag.      | 350               | b                | linea     | 15          | ult. | alternari                               |
|------------|----------------|------------|----|-------|-------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|-------------|------|-----------------------------------------|
| n          | 209 a          | ))         | 11 |       | excedat                 | ))        | 350               | b                | <b>))</b> | 8           | ult. | excedant                                |
| n          | 209 b          | <b>»</b>   | 24 | ult.  | exoratione              | >>        | 352               | $\boldsymbol{a}$ | Я         | 18          |      | exhortations                            |
| *          | 209 b          | n          | 20 | ult.  | procidatur              | ))        | 352               | a                | N         | 23          |      | procedatur                              |
| ))         | 209 b          | "          |    |       | praecepiat              | ))        | 352               | a                | ".        | 24          |      | praecipiat                              |
| <b>3</b> ) | 209 b          | <b>»</b>   | 1  | ult.  | legitimata              | ))        | 352               |                  | ))        |             | _    | legitimitate                            |
| n          | 210 b          | <b>»</b>   | 3  |       | diligat                 | >>        | 353               |                  | ))        |             |      | dirigat                                 |
| *          | 210 b          | ))         | 7  |       | schedula                | ))        | 353               |                  | ы         |             | ult. | schedulae                               |
| »          | 210 b          | <b>)</b> } | 17 |       | et                      | ))        | 353               |                  | ))        | 6           |      | a.                                      |
| 3)         | 211 a          | ))         | 36 | ٠.    | eo                      | ))        | 354               |                  | ))        | 25          |      | et                                      |
| ю          | 211 a          | ))         |    |       | praesentaverit          | ))        | 355               |                  | ))        | 18          |      | praesentavorint                         |
| <b>»</b>   | 211 b          | »)<br>     | -  |       | suis                    | "         | 356<br>356        |                  | n<br>"    | 3           |      | suis manibus<br>adiuret                 |
| *          | 212 a<br>212 b | »<br>"     | 37 | uu.   | ac juret                | »         | 357               |                  | »         | J           | nu.  | incuriosum                              |
| ))         | 213 a          | ))         | 23 |       | iniuria temporum        | »<br>»    | 358               |                  | .o<br>»   | 17          | 1171 | conveniat                               |
| >>         | 213 a          | »<br>»     | 25 |       | cum habeat              | <i>"</i>  | 358               |                  | <i>"</i>  |             | _    | habeat                                  |
| »<br>»     | 213 a          |            | 34 |       | provinciale             | »         | 358               |                  | ))        |             | _    | provinciali                             |
| »          | 214 b          |            |    | ult.  | assertionen             | ))        | 361               |                  | ))        |             |      | rationem                                |
| »<br>»     | 215 a          |            | 1  |       | ibique                  | ))        | 361               |                  | ))        | 10          |      | ubique                                  |
| »          | 215 a          |            |    | ult.  | qua                     | ))        | 362               | a                | >>        | 19          |      | quae                                    |
| "          | 215 b          |            | 22 |       | missa                   | >>        | 362               | b                | ))        | 18          | ult. | missas                                  |
| D          | 215 b          |            | 18 | ult.  | iura                    | <b>»</b>  | 363               | a                | ))        | 15          |      | vel iure                                |
| n          | 215 b          | ))         |    |       | ille                    | >>        | 363               | $\boldsymbol{a}$ | <b>»</b>  | 11          | ult. | illå                                    |
| ъ          | 216 a          | »          | 2  |       | sive                    | ))        | 363               | $\boldsymbol{a}$ | Ŋ         | 5           | ult. | ut, sive                                |
| <b>»</b>   | 216 a          | . »        | 21 |       | ei                      | >)        | 363               | b                | >>        | 18          |      | si                                      |
| n          | 216 b          | ))         | 9  | ult.  | nec                     | <b>»</b>  | 365               | $\boldsymbol{a}$ | <b>»</b>  | 14          |      | ne                                      |
| »          | 217 a          | , »        | 12 |       | alii fratres nominati . | <b>»</b>  | 365               |                  | ))        |             |      | alio fratre nominato                    |
| ))         | 217 a          | , ))       |    | ult.  | voluerit                | ))        | 365               |                  | ))        |             |      | noluerit                                |
| ))         | 217 b          |            | 24 |       | definitorii             | ))        | 366               |                  | ))        |             | ult. | definitoris                             |
| ν          | 217 6          |            | 41 |       | possit, audacium        | ))        | 366               |                  | ))        | 15          |      | possit audaciam                         |
| ŋ          | 217 b          |            |    |       | desinat                 | *         | 367               |                  | ))        | 1           |      | desinant                                |
| <b>)</b> ) | 218 a          |            | 2  |       | conscius                | »<br>"    | 367               |                  | »         | - 5<br>- 15 | 74   | conscios                                |
| ))<br>V    | 218 a<br>219 a |            |    |       | qui                     | »         | 367<br>369        |                  | »<br>»    | 11          | uu.  | quis<br>in                              |
| יע         | 219 0          |            | 20 |       | ut in                   | "<br>»    | 369               |                  | »         | 8           |      | quaevis                                 |
| ,,<br>,,   | 219 8          |            | 33 |       | quavis                  | »         | 370               |                  | "         | 21          |      | ab ipsis                                |
| 'n         | 219            |            |    |       | subrogare               | »         | 370               |                  | »         | 7           |      | subrogare poterit                       |
| ))         | 219 8          |            |    |       | praelatis               | ))        | 370               |                  | »         | 13          |      | praelati                                |
| "          | 220 a          |            | 11 |       | praesidem alios         | n         | 370               | _                | ))        |             | ult. | praesides, alium                        |
| n          | 220 t          | n          | 3  |       | ab ipso quae            | n         | 371               | b                | <b>»</b>  | 14          |      | ab ipsoque                              |
| >)         | 221 a          | t n        | 3  |       | quam                    | **        | 372               | ) a              | n         | 2           | ult. | quem                                    |
| מ          | 271 6          | t » '      | 4  | Ŀ     | nomen datura            | <u> "</u> | 372               | a                | ))        | 2           | ult. | nomine                                  |
| n          | 221 d          | ı »        | 5  |       | sequenti                | »         | 372               | a                | "         | 1           | ult. | huius                                   |
| n          | 221 a          |            |    |       | reliquas                | ×         | 373               |                  | ))        | 5           |      | reliqua                                 |
| 'n         | 221 6          |            |    |       | dure                    | ))        | 373               |                  |           | 11          |      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| מ          | 222 6          |            | 10 |       | arca                    | ))        | 374               |                  | »         |             |      | area                                    |
| n          | 222 (          |            | 28 |       | discussio               | ))        | 374               |                  | ))        | 17          |      | distinctio                              |
| n          | 222 d          |            | 21 |       | provinciae              | ))        | $\frac{375}{375}$ |                  |           | 19<br>3     |      | provincia                               |
| ))<br>))   | 222            |            | 39 |       | inscriptum              | ),        | 375               |                  |           | 25          |      | inscripta<br>circumscriptam             |
| "          | 222            |            |    |       | congregatio             | "<br>»    | 376               |                  |           | 11          |      | congregationes                          |
| 3)         | 223            |            | 11 | ult   | annum                   | ))        | 376               |                  |           |             |      | alium                                   |
| »          | 224            |            | 9  |       | per dictum              | ))        | 379               |                  |           | 2           |      | praedictum                              |
| 1)         | 224            | b »        |    |       | exteros                 | ))        | 379               |                  |           |             |      | . ceteros                               |
| n          | 224            | b »        | 14 | ult.  | importunam              | »         | 379               |                  |           | 8           |      | importunum                              |
| ))         | 225            | <b>1</b> n | 15 |       | adeat                   | ))        | 379               |                  |           | 2           | ult. | audeat                                  |
| n          | 225            | <b>1</b> b | 28 |       | iterantibus exhibenda   | ))        | 380               | ) a              | . N       | g           | 1    | itinerantibus exhibendo                 |
| n          | <b>225</b> 6   | <b>L</b> » | 23 | 3 ult | . per dictas            | ))        | 380               | ) a              | <b>»</b>  | 3           | ult. | . praedictas                            |
|            |                |            |    |       |                         |           |                   |                  |           |             |      |                                         |

| Pag.       | 293               | ь                | linea      | 16      |       | etiam                   | Pag.     | 501                | а                | linea      | 7       | ult. | quam                             |
|------------|-------------------|------------------|------------|---------|-------|-------------------------|----------|--------------------|------------------|------------|---------|------|----------------------------------|
| <b>g</b> . | 295               |                  | »          |         | ult.  | speculo                 | ))       | 504                |                  | ))         | 8       |      | speculà 4                        |
| ))         | 295               |                  | ))         | 34      |       | quia                    | ))       | 505                | а                | <b>»</b>   | 12      |      | quin                             |
| ))         | 296               | b                | ))         | 23      | ult.  | illas                   | >>       | 507                | a                | ))         | 18      |      | illis                            |
| ))         | 298               | Б                | <b>»</b>   | 26      | ult.  | episcoporum             | ))       | 510                | b                | ))         | 18      |      | episcopum                        |
| <b>))</b>  | 299               | b                | ))         |         |       | epediri                 | ))       | 512                |                  | ))         | 15      |      | experiri                         |
| ))         | 299               | b                | <b>»</b>   | 1       | ult.  | ipsum                   | ))       | 512                |                  | <b>))</b>  |         |      | cum                              |
| ))         | 300               | a                | ))         | 2       |       | indulgere               | ))       | 512                |                  | ))         |         | ult. | indulgeri                        |
| ))         | 301               |                  | ))         |         |       | illis                   | ))       | 515                |                  | ))         | 20      | 74   | ab illis                         |
| ))         | 302               |                  | <b>)</b> ) | 2       |       | protulit                | »        | 516<br>517         |                  | "          | 10      | uu.  | protulerit<br>visae              |
| "          | 305               |                  | >>         |         |       | verae                   | »<br>»   | 517                |                  | »<br>»     |         | uIt. | inseriventi                      |
| ))         | 306<br>306        |                  | »<br>»     | 8<br>26 |       | exceptâ                 | »        | 518                |                  | »          | 15      |      | expletå.                         |
| *          | 306               |                  | »          |         |       | illa                    | ))       | 518                |                  | ))         |         | ult. | illas                            |
| ))<br>))   | 303               |                  | <i>"</i>   | 34      |       | inconsultis             | ))       | 520                |                  | ))         | 7       |      | in consultis                     |
| "          | 303               |                  | »          |         |       | replerunt               | ))       | 520                |                  | ))         | 14      | ult. | repleverunt                      |
| »          | 305               |                  | »          |         |       | alias                   | ))       | 523                | Б                | <b>»</b>   |         | _    | per alias                        |
| ))         | 309               |                  | »          |         |       | constabilimus           | *        | 526                | a                | ))         |         | _    | constabiliamus                   |
| ))         | 309               | ь                | ))         | 2       |       | Lateranensis            | ))       | 526                | b                | <b>»</b>   | 16      |      | Lateranensi                      |
| "          | 310               | b                | <b>»</b>   | 7       | ult.  | nostris                 | W        | 529                | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 27      |      | nostri                           |
| *          | 311               | $\boldsymbol{a}$ | *          | 13      |       | 1508                    | ))       | 529                | b                | <b>»</b>   | 4       |      | 1588                             |
| ))         | 311               | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 28      |       | sive                    | ))       | 529                | ь                | ))         | 21      |      | sic ut liceat                    |
| <b>)</b> 1 | 311               | a                | <b>»</b>   |         |       | omnibusque              | »        | 530                |                  | <b>»</b>   | 17      |      | omnique                          |
| *          | 311               |                  | "          | 4       |       | statuerint              | *        | 530                |                  | <b>»</b>   |         |      | statuerit                        |
| ))         | 311               | Ь                | ))         | 8       |       | conservationi           | Ж        | 530                | a                | ))         | 4       | ult. | conservationi intercede-<br>rent |
| >>         | 311               |                  | ))         |         |       | non valent              | ))       | 530                |                  | ))         |         |      | non valent, subveniendi          |
| >>         | 312               |                  | ))         | 15      |       | reditus                 | ))       | 531                |                  | ))         | _       | ult. | redditus                         |
| ))         | 312               |                  | ))         | 5(      |       | aedificandorum          | ))       | 531                | _                | n          | 6       | 7.   | aedificandum                     |
| ))         | 312               |                  | ))         |         |       | . volumus               | ))       | 531                |                  | ))         |         | uit. | voluimus                         |
| ))         | 312               |                  | ))         | 21      |       | ex officio venditionis. | »        | 532                |                  |            | 2<br>23 |      | ex officii venditione            |
| »<br>"     | $\frac{313}{313}$ |                  | ))<br>))   | 18      |       | nuncupatum              | ))<br>)) | 533<br>533         |                  |            |         | 21]t | nuncupatam<br>volentis           |
| »<br>»     | 313               |                  | "<br>»     | 30      |       | iisdem                  | 'n       | 533                |                  | »          | 9       | aii, | iidem                            |
| »          | 313               |                  | ))         |         |       | . statuendi             | »        | 533                |                  | »          |         | ult. | statuendis                       |
| 'n         | 313               |                  | ))         |         | _     | . frequenter            | ))       | 533                |                  | ))         | _       | _    | frequentent                      |
| ))         | 313               | а                | ))         |         |       | . ab                    | ))       | 534                | а                | <b>)</b> ) | 9       |      | ad                               |
| ))         | 315               | a                | ))         | 13      |       | perfectam               | ))       | 537                | а                | . ))       | 13      |      | praefectam                       |
| ))         | 315               | а                | ))         | 3"      | 7     | concedendi              | <i>»</i> | 537                | a                | . »        | 2       | ult. | condendi                         |
| n          | 315               | Ъ                | <b>»</b>   | 19      | ult.  | . concurrentibus        | ))       | 538                | 3 b              | ))         | 8       |      | concernentibus                   |
| 1)         | 316               | a                | . »        |         | 3     | eorum                   | ))       | 538                |                  |            | 12      | ult. | eorumdem                         |
| ))         | 306               |                  | ))         | 2       |       | redemptionis            | ))       | 539                |                  |            | _       | _    | redemptione                      |
| ))         | 307               |                  | ))         |         | 9     | proinde                 | ))       | 541                |                  |            |         |      | perinde                          |
| >>         | 308               | _                | ))         |         | 2     | semper                  | ))       | 512                |                  |            |         |      | sed semper                       |
| »          | 316               |                  | ))         |         |       | rev. patris             | ))       | 543                |                  |            |         | _    | reverendus 2 pater               |
| »          | 317               |                  | ,          |         | 3     | et per aliam            | "        | 541<br><b>54</b> 5 |                  |            | 23      |      | per aliam                        |
| »          | 317               |                  |            | 1!      |       | laicatum                | <i>"</i> | 545                |                  |            | 18      |      | laicorum<br>minister             |
| »<br>»     | 318               |                  |            |         |       | d. administratoris      | <i>"</i> | 546                |                  |            |         |      | administratores                  |
| <i>"</i>   | 318               |                  |            | 2       |       | recipiuntur non         | »        | 547                |                  |            | 18      |      | recipiuntur, possessa, quae      |
| -          |                   |                  |            | ~ `     |       | recipiantal activity    |          |                    |                  |            |         |      | ipsi non                         |
| »          | 319               | ь                | ))         | 1       | I     | et                      | »        | 548                | 3 Ь              | ))         | 11      | ult. | •                                |
| *          | 320               |                  |            |         | 2 nlt | . aequa                 | ))       | 550                | ) b              | )))        | 3       |      | aequi                            |
| "          | 321               | ь                | >>         | 3       | 1     | decretorum              | ))       | 552                |                  |            | 9       | ult. | discretorum                      |
| 1)         | 322               | a                | . »        | 2       | 1 ult | . compescendi           | >>       | 554                |                  |            | 2       |      | compescendo                      |
| ))         | 323               | b                | ))         | 1       | l     | praefectos              | ))       | 55€                | i a              | , »        | 22      |      | praefectus                       |
|            |                   |                  |            |         |       |                         | 1        | Hanc               | en               | neadatio   | nen     | nun  | c addimus.                       |

<sup>1</sup> Hanc emeadationem nunc addimus.

<sup>2</sup> Male in nostra ed, tegitur reverendis

| Paa        | 393        | h                | linas    | 5  | w]+  | praefati               | Paa      | 556        | h                | linea      | 1       | aıl+ | praefecti                                |
|------------|------------|------------------|----------|----|------|------------------------|----------|------------|------------------|------------|---------|------|------------------------------------------|
| ıuy.<br>»  | 325        |                  | ))       |    |      | huius                  | ıuy.     | 559        |                  | ))         | 3       | ui.  | huiusmodi                                |
| <i>"</i>   | 325        |                  | »        |    |      | erant                  | ))       | 559        |                  | <i>"</i>   | 22      |      | erunt                                    |
| ))         | 326        |                  | ))       | 23 |      | ante hoc               | ))       | 561        |                  | »          | 9       |      | antehac                                  |
| ))         | 326        |                  | ))       | 25 |      | iisdem                 | ))       | 561        |                  | ))         | 11      |      | iidem                                    |
| <b>»</b>   | 326        |                  | ))       | 31 |      | consueverint           | н        | 561        |                  | ))         | 19      |      | consueverit                              |
| ))         | 326        | ь                | »        | 36 |      | eadem                  | ))       | 562        |                  | ))         | 20      |      | in eadem                                 |
| *          | 328        | a                | ))       | 8  | ult. | alii                   | ))       | 565        | а                | ))         | 11      |      | aliàs                                    |
| ))         | 328        | b                | <b>»</b> | 19 |      | visus                  | ))       | 565        | Ь                | ))         | 4       |      | visum                                    |
| n          | 328        | b                | ))       | 36 |      | benemeritis            | ))       | 565        | b                | <b>»</b>   | 18      | ult. | benemeritus                              |
| »          | 329        | а                | 'n       | 3  |      | conventus              | ))       | 566        | a                | ))         | 19      | ult. | concursus                                |
| ))         | 329        | a                | ))       | 4  | ult. | definitorio            | ))       | 567        | a                | ))         | 12      |      | definitorio sancita                      |
| ))         | 330        | а                | <b>»</b> | 1  |      | decretum               | ))       | 568        | a                | ))         | 5       |      | decretorum                               |
| ))         | 330        | b                | »        | 27 | ult. | necnon                 | ))       | 569        | $\boldsymbol{b}$ | ))         | 6       |      | nec                                      |
| >>         | 335        | b                | ))       | 23 | ult. | Pauli                  | ))       | 577        | a                | ))         | 21      |      | Paulus                                   |
| n          | 335        | b                | ))       |    |      | 1600, 12 kalendas      | ))       | 577        | a                | »          | 23      |      | 1612, kalendis                           |
| ))         | 336        | $\boldsymbol{a}$ | <b>»</b> | 25 |      | reassumpsit            | ))       | 577        | b                | <b>»</b>   | 4       | ult. | reassumptis                              |
| ))         | 336        | a                | »        | 31 |      | se                     | 1)       | 578        | a                | <b>»</b>   | 4       |      | sed                                      |
| ))         | 336        | a                | ))       | 41 |      | qui                    | ນ        | 578        | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 15      |      | quicquam                                 |
| ď          | 336        | а                | ))       | 15 | ult. | capitulo               | 3)       | 578        | a                | ))         | 6       | ult. | Capitolio                                |
| <b>)</b> ) | 336        |                  | ))       | 9  | ult. | subditi                | ))       | 578        | b                | n          | 2       |      | substituti                               |
| <b>»</b>   | 336        | b                | ))       | 2  |      | esculentorum vel pocu- | <b>»</b> | 578        | b                | ))         | 13      |      | esclulentum et poculen-                  |
|            |            |                  |          |    |      | lentorum               |          |            |                  |            |         |      | tum                                      |
| "          | 336        |                  | ))       | 21 |      | summariorissimo        | >>       | 578        |                  | ))         | 8       | ult. | summariissimo                            |
| ))         | 336        |                  | ))       |    |      | appellationis          | >>       | 579        |                  | ))         |         |      | appellationum                            |
| ))         | 336        | b                | ))       | 22 | ult. | iuxta                  | >>       | 579        | а                | ))         | 13      | ult. | iuxta taxam ei constitu-                 |
|            |            |                  |          |    | _    |                        |          |            |                  |            |         |      | tam                                      |
| ))         | 336        |                  | ))       |    |      | illum                  | ))       | 579        |                  | ))         | 1       | _    | illam                                    |
| ))         | 337        | _                | <b>»</b> | 23 |      | in                     | ))       | 579        | -                | »          |         | ult. |                                          |
| ))         | 337        |                  | ))       |    |      | possit                 | ))       | 581        |                  | <b>»</b>   |         |      | possint                                  |
| »          | 334        |                  | ))       |    |      | (marg.) 7 septembris   | >>       | 586        | _                | ))         |         | ult. | 8 decembris                              |
| ))         | 340        |                  | n        | 19 |      | et                     | ))       | 586        |                  | »          | 18      |      | ut                                       |
| D          | 340        |                  | ))       | 19 |      | carere                 | <b>»</b> | 587        |                  | ))         | 7       | 1,   | cavere                                   |
| »          | 339<br>340 |                  | »<br>    |    | _    | (marg.) 13 octobris    | ))       | 587        |                  | <b>»</b> . |         |      | 14 decembris                             |
| »<br>      |            |                  | ))       |    | _    | Cum autem              | »        | 587        |                  | ))         |         | uit. | Cum                                      |
| ))         | 341<br>342 |                  | »        |    | _    | ob                     | »        | 588        |                  | ))<br>     | 17<br>7 |      | ad                                       |
| »          | 342        |                  | »        |    | _    | opulentiam             | ))       | 590<br>590 |                  | ))         | 14      |      | angustiam                                |
| »<br>"     | 344        |                  | ))<br>)) |    | _    |                        | "        | 595        |                  | »<br>»     | 3       |      | super molestis sibi illatis<br>expeditis |
| »<br>»     | 345        |                  |          |    |      | expeditas seu          | "        | 595        |                  |            |         | 2116 | sub                                      |
| »<br>»     | 345        |                  | ))<br>)) |    |      | supplicantibus         | »<br>»   | 596        |                  | »<br>»     |         |      | supplicationibus                         |
| <i>"</i>   | 345        |                  | <i>"</i> |    |      | unitate                | ))       | 596        |                  | »          |         | _    | unitate et                               |
| »          | 345        |                  | ))       |    |      | sed de                 | »        | 596        | -                | ))         |         | ult. |                                          |
| <i>"</i>   | 346        |                  | ))       | 34 |      | revolvimus             | »        | 597        |                  | ))         | 8       |      | revolventes                              |
| ,,<br>,,   | 347        |                  | ))       | 16 |      | existant               | »        | 599        |                  | ))         | 17      |      | existat                                  |
| <b>)</b> ) | 348        |                  | ))       |    |      | quae                   | ))       | 601        |                  | ))         | 2       |      | qua                                      |
| ))         | 349        | ь                | ))       | 35 |      | totidemque             | ))       | 604        | а                | ))         | 1       |      | totidem                                  |
| ))         | 350        |                  | ))       | 9  |      | Bernardini             | ))       | 604        | Ь                | ))         | 6       |      | Bernardino                               |
| ĸ          | 350        | b                | ))       | 20 | ult. | quibus                 | »        | 606        | a                | ))         | 2       |      | quibusvis                                |
| ))         | 352        | ŀ                | ))       | 6  |      | conservandi            | »        | 609        | a                | ))         | 8       |      | conservando                              |
| <b>»</b>   | 352        | b                | ))       | 26 |      | liberasse              | ))       | 609        | a                | ))         | 8       | ult. | liberos esse                             |
| <b>»</b>   | 353        | а                | <b>»</b> | 15 | 5    | per ea                 | ))       | 610        | a                | ))         | 2       |      | pro eâ                                   |
| ))         | 353        | a                | ))       | 21 |      | nulli                  | ))       | 610        | a                | » ,        | 10      |      | ut nulli                                 |
| "          | 353        |                  | »        | 31 |      | legali                 | *        | 610        | a                | <b>ນ</b> ໌ | 23      |      | regali                                   |
| »          | 353        |                  | <b>»</b> | 21 | ult  | ne                     | <b>»</b> | 610        |                  | <b>»</b>   | 3       |      | ne ullo                                  |
| ×          | 353        |                  | <b>»</b> | 25 |      | praedictae             | <b>»</b> | 611        |                  | ))         | 13      |      | pro dictae                               |
| ))         | 354        | b                | ))       | 27 | ult. | prioris                | ))       | 613        | a                | "          | 25      |      | procuratoris 4                           |

<sup>1</sup> Hanc emendationem nunc addimus.

| $\Gamma aa$ . | 356        | a  | linea      | 4        | ult.   | ampliamus                 | Pag.     | 616        | а   | linea      | 13      | ult. | ampliavimus                        |
|---------------|------------|----|------------|----------|--------|---------------------------|----------|------------|-----|------------|---------|------|------------------------------------|
| ))            | 357        |    | <b>»</b>   | 8        |        | alias                     | »        | 617        |     | ))         | 4       |      | per alias                          |
| n             | 357        |    | ))         | 17       |        | celebrandi                | ))       | 618        | a   | <b>)</b> ) | 7       |      | celebrando                         |
| ))            | 358        | α  | ))         | 12       | ult.   | nostrum                   | ))       | 619        | b   | »          | 13      | ult. | per nostram                        |
| ))            | 358        | ь  | ))         | 9        |        | Reformatarum 4            | ))       | 620        | a   | "          | 12      |      | Reformatorum                       |
| ))            | 359        | а  | »          | 27       | ult.   | nostrae                   | ))       | 621        | b   | >>         | 2       |      | nostrâ                             |
| ))            | 358        | a  | ))         | 21       | ult.   | (marg.) 7                 | <b>»</b> | 622        | a   | »          | 8       |      | 6                                  |
| ))            | 360        | Б  | ))         | 25       |        | Apostoli                  | "        | 624        |     | »          | 11      |      | Apostolis                          |
| n             | 360        | b  | <b>)</b> ) | 32       |        | correptas                 | ))       | 624        |     | ))         | 19      |      | correptae                          |
| ))            | 360        | Б  | ))         | 4        | ult.   | mistriadum                | ))       | 624        |     | <b>»</b>   | 11      |      | milliadum *                        |
| ))            | 361        | a  | ))         | 32       |        | sed integri               | ))       | 625        |     | ))         | 12      |      | sed de integri                     |
| "             | 361        | a  | ))         | 34       |        | congratulari              | *        | 625<br>625 |     | »          | 14      | 74   | congratulati<br>praeeminentiis     |
| ))            | 361        | _  | ))         | 19       | _      | praeeminentiae            | ))       | 626        |     | »          | 16      | uu.  | ecclesiasticas                     |
| ))            | 361        | _  | ))         |          |        | ecclesias                 | »<br>»   | 626        |     | ))<br>))   | 10      |      | dignoscitur) assensu               |
| ))            | 361        |    | ))         |          | utt.   | dignoscitur               | »<br>»   | 627        |     | <i>"</i>   | 13      |      | ipsi ecclesiae Alesiensi           |
| ))            | 362        | a  | ))         | 34       |        | ipsius ecclesiae Alesien- | ″        | 021        | ш   | "          | 10      |      | servituri                          |
|               | 260        | _  |            | c        | a. 74  | sis servitiis             | ))       | 627        | Б   | ))         | 9       |      | in ipsa                            |
| <b>)</b> )    | 362        |    | »          |          | uu.    | ipsa                      | »        | 627        | _   | »          |         | ult. | quo usque                          |
| <b>»</b>      | 362        |    | ))         | 15<br>17 |        | quousque                  | »        | 628        |     | »          | 1       |      | praesidentia et praeceden-         |
| n             | 362        | U  | ))         | 1 /      |        | praecedentia              | -        | ****       |     |            | _       |      | tia                                |
| ))            | 362        | J. | <b>»</b>   | 21       |        | iucundam                  | »        | 628        | a   | <b>»</b>   | 5       |      | ineundam                           |
| <i>"</i>      | 362        | _  | »          | 34       |        | contingat                 | »        | 628        | a   | ))         | 17      | ult. | si contingat                       |
| <i>"</i>      | 362        | _  | »          |          | ult.   | iudicarunt                | D        | 628        | a   | ))         | 2       | ult. | iudicarint                         |
| ))            | 362        |    | »          |          |        | Quitaniae                 | ))       | 628        | b   | n          | 16      |      | Occitaniae                         |
| *             | 363        |    | <b>»</b>   | 3        |        | consentientibus           | ))       | 628        | b   | »          | 7       | ult. | consensibus                        |
| »             | 363        | a  | ))         | 5        |        | ut                        | ))       | 628        | ь   | ))         | 5       | ult. | ut habeant                         |
| ))            | 363        | a  | ))         | 7        |        | earum                     | ))       | 628        | ь   | <b>»</b>   | 2       | ult. | earumque                           |
| ))            | 363        | a  | >>         | 25       |        | notandi                   | ))       | 629        | a   | ))         | 20      |      | notandis                           |
| ))            | 363        | a  | <b>»</b>   | 27       |        | servatis servandis        | >>       | 629        |     | ))         | 23      |      | servandis                          |
| ))            | 363        | Б  | ))         | 4        |        | pertinente                | <b>»</b> | 629        |     | ))         |         |      | pertinere                          |
| ))            | 363        |    | ))         | 16       |        | debeant                   | ))       | 630        |     |            | 6       | _    | debeat                             |
| ))            | 363        |    | >>         | 32       |        | remedium                  | ))       | 630        |     |            |         |      | adversus illas remedium            |
| ))            | 365        |    | ))         |          |        | illo                      | »        | 634        |     |            |         | uii. | ullo<br>facultani                  |
| 10            | 365        |    | »          |          |        | fraudare                  | »        | 634        |     | »<br>      | 1       |      | fraudari                           |
| *             | 366        |    | ))         | 1<br>27  |        | aliquod                   | »<br>    | 634<br>635 | _   |            | 2<br>16 | _    | aliquo                             |
| n             | 366<br>367 |    | ))<br>))   | 4        |        | deputandum sed triennio   | »<br>»   | 636        |     | »<br>»     |         | _    | deputando<br>sed, qui triennio     |
| »<br>»        | 367        | _  |            | 31       |        | aetate                    | <i>"</i> | 637        |     |            |         | _    | aestate                            |
| ))            | 367        | _  | <i>"</i>   | 40       |        | siquidem in conventus .   | "<br>»   | 637        |     | »          |         | _    | siquidem conventus                 |
| ))            | 368        |    | »          | 8        |        | usque                     | »        | 638        |     |            |         |      | utque                              |
| »             | 369        |    | ))         | 2        |        | nescitur                  | ))       | 640        |     |            | 18      |      | sequitur                           |
| ))            | 369        | a  | ))         | 31       | . ult. | definitionis              | >>       | 640        | ) b | ) ))       | 19      |      | definitoris                        |
| ))            | 369        | b  | ))         | 23       |        | quae                      | *        | 641        | a   | <b>*</b>   | 8       | ult  | . qua                              |
| ))            | 369        | b  | >>         | 15       | ult.   | immineat                  | ))       | 641        | Б   | >          | 12      | ult. | emineat                            |
| ))            | 369        | b  | *          | 13       | ult.   | praeferre                 | ))       | 641        | ь   | <b>»</b>   | 10      | ult. | praeferri                          |
| *             | 370        | a  | *          | 26       |        | ex                        | *        | 642        | a   | , ))       | 8       | ult. | . eâ                               |
| 38            | 370        |    | <b>)</b> ) | 30       | ) ult  | . editae                  | ))       | 642        |     |            | 13      |      | editas                             |
| 33            | 370        |    | ))         |          |        | libro                     | *        | 642        |     |            | 13      |      | libri                              |
| Ŋ             | 370        |    | ))         |          |        | iteratione                | ))       | 643        |     |            |         |      | itineratione                       |
| *             | 371        |    | »          | 30       |        | affectentur               | »        | 644        |     |            |         |      | affectent                          |
| "             | 371        |    | »          | ðI<br>er | utt.   | actualis                  | *        | 645        |     |            |         |      | actuali                            |
| »             | 371<br>373 |    | "          | 20<br>21 |        | adsit                     | 2        | 645        |     |            | 3       |      | adsint                             |
| 30            | 374        |    | ))<br>))   | 10       |        | iniuncti                  | »        | 648<br>649 |     |            | 14      |      | iniuncto consideratione recolentes |
| ))            | 374        |    | <i>"</i>   | 10       |        | magnaque                  | ν.       | 649        |     |            | 4       |      | atque                              |
| <i>)</i> )    | 374        |    | <i>"</i>   | 16       |        | residentem                | ))<br>)) | 649        |     |            | 11      |      | residentem oratorem                |
|               |            |    |            |          |        | peri potest,              |          |            |     | iadum.     | 11      |      | A STANDARD OF A POLICIES           |
|               |            |    |            |          |        | Posson                    | •        | 11         | ·y' |            |         |      |                                    |

Edit. Taur., Tom. xx. Edit. Rom. Main. Tom. IX. 649 b linea 13 Pauli (?) Pag. 374 a linea 18 Paulini. . . . . 650 b Colligi 377 a 21 ult. Collegii . . . . . . . . 20 ult. curavimus . . . . . . .  $650 \, b$ curaverimus 16 ult. a 383 a 659 b 384 b ult. 1695 . . . . . . . . . 662 a 14 1694 375 b  $664 \ b$ 5 >> tam . . . . . . . . . tamen 376 b 12 Sedis . . . . . . . . . 666 a 13 Apostolicae Sedis 33 666 b et alios 376 b )) 12 et aliosve . . . . . . 669 b 6 ult. priores titulares existe-.385 b **»** 8 ult. priores titulares vocem . rent, et vocem 672 b 388 a 21 de Jocos . . . . . . . 1 ult. (nota) de Socos 673 a 10 ult. prout in praefatis 388 b )) prout in terminis . . . . 389 a 36 ult. fuerint . . . . . . . . . . . . 675 b 7 fuerit X 675 b 15 389 b 675 b 13 ult. agant et moliantur 389 b 19 ult. agat et moliatur . . . . 675 b 11 ult. conentur 389 b 17 ult. conantur . . . . . . . . . 6 ult. impertit . . . . . . . . 676 a impertiit 389 390 a 16 ult. tuncque tunc. . . . . 676 b 15 ult. tuncque 677 a 2 sic 390 a 677 a. 10 390 b )) 5 quid in una . . . . . . quid una 677 a 15 Summi Pontificis 390 b )) 8 Summis Pontificibus . . 677 a 21 praxim 390 b × 14 praxis . . . . . . . . . . . . 679 a 10 disputandi 391 b ,, deputandi...... 33 679 a 22 similis memoriae 391 Б similis . . . . . . . . . . . . . . . )) 680 a 10 ult. Romanâ 392 a 17 ult. Romanae . . . . . , . . . 681 a 6 ult. de biennio 392 b 7 ult. biennii . . . . . . . . . . . . snsceperint . . . . . . . 681 b 10 ult. susceperit 393 a )) 27 682 a n 6etiam ex eo quod aliqui 393 a )) 30 ult. in praemissis..... in praemissis 12 ult. et aliis decretis 393 b 28 ult. et aliis . . . . . . . . . . 682 b 7 ult. Nunc 684 a 394 b 395 a quamquidem . . . . . . 685 a 16 quam quidam **»** 686 a 19 395 b )) perpensis × 33 ult. perpetuis . . . . . . . . 690 a 22 397 Ъ 6 ult. statutum . . . . . . . . . )) statum 691 a 12 non potuerunt convenire 398 a 11 ult. non potuerunt . . . . . 398 Б 28 ult. Ordinis . . . . . . . . . . . 691 b et Ordinis 10 399 aest in dies . . . . . . . 692 b est et in dies 692 b 399 a 5 ult. tunc (?) 403 a ult. ipso . . . . . . . . . . . . . 699 b 11 ipsi )) dotaverit . . . . . . . . . 2 403 b 18 699 Ъ ult. dotavit tibi . . . . . . . . . . . . . 405 a 31 703 a 1 41 703 a 13 absolutas 405 a absolutos . . . . . . . . Ю 707 a 10 407 a 4 ult. publicis . . . . . . . . . publicans 409 a 29 expeditis literis. . . . . 710 a expeditas litteras 17 extinximus 409 b 6 710 b extinguimus. . . , . . . . 409 b 25 ult. ut . . . . . . . . . . . . . . . . 711 )) 21 et 12 veteris 410 a 7 veteri . . . . . . . . . . . . 711 b 713 a ult. guardiano 411 a 11 guardiani . . . . . . . . . 18 ult. nostri Innocentii 713 b 411 a nostri . . . . . . . . . . . . 411 a 714 a 18 ult. et infra 411 b et ad infra . . . . . . . 714 a 714 b 2 ult. factiones 411 b 19 ult. functiones . . . . . . . 412 b ult. praesentari . . . . . . . . 716 b 12 ult. praestari 6 ult. quantocumque 717 a 413 a )) quantumcumque..... 414 b 14 ult. expeditas quae . . . . . 718 b 23 expeditasque 720 a 4 ult. nostrâ 415 b 27 ult. nostrae . . . . . . . . . . )) 722 a 21 praefinitum 416 b 37 praefinitam . . . . . . . **)**) 722 a 24 absque 416 b sive absque......

Edit. Taur. Tom. xx.

| Dan        | 417 E                | 1:         | - 17           |                  | Dua             | 7722 | 1.               | linos      | 11 | a, 1+        | et sex                 |
|------------|----------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|------|------------------|------------|----|--------------|------------------------|
| -          | 417 b                |            |                | Sex              | rag.            | 724  |                  | ))         | 20 | u            | ad effectum            |
| )1         | 417 b                | >>         |                | aut ad effectum  |                 | 721  |                  | »          | 24 |              | intret                 |
| ))         | 417 b                | ))         |                | in tres          | »               | 724  |                  |            | 12 |              | relationem             |
| ))         | 418 a                | ))         | 8              | relatione        | »<br>»          | 727  |                  | ))<br>))   | 3  |              | indictis               |
| ,,         | 419 a<br>419 b       | ))<br>     |                | in dictis        | <i>"</i>        | 727  |                  | <i>"</i>   | 12 |              | exprobrari             |
| »          |                      | ))<br>     | 31<br>21       | exprobari        | <i>,</i> *      | 727  |                  | "          | 13 |              | propheticum illud      |
| ))         | 419 b<br>420 b       | <b>))</b>  | 31             | propheticum      | »               | 729  |                  | <i>"</i>   | 21 |              | expresso               |
| ))         | 420 <i>a</i>         | ))         |                | expressis        | »               | 732  |                  | <i>"</i>   | ĩ  |              | exigit, possint        |
| ,,         | 422 a                | ))         | 10             | exigi possint    | »               | 732  |                  | ))         | 9  |              | alii                   |
| ))         | 422 a                | ))         | 18 <i>un</i> . | aliis            | <i>"</i>        | 732  |                  | »          | 16 |              | idem                   |
| »          | 422 a                | ))         | 5              |                  | <i>"</i>        | 732  |                  | ))         |    | a.It         | foret                  |
| ))         | 422 b                | ))         | 7              | foret laturus    | ,,              | 732  |                  | "          |    |              | praecipiuntur          |
| ))         | 123 a                | ))         | 17             | praecipiunt      | 'n              | 734  |                  | <i>"</i>   | 7  |              | in insignioribus       |
| )·<br>     | 423 a                |            | 31             | insignioribus    | <i>"</i>        | 734  |                  | <i>"</i>   | 22 |              | ad                     |
| ,          | 423 a                | ))         |                | seu              | 'n              | 734  | _                | "<br>D     | 5  |              | ex constitutionibus    |
| ,,         | 423 b                | ))         |                | constitutionibus | »               | 735  |                  | "          | 11 |              | debeantur              |
| ))         | 424 a                | ))         | 9 uu.          | debeatur         | <i>"</i>        | 735  |                  | <i>"</i>   |    | 0.7 <i>t</i> | mittant                |
| <i>)</i> ) |                      | ))         |                | mittat           |                 | 735  |                  |            |    |              | faciant                |
| ))         | 424 a                | ))         | 11             | faciat           | »<br>           | 735  |                  | ))<br>     |    | _            |                        |
| ))         | 421 a                | ))         | 14             | praetermittantur | <b>)</b> )      | 735  |                  | »          |    |              | praetermittant<br>cura |
| 3)         | 421 a                | ))         | 19             | curae            | »               |      |                  | »          |    | uu.          |                        |
| "          | 421 a                | "          | 22             | eorum monasterii | ))              | 736  |                  | ))         | 1  | 1,           | eorum monasteriis      |
| )          | 424 a                | ))         |                | quo              | ))              | 736  |                  | ))         |    | $u_{ll}$ .   | quot                   |
| >>         | 424 b                | ))         | 7              | habituras        | ))              | 736  |                  | ))         | 24 |              | habiturae              |
| »          | 424 b                | ))         |                | Francisci        | "               | 737  |                  | ))         | 1  |              | Francisco              |
| ))         | 125 b                | "          |                | Rivus            | <i>»</i>        | 739  |                  | ))         | 13 | ٠.           | ipsius (vel Rici)      |
| ))         | 426 b                | ))         | 23             | sicut            | ))              | 740  |                  | ))         |    | ult.         | sint                   |
| ))         | 426 b                | ))         | 37             | quolibet         | "               | 740  |                  | ))         | 5  |              | qualibet               |
| ))         | 427 a                | *          | 17             | triennio         | ))              | 741  |                  | ))         | 10 | _            | trimestri              |
| >>         | 428 a                | ))         | 32 ult.        |                  | ))              | 742  |                  | ))         |    |              | vel a                  |
| <b>»</b>   | 429 a                | ))         | 13             | servati          | ))              | 744  |                  | ))         | 17 | _            | servari                |
| <b>»</b>   | 429 a                | ))         | 24             | desideret        | ))              | 744  |                  | ))         | 2  | ult.         | desiderent             |
| ))         | 429 b                | ))         | 1              | Salutaris        | ))              | 745  | _                | <b>»</b>   | 9  |              | Salvatoris (?)         |
| ))         | 429 b                | ))         | 26             | quolibet         | "               | 745  |                  | ))         | 1  |              | quolibet anno          |
| »          | 431 a                | ))         | 3              | 1543             | >>              | 746  | b                | ))         | 10 |              | 1643                   |
| ))         | 431 a                | >>         | 9              | confirmata       | ))              | 746  | b                | ))         | 18 |              | confirmatae            |
| >>         | 431 b                | ))         | 17             | indulgentias     | <b>»</b>        | 747  | b                | "          | 15 | ult.         | indulgentiis           |
| <b>3</b> ) | <b>4</b> 31 <i>b</i> | ))         | $1 \ ult.$     | quam             | <b>)</b> )      | 748  | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 8  | ult.         | quod                   |
| 31         | 432 a                | ))         | 21             | missam           | "               | 748  | b                | ))         | 18 |              | missarum               |
| >>         | 433 a                | ))         | 12             | maturae          | ))              | 750  | а                | ))         | 8  | ult.         | prout omnibus maturae  |
| ))         | 434 b                | ))         | 12             | xvIII            | <b>&gt;&gt;</b> | 750  | ь                | ))         | 8  |              | VIII (?)               |
| <b>»</b>   | <b>43</b> 5 a        | ))         | 24             | in unam          | ))              | 752  | b                | ))         | 7  |              | in urnam               |
| ))         | 436 b                | ))         | 11             | iulii            | ))              | 755  | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 16 |              | iunii                  |
| ,,         | 436 b                | >>         | 26 ult.        | in qua           | ))              | 755  | b                | ))         | 8  |              | in quo                 |
| ))         | 437 b                | ))         | 8              | religionis       | ))              | 756  | b                | ))         | 6  | ult.         | religiosis             |
| <b>)</b> ) | 437 b                | ))         | 34             | absolutos        | ))              | 757  | а                | ))         | 19 | ult.         | absolutum              |
| ))         | 438 a                | ))         | 21             | 1595             | ))              | 758  | a                | "          | 17 |              | 1695                   |
| <b>)</b> ) | 439 a                | ))         | 26             | in posterum      | ))              | 759  | b                | »          | 15 | uli.         | aut in posterum        |
| ))         | $439 \ b$            | <b>)</b> ) | 35             | ac piae          | ))              | 760  | b                | ))         |    |              | ac a piae              |
| <b>»</b>   | 440 b                | ))         | 25 ult.        | catholica        | <b>»</b>        | 762  |                  | ))         | 24 |              | catholicae             |
| ))         | $440 \ b$            | n          | 15 ult.        | quapropter       | ))              | 762  |                  | ))         | 10 | ult.         | eapropter              |
| <b>»</b>   | <b>441</b> b         | <b>»</b>   | 28 ult.        | convertimur      | ))              | 764  |                  | <b>)</b> ) | 6  |              | convertimus            |
| <b>»</b>   | 411 b                | ))         | 8 ult.         | omnium           | ))              | 764  |                  | 10         |    | ult.         | ovium (?)              |
| n          | 441 b                | »          | 8 ult.         | cultus           | »               | 764  |                  | »          |    |              | vultus                 |
| ))         | 442 b                | ))         | 16             | reputarentur     | »               | 766  |                  | <i>"</i>   | 11 |              | reputentur             |
| ))         | 441 a                | ))         | 25             | decrevit         | <i>"</i>        | 769  |                  | <i>"</i>   | 12 |              | decreverit             |
| <b>»</b>   | 445 b                | ))         |                | ipsi             | ))              | 771  |                  | "          | 7  |              | ipse                   |
| "          | 445 b                | "          | 26 ult.        | applicatum       | ))<br>))        | 772  |                  | "          | 9  |              | applicandorum          |
| ••         |                      |            |                | Transmit         | "               |      | •                | "          | J  |              | approaudorum           |

| Pag.       | 447         | a                | linea           | 22 | ult.   | ecclesia                 | Pag.       | 773 | b                | linea      | 7  | ecclesiae                                                 |
|------------|-------------|------------------|-----------------|----|--------|--------------------------|------------|-----|------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------|
| »          | 447         |                  | <b>»</b>        |    |        | declaramus               | »          | 773 |                  | <b>»</b>   | 9  | declararemus                                              |
| *          | 447         | a                | ))              | 9  | ult.   | aliarumque               | ))         | 773 | b                | *          | 18 | aliarumque partium                                        |
| »          | 449         | b                | ))              | 24 | ult.   | universalibus            | ))         | 778 | $\boldsymbol{a}$ | <b>»</b>   | 6  | in universalibus                                          |
| n          | <b>4</b> 50 | a                | ))              | 14 |        | profitentium             | <b>»</b>   | 778 | b                | »          | 11 | in quibus ingens profiten-<br>tium                        |
| ))         | 450         | a                | ))              | 25 |        | furtive                  | 2)         | 778 | ь                | ))         | 18 | ult. furtivae                                             |
| ))         | 450         | a                | ))              | 5  | ult.   | praedictorum             | ))         | 779 |                  | <b>»</b>   | 23 | praedictarum                                              |
| ))         | 450         | ь                | ))              | 21 |        | Minorum                  | ))         | 779 |                  | ))         | 9  | Minimorum                                                 |
| ))         | 450         | b                | ))              | 28 | ult.   | ipsius                   | <b>»</b>   | 779 |                  | ))         | 8  | ult. in ipsius                                            |
| b          | 451         | b                | »               | 16 |        | decideret                | ))         | 781 | a                | ))         |    | ult. desiderent                                           |
| »          | 452         | a                | ))              | 19 |        | religiosi                | <b>)</b> ) | 782 |                  | »          |    | ult. religiosis                                           |
| <b>»</b>   | 452         | a                | ))              | 11 | ult.   | aliquo                   | ))         | 782 | Б                | ))         |    | ult. aliqua                                               |
| ))         | 452         | b                | ))              |    |        | ilegiis                  | ))         | 783 | a                | ))         | 10 | pervigiliis                                               |
| »          | 452         | b                | <b>»</b>        | 18 | -      | continuatim              | ))         | 783 | a                | ))         | 17 | continuatur                                               |
| ))         | 452         | b                | ))              | 7  | ult.   | illique                  | ))         | 783 | Ъ                | ))         | 16 | ult. illisque                                             |
| ))         | 453         | b                | n               | 15 |        | ad ipsum                 | ))         | 784 | Б                | <b>»</b>   | 1  | ult. id ipsum                                             |
| »          | <b>454</b>  | a                | ))              | 4  | ult.   | provide                  | ))         | 786 | Б                | ))         | 3  | providae                                                  |
| >>         | 454         | b                | n               | 24 |        | peritia                  | <b>»</b>   | 786 | Ь                | ))         | 10 | ult. peritiam                                             |
| ))         | <b>4</b> 55 | a                | ))              | 28 |        | in                       | ))         | 787 | Ъ                | ))         | 11 | ult. ut in                                                |
| ))         | 456         | a                | ))              | 34 | ult.   | ad quas                  | ))         | 789 | Ь                | ))         | 14 | ult. ad ipsas                                             |
| ))         | <b>4</b> 56 | a                | "               |    |        | habitum                  | ))         | 789 | ь                | ))         |    | ult. habitatum                                            |
| ))         | 456         | а                | ))              | 30 | ult.   | deferendas               | 3)         | 789 | Ъ                | ))         | 11 | ult. defendendas                                          |
| ,,         | 456         | $\boldsymbol{a}$ | <b>)</b> )      | 24 | ult.   | cetero                   | ))         | 789 | Ъ                | ))         | 2  | ult. de cetero                                            |
| <b>»</b>   | 456         | ь                | ))              | 28 |        | illique                  | ))         | 790 | Б                | >>         | 14 | illisque                                                  |
| ))         | 456         | ь                | ))              | 35 |        | esse                     | <b>»</b>   | 790 | Б                | ))         | 23 | incurrisse                                                |
| <b>»</b>   | 457         | a                | ))              | 5  |        | in iisque                | ))         | 791 | a                | ))         | l  | ult. in iis quae                                          |
| ))         | 457         | a                | ))              | 5  | i      | eiusdem                  | ))         | 791 | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 1  | ult. ad eiusdem                                           |
| ))         | 457         | a                | ))              | 18 |        | refectam                 | ))         | 791 | ь                | ))         | 16 | refertam                                                  |
| ))         | 457         | $\boldsymbol{a}$ | ))              | 20 |        | tanta multitudine .      | ))         | 791 | Ь                | ))         | 18 | tantam multitudinem                                       |
| ))         | 457         | $\boldsymbol{a}$ | ))              | 25 |        | atque                    | <b>»</b>   | 791 | Ь                | <b>»</b>   | 16 | ult. et piå (?)                                           |
| >,         | 457         | a                | ))              | 32 | :      | aequissimum              | <b>»</b>   | 791 | ь                | ))         |    | ult. aptissimum                                           |
| »          | 457         | $\boldsymbol{a}$ | ))              | 33 | }      | duxit                    | ))         | 791 | b                | ))         | 7  | duximus                                                   |
| ))         | 457         | a                | ))              | 17 | ult.   | maris                    | ))         | 792 | a,               | <b>»</b>   | 1  | muris                                                     |
| ))         | 457         | a                | ))              |    |        | millium                  | <b>»</b>   | 792 |                  | n          | 5  | millia                                                    |
| >>         | 457         | a                | ))              | 12 | ult.   | cura                     | ))         | 792 |                  | <b>»</b>   | 7  | curia                                                     |
| 'n         | 457         |                  | ))              | 12 | ult.   | quem                     | ))         | 792 |                  | ))         | 8  | quam                                                      |
| ))         | 457         |                  | »               |    |        | quoque                   | ))         | 792 |                  | ))         | 9  | quinque                                                   |
| 3)         | 457         |                  | ))              |    |        | praebenda                | ))         | 792 |                  | ))         | 14 | praebendis                                                |
| 3)         | 457         |                  | ))              | 6  | ult.   | proventibus              | ))         | 792 |                  | ))         | 15 | competentibus                                             |
| 3)         | 457         |                  | ))              |    |        | sumptis                  | ))         | 792 |                  | <b>)</b> ) | 18 | sumptibus                                                 |
| »          | 457         |                  | <b>»</b>        | 2  |        | campanile                | ))         | 792 |                  | ))         | 22 | campanili                                                 |
| »          | 457         | b                | »               | 8  |        | in cathedralem           | »          | 792 | а                | <b>»</b>   | 4  | ult. in civitatem, et in eo di-<br>ctam ecclesiam, S. So- |
|            |             |                  |                 |    |        |                          |            |     |                  |            |    | lemni dicatam, in ca-                                     |
|            |             |                  |                 |    |        |                          |            |     |                  |            |    | thedralem                                                 |
| n          | 457         | b                | ))              | 12 | !      | magisque                 | ))         | 792 | b                | ))         | 1  | magis magisque                                            |
| »          | 457         |                  | ))              | 18 | }      | praeposita               | ))         | 792 | ь                | ))         | 5  | praepositorum                                             |
| ))         | 457         |                  | ))              | 33 |        | designata et delineata . | ))         | 792 |                  | <b>»</b>   | 22 | O .                                                       |
| ))         | 457         |                  | »               | 40 |        | a qua                    | ))         | 792 | Ь                | ))         |    | ult. apostolica                                           |
| »          | 457         |                  | »               | 43 |        | moderno                  | ))         | 792 |                  |            |    | ult. moderni                                              |
| ))         | 457         |                  | <b>&gt;&gt;</b> | 21 | . ult. | nuncupatam               | ))         | 793 |                  | »          | 7  | -                                                         |
| <b>)</b> > | 458         |                  | ))              | 17 |        | ecclesias                | ))         | 793 |                  | <b>)</b> ) | 8  | ecclesiasticas                                            |
| ))         | 458         |                  | ))              | 19 |        | et iam                   | >>         | 793 |                  | ))         | 11 |                                                           |
| ))         | 458         |                  | ))              | 25 |        | et                       | ))         | 793 |                  |            | 18 | •                                                         |
| ))         | 458         |                  | ))              |    |        | qui monasteria           | ))         | 794 |                  |            | 8  | monasteria                                                |
| ))         | 458         |                  | 25              | 18 | ult.   | obtinere                 | ))         | 794 |                  |            | 11 | * *                                                       |
| n          | 458         | а                | ))              | 16 | ult.   | cessationes              | <b>»</b>   | 794 | a                | <b>»</b>   | 14 | cessiones                                                 |

| Pag.       | ~458        | a                | linea      | . 16    | ult.  | duximus                                         | Pag.       | 794     | а                | linea      | 15    |            | duxerimus                          |
|------------|-------------|------------------|------------|---------|-------|-------------------------------------------------|------------|---------|------------------|------------|-------|------------|------------------------------------|
| n          | <b>4</b> 58 |                  | ))         |         |       | usque                                           | »          | 794     | a                | ))         | 20    |            | iusque                             |
| 'n         | 458         | a                | ))         | Ż       | ult.  | primodicti                                      | ))         | 794     | a                | ))         | 7     | ult.       | primodicto                         |
| »          | 458         | a                | 458 b      | ,       |       | monasteriorum praedi-                           | »          | 794     | a                | ))         | 5     | ult.       | monasteriis praedictis             |
|            | 450         |                  |            | _       |       | ctorum                                          |            | 794     | ~                |            | 1     | 7+         | duobus praedictis et tri-          |
| ))         | 458         | D                | »          | 2       |       | duorum praedictorum et<br>trium infrascriptorum | »          | 194     | и                | 'n         | 4     | uii.       | bus infrascriptis priora-<br>tibus |
| ))         | 458         | 7.               |            | 11      |       | prioratuum                                      | »          | 794     | ь                | <b>)</b> ) | 8     |            | etiam                              |
| "          | 458         | _                | ))<br>))   | 14      |       | et                                              | <i>"</i>   | 794     |                  | »          | 12    |            | alias                              |
| <i>"</i>   | <b>4</b> 58 |                  | ))         | 16      |       | cessantibus                                     | 'n         | 794     | _                | 'n         | 15    |            | cessantibus vacare contigerit      |
| <b>»</b>   | 458         | ъ                | >>         | 17      |       | unius                                           | »          | 794     | ь                | ))         | 15    |            | trium sequentium, unius            |
| ))         | 458         | _                | ))         | 18      |       | aliqui                                          | »          | 794     | ь                | <b>»</b>   | 17    |            | reliqui                            |
| ))         | 458         | _                | <b>)</b> ) | 27      |       | per quam                                        | »          | 794     | Ь                | <b>3</b> ) | 11    | ult.       | perpetuå                           |
| ))         | 458         |                  | <b>)</b> ) |         |       | ad quem                                         | »          | 795     | а                | ))         | 5     |            | ad praesens                        |
| <b>»</b>   | 458         |                  | ))         |         |       | reget                                           | »          | 795     | a                | ))         | 8.    |            | regat                              |
| ))         | 458         | Ь                | ))         |         |       | dictae ecclesiae Blesensis                      | »          | 795     | а                | n          | 9     |            | dictae ecclesiae                   |
| ))         | <b>4</b> 58 | Ъ                | ))         |         |       | et                                              | ))         | 795     | a                | "          | 15    |            | etiam                              |
| ))         | 458         | _                | ))         |         |       | et iuxta fundationem er-                        | »          | 795     | a                | ))         | 2     | ult.       | et extra eam fundata,              |
|            |             |                  |            |         |       | ga capellanos amovibi-                          |            |         |                  |            |       |            | etiam erga capellanos              |
|            |             |                  |            |         |       | les                                             |            |         |                  |            |       |            | amovibiles                         |
| ))         | 459         | a                | ))         | 10      |       | futuram                                         | »          | 795     | Б                | ))         | 16    |            | futuram numerabit                  |
| <b>)</b> ) | 459         |                  | <b>»</b>   | 10      |       | quem                                            | <b>»</b>   | 795     | Ь                | <b>)</b> ) | 16    |            | (?)                                |
| ))         | 459         |                  | »          | 13      |       | com hoc                                         | <b>»</b>   | 795     | Б                | ))         | 20    |            | cum hoc discrimine                 |
| ))         | 459         |                  | <b>)</b> ) | 18      |       | dictum suum prioratum .                         | ))         | 795     | ь                | <b>»</b>   | 25    |            | dictum prioratum                   |
| ))         | 459         |                  | ))         | 21      |       | qui                                             | <b>)</b> ) | 795     | Б                | ))         | 8     | ult.       | quam                               |
| ))         | 459         |                  | ))         | 23      |       | pariter                                         | ))         | 795     | Б                | <b>»</b>   |       |            | praefatis                          |
| »          | 459         |                  | ))         | 36      |       | in divinis                                      | ))         | 796     | a                | ))         | 12    |            | in divinis deservire               |
| ))         | 459         |                  | 3)         | 41      |       | praestari                                       | »          | 796     | a                | ))         | 17    |            | gestari                            |
| <b>»</b>   | 459         |                  | ))         | 48      |       | episcopo et eiusdem                             | ))         | 796     | $\boldsymbol{a}$ | <b>»</b>   | 16    | ült.       | episcopo eiusdem                   |
| <b>»</b>   | 459         |                  | <b>»</b>   |         |       | eaque                                           | ))         | 796     | a                | ))         |       |            | ea quae                            |
| ))         | 459         |                  | ))         |         |       | commendam                                       | D          | 796     | Ь                | ))         | 12    |            | commendâ                           |
| ))         | 459         | a                | ))         |         |       | qua                                             | <b>»</b>   | 796     | Ь                | <b>»</b>   | 12    |            | in quam                            |
| ))         | 459         | Ь                | ))         | 2       |       | Gregorii                                        | <b>»</b>   | 796     | Ъ                | <b>)</b> ) | 14    |            | Georgii (?)                        |
| ))         | 459         | ь                | ))         | 8       |       | ex quo                                          | ))         | 796     | Б                | <b>»</b>   | $2^2$ |            | expresso                           |
| <b>»</b>   | <b>4</b> 59 | Б                | ))         | 10      |       | omnes                                           | <b>»</b>   | 796     | Б                | <b>»</b>   | 24    |            | ac omnes                           |
| ))         | 459         | Б                | ))         | 25      |       | et ,                                            | ))         | 797     | a                | ))         | 3     |            | et dictum                          |
| ))         | 459         | Ь                | ))         | 35      | i     | qui                                             | ))         | 797     | a                | »          | 15    |            | praefati                           |
| ))         | 459         | ь                | ))         | 35      |       | singularum                                      | ))         | 797     | a                | ))         | 16    |            | singulam                           |
| ))         | 459         | Ь                | ))         | $^{26}$ | ult.  | damus                                           | »          | 797     | a                | ))         | 13    | ult.       | domus                              |
| <b>)</b> ) | 459         | Ь                | ))         | 19      | ult.  | construendi, erogandi                           | »          | 797     | a                | "          | 5     | ult.       | convertendi et erogandi            |
| ))         | 459         | Ь                | ))         | 16      | ult.  | clericis                                        | ))         | 797     | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 1     | ult.       | clerici                            |
| ))         | 459         | Ь                | »          |         |       | potuerunt                                       | »          | 797     | Ь                | <b>»</b>   | 2     |            | possint                            |
| ))         | <b>4</b> 59 | Ь                | ))         | 13      | ult.  | ut ,                                            | ))         | 797     | Ъ                | "          | 4     |            | ut habeant                         |
| ))         | 459         | Ь                | ))         | 13      | ult.  | pro Dote                                        | <b>»</b>   | 797     | Ъ                | ))         | 5     |            | pro dictae                         |
| n          | 459         | Б                | ))         | 5       | ult.  | processionem                                    | <b>»</b>   | 797     | b                | ))         | 13    |            | processionum                       |
| ))         | 460         | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 7       |       | impositioni                                     | <b>»</b>   | 797     | Ь                | ))         | 8     | ult.       | impositione                        |
| ))         | 460         | a                | "          | 8       |       | notandi                                         | ))         | 797     | Ь                | "          | 7     | ult.       | notando                            |
| ))         | 460         |                  | ))         | 10      |       | servatis servandis                              | ))         | 797     |                  | ))         | 5     | ult.       | servandis                          |
| Ŋ          | 460         | a                | ນ          | 12      |       | amovendis                                       | <b>»</b>   | 797     | Ь                | <b>»</b>   | 2     | ult.       | amovendis, servitiis et mi-        |
|            |             |                  |            |         |       |                                                 |            |         |                  |            |       |            | nisteriis per eos obser-           |
|            |             |                  |            |         |       | 1                                               |            | <b></b> |                  |            |       |            | vandis et agendis                  |
| <b>»</b>   | 460         |                  | ))         | 37      |       | alii, qui                                       | ))         | 798     |                  | ))         |       |            | alii praefati                      |
| ))         | 460         |                  | ))         |         |       | eorum                                           | ))         | 798     |                  | ))         |       | ult.       | earum                              |
| ))         | 460         |                  | ))         |         |       | factis                                          | ))         | 798     |                  | n          | 5     | <b>.</b> . | factâ                              |
| »          | 460         | a                | »          | Ž 1     | u 11. | reduci remedium                                 | »          | 798     | Þ                | ))         | 18    | ult.       | reduci, aut adversus illas         |
|            |             |                  |            |         |       |                                                 |            |         |                  |            |       |            | remedium                           |

| Į | 200.       | 160         | Б                | linea      | 15      |        | compar                   | Pan      | 799        | a                | linea      | 3      | sem    | perque                     |
|---|------------|-------------|------------------|------------|---------|--------|--------------------------|----------|------------|------------------|------------|--------|--------|----------------------------|
| • |            |             |                  |            |         |        | semper                   | 1 ag.    | 800        |                  | ))         | 13     | 3011.  | Christo                    |
|   | יי<br>נו   | 461<br>461  |                  | ))<br>))   | 21      | a, I t | Christi                  | 'n       | 800        |                  | "          |        | ult.   | prolatae                   |
|   | ))         | 461         |                  | ))<br>))   |         |        |                          | »        | 800        |                  | "          | 5      | ,      | processibus                |
|   | <i>)</i> ) | 461         |                  | 'n         |         | _      | censuit                  | 'n       | 800        |                  | ))         | 12     |        | censuerit                  |
|   | ,,         | 462         |                  | ,,         | 20      | corp.  | veram                    | »        | 801        | _                | »          |        | u.It   | curam                      |
|   | ))         | 462         |                  | »          | 30      |        | stabilium                | 'n       | 802        |                  | "          | 1      | w      | stabilitum                 |
|   | ))         | 462         |                  | ))         | 36      |        |                          | »        | 802        |                  | »          | 7      |        | servatae                   |
|   | ))         | 462         |                  | ))         | 41      |        | incumbat                 | "        | 802        |                  | ))         | 13     |        | incumbit                   |
|   | ))         | 462         |                  | »          |         | ult.   |                          | »        | 802        |                  | »          | ٠.     | ult    | quarum                     |
|   | n          | 463         |                  | ))         | 16      | ult.   |                          | ,,       | 804        |                  | "          | 23     |        | apponi                     |
|   | ))         | 463         | _                | ,,         |         |        | milion and miles         | »        | 804        | _                | ))         |        | ult.   | legerint                   |
|   | 2)         | 463         |                  | ))         |         |        | suppleverint             | 'n       | 805        |                  | "          | 1      | •••••  | quo suppleverint           |
|   | "          | 463         |                  | n          |         |        | vicariorum               | »        | 805        |                  | ))<br>))   | 21     |        | viciniorum (?)             |
|   | 3)         | 464         | a                | ))         | 13      |        | eorum . ,                | "        | 805        | _                | "          | 3      |        | sunt                       |
|   | 3)         | 461         | а                | ))         | 13      |        | necessaria               | »        | 805        | _                | ))         | 4      |        | necessaria discant         |
|   | ))         | 464         | a                | <b>)</b> ) | 17      |        | cathedrali               | »        | 805        |                  | ))         | 8      |        | cathedralis                |
|   | ))         | 466         | а                | ))         | '10     |        | duorum aut illius        | ,,       | 809        |                  | ,,         | 12     | ult.   | duobus aut tribus          |
|   | ))         | 466         | a                | ))         | 27      | ult.   | scripta                  | »        | 809        |                  | ))         | 5      |        | scripto                    |
|   | ¥          | 466         | а                | ))         |         |        | monasteriis              | »        | 809        |                  | ))         |        | ult.   | monasterii                 |
|   | u          | 466         | b                | »          | 19      |        | vel privationis          | »        | 810        | а                | *          | 13     |        | privationis                |
|   | ٠,         | 466         | b                | ))         | 20      |        | obtinebant               | ))       | 810        | а                | »          | 14     |        | obtinebunt                 |
|   | (ر         | 466         | ь                | ))         | 8       | ult.   | mendicantium             | ))       | 810        | Ь                | »          | 19     |        | tam mendicantium           |
|   | >>         | 467         | а                | »          |         |        | An super                 | ŋ        | 811        | b                | ))         | 15     |        | Super                      |
|   | »          | 467         | b                | »          |         |        | an                       | ))       | 812        | a                | ))         | 9      | ult.   | per                        |
|   | 31         | 468         | b                | ))         | 7       |        | vel provinciae           | ))       | 813        | b                | ))         | 8      |        | civitatis vel provinciae   |
|   | "          | 468         | b                | ))         | 30      |        | ut                       | <b>»</b> | 813        | b                | 2)         | 8      | ult.   | •                          |
|   | ñ          | 468         | b                | <b>»</b>   | 16      | ult.   | celebratione             | ))       | 814        | a                | w          | 20     |        | celebratione offerens      |
|   | 3)         | 469         | Ь                | <b>)</b> ) | 20      | ult.   | intelligentibus          | ))       | 815        | Ь                | ))         | 6      |        | intelligibilibus           |
|   | n          | 469         | b                | ))         | 31      |        | Idemque                  | >>       | 815        | b                | *          | 19     |        | Iidemque                   |
|   | W          | 470         | b                | ))         | 12      | ult.   | quoad                    | ))       | 816        | b                | »          | 2      | ult.   | quod                       |
|   | » ·        | 470         | $\boldsymbol{a}$ | <b>)</b> ) | 3       | ult.   | adimplendi               | »        | 817        | a                | ))         | 10     |        | adimplendâ                 |
|   | ))         | 470         | Ь                | »          | 12      | ult.   | sub                      | ×        | 817        | b                | "          | 8      | ult.   | 'seu                       |
|   | >>         | 471         | $\boldsymbol{a}$ | >>         | 27      |        | praesentibus adversantur | ))       | 818        | a                | ))         | 9      | ult.   | praesentibus pro expres-   |
|   |            |             |                  |            |         |        |                          |          |            |                  |            |        |        | sis habens, quibus, quo-   |
|   |            |             |                  |            |         |        |                          |          |            |                  |            |        |        | ad ea quae praesentibus    |
|   |            |             |                  |            |         |        |                          |          |            |                  |            |        |        | adversantur,               |
|   | >-         | 472         |                  | >>         | 11      |        | eius                     | ))       | 819        | b                | 3)         | 6      | ult.   | eius coniux                |
|   | ))         | 472         | b                | ))         | 7       |        | conventuum tum praedi-   | >>       | 820        | b                | 33         | 23     |        | conventuum praedictorum    |
|   |            |             |                  |            |         |        | ctorum                   |          |            |                  |            |        |        |                            |
|   | ))         | 473         |                  | <b>»</b>   |         |        | martii                   | ))       | 822        | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 6      | ult.   | maii                       |
|   | 3)         | 473         |                  | ))         | 3       | ult.   | careret                  | "        | 823        | a                | ))         |        | ult.   | carerent                   |
|   | w          | 474         |                  | <b>)</b> ) | 10      |        | quae                     | ))       | 823        |                  | ))         | 7      |        | quâ                        |
|   | 3)         | 474         |                  | ))         |         | ult.   | regulari                 | ))       | 824        | _                | ))         |        | ult.   | regularis                  |
|   | ×          | 475         |                  | *          | 26      |        | conventibus              | ))       | 825        |                  | ))         | 7      |        | conventus (?)              |
|   | >)         | 475         |                  | "          | 31      |        | exprimendi               | "        | 825        |                  | ))         | 12     |        | exprimendorum              |
|   | "          | 475         |                  | "          | 39      |        | reformationem            | <b>»</b> | 825        |                  | "          | 22     | ٠.     | reformatione               |
|   | 3)         | 175         |                  | "          | 5       |        | et                       | ))       | 826        |                  | "          |        | ult.   |                            |
|   | "          | 476         |                  | ))         | 7       |        | concordatis              | >>       | 828        |                  | ))         |        |        | propositis ( vel collatis) |
|   | ))         | 476<br>476  |                  | n          | 20      | 74     | eligenda                 | n        | 828        |                  | ))         |        | uit.   | eligendo                   |
|   | ננ         |             |                  | ))         | 30      | uit.   | tamen                    | ))       | 823        |                  | <b>)</b> ) | 7      | 7.     | tantum                     |
|   | );         | 476         | U                | "          | 11      | ull.   | minime approbatae intel- | n        | 838        | D                | ))         | 13     | 166E.  | minime approbata intel-    |
|   |            | 450         |                  |            | 20      |        | ligerentur               |          | 001        | 7.               |            | 0      | 14     | ligeretur<br>earum         |
|   | بر         | <b>4</b> 78 |                  | ))         | 26      |        | eorum                    | "        | 831        |                  | "          | 2<br>6 | uii.   | earum<br>deficientiam      |
|   | ,,         | 478         |                  | »          | 20<br>1 |        | deficientem              | "        | 832<br>832 |                  | ))<br>))   | 14     |        | dencientiam<br>eis         |
|   | ))         | 479         |                  | »          |         |        | eaeiusdem                | "        | 833        |                  |            |        |        | eisdem                     |
|   | »<br>«     | 479         |                  | »<br>»     | 22      | wii.   |                          | ))       | 833        |                  | »<br>»     | -      |        | nostrarum                  |
|   | *          | 417         |                  |            |         |        | nostram                  | ))       | 000        | Ü                | "          | - 1    | ., 61. | TEGOST OF WHITE            |
|   |            |             |                  | :111 F     | (1) (1) |        |                          |          |            |                  |            |        |        |                            |

Edit. Taur. Tom. XX.

| Paa.                                    | <b>4</b> 80 a    | ı l              | linea      | 21      |        | effectum              | Pag.     | 834 | b                | linea       | 16  |        | affectum                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------|---------|--------|-----------------------|----------|-----|------------------|-------------|-----|--------|---------------------------|
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 480 a            |                  | »          |         | ult.   | Clementis             | »        | 834 | ь                | ))          | 10  | ult.   | Clemens                   |
| ))                                      | 480 a            |                  | ))         |         |        | nullus                | ))       | 835 | a                | ))          | 15  |        | nullius                   |
| ))                                      | 481 a            |                  | <b>)</b> > | 7       |        | eiusque               | >>       | 836 | $\boldsymbol{a}$ | <b>)</b> )  | 13  | ult.   | eiusque bonis             |
| <b>»</b>                                | 481 8            |                  | ))         | 17      |        | committenda           | ))       | 837 | a                | ))          | 7   | ult.   | committendas              |
| <b>)</b> )                              | 481              |                  | ))         | 30      | ult.   | rectae                | ))       | 837 | ъ                | »           | 21  |        | erectae                   |
| *                                       | 484 a            | ı                | ))         | 1       |        | provideri indulgeri   | >        | 841 | b                | ))          | 21  |        | providere indulgere       |
| ))                                      | 484 t            | ò                | ))         | 11      | ult.   | earundem              | >>       | 843 | a                | ))          | 5   | vlt.   | et earumdem               |
| »                                       | <b>485</b> a     | t                | ))         | 17      | ult.   | independente          | ))       | 844 | $\alpha$         | ))          | 18  | ult.   | independenter             |
| <b>)</b> )                              | 485 d            | a                | ))         | 4       | ult.   | cuius                 | ))       | 844 | a                | ))          | 3   | ult.   | cui                       |
| ))                                      | 485 b            | 5                | <b>)</b> ) | 1       |        | passivae              | >>       | 844 | a                | ))          | 2   |        | passivae privationis      |
| *                                       | 487 d            | ı                | <b>»</b>   | 10      | ult.   | spectasset            | ))       | 848 | $\boldsymbol{a}$ | <b>»</b>    | 3   |        | spectassent               |
| ))                                      | 487 0            | ı                | <b>»</b>   | 9       | ult.   | vallis                | ))       | 848 | a                | ))          | 4   |        | vallibus                  |
| ))                                      | 487              | 5                | ))         | $^{22}$ |        | alias                 | ))       | 848 | a                | ))          | 4   | ult.   | alia                      |
| >>                                      | 487 l            | b                | ))         | 71      | ult.   | desiderent            | "        | 848 | b                | 33          | 17  | ult.   | desideret                 |
| J)                                      | 487 l            | 5                | ))         | 13      | ult.   | illisque              | »        | 848 | Ь                | » .         | 2   | ult.   | illique                   |
| >>                                      | 491 l            | ,                | ))         | $^{29}$ | ult.   | ut                    | <b>»</b> | 856 | a                | ×           | 2   |        | et                        |
| ))                                      | 492 8            | 5                | » ·        | 20      | ult.   | et hoc                | ))       | 857 | b                | ))          | 3   | ult.   | ad hoc                    |
| ))                                      | 492 7            | 6                | ))         | 9       | ult.   | confirmatus           | ))       | 858 | a                | ))          | 11  |        | confirmatas               |
| ))                                      | 493 6            | ı                | >>         | 25      |        | roborari              | ))       | 858 | b                | ))          | 6   |        | roborati                  |
| ))                                      | 493              | b                | ))         | 12      |        | serie similis         | ))       | 859 | a                | ))          | 11  | ult.   | (?)                       |
| ))                                      | 493              | Ь                | <b>»</b>   | 23      |        | alternationibus       | >>       | 859 | Б                | 33          | 2   |        | alterationibus            |
| ))                                      | 494              | b                | ))         | 22      |        | superveniret ,        | >>       | 861 | a                | <b>)</b> )  | 17  |        | superviveret              |
| ))                                      | $495$ $\epsilon$ | a                | ))         | 9       |        | supervixerint         | <b>»</b> | 862 | a                | ))          | 5   |        | supervixerit              |
| ))                                      | 495              | b                | <b>)</b> ) | 23      |        | regularium            | ))       | 863 | a                | ))          | 14  |        | regularium praepositorum  |
| »                                       | 495              | b                | ))         | 4       | ult    | . Redemptori          | ))       | 863 | b                | <b>)</b> )  | 8   |        | Redemptoris               |
| n                                       | 497              | a                | ))         | 3       | ult.   | . desiderant          | 3)       | 866 | a                | . ))        | 10  | ult.   | desiderent                |
| ))                                      | 500              | a                | »          | 36      | 5      | suis                  | >>       | 871 | . a              | . ))        | 13  | ult.   | sui                       |
| ))                                      | 500              | Б                | ))         | 21      |        | rediget               | ))       | 872 | a                | ; »         | 5   |        | redire                    |
| >>                                      | 500              | Ъ                | ))         | 15      | ult.   | . proportionatae      | >>       | 872 | a                | , ))        | 1   | ult.   | proportionata             |
| ))                                      | 503              | Ъ                | ))         | 19      | 2      | nostris               | 3)       | 877 | a                | ))          | 13  | ult.   | nostis                    |
| n                                       | 503              | b                | ))         | 25      | ,      | expressiori           | ))       | 877 | Б                | <b>)</b>    | 5   |        | et expressiori            |
| ))                                      | 504              | a                | ))         | 14      | l ult  | . nos                 | ))       | 878 | 3 B              | )<br>)      | 7   | ult.   | vos                       |
| ))                                      | 505              | a                | ))         | 5       | 5      | humanis               | ))       | 880 | ) a              | l »         | 5   |        | hymnis                    |
| ))                                      | 505              | $\boldsymbol{a}$ | >>         | 2       | 3 ull  | . et •                | ))       | 880 | ) E              | i »         | 14  |        | ut                        |
| ))                                      | 507              | Ь                | ))         | 9       | 2      | erectione             | ))       | 883 | 3 a              | <b>t</b> 1) | 13  | l      | eiectione                 |
| ))                                      | 508              | a                | ))         | 10      | 6      | sed                   | »        | 884 | lα               | , »)        | 22  |        | seu                       |
| ))                                      | 508              | a                | ))         | 2       | ) uli  | t. capellam           | n        | 884 | l b              | <b>»</b>    | 10  |        | capellam erigendi         |
| <b>»</b>                                | 508              | Б                | ))         | 1       |        | quod                  | ))       | 888 | 5 6              | t »         | 19  | )      | quos                      |
| и                                       | 508              | Ь                | ))         | 2       |        | sortiri               | ))       | 885 |                  |             | 10  | )      | sortiti                   |
| ))                                      | 509              | Ь                | ))         |         | 5      | voluntatis            | ))       | 88  | 7 0              | t »         | 24  | l vo   | oluntatibus               |
| ))                                      | 510              |                  | ))         |         |        | t. expresso           | ))       | 888 |                  |             |     |        | . expresso haberi volumus |
| "                                       | 511              |                  | 3)         | 1       |        | ut in tum             | >>       | 889 |                  |             |     |        | . ut tum                  |
| ))                                      |                  | _                | n          |         | 5<br>- | proposito             | <b>»</b> | 889 |                  |             | 2   |        | propositum                |
| ))                                      | 513              |                  | ))         | 2       |        | Nome                  | "        | 899 |                  |             | 18  |        | lume (?)                  |
| "                                       |                  |                  | · ))       |         | 2      | Messa                 | »        | 893 | 3 1              | b »         |     |        | . massa                   |
| ))                                      |                  |                  | ))         |         | 5      | determinato           | »        | 894 |                  |             | ]   |        | era stato determinato     |
| ))                                      |                  |                  | ))         |         | 3      | che                   | ))       | 89  |                  |             |     |        | . si decretò che          |
| ))                                      |                  |                  | ))         |         | 9      | concessis et tributis | ))       | 896 |                  | _           | - 3 |        | concessorum et tributorum |
| ))                                      |                  |                  | >>         | 2       |        | al quale              | ))       | 89' |                  |             | 19  |        | nel quale, ecc.           |
| ))                                      |                  |                  | ))         |         |        | t. dal                | ))       |     |                  |             |     |        | . del                     |
| ))                                      |                  |                  | ))         |         | 5      | acceptato             | <b>»</b> |     |                  |             |     |        | . acceptata               |
| ))                                      |                  |                  | n          |         |        | t. diffusa            | ))       |     |                  |             |     | l<br>` | diffusae                  |
| ))                                      |                  |                  | ))         |         | 4      | introductum           | >>       |     |                  |             | 18  |        | instructum                |
| ))                                      |                  |                  | >>         |         | 2      | in ordinationibus     | "        |     |                  |             | 23  |        | inordinationibus          |
| ))                                      | _                |                  | ))         |         | 23     | prioratus             | n        |     |                  |             | 2   |        | prioratibus               |
| ))                                      |                  |                  |            |         | 3      | adeo impensae         | »        |     |                  |             |     |        | (?)                       |
| ))                                      | 528              | b                | ))         | 1       | 4      | vigeat                | ))       | 91  | 7                | b »         | 23  | e      | viget                     |

Edit. Taur. Tom. xx.

| Pag.     | 532          | ь                | linea      | 3   |      | antequam   | post  |     |      |   |   | Pag.            | 919 | a. | linea      | 12  |      | ante vel post          |
|----------|--------------|------------------|------------|-----|------|------------|-------|-----|------|---|---|-----------------|-----|----|------------|-----|------|------------------------|
| »        | 532          | Б                | ))         | .33 |      | et .       |       |     |      |   |   | ))              | 919 | b  | ))         | 4   |      | ut                     |
| ))       | 533          | Ь                | ))         | 19  | ult. |            |       |     |      |   |   | n               | 921 | b  | ))         | 14  |      | aliis                  |
| ))       | 533          | Ь                | ))         | 16  | ult. | extiterit  |       |     |      |   |   | >>              | 921 | b  | ))         | 18  |      | extiterint             |
| ))       | 534          | $\boldsymbol{a}$ | ))         | 29  |      | eorumque   |       |     |      |   |   | ))              | 922 | a  | ))         | 20  | ult. | earumque               |
| ))       | <b>'</b> 534 | а                | ))         | 11  | ult. | generali   | , .   |     |      |   |   | <b>)</b> )      | 922 | b  | ))         | 18  |      | generalis              |
| נג       | 534          | Ь                | ))         | 23  | ult. |            |       |     |      |   |   | n               | 923 | u  | ))         | 8   | ult. | fuerunt                |
| ))       | 535          | b                | >>         | 6   |      | mittantur  |       |     |      |   |   | ))              | 924 | ħ  | ))         | 21  |      | mittantur              |
| ))       | 535          | Б                | ))         | 23  |      | tum        |       |     |      |   |   | ))              | 925 | a  | ))         | 1   |      | tam                    |
| ))       | 536          | Б                | ))         | 20  |      | tenore.    |       |     |      |   |   | <b>)</b> )      | 926 | h  | ))         | 17  | ult. | tenorem                |
| ))       | 536          | $\boldsymbol{b}$ | ))         | 22  |      | inserto.   |       |     |      |   |   | ))              | 926 | ħ  | ))         | 15  | ult. | inserto haberi volumus |
| ))       | 536          | $\boldsymbol{b}$ | ))         | 26  |      | eos        |       |     |      |   |   | »               | 926 | b  | ))         | 9   | ult. | eis                    |
| ))       | 536          | b                | ))         | 10  | ult. | nostra .   |       |     |      |   |   | ))              | 927 | u  | "          | 12  | ult. | nostra et              |
| ))       | 537          | α                | ))         | 8   |      | ad         |       |     |      |   |   | 3)              | 927 | b  | ))         | 15  |      | ab                     |
| ))       | 537          | a                | ))         | 10  | ult. | ipsos .    |       |     |      |   |   | ))              | 928 | ιŧ | n          | 20  | ult. | ipsum                  |
| ))       | 539          | b                | ))         | 15  |      | Gregorius  | PP.   | VI. | II . |   |   | ))              | 935 | o  | ))         | 12  |      | Gregorius PP. XIII     |
| 3)       | 539          | ь                | ))         | 51  |      | prout .    |       |     |      |   |   | ))              | 932 | a  | ))         | 19  |      | prout in               |
| ))       | 539          | Б                | ))         | 25  | -26  | in forma   |       |     |      |   |   | ))              | 932 | a  | ))         | 21  |      | incipientibus (?,      |
| ))       | 539          | $\boldsymbol{b}$ | <b>»</b>   | 38  |      | et pro ten | pore  |     |      |   |   | ))              | 932 | u  | "          | 4   | ult. | tunc et pro tempore    |
| ))       | 540          | b                | ))         | 27  |      | illique .  |       |     |      |   |   | <b>&gt;&gt;</b> | 934 | а  | ),         | 1-1 |      | illisque               |
| ))       | 541          | a                | »          | 18  | ult. | cum .      |       |     |      |   |   | ))              | 935 | a  | <b>)</b> ) | 9   | ult. | non                    |
| 3)       | 542          | а                | ))         | 16  |      | impensae   |       |     |      |   |   | ))              | 936 | b  | >>         | 19  | ult. | ut impensae            |
| ))       | 543          | a                | <b>)</b> ) | 14  | ult. | et in qua  |       |     |      |   |   | >>              | 940 | H  | ))         | 8   |      | in quo et in qua       |
| ))       | 544          | а                | ))         | 28  |      | utque .    |       |     |      |   |   | >>              | 940 | h  | ))         | 14  |      | usque                  |
| ))       | 544          | ь                | ))         | 14  | ult. | quae .     |       |     |      |   |   | ))              | 941 | b  | <b>)</b> ) | 5   | ult. | quâ                    |
| ((       | 545          |                  | ))         | 8   |      | mandata s  | tatut | a   |      |   |   | ))              | 942 |    | "          | 23  |      | ieiunia statuta        |
| "        | 545          |                  | ))         | 3   | ult. | sit        |       |     |      |   |   | ))              | 943 |    | ))         | G   |      | sint                   |
| <b>»</b> | 545          | b                | ))         | 3   |      | confirmate |       |     |      |   |   | ))              | 943 | а  | ))         | 11  |      | confirmatae            |
| W        | 546          |                  | ))         | 18  |      | est        |       |     |      | , |   |                 | 944 |    | "          |     |      | esset                  |
| 3)       | 546          | a                | ))         | 5   | ult. | medicame   | nto   |     |      | • | • | ))              | 946 | a  | "          | 7   | ult. | medicamenta            |

<sup>1</sup> Emendationem istam nunc addimus.

-----

## ALEXANDER VIII

#### PAPA CCXLV

Ab anno mocexxxix ad annum mocxci.

An. C. 1683 ALEXANDER VIII, Venetus, Petrus Vitus antea vocatus, Marci Ottoboni magni cancellarii filius, S. R. E. presbyter cardinalis tituli S. Salvatoris in Lauro, postea S. Marci, episcopus Sabinensis, dein Tusculanus, ac demum Portuensis, die vi octobris moclexxxix Summus Pontifex electus fuit, coronatus vero die xv eiusdem mensis; creavitque cardinales quatuordecim; vixit annos Lxxx, menses Ix, dies x, in pontificatu autem annum unum, menses III, dies xxvI. Obiit kalendis februarii MDCXCI, et sepultus fuit in basilicâ Vaticanâ. Vacavit Sedes menses v. dies x1.

> Regulae Cancellariae hic omittuntur, quia eaedem fere sunt cum illis praedecessorum, ut videre est Urbani VIII constitutionem datam MDCXXIII, die 7 auqusti, pontif. 1, editam vero die 21 octobris.

> > I.

Confirmatur et innovatur constitutio Urbani VIII pro necessitatibus locorum piorum Terraesanctae 1.

1 Praedicta constitutio ultimo confirmata fuit ab Innocentio XI; et postea ab Innocentio XII const. edità MDCXCI, die 29 septembris, pontif. I.

Alexander Papa VIII, ad futuram rei memoriam.

An. C. 1689

Salvatoris et Domini nostri, qui pro Exordium. humani generis redemptione se ipsum exinanivit factus obediens usque ad mortem, vices, licet immeriti, gerentes in terris, inter multiplices gravissimasque apostolicae servitutis curas, in eam praecipue pastoralis sollicitudinis vigilantiam incumbimus, ut tanti et tam salubris mysterii monumenta, quae in civitate Ilierusalem et locis circumvicinis sunt, conserventur, et omni qua fieri poterit maiori honorificentià recolantur.

§ 1. Cum itaque aliàs felicis recorda- Constitutio Urtionis Urbano Papa VIII praedecessori gebat Ordinanostro exposito, quod ecclesiae et alia bus Ordinum, loca pia in civitate Hierusalem et aliis facerent neceslocis Terraesanctae existentia fere di-Terraesanctae. ruta erant, et quae adhuc ibi existebant monasteria aere alieno, ob impiam Turcarum, haereticorum et schismaticorum tyrannidem, et pro sanctae Fidei Catholicae in eisdem locis conservatione contracto, admodum gravata reperiebantur, idem Urbanus praedecessor patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis locorum Ordinariis, nec non omnibus et singulis quorumvis Ordinum, congregationum et institutorum regularium generalibus

commiserit et mandaverit, ut ad minus duabus vicibus quolibet anno, Adventus et Quadragesimae temporibus, tam per verbi Dei praedicatores in suis sacris concionibus, quam in actionibus et functionibus publicis, necessitates eorumdem sacrorum monumentorum populo proponi et commendari curarent et sacerent, et alias prout in ipsius Urbani praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die in februarii mocxxxiv expeditis, quarum tenores praesentibus pro expressis haberi volumus, uberius continetur; et, sicut pro parte dilecti filii Bernardi Iosephi a Iesu Maria Ordinis fratrum Minorum S. Francisci de Observantià Reformatorum nuncupatorum professoris, ac eiusdem Terraesanctae commissarii et prioris generalis nobis nuper expositum fuit, ipse, quo praetatae Urbani praedecessoris litterae, quae a recolendae memoriae Innocentio X, Clemente etiam X, ac Innocentio XI Romanis Pontificibus praedecessoribus pariter nostris confirmatae fuerunt, exactius observentur, illas per nos pariter confirmari et in-Mam consti novari desideret: nos, eorumdem sacroval Ponifex. rum monumentorum conservationi et ma

nutentioni consulere volentes, praedictas Urbani praedecessoris litteras apostolicâ auctoritate, tenore praesentium confirmamus pariter et approbamus, illasque innovamus et observari mandamus.

Clausulae.

§. 2. Volumus autem ut patriarchae, archiepiscopi et episcopi praefati in relatione status ecclesiarum quando visitabunt limina Apostolorum faciendà referant se praefatis Urbani praedecessoris et praesentibus nostris litteris paruisse; contrariis non obstantibus quibuscumque.

Transumptoum udes.

§ 3. Volumus insuper ut earumdem praesentium litterarum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in |

ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xviu novembris MDCLXXXIX, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 18 novembris 1689, pontif. anno I.

II.

Conceduntur conclavistis gratiae et privilegia 1.

#### Alexander Papa VIII.

URBIS.

Motu proprio, etc. Nos vo entes (reliqua vide locis citatis in nota ad rubr.). Fiat P.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, pridie nonas decembris, anno 1. Dat. die 4 decembris 1689, pontif. anno 1.

Nomina autem ipsorum conclavistarum sunt haec quae sequuntur:

Reverendissimus dominus frater loseph Eusanius, Aquilanus, episcopus Porphyriensis, sacrista; Carolus Vincentius Carcarasius, presbyter romanus, canonicus basilicae Principis Apostolorum de Urbe; Petrus Sanctes de Fontibus, presbyter Camerinensis: Dominicus Cappellus, presbyter Asculanus, canonicus insignis basilicae S. Mariae Transtyberim; Candidus Cassina, presbyter Comensis, canonicus praedictae insignis basilicae sanctae Mariae Transtyberim; Iustinianus de Rossena, presbyter Regiensis, perpetuus clericus beneficiatus basilicae Principis Apostolorum de Urbe, magistri caeremoniarum: abbas Guido Passioneus, clericus Forosemproniensis, sacri collegii secretarius: abbas Petrus Dragus Bartolus, presbyter Venetus,

1 Eadem concessa fuerunt ab Innocentio XI constit. editâ MDCLXXVI, die 6 decembris, pontif. 1; et ab Innocentio XII constit. edità MDCXCI. die 15 iulii, pontif. I.

Antonius Scipio Gabellottus, clericus coniugatus Faventinus, Alexander Fernus, clericus Laudiensis, nostri, dum cardinalatus honcre fungebamur: marchio Claudius Pallavicinus, clericus Parmensis, Ioannes de Nisez, clericus Durbusensis, Leodiensis dioecesis, Ioannes Baptista Mazzarinus, clericus Ariminiensis, Alderani Ostiensis Cybo; Bernardinus Portus, presbyter Bononiensis, perpetuus benesiciatus basilicae Lateranensis, Augustinus Lottus, laicus Romanus, Andreas Cornelius, laicus Pedemontanus, Flavii Albanensis Chisii; abbas Ioseph Pauluccius, clericus Pisaurensis, Bartholomaeus Iuliettus, Iaicus Anconitanus, Dominicus Petrignanus, laicus Auximanus, Antonii Praenestini Bichii; comes Raymundus Ranutius de Marsciano, Urbevetanus, Thomas Hyacinthus Sangiorgius, presbyter e Saxoferrato, Nucerinae dioecesis, Nicolaus Carpius Ianuensis, Iacobi Tusculani Fransoni; Andreas Panzerius, presbyter Romanus, canonicus insignis basilicae santae Mariae Transtyberim, Ioannes Baptista Ferrarius, laicus Firmanae dioecesis, Sallustius Musiottus, laicus Asculanus, Palutii Sabinensis de Alteriis, venerabilium fratrum nostrorum episcoporum S. R. E. cardinalium: abbas Ioannes Cecius, clericus abbatiae Sublacensis, nullius dioecesis, perpetuus beneficiatus basilicae Principis Apostolorum de Urbe, Antonius de Comitibus, clericus Camerinensis, Ioannes Baptista Blancus, laicus Pisanus, Carolus tituli S. Laurentii in Lucina Barberini; Franciscus Augustinus Saccus, clericus Viennensis in Austria, Carolus Hoffman, Vratislaviensis, Gregorii S. Marci Barbadici; abbas Ioseph de Annibaldensibus a Molaria, clericus Romanus, Ioseph Giacchius, presbyter a Montesicuro, Anconitanae dioecesis, Flaminius Peregrinus, laicus de Polo Tiburtinae dioecesis, Ioannis Nicolai tituli S. Mariae Transpontinae de Comitibus; abbas Ioseph Zaffontius, presbyter Senensis, canonicus insignis basilicae S. Mariae Transtyberim de Urbe, Alexander Petrillus, clericus Lucensis, Iulii tituli S. Mariae Transtyberim Spinulae; Paulus Lucatellus, archidiaconus Aquileiensis, Franciscus Caianus, clericus Urbinatensis, Ioannis tituli Ss. Viti | ter Britinoriensis, Octavius Bartholomaeus

et Modesti Delphini; Carolus de Serte, clericus Parisinus, Spiritus la Sablière, Valentinae dioecesis, Iacobus le Feuré, Lugdunensis dioecesis, Emmanuelis Theodosii tituli S. Petri ad Vincula Bullionii; Petrus Angelus Maggius, presbyter Anconitanus, perpetuus beneficiatus cathedralis ecclesiae Ferrariensis, Aegidius Sallecher, laicus de Seittenstren, Passaviensis dioecesis, Caroli tituli S. Hadriani Cerri; Petrus Franciscus Giampè, clericus de Fabriano, Camerinensis dioecesis, Franciscus Maria de Laurentiis, presbyter de Serra S. Quirici, Camerinensis dioecesis, Gasparis tituli S. Silvestri in Capite de Carpineo; Ioannes de la Croix Goussault. Parisinus, Petrus Millet, clericus coniugatus e Troia in Campania, Ioannes de la Chaize, clericus Parisinus, Caesaris tituli SS. Trinitatis in Monte Pincio d'Estrées: Odetus Franciscus de Harcourt de Bevuron, presbyter Parisinus, Bonaventura de la Fonte, clericus Tolosanus, canonicus metropolitanus ecclesiae Narbonensis, Aloysius Mandon, clericus coniugatus Lemovicensis, Petri tituli S. Honuphrii Sonsii; abbas Paulus Farella, presbyter Muranus, abbas Pompeius Sarnellus, presbyter Polignanensis, Fr. Vincentii Mariae tituli S. Xisti Ursini; Ioannes Baptista Fabrinus de Montenovo, canonicus cathedralis ecclesiae Senogalliensis, Ioannes Iacobus Blattmen, laicus Constantiensis, Ioannes Pannareus Hortanus, Federici tituli S. Anastasiae Columnae; Ioannes Baptista Hagnus, presbyter Foroliviensis, Iosephus Christallinus, laicus Camerinensis, Ioannes Nardier, laicus Burgundus, Francisci tituli S. Matthaei in Merulana Nerlii; Dominicus de Benedictis de Trebio Spoletanae dioecesis, perpetuus clericus beneficiatus insignis collegiatae ecclesiae S. Laurentii in Damaso de Urbe, Roggerius Sevaggius, clericus a Monte Caveoso, Matheranae dioecesis, Hironymi tituli Ss. Nerei et Achillei Casanate; Galeatius Campana, presbyter e Castro Parrani, Urbevetanae dioecesis, Lucas Manfredus, laicus e Barbarano, Viterbiensis dioecesis, Galeatii tituli Ss. Quirici et Iulittae Marescotti; Franciscus Hyacinthus Ascevolinus, presby-

Vallettus, laicus Taurinensis, Fabritii tituli S. Chrysogoni Spadae; Ioannes Baptista Novellus, laicus Romanus, Ioannes Albertus Amas, presbyter Cameracensis, eiusdemque metropolitanae ecclesiae scholasticus, Franciscus Cleton, laicus e Darbia in Anglia, Fr. Philippi Thomae Huvard tituli S. Mariac super Minervam de Norfolcia; Antonius Piersanctes, clericus de Matelica Camerinensis dioecesis, Timotheus Augustinellus, laicus Perusinus, Iacobus Papaccinus, laicus Bononiensis, Ioannis Baptistae tituli S. Ceciliae Spinulae; Augustinus de Sebastianis, presbyter de Caldarola, Camerinensis dioecesis, Ioseph Marabinus, laicus Imolensis, Antonii tituli S. Pancratii Pignatelli; Mapheus Capponius, laicus Florentinus, Franciscus Pistocchius, laicus Romanus, Savi tituli S. Mariae de Populo Millini; Ioannes Gambus, clericus Ravennatensis, Angelus Ioseph Pomus, presbyter Papiensis, Franciscus Pezzanus, laicus Mediolanensis, Federici tituli S. Alexii Vicecomitis; Martinus Sasselius, presbyter e Grosio, Comensis dioecesis, Ioannes Baptista Tursius e Nursia, Spoletanae dioecesis, Christophorus Alexandrinus, clericus Viterbiensis, Fr. Raymundi tituli S. Mariae Angelorum Capisucchi; Ioseph Fulchignonus, presbyter Romanus, Dominicus Erminius, clericus de Parrano, Urbevetanae dioecesis, Fr. Laurentii Brancatii basilicae Ss. Duodecim Apostolorum de Laurea; abbas Franciscus Baptistinus, clericus Regiensis, Dominicus Mazzolinus, presbyter Lucensis, Ioseph Panimolla, laicus Romanus, Iacobi tituli S. Mariae in Aracaeli de Angelis; Ascanius Silvestrius, presbyter Senensis, Valentinus Gallus, presbyter Camerinensis, Opitii Pallavicini; Ioannes Dominicus Transius, clericus Romanus, Stephanus Linarius, presbyter Sarzanensis, Marci Antonii tituli S. Susannae Barbadici; Ioannes Simon Franzonus, presbyter de Locarno, praepositus ecclesiae S. Benedicti, civitatis Comensis, abbas Archangelus Spagna, presbyter Romanus, Felix Antonius de Rubeis. laicus Fanensis, Caroli tituli S. Augustini Ciceri; comes Paulus Americus, clericus Senensis, abbas Thomas Emmanuel de Za-

rate, presbyter Calaguritanae dioecesis, Ioannes Baptista Mariottus, clericus Romanus, Leopoldi 1 Kollonitz; abbas Carolus Bonaccius, presbyter Æsinus, Ioseph Antonius Oliva, laicus Tudertinus, Petri Matthaei tituli S. Marcelli Petruccii; Carolus Ioacchinus Colbert de Croissii, abbas B. Mariae de Frigido Monte, Parisinus, Ioannes Morel, abbas S. Arnulphi Metensis, dioecesis Catalaunensis, Gaspar Schidt, dioecesis Argentinensis, Guillelmi de Furstenberg; Iacobus Eucillard, presbyter Cenomanensis dioecesis, Carolus Lansinus de Valentiana, Atrebantensis dioecesis, Ioannis Casimiri tituli S. Ioannis ante Portam Latinam Denoss; Salvator Matthehù e Villamaior, clericus Matritensis, Toletanae dioecesis, Bartholomaeus Belinginus, clericus Montis Regalis in Pedemontio, Ioseph Maria Pellegrinus, clericus Bononiensis, Fr. Iorephi tituli S. Balbinae de Aguirre; comes Ioannes Ioseph Camutius, presbyter Foroliviensis, Thomas Gaggius, laicus Fanensis, Leandri tituli S. Petri in Monteaureo Colloredi; Ioannes Franciscus Nicosia, laicus Hieracensis dioecesis, Ioannes Piolus, presbyter Romanus, Dominicus Tartaglionus, laicus Neapolitanus, Fortunati tituli Ss. Ioannis et Pauli Carafae, presbyterorum S. R. E. cardinalium: Bernardus Capicius, clericus coniugatus Romanus, Nicolaus Frigdianus, laicus Lucensis, Carolus Salandra, laicus Romanus, Francisci tituli S. Mariae in Vialata Maldachini; Antonius Mancinellus de Canepina, presbyter Hortanus, Bartholomacus Rocchus, laicus Bononiensis, Nicolai tituli Ss. Cosmae et Damiani Acciaioli; Carolus Fridericus ab Ecclesia, clericus Mediolanensis, Horatius Gratiosus, presbyter Ariminensis, Ioannes Baptista Bellettanus, laicus Venetus, Urbani tituli S. Nicolai in Carcere Tulliano Sacchetti; Franciscus Antonius Palutius, presbyter Sabinensis, Mauritius Nicolinus, laicus de Capradosso abbatiae S. Salvatoris Maioris, nullius dioecesis, Ioannis Francisci S. Angeli in Foro Piscium Ginetti; Antonius Ugolinus, presbyter de Macerata Feltrensis, Dominicus Gagliardus. laicus de Marino Albanensis dioecesis, Asca-1 Male edit. Main. legit Leopoldus (R. T.).

nius Bartoccinus de Marsciano, Perusinae dioecesis, Benedicti S. Agathae Pamphilii; Gregorius Moscatellus, clericus Viterbiensis, Lucas Antonius Masinus, laicus Florentinus, Dominici Mariae S. Eustachii Cursii; abbas Andreas Pierius, presbyter Lucensis, Franciscus Ioseph Giamaglius, laicus Anconitanus, Ioannis Francisci S. Caesarei Nigroni; frater Scipio Cigala, Ordinis S. Ioannis Ilierosolymitani, Messanensis, Camillus Longhus e Sambuco, Tiburtinae dioecesis, Fulvii S. Mariae in Cosmedin Astallis; Dominicus de Zaulis, clericus Faventinus, Nicolaus de Pretis, presbyter de Britulo, nullius dioecesis, Ioannes Thomas Lorenzellus, laicus Romanus, Gasparis S. Georgii de Cavaleriis; marchio Alexander Capponius, Florentinus, Petrus Andreas Forzonius, laicus Florentinus, Ioseph Bonellus, clericus Camerinensis, Francisci Mariae S. Mariae in Domnica Medices; comes Ranutius de Marsciano Romanus, canonicus basilicae Principis Apostolorum de Urbe, Ioseph Bussettus, laicus Regiensis, Ioannes Baptista Ferrarius Mutinensis, Raynaldi S. Mariae de Scala Estensis, diaconorum S. R. E. cardinalium nuncupatorum: frater Paulinus de Bernardinis, Ordinis Praedicatorum Lucensis, confessarius; frater Baccalareus Felicianus Corellus de Fulgineo, Ordinis Eremitarum S. Augustini, subsacrista; loseph Michaël de Rubeis, clericus Senensis, cum praedicto reverendissimo episcopo Porphyriensi sacrista; Petrus Orlandus, clericus Romanus, cum dicto secretario sacri collegii; abbas Ludovicus Piccinus, clericus Æsinus, custos fontis et aquarum conclavis; Ioannes Baptista Fossobrunus Aretinus, Ioannes Trullius Romanus, medici physici; Ioannes Gambara Patavinus, chirurgus; Petrus Corsus de Spetia, Sarzanensis dioecesis, aromatarius; Antonius Asprinus de Colle Scipionis, Interamnensis dioecesis, Gregorius Moriconus Lucensis, eius auxiliatores; Ioannes Dominicus Gentilis e Castro S. Angeli dioecesis Civitatis Ducalis, Ioannes Baptista Tarozzius Andiensis dioecesis, barbitonsores; Gerardus Wolff Coloniensis. Bernardinus de Marchis, Ianuensis dioecesis. eorum auxiliatores; Stephanus Baldus, faber

lignarius; Gaspar Rinaldus, faber caementarius; Balthassar Vannicola de Offida Asculanae dioecesis, famulus; Ambrosius Rosatus, Andreas Campus, Antonius Baroldus, Antonius Crovellonus, Antonius Felicettus, Antonius Palettus, Bartholomaeus Butius, Bartholomaeus Onginus, Bernardinus Cambronus, Didacus Santillus, Felix Caroli, Franciscus Catenaccius, Franciscus Codricchius, Franciscus Coppus, Gaspar Baldus, Iacobus Bricca, Iacobus Ceaschettus, Ioannes Cardus, Ioannes Panesius, Ioannes Antonius Bianchinus, Ioannes Baptista Baronius, Ioannes Baptista Blondus, Ioannes Maria Bergottus, Ioannes Maria Re, Ioseph Trovarellus, Paschalis Honorantes, scopatores conclavis.

III.

Conceduntur dapiferis privilegia, exemptiones et indulta

#### Alexander Papa VIII.

URBIS.

Motu proprio, etc. (quae sequuntur vide locis laudatis in notâ ad rubr.).

Fiat P.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, octavo idus decembris, anno 1.

Nº I. DE LAURENTIIS.

Dat. die 6 3 decembris 1689, pontif. anno 1.

Nomina eminentissimorum dominorum cardinalium et dapiferorum sunt haec quae sequuntur.

Petrus Ottobonus, nunc Alexander VIII, Venetus; Ioseph Tempestinus, dum cardinalatus honore fungebamur.

EPISCOPI VI.

Alderanus episcopus Ostiensis, sacri collegii decanus, cardinalis Cybo, Ianuensis; Ioannes Lutius, Tudertinus.

- 1 Idem factum fuit ab Innocentio XI constit. edità MDCLXXVII, die 4 ianuarii, pontif. 1; et ab Innocentio XII constit. edità MDCXCI, die 15 iulii, pontif. 1.
  - 2 Ed. Main. legit Nihil quod non intelligo (R.T). 3 Male edit. Main. ad marg. legit 3 (R. T.).

Flavius episcopus Albanensis S. R. E. cardinalis Chisius, bibliothecarius et signaturae iustitiae praesectus, Senensis; frater Ioannes Giorgius de Castellis, eques Ilierosolymitanus, Interamnensis.

Antonius episcopus Praenestinus S. R. E. cardinalis Bichius, Senensis; Ioseph Maradius, Faventinus.

Iacobus episcopus Tusculanus S. R. E. cardinalis Fransonus, episcopus Camerinensis, Ianuensis; Iulius Perlus, clericus Romanus.

Palutius episcopus Sabinensis, S. R. E. cardinalis de Alteriis, eiusdem S. R. E. camerarius, Romanus; Prosper Buccapadulius, Romanus.

#### PRESBYTERI XXXIV.

Carolus tituli S. Laurentii in Lucina S.R.E. presbyter cardinalis Barberinus, Romanus; Franciscus Fonseca, Romanus.

Gregorius tituli S. Marci S. R. E. presbyter cardinalis Barbadicus, episcopus Patavinus, Venetus; eques Enricus Letus, Scotus.

Ioannes Nicolaus tituli S. Mariae Transpontinae S. R. E. presbyter cardinalis de Comitibus, episcopus Anconitanus, Romanus; Carolus de Philippis, Caesenatensis

Iulius tituli S. Mariae Transtyberim S.R. E. presbyter cardinalis Spinola, episcopus Lucensis, Ianuensis; abbas Iacobus Maria Cenni de Serralenga.

Ioannes tituli Ss. Viti et Modesti S.R.E. presbyter cardinalis Delphinus, patriarcha Aquileiensis, Venetus; ...

Emmanuel Theodosius tituli S. Petri in Vincula S. R. E. cardinalis Bullionius, Gallus; ...

Carolus tituli S. Adriani S. R. E. presbyter cardinalis Cerrus, episcopus Ferrariensis. Romanus; Leonardus Severolus, Romanus.

Gaspar tituli S. Silvestri in Capite S. R. E. cardinalis de Carpineo, sanctissimi domini nostri vicarius generalis, Romanus; Ioannes Baptista Gotifredus, clericus coniugatus, Romanus.

Caesar tituli SS. Trinitatis in Monte Pincio S. R. E. presbyter cardinalis Destreus, Gallus; marchio Nicolaus de Penna, Perusinus.

byter cardinalis Bosius, archiepiscopus Narbonensis, Florentinus; frater Felix Sfortia Maidalchinus, Viterbiensis.

Frater Vincentius Maria Ursinus, Ordinis S. Dominici, tituli S. Sixti S. R. E. presbyter cardinalis S. Sixti nuncupatus, archiepiscopus Beneventanus, Neapolitanus; Paulus Petrus Lamparinus de Terra S. Gemini, Narniensis dioecesis, iuris utriusque doctor collegii patronorum, sacri palatii apostolici clericus.

Federicus tituli S. Anastasiae S. R. E. presbyter cardinalis Columna, Perusinus; Flavius Cherubinus de Monte Bodio.

Franciscus tituli S. Matthaei in Merulana S. R. E. presbyter cardinalis Nerlius, Florentinus; Marcus Antonius Aloysius, Assisiensis

Hieronymus tituli Ss. Nerei et Achillei S. R. E. presbyter cardinalis Casanate, Neapolitanus; abbas Aurelius Gazzinellus F. sacrae teologiae doctor, Comensis.

Galeatius tituli Ss. Quirici et Iulittae S.R.E. presbyter cardinalis Marescottus, Romanus; Nicolaus Balenus, Æsinus.

Fabritius tituli S. Chrysogoni S. R. E. presbyter cardinalis Spada, Romanus; eques Bernardinus Castellinus, Foroliviensis,

Frater Philippus Thomas Huvard, Ordinis Praedicatorum, tituli S. Mariae super Minervam S. R. E. presbyter cardinalis de Norfolcia, Anglus; Ludovicus Oddo, Romanus.

Ioannes Baptista tituli S. Caeciliae S. R. E. presbyter cardinalis Spinula, Ianuensis; Stephanus Castaldus, clericus coniugatus, Romanus.

Antonius tituli S. Pancratii S. R. E. presbyter cardinalis Pignattellus, archiepiscopus Neapoli, Neapolitanus; Ferdinandus Patronus, Interamnensis.

Sanus tituli S. Mariae de Populo S. R. E. presbyter cardinalis Millinus, episcopus Urbevetanus, Romanus; frater Amerigus Capponus, eques Hierosolymitanus, Romanus.

Fridericus tituli S. Alexii S. R. E. presbyter cardinalis Vicecomes, archiepiscopus Mediolani, Mediolanensis; Franciscus Maria Alemannus, clericus Mediolanensis.

Frater Raymundus tituli S. Mariae Ange-Petrus tituli S. Honuphrii S. R. E. pres- lorum S. R. E. presbyter cardinalis Capisuccus, Ordinis S. Dominici, Romanus; Antonius Gabriellius, clericus Romanus.

Frater Laurentius Brancatus tituli Ss. Duodecim Apostolorum S. R. E. presbyter cardinalis de Laurea, Ordinis S. Francisci; abbas Petrus Antonius Bazzantus, Senensis.

Iacobus tituli S. Mariae in Aracaeli S. R. E. presbyter cardinalis de Angelis, Pisanus; abbas Thomas Mancinellus, Narniensis.

Opitius S. R. E. presbyter cardinalis Pallavicinus, Ianuensis; Hieronymus Pallavicinus, Ianuensis.

Marcus Antonius tituli S. Susannae S. R. E. cardinalis Barbadicus, Venetus; abbas Petrus Palazzius, presbyter Brixianus.

Carolus tituli S. Augustini S. R. E. presbyter cardinalis Cicerus, episcopus Comi, Comensis; Aurelius Rozzonius, Comensis.

Leopoldus S. R. E. presbyter cardinalis Kollonitz, Germanus; Franciscus Medicina, clericus Civitatis.

Petrus Matthaeus tituli S. Marcelli S. R. E. presbyter cardinalis Petruccius, episcopus Æsinus; Mutius Sinibaldus, Auximanus.

Guillelmus S. R. E. presbyter cardinalis de Furstenberg, Germanus; eques Thesier, Gallus.

Ioannes Casimirus tituli S. Ioannis ante Portam Latinam S. R. E. presbyter cardinalis Denhoff, Polonus; Christophorus Stavinscki, Polonus, ex provincia Prussiae, dioecesis vero Varmiensis.

Ioseph tituli S. Balbinae S R. E. presbyter cardinalis de Aguirre, Hispanus; Iosephus Ochoa de Aperrigui y Ameiugo, Calaguritanus et Calceatensis dioecesis.

Leander tituli S. Petri in Monte Aureo S. R. E. presbyter cardinalis Colloredus, Venetus, sanctissimi domini nostri poenitentiarius maior; comes Caietanus Turellus, Parmensis.

Fortunatus tituli Ss. Ioannis et Pauli S. R. E. cardinalis Caraffa, Neapolitanus, archiepiscopus Aversae; frater Laurentius de Castellis, eques Hierosolymitanus, Interamnensis.

#### DIACONI XI.

Franciscus S. Mariae in Vialata primus

Viterbiensis; Ioannes Philippus Rozzolus, clericus coniugatus, Romanus.

Nicolaus Ss. Cosmae et Damiani S. R. E. diaconus cardinalis Acciaiolus, Florentinus; eques Carolus Henricus de S. Martino, Pedemontanus.

Urbanus S. Nicolai in Carcere Tulliano S. R. E. diaconus cardinalis Sacchettus, episcopus Viterbiensis, Florentinus; Ioannes Iacobus Chircher, Germanus.

Ioannes Franciscus S. Angeli in Foro Piscium S. R. E. cardinalis Ginnettus Romanus, archiepiscopus Firmanus; abbas loseph Crucius, iuris utriusque doctor, clericus Tiburtinus.

Benedictus S. Agathae S. R. E. diaconus cardinalis Pamphylius, Romanus; abbas Æneas Tassius, Bergomensis.

Dominicus Maria S. Eustachii S. R. E. diaconus cardinalis Cursius, Florentinus; abbas Ioannes Philippus Salyiatus, Florentinus.

Ioannes Franciscus S. Caesarei S. R. E. diaconus cardinalis Nigronus, episcopus Faventinus, Ianuensis; abbas Felix Nigronus, Ianuensis.

Fulvius S. Mariae in Cosmedin S. R. E. diaconus cardinalis Astallius, Romanus; Ioseph Buccapadulius, clericus coniugatus, Romanus.

Gaspar S. Georgii S. R. E. diaconus cardinalis de Cavaleriis; marchio Fabritius Narus, clericus coniugatus, Romanus.

Franciscus Maria S. R. E. diaconus cardinalis Medices, Florentinus; frater Rutilius Sansedonius, eques Hierosolymitanus, Senensis.

Raymundus S. Mariae de Scala S. R. E. diaconus cardinalis Estensis, Mutinensis; marchio Nicolaus Tassonus, Ferrariensis.

IV.

Indicitur iubilaeum universale initio pontificatus pro salubri Ecclesiae regimine 1.

1 Simile iubilacum indictum fuit ab Innocendiaconus S. R. E. cardinalis Maidalchinus, I tio XI const. edità mpclxxxiii, die 11 augusti,

#### Alexander Papa VIII,

Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Procemium.

Caelestis Paterfamilias, cuius voluntas potentia, et cuius opus misericordia est, quique olim dispensatione mirabili elegit David servum suum, et sustulit eum de gregibus ovium, ut pasceret Israel haereditatem suam, novissime diebus istis se neminem sane suorum spernere demonstravit, cum, immensam in nos bonitatem suam derivare dignatus, in humilitate nostra memor fuit nostri, ac inscrutabili sapientiae suae arcano constituens nos in caput gentium, vicariam sui in terris potestatem solà supernae largitatis suae dignatione, ac nullo meritorum suffragio, nobis commisit. Ideirco quia non verecundae, sed ingratae mentis indicium est beneficia tacere divina, et satis dignum est a sacrificio dominicae laudis obsequium consecrati Pontificis inchoare, hoc ipso assumptae a nobis apostolicae servitutis initio libenter cum Propheta clamamus: Laudationem Domini loquatur os meum, et benedicat omnis caro namen sanctum eius, qui suscitat de pulvere egenum, ut sedeat cum principibus, et solium gloriae teneat. Ceterum non tam de honone hilares, quam solliciti de periculo, in tanta ac tam difficili, quam iam deliberare' incepimus, catholicae Ecclesiae procuratione, dum non minus virium nostrarum infirmitatem, cuius nobis probe conscii sumus, quam multiplices mentis nostrae oculis obversantes christianae reipublicae calamitates serio consideramus, sentimus profecto in dies suscepti oneris magnitudinem, ac, quantum ad illud fortiter constanterque fe-

pontif. VII; et ab Innocentio XII constit. edità MDCXCI, die 12 novembris, pontif. I.

1 Forsan delibare (R. T.).

rendum caelestibus indigeamus auxiliis, agnoscimus. Quamvis autem privatis nostris sacrificiis et precibus opem de sancto supplices invocare non desistamus, ut de Sion tueatur nos, omnem spem nostram collocamust in eo qui dedit velle, ut det etiam perficere pro bona voluntate; attamen, memorià recolentes tum maxime Apostolorum Principi, cuius locum immeriti tenemus, caeleste praesidium adfuisse, cum oratio fiebat sine intermissione ab Ecclesia ad Deum pro eo, pastorali iure fidenter exigimus, et paterno insuper postulamus affectu, ut ad assiduas nostras publicae christifidelium ubique populorum, quibus nos vicissim apostolicam sollicitudinem impendere debemus, supplicationes addantur. Potens est enim oratio Ecclesiae deprecantis ad Dominum, qui benignus et misericors est, et propitiatur invocantibus eum in veritate. Iunctis igitur et concordibus precibus misericordiarum Patrem et Deum totius consolationis exoremus, ut in mandatorum suorum viam ună cum commissis ovibus gratiâ suà duce nos dirigat, praesentibus christiani populi necessitatibus propitius adsit, flagella suae iracundiae, quae pro peccatis nostris meremur, clementer avertat, nec nos, quos eligere dignatus est ad dandam scientiam salutis plebi eius, deserat in tempore malo, sed det nobis virtutem et fortitudinem in magnitudine brachii sui, ac illuminet corda nostra ad cognoscendum faciendumque quod bonum est in oculis suis. Adeamus mente contriti ad thronum gratiae; dolentes per veram poenitentiam, veniam petamus; instemus obsecrationibus nocte ac die; sanctificemus ieiunia; eleemosynas in sinu pauperum abscondamus; aliisque pietatis operibus divinam nobis misericordiam conciliemus, ac Domino

1 Forsan collocantes (R. T.).

corda nostra praeparemus. Hacc antem ut ferventiori studio uberiorique fructu fiant, antiquum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum morem secuti, Ecclesiae thesauros, quorum dispensationem nobis credidit Altissimus, aperire et liberali manu erogare decrevimus.

Concessio indulgentiao plo-

§ 1. Itaque de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, ex illà ligandi atque solvendi potestate, quam nobis Dominus licet indignis contulit, universis et singulis utriusque sexus christifidelibus in almâ Urbe nostrâ degentibus, qui solemni processioni, quam una ex feriis proximae hebdomadae, quae erit secunda Adventus, ab ecclesià S. Mariae Angelorum in Termis ad basilicam eiusdem S. Mariae Maioris nuncupatam de eâdem Urbe, unâ cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, necnon patriarchis, archi. episcopis et episcopis, quos in Romanâ Curià adesse contigerit, ac christianorum regum et principum oratoribus apud nos existentibus, praelatis quoque et officialibus eiusdem Curiae, universoque clero et populo, benedicente Domino, agemus, devote interfuerint, vel S. Ioannis in Laterano, Principis Apostolorum, et S. Mariae Maioris ecclesias, seu basilicas, vel earum aliquam, intra spatium eiusdem vel proxime subsequentis hebdomadae saltem semel visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium devote, ut supra, Deum oraverint, ac quartâ et sextà ferià ac sabbato alterius ex praefatis hebdomadis ieiunaverint, et, peccata sua confessi, sanctissimum Eucharistiae sacramentum in dominică die immediate sequenti, vel alia die intra eamdem hebdomadam, reverenter sumpserint, ac pauperibus aliquam eleemosynam, prout unicuique sug-

geret devotio, erogaverint; ceteris vero extra Urbem praedictam ubique degentibus, qui ecclesias ab Ordinariis locorum, vel eorum vicariis seu officialibus, aut de eorum mandato, et, ipsis desicientibus, per eos qui ibi curam animarum exercent, postquam ad eorum notitiam hae nostrae pervenerint, designandas, vel ecclesiarum huiusmodi aliquam, spatio duarum similiter hebdomadarum a publicatione designationis, vel per Ordinarios vel eorum vicarios seu officiales, vel alios, ut praefertur, faciendae, decursurarum, saltem semel visitaverint, ibique, ut supra, oraverint, ac quartà et sextà ferià ac sabbato alterius ex hebdomadis hujusmodi ieiunaverint, pariterque peccata sua confessi, ac in die dominicâ immediate sequenti, vel alià die intra eamdem hebdomadam, sanctissimà communione refecti fuerint, et pauperibus aliquam eleemosynam, ut praemittitur, erogaverint, plenissimam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, sicut in anno iubilaei visitantibus certas ecclesias intra et extra Urbem praedictam concedi consuevit, tenore praesentium concedimus et elargimur.

§ 2. Navigantes vero et iter agentes, De naviganut, cum primum ad sua sese domicilia gentibus et abis receperint, suprascriptis peractis, et visitatà ecclesià cathedrali, vel maiori, aut parochiali loci eorum domicilii, eamdem indulgentiam consequi possint et valeant; regularibus autem personis utriusque sexus, etiam in claustris perpetuo degentibus, necnon aliis quibuscumque, tam laicis quam ecclesiasticis, saecularibus vel regularibus, etiam in carcere aut captivitate existentibus, vel aliquà corporis infirmitate seu alio quocumque impedimento detentis, qui supra expressa vel eorum aliqua praestare nequiverint, ut illa confessarius ex iam ap-

probatis a locorum Ordinariis ante praesentium publicationem, seu approbandis, eis in alia pietatis opera commutare, vel in aliud proximum tempus prorogare possit, eaque iniungere, quae ipsi poenitentes efficere poterunt, pariter concedimus et indulgemus.

De confessario eligendo e-

§ 3. Insuper omnibus et singulis chriiusque facul-stifidelibus utriusque sexus, tam laicis quam ecclesiasticis, saecularibus et regularibus, cuiusvis Ordinis et congregationis et instituti, tam in Urbe praefatâ quam extra eam ubique locorum, ut praefertur, degentibus, licentiam concedimus et facultatem, ut sibi ad hunc essectum eligere possint quemcumque presbyterum confessarium tam saecularem quam cuiusvis Ordinis et instituti regularem ex approbatis, ut praemittitur, a locorum Ordinariis, qui eos ab excommunicationis, suspensionis et aliis ecclesiasticis sententiis et censuris, a iure vel ab homine, quavis causâ latis seu inflictis, necnon ab omnibus peccatis, excessibus, criminibus et delictis quantumvis gravibus et enormibus, etiam locorum Ordinariis, sive nobis et Sedi Apostolicae, etiam in litteris die Coenae Domini legi solitis contentis, et aliàs per quascumque nostras aut Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum constitutiones, quarum tenores praesentibus haberi volumus pro expressis, quomodocumque reservatis, in foro conscientiae et hac vice tantum absolvere et liberare valeant, et insuper vota quaecumque (religionis et castitatis exceptis) in alia pia et salutaria opera commutare, iniunctà tamen eis et eorum cuilibet in supradictis omnibus casibus poenitentià salutari, aliaque¹ eiusdem confessarii arbitrio iniungendis.

Praecipitur sublicatio.

§ 4. Quapropter tenore praesentium, in virtute sanctae obedientiae, districte

1 Aptius lege aliisque (R. T.).

praecipimus atque mandamus omnibus et quibuscumque venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis ecclesiarum praelatis, et quibus cumque Ordinariis locorum, ubicumque existentibus, eorumque vicariis et officialibus, vel, iis deficientibus, illis qui curam animarum exercent, ut, cum praesentium litterarum transumpta aut exempla etiam impressa acceperint, illa statim absque ulla mora, retardatione vel impedimento per suas ecclesias et dioeceses, provincias, civitates, oppida, terras et loca publicent et publicari faciant, ecclesiamque seu ecclesias visitandas designent.

§ 5. Non intendimus autem per praesentes super aliquà irregularitate, publicà vel occultà, notà, defectu, incapacitate seu inhabilitate quoque modo contractà dispensare, vel aliquam facultatem tribuere dispensandi, seu habilitandi et in pristinum statum restituendi, etiam in foro conscientiae, neque etialis easdem praesentes iis, qui a nobis et Apostolică Sede, vel ab aliquo praelato seu iudice ecclesiastico excommunicati, suspensi, interdicti, seu aliàs in sententias et censuras incidisse declarati vel publice denunciati fuerint, nisi intra tempus dictarum duarum hebdomadarum satisfecerint, aut cum partibus concordaverint, ullo modo suffragari posse aut debere.

et ordinationibus apostolicis, praesertim quibus facultas absolvendi, in certis tunc expressis casibus, ita Romano Pontifici pro tempore existenti reservatur, ut nec etiam similes vel dissimiles indulgentiarum et facultatum huiusmodi concessiones, nisi de illis expressa mentio aut specialis derogatio fiat, cuiquam

suffragari queant, necnon regulà nostrà

1 Praeposit. a nos addimus (R. T.).

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum

de non concedendis indulgentiis ad instar, ac quorumcumque Ordinum et congregationum, sive institutorum regularium, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem Ordinibus, congregationibus et institutis, illorumque personis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis, ac formam in eis traditam pro servatâ habentes, hac vice specialiter, nominatim et expresse ad effectum praemissorum derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 7. Ut autem praesentes nostrae, quae ad singula loca deferri non possunt, ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus ut earumdem praesentium transumptis, vel exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, ubique locorum et gentium eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi decembris MDCLXXXIX, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 11 decembris 1689, pontif. anno 1.

٧.

Confirmatur constitutio Clementis IX de non eligendo in abbatem Ordinis Cisterciensis aliquem non expresse professum 1.

# Alexander Papa VIII, ad futuram rei memoriam.

Debitum pastoralis officii, quo Ecclesiae Catholicae regimini divinâ dispositione praesidemus, nos admonet, ut illa, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris pro salubri religiosorum virorum Altissimi obsequiis sub suavi vitae monasticae iugo mancipatorum directione et gubernio provide constituta esse dignoscuntur, quo solidius perennent, cum id a nobis petitur, apostolici muniminis nostri praesidio constabiliamus.

Constitutio Clementis IX.

§ 1. Aliàs siquidem emanarunt a felicis recordationis Clemente PP.IX praedecessore nostro litterae in simili formà Brevis tenoris qui sequitur, videlicet:

## Clemens Papa IX,

ad perpetuam rei memoriam.

In sublimi Sedis Apostolicae solio meritis licet imparibus divinà dispositione constituti, prospero felicique Ordinum monasticorum, qui Dei Ecclesiam laudabilis conversationis aliisque multiplicibus meritis exornant, statui atque conservationi libenter consulimus, sicut in Domino salubriter expedire arbitramur. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius procurator generalis Ordinis Cisterciensis, quod, cum felicis recordationis Alexander Papa VII praedecessor noster per quasdam suas in simili formà Brevis Decet die xix aprilis MDCLXVI super reformatione generali dicti Ordinis emanatas litteras inter alia prohibuerit, ne ullus in posterum in abbatem generalem Ordinis praedicti

1 Laudata constitutio Clementis IX hîc refertur, in qua fit mentio constitut. Alexandri VII super Ordinis reformatione, quae edita fuit MDCLXVI, die 19 aprilis, pontif. XII.

eligeretur, qui eumdem Ordinem non esset expresse professus, et taliter facta electio esset pro iure nulla, et sic eligentes poenam privationis vocis activae et passivae in perpetuum eo ipso absque alià declaratione incurrerent : dilecti filii abbates dicti Ordinis, in ultimo eorum capitulo generali Cistercii ıx maii MDCLXVII et aliis diebus sequentibus celebrato congregati, publico eiusdem Ordinis bono profuturam existimarunt prohibitionis et poenarum huiusmodi extensionem ad alios quoscumque Ordinis praedicti religiosos, qui personas eumdem Ordinem non professas in abbates aliorum monasteriorum ipsius Ordinis elegerint. Nobis propterea dictus procurator generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur. Nos igitur, ipsius procuratoris generalis desiderio hac in re favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, ne ullus in posterum, qui Ordinem supradictum non sit expresse professus, in abbatem cuiuscumque monasterii eiusdem Ordinis eligatur, alioquin taliter facta electio sit ipso iure nulla, et sic eligentes poenam privationis vocis activae et passivae in perpetuum eo ipso absque alià declaratione incurrant, auctoritate apostolică, tenore praesentium,

prohibemus pariter et interdicimus. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces exi stere et fore, suosque plenarios et in tegros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit in futurum, in violabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non, quatenus opus sit, dicti Ordinis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem ubique fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii decembris MDCLXVIII, pontificatus nostri anno II.

#### I. G. Slusius ».

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius Confirmatio relatae constimodernus procurator generalis dicti Or- lutionis Clerocatis IX dinis Cisterciensis nobis nuper exponi

fecit, ipse praemissa, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius procuratoris generalis votis, quantum cum Domino possumus, hac in re favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praeinsertas supradicti Clementis praedecessoris litteras, cum omnibus et singulis in eis contentis, apostolică auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes pariter easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis, quae memoratus Clemens praedecessor in suis litteris praesatis concessit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu sumptorum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici scriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem ubique fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxIII decembris MDCLXXXIX, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 23 decembris 1689, pontif. anno 1.

#### VI.

Revocantur immunitates et exemptiones a vectigalibus aliisque oneribus publicis 1.

## Alexander Papa VIII, ad perpetuam rei memoriam.

Romanum decet Pontificem, tamquam Procemium. fidelem servum et prudentem quem constituit Dominus super familiam suam, non modo spiritualium providentiam Catholicae Ecclesiae, quantum divina bonitas largitur, iugi vigilantià exhibere, sed et temporalium circumspectione, suorum et Apostolicae Sedis etiam quoad temporalia subditorum commodis indesinenter consulere, eâque de causâ ad aequitatis et iustitiae fines illa, quae publicam inopiam praegravant, opportunae provisionis ministerio revocare, ac desuper pastoralis officii sui partes sollicitis studiis interponere, prout communis utilitatis rationi ac reipublicae saluti consentaneum esse in Domino arbitramur.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, per Causae dictau quasdam immunitates et exemptiones a

1 Reductae fuerunt immunitates a gabellis in dohanâ Urbis ad antiquam formam ab Innocentio XI, constitutione ed. MDCLXXVII, die 14 augusti, pontif. 1.

vectigalium aliorumque onerum publicorum solutione et supportatione, quae a nonnullis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris et Sede prafatà, illiusque forsan de latere legatis, ac aliis eiusdem Sedis et Camerae nostrae Apostolicae officialibus et ministris, ad importunas supplicantium preces seu aliàs quomodolibet concessae reperiuntur, Camera praedicta, ac communitates ct universitates civitatum, oppidorum, terrarum et locorum temporalis S. R. E. ditionis in gravisssimis, quibus propter tot sumptus antehac in causam publicam factos, multaque onera propterea imposita, premuntur angustiis, maximam reddituum et proventuum suorum diminutionem patiuntur, et plurimi subditi nostri, ac praecipue pauperiores, in quos eius, quod ceteris, iisque ut plurimum locupletioribus, per immunitates et exemptiones huiusmodi remittitur, onus derivari necesse est, ingenti damno afficiantur: hinc est quod nos, quibus agri dominici cura divinitus commissa fuit, ut, iuxta Prophetam, noxia evellamus, et utilia plantemus, quique, statim ac Salvatoris et Domini nostri vices in terris gerendas divinà dignatione suscepimus, eisdem subditis nostris quacumque opportuniore et aequiore ratione sublevandis omnem operam atque industriam nostram adhibere proposuimus, iamque ab ipsis pontificatus nostri primordiis proposito huiusmodi aliquâ ex parte satisfacere studuimus, Camerae, ac communitatum et universitatum, subditorumque nostrorum praedictorum indemnitati et levamento, quantum cum Domino possumus, aeque principaliter consulere cupientes, ac felicis recordationis Sixti V, Pauli V, Urbani VIII, Innocentii X, Alexandri VII, Clementis IX, Clementis X et Innocentii XI, aliorumque Romanorum Pontificum praedeces-

sorum nostrorum, qui constitutiones similium exemptionum et immunitatum revocatorias ediderunt, vestigiis inhaerentes, necnon quarumcumque concessionum, immunitatum et exemptionum huiusmodi, litterarum apostolicarum sub plumbo, ac in simili formâ Brevis, cedularum motusproprii et chirographorum cuiusvis Romani Pontificis praedecessoris nostri manu subscriptorum, et aliarum litterarum et scripturarum desuper quomodolibet emanatarum, pluriesque etiam confirmatarum, tenores etiam veriores, et datas, ac occasiones, et alia, etiam speciali ac individuâ expressione digna, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et verbatim insertis respective habentes, motu proprio, non ad cuiusquam nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certà scientià et matură deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, hac nostrâ perpetuo valiturà constitutione omnes et quascumque exemptiones et immunitates a solutione subsidii triennalis, necnon quarti illi adiuncti, taxarum equorum, tallearum, censuum, archivii, fogliettae, triremium, utensilium, dohanarum, gabellarum quarumcumque, taxae portus Anconae, quatrinorum, tractarum, pedagiorum, vectigalium, collectarum, et quorumlibet aliorum onerum et munerum, personalium, realium et mixtorum, ordinariorum et extraordinariorum, solitorum et insolitorum, cameralium quorumcumque, ac etiam eorum, quae per communitates et universitates, directe vel indirecte, pro eorumdem onerum cameralium solutione, publicorumque munerum supportatione, ac pro viis et pontibus construendis, instaurandis, muniendis, aliisque indigentiis et usibus quibuscumque tam Camerae quam communitatum et universitatum praedictarum, seu aliàs, indicta et imposita ac

exigi solita sunt, necnon ap obligatione recipiendi et hospitandi milites et Sedis praedictae officiales, barigellos, executores, aliosque iustitiae ministros, eisque utensilia et alia necessaria submini. strandi, per Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac eamdem Apostolicam Sedem, et quosvis Sedis et Camerae praedictarum officiales et ministros quacumque auctoritate et potestate fungentes, etiam S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, etiam camerarios, ceterosque etiam speciali notâ et expressione dignos, ac specialem ad id facultatem habentes, quibusvis communitatibus, universitatibus, civitatibus, terris, oppidis et locis ditionis temporalis S. R. E. praedictae, ac etiam quibuscumque feudatariis, censuariis, dominis locorum, familiis nobilibus, baronibus, comitibus, marchionibus, ducibus, principibus, et aliis cuiusvis status, gradus, conditionis et praeeminentiae existentibus, ac quavis dignitate etiam ecclesiastică et auctoritate praeditis, etiam cardinalatus honore fulgentibus, qui castra et iurisdictiones intra limites dictae ditionis temporalis S. R. E. possident, etiam qui nihil ratione castrorum et iurisdictionum huiusmodi Sedi praedictae annuatim seu aliàs persolvent, et tam incolis quam extraneis et forensibus bona stabilia seu mobilia vel semoventia habentibus et tenentibus seu possidentibus, omniumque supradictorum colonis et laboratoribus, et am in recompensam laborum, damnorum passorum, expensarum, vel meritorum, seu illorum intuitu et contemplatione, ac ex alia quacumque quantumvis favorabili ac urgentissimà et de necessitate specialiter exprimenda causa, sub quibuscumque verborum formis et expressionibus, etiamsi in appaltuum, locationum cameralium instrumentis quan-

tumvis auctoritate apostòlicà confirmatis provisum et cautum sit eas observari debere, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, etiam consistorialiter, et aliàs quomodocumque et qualitercumque, in genere vel specie, ad vitam vel ad tempus sive in perpetuum concessas et datas, ac pluries et iteratis vicibus confirmatas, approbatas, revalidatas et innovatas, et etiam iudicis auctoritate secuta quaecumque, necnon quasvis litteras etiam apostolicas sub plumbo vel in simili formà Brevis, motusproprii cedulas, chirographa, et scripturas huiusmodi, ex nunc perpetuo revocamus, cassamus, tollimus, abrogamus, irritamus, abolemus, viribusque et effectu penitus ac omnino evacuamus, ac revocata, cassata, sublata et abrogata, irrita, abolita et annullata, viribusque et effectu penitus et omnino vacua esse, nec ulli prorsus in petitorio aut possessorio, etiam summariissimo, contra praesentium litterarum tenorem et dispositionem suffragari posse, sed praedictos omnes et singulos exemptos ad omnium et singulorum onerum praedictorum solutionem et supportationem pro ratà eos tangente in posterum realiter et cum effectu teneri, in omnibus et per omnia, perinde ac si dictae exemptiones et immunitates eis nullatenus concessae fuissent, nec litterae ac cedulae motusproprii, chirograha et scripturae huiusmodi unquam emanassent, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine praedictis, decernimus.

§ 2. Praeterea omnia et quaecumque Ecclesiastico-privilegia et indulta, personis ecclesia-nes ad limites communis sticis, tam saecularibus quam cuiusvis reducuntur. Ordinis, congregationis et instituti, ac Societatis etiam Iesu regularibus, super similibus immunitatibus et exemptioni-

bus per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros concessa, ad limites iuris communis, motu, scientià, deliberatione, potestatis plenitudine et tenore praedictis, reducimus.

illae cullegioclum et vestitum.

§ 3. Illa vero, quae nonnullis collerum quoad vi-giis in almâ Urbe nostrà existentibus, per dilectos filios clericos regulares dictae Societatis Iesu sive alios quoscumque administrari consuetis, similiter a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris concessa fuerunt, quoad victum et vestitum dumtaxat, non autem, ut vulgo dicitur, a fondaco et magazzeno, prout antehac observatum fuit, suffragari volumus et decernimus.

Abolentur concessae Pontificonsangui-

§ 4. Ac demum similia privilegia et cum nepotibus indulta, nepotibus et aliis consanguineis vel affinibus quorumcumque Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum pro tempore viventium ab illis respective concessa, itidem revocamus et abolemus, ac revocata et abolita esse ac censeri debere volumus et statuimus; declarantes illa nemini eorumdem nepotum sive consanguineorum vel affinium a die nostrae ad summi apostolatus apicem assumptionis suffragari posse et debere, seu potuisse et debuisse.

Exemptiones ex iure vel causa serventur.

§ 5. Per praemissa autem non intenonerosà datae dimus revocare exemptiones et immunitates quibuscumque personis ecclesiasti cis tam saecularibus quam regularibus de iure competentes, neque thesaurariis, appaltatoribus et conductoribus bonorum, introituum et iurium dictae Camerae nostrae ab ipsâ Camerâ seu aliis illius nomine in appaltuum et locationum instrumentis et illorum ratione ex contractu tituloque vero oneroso concessas.

Et etiam da tae ratione con-

§ 6. Ac insuper a revocationibus et grude et esse-aliis supradictis excipimus et exceptas rum solutionis. esse volumus et declaramus immunitates et exemptiones quibusvis universitatibus et personis datas et concessas in | tarii et alii familiares et continui com-

vim contractus ex causa vere onerosa. videlicet congruae et effectualis pecuniarum solutionis, et non aliàs, eidem Camerae Apostolicae vel ipsis communitatibus legitimae factae, vel ex aliis rationabilibus causis per nos cognoscendis et approbandis, ut infra, ac etiam declarandis, quas omnes causas onerosas non nisi legitimas, ac licitas et honestas, prout de iure, intendimus.

§ 7. Et propterea, quicumque illas ob- Causae onetinent, eas in dictà Camera, citato di-rosae verificari lecto filio ipsius Camerae commissario bari debeni in generali, verificare, et in ipså Camerà Camera. examinari et admitti facere teneantur, etiamsi concessiones earumdem immunitatum et exemptionum, ac litterae, ce dulae motusproprii, chirographa et aliae scripturae desuper emanata aliàs in Camerâ praedictâ admissae et admissa, ac in illà eiusque libris registratae et registrata fuerint et sint: quatenus tamen causae onerosae huiusmodi pro vere onerosis et legitimis, ut supra, aliàs in eâdem Camerâ verificatae et approbatae, ac praevià iudiciali discussione non sint legitimae habitae; quo casu ad indicationem tantum, non autem ad aliam verificationem, eosdem obtinentes teneri volumus; interim vero, quamdiu non fuerint verificatae, minime suffragari, et praesentis revocationis effectum retardare non posse declaramus.

§ 8. Praeterea nostrae intentionis non est sub revocationibus et aliis supradi- cardinalibus, clericis camectis comprehendere immunitates et ex-rae, ahisque. emptiones eisdem S. R. E. cardinalibus ratione dignitatis cardinalatus, necnon Camerae praedictae clericis praesidentibus, aliisque cameralibus, qui in eâdem Camerà sederunt et sedent, concedi seu admitti solitas, nec illas, quibus praelati et officiales Romanae Curiae, ac praelati domestici, cubicularii secreti, ac secre-

mensales nostri et Romani Pontificis pro tempore viventis in rotulo descripti, gaudent et gaudere consueverunt, neque illas ob numerum duodecim filiorum a praedecessoribus nostris et aliis supra expressis concessas; quas tamen ad terminos constitutionis recolendae memoriae Pii IV praedecessoris pariter nostri, quae incipit Licet felicis recordationis Paulus, etc. (cuius tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi, illamque exacte et adamussim iuxta illius seriem, tenorem et dispositionem in omnibus et per omnia servari debere volumus) et aliarum constitutionum apostolicarum super similium exemptionum declaratione editarum, et ad illas tantum et pro tempore et personis<sup>1</sup>, ac eo modo et formà prout de iure communi illis competunt, ac aliàs iuxta ipsius iuris communis ac supradictarum et aliarum constitutionum apostolicarum dispositionem, reducimus, neque aliter quam ut praefertur sive in possessorio sive in petitori) suffragari volumus et decernimus.

Ininngitur ministris executio praesentium.

§ 9. Ceterum appaltatoribus, thesaurariis, depositariis, camerariis, executoribus, et ceteris agentibus et ministris dictae Camerae et communitatum et universitatum praedictarum, earumdem serie praesentium, districtius inhibemus, ne, contra ipsarum praesentium dispositionem, immunitates et exemptiones, nisi ut supra exceptas, ac eas quas ex causâ vere onerosâ concessas in Camerâ praedictâ, ut praesertur, admitti contigerit, ullatenus admittant; et si secus fecerint, id nemini eorum in suis computis seu rationibus per eamdem Cameram admitti volumus, sed eorum damno cessurum esse declaramus.

Lites super § 10. Postremo lites quaslibet occa-

1 Aptius et ad illas tantum pro tempore personas (R. T.).

sione privilegiorum ac indultorum nec-praemissis exnon immunitatum et exemptionum hu-tinguuntur. iusmodi quomodolibet suscitatas, et in quibusvis tribunalibus pendentes (illarum omnium et singulorum statutum et merita, nominaque et cognomina iudicum et colligitantium quorumvis, etiam speciali mentione dignorum, et alia etiam de necessitate specialiter exprimenda, praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes) a quibuscumque tribunalibus huiusmodi ad nos earumdem serie praesentium avocamus, illasque penitus et omnino perpetuo supprimimus et extinguimus, et pro suppressis et extinctis haberi volumus et declaramus, ac partibus perpetuum desuper silentium imponimus.

Clausulae.

§ 11. Decernentes praesentes litteras, ac omnia et singula in illis contenta, etiam ex eo quod quicumque in praemissis sive eorum aliquo interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes illis non consenserint, ac adeo vocati et auditi, seu causae, propter quas ipsae praesentes emanarunt, adductae, verificatae, seu aliàs sufficienter aut etiam ullatenus iustificatae non fuerint, aut ex aliâ quavis quantumlibet legitimâ, piâ, iuridicâ et privilegiatâ causà, colore, praetextu, occasione et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, nullitatis aut invaliditatis vitio, seu intentionis nostrae vel quorumvis interesse habentium consus, aut alio quovis quantumvis magno et substantiali et inexcogitato defectu notari, impugnari, invalidari, restringi, retractari in ius vel controversiam revocari, suspendi, limitari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum,

1 Potius lege statum (R. T.).

aut aliud quodcumque iuris, facti vel | gratiae remedium impetrari, aut impetrato, seu etiam motu simili concesso, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, neque easdem praesentes sub quibusvis similium vel dissimilium constitutionum ac revocationum et ordinationum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, et aliis contrariis dispositionibus pro tempore quomodolibet factis, comprehendi aut comprehensas censeri, sed semper ab illis exceptas, et. quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac etiam sub posteriori datà, quatenus opus sit, denuo concessas, perpetuoque validas, firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus, ad quos spectat et quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices et commissarios, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et quosvis Sedis et Camerae praedictarum officiales et ministros, et alios quoscumque quavis auctoritate et potestate fungentes, nunc et pro tempore existentes, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Quocirca dilectis filiis nostro ac S.R. E. praedictae camerario seu procamerario, necnon vice-camerario, thesaurario ac clericis praesidentibus, commissario et aliis Camerae praedictae officialibus, ad quos spectat, praecipimus et mandamus, ut praesentem nostram constitutionem et in ea contenta quaecumque in omnibus et singulis firmiter

et inviolabiliter observent et faciant ab aliis observari.

§ 12. Non obstantibus supradictarum Derogatio conlitium pendentià, aliisque omnibus et trariorum. singulis praemissis, necnon nostrâ et cancellariae apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, ac, quatenus opus sit, praedicti Pii praedecessoris de gratiis qualecumque interesse dictae Camerae concernentibus in eâdem Camerâ praesentandis et registrandis, itaut praesentes in ea praesentari aut registrari nunquam necesse sit, aliisque apostolicis ac in universalibus provincialibusque conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, seu quavis aliâ fir mitate roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et concessionibus, immunitatibus, exemptionibus, chirographis, cedulis motuumpropriorum et aliis scripturis et litteris etiam apostolicis praedictis, et quibusvis aliis etiam ut praesertur qualificatis, ac speciali notă et mentione dignis, etiamsi nominatim essent exprimendi, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, ac irritantibus, et aliis decretis etiam inexcogitabilibus et necessario exprimendis, etiam contractus iurati cum Camerà nostrà Apostolicà initi et camerali obligatione vallati, et quovis alio robore et cautelà firmatis, editis seu factis, ac alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis ac pluries innovatis; quibus omnibus et singulis (etiamsi in eis caveatur expresse quod ullo unquam tempore sub similium vel dissimilium exemptionum et immunitatum, revocationibus, abrogalionibus, annullationibus, aut aliis

quibuslibet contrariis dispositionibus et constitutionibus pro tempore edendis comprehendantur, sed semper. ab illis excepta, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum eumque validissimum statum restituta, reposita et reintegrata, ac etiam sub posteriori datâ per quascumque personas eligenda de novo concessa sint et esse censeantur, necnon pro sufficienti eorum derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio facienda aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret), illorum omnium et singulorum tenores, formas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expresac insertis ac servatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, specialiter et expresse derogamus ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Publicatio.

§ 13. Ut autem eaedem praesentes litterae ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus, et auctoritate apostolicâ decernimus, illas ad valvas basilicae Principis Apostolorum et Cancellariae Apostolicae, ac in acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris publicari, ac illarum exempla ibidem affixa relinqui, quae, ita publicatae, omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficiant et arctent, ac si illorum unicuique personaliter notificatae et intimatae fuissent; utque earumdem praesentium transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem fides in iudicio et extra illud adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxtv decembris moclexxxix, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 24 decembris 1689, pontif. anno I.

## VII.

Confirmantur litterae magistri generalis Ordinis Praedicatorum, quibus tolluntur nonnulli abusus in provincia Portugalliae 1.

## Alexander Papa VIII, ad futuram rei memoriam.

Commissi nobis divinitus pastoralis Exordium. officii ratio exigit, ut, paternam christifidelium, qui e fluctibus saeculi in religiosae vitae portum confugerunt, curam gerentes, illa, quae abusibus felici eorum directioni noxiis evellendis provide sapienterque constituta et ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque inviolata persistant, apostolici muniminis praesidio constabiliamus, et aliàs desuper disponamus, sicut, omnibus mature perpensis, in Domino conspicimus salubriter expedire.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fe- species facti cit dilectus filius Petrus Montero, frater teris descripti. expresse professus ac procurator provinciae Portugalliae Ordinis Praedicatorum, quod, cum aliàs, de supplici quodam libello pro parte nonnullorum tunc existentium fratrum provinciae praefatae felicis recordationis Innocentio Papae XI praedecessori nostro porrecto, ipsi Innocentio praedecessori innotuisset, quod aliquilus dictae provinciae fratribus concessum fuerat, ut privilegiis praesentatorum, licet eo gradu iuxta statuta et

1 De huiusmodi abusibus vide Innocentii XI constit. edit. MDCLXXVII, die 20 novembris, pontificatus II; item constit. edit. MDCLXXVII, die 5 ianuarii, pontif. 11, et Innocentii XII constit. edit. MDCXCV, die 22 septembris, pontif. v.

consuetudines dicti Ordinis minime insigniti reperirentur, frui et potiri deberent; necnon pariter aliqui fratres laici seu conversi provinciae praesatae obtinuerant, ut, retento statu et conditione laicali, habitu per fratres clericos provinciae et Ordinis huiusmodi gestari solito induerentur, eoque induti incederent; ac praeterea plures in eâdem provincià fratres aderant, qui, obtentà assignatione seu collocatione in aliquo conventu a superioribus dicti Ordinis, eam auctoritate extra Ordinem praefatum, sive etiam aliquando a tunc existentibus magistris generalibus eiusdem Ordinis confirmari obtinuerant, atque exinde ab eisdem conventibus per superiores provinciales pro tempore existentes provinciae huiusmodi amoveri minime posse praesumebant: idem Innocentius praedecessor, abusibus in regularis observantiae provinciae praefatae detrimentum vergentibus occurrere studens, dilecto filio Antonino Cloche magistro generali dicti Ordinis mandavit, ut concessiones et facultates huiusmodi rescinderet ac circumscriberet, eaque omnia, cuiuscumque tandem auctoritate facta essent, nisi immediate ab Apostolicà Sede concessa fuissent, ad terminos constitutionum et decretorum capitulorum generalium dicti Ordinis reduceret. Porro ipse Antoninus magister generalis quasdam patentes litteras desuper edidit tenoris qui sequitur, videlicet:

Litterae magistri Ordinis in habitu et amorum.

« In Deo filiis sibi dilectis reverenquibus agitur dissimo admodum patri provinciali, in rum privilegiis, sacrà theologià magistris, prioribus, tione roligioso praesentatis, praedicatoribus generalibus, aliisque fratribus provinciae nostrae Portugalliae Ordinis fratrum Praedicatorum, frater Antoninus Cloche, sacrae theologiae professor, ac eiusdem Ordinis humilis magister generalis et servus, l

salutem, et legum nostrarum zelum, Ordinisque nostri honorem, charismataque meliora. In his, quae religionis nostrae sunt, pastorali sollicitudine pro suà in nos Ordinemque nostrum benignitate, clementià et zelo invigilat sanctissimus dominus Innocentius Papa XI, quippe qui ob incrementum regularis observantiae plura sancivit, iussit et mandavit. Quae omnia filiali obedientià exequi debentes, cum ad suas aures pervenerit nomine gravium patrum provinciae nostrae Portugalliae humili libello supplici Suae Sanctitati porrecto. quod in de a provincia aliquibus ex fratribus nostris concessum fuerit, ut privilegiis praesentatorum, licet eo gradu iuxta normam et praxim Ordinis insigniti non sint, potiantur et gaudeant; aliique sint fratres laici, qui obtinuerunt, ut, retento statu laicali, habitu clericorum Ordinis nostri induerentur, eoque vestiti incederent; imo plures sint eâ in provinciâ, qui, obtentà assignatione pro aliquo conventu a superioribus Ordinis, eam auctoritate extra Ordinem, vel aliquando a magistris Ordinis, etiam a nobis, obtinuerunt; qua obtentâ, ab eisdem conventibus per provinciales amoveri non posse praesumant et gloriantur: quibus malis et constitutionum nostrarum relaxationi ut mederi possimus, iussit nobis sanctissimus, et in mandatis dedit, ut has concessiones, facultates, abusus rescinderemus et circumscriberemus, eaque omnia, cuiuscumque sint auctoritate facta, nisi immediate a Suâ Sanctitate concessa fuerint, ad terminos constitutionum nostrarum et capitulorum generalium sanctiones reduceremus. Quare, harum serie, et auctoritate apostolică nobis hac in parte specialiter commissã, et iussu speciali sanctissimi domini nostri, declaramus, quoscumque fratres

1 Praeposit. in nos addimus (R. T.).

provinciae nostrae Portugalliae, quibus a quocumque concessum est, etiam a magistris Ordinis et aliis cuiuscumque sint dignitatis et auctoritatis, ut privilegiis et iuribus, praeeminentiis, aliisque, quibus praesentati eâ in provinciâ et Ordine nostro potiuntur et gaudent, frui, potiri et gaudere, etiamsi eo gradu praesentaturae secundum normam et praxim Ordinis nostri insigniti non sunt', eosque omnes et singulos reducimus et redigimus ad eumdem statum et ad eadem iura et privilegia, quae ante talem concessionem habebant, sive statum sacerdotum simplicium, nisi aliàs iuxta normam Ordinis aliquo gradu insigniti sint. Insuper eadem auctoritate apostolica, et eodem sacro mandato sanctissimi, quoscumque fratres laicos<sup>2</sup>, qui, quacumque auctoritate, etiam magistri Ordinis, vel alià quacumque, retento statu laicali, habitum clericorum deferunt, intra vigintiquatuor horas a presentium notitià habitum clericorum dimittere teneantur, et habitum fratrum conversorum publice et ubique deferant, sub poenis apostatis debitis, et privationis suffragiorum Ordinis. Ceterum eâdem auctoritate et eiusdem Sanctissimi iussibus declaramus quascumque assignationes fratrum in conventibus per quoscumque superiores datas, et a quocumque alio quacumque auctoritate pollente, aliam vim aut robur habere non posse, quam simplicis assignationis, posseque superiores provinciae pro tempore, non obstantibus huiusmodi assignationibus, fratres a suis conventibus amovere et in aliis assignare; et, si qui sint renitentes, eos gradibus, officiis,

voce activâ et passivâ privatos esse dicimus, et poenis arbitrio superiorum infligendis rebelles illos fratres subiicimus, sicque omnes illas assignationes, ut praesertur, seu confirmationes, ad termines constitutionum nostrarum et ordinum capitulorum generalium reducimus. Ut igitur fratres nostri provinciae nostrae Portugalliae mandatis et iussibus sanctissimi domini nostri, ut par est, subsint et pareant, mandamus in virtute Spiritus Sancti et sanctae obedientiae, sub formali praecepto, reverendo admodum patri ministro provinciali moderno praenominatae provinciae, ut haec mandata et iussa Sanctissimi, immediate a praesentium receptione, in conventu Ulyssiponensi, aut in conventu in quo has receperit, coram omnibus patribus ac fratribus in communi capitulo significare vel legere publice faciat, et successive in omnibus conventibus curae nostrae subjectis; praecipientes omnibus et singulis tam capitibus quam membris conventuum, sub eisdem virtute et praecepto, et sub poenis privationis vocis activae et passivae, graduum et officiorum, et inhabilitatis ad ipsa, aliisque poenis positivis, ut, post praesentium intimationem et significationem, haec omnia respective iuxta sanctissimi domini nostri mandata exequi fideliter et inviolabiliter faciant; iniungentes superioribus conventuum sub eisdem virtute et praecepto, ut, intra vigigintiquatuor horas post praesentium receptionem, publice coram totà communitate legere faciant, teneaturque modernus reverendus admodum pater provincialis de praesentium receptione, sub eisdem virtute et praecepto et poenis nobis arbitrariis, debito tempore nos certiores facere, ut gestorum rationem reddere valeamus. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus

1 Male edit. Main. legit teneanturque (R. T.).

<sup>1</sup> Aptius lege sint pro sunt; heic autem aliquid excidisse puto, ex. g. huiusmodi privilepiis minime gaudere (R. T.).

<sup>2</sup> Ex seq. syntaxi potius lege quicumque fratres laici (R. T.).

Sancti, Amen. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. In quorum fidem his officii nostri sigillo munitis manu propriâ subscripsimus. Datum Romae in conventu nostro S. Mariae super Minervam, die xix octobris mdclxxxvII. An-TONINUS CLOCHE magister Ordinis. Frater Ignatius de Quassada magister provincialis Praedicatorum servus ».

Confirmatio relatarum litteracum.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, praefatus procurator litteras huiusmodi, quippe ad conservandum et solidandum in provincià praefatà regularis disciplinae vigorem eximie conducibiles, pro firmiori illarum subsistentià, et ne unquam earum observantia sub quovis praetextu, titulo et capite, etiam validitatem et iustitiam ipsarum litterarum concernente, in controversiam vocari possit, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius Petri procuratoris votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac venerabili fratri nostro Palutio episcopo Sabinensi S. R. E. cardinali de Alteriis nuncupato Ordinis praedicti apud nos et Sedem Apostolicam protectore audito, praeinsertas memorati Antonini magistri generalis litteras, cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicinus, ac omnes illos desuper a quoquam quavis aucto-

et singulos iuris et facti defectus, etiam substantiales, si qui desuper quomodolibet intervenerint, seu intervenisse dici, censeri vel praetendi possent, supplemus et sanamus.

§ 3. Decernentes ipsas praesentes lit- Clausulae. teras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, in omnibus et per omnia plenissime sufragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel

§ 4. Quocira venerabili fratri Francisco archiepiscopo Rhodiensi, in Portugalliae et Algarbiorum regnis nostro et Apostolicae Sedis nuntio, per praesentes committimus et mandamus, quatenus ipse, per se, vel per alios, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte praefati Petri prioris seu aliorum interesse in praemissis habentium, seu alicuius eorum, desuper fuerit requisitus, easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, solemniter publicans, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistens, faciat auctoritate nostrâ illos omnes et singulos praesentium litterarum et in eis contentorum eorumdem commodo et effectu pacifice frui et gaudere, non permittens

ignoranter, contigerit attentari.

ritate quomodolibet indebite molestari, perturbari vel inquietari, contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postpositâ, compescendo, legitimisque super his habendis, servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Contrariorum derogatio.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac felicis recordationis Bonifacii Papae VIII praedecessoris pariter nostri de una, et concilii generalis de duabus dietis, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon, quatenus opus sit, praefatorum Ordinis et provinciae, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum esfectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Ma-

iorem, sub annulo Piscatoris, die vii ianuarii MDCXC, pontificatus nostri anno I. Dat. die 7 ianuarii 1690, pontif. anno I.

#### VIII.

Conceduntur privilegia nonnullis fumiliaribus 1.

Alexander Papa VIII, ad perpetuam rei memoriam.

Venerabilibus fratribus Bernardino Panciatico, patriarchae Hierosolymitano, datario, Herculi Vicecomiti, archiepiscopo Darniatensi, palatii nostri apostolici, ac Iosepho Eusanio, Porphyriensi, sacrarii nostri respective praefectis, ac Ioanni Baptistae Rubino, Vicentium episcopo, secretario Status, ac dilectis filiis magistris Mario Spinulae Ianuensi litterarum nostrarum in formà Brevis quae ad principes scribuntur, Ioanni Francisco Albano Urbinatensi Brevium nostrorum secretorum respective secretariis, et Marcello de Aste in utrâque signaturâ nostrâ referendario, auditori nostro, praelatis domesticis nostris, ac Petro Draphi Bartoli Veneto, cubiculi nostri praefecto, Mariano Gabrielli Aquileiensi, pincernae, Iosepho Tempestino Romano, architriclino, Francisco Maggi Aretinensi, vestiario, Iosepho Felici Reatinensi, eleemosynario secreto, Bernardino Sarti Ariminensi, Romulo Specioli Firmano, medico secreto, et Raphaëli Fabretto Urbinatensi, libellorum supplicum nobis porrectorum secretario, cubiculariis intimis, seu secretis, necnon Urbano Roccio Romano, forerio maiori, et Theodoro Cellesio Pistoriensi, fratri militi magnae crucis hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, ac comiti Alexandro Capisucchio Romano, itidem cubiculariis secretis, et Iosepho Sacripanti Narniensi. aulae nostrae consistorialis advocato subdatario, et Bartholomaeo Clementi Came-

1 Haec constitutio diversa est ab illis praedecessorum, ut videre est Clementis X constit. editam MDCLXX, die 26 augusti, pontif. 1; constit. editam MDCLXXI, die 11 decembris, pontif. 11; et constit. editam MDCLXXII, die 6 iulii, pontif. 111. Extat etiam similis constit. Innocentii XII edita MDCXCI, die 27 novembris, pontif. 1.

rinensi, caudatario, Ioanni Paulo Romaldi Æsinensi, crucifero, Ioanni Bissaiga Vercellensi et Bernardino Porti Bononiensi, cappellanis secretis, necnon Æneae Brusioni Caesenatensi, Antonio Scipioni Gabellotti Faventinensi, Alexandro Ferri Laudensi, Bernardino Ceci Alatrinensi, et Ludovico del Nero Romano respective civitatum et dioecesum clericis seu presbyteris vel laicis, cubiculi nostri adiutoribus, familiaribus continuis commensalibus nostris, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

§ 1. Circumspecta Romani Pontificis gratiarum dispensationis providentia devotos et fideles suos, illos praesertim, qui grata familiaritatis obsequia iugiter ei impendunt, ac quos ad id aliàs propria virtutum merita commendant, honoris et famae amplioribus praeconiis ac praeclaris dignitatum titulis decorare et ornare necnon specialis benevolentiae favoribus amplecti solet, prout personarum qualitatibus conspicit convenire.

Commendantur praedicti et censuris.

§ 2. Hinc est quod nos, ad grata faabsolvuntar a miliaritatis obsequia, quae vos, qui etiam continui commensales nostri existitis, et quilibet vestrum nobis hactenus impendistis, et adhuc sollicitis studiis impendere non desistitis, necnon ad vitae ac morum honestatem, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, 1 quibus personas vestras etiam familiari experientià iuvari percepimus, condignam rationem habentes; ac propterea easdem personas vestras peculiaris favore gratiae, ac specialis honoris et excellentiae dignitatis titulo sublimare volentes, vosque et quemlibet vestrum a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodati existitis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et

1 Particulam et hinc abiicimus (R. T.).

absolutos fore censentes, motu proprio, non ad vestram vel alterius pro vobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de merà liberalitate et certà scientià nostris, ac de apostolicae potestatis plenitudine, vos et quemlibet vestrum Creantur norespective in nostros et Sedis Apostolicae notarios (sine tamen praeiudicio dilectorum filiorum notariorum de numero participantium), apostolicâ auctoritate, tenore praesentium, recipimus; et sacri palatii et aulae Lateranensis comites necnon auratae militiae equites, ac nobiles Romanos, et Urbis Romae, ac civitatum Avenionensis, Bononiensis, Ferrariensis, Beneventanae, omniumque et singularum aliarum civitatum, terrarum et locorum, Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectorum, cives, cum omnibus iuribus, iurisdictionibus, praerogativis, et insignibus debitis et consuetis, creamus ac constituimus, ac in numerum et consortium aliorum nostrorum et eiusdem Sedis notariorum, necnon palatii et aulae huiusmodi comitum, equitum et nobilium Romanorum. aliorumque civium civitatum et terrarum praedictarum, referimus et conscribimus.

§ 3. Vobisque, etiamsi habitum et roc- Gaudeant no-chettum notariorum dictae Sedis iuxta privilegiis cum decreta Lateranensis concilii novissime cuono. celebrati non deferatis, aut civitates huiusmodi non incolueritis, nec unquam in eisdem civitatibus domicilium habueritis, ut omnibus et quibuscumque privilegiis et facultatibus, exemptionibus et immunitatibus, libertatibus, favoribus, gratiis et indultis, quibus ceteri omnes notarii nostri, etiam de numero participantium, ac comites, equites et nobiles (citra tamen exemptiones a sacro Concilio Tridentino sublatas, itaut nedum quoad criminalia, sed etiam quoad civilia subiaceatis Ordinariis, ac citra facultates legitimandi, ad gradus promovendi,

notarios seu tabelliones creandi, aliaque huiusmodi privilegia a notariis et comitibus praefatis praetensa, itaut illis nullibi uti valeatis, ac irritum et inane existat, quicquid secus per vos aut quemlibet vestrum respective attentari contigerit), necnon cives originarii, etiam in dignitatum, beneficiorum et officiorum ecclesiasticorum et saecularium, etiam ex personis Romanorum civium originariorum¹ vacantium, assecutione et exercitio, tam in Urbe quam in omnibus et singulis civitatibus praedictis, et aliàs ubique locorum et gentium, necnon sessionum et conventuum, utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, non solum ad eorum instar, sed pariformiter et aeque principaliter ac si privilegia, facultates, exemptiones, gratiae et indulta huiusmodi pro vobis emanassent, uti, potiri et gaudere, ac in omnibus et singulis apostolicis, aliisque litteris, instrumentis et scripturis publicis et privatis, deinceps nomine vestro conficiendis, notarios, comites, equites et nobiles. ac de nobili genere ex utroque parente procreatos, necnon Romanos<sup>2</sup> et aliarum civitatum et terrarum cives, prout libuerit, vos inscribere et illis subscribere valeatis; ac pro veris et non fictis notariis, comitibus, equitibus et nobilibus, ac civibus habeamini; nihilque, qualecumque illud fuerit, cum iis subscriptionibus subreptitium vel obreptitium aut invalidum, sed illud idem efficax in omnibus censeatur; necnon honoris causâ insignia gentis nostrae, sive integre, sive cum vestris respective composita, gestare possitis, prout vobis placuerit, concedimus.

Eximuntor a

Bull. Rom. - Vol. XX . 4

quotcumque et qualiacumque, illorum auxilio contra fructus, res et iura, ubicumque locorum, inddelos. regnorum et provinciarum, necnon in Urbe, civitatibus, terris et locis eidem Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectis consistentia praedia, domos, possessiones et bona patrimonialia, aliaque temporalia, mobilia et immobilia ac semoventia, necnon actiones et iura praesentia et futura, cuiuscumque qualitatis, quantitatis et naturae, ac cuiusvis etiam annui valoris fructus, redditus et proventus huiusmodi sint vel fuerint, ac etiam quaecumque a vobis vendenda, ac pro vestris ac familiarum vestrarum usibus emenda, ab omnibus et quibuscumque decimis, quartis et dimidiis partibus, subsidiis, etiam charitativis, necnon vectigalibus, portoriis, tributis, datiis, pedagiis, collectis et quocumque alio nomine nuncupatis angariis, perangariis, ceterisque oneribus et contributionibus, tam urbanis quam rusticis, ordinariis et extraordinariis, realibus, personalibus et mixtis, etiam ratione munitionum moenium et pontium, portarum et moliturarum, et mercium cuiuscumque generis transitus, seu passus, et vecturae, etiam in aliud territorium, seu provinciam¹, terrâ, mari et flumine, necnon equorum mortuorum, stabulationum militum, institutionis seminarii ecclesiastici, aut quacumque² alià quantumvis gravi et gravissimà causà (pro subventione contra infideles exceptà) nunc et pro tempore impositis, ita quod vos et quilibet vestrum nihil omnino horum aut aliorum similium subire teneamini, nec per Camerae Apostolicae, aut alios commissarios, seu vectigalium et tributorum huiusmodi redemptores, conductores et exactores, quocumque privilegio, exemptione et

<sup>§ 4.</sup> Et insuper vos, vestraque benedecimis, aliis. 9 1. 11 mapor vos, vostituque bono impositionibus, ficia et officia ecclesiastica, quaecumque, ea excepta pro

<sup>1</sup> Edit. Main. legit originarium (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit Romani (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit provinciarum (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main, legit quaecumque (R. T.).

facultate susfultos, aliàs quam ut praefertur, valeatis coarctari, quamdiu servitiis nostris institeritis dumtaxat, eximimus et liberamus.

§ 5. Ad haec vobiscum et cum quoipsis pluralitas libet vestrum respective, ut quaecumque duo dissimilia vel simplicia similia sub singulis tribus tectis quarumcumque trium cathedralium, etiam metropolitanarum, aut aliarum etiam collegiatarum ecclesiarum consistentia, etiamsi unum ex illis omnibus cum curà, aut dignitas, etiam maior et principalis, canonicatus ct praebenda, personatus, administratio vel officium fuerit, et ad dignitatem, personatum, administrationem vel officium huiusmodi consueverit quis per electionem assumi, eique cura etiam iurisdictionalis immineat animarum, si alicui vestrum aliàs canonice conferantur, aut quisque vestrum eligatur, praesentetur aut aliàs assumatur ad illa, et instituatur in eis, recipere, et, dummodo illa omnia (uno excepto) personalem residentiam non requirant, insimul, quoad vixeritis, retinere;

re identia, dutale.

§ 6. Necnon etiam, quamdiu nobis inrante familiari- servieritis tantum, in beneficiis ecclesiasticis, etiam curatis (non tamen parochialibus, nec curatis curà animarum parochianorum), per vos pro tempore respective obtentis, etiam de iure, statuto, fundatione vel privilegio personalem residentiam requirentibus, etiamsi dignitates in ecclesiis cathedralibus, etiam metropolitanis, post pontificalem maiores, et collegiatis ecclesiis huiusmodi principales fuerint, personaliter residere non teneamini, nec per locorum Ordinarios, aut ecclesiarum earumdem capitula, seu quosvis alios, ad residendum interim in illis invite compelli possitis, omnesque et singulos nihilominus vestrorum beneficiorum obtento-

1 Male ed. Main. legit et pro ut (R. T.).

rum fructus, redditus et proventus, durante servitio praedicto, cum eà integritate (distributionibus quotidianis dumtaxat exceptis) cum qua illos perciperetis, si in eisdem ecclesiis sive locis personaliter resideretis, percipere, exigere et levare;

§ 7. Ac interim, vel postmodum, si Facultas revolueritis, in Romana Curia vel extra nes extra eam, a quocumque, quem malueritis, ca-centia. tholico antistite gratiam et communionem eiusdem sedis habente, quem duxeritis eligendum, ad omnes etiam sacros et presbyteratus ordines aliquibus tribus dominicis vel aliis festivis diebus etiam extra tempora a iure statuta, proprii Ordinarii aut cuiusvis alterius licentià desuper minime requisità, si aliàs ad id idonei reperti fueritis, super quo antistitis conscientiam oneramus, promoveri et promoti in illis etiam in altaris ministerio ministrare;

- § 8. Nec non, etiamsi presbyteri fue- lum andiendi ritis, ac dignitates et officia obtinueri-ges causasque tis, leges et iura civilia, etiam publice, in scholis et universitatibus studiorum generalium ad quinquennium dumtaxat, dummodo trigesimum aetatis annum non excesseritis, audire, et si habiles et sufficientes reperti fueritis, etiam ad doctoratus gradum in huiusmodi facultate vos promoveri facere, iura etiam publice docere, atque iudicis, advocati et procuratoris officium, in causis ecclesiasticis et civilibus tantum, exercere libere et licite possitis et valeatis, auctoritate et tenore praedictis, de specialis dono gratiae dispensamus.
- § 9. Liceat quoque vobis, et cuilibet Nechon ellvestrum, aliquem idoneum et approbatum rium cum amab Ordinario saecularem, vel cuiusvis Ordinis regularem, in vestrum eligere consessorem, qui, vità cuiuslibet vestrum comite, vos et quemlibet vestrum a quibusvis excommunicationis, suspensionis

et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, et per vos incursis, et quibus vos etiam apostolică auctoritate illaqueari contigerit, etiamsi absolutio nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus specialiter vel generaliter reservata existat, et quorumcumque votorum et Ecclesiae praeceptorum transgressionibus, homicidio casuali, manuum violentarum in quasvis personas etiam ecclesiasticas (non tamen episcopos vel alios superiores praclatos) de praeterito iniectionibus, seu consilii vel favoris ad id praestationibus, ieiuniorum omissionibus (non tamen recitationis horarum canonicarum, aliorumque divinorum officiorum), et denique ab omnibus et quibuscumque aliis vestris peccatis, criminibus et excessibus, ac delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam talibus propter quae Sedes praedicta merito consulenda foret, videlicet a contentis in litteris die Coenae Domini publicari consuetis, semel tantum in vità et mortis articulo, in reliquis vero dictae Sedi quomodocumque reservatis, aliisque quibusvis casibus, semel in anno, confessionibus' vestris diligenter auditis, sine tamen alicuius praeiudicio, auctoritate apostolicà absolvere, et vobis pro commissis poenitentiam iniungere satutarem, nec non vota quaecumque (ultramarino, visitationis liminum beatorum Petri et Pauli apostolorum, castitatisque et religionis votis dumtaxat exceptis) in alia pietatis opera commutare valeat.

Facultar transformal § 40. Vobisque ulterius, et cuicumque formali pensioner usque ad vestrum respective, ut quicumque loci ducatos tressoriami vel canonici metropolitana-

1 Verba semel in anno, confessionibus nos addimus (R. T.).

rum seu aliarum cathedralium ecclesiarum, aut personae in dignitate ecclesiastică constitutae, tam in dictă curiâ quam extra eam, ad id per vos respective coram notario et testibus fide dignis eligendi seu eligendae, quascumque pensiones annuas, vobis super mensarum abbatialium seu capitularium ac episcopalium et archiepiscopalium ac quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum, cum curà et sine curà, saecularium et quorumvis Ordinum et militiarum regularium, etiam hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, quomodocumque et qualitercumque qualificatorum fructibus. redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus et distributionibus, etiam quotidianis, seu, illarum loco, fructus, redditus, proventus, iura, obventiones, distributiones et emolumenta, vobis nunc et pro tempore assignata et reservata ac reservanda, pro summâ videlicet trecentorum ducatorum auri de Camerâ quoad singulos vestrum, quandocumque alicui vestrum respective placuerit, simul vel successive, in toto vel in parte, etiam in cuiuslibet vestrum mortis articulo, cassare et extinguere, ac, postquam cassatae et extinctae fuerint, alias similes pensiones annuas super eisdem fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus et emolumentis, seu. illarum loco, fructus, redditus, proventus, iura, obventiones, distributiones et emolumenta huiusmodi, usque ad summam et quantitatem praedictam, uni vel pluribus aliis personis etiam per vos nominandis, etiam quaecumque, quotcumque et qualiacumque beneficia ecclesiastica obtinentibus et expectantibus. clericis, seu clericali charactere insigniri volentibus, etiam eis, quoad vixerint, seu eorum procuratoribus, ad id speciale ab eis mandatum habentibus, iisdem modo et forma quibus vobis assi-

gnatae et reservatae, seu assignata et concessa fuerint respective, etiam absque consensu easdem pensiones solvere debentium, etiamsi illas vel illa aliàs cassari et reservari de novo faciendi facultatem non habueritis, ac pensiones et fructus, redditus, proventus, iura, obventiones ac distributiones et emolumenta huiusmodi etiam pluries cassata et de novo assignata fuerint, usque ad summam et quantitatem praedictam, etiam litteris apostolicis super reservationibus et assignationibus huiusmodi 1 non confectis, ac aliàs cum omnibus, privilegiis, decretis, clausulis, cautionibus, vinculis, obligationibus et cautelis, ac etiam censuris et poenis, in prioribus reservationibus huiusmodi concessis et contentis, necnon cum subrogatione in quibusvis vestris iuribus, etiam quoad quasi possessionem exigendi, in qua tunc eritis, integre persolvendas, servatà tamen formà constitutionis felicis recordationis Innocentii Papae XI praedecessoris nostri super translationibus pensionum editae, reservare, constituere et assignare valeant, auctoritate et tenore praedictis, de speciali gratià indulgemus.

lemnitatibus.

Facultas testandi usque ad \$11. Nec non etiam vouis, ut ue omsercentum du nibus et singulis domibus, praediis, possessionibus et locis, ac iurisdictionibus, ceterisque bonis mobilibus et immobilibus, quae tamen non sint altaris seu altarium ecclesiarum vobis commissarum ministerio seu alicui speciali earumdem ecclesiarum divino cultui seu usui deputata, seque moventibus, cuiuscumque qualitatis, quantitatis, valoris, speciei, pretii et conditionis existentibus, ac iuribus et actionibus ad vos ratione ecclesiarum, etiam cathedralium et metropolitanarum, quibus vos forsan praeesse contigerit, nec non monasteriorum, prioratuum, praeposi-

1 Potius lege et (R. T.). 1 Particulam si delemus (R. T.). 2 Edit. Main. legit seppellectilium (R. r.).

turarum, dignitatum et aliorum quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum, cum curà et sine curà, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, quae etiam ex quibusvis concessionibus et dispensationibus apostolicis in titulum, commendam, administrationem, ac aliàs quomodolibet obtinueritis, obtinetis et obtinebitis, et fructuum, reddituum et proventuum ecclesiasticorum, loco pensionum annuarum super similibus fructibus, redditibus, proventibus vobis reservatorum et assignatarum, ac reser-" vandorum et assignandarum, quos et quas perceperitis, percipitis et percipietis in futurum, nec non emolumentorum quorumcumque Romanae Curiae officiorum et aliàs quomodolibet spectantibus et pertinentibus, ac etiam de dictis proventibus, fructibus, redditibus et pensionibus annuis, nec non undecumque, licite tamen, acquisitis et acquirendis, ac aliàs etiam de muneribus et officiis quae exercueritis et vos exercere contigerit, et aliàs quavis occasione vel causà seu contemplatione ad vos perventis et perventuris, etiamsi in pecunia numerata et iocalibus, gemmis, aliisque pretiosioribus rebus consistant, tam in dictà curià quam extra eam ubique locorum etiam penes beneficia ipsa existentibus (quorum omnium qualitates etiam' annuos valores, etiamsi talia forent, quae generali appellatione bonorum et supellectilium 2 non venirent, sed specialibus indigerent vocabulis, praesentibus, ac si specifice et sigillatim exprimerentur et denominarentur, pro sufficienter expressis ac declaratis haberi volumus) usque ad summam sex millium ducatorum auri de Camera pro unoquoque vestrum, ac etiam ipsis fructibus. redditibus et proventibus et pensioni-

Indultum in

bus debitis et debendis (servatà tamen forma constitutionum apostolicarum iam editarum, et si quas deinceps edi contigerit) super fructibus inexactis, etiam cumulative, cum quibusvis aliis similibus vel dissimilibus facultatibus habitis et habendis, tam pro decentibus et honestis impensis funebribus, quam etiam pro remuneratione illorum qui vobis viventibus serviverint, etiam ultra servitii meritum, ac in vestrorum consanguineorum et affinium et 2 quorumcumque locorum piorum favorem et usum, ac aliàs pro arbitrio et voluntate vestris et cuiuslibet vestrum absolutis, testari, et testamento, codicillis, fideicommissis, legatis, donationibus tam inter vivos quam causâ mortis, et aliis quibuscumque modis et titulis, scripturâ etiam minus solemni, coram duobus vel tribus testibus, aut etiam cedulà solà manu vestrà scriptà vel subscriptà, et aliàs in omnibus et per omnia, prout quomodolibet vobis videbitur, etiam in ipså curià et in mortis articulo, etiam nullà factà mentione praesentis vel aliarum vobis pro tempore concessarum similium facultatum, aut quod in vim illarum testari seu disponere velitis et intendatis, semel iterum aut pluries disponere, statuere et ordinare, itaut quicquid testatum, gestum aut ordinatum, seu aliàs dispositum a vobis fuerit, etiam in vim simplicis distributionis, ac aliàs, omni alio meligri modo valcat, servari debeat, ipsaque testamenta, codicilla et dispositiones, ordinationes, legata et statuta pluries, ac toties quoties vobis videbitur, moderari, limitare ac etiam in totum revocare, et alia de novo condere libere et licite valeatis, auctoritate apostolicà, earumdem tenore praesentium, plenam et liberam concedimus facultatem.

§ 12. Et insuper statuimus et ordinamus, vobisque indulgemus, quod, si casu intestatae vos ab intestato, et sine ulla, vel cum dispositionis. minus validà bonorum et rerum, ac fructuum, reddituum et proventuum praedictorum dispositione, in dictà curià vel extra eam, tam continuâ quam interpolatà inibi cuiuslibet vestrum respective mansione, ac etiam extra beneficia vestra, vel alia loca debitae a vobis residentiae personalis, ac etiam nullà subsistenti causa, ab humanis decedatis, omnia et singula bona, res et iura, etiam ut praesertur qualificata, necnon spolia cuiuscumque quantitatis et valoris existentia, etiam ex praedictis et aliàs undecumque provenientia, ad Cameram Apostolicam seu in dictis beneficiis successores non pertineant, sed ad haere des vestri sanguinis integre deveniant, et, illis desicientibus, inter familiares vestros, arbitrio personae seu personarum quas ad id scripto nominaveritis, distribuantur, nisi de alià dispositione vel intentione vestră scriptă etiam minus solemni secus appareret, quam tunc velut efficacem ipsae personae, vel alii iudices, seu executores, omnino exequi et adimplere, illique se conformare in omnivus et per omnia debeant. Et nihilominus quaecumque huiusmodi testamenta, legata, donationes, dispositiones et alia forsan a vobis, etiam nullâ vel minus sufficienti facultate suffultis, de huiusmodi bonis, iuribus et actionibus, fructibus, pecuniis, iocalibus, aliisque rebus supradictis, etiam in favorem consanguineorum et affinium praedictorum, et aliàs guomodolibet facta, cum omnibus inde secutis, ac cliam ea, quae per vos in futurum fient, ex nunc, prout ex tunc, et e contra, pro dictà summa sex millium ducatorum approbamus et con-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit iam pro etiam (R. T.).

<sup>2</sup> Vocem et nos addimus (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit pervenientia (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan scripto legendum (R. T.).

firmamus, omnesque et singulos iuris et facti, ac solemnitatum omissarum et omittendarum, necnon substantiales aliosque defectus quoscumque, si qui intervenerint aut intervenerunt in eisdem, etiamsi tales sint vel fuerint, quod specialis, specifica et expressa de illis mentio praesentibus habenda esset, supplemus.

tra perturbato-

§ 13. Districtius inhibentes quibus-Inhibitio con cumque archiepiscopis, episcopis, aut aliis ecclesiarum praelatis, necnon Camerae praedictae praesidentibus et clericis, ac eorum, necnon fabricae basilicae Principis Apostolorum de Urbe, ac cruciatae sanctae, et aliis collectoribus et subcollectoribus, ceterisque cuiuscumque dignitatis, status, gradus et conditionis existentibus, etiam quavis auctoritate et potestate sungentibus, sub excommunicationis maioris, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, ne universitates, collegia ac loca, et legatarios haeredes et personas, necnon testamentorum, voluntatum et ordinationum huiusmodi executores praedictos, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio, molestare audeant quoquo modo vel perturbare.

§ 14. Ac decernentes praedicta omnia Firmitas ad et singula, praesentesque litteras, et testamenta, donationes, legata, ordinationes, derogationes, dispositiones, et alia quaecunique, necnon quae in praemissis facta sunt aut sieri contigerit tam vigore praesentis quam etiam aliarum concessionum vobis factarum et deinceps in genere et in specie faciendarum. cum inde secutis et secuturis, etiamsi vos intra curiam, aut in quacumque aliâ mundi parte extra ecclesias et beneficia personalem residentiam requirentia qualitercumque qualificata per vos nunc et pro tempore obtenta, etiam pro vestrà sola voluntate et nulla subsistente causa non residendi, ab humanis recedere con-

tigerit, sub litteris recolendae memoriae Pii Papae IV praedecessoris nostri contra quoscumque episcopos, archiepiscopos et alios praelatos, necnon parochialium ecclesiarum rectores, ceterosque residentiae personali praedictae adstrictos, extra illam quomodocumque decedentes, vii kalendas decembris, pontisicatus sui anno v, aut alio veriori tempore, emanatis, et sub quibuscumque aliis constitutionibus, aut revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificationibus, decretis, declarationibus apostolicis, cancellariae apostolicae regulis, ex quibuscumque causis, quantumcumque maximis, urgentibus et inexcogitalibus, etiam in favorem fidei et divini cultus augmentum, ac consistorialiter, etiam a nobis et Sede praedictâ hactenus vel nunc et pro tempore factis et editis, minime comprehendi, sed semper ab illis excepta, et quoties emanata fuerint, toties in pristinum et validissimum statum, et etiam sub posteriori datâ etiam cum derogationibus et clausulis etiam derogatoriarum derogatoriis irritantibusque et aliis decretis per vos eligendà apponendis et latissime specificandis, reposita, restituta et plenarie reintegrata et de novo concessa validaque et efficacia fore, necnon perpetuâ firmitate subsistere, suosque plenarios et omnes effectus, quos de iure, stylo, consuetudine, aut aliàs quomodocumque sortiri poterunt, ac vim veri, legitimi, iurati, stipulati, validi et efficacis contractus inter vos ex una ac nos et Cameram praedictam ex alterâ partibus habere, ac etiam per promotionem ad ecclesiam cathedralem, etiam metropolitanam, aut translationem, vel aliam status et personae vestrae mutationem cessare, nec per similes vel dissimiles gratias vobis concessas et concedendas

1 Videtur deesse non (R. T.).

confundi, sed ipsis cumulative in omnibus et per omnia uti, et 1, si quid in unà ex facultatibus huiusmodi defecerit, per aliam suppleri debere , nec hacredes, legatarios, ac loca, ad quos, seu quac, bona, iura et actiones huiusmodi devenerint, vel quibus relinquentur, aut executores praedictos, ad tertiam seu aliam eorum partem, quam etiam ex nunc vobis, ac locis, haeredibus, legatariis ac donatariis praedictis, liberaliter concedimus et donamus, Camerae vel fabricae aut beneficiis praedictis, etiam pro expeditione contra infideles, et quibusvis aliis quantumlibet piis usibus, solvendum, ac cum iis desuper componendum, vel vos ad aliam particularem licentiam sive indultum aut confirmationem praesentium a nobis vel successoribus nostris Romanis Pontificibus petendum aut impetrandum, vel etiam in alià simili gratià seu confirmatione illius, vobis quomodocumque concedendà, de praesenti mentionem aliquam faciendam ullatenus teneri, nec ad id ullà unquam necessitate cogi posse.

Clansnjà sub-Lan.

§ 15. Et sic in praemissis omnibus et singulis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, et eiusdem S. R. E. cardinales, necnon pro tempore existentes dictae Camerae camerarium, praesidentes et clericos, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Committitur executio.

- § 16. Quocirca venerabilibus fratribus nostris Ostiensi et Portuensi cardinalibus episcopis, et dilecto filio cu-
  - 1 Particula et nos addimus (R. T.).
  - 2 Edit. Main. legit debuerit (R. T.).

riae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, per apostolica scripta mandamus motu simili, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel alium, seu alios, praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte vestrà desuper fuerint requisiti, solemniter pu blicantes, vobisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrå easdem praesentes litteras, et in eis contenta huiusmodi, firmiter observari, ac vos illis omnibus pacifice frui et gaudere, non permittentes vos per quoscumque quavis auctoritate fungentes contra earumdem praesentium tenorem quomodolibet indebite molestari, inquietari vel perturbari, contradictores quoslibet et rebelles, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità, compescendo, ac, legitimis super habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 17. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum piae memoriae Bonifacii Papae VIII pracdecessoris pariter nostri de una, et in concilio generali editâ de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium in iudicium non trahatur, necnon Lateranensis Concili novissime celebrati de certo notariorum numero, etiamsi ad illum nondum deventum fuerit, cui pro hoc aliàs derogare non intendimus, ac de consensu praestando in pensionibus, et quibusvis aliis etiam per nos et Sedem praedictam editis et in posterum edendis cancellariae apostolicae regulis, ac stylo in similibus hactenus observato, ac recolendae memoriae Alexandri Papae VII

1 Deest vox his de more solito (n. T.).

ctiam praedecessoris nostri tertiam partem bonorum ecclesiasticorum Camerae praedictae deberi inter alia disponente, necnon eiusdem Bonifacii Papae VIII, per quam concessiones fructus in absentià percipiendi sine praefinitione temporis fieri prohibentur, ac Pii Papae IV praedecessoris pariter nostri de gratiis qualecumque interesse Camerae Apostolicae concernentibus in dictà Camerà intra certum tunc expressum tempus praesentandis et registrandis, ita quod praesentes in eâdem Camerà nullo unquam tempore registrari facere teneamini, ac similis recolendae memoriae Urbani Papae VIII etiam praedecesoris nostri de pensionibus aliàs translatis iterum non transferendis, ac quorumvis aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, et quibusvis aliis apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon legibus, etiam imperialibus et municipalibus, tam Urbis quam aliarum civitatum et locorum, in quibusvis ' cives originarii creati existitis, et quarumvis ecclesiarum, monasteriorum, Ordinum et hospitalis praedictorum, necnon quorumvis collegiorum et officiorum dictae curiae, et regnorum, provinciarum et Urbis, ac aliarum civitatum et locorum ac Camerae praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis, etiamsi, de illis servandis, et non impetrandis litteris apostolicis contra ea, nec etiam ab alio vel aliis impetratis, aut aliàs quomodolibet concessis, utendo, vos per vos vel procuratores vestros praestiteritis forsan hactenus, vel vos in posterum praestare contigerit iuramentum, privilegiis quo-

1 Potius lege in quibus vos (R, T.).

que, indultis et litteris apostolicis, dictis ecclesiis, monasteriis, Ordinibus et hospitalibus', illorumque praesulibus, seu administratoribus et superioribus, ac magistris, praeceptoribus, prioribus, militibus, etiam antianis, capitulis, conven tibus, civitatibus et locis, aliisque praedictis, ac illorum communitatibus, civitatibus et locis, aliisque personis, etiam particularibus, necnon archiepiscopis, episcopis, et aliis Ordinariis, etiam eisdem cardinalibus, ac dictae Curiae officialibus, illorumque collegiis, ac etiam decimarum, pedagiorum, gabellarum, et onerum exactoribus et appaltatoribus, et aliorum onerum redemptoribus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac etiam nos et Scdem praedictam, ctiam consistorialiter, ac de eorumdem cardinalium consilio, etiam per modum statuti et constitutionis perpetuorum, ac motu et scientià similibus, deque apostolicae potestatis plenitudine, vel ad imperatoris, regum, reginarum, ducum, marchionum et aliorum principum instantiam, seu illorum contemplatione, in genere vel in specie, ac aliàs quomodolibet etiam iteratis vicibus concessis, etiamsi in eis ac statutis et stabilimentis praedictis caveatur expresse vel tacite, quod Urbis, nisi originariis civibus Romanis ac civium eorumdem filiis conferantur, quodque nonnullarum ecclesiarum beneficia, nisi per personas illustres, vel nobiles, ac etiam originarios cives, aut aliàs certo modo in illis expresso qualificatos, obtineri non possint, et nulli in cives Urbis. ac civitatum, oppidorum, terrarum et

1 Potius lege hospitali (R. T.).

locorum huiusmodi admitti, seu illorum privilegiis uti possint, nisi prius in dictis civitatibus, oppidis, terris et locis per certum tempus habitaverint, seu etiam in illis bona etiam stabilia forsan ad certum valorem ascendentia possederint, quodque praeceptoriae et alia beneficia quaecumque dicti hospitalis, tam ex eius institutione quam ex stabilimentorum praedictorum dispositione<sup>1</sup>, pensionibus, clericis saecularibus et aliis personis etiam apostolică auctoritate reservandis, gravari non possint, quodque stabilimentis et privilegiis praedictis, etiam vigore implicitae derogationis latissime extendendae, etiam per quascumque litteras apostolicas, et quasvis etiam derogatoriarum derogatorias, efficaciores et insolitas clausulas, derogari non possit, nec derogatum censeatur, nisi derogatio huiusmodi de consilio cardinalium eorumdem fiat, et tum demum magistri et conventus praedictorum ad id accedat assensus, sintque litterae derogationis huiusmodi etiam per dictum magistrum subscriptae, ac illi et praefato conventui per diversas in forma Brevis aut alias litteras diversis temporibus cum certis intervallis praesentatas intimatae, et non alias, nec alio modo, et semper in omnibus, quae sic fient etiam de simili consilio, derogationibus sit apposita clausula, quod illarum effectum sortiantur de consensu magistri et conventus praedictorum, et non alias nec alio modo, quodque ipsi exactores et appaltatores decimas, pedagia et onera huiusmodi etiam ab exemptis exigere, et illos ad solutionem seu contributionem cogere et compellere possint seu debeant; quibus omnibus, illorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo ro-

1 Male edit. Main. legit dispositiones (R. T.).

Bull. Rom. Vol. - XX.

bore permansuris, hac vice dumtaxat, in genere et in specie, ad effectum praesentium, sufficienter et expresse derogamus, ac derogatum esse decernimus; quodque vos primam non feceritis in ecclesia. huiusmodi personalem residentiam consuetam; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 18. Volumus autem, quod, antequam Adimplenda gratià creationis in nostros et Sedistariatus. Apostolicae notarios vobis ut supra facta perfrui valeatis, in manibus alicuius personae in dignitate ecclesiastică constitutae professionem Fidei iuxta articulos pridem a Sede praedictà propositos expresse emittere, et solitum fidelitatis iuramentum praestare omnino tenea mini.

§ 19. Quodque praesentium transum- Fides transum- sumptorom. ptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur in iudicio et extra, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

§ 20. Ceterum volumus pariter atque Praesentes lit-decernimus, ut illis ex vobis, quibus fragantur prae-decessorum fasimiles testandi de bonis ac pensiones miliaribus. transferendi facultates a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, quorum respective etiam familiares continui commensales erant, concessae fuerunt, praesentes litterae, quoad facultates testandi de bonis et transferendi pensiones huiusmodi, minime suffragentur.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xu ianuarii MDCXC, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 12 ianuarii 1690, pontif. anno 1.

#### IX.

Conceditur ut indulgentia plenaria perpetua in ecclesiis Minorum Conven-

tualium die 11 augusti applicari possit animabus defunctorum 1.

## Alexander Papa VIII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Aliàs felicis recordationis Clemens Praedicta indulgentia concussa fuit a cle- Papa X praedecessor noster omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis fratrum Ordinis Minorum sancti Francisci Conventualium nuncupatorum, tam tunc erectis, quam imposterum quandocumque erigendis, et ubique locorum existentibus, die 11 mensis augusti a primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi annis singulis devote visitassent, et ibi pro christianorum principum concordià, haereticorum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effudissent, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concessit, et alias, prout in ipsius Clementis praedecessoris litteris desuper in simili formà Brevis die III octobris mocexx expeditis, quas per-

Concessio applicationis ditiae.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius ctae indulgen Antonius Fabozzi, procurator generalis dicti Ordinis, nobis nuper exponi fecit. indulgentiam plenariam et peccatorum remissionem, ut praesertur concessam, etiam animabus christifidelium defun-

petuis futuris temporibus valere voluit,

uberius continetur.

- 1 Similis concessio facta fuit ab Innocentio XI Minoribus de Observantià et Reformatis constit. ed. MDCLXXXVII, die 22 ianuarii, pontif. XI; necnon Cappuccinis constit. ed. MDCLXXXIX, die 10 maii, pontif. xIII. Aliae indulgentiae Conventualibus concessae extant in Innocentii XI constit. ed. MDCLXXX, die 26 augusti, pontific. IV, et Innocentii XII constit. ed. MUCXCV, die 18 augusti, pontif. v.
- 2 De more solito legendum haeresum pro haereticorum (R. T.).

ctorum per modum suffragii applicari posse summopere desiderent': nos, piis eiusdem Antonii procuratoris generalis votis, hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, auctoritate nobis a Domino tradità plurimum in Domino confisi, indulgentiam plenariam et peccatorum remissionem, christifidelibus praefatis supradictas ecclesias fratrum Ordinis Minorum sancti Francisci Conventualium die II mensis augusti ut supra visitantibus et praemissa peragentibus concessam, etiam christifidelium animabus, quae Deo in charitate conjunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse etiam perpetuo concedimus et indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumquo.

§ 3. Volumus autem ut earumdem Clausulae. praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx ianuarii MDCXC, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 20 ianuarii 1690, pontif. anno I.

#### X.

Extenditur senarius numerus magistrorum ad duodenarium pro provincià Baelicâ eremitarum sancti Augustini 2.

- 1 Forsan legendum desideret (R. T.).
- 1 Similis extensio pro provincia Peruana extat in Innocentii XI constit. ed. MDCLXXXVIII, die 22 ianuarii, pontif. xii; et pro provincià Quitensi in huius Pontificis constit. ed. MDCXC. die 30 aprilis, pontif. 1.

## Alexander Papa VIII. ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex injuncto nobis divinitus pastoralis sollicitudinis munere, sacrarum bonarumque litterarum studia, praescrtim inter christisideles divinis obsequiis sub suavi religionis iugo addictos, opportunis rationibus fovemus et promovemus, ac, ut debitus virtuti honor rependatur, libenter providemus, sicut, omnibus maturae considerationis trutina perpensis, rationi consentaneum esse in Domino arbitramur.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fe-Species facti et causa exten-sionis de qua in cit dilectus filius Ioseph Guerrero de rubricà.

Torres, frater expresse professus et assistens Hispaniarum Ordinis fratrum Eremitarum sancti Augustini, quod aliàs 1 capitulum generale dicti Ordinis novissime in almâ Urbe nostrâ celebratum, inhaerens decreto dudum a Congregatione tunc existentium S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum die xix novembris mpclxxxii pro provincià Peruana eiusdem Ordinis edito, in quo, attento quod numerus fratrum dictae provinciae notabiliter excreverat, demandatum fuerat ut in capitulo generali Ordinis praefati, nunc proxime celebrando, de numero magistrorum dictae provinciae augendo ageretur, prout subinde decreti huiusmodi vigore dictum capitulum generale senarium eiusdem provinciae magistrorum numerum ad duodenarium extendendum esse sancivit, praefataque extensio a felicis recordationis Innocentio Papa XI praedecessore nostro per quasdam suas in simili forma Brevis expeditas litteras, approbata et confirmata fuit; probeque considerans capitulum generale praefatum, easdem plenarie rationes etiam in provincià Baeticà Ordinis supradicti, quae

1 Sequens syntaxis inabsoluta manet (R. T.).

copioso pariter fratrum numero referta existit, sibi locum vindicare, de consensu venerabilis fratris nostri Palutii, episcopi Sabinensis, einsdem S. R. E. cardinalis de Alteriis nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, duodecim imposterum esse magistros de numero dictae provinciae Baeticae illius amplitudini et aequitati maxime consentaneum censuit, si noster et huius sanctae Sedis desuper consensus accederet. Nobis propterea dictus Ioseph humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

§ 2. Nos igitur, eiusdem Iosephi votis Extensio praehac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ut de cetero senarius dictae provinciae Baeticae magistrorum numerus ad duodenarium, servatâ tamen in reliquis quoad praedicti Ordinis constitutiones nec non consuetudines et usus praefatae provinciae Baeticae praescriptà formà, augeatur, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

§ 3. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit, inviolabiliter in futurum in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causa-

Clausulae.

rum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus recolendae memoriae Sixti V et Clementis VIII Romanorum Pontificum, etiam praedecessorum nostrorum, de senario magistrorum numero, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Ordinis et provinciae Baeticae praesatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptoum fides.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris, die xxi ianuarii mocxe, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 21 ianuarii 1690, pontif. anno 1.

#### XI.

Praecipitur continuatio visitationis ecclesiarum et locorum piorum Urbis 1 Indicta fuit postea nova visitatio apostolica

## Alexander Papa VIII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum felicis recordationis Alexander Papa VII, praedecessor noster, circa ta fuit congrepontificatus sui primordia pastoralem nis et incoepta cleri Romani, omniumque almae huius visitatio. Urbis ecclesiarum, piorumque locorum et operum visitationem instituerit, eamque ipsemet in patriarchalibus eiusdem Urbis ecclesiis inchoaverit, ac sibi in eo munere adiutores nonnullos ex sacro venerabilium fratrum nostrorum, tunc suorum, S. R. E. cardinalium collegio delegerit et assumpserit, eisque quosdam Romanae Curiae praelatos et alios subinde cardinales adiunxerit, qui visitationem ipsam peragerent, et negotia illa 4 concernentia expedirent, ac secretarium, iudicem, cancellarium, seu actuarium, commissarium et fiscalem, aliosque forsan officiales et ministros sacrae visitationis huiusmodi deputaverit, variasque eisdem cardinalibus, ac eorum et dictorum praelatorum congregationi, necnon officialibus et ministris praesatis facultates, praeeminentias, et indulta concesserit et impertitus fuerit, et aliàs, prout in diversis ipsius Alexandri praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis expeditas, quarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur; et (sicut accepimus) memorati quidem cardinales, una cum praelatis coadiutoribus suis, etiam recolendae memoriae Clementis IX, et Clementis X, ac Innocentii XI Romanorum Pontificum praedecessorum pariter nostrorum iussu, visitationem huiusmodi, tam in eisdem patriarchalibus, quam in aliis collegiatis, et fere omnibus parochiali-

ab Innocentio XII constit. ed. MDCXCIII, die 11 ianuarii, pontif. 11.

1 Forsan illam (R. T.).

libus ecclesiis, ac in multis monasteriis regularium, tam virorum quam mulierum, necnon collegiis, hospitalibus, confraternitatibus et aliis locis piis dictae Urbis, postea prosecuti fuerint, salutaribusque monitis et decretis, ubi opus fuerit, providerint; visitatio tamen ipsa in omnibus ecclesiis ac locis et operibus piis praedictis nondum sit peracta, sed multa negotia eam concernentia adhuc pendeant indecisa:

Motu proprio § 2. Hinc est quod nos, pastorali lius continuatio. studio considerantes quantopere visitatio huiusmodi utilis et necessaria sit, non modo ad tollendos abusus, sed etiam ad praecavendum ne deinceps introducantur, quantumque boni eis ex illà hactenus provenerit, et, benedicente Domino, proventurum sit, si visitatio ipsa continuetur, ac in eâ, quae ad Dei cultum et gloriam animarumque salutem opportuna et conducibilia sunt, sicut hactenus factum est, in posterum quoque pie prudenterque statuantur, motu proprio, ac ex certâ scientiâ et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, memoratam visitationem continuari, causasque indecisas in congregatione praedictà pendentes, prout aequitatis atque iustitiae ratio suaserit, terminari; visitationes particularium ecclesiarum ac locorum et operum piorum iam inchoatas absolvi, necnon ecclesias, ac loca et opera pia, tam hucusque visitata, quae iteratam visitationem exposcere videbuntur, quam nondum visitata, visitari, ceteraque omnia et singula, visitationem huiusmodi quomodolibet concernentia, fieri, geri, statui, et ordinari et exequationi demandari debere, tenore praesentium decernimus et mandamus. Ac omnes et singulas facultates, privilegia, gratias, praeeminentias, praerogativas et indulta quaecum-

1 Edit. Main. legit inchoata (R. T.).

quae praesatis cardinalibus et praelatis, eorumque congregationi, necnon omnibus et singulis officialibus et ministris supradictis, a memoratis Alexandro et Clemente IX, et Clemente X, ac Innocentio XI praedecessoribus, per suas respective litteras desuper emanatas, quovis modo concessa et attributa, per obitum eorumdem praedecessorum minime cessasse nec cessare, sed in suis robore et firmitate permanere, omnibusque et singulis praefatis respective adhuc competere et suffragari debere, decernimus pariter et declaramus. Et, quatenus opus sit, facultates, privilegia, gratias, praeeminentias, praerogativas et indulta eiusmodi eisdem cardinalibus et praelatis, eorumque congregationi, ac officialibus et ministris praedictis, in omnibus et per omnia prout eis respective a memoratis Alexandro, ae Clemente IX et Clemente X, ac Innocentio XI praedecessoribus concessa et attributa fuerunt, motu, scientià, deliberatione, ac potestatis plenitudine paribus, denuo concedimus, tribuimus et impertimur.

litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque in prae-

bentes, seu habere quomodolibet praetendentes, cviuscumque status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, etiam cardinalatus honore fulgentes, aut aliàs specifica et individua mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarunt, adductae, verificatae vel iustificatae fuerint, aut ex alià qua-

missis seu eorum aliquo interesse ha-

cumque quantumvis iustâ, pià et privilegiată causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam

enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subre-

§ 3. Decernentes easdem praesentes Clausulae.

ptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensus, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac individuam expressionem requirente defectu notari, impugnari, invalidari, infringi retractari, ad terminos iuris reduci, seu in controversiam revocari, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari vel intentari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se invare posse, sed ipsas praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, necnon eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et alios quoslibet, quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublată eius et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari; non obstantibus praemissis, ac omnibus et singulis illis, quae memoratus Alexander praedecessor in suis litteris supradictis voluit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum tides

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate con-

stitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum, tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die ix februarii mdcxc, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 9 februarii 1690, pontif. anno I.

#### XII.

Statuitur ut clerici Congregationis Scholarum Piarum utantur calceis et tibialibus 1.

## Alexander Papa VIII, ad perpetuam rei memoriam.

§1. Cum, sicut accepimus, per constitu- luxta eorum tiones Congregationis clericorum regu-scolopii incelarium Pauperum Matris Dei Scholarum denudatis pedi-Piarum apostolica auctoritate confirma firmatum fuit at Mexandro VI tas expresse disponatur, quod clerici et Clemente IX. Congregationis praefatae pedibus discalceatis incedere debeant; ac felicis recordationis Alexander VII praedecessor noster per quasdam in simili formå Brevis die xxvIII aprilis moclx expeditas litteras, quarum tenorem praesentibus pro expresso haberi volumus, institutum huiusmodi inviolate servari praeceperit; subinde vero recolendae memoriae Clemens Papa IX, etiam praedecessor noster, per suas pariter in formå Brevis die xxIII octobris mdclxix expeditas litteras, quarum tenorem praesentibus itidem haberi volumus pro expresso, supradictas Alexandri praedecessoris litteras inconcusse observari mandaverit; verum experientià compertum fuerit

1 Oppositum praecipiebatur in ipsorum constitutionibus, quod confirmatum fuerat ab Alexandro VII constit. ed. MDCLx, die 23 aprilis, pontif. vī. De aliis privilegiis huius Congregationis vide Innocentii XI constit. ed. MDCLXXXVI, die 3 septembris, pontif. x, et Alexandri VIII constitut. ed MDCXCI, die 23 ianuarii, pontif II.

contrariorum.

morem huiusmodi pedibus denudatis incedendi plurimum eorumdem clericorum valetudini obesse, aliaque exinde incommoda in laudabilium praefatae Congregationis institutorum perniciem resultare, adeout dictae Congregationis superiores calceorum usum plerisque ipsius Congregationis clericis pro conservatione eorum sanitatis, sive ob alias rationabiles causas, frequenter permittere cogantur, atque inde aliud ulterius in Congregatione supradictà omnimodae in usu vestium conformitati tantopere in familiis regularibus commendatae praeiudicium inseratur:

dictum de cer tabia labus.

§ 2. Hinc est quod nos, auditâ super tis calceis of praemissis dilecti filii nostri Gasparis S. R. E. presbyteri cardinalis Carpinei nuncupati in almà Urbe vicarii in spiritualibus generalis et dictae Congregationis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris relatione, in eisdem pracmissis opportune providere volentes, motu proprio, et ex certà scientià et matură deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ut do cetero omnes et singuli memoratae Congregationis clerici ubique locorum calceati incedant, ita tamen ut calcei sint nigri coloris, humilitatem et simplicitatem praeseferentes, ac proni sine ocullis, et clausi, non alio quam coreaceo eiusdem nigri coloris ligamine adstringendi, ac prominentiori calcaneo carentes, tibialia vero nonnisi ex lana nigri pariter coloris permittantur, tenore praesentium, perpetuo statuimus et ordinamus.

Clan plac.

§ 3. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordina-

rios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praefati Alexandri et Clementis praedecessorum litteris, aliisque ordinationibus et constitutionibus apostolicis, necnon dictae Congregationis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et invatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut praesentium Fides trantransumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxII februarii mpcxc, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 22 februarii 1690, pontif. anno 1.

#### XIII.

Confirmantur volum Congregationis particularis et chirographum super restitutione fructuum vicecancellario et summatori1.

1 Ab Innocentio XI constit. ed. MDCLXXIX, die 14 decembris, pontif. IV, segregata fuere officia vacabilia ab officio vicecancellarii; et ab

### Alexander episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Exerdinm.

Creditae nobis divinitus dispensationis ratio postulat ut iis, qui in sublimioribus ecclesiarum, praesertim Romanae Curiae, dignitatum gradibus constituti aliis praesidere noscuntur, pro munerum, quae sustinent, dignitate, necessaria competentium reddituum deesse non sinamus subsidia.

Ab Junocentio XI iterum

§ 1. Dudum siquidem, cum alias feliconcessa suere cis recordationis Innocentius Papa XI stolicae dicta praedecessor noster, occasione vacationis officii vicecancellariatus S. R. E., and bonae memoriae Franciscus episcopus Ostiensis eiusdem S. R. E. cardinalis Barberinus nuncupatus, dum viveret, obtinebat, per obitum dicti Francisci cardinalis, tunc non ita pridem sequutum, omnia et singula officia vacabilia, quae antea ad Sedis et Camerae Apostolicae dispositionem, tunc vero, ex² recolendae memoriae Sixti IV, Leonis X, Pauli III, ac Sixti V, et forsan aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum concessione, ad dictum vicecancellariatus officium, seu ad liberam illud pro tempore obtinentis dispositionem pertinebant, ab ipso vicecancellariatus officio dismembrasset et separasset, illaque omnia et singula sic a dicto officio dismembrata et separata, dum ipsa deinceps vacarent, Sedis praedictae, suaeque et suorum successorum Romanorum Pontificum dispositioni omnimode in perpetuum restituisset, prout in cedulà motus eius proprii desuper sub datum xix kalendas ianuarii, anno pontificatus IV, expediti plenius continetur; et subinde idem Innocentius praedeces-

> Innocentio XII quamplures camerarii redditus aliis adscribuntur constit. ed. MDCC, die 13 augusti, pontif. 1x.

2 Male edit. Main. legit et (R. T.).

sor montem vacabilem Religionis nuncupatum duorum millium locorum erexisset et instituisset, et septies mille quadringenta septuagintaduo scuta monetae annuae, ex fructibus dicti officii vicecancellariatus, et officii summatoris litterarum apostolicarum, quod per eiusdem Francisci cardinalis obitum tunc etiam vacabat, fructibus accipienda, in partem dotis dicti montis vacabilis assignasset, prout in eius chirographo desuper die xII februarii MDCLXXXVI confecto etiam plenius continetur, atque ex his antiqui scriptorum vicecancellarii et summatoris officiorum redditus et proventus ita diminuti remansissent, ut non modo ipsorum vicecancellarii et summatoris officiorum praestantiae, sed et necessariis tantorum munerum oneribus plane impares reperirentur: nos in consistorio nostro secreto die xiv novembris MDCLXXXIX habito, in quo officia vicecancellarii et summatoris praedicta, adhuc tunc, ut praesertur, vacantia, dilecto filio nostro Petro eiusdem S.R.E. cardinali Ottobono nuncupato, nostro secundum carnem ex **fr**atre germano pronepoti, de venerabilium fratrum nostrorum dictae S. R. E. cardinalium consilio et assensu, concessimus, cum diminutioni reddituum et proventuum officiorum huiusmodi providere cuperemus, id nos nonnisi de consilio particularis congregationis virorum doctrinà, pietate ac prudentià praestantium ex dictis fratribus nostris pro re huiusmodi examinanda per nos deputandorum agere velle declaravimus, illud profecto dumtaxat. quod aequitati et honestati consonum esse visum fuisset, eå in re decreturi. Quamobrem postea pro huiusmodi negotio discutiendo, scilicet an et quo pacto praenarratae fructuum et reddituum incongruentiae consulendum esset, venerabiles fratres nostros Alderanum

episcopum Ostiensem Cybum Flavium | episcopum Portuensem Chisium, et Palutium episcopum Sabinensem de Alteriis, necnon dilectos pariter filios nostros Gasparem de Carpineo et Flavium Astalium dictae S. R. E. cardinales deputavimus. Quae sane particularis congregatio, negotio mature et attente examinato, cum fuisset in voto tenoris sequentis, videlicet: «Fuit in unanimi voto, quod, firmà interim remanente dismembratione et separatione a praedicto cancellariatus officio, necnon assignatione et incorporatione Sedi Apostolicae officiorum vacabilium singillatim expressorum in motuproprio praedicti Innocentii XI, sub datum apud S. Petrum, xix kalendas ianuarii, anno IV, restituantur praedictis officiis cancellariatus et summistatus litterarum apostolicarum, si Sanctitati Suae placuerit, omnes et quicumque fructus, proventus, obventiones et redditus, vigore chirographi per eumdem sanctae memoriae Innocentium XI signati sub die xII februarii MDCLXXXIV, a praedictis officiis dismembrati et in partem dotis montis vacabilis Religionis nuncupati assignati, constitutà tamen eidem monti alià dote usque ad illius extinctionem iuxta modum et formam a Sanctitate Sua praescribendum. Romae, die VIII decembris, MDCLXXXIX. — B. electus Hierosolymitanus, datarius »: hoc cum <sup>1</sup> supradictae Congregationis votum nobis placuisset: nos iuxta id fieri mandavimus, modumque et formam, quibus exequendum demandaretur praescripsimus, prout pariter continetur in nostro desuper confecto chirographo tendis qui sequitur, videlicet:

Chirografo del

§ 2. « Monsignor Giuseppe Renato Im-Pontence conforme al detto periali, nostro tesoriere generale. Essensin qui. do sino dall'anno mocexxix per la morte della bona memoria del cardinal Fran-

1 Aptius lege hocce pro hoc cum (R. T.).

cesco vacati gl'offizî di vicecancelliere della santa Romana Chiesa e di sommatore delle lettere apostoliche, la santa memoria d'Innocenzio XI con suo moto proprio delli xix gennaro mocixxx, o altro più vero tempo, dismembrò dal vicecancellariato la facoltà di potere liberamente disponere di molti offizi vacabili, che da diversi Pontefici gli erano stati assegnati, e da Sisto V confermati, ed anco di nuovo concessi; e gli uni ed assegnò alla Sede e Camera Apostolica ed a sė, ed alli Romani Pontefici suoi successori, alli quali volse che per l'avvenire spettassero ed appartenessero pienamente, stimando che in detto offizio di vicecancelliere resterebbe sufficientemente e congruamente provvisto con gli altri emolumenti soliti godersi da chi l'esercita, secondo il modo da prescriversi da lui nella collazione del detto offizio; quale però non ha mai conferito, nè dato alcuno provvedimento, ma insieme coll'offizio di sommista è restato vacante sino alla sua morte; bensi con suo chirografo delli 10 gen naro MDCLXXX deputò il dottor Antonino di Fiore, che sopraintendesse che li frutti, emolumenti, regalie ed utili delli detti offizi di vicecancelliere e sommista venissero fedelmente depositati nel Monte di Pietà di Roma a sua disposizione. E successivamente con altro chirografo delli xii febbraro mdclxxxiv avendo eretto il Monte della Religione vacabile di frutto di scudi cinque per luogo, con condizione che in caso di vacanza non dovessero più vendersi, ma per la rata vacante restasse soppresso ed estinto, fra li assegnamenti, che diede al detto Monte per pagare i frutti, ordinò che le rendite e proventi, che si cavano dalli detti offizî di vicecancelliere e sommista, si pagassero al detto

1 Forsan delle (R. T.).

Monte Religione ed al suo depositario scudi sette mila quattrocento settantadue annui ogni bimestre la rata, quali però andassero diminuendo di mano in mano, sinchè succedeva la vacanza e respettivamente suppressione di qualche partita di detti monti ed a proporzione con gli altri assegnamenti di detto Monte. Ed avendo noi, dopo assunti al pontificato, considerato non essere conveniente, che questi offizi così importanti della Sede Apostolica restassero più lungo tempo vacanti, gli abbiamo ' conferiti all'eminentissimo cardinale Ottobuono nostro pronepote; ed acció abbia una congrua e sufficiente provvisione, giacchè il nostro antecessore non gli ha prescritto alcuna forma, come intenzionò in detto motoproprio, abbiamo deputato una Congregazione di più reverendissimi cardinali per sentire il loro parere, se convenga che restino gli offizî vacabili sopraddetti in quella forma dismembrati, o pure se debbano riunirsi al detto offizio di vicecancelliere, e così si debbano riunire agli offizi di vicecancelliere e sommista tutte l'altre entrate, e con quali modi e forma possa ciò praticarsi. Qual Congregazione avendo esaminato accuratamente il negozio sotto li x decembre passato unanimamente risolvè di riferirci esser suo sentimento, che, restando ferma la dismembrazione dal predetto offizio di vicecancelliere e l'assegnamento ed incorporazione alla Sede e Camera Apostolica degli offizi vacabili contenuti nel motoproprio sopra espresso d'Innocenzio XI, se così a noi parerà, si restituiscano alli detti offizi di vicecancelliere e sommista intieramente tutti li frutti, proventi, rendite ed emolumenti, che in vigore del chirografo di detto Innocenzio XI delli xii febraro MDGLXXXIV

1 Edit. Main. legit abbiano (R. T.).

furono da quelli dismembrati ed assegnati al Monte Religione vacabile in parte della sua dote ed assegnamento per il pagamento de'frutti sino alla sua estinzione, in quel modo e forma che a noi parerà di prescrivere; come più amplamente nel decreto, che attorno a ciò ne ha fatto. Ed essendo a noi piaciuto questo sentimento della Congregazione, vogliamo che gli si dia esecuzione nel modo infrascritto. Perciò di nostro motoproprio, certa scienza e pienezza della nostra potestà apostolica, avendo qui per espresso a sufficienza il motoproprio d'Innocenzio XI della dismembrazione del vicecancellariato dagli offizî vacabili, e l'assegnazione ed unione alla Sede e Camera Apostolica, l'assegnamento al Monte Religione delli scudi settemila quattrocento settantadue moneta annui dell'entrate del vicecancelliere e sommista, la somma che al presente si paga al detto Monte per le vacanze seguite, la vera somma delle altre entrate, proventi ed emolumenti delli medesimi offizi, ed ogni altra cosa necessaria da esprimersi, restando ferma la dismembrazione degli offizî vacabili dal vicecancellariato, e respettivamente l'assignazione alla Sede e Camera Apostolica, come si dispone nel detto motoproprio, sgraviamo, liberiamo ed assolviamo li detti offizi di vicecancelliere e sommista, e le loro entrate, emolumenti e proventi, dal giorno che da noi furono conferiti li detti offizi al detto reverendissimo cardinale Ottobuono, dal peso ed obbligo di pagare al Monte Religione vacabile li scudi sette milla quattrocento settantadue annui assegnatigli da principio, o quella somma che gli paga al presente o che gli sarebbe dovuta in avvenire a proporzione della diminuizione causata dalle vacanze e soppressioni di detto Monte.

in maniera che li detti offizî e le loro entrate e proventi ed emolumenti ne restino affatto sgravati, liberati ed assoluti, e non siano più obbligati a pagare per questo conto cosa alcuna, nè a detto Monte e suoi montisti, nè al suo depositario pro tempore, ma tutte le dette entrate, proventi ed emolumenti, dismembrati in detto chirografo, siano e restino liberi e franchi del detto reverendissimo cardinale Ottobuono moderno vicecancelliere e sommista, e dei suoi successori in detti offizi, come erano avanti l'assegnazione fatta per detta somma di scudi settemila quattrocentosettantadue al detto Monte, e come se la detta assegnazione non fosse stata mai fatta; e per l'assegnamento che manca al detto Monte di detti scudi settemila quattrocento settantadue, o della somma che se gli paga adesso, o pure se gli dovrà pagare in avvenire, diminuita a proporzione della vacanza, vogliamo che gli sia pagato dalla nostra Camera, alla quale addossiamo ed imponiamo il peso di pagare la somma che di mano in mano gli sarà dovuta, finchè durerà il detto Monte, senza speranza di esserne rimborsata dalli detti offizî di cancelliere e sommista o dalle sue entrate, proventi ed emolumenti, o da possessori di detti offizî; qual pagamento vogliamo che si faccia con altre entrate della nostra Camera non assegnate ad altri Monti, che voi stimate più opportuno' E per l'esecuzione delle cose suddette commettiamo a voi, che diate tutti quelli ordini, spediate mandati, e facciate tutte quelle spedizioni che saranno necessarie ed opportune, che noi col presente ve ne diamo piena e libera facoltà in ampia forma; e così eseguirete: chè tale è mente e volontà nostra espressa. Volendo e decretando 1 Forsan stimerete (R. T.).

che il presente nostro chirografo, da ammettersi e registrarsi in Camera alla forma delle costituzioni apostoliche, vaglia ed abbia il suo pieno essetto, esecuzione e vigore, e non possa mai opporsegli d'obrezione, subrezione o difetto della nostra volontà ed intenzione, nè di qualsivoglia altro vizio o difetto sostanziale e formale, o di nullità per qualsivoglia capo, nè possa mai essere rivocato o ridotto ad viam iuris, ma debba sempre irrevocabilmente osservarsi dalla nostra Camera e suoi ministri, e così debba sempre giudicarsi da qualsivoglia giudice e tribunale, nessuno escluso, togliendo noi a tutti ed ad ogn'uno di essi la facoltà ed autorità di risolvere, decidere e giudicare in contrario, irritando ed annullando tutto ciò che in qualsivoglia modo si risolvesse, decidesse o giudicasse in contrario, ancorchè non siano stati sentiti il commissario della nostra Camera, i ministri del Monte Religione vacabile e suo depositario, ed ogn'altro che in qualunque modo ne avesse o potesse avere interesse; non ostante l'erezione del Monte Religione vacabile, l'assegnamento di detti scudi sette i mila quattrocento settantadue dell'entrate suddette per il pagamento de'suoi frutti, le Costituzioni di Simmaco, Gregorio IX, Alexandro VI, Paolo II e Paolo IV, ed altri Pontefici nostri predecessori. De rebus Camerae non alienandis, la regola De iure quaesito non tollendo, e qualsivoglia altra costituzione ed ordinazione apostolica, nostra e de'nostri antecessori, qualunque decreto, statuto, uso, stile e consuetudine, e qualsivoglia altra cosa che in qualunque modo facesse in contrario: alle quali tutte e singole cose, avendo il loro tenore qui per espresso, per questa sola volta, ed a quest'esfetto, de-

1 Male edit. Main. legit settanta (n. T.).

roghiamo. Dato nel nostro palazzo apostolico di Monte Cavallo, questo di xxviii gennaro MDCXC. - ALEXANDER Papa VIII.

Confirmatio relati voti carrographi Ponti-

§ 3. Hinc est quod nos, firmiori praedivalium et chi- missorum robori et efficaciae per nostras litteras, quas sub plumbo expeditum iri in nostris concessionis 2 praedicti vicecancellariatus officii, dicto Petro cardinali, ut praesertur, factae, litteris innuimus seu significavimus, providere volentes, ac motusproprii et chirographi praedictorum eiusdem Innocentii praedecessoris tenores et datas, etiam veriores, aliaque quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis ac exactissime specificatis habentes, motu simili, et ex certà scientia et maturà deliberatione merâque liberalitate nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praeinsertum votum dictae Congregationis et chirographum nostrum subinde in plena Camera die xIII ianuarii currentis anni exhibitum et die x februarii eiusdem anni admissum et registratum, cum omnibus et singulis in eis contentis et inde secutis quibuscumque, tenore praesentium confirmamus et approbamus, ac nos rata grataque habere declaramus, illique inviolabilis et apostolicae firmitatis vim, robur et efficaciam adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti et solemnitatum quarumcumque, tam ex iuris communis et constitutionum apostolicarum, necnon decretorum etiam cameralium et consistorialium et Camerae et Cancellariae et summistatus officiorum huiusmodi, aliorumque quorumvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis alià firmitate roboratorum, statutorum et consuetudinum praescripto, ac de stylo

et usu, seu aliàs quomodolibet, in similibus et de necessitate observandarum, et alios quoscumque, etiam quantumvis magnos et formales, ac substantiales et inexcogitatos, quam inexcogitabiles defectus, etiamsi tales sint, ut nonnisi factà eorum specificà mentione sanari possint, si qui in eisdem praemissis vel eorum aliquo principaliter vel accessorie, antecedenter, concomitanter vel subsequenter, seu aliàs quovis modo intervenerint, seu intervenisse dici, censeri vel praetendi posset, plenissime et amplissime supplemus et sanamus, ac penitus et omnino tollimus, perimimus et abolemus.

§ 4. Decernentes easdem praesentes Lausulae. litteras, ac in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque ministri et officiales dictae Camerae nostrae Apostolicae, et alii, cuiuscumque gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specifica et individua expressione digni, in eisdem praemissis interesse habentes seu habere praetendentes, illis non consenserint, nec ad ea citati, vocati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanaverint, adductae, specificatae et iustificatae fuerint, et ex alià quacumque quantumvis iustă, piă, legitimă et privilegiată causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensus, alioque quomodolibet et quantumvis magno et substantiali, ac inexcogitato et inexcogitabili, individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, modificari, limitari, infringi, retractari, in ius vel controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti, gratiae

<sup>1</sup> Praeposit. per nos addimus (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit concessionibus (R. T.).

vel iustitiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, sed easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac eisdem Petro cardinali, eiusque in vicecancellarii et summatoris officiis successoribus, in omnibus et per omnia plenissime et validissime suffragari, sicque et non aliter in omnibus et singulis praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam eiusdem S.R.E. cardinales, etiam de latere legatos ac nuncios, necnon causarum palatii apostolici auditores, ac dictae S. R. E. camerarium, necnon praedictae Camerae Apostolicae clericos, praesidentes, thesaurarium generalem, commissarium et alios officiales, ceterosque quoscumque, etiam quavis auctoritate, potestate et praeeminentià sungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

Innocentii praedecessoris chirographo, necnon, quatenus opus sit, de iure quaesito non tollendo, aliisque iuris et dictae Cancellariae regulis, et piae memoriae Simmachi, Gregorii IX, Alexandri VI, Pauli II et Pauli IV et aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum de rebus Ecclesiae, Camerae et Sedis huiusmodi non alienandis et alienatis recuperandis, et sanctae memoriae Pii PP. etiam IV similiter praedecessoris nostri de gratiis qualecumque interesse dictae Camerae concernentibus in

eâdem Camerâ infra certum tunc expressum tempus exhibendis et registrandis, itaut praesentes litteras ibidem exhiberi et registrari nunquam necesse sit, aliisque quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, etiam in synodalibus, provincialibus, universalibus et generalibus conciliis editis vel edendis, specialibus vel generalibus, ac Cancellariae et Camerae praedictarum, aliisque quibuscumque, etiam iuramento, confirmatione apostolicà vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, et decretis cameralibus et consistorialibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam Camerae et Cancellariae praedictis, eiusque collegiis, eorumque ministris et officialibus, aliisque personis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, ac irritantibus, et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, etiam consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium eorumdem praemissorum concessis, confirmatis et pluries approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi de illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formâ in illis tradità observatâ, exprimerentur et insererentur eisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse, motu, scientià et potestatis

plenitudine paribus, derogamus et derogatum esse volumus, eaque omnia, quae eisdem praemissis obesse aut eorum executionem et effectum retardare possent, omnino tollimus et abrogamus, et pro sublatis et abrogatis haberi volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis Dominicae MDCXC, idibus martii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 15 martii 1690, pontif. anno I.

### XIV.

Conceduntur indulgentiae christifidclibus in Indiis existentibus, et presbyteris Societatis Iesu facultates plurimae impertiuntur 1.

### Alexander Papa VIII, ad futuram rei memoriam.

Preces prae-

Animarum salutiº paternâ charitate inpositi generalis Societatis Iesu, tenti, supplicationibus dilecti filii Thyrsi Gonzales Societatis Iesu praepositi generalis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac multorum praedecessorum nostrorum Romanorum Pontificum vestigiis inhaerentes, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi:

Indulgentia

- § 1. Omnibus christifidelibus in quidiur pro chii buscumque Oceani Indiis aut Sinarum regione vel Brasilià constitutis, praesentibus et futuris, vere poenitentibus
  - 1 Aliae indulgentiae Societati Iesu concessae extant in Alexandri VII constit. edità MDCLXIII, die 18 iulii, pontif. Ix, et Innocentii XII const. ed. MDCXCV, die 3 iulii, pontif. v. Alias vero facultates habes in Innocentii X constit. editâ MDCXLVII, die 14 maii, pontif. IV; item in Alexandri VII constit. editâ MDCLIX, die 22 februarii, pontif. Iv, et Innocentii XII constit. edità MDCXCIII, die 1 septembris, pontif. III.
  - 2 Confer similem Clementis IX constitut. in tom. AVII pag. 750 (R. T.).

et confessis, ac sacrà communione refectis, quoties aliquem ex infidelitate et idololatrià ad veri Dei cognitionem reduxerint, plenariam; nec non eisdem, cliam vere poenitentibus et confessis, die 1 S. Thomae apostoli in Indiis praedictis, vel aliquam ex certis dilectorum filiorum presbyterorum Societatis Iesu ecclesiis illarum partium Deo vel in honorem Sanctorum erectis, necnon omnes et singulas huiusmodi ecclesias collegiorum, domorum et residentiarum eiusdem Societatis regionum praefatarum saltem inter se per centum milliaria distantes, ut supra erectas, singulis annis quatuor diebus festis Domini nostri, B. Mariae Virginis, aut Sanctorum, per dictae Societatis praepositum generalem designandis, visitantibus, et inibi sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumentibus, ac pro gentilium et haereticorum conversione pias ad Deum preces fundentibus, etiam plenariam; omnibus etiam et singulis tam 2 tiem pro prespresbyteris quam aliis de dictà Societate, Societatis lesu. existentibus, quos in qualibet utriusque Indiae regione vel Oceani insulà aut navigatione pro Fidei negotio eundo vel redeundo mori contigerit, in cuiuslibet corum mortis articulo, saltem contritis et confessis, si communicare nequiverint, plenariam pariter;

§ 2. Scholaribus vero in utrâque India Necnon pro existentibus ac confraternitati B. M. V. scriptis confraternitati B. M. V. scriptis confraternitati B. M. ibi canonice institutae adscriptis, qui in V., et pro alus Annunciationis et Assumptionis ipsius bus., B. M. V. festis dictum sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, et coronam vel tertiam partem Rosarii recitaverint, necnon utriusque sexus christifidelibus aliquam<sup>8</sup> ex confraternitati-

- 1 Vox die aptius deest in loc. parall. (R. T.).
- 2 Voce tam addimus ex loc. parall. (R. T.).
- 3 Male edit. Main. legit aliarum pro aliquam (R. T.)

bus, canonice erigendis ingressis, qui in festivitate SS. Corporis Christi et illius octavâ, poenitentes similiter et confessi, idem Eucharistiae sacramentum sumpserint, et in cuiuslibet eorum utriusque sexus christifidelium mortis articulo, etiam poenitentibus et confessis ac sacrà communione refectis, vel saltem contritis, si confiteri et communicari non potuerint, plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus.

Indulgentia

An. C. 1690

§ 3. Insuper dictis scolaribus huiuset alia trium modi confraternitati adscriptis, qui in prodictis scho-laribus. singulis eiusdem R Mariae Vincinia Resurrectionis, Pentecostes et Nativitatis Domini nostri Iesu Christi festivitatibus, confessi et contriti, praemissa peregerint, decem annorum de iniunctis eis, seu aliàs quomodolibet debitis poenitentiis; eis quoque, qui in singulis diebus veneris cuiuslibet Quadragesimae devote processionibus publicis in partibus et locis transmarinis ad orandum pro conversione gentilium et haereticorum praefatorum iuxta ritum Ecclesiae Romanae institutis interfuerint, trium Indulgentia annorum; reliquis vero omnibus eisdem processionibus praesentibus, contritis et confessis, unius anni indulgentiam elargimur.

anins anni pro omnibus.

Indulgentia plenaria pro de-

§ 4. Quodque 9 pro animabus corum christifidelium, qui in praesatis utriusque Indiae navigationibus pro negotio Fidei instituendis ab humanis in charitate Christo coniuncti decesserint, confessi ac sacrà communione refecti, tertiam partem Rosarii aut unam coronam recitaverint, quoties id agent, toties per modum suffragii unam ex dictorum animabus a poenis Purgatorii liberare valeant;

Privilegium § 5. Quodque scholares utriusque Inscholarium tempre interdicti. diae huiusmodi, qui in scholis presby-1 Potius lege Quod qui (R. T.).

terorum dictae Societatis dant operam litteris, in presbyterorum eorumdem ecclesiis missas vel alia divina officia tempore interdicti et cessationis a divinis, ipsique presbyteri iisdem scholaribus praesentibus, ianuis clausis et non pulsatis campanis, et dummodo ipsi causam huiusmodi interdicto non dederint, et interdictis ac excommunicatis exclusis, audire et celebrare respective possint, concedimus et indulgemus.

§ 6. Insuper praesatis omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus in dierum, et alia Indiis et regionibus praedictis existen-rum ac totidem tibus, qui contriti et confessi quamli pro omnibus. bet ecclesiam et cappellam in eisdem partibus dictorum presbyterorum Societatis Iesu curâ et operâ ut supra erectam, aut in futurum erigendam, devote visitaverint, et ut supra oraverint, quadraginta dies, et semel quolibet anno. aliquo die festo Domini nostri Iesu Christi, B. Virginis Mariae, aut Sanctorum, quam provincialis dictae Societatis constituerit, septem annos et totidem quadragenas;

§ 7. Eisdem, qui aliquam ex praedi- Indulerniae ctis ecclesiis dictorum presbyterorum pro omnibus. Societatis Iesu, Quadragesimae et aliis temporibus stationum Urbis, dominicis ot feriå sextå diebus visitaverint, easdem omnes et singulas indulgentias concedimus, quas consequerentur si ecclesias et basilicas Urbis in diebus stationum huiusmodi devote visitarent; illisque, qui singulis diebus feriae sextae primae heb- et viginti annodomadae cuiuscumque mensis easdem bus. ecclesias devote visitaverint, et ibi quinquies orationem dominicam et toties salutationem angelicam pro exaltatione fidei catholicae recitaverint, septem annos; in festis vero Domini nostri Iesu Christi, ac Beatae Virginis, Apostolorum, sub cuius titulo ecclesia consistet, decem annos; his autem, qui aliquam ex di-

Indulgentia septem

Lidulgentia

ctis ecclesiis, postquam confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, visitaverint, toties viginti annos;

Indulgentia septem quadragenarum quinque, quin-

§ 8. Ac eisdem christifidelibus utriusrum ac tolidem que Indiae et transmarinorum limitum, et aliae vigini qui processionibus et precibus iuxta riquagnta ac tum S. R. E. a practicul recentum disrum, pro omnibus. Ordinariorum licentia instituendis et agendis Indorum et Æthiopum seu quorumvis aliorum neephytorum et aliorum christianorum interfuerint, et eas associaverint, christianam doctrinam cum eisdem presbyteris vel ab eis deputatis recitaverint vel privatim docuerint, quoties id fecerint, septem annos et totidem quadragenas; invisentibus autem infirmos, et praesertim Indorum hospitalia, xenodochia et alia similia loca pia, ipsis etiam infirmis per se vel alium ministrando, singulis diebus quibus id fecerint, viginti quinque; qui vero, ad infirmos accedentes, ibi pernoctaverint, quinquaginta; eis etiam qui coram B. Mariae imagine, ab almà Urbe ad collegium civitatis Limae in Perù (ut asseritur) delată, tertiam Rosarii partem vel coronam recitaverint, centum similiter dies de iniunctis eis seu aliàs quomodolibet debitis poenitentiis in formâ Ecclesiae consuetâ relaxamus, ac respective concedimus et indulgemus.

Facultas pro presbyteris So-cietalis Iesu consanguineos

§ 9. Praeterea eiusdem Societatis Iesu cietalis Iesu provincialibus, vel ab eis deputandis permittendimatrimonia inter presbyteris, cum neophytis provinciarum utriusque Indiae aliarumque' maris Oceani regionum, in quibus inter infideles fideles existunt, et non adsunt Ordinarii similem facultatem habentes, vel ultra duas dietas, iuxta constitutionem felicis recordationis Pauli III editam, existunt, in quocumque, seu quibusvis, non tamen in primo consanguinitatis vel affinitatis, gradibus vel aliàs coniunctis seu se attinentibus, ut matrimonium inter se

contrahere, seu in eo etiam scienter contracto remanere valeant, in foro conscientiae tantum, gratis tamen, dispensandi 1; et insuper ibidem locorum Ordinariis, ut de presbyterorum eorumdem tamquam adiutorum et assessorum suorum in locis praedictis, et ubi eorum commode potuerit haberi copia, consilio, et cum illis, etiam in iudiciali foro; in reliquis autem provinciis praefatis Ordinariorum praesentià destitutis, vel ab eis ultra duas dietas praedictas non minus ducentis millibus passuum remotis, provincialibus et deputatis presbyteris praedictis, cum eisdem neophytis, non tamen in primo gradu, in utroque foro gratis dispensandi, et eos, qui in gradibus prohibitis huiusmodi etiam scienter contraxerint, ab excessibus et excommunicationis<sup>2</sup>, aliisque censuris et poenis ecclesiasticis, in utroque foro gratis pariter absolvendi, ac prolem inde susceptam legitimam decernendi;

§ 10. Necnon ipsis presbyteris in iis- sumendi fragdem Indiis et locis praedictis constitu-stiae post 62. tis, quibus aliqua Eucharistiae fragmenta seu minutia pro tempore interciderint, etiam post peractum sacrificium, absque ullo conscientiae scrupulo, iuxta rubricas missalis romani reverenter sumendi:

§ 11. Insuper presbyteris eiusdem So- Absolvendi a cietatis Iesu, quos in Saracenorum et suris. aliorum infidelium terras et alias utriusque Indiae et transmarinas regiones maris Oceani, ad quas Hispani et Lusitani penetrant, ac provincias remotissimas, ubi non est Inquisitio et fideles inter infideles degunt, neque Ordinarii saltem intra duas dietas existunt huiusmodi facultatem habentes, praepositus generalis miserit, christianos in eisdem provinciis,

- 1 Male edit. Main. legit dispensandis (R. T.).
- 2 Male edit. Main. legit ab accessibus et com-1 Male edit. Main. habet aliorumqne (R. T.). | municationibus (R. T.).

Indiis et regionibus commorantes, ab omnibus peccatis, sententiis et censuris, etiam in Bullà Coenae Domini contentis et reservatis, etiam gratiose absolvendi facultatem;

Concionandi. confessiones aucelebrandi.

§ 12. Eisdemque, ut, semel ab aliquo diendi et missas illarum partium episcopo approbati ad praedicandum, confessiones audiendas et missas celebrandum in ecclesiis et oratoriis Societatis Iesu praedictae, pro ministeriorum huiusmodi exercitio ulterius licentiam et approbationem ab aliis episcopis, quatenus distent ultra duas dietas, petere seu habere minime teneantur, sed absque illis praemissa facere possint<sup>1</sup>; si vero episcopus ab ecclesià, vel loco ubi praedicatur vel confessiones audiuntur, non distet ultra praedictas duas dietas, tunc licentia etiam alterius Ordinarii ita vicini prius obtineri debeat, quae tamen per epistolam etiam impetrari possit;

Celebrandi in altari portatili tempus, necnon ctis antiquis.

§ 13. Possint etiam extra ecclesias extra locum et consecratas super altaribus portatilibus, ulendi oleis san- in loco tamen decenti, ubi non est commoditas ecclesiarum, et in casu necessitatis tantum, etiam per horam ante lucem vel etiam post meridiem, in eisdem regionibus, cum opus fuerit, celebrare, et in Maluco, Giappone et aliis insularum, terrarum, provinciarum, et locorum praedictorum partibus et locis, a quibus valde remoti sunt episcopi, oleis sanctis, per duos, vel tres, aut quatuor annos ante consecratis, libere uti possint;

Applicandi

§ 14. Necnon ut quicumque ex praemissas defun- 9 14. Nection ut quicumque ex prae-ctorum per mo- dictis presbyteris Societatis praefatae tantum sacrosanctum missae sacrificium defunctorum pro animabus christifidelium, qui ex hac vitâ in charitate Christo coniuncti decesserunt, in singulis ecclesiis Societatis Iesu, ad unum, illorum superiorum arbitrio semel depu-

4 Edit. Main. legit possit (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XX.

tandum, altare celebraverint, per modum suffragii iisdem animabus prosint.

§ 15. Postremo iisdem presbyteris a praeposito generali ex dictà Societate voto castitatis. deputandis, ut in praedictis regionibus, provinciis et locis, in quibus similiter fideles cum infidelibus vivunt, et non adsunt Ordinarii qui huiusmodi facultatem habeant, qui distant ultra duas dietas, cum neophytis, aliisque ad fidem reductis, ex rationabili causa et legitima, super voto castitatis, non tamen solemni quomodolibet etiam per ordinis sacri susceptionem vel professionis regularis in religione per Sedem Apostolicam approbata emissionem facto, et super matrimonio de facto et in facie Ecclesiae mentis matrisive scienter sive ignoranter contracto, et quovis occulto impedimento, praeter primi gradus, propter quod tale matrimonium in conscientià esset invalidum, et contrahentes sine scandalo separari non possent, dispensandi, gratis tamen et in foro conscientiae tantum; ac super Permittendi bonis male acquisitis, ad quae restituen-acquisita. da ipsi neophyti et alii praesati incertis<sup>2</sup> personis obligati extiterint, cum eis ad opera pia componendi, vel, si ipsi indigerent, in toto vel in parte remittendi; necnon cum Indis, in foro conscientiae Liberandi a tantum, et cum neophytis in utroque petitione debiti foro, super ieiuniis, gratis tamen, dispensandi; necnon ob onere petitionis debiti matrimonialis, quando non esset licitum illud ratione voti castitatis vel aliâ rationabili causa petere, in foro conscien- Dandi licentiam legendi litiae tantum et gratis liberandi, licen-bros infidelium. tiamque legendi libros infidelium de licentià sui provincialis personis dignis concedendi, licentiam et facultatem, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, respective concedimus et impartimur.

1 Forsan quia aut vel legendum (R. T.).

2 Ed. Main. legit in certis, et ita etiam nos edidimus ex Main. tom. xvII, pag. 753 b (R. T.).

sacros tempus.

Celebrandi Missas quoque per horam ante auroram piendi ordines ipsi patres Societatis celebrare possint, ac cum suis regularibus, ut ad sacros etiam presbyteratus ordines per annum ante legitimam actatem promoveri possint, dispensare valeant, similiter concedimus.

Qui veniant eultalos

§ 16. Et insuper, quia a nonnullis nomi e quorum dubitatum seu haesitatum fuit an omsunt dictae fa- nes indigenae illarum regionum oriundi et naturales, et christianorum indigenarum etiam baptizatorum filii etiam in eorum infantià baptizati, iure neophyti appellari possint; idcirco tenore earumdem praesentium decernimus et declaramus, omnes oriundos seu naturales supradictorum omnium tam orientalium quam occidentalium partium, imo etiamsi Æthiopes, Angulani vel quarumvis aliarum transmarinarum regionum, etiamsi christianorum filii et in infantià baptizati, vel etiam inter se vel cum Europaeis mixtim progeniti sint, ad concessionis huiusmodi effectum, esse et intelligi debere neophytos, dictosque presbyteros cum huiusmodi, vel ut matrimonio coniungi, vel in iam contracto remanere possint, sive eorum alter tantum, sive etiam uterque inde oriundus ac proprie indigena sit in locis, aliàs ut supra, in quibuscumque consanguinitatis vel affinitatis gradibus iure divino ut supra non prohibitis, primo excepto, et aliàs ut praesertur, gratis tamen, dispensare posse concedimus et indulgemus; quin etiam, quia de mixtim progenitis, quos mixtos vocant, maius dubium accepimus, cum eisdem mixtis, quos similiter ad hunc effectum neophytos censendos esse decernimus, in gradibus et matrimoniis contractis et contrahendis praedictis, gratis tamen, dummodo non ita facile id fiat, dispensare; eisdemque presbyteris facultatem desuper concedimus opportunam.

1 In loc. parall. legitur mestisos (R. T.).

§ 17. Decernentes, presbyteros dictae clausulae. Societatis super praemissis et aliis, iuxta facultates praedictas et illarum vigore, servatà tamen illarum formà, exequendis, ex quovis alio praetextu vel quovis colore per quoscumque loci Ordinarios, seu alios superiores et iudices ecclesiasticos et saeculares quavis auctoritate fungentes, molestari, perturbari vel inquietari nullatenus posse; sicque in praemissis per quoscumque iudices, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri deberc, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 18. Non obstantibus praemissis, ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, nostrà de non concedendis indulgentiis ad instar, statutis et consuetudinibus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Obstant um

§ 19. Praesentibus ad viginti annos, Praesentium duratio. a fine aliorum viginti annorum, ad quos similes gratiae a felicis recordationis Clemente Papa IX praedecessore nostro concessae fuerunt, inchoandos, tantum valituris.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxx maitii mocxc, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 30 martii 1690, pontif. anno 1.

#### XV.

Confirmantur quaedam decreta capituli generalis Minorum Conventualium.

> Alexander Papa VIII, ad perpetuam rei memoriam.

In supremo militantis Ecclesiae solio Exo.dium. per inessabilem divinae bonitatis abundantiam nullo licet meritorum nostro-

1 Edit. Main. legit nostrae (R. T.).

rum suffragio constituti, ea, quae pro salubri eorum qui Altissimi obsequiis sub suavi religionis iugo mancipati sunt directione ac felici gubernio provide prudenterque constituta sunt, ut firma semper atque inviolata persistant, apostolici muniminis nostri praesidio, cum id a nobis petitur, libenter roboramus.

Expositio.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Ioseph Maria Bottari minister generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Conventualium nuncupatorum, quod in capitulo generali dicti Ordinis mense maio proxime praeterito in almâ Urbe nostrà celebrato edita et facta fuerunt nonnulla decreta tenoris qui sequitur, videlicet:

Decreta noviter edita a definitorio generali fratrum Minorum Conventualium S. Francisci Romae celebrato sub die XXIX maii MDCLXXXIX in conventu Ss. XII Apostolorum.

De residentià dentium.

« Decernitur et statuitur, quod tam regentum, lectorum, colle- regentes, quam lectores, collegiales et
gialium et stustudentes semper in propriis gymnasiis residere teneantur, nec unquam quacumque occasione seu praetextu ab ipsis studiis et lectionibus discedere et deficere eis liceat absque evidenti necessitate seu legitimâ causà a solo ministro generali cognoscendâ, cui soli liceat concedere etiam per modicum tempus, donec tantum urgeat necessitas, extra propriam residentiam morari, et non alteri cuiuscumque gradus et superioritatis fuerint, excepto tamen tempore Quadragesimae et illarum tantum feriarum, quae a sacris constitutionibus Ordinis conceduntur. Qui secus fecerint, in privationem suorum officiorum et studiorum ipso facto incurrant absque alià declaratione; nec possint, sub eisdem poenis, provinciales ministri et superiores conventuum praedictos regentes, lectores et studentes quavis cau

sà a residentià et exercitiis scholasticis distrahere aut dispensare; imo suo muneri deficientes severe corripere et punire teneantur, ac etiam, si correctionibus non paruerint, a studiis reiicere, ministro tamen generali consulto.

» Quod non promoveantur nec ac- De titulo pa-

ceptentur ad paternitatem provinciae, tris provinciae. sive ex munere regentiae sive praedicationis, qui cursum non compleverint a sacris Ordinis constitutionibus et aliis pontificiis sanctionibus praescriptum, et respective a decretis aliàs emanatis a generali definitorio, ita quod ad eamdem paternitatem provinciae obtinendam valeant suffragare solum illae regentiae et lectura, et sic pariter illa exercitia concionum quadragesimalium laudabiliter completa in illis tantum civitatibus et locis et per integrum tempus annorum, prout ab ipsis constitutionibus, decretis pontificiis, seu aliis generalis definitorii praescribitur, nec aliter liceat ministro generali pro tempore, seu per litteras patentales, seu quocumque alio modo, patres provinciae instituere aut declarare, et quaecumque

» Ministri provinciales quarumcum- Do receptione que provinciarum, necnon custos sacri conventus Assisiensis, nullo modo ad habitum religionis quemlibet alterius provinciae admittere audeant, nisi prius accedat consensus in scriptis et beneplacitum procuratoris provincialis nativae provinciae; aliàs acceptatio nulla sit et invalida, et transgredientes privationem suorum officiorum incurrant.

institutio, contra praedictas sanctiones

quomodolibet facta, in posterum inva-

lida et nulla sit et illegitime instituta;

etiamsi a definitorio provinciae acce-

ptarentur, totum sit irritum et inane;

nec ullo paternitatis, provinciae titulo.

aut privilegio gaudeat 1

1 Aptius loge gaudeant (R. T.).

De laurea ma-

» Ad lauream magistralem nemo poscollegialis. sit admitti, nisi iuxta formam constitutionum Ordinis, praevio collegio, ubi laudabiliter in omnibus scholasticis exercitiis profecerit, publicas theologicas theses egregie sustinendo, et privatis conferentiis in scholis et lectionibus assidue per totum triennium se exercendo; de quibus omnibus iuratam fidem in scriptis superiorum localium et suorum regentum obtinere teneantur, sine qua nequeant a ministro generali lauream obtinere. Qui superiores et regentes caute et secundum conscientiam procedant, et tales fides negligentibus, qui in studiis non profecerint, denegare teneantur, sub poenis ministri generalis arbitrio reservatis, etiam privationis officiorum. Ita pariter nemo valeat ad collegia vocari, nec admitti, nisi prius publice theologiae theses laudabiliter sustinuerint, sidemque iuratam superiorum et regentum illorum studiorum, ubi fuerint morati, exhibeant a ministro generali diligenter examinandam, sine qua nequeat generalis minister ullum ad collegium admittere; sicut pariter neminem possit collegialis gradu condecorare, nisi prius a pluribus examinatoribus coram eminentissimo et reverendissimo protectore Ordinis et ipso generali ministro fuerit in totā philosophia et saltem duobus tractatibus theologiae diligenter examinatus et tali gradu dignus iudicatus, ipso Ordinis protectore consulto; sicut etiam nemo ex ultramontanis et ultramarinis provinciis ad lauream magistralem possit admitti, nisi servatâ formâ privilegiorum Summorum Pontificum, praevio rigoroso examine, et propriae provinciae definitorio annuente ».

Confirmatio relatorum cratorum.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dictus Ioseph Maria minister generalis decreta huiusmodi,

quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, specialem ipsi Iosepho Mariae gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit; ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac audità super praemissis venerabilis fratris nostri Flavii episcopi Albanensis S. R. E. cardinalis Chisii nuncupati, memorati Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, relatione, decreta praeinserta, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque i inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 3. Decernentes praeinserta decreta ac easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

1 Edit. Main. legit illique (R. T.,

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dicti Ordinis, eiusque provinciarum et conventuum quorumvis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 10. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v aprilis MDCXC, pontificatus nostri anno 1. Dat. die 5 aprilis 1690, pontif. anno 1.

#### XVI.

Erigitur oppidum de Nankim, Machaonensis dioecesis, in civitatem, eiusque ecclesia in cathedralem, et regi Portugalliae ius patronatus et praesentandi conceditur'.

1 Similis erectio extat in Innocentii XI constitutione edit. MDCLXXVII die 29 septembris, (vel augusti) pontificatus I (male ed. Main. legit II); et in huius Pontificis constitutione sequenti.

Alexander Papa VIII, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex<sup>1</sup>, beati Petri caele- Procemium. stis regni clavigeri successor Christique vicarius, cuncta mundi climata omniumque nationum in illis degentium qualitates considerat, ac ratione discutit et examinat diligenter. Propterea, ex officii sui debito salutem omnium quaerens et appetens, ea, suadentibus moribus et causis, perpetuâ deliberatione disponit et ordinat, quae divinae maiestati grata fore considerat, et quibus oves suae curae divinitus creditae ad dominicum ovile conducantur, eisdem scilicet aeternae salutis pollicito praemio. Nihil igitur certius et acceptius divinae maiestati esse censetur, quam ut catholicae fidei veritas ad laudem et. gloriam divini nominis in omnibus terrae partibus suscipiat incrementa.

§ 1. Sane, cum carissimus in Christo Causae dictae filius noster Petrus Portugalliae et Algarbiorum rex illustris accepisset, in parte australi regni Sinarum, operâ et ministerio variorum religiosorum et aliorum doctrinà insignium et vitae approbatorum<sup>2</sup> virorum praecipuâ sollicitudine et industrià laborantium, infinitas propemodum gentes, abiectis inde Satanae tenebris ac idololatriae et gentilitatis haeresumque erroribus, ad catholicam Christi fidem et sanctae matris Ecclesiae gremium amabilissimum conversas reperiri, eisque rationibus religio christiana in illis partibus et dioecesi<sup>3</sup> ecclesiae Machaonensis (quae de iurepatronatus regum Portugalliae ex fundatione, vel dotatione, seu privi-

1 Confer tom. XIX, pag. 5, 7, 12, 57 (R. T.). 2 Potius lege vitae probatae, prout in locis parall. tom. xix, pag. 5 b, 8 b, et 13 a (R. T.).

3 Formulam etc. importune injectam delemus (R. T.).

legio apostolico, cui non est hactenus in aliquo derogatum, fore dignoscitur) sic longe lateque propagata sit, ut episcopus Machaonensis pro tempore existens ad illam eiusque fines ob locorum distantiam transmeare, et singulorum vultus2, ut episcopum decet, inspicere, aliasque partes boni pastoris in universum exercere nequeat; quodque illius incolae et habitatores proprio noscebantur pastore indigere, qui praesentià suà ac divino ceoperante Spiritu pontificalia omnia in illis partibus exercere posset et deberet; cumque in eâ parte adsit inter cetera unum oppidum de Nankim nuncupatum, amplitudine, fertilitate et commerciorum frequentià celebre, et 3 in dicto oppido de Nankim una ecclesia Beatae Virgini dicata, alterâ inibi existente, maior et principalis, cui eiusdem regis Lusitani missionarii inserviunt, et in qua missae et alia divina officia celebrantur et ecclesiastica sacramenta administrantur, iampridem erecta et fundata existat, cum sacrario ad divinum cultum sufficienter instructo; proptereaque dictum oppidum de Nankim a dioecesi Machaonensi dismembrari, et in civitatem, dictamque ecclesiam Beatae Virginis in cathedralem erigi, et in ea catholicum antistitem et pastorem proprium institui, qui illos adhuc debiles in ipsâ fide confirmare, et maiora seminaria plantare, dominicique ovilis septa aedificare. ceteraque pontificalia omnia in illis partibus exercere poterit' et debeat, omnino expediret; et 5 devotionis suae zelo ductus, populis in illis partibus degentibus consulere plurimum exoptasset,

1 In locis parall. legitur esse (R. T.).

ac nobis super hoc per eius litteras humiliter supplicasset:

§ 2. Idcirco nos, maturâ super his Dismembrallo cum nonnullis venerabilibus fratribus a dioecesi Manostris S. R. E. cardinalibus congrega-chaonenst, tionis particularis de Propagandâ Fide super rebus Indiarum Orientalium specialiter deputatae, cui negotium dismembrationis et erectionis huiusmodi discutiendum a nobis remissum fuerat, habità deliberatione, oppidum praedictum de Nankim episcopali et civili titulo dignum iudicantes, piisque dicti Petri regis votis libenter annuentes, de venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S.R.E. cardinalium consilio et assensu, deque apostolicae potestatis plenitudine. oppidum de Nankim praedictum ab ordinarià iurisdictione episcopi Machaonensis, apostolică auctoritate, tenore praesentium, perpetuo segregamus, dividimus, separamus et dismembramus. illudque, ac eius clerum et populum, quoad legem dioecesanam ab episcopi Machaonensis superioritate, iurisdictione potestate, subjectione, visitatione et correctione prorsus eximimus et liberamus, ac oppidum de Nankim praedictum civitatis, illiusque incolas civium nomine, titulo et honore decoramus, illudque in civitatem, quae de Nankim denominetur, et in eo dictam ecclesiam Beatae Virgini dicatam in cathedralem ecclesiam sub invocatione einsdem Beatae Virginis, pro uno episcopo de Nankim nuncupando, qui illi praesit, ac ecclesiam ipsam ad formam cathedralis ecclesiae redigi faciat, necnon in ca et dictae civitatis ac eiusdem ecclesiae dioccesi tot dignitates, canonicatus et praebendas, aliaque beneficia ecclesiastica, cum curâ et sine curâ, quot inibi divino cultui et dictae ecclesiae servitio ac ecclesiastici cleri decori sibi videbuntur convenire, de praedicti Petri

<sup>2</sup> Pessime ed. Main. l. cultus pro vultus (R.T.).

<sup>3</sup> Conjunct. et nos addimus (R. T.).

<sup>4</sup> Aptius lege possit (P. T.).

<sup>5</sup> Coniunct. et nos addimus (R T.).

ct pro tempore existentis Portugalliae et Algarbiorum regis consilio et assensu, ac praevià eorum congruà dotatione, quamprimum fieri poterit, erigat et instituat, necnon episcopalem iurisdictionem, auctoritatem et potestalem exercere, omniaque et singula, quae ordinis, quaeque iurisdictionis, et cuiuslibet alterius muneris episcopalis sunt, et quae alii tam in Portugalliae et Algarbiorum regnis et dominiis quam alibi ubicumque constituti episcopi in suis ecclesiis, civitatibus et dioecesibus, de iure et consuetudine, vel aliàs quomodolibet ex privilegiis, gratiis et indultis ac dispensationibus apostolicis, quaecumque fuerint etiam per alias 1 apostolicas eis desuper nominatim et in specie concessa<sup>2</sup>, auctoritate et facultate suffulti facere, et quibus uti solent et possunt, pariformiter, aeque principaliter, et absque ullà prorsus disserentia, perinde ac si sibi quoque nominatim et in specie concessa et expressa fuissent, etiamsi talia sint quae specialem notam et mentionem requirant et sub generali concessione non veniant, in suà dioecesi de Nankim facere, gerere et exercere libere et licite possit et debeat, ac pro tempore existenti archiepiscopo Goanensi iure metropolitico, prout ante separationem et dismembrationem huiusmodi existebat, subsit, cum sede et mensa, aliisque insigniis episcopalibus, necnon praeeminentiis et honoribus, privilegiis, immunitatibus, et gratiis, spiritualibus et temporalibus, personalibus, realibus et mixtis, quibus ceterae cathedrales ecclesiae regnorum et dominiorum praedictorum similiter de iure vel consuetudine aut speciali privilegio seu indulto apostolico, vel aliàs quomodolibet, utuntur,

potiuntur et gandent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, de similibus consilio et potestatis plenitudine, apostolicà auctoritate praedictà, earumdem tenore praesentium, etiam perpetuo erigimus et instituimus.

§ 3. Ac eidem sic erectae ecclesiae Termini diocoppidum de Nankim sic in civitatem scopatos. erectum pro civitate, et alia oppida, castra, villas, territoria et districtus dictae dioecesis Machaonensis, iuxta divisionem per eumdem regem, vel Machaonensem, ac de Nankim, et de Pekim, similiter in civitatem erigendi, episcopos de eiusdem regis commissione inter se faciendam<sup>4</sup>, pro dioecesi, necnon ecclesiasticas pro clero, et saeculares personas in civitate et dioecesi huiusmodi pro tempore degentes pro populo, de consilio, potestate et auctoritate similibus, etiam perpetuo concedimus et assignamus; civitatemque, clerum et populum huiusmodi episcopo de Nankim quoad episcopalem, et archiepiscopo Goanensi pro tempore existenti quoad metropoliticam ordinariam iurisdictionem et superioritatem, de dictorum fratrum consilio et potestatis plenitudine paribus, etiam perpetuo subiicimus.

§ 4. Necnon mensae episcopali de Mensae Nankim huiusmodi, pro eius dote, redditus annuos quingentorum cruciatorum monetae Portugalliae, quadringentos ducatos auri de Camerà constituentium, per ipsum Petrum regem assignandos, quam quidem summam idem Petrus rex de suis et pro tempore existentium Portutugalliae et Algarbiorum regum huiusmodi bonis gratiose et irrevocabiliter ad hunc effectum donavit et obtulit, ac solvere quotannis promisit seu promittit, ex tunc, prout ex eâ die et ex nunc? postquam assignati fuerint, ut praefer-

1 Male edit. Main. legit faciendi (R. T.).

<sup>1</sup> Aptius lege litteras pro alias (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit concessas (R. T.).

<sup>2</sup> Legerem prout ex nunc et ex eá die (R. T.).

tur, similiter perpetuo applicamus et | approbamus.

Regibus Poringallise servaor beneficia.

§ 5. Et insuper Petro regi, et pro fur iuspatrona tempore existentibus Portugalliae et Altus et praesen-tandi ad episco- garbiorum regibus praedictis, ius patropalum et ad distribution di ad dictam ecclesiam Nankim videlicet nobis et pro tempore existenti Romano Pontifici infra annum ob locorum distantiam tam hac primă vice, quam quoties illa deinceps quovis modo etiam apud Sedem Apostolicam vacare contigerit, per nos et pro tempore existentem Romanum Pontificem huiusmodi in eiusdem ecclesiae de Nankim episcopum et pastorem ad praesentationem huiusmodi et non aliàs praeficiendum<sup>9</sup>; ad maiorem vero post pontificalem, ac principales, ac alias dignitates, canonicatus et praebendas, necnon beneficia erigenda, cum de Petri regis et pro tempore existentium regum huiusmodi pariter bonis dotata fuerint, tam ab eorum primaevâ erectione, quam ex tunc deinceps quoties illa quibusvis modis et ex quorumcumque personis etiam apud Sedem eamdem vacare contigerit, episcopo de Nankim pro tempore existenti praedicto, infra terminum a iure praescriptum, similiter per eum ad praesentationem praedicti Petri regis et pro tempore existentium Portugalliae et Algarbiorum regum in ipsis dignitatibus, canonicatibus et praebendis, ac beneficiis instituendos3, etiam eâdem auctoritate pariter reservamus et concedimus.

Clausulae.

- § 6. Decernentes ius patronatus et praesentandi huiusmodi Petro et pro tempore existentibus regibus praedictis ex meris fundationibus et dotationibus
  - 1 Forsan deest personas idoneas (R. T.).
- 2 Vel praeficiendam, si intelligas personam; male ed. Main. legit praeficiendo (R. T.).
- 3 Vel instituendas si praeintelligas personas; male ed. Main. legit instituendis (n. T.).

competere, illique etiam per Sedem eamdem, etiam consistorialiter, quacumque ratione derogari non posse, nec derogatum censeri, nisi ipsius Petri et pro tempore existentium regum praedictorum ad id expressus accedat assensus; et, si aliter quovis modo derogetur, derogationes huiusmodi, cum inde secutis, nullius roboris, efficaciae et momenti fore;

§ 7. Sicque per quoscumque iudices clausula subetiam commissarios quavis auctoritate fungentes, etiam S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, vicelegatos, Sedisque praedictae nuncios, etiam causarum palatii apostolici auditores, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

- § 8. Non obstantibus Lateranensis Derogat Concilii novissime celebrati ab ecclesiis membra distingui et dividi prohibentis, ac regulà nostrà de non tollendo iure quaesito et unionibus committendis ac valore exprimendo, quatenus opus sit, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 9. Nulli ergo omnino hominum S netto pooliceat hanc paginam nostrae segregationis, divisionis, separationis, dismem-

brationis, exemptionis, liberationis, decorationis, erectionis, institutionis, concessionis, assignationis, subjectionis, applicationis, appropriationis, reservationis, decreti et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis Dominicae MDCXC, IV idus aprilis, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 10 aprilis 1690, pontif. anno I.

#### XVII.

Erigitur oppidum de Pekim, Machaonensis dioecesis, in civitatem, eiusque ecclesia in cathedralem, et regi Portugalliae iuspatronatus et praesentandi conceditur'

> Alexander Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romani Pontificis pastoralis sollicitu-Procemiam. do, in supremo apostolicae potestatis solio ex omnipotentis Dei providentià constituta, ad ea potissimum dirigitur, per quae Salvatoris nostri Iesu Christi aeterni Patris Unigeniti fides et gloria in dies magis magisque augetur et multiplicatur, qui, ubi messem multam esse comperit, operariorum penuriam attendens, et ministrorum suorum curas variis diei horis ad opera mittere non destitit<sup>2</sup>; cum et ipse, ut homines saluta-

- 1 Similem erectionem habes constitutione praecedenti, et circa dismembrationem quarumdam provinciarum in eodem regno Galliarum vide Innocentii XII constit. edit. MDCXCIV, die 16 (vel 12) maii, pontif. III, et in regno Sinarum vide Innocentii XII constit. ed. MDCXCVI, die 15 octobris, pontif. vi.
  - 2 Aptius lege desistit (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XX.

ris vitae et caelestis patriae cultores efficeret, de summis caelorum ad huius mundi infima, et in sacrosanctae crucis arà pro nostrà salute in pretium immolari dignatus sit. Cuius cum licet immeriti vices geramus in terris, inter multiplices curas, quae ex apostolico munere nobis incumbere dignoscimus, illa pracsertim cordi nostro est, ut, multiplicatà messe, et agri dominici cultores multiplicentur, quorum assiduis operibus et fructuosis ministeriis fructus spiritualis ad centesimum usque augeatur, et populus christianus eisdem rectoribus gubernetur, quos Pater aeternus sui operis ministros esse disposuit. Propterea piissimi patrisfamilias partes favorabiliter implere curamus.

§ 1. Sane, cum carissimus in Christo Causae dictae erectionis. filius noster Petrus Portugalliae et Algarbiorum rex illustris (pio praeponderans affectu quod in toto vastissimo imperio Sinarum, in quo infinitae propemodum gentes ad cognitionem veri luminis et sanctae matris Ecclesiae gremium accesserunt, unica tantum ecclesia cathedralis Machaonensis, quae de iurepatronatus dicti regis ex fundatione, vel dotatione, seu privilegio apostolico, cui non est hactenus in aliquo derogatum, fore dignoscitur, reperiatur. cuius episcopus ob locorum distantiam singulorum vultus inspicere aliasque partes boni pastoris in universum exercere nequiret; attendens quod in eodem imperio etiam reperiretur<sup>º</sup> inter cetera unum oppidum de Pekim nuncupatum, incolarum multitudine, praesertim christifidelium, ac militum ac magistratuum numero copiose refertum, et ad quod ex omni parte regni Sinarum pars maxima et fere totius imperii divitiae con-

- 1 Nescio cur hîc et supra pag. 654 a fore pro esse legitur (R. T.).
  - 2 Male edit. Main. legit reperirentur (R. T.).

fluunt et merces undequaque advehuntur, et in dicto oppido una ecclesia, Beatae Virgini dicata, aliis inibi existentibus, maior et principalis, cui missionarii eiusdem Lusitani regis inserviunt, et in qua missae et alia divina officia celebrantur et ecclesiastica sacramenta administrantur, iam pridem erecta et fundata existeret, cum sacrario ad divinum cultum sufficienter instructo, proptercaque dictum oppidum de Pekim a dioecesi Machaonensi dismembrari, et in civitatem, dictamque ecclesiam Beatac Virginis in cathedralem erigi, et in eâ catholicum antistitem et pastorem proprium institui, qui illos adhuc debiles in ipsà fide confirmare, et maiora seminaria plantare, dominicique ovilis septa aedificare, ceteraque pontificalia omnia in illis partibus exercere possit et debeat, omnino expediret), devotionis suae zelo ductus, populis in illis partibus degentibus consulere plurimum exoptasset, ac nobis super hoc per eius litteras humiliter supplicasset:

Dismembratio

§ 2. Idcirco nos, matura super his dioecesi Ma cum nonnullis venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus Congregationis particularis de Propagandà Fide super rebus Indiarum Orientalium specialiter deputatae, cui negotium dismembrationis et erectionis huiusmodi discutiendum a nobis remissum fuerat, habità deliberatione, oppidum praedictum de Pekim episcopali et civili titulo dignum iudicantes, piis dicti Petri regis votis libenter annuentes, de venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium consilio et assensu, deque apostolicae potestatis plenitudine, oppidum de Pekim praedictum ab ordinarià iurisdictione episcopi Machaonensis, apostolicà auctoritate, tenore praesentium. perpetuo segregamus, dividimus, separamus et dismembramus, illudque, ac

eius clerum et populum, quoad legem dioecesanam, ab episcopi Machaonensis superioritate, iurisdictione, potestate, subjectione, visitatione et correctione prorsus eximimus et liberamus, ac oppidum de Pekim praedictum civitatis, illiusque incolas civium nomine et titulo ac honore decoramus, illudque in civitatem, quae de Pekim denominetur, et in eo dictam ecclesiam, B. Virgini dicatam, in cathedralem ecclesiam sub invocatione eiusdem B. Virginis pro uno episcopo de Pekim nuncupando, qui illi praesit, ac ecclesiam ipsam ad formam cathedralis ecclesiae redigi faciat, necnon in eâ et dictae civitatis ac eiusdem ecclesiae dioecesi tot dignitates canonicatus et praebendas, aliaque beneficia ecclesiastica, cum curâ et sine curâ, quot¹ inibi divino cultui et dictae ecclesiae servitio ac ecclesiastici cleri decori sibi videbitur convenire, de praedicti Petri et pro tempore existentis Portugalliae et Algarbiorum regis consilio et assensu, ac praeviâ eorum congruâ dotatione, quamprimum fieri poterit, erigat et instituat;

§ 3. Necnon episcopalem iurisdictio- Institutio epinem, auctoritatem et potestatem exer-star alterum cere, omniaque et singula, quae ordinis, archiepiscope quaeque iurisdictionis et cuiuslibet alterius muneris episcopalis sunt, et quae alii<sup>2</sup>, tam in Portugalliae et Algarbiorum regnis et dominiis, quam alibicumque constituti, episcopi in suis ecclesiis, civitatibus et dioecesibus, de iure vel consuetudine, vel aliàs quomodolibet ex privilegiis, gratiis et indultis, et dispensationibus apostolicis, quaecumque fuerint etiam per litteras apostolicas eis desuper nominatim et in specie concessa<sup>s</sup>, auctoritate et facultate suffulti facere, et quibus uti solent et possunt.

cum subiertions

<sup>1</sup> Male ed. Main. legit quod pro quot (R. T.).

<sup>2</sup> Male ed. Main. legit aliis pro alii (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main. legit concessas (R. T.).

pariformiter, aeque principaliter, et absque ullà prorsus disserentià, perinde ac si sibi quoque nominatim et in specie concessa et expressa fuissent, etiamsi talia sint quae specialem notitiam et mentionem requirant et sub generali concessione non veniant, in suâ dioecesi de Pekim facere, gerere et exercere libere et licite possit, et pro tempore existenti archiepiscopo Goanensi iure metropolitico, prout ante separationem et dismembrationem huiusmodi existebat, subsit, cum sede et mensâ, aliisque insigniis episcopalibus, necnon praeeminentiis et honoribus, privilegiis, immunitatibus et gratiis spiritualibus et temporalibus, personalibus, realibus et mixtis, quibus ceterae cathedrales ecclesiae regnorum et dominiorum praedictorum similiter de iure, vel consuetudine, aut speciali privilegio seu indulto apostolico, vel aliàs quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, de similibus consilio et potestatis plenitudine, apostolică auctoritate praedicta, earumdem tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus.

Termini dicecesis dicti episcopatus.

§ 4. Ac eidem sic erectae ecclesiae oppidum de Pekim sic in civitatem erectum pro civitate, et alia oppida, castra, villas, territoria et districtus dictae dioecesis Machaonensis, iuxta divisionem per eumdem regem, vel per Machaonensem ac de Pekim et de Nankim, similiter in civitatem erigendi , episcopos de eiusdem regis commissione inter se faciendam, pro dioecesi, necnon ecclesias pro clero, et saeculares personas, in civitate et dioecesi huiusmodi pro tempore degentes, pro populo, de consilio, potestate et auctoritate similibus, etiam perpetuo concedimus et assignamus; civitatemque, clerum et populum huius-

1 Male edit. Main. legit erigendam (R. T.).

modi episcopo de Pekim quoad episcopalem, et archiepiscopo Goanensi pro tempore existenti quoad metropoliticam ordinariam iurisdictionem et superioritatem, de dictorum fratrum consilio et potestatis plenitudine paribus, etiam perpetuo subiicimus.

§ 5. Necnon mensae<sup>1</sup> episcopali de Pekim huiusmodi, pro eius dote, 2 redditus annuos quingentorum cruciatorum monetae Portugalliae, quadringentos ducatos auri de camerâ constituentium, per ipsum Petrum regem assignandos, quam quidem summam idem Petrus rex de suis et pro tempore existentium Portugalliae et Algarbiorum regum huiusmodi bonis gratiose et irrevocabiliter ad hunc effectum donavit et obtulit, et solvere quotannis promisit seu promittit, ex tunc prout ex eâ die et ex nunc postquam assignati fuerint, ut praesertur, similiter perpetuo applicamus et appropriamus.

§ 6. Et insuper Petro regi et pro Rogibus Portempore existentibus Portugalliae et Al-tur iuspatrona-tus et praesen-garbiorum regibus praedictis ius patro-tandi ad episco-patronalum. alias dinatus et praesentandi<sup>3</sup>, ad dictam eccle-gnitates et besiam de Pekim videlicet nobis et pro tempore existenti Romani Pontifici, infra annum, ob locorum distantiam, tam hac primâ vice, quam quoties illam4 deinceps quovis modo etiam apud Sedem Apostolicam vacare contigerit, per nos et pro tempore existentem Romanum Pontificem huiusmodi in eiusdem ecclesiae de Pekim episcopum et pastorem, ad praesentationem huiusmodi et non aliàs, praesiciendam; ad maiorem vero post pontificalem ac principales et alias dignitates ac canonicatus et praebendas, necnon beneficia erigenda, cum de Petri regis et pro tempore existentium reguin

<sup>1</sup> Edit. Main. legit mensa (R. T.).

<sup>2</sup> Conjunct. et delemus (R. T.).

<sup>3</sup> Subintellige personas idoneas (R. T.).

<sup>4</sup> Edit. Main. legit illa (R. T.).

huiusmodi pariter bonis dotata fuerint, tam ab eorum primaevà erectione, quam ex tunc deinceps quoties illa quibusvis modis et ex quorumcumque personis etiam apud Sedem eamdem vacare contigerit, episcopo de Pekim pro tempore existenti praedicto, infra triennium<sup>4</sup> a iure praefixum, similiter per eum, ad praesentationem Petri regis et pro tempore existentium Portugalliae et Algarbiorum regum, in ipsis dignitatibus, canonicatibus et praebendis ac beneficiis instituendas<sup>2</sup>, eâdem auctoritate pariter perpetuo reservamus et concedimus.

Clausulae.

§ 7. Decernentes ius patronatus et praesentandi huiusmodi Petro et pro tempore existentibus regibus praedictis ex meris fundationibus et dotationibus competere, illique etiam consistorialiter quacumque ratione derogari non posse, nec derogatum censeri, nisi ipsius Petri et pro tempore existentium regum praedictorum ad id expressus accedat assensus, et, si aliter quovis modo derogetur, derogationes huiusmodi, cum inde secutis, nullius roboris, efficaciae et momenti fore;

Clausula sub-

etiam commissarios quavis auctoritate fungentes, etiam S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, vicelegatos, Sedisque praedictae nuncios, etiam causarum palatii apostolici auditores, sublată eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

- § 9. Non obstantibus Lateranensis concilii novissime celebrati ab ecclesiis membra distingui et dividi prohibentis,
  - 1 Legend: de more solito terminum (R. T).
  - 2 Male ed. Main. legit instituendis (R. T.).

ac regulà nostrà de non tollendo iure quaesito et unionibus committendis ac valore exprimendo, quatenus opus sit, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servande foret, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse harum serie derogamus, contrariis quibuscumque.

§ 10. Nulli ergo omnino hominum sanctio pooliceat hanc paginam nostrae segregationis, divisionis, separationis, dismembrationis, exemptionis, liberationis, de-

corationis, erectionis, institutionis, concessionis, assignationis, subiectionis, applicationis, approbationis, reservationis, decreti et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis Dominicae MDCXC, IV idus aprilis, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 10 aprilis 1690, pontif. anno 1.

#### XVIII.

Extenditur in perpetuum indulgentia stationum Urbis ab Innocentio XI confraternitatibus B. Mariae de Mer cede Redemptionis Captivorum ad decennium concessae<sup>4</sup>.

1 Aliae indulgentiae harum confraternitatum extant in Innocentii XI constit. edit. MDCLXXVIII, die 25 decembris, pontif. 111, et Clementis XI constit. edit. MDCCIII, die 23 ianuarii, pontif. 111.

### Alexander Papa VIII, Ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Aliàs (per felicis recordationis In-

inter plures

Initulguatias ab Inwocentium Papam XI praedecessorem noconcessas exiat illa stationum. strum accepto, quod nonnulli Romani Pontifices praedecessores nostri, tunc sui, confraternitatibus seu congregationibus Ordinis fratrum B. Mariae Virginis de Mercede redemptionis captivorum, seu alicui ex domibus regularibus eiusdem Ordinis aggregatis, illarumque confratribus et consororibus, christifidelium sub duro barbarorum iugo languentium libertati sedulo incumbentibus. quamplures indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes, non tamen infrascriptas, misericorditer in Domino concesserant) idem Innocentius praedecessor, eosdem confratres et consorores ad pietatis et christianae charitatis, erga illos qui durâ immanium christiani nominis hostium servitute opprimuntur, exercenda opera uberiorum eisque hactenus non concessarum spiritualium gratiarum elargitione incitare cupiens, de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisus, supplicationibus quoque dilecti filii Bartholomaei de Ribero, Ordinis praefati vicarii et procuratoris generalis, sibi super hoc humiliter porrectis, inclinatus, omnibus et singulis dictarum confraternitatum canonice eo usque erectarum et in futurum erigendarum personis utriusque sexus, quae aliquam ex ecclesiis dicti Ordinis, aut suarum respective confraternitatum ecclesias, seu oratoria, in diebus stationum ecclesiarum almae Urbis nostrae, tunc suae, prout in missali romano exprimuntur, devote visitassent, et ibidem pro christianorum principum concordià haeresum extirpatione, et sanctae matris

rum praesatorum liberatione, eorumque perpetuâ perseverantià in christianae religionis catholicaeque fidei profes sione pias ad Deum preces effudissent, ut omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes consequerentur, quas consecutae fuissent si easdem ecclesias Urbis ad id deputatas in diebus stationum huiusmodi personaliter et devote visitassent, concessit et indulsit, et aliàs, prout in eiusdem Innocentii praedecessoris desuper in simili forma Brevis die xII februarii mdclxxxvIII expeditis litteris, quas ad decennium tantum valere voluit, et quarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, plenius continetur.

sororum religionem et animarum salutem caelestibus Ecclesiae thesauris pià charitate intenti, ac aliquod paternae nostrae erga Ordinem praefatum, cuius nos, dum cardinalatus honore fungebamur, protectores apostolică auctoritate deputati eramus, benevolentiae monumentum extare cupientes, supplicationibus eiusdem Bartholomaei vicarii et procuratoris generalis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, concessionem indulgentiarum et peccatorum remissionem, ac poenitentiarum relaxationem confratribus et consororibus supradictis praemissa peragentibus, a memorato Innocentio praedecessore ad decennium factam ut praefertur, in perpetuum, servată ceteroqui earumdem Innocentii praedecessoris litterarum for-

augendam eorumdem confratrum et con-

§ 3. Non obstantibus praemissis, nec- Obstantium remotio. Ecclesiae exaltatione, necnon captivo- non omnibus et singulis illis quae

mà et dispositione, auctoritate aposto-

licà, tenore praesentium, extendimus et

ampliamus.

§ 2. Nunc autem nos, ad peramplius Mius esten-

idem Innocentius praedecessor in suis litteris supradictis voluit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Fides transumptorum.

§ 4. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv aprilis MDCXC, pontificatus nostri anno I. Dat. die 15 aprilis 1690, pontif. an. I.

#### XIX.

Zommunicantur privilegia et indulgentiae ceterorum regularium Ordini B. M. de Mercede redemptionis captivorum 1

### Alexander Papa VIII, Ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Inscrutabili aeternae Sapientiae arcano speculatores domus Israël, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, constituti, religiosos Ordines in Ecclesià Dei pie sancteque plantatos, ac uberes bonorum operum fructus proferre ingiter satagentes, favoribus et gratiis, quibus possumus amplissimis, libenter proseauimur, prout rerum, et temporum qualitatibus debite pensatis, conspicimus in Domino salubriter expedire.

Causa dictae

§ 1. Cum itaque, sicut dilectus filius

1 Aliud privilegium vid. in Clementis X const. edit. MDCLXXV, die 19 iulii, pontif VI; indulgentias vero in Clementis X const. edit. MDCLXXIII. die 29 decembris, pontif. IV, et in Clementis XI constit. ed. MDCCXVII, die 4 augusti, pontif. XVII.

Bartholomaeus de Ribera, vicarius et communicatioprocurator generalis Ordinis fratrum nis. B. Mariae de Mercede redemptionis captivorum, nobis nuper exponi fecit, fratres et religiosi eiusdem Ordinis, in captivorum redemptione gravissima quaeque discrimina et pericula ad id subeundo i, indefesse occupantur i, et, ut tam pium opus eo alacrius continuent ac utilius exequantur, plurimum cupiant aliarum religionum et Ordinum gratias et privilegia, hactenus a Sede Apostolicâ concessa, dicto eorum Ordini illiusque fratribus et locis per nos et Sedem eamdem concedi et communicari; nobis propterea idem Bartholomaeus vicarius et procurator generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 2. Nos igitur, memoratum Ordinem Communicatio dictorum privi-beatae Mariae de Mercede, cuius nos, legiorum et in-dulgentiarum. dum cardinalatus honore fungebamur, protectores apostolicà auctoritate deputati eramus, propenso apostolicae charitatis studio complectentes, ipsumque Bartholomaeum vicarium et procuratorem generalem, et singulares Ordinis huiusmodi personas, a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, eidem Ordini fratrum B. Mariae

- 1 Edit. Main. legit subeunda (R. T.).
- 2 Aptius lege occupentur (R. T.).

de Mercede redemptionis captivorum, illiusque domibus et regularibus locis sub illo comprehensis, necnon magistro generali pro tempore existenti, definitoribus et procuratoribus generalibus, visitatori, consultoribus, assessori, superioribusque provincialibus et conventualibus, aliisque cuiuscumque nominis officialibus, superioribus, ac religiosis omnibus et singulis in eo professis fratribus pro tempore ad captivos redimendos transmissis, et capitulis generalibus, personis regularibus, novitiis, conversis, donatis, oblatis, ministris, famulis, cunctisque tam officiariis quam domesticis et eorum domibus inservientibus, et ceteris dicti Ordinis ac illius domorum et regularium locorum personis quibuscumque pro tempore existentibus, necnon quibusvis aliis personis ac christifidelibus illorum ecclesias seu cappellas pro tempore visitantibus, ut omnibus et singulis privilegiis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, praeeminentiis, antelationibus, concessionibus, indultis, favoribus, indulgentiis, aliisque praerogativis et gratiis universis et singulis, tam spiritualibus quam temporalibus, singulis domibus, conventibus et aliis regularibus locis ac personis, tam canonicorum quam clericorum regularium ubivis existentium institutis, et non solum Ordinibus monasticis, sed etiam regularibus, Mendicantium et non Mendicantium, tam pro redimendis captivis, quam aliâs quomodolibet Ordini SS. Trinitatis redemptionis captivorum, illiusque domibus, conventibus et fratribus, necnon omnibus et quibuscumque Congregationibus regularibus, et praecipue clericorum regularium Infirmis Ministrantium, et canonicorum Congregationis Lateranensis, SS. Salvatoris de Bo-1 Forsan in isto commate quid deest (R. T.).

nonia, ac etiam S. Ruffi Valentiae, et S. Crucis Colimbriae, clericorum regularium de Somasca, et Pauperum Matris Dei ac Scholarum Piarum, ipsisque monasticis Congregationibus, etiam Cassinensi, aliisque monachis et monasteriis S. Benedicti, S. Hieronymi, Carmelitis Discalceatis, conventui B. Mariae de Guadalupa, necnon Societatis Iesu, ipsisque Carthusiensium, Praemonstratentium, et Reformatorum Cisterciensium, Servitarum, Olivetanorum Ordinibus, aliisque familiis et societatibus regularibus, militiis, hospitalibus quibuscumque, et piis locis regularibus, ac quibuscumque personis, nunc et pro tempore existentibus, praedictorum et quorumlibet Ordinum, societatum et congregationum regularium, per nos et Sedem praedictam ac alios quoscumque praedecessores nostros Romanos Pontifices, necnon eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et quosvis Sedis praedictae nuncios, vel etiam tam apostolicâ praedictà quam ordinarià et regià vel imperiali auctoritatibus respective, aut aliàs quomodolibet, quibuscumque verborum expressionibus et tenoribus, in genere vel in specie, ac particulariter, tam per modum communicationis et ampliationis. quam simplicis et individuae ac particularis et specialis concessionis, ac etiam motu proprio et ex certà scientià et de apostolicae potestatis plenitudine. etiam iteratis vicibus, concessis hactenus vel confirmatis aut approbatis, et quibus illi tam in vità quam in mortis articulo, etiam circa peccatorum remissiones, et iniunctarum poenitentiarum relaxationes, aut aliàs quomodolibet, de iure, usu aut privilegio vel consuetudine quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterun

quomodolibet in futurum, quamvis illa sint speciali notà digna, difficilisque concessionis, et quae in generali concessione non veniant, non solum per participationem, communicationem, illorum extensionem, et ad illorum instar, sed speciatim et nominatim, pariformiter et aeque principaliter, in omnibus ac per omnia, absque ullà prorsus differentià, perinde ac si illa dicto Ordini B. Mariae de Mercede, illiusque capitulis generalibus, magistro generali pro tempore existenti, illiusque superioribus et personis praedictis, specialiter, expresse et nominatim, etiam per viam et modum simplicis et individuae ac particularis et specialis concessionis, etiam motu proprio et ex certà scientià ac de apostolicae potestatis plenitudine, aut communicationis et ampliationis concessa fuissent, quatenus tamen sint in usu et non revocata nec sub aliquâ revocatione comprehensa, uti, frui, potiri et gaudere libere et licite possint et valeant: ita quod omnes et singuli dicti Ordinis B. Mariae de Mercede, et illius domorum, locorumque regularium superiores et ministri quocumque nomine appellati, eosque 1 favores, gratias apostolicas et privilegia, quae aliarum religionum, Ordinum, congregationum, societatum, etiam Societatis Iesu, monasteriorum, conventuum, domorum aut locorum regularium et familiarum generales, superiores, praepositi, provinciales, rectores, priores conventuales aut claustrales, visitatores, guardiani, custodes, aut alio quocumque nomine, titulo aut dignitate insigniti, habent, similiter ut supra habeant: fratresque et personae regulares dicti Ordinis B. Mariae de Mercede magistri generales, superiores, ministri

et ceteri alii cuiuscumque appellationis praepositi et praefecti in dicto Ordine B. Mariae de Mercede expresse professi, et in eius gremio et observantià viventes fratres et personas regulares dicti Ordinis B. Mariae de Mercede, cum privilegiis, gratiis et favoribus apostolicis Ordinum et congregationum huiusmodi, perpetuo secundum observantiam regularem et canonicum institutum dicti eorum Ordinis B. Mariae de Mercede regere et gubernare et respective visitare valeant, neque dictus Ordo B. Mariae de Mercede super praedictis omnibus et singulis a quoquam, quavis auctoritate vel nomine, molestari, perturbari, inquietari, aut aliàs quomodolibet in iudicio et extra impediri possit, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 3. Decernentes easdem praesentes Clausulae, litteras semper et perpetuo, tamquam ad divini cultus et bonorum operum augmentum et religionis propagationem tendentes, validas et efficaces esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus et singulis firmiter atque inviolabiliter observari et adimpleri debere, nec ab illis ullo unquam tempore, quovis praetextu, occasione vel causà recedi aut resiliri, easdemque praesentes sub quibusvis similium aut dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus et aliis contrariis dispositionibus, et etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes Sedemque praedictam, sub quibusvis tenoribus et formis, et cum quibusvis clausulis et decretis pro tempore factis, minime comprehendi vel confundi, sed semper et perpetuo ab illis excipi, et, quoties illae emanabunt, toties in pristinum atque validissimum statum resti-

<sup>1</sup> Potius lege eos vel eos quoque (R. T.).

<sup>2</sup> Syntaxis exinde mendosa sentitur (R. T.).

tutas, repositas et plenarie reintegratas, et de novo etiam sub quacumque posteriori datà quandocumque eligendà concessas esse et fore, ipsique Ordini B. Mariae de Mercede suffragari; sicque, et non aliàs, per quoscumque iudices, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, vicelegatos, ac Sedis Apostolicae praedictae nuncios, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac quibusvis apostolicis, et in synodalibus provincialibusque et universalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon regularium domorum, locorum et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illiusque superioribus et personis, in genere vel in specie, ac aliis sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam iteratis vicibus quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione aliàs de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumplorum.

§ 5. Volumus autem quod ipsarum praesentium exemplis, seu transumptis,

etiam impressis, alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae sigillo et notarii publici manu obsignatis, stetur, eademque prorsus sides in iudicio et extra adhibeatur, quae eisdem pracsentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxi iulii MDCXC, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 21 iulii 1690, pontif. anno 1.

#### XX.

Extenditur senarius numerus magistrorum ad duodenarium in Quitensi provincià eremiturum S. Augustini '

Alexander Papa VIII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus 18 decretum forat in capifilius Philippus de Zamora, frater expres-tulo se professus et procurator provinciae Ouitensis Ordinis eremitarum S. Augustini in sacrà teologià praesentatus, quod (cum in proximo praeterito capitulo generali dicti Ordinis, anno mocexxxv celebrato, pro eadem provincia sancitum fuerit, ut ad illam omnia decreta, quae pro ceteris Indiarum Occidentalium provinciis dicti Ordinis edita fuerant, extendenda essent; in eodem vero capitulo generali inter cetera pro Mexicana provincià eiusdem Ordinis decretum fuerit, quod senarius magistrorum numerus usque ad duodenarium extenderetur, si tamen desuper huius Sanctae Sedis facultas accederet) ipse Philippus procurator plurimum expedire existimat, ut, non obstantibus quibusdam felicis recordationis Clementis PP. VIII praede-

1 Similis extensio pro provincià Betica extat in const. edit. MDCXC, die 21 ianuarii, pontif. 1, et pro provincià Mexicanà, in Innocentii XII constit. ed. MDCXCII, die 28 septembris, pontif. III. cessoris nostri in simili forma Brevis litteris super senario in omnibus fere Indiarum provinciis praefatis magistrorum numero non excedendo emanatis, quae incipiunt Admonet nos, etc., duodenarius magistrorum huiusmodi numerus pro dictà provincià Quitensi a nobis statuatur, ita tamen, ut, quoad promovendos ad magisterii gradum huiusmodi, postulatio a definitorio facienda indispensabiliter requiratur, ac quaedam constitutio recolendae memoriae Innocentii PP. XI praedecessoris pariter nostri, quae incipit In supremâ, etc., pro eâdem provincià die xvII martii MDCLXXIX edita sub numeris xxvII et xxvIII, omnino servetur. Nobis propterea dictus Philippus procurator, etiam nomine dictae provinciae, humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolica dignaremur.

Extensio decreti iuxta Institutionem facienda.

§ 2. Nos igitur, ipsum Philippum pronecentu XI con curatorem specialis favore gratiae prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, hulusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, ut de cetero senarius dictae provinciae Quitensis magistrorum numerus ad duodenarium augeatur, auctoritate apostolica, tenore praesentium, concedimus et indulgemus; ita tamen ut in reliquis ea omnia, quae in supradictà Innocentii praedecessoris constitucte serventur; salvå semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes ipsas praesentes lit- clausulae. teras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

- § 4. Non obstantibus praefatis, aliis- contrariorum que quibusvis litteris, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon praefatorum Ordinis et provinciae Quitensis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus. privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 5. Volumus autem ut earumdem- Fides !! dem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus sides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus tione praescripta sunt, religiose et exa-l si forent exhibitae vel ostensae,

Fides fran-

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxxI iulii mocxc, pontificatus nostri anno 1. Dat. die 31 iulii 1690, pontif. anno I.

### XXI.

Conceduntur privilegia capellanis communibus Sanctitatis Suae 1.

> Alexander Papa VIII, ad futuram rei memoriam.

Grata familiaritatis obseguia, quae dilecti filii Ioachinus Tenacciolus, presbyter Civitatis Castelli, canonicus collegiatae ecclesiae S. Nicolai in Carcere Tulliano de Urbe, ac Carolus Emidius Ridolphus Asculanensis, Hieronymus Novariensis respective civitatum vel dioecesum, Ioannes Dominicus Cozzardus Romanus, et Bernardinus Brusetti Venetus, presbyteri, moderni capellae nostrae pontificiae capellani, familiares nostri, nobis et Apostolicae Sedi hactenus impenderunt, et adhuc sollicitis studiis impendere non desistunt, necnon vitae ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, quibus eorum personas tam familiari experientià quam etiam fide dignorum testimoniis iuvari percipimus, nos inducunt ut illis reddamur ad gratiam liberales.

Hinc est (quae sequentur vide in laudatis constitutionibus citatis infra in notâ ad rubricam).

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 11 augusti MDCXC, pontificatus nostri anno 1. Dat. die 2 augusti 1690, pontif. anno I.

1 Huic similes sunt const. Innocentii XI, edit. MDCLxxx, die 13 martii, pontif. IV, et Innocentii XII edit. MDCXCIII, die 4 decembris, pontif. II.

#### XXII.

Declarantur nulla extensio regaliae, quatuor propositiones, et reliqua peracta a Clero Gallicano in et extra comilia an. MDCLXXXII 1.

### Alexander Papa VIII, ad perpetuam rei memoriam.

Inter multiplices pastoralis officii no- Procemium. stri curas, quibus iugiter premimur, in illam peculiari studio incumbimus, ut A postolicae Sedis ac universalis<sup>2</sup> Ecclesiae necnon etiam singularum ecclesiarum iura ubique sarta tecta ac illibata tueri et conservare, eaque adversus quaecumque, per quae illis aliquid detrimenti inferri potest, tradità nobis divinitus potestate vindicare<sup>3</sup> satagamus, sicut, omnibus mature ac debite pensatis, iustitiae ac rationi consentaneum esse in Domino arbitramur.

- § 1. Cum itaque, ex quo primum hu- Peracta in comilitatem nostram inscrutabili divinae suae providentiae arcano in supremâ militantis Ecclesiae speculà collocavit Altissimus, prae ceteris, quae pontificiae nostrae sollicitudini sese obtulere, negotiis, illa in primis gravissima ac nobis, qui carissimum in Christo filium nostrum Ludovicum Francorum regem christianissimum et florentissimum illius regnum in visceribus gerimus charitatis, permolesta et plane acerba acciderint, quae sive adversus dicti regni ecclesiarum iura, sive adversus Romani Pontificis et Ecclesiae universae auctoritatem nonnulli venerabiles fratres archiepiscopi, episcopi et alii eiusdem regni ecclesiastici viri in comitiis cleri gallicani
- 1 Declarata fuere nulla acta consilii regii Castellae ab Innocentii XI const. edit. MDCLXXVIII, die 28 novembris, pontif. III, et nullum edictum praetoris Cremonensis ab Innocentii XII constit. edit. MDCXCIII, die 1 septembris, pontif. II.
  - 2 Edit. Main. legit universali (R. T.).
  - 3 Male edit. Main. legit vindicata (R. T.).

Parisiis anno mocexxxii congregati, tum praestito inibi per eos extensioni illius iuri, quod vocant regaliae, ad omnes dicti regni ecclesias assensu, tum edità subinde de potestate ecclesiastică quatuor propositiones continente declaratione peregerunt, quaeque ipsa comitia subsecuta fuerunt mandata, arresta, confirmationes, declarationes, epistolae, edicta et decreta quaccumque, a quibusvis personis, sive ecclesiasticis sive laicis, quavis auctoritate et potestate fungentibus, edita seu publicata, necnon quae aliàs demum nonnullis abhinc annis in regno praefato eidem Sedi Apostolicae, Romanaeque Ecclesiae, seu quibuscumque aliis ecclesiis, monasteriis et locis piis, illorumque respective personis, rebus, bonis et iuribus, seu alias iurisdictioni vel immunitati aut libertati ecclesiasticae quomodolibet praeiudicialia quovis modo peracta ac gesta fuerunt: haec nos, qui iurium ecclesiasticorum assertores in terris a Domino constituti sumus, dies noctesque in amaritudine animae nostrae cogitantes, manus nostras cum lacrymis et suspiriis levavimus ad Dominum, eunique toto cordis affectu rogavimus, ut nobis potenti gratiae suae auxilio adesset, quo arduâ hac in re commissi nobis apostolici muneris partes salubriter exequi valeremus. Eaque consideratione adducti, ac ne supremo iudici rationem villicationis nostrae reddituri negligentiae in credità nobis administratione argueremur, quantum divina bonitas dedit, nihil hucusque praetermisimus, quo praeiudicialia praefata ab iismet, qui ea peregerant, ex animo retractarentur.

Irritantur a Pontifico.

§ 2. Verum, quo efficacius ac uberius Sedis praefatae, Ecclesiae universae, iurisdictionisque et immunitatis ac libertatis ecclesiasticae, ecclesiarumque, mo-

1 Edit. Main. legit MDCLXXXI (R. T.).

nasteriorum et locorum priorum huiusmodi, illorumque personarum praedictarum indemnitati perpetuis futuris temporibus consultum sit, auditis quamplurimis ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, et nonnullorum in sacrâ theologiâ magistrorum, ac etiam in decretis doctorum ad examen negotii huiusmodi a nobis specialiter delectorum, qui illud' mature discusserunt, remque totam nobis exposuerunt, sententiis, quantum nobis ex alto conceditur providere volentes, ac felicis recordationis Innocentii Papae XI praedecessoris nostri, qui, occasione rescribendi ad litteras quibus archiepiscopi et alii ecclesiastici viri supradicti de rebus ab ipsis gestis certiorem eum reddiderant, per quasdam in simili formà Brevis die xi aprilis moclxxxii expeditas litteras improbavit, rescidit et cassavit quae in dictis comitiis acta fuerant in negotio regaliae, cum omnibus inde secutis, et quae subinde attentari contigisset, eaque perpetuo irrita et inania declaravit, vestigiis inhaerentes, necnon in dictis comitiis anni MDCLXXXII tum circa extensionem iuris regaliae quam circa declarationem de potestate ecclesiastică huiusmodi actorum, ac etiam omnium et singulorum mandatorum, arrestorum, confirmationum, declarationum, epistolarum, edictorum, decretorum, quavis auctoritate, sive ecclesiastică, sive etiam laicali editorum, seu publicatorum, nec non aliorum quomodolibet praeiudicialium praefatorum in regno supradicto quandocumque et a quibusvis ac ex quacumque causâ et quovis modo factorum et gestorum, ac inde secutorum quorumcumque, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem de necessitate requirentium, tenores et datas,

1 Edit. Main. legit illum (R. T.).

etiam veriores, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis et exactissime specificatis habentes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnia et singula, quae tam quoad extensionem iuris regaliae, quam quoad declarationem de potestate ecclesiastică, ac quatuor in eâ contentas propositiones in supradictis comitiis Cleri Gallicani anno mpclxxxII habitis acta et gesta fuerunt, cum omnibus et singulis mandatis, arrestis, confirmationibus, declarationibus, epistolis, edictis, decretis, a quibusvis personis, sive ecclesiasticis, sive laicis, quomodolibet qualificatis, quavis auctoritate et potestate etiam individuam expressionem requirente fungentibus, editis seu publicatis, nec non reliqua omnia quotcumque et qualiacumque eidem Sedi Apostolicae Romanaeque Ecclesiae, vel iurisdictioni, immunitati vel libertati ecclesiasticae, seu aliàs ecclesiis, monasteriis, illorumque respective personis, rebus, bonis, privilegiis, praerogativis et iuribus quibuscumque quomodolibet praeiudicialia, in dicto regno peracta et gesta, cum omnibus et singulis quandocumque et quomodocumque inde secutis et quocumque tempore secuturis, ipso iure nulla, irrita, invalida, inania, viribusque et effectu penitus et omnino vacua ab ipso initio fuisse et esse ac perpetuo fore, neminemque ad illorum, seu cuiuslibet eorum, etiamsi iuramento vallata sint, observantiam teneri, neque ex illis cuiquam aliquod ius, vel actionem, aut titulum, etiam coloratum, vel possidendi aut praescribendi causam, etiamsi longissimi et immemorabilis temporis possessio, etiam citra ullam interpellationem vel interruptionem, subsecuta sit

vel subsequatur, acquisitum fuisse nec esse, minusque ullo tempore acquiri et competere, neque illa ullum statum facere vel fecisse, sed, perinde ac si nunguam emanassent vel facta fuissent, pro non extantibus et non factis perpetuo haberi debere, tenore praesentium declaramus. Et nihilominus, ad abundantiorem cautelam, ac quatenus opus sit, acta et gesta praefata, aliaque praemissa omnia, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, improbamus, cassamus, irritamus et annullamus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, et contra illa, deque eorum nullitate coram Deo protestamur.

litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque in prae-

missis interesse habentes, etiam specifica et individua mentione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati. citati et auditi, neque causae, propter quas eaedem praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae aut ullo modo iustificatae fuerint, aut ex alia quacumque causa, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vel invaliditatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium vel habere praetendentium consensus, aliove quocumque etiam quantumlibet magno ac incogitato inexcogitabilique defectu, aut ex alio quovis capite, a jure, vel facto, aut statuto, consuetudine, vel privilegio resultante, notari, impugnari, invalidari,

retractari, in controversiam vocari, seu

ad terminos iuris reduci ullatenus posse;

sed ipsas praesentes litteras semper et

perpetuo firmas, validas et efficaces exi-

stere et fore, suosque plenarios et in-

tegros effectus sortiri et obtinere, ac

ab omnibus et singulis, ad quos spe-

§ 3. Decernentes easdem praesentes Clausulae.

ctat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari; sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et Sedis Apostolicae praefatae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio,

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac apostolicis et in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, et, quatenus opus sit, nostrà et cancellariae apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, legibus quoque etiam imperialibus et municipalibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, seu quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, concessionibus et litteris apostolicis quibuscumque locis et personis, etiam regali et alià quavis sive ecclesiastică sive mundană dignitate fulgentibus, et aliàs quomodolibet qualificatis et specialem expressionem requirentibus, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, ac consistorialiter, et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis, ac pluries iteratis et quantiscumque 1

1 Edit. Main. legit quarumcumque (R. T.).

vicibus approbatis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenori bus specialis et specifica, individua et expressa, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio facienda aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, formas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis, insertis ac servatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, specialiter et expresse derogamus, a derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in euclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum et gentium in iudicio et extra habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die iv augusti MDCXC, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 4 augusti 1690, pontif. anno 1.

#### XXIII.

Prohibetur, ne augeantur vel diminuantur sine S. Sedis licentiâ onera solvi solita aerario hospitalis sancti Ioannis Hierosolymitani 1

1 Concessa fuit facultas recipiendi nonnullos magno magistro ab Innocentio XI constit. edit. MDCLXXXVI, die 25 iunii, pontif. x, et ab Innocentio XII editae fuere nonnullae ordinationes contra frequentem receptionem ad habitum constit. ed. MDCXCVII, die II maii, pontif. VII.

### Alexander Papa VIII, ad perpetuam rei memoriam.

Causa constitutionis.

§ 1. Cum, sicut accepimus, quamplurimae et sane gravissimae expensae, quas hospitale sancti Ioannis Hierosolymitani, iuxta laudabilia ipsius instituta, tam pro assiduis hospitalitatis officiis in proximos exercendis, quam pro diuturnis ad catholicae fidei defensionem et propagationem adversus christiani nom nis hostes gerendis bellis sustinere cogitur, certos eiusdem hospitalis redditus, in contributionibus, responsionibus, aliisque quovis nomine nuncupatis oneribus per priores, baiulivos ac praeceptores seu commendatarios dicti hospitalis communi aerario ipsius hospitalis solvi consuetis, ac dudum super prioratibus, baiulivatibus et praeceptoriis, seu commendis hospitalis praefati vigore statutorum seu stabilimentorum ac ordinum capitularium eiusdem hospitalis auctoritate apostolicâ confirmatorum, seu aliàs auctoritate praesatà impositis consistentes, longe excedant:

Prohibitio

§ 2. Nos, eiusdem hospitalis indemniproprio facta tati, ac simul, ne maioribus oneribus sub excommu-nicationis poe- priores, baiulivi ac praeceptores seu commendatarii praefati, his praesertim calamitosis temporibus, praegraventur, quantum cum Domino possumus, providere volentes, motu proprio, et ex certà scientià ac maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ne de cetero magnus magister, ac conventus, fratres, consilium, capitulum generale, et alia tribunalia quaecumque, aliaeve quaelibet quavis praeeminentià et potestate fungentes personae, hospitalis praefati sub quovis quaesito colore, causà vel praetextu, absque nostrá seu Romani Pontificis pro tempore existentis licentià, constitutiones, responsiones, aliaque onera praefata, super prioratibus, baiulivatibus, praeceptoriis seu commen-

dis, et aliis quibuscumque beneficiis hospitalis praedicti, ut praefertur, imposita, augere vel diminuere, seu ut augeantur seu diminuantur permittere aut consentire audeant seu praesumant, sub excommunicationis latae sententiae poenâ per contrafacientes eo ipso absque alià de claratione incurrendà, tenore praesentium interdicimus et prohibemus. Practerea, quod de cetero contributiones, responsiones, aliaque onera praedicta communi aerario dicti hospitalis, prout hactenus observatum fuit, omnino solvi debeant, earumdem tenore praesentium statuimus et ordinamus.

§ 3. Mandantes propterea dilectis siliis magno magistro et consilio dicti hospitalis, omnibusque aliis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, ut easdem praesentes litteras in cancellarià eiusdem hospitalis recipiant et admittant ac registrent, recipique et admitti ac registrari curent et faciant, ac decernentes ipsas praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu nostrae aut Sedis Apostolicae intentionis, vel quocumque alio defectu notari, redargui, impugnari, in ius vel controversiam revocari, aut adversus illas quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari minime posse; sicque ab omnibus censeri et per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac quaecumque dicti hospitalis tribunalia, necnon S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, dictaeque Sedis nuntios, et quosvis alios quacumque auctoritate fungentes, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scien-

ter vel ignoranter, contigerit attentari; salvà tamen eisdem magno magistro et consilio facultate in casibus particularibus, prout aequitas et iustitia exegerint, et dummodo trium saltem ex quatuor partibus ipsius consilii per secreta suffragia praestandus ad id accedat assensus, providendi.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti hospitalis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis usibus et naturis, ac ordinationibus capitularibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem hospitali, illiusque magno magistro et conventui, fratribus et personis quibuslibet, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolis clausulis et decretis, etiam motu, scientià, ac potestatis plenitudine paribus, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, ac pluries et quantiscumque vicibus confirmatis, approbatis, iteratis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia evpressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

rem, sub annulo Piscatoris, die v augusti MDCXC, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 5 augusti 1690, pontif. anno I.

#### XXIV.

Confirmatur, innovatur, declaratur et ampliatur constitutio Pii V circa delationem armorum'.

> Alexander episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Etsi cuncta, quae ex circumspecta Exordium.

Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum providentià processerunt, debitae exequationi demandanda esse censeamus; sollicitudini, peculiari quadam ratione, convenire existimamus, ut ea. quae ad perniciosas committendorum homicidiorum occasiones submovendas

provide prudenterque constituta esse noscuntur, apostolici muniminis nostri patrocinio constabiliamus, ac, quatenus opus sit, innovemus, illaque extendamus et declaremus, ac aliàs desuper disponamus, prout in Domino conspicimus

salubriter expedire.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda- Summa constitionis Pius Papa IV, praedecessor noster, contra gestantes cum experientia compertum habuisset brevioris nonex homicidiis huiusmodi quamplura expalmerum illis tormentulis igneis archibusetis vulgariter nuncupatis (quae occulte deferri possunt et ad necem inferendam aptiora et fere inevitabilia esse videntur) in dies committi et perpetrari, nec eâtenus, ob proclamata etiam sub gravissimis poenis a rectoribus provinciarum et terrarum nobis, tunc sibi, et S. R. E. subiectarum, ab illis deferendis, ob sicaricrum copiam et audaciam, cessari et

1 Dicta constitutio Pii V ed. fuit MDLXX I, die 12 februarii, pontif. vii, qua extensa fuit Pii IV Datum Romae, apud S. Mariam Maio- | constit. ed. MDLXII, die 6 martii, pontif. nr.

abstineri, quinimo passim et indistincte, non secus ac cetera arma minus prohibita, ab omnibus fere gestari, proditorium et abominabile ac detestandum armorum genus huiusmodi penitus et omnino destruere ac ab almâ Urbe aliisque terris nostris, tunc suis, praedictis in totum eliminare volens, per quasdam suas anno Incarnationis Dominicae MDLXII, pridie nonas martii, pontificatus sui anno III, expeditas litteras, perpetuo sancivit nemini, cuiuscumque esset dignitatis, gradus, ordinis, conditionis aut praceminentiae, licere genus armorum huiusmodi, quod brevioris duorum palmorum mensurae existeret, publice vel occulte, tam per Urbem, civitates et loca praedicta, quam etiam in itineribus, quoquomodo, aut quovis etiam militiae aut exequutionis iustitiae praetextu, deferre, minusque in domibus aut alibi retinere, vendere, emere, aut permutationis, in solutum dationis, pignoris vel quocumque alio titulo recipere; quinimo, quicumque illa habuissent, intra certum in eisdem litteris praefixum terminum, in eâdem Urbe, illius gubernatori, in aliis vero locis praedictis, rectori vel praesidi, aut etiam gubernatori, seu cuivis alii superiori loci, in quo ea habentes fuissent, denuntiare et ad eum perferre seu perferri facere, ac penes ipsum, in loco ad id deputando servanda, dimittere tenerentur; qui vero contra fecissent, dictumque genus armorum dicto termino elapso retinuissent, crimen laesae maiestatis et rebellionis, ac poenas pro illo a iure inflictas, eo ipso incurrerent. Et Item consti-subinde recolendae memoriae Pius Pa-tatio refertur Pii V. na V etiam proedecesses see pa V, etiam praedecessor noster, vestigiis eiusdem Pii IV praedecessoris inhaerens, necnon attendens quod eadem ratio militabat etiam in aliis armis, veluti pugionibus, et aliis armorum generibus, quae occulte deferri possunt, et |

cupiens quod metu eiusdem poenae a similium armorum delatione et eorum usu quilibet abstineret, motu suo proprio, praefatae Pii IV praedecessoris constitutioni addens, perpetuo pariter sancivit nemini, cuiuscumque dignitatis, gradus, ordinis, conditionis et praeeminentiae existeret, licere pugiones, cultellos, nec aliud quodvis genus armorum brevioris mensurae trium palmorum (exceptis tamen cultellis aptis ad incidendum panem, qui tamen esse non possent maioris longitudinis unius palmi et sine cuspide, et, ut vulgo dicitur, spuntati) in Urbe, civitatibus et locis Status nostri, tunc sui, Ecclesiastici praefatis et suburbiis, quovis modo, aut etiam quovis militiae aut exequutionis iustitiae praetextu, deferre; qui vero contrafecissent, dictumque genus armorum detulissent, poenas in praedictà Pii IV praedecessoris constitutione expressas incurrerent; inhibendo praeterea omnibus et singulis, etiam de latere legatis, ne sub indignationis suae, et quibuscumque vicelegatis, gubernatoribus, rectoribus, praesidentibus ac aliis ministris, et Sedis Apostolicae ac civitatum et terrarum praefatarum officialibus, ne sub suspensionis a divinis ac excommunicationis latae sententiae, aliisque arbitrio suo poenis, cuiquam tale genus armorum sub quovis colore deferen di licentiam et facultatem, ad quodcumque etiam brevissimum tempus, concedere auderent vel praesumerent, decernens<sup>2</sup> nihilominus licentias et facultates sic concedendas nullas penitus et invalidas existere, ac, illis non obstantibus, eos, qui sub illarum clypeo dictum genus armorum detulissent, poenam praefatam omnino incursuros, et

1 Vocem deferre importune hîc interiectam delemus (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit decernentes (R. T.).

aliàs, prout in ipsius Pii V praedecessoris desuper pridie idus februarii, pontificatus sui anno vii, emanatis litteris, quarum et praesatarum Pii IV praedecessoris litterarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur.

Praedictae constitutiones confirmaniur.

§ 2. Cum autem, sicut' non sine animi nostri dolore accepimus, eo quia iustitiae ministri eadem diligentia, qua supradicta Pii IV praedecessoris constitutio exacte hactenus observata et exequutioni demandata fuit, evequutioni pariter et observantiae alterius Pii V etiam praedecessoris constitutionis supradictae similiter invigilare neglexerunt, tametsi eiusdem observantia in omnibus a Congregatione pro tempore existentium S. R. E. cardinalium consultationibus negotiorum ditionis temporalis eiusdem S. R. E. praepositorum, necnon a pro tempore pariter existentibus dictae Urbis gubernatoribus emanatis generalibus bannimentis demandetur, quamplura homicidia praefatis brevioribus armis, quae insidiose celantur, talique celeritate, ut eorum ictus pene inevitabiles sint, impugnantur, facillime et frequenter perpetrari soleant: hinc est quod nos, quieti et tranquillitati nostrorum et eiusdem Sedis in temporalibus subditorum consulere, ac malis huiusmodi et occasioni homicidiorum praefatorum, quae animarum saluti ac reipublicae bono adeo sunt perniciosa, occurrere, ac aliàs in praemissis, quantum in Domino possumus, providere volentes, motu proprio, ac ex certâ scientià el matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, constitutionem per praefatum Pium V praedecessorem desuper ut praesertur editam, omniaque

1 Vocem sicut nos addimus (R. T.).

et singula in ea contenta et expressa, perpetuo approbamus, confirmamus, et quatenus opus sit, innovamus, eaque inviolabiliter inconcusse et perpetuo servari et exequi volumus et mandamus.

§ 3. Et insuper decernimus et sancimus nemini cuiuscumque dignitatis, roma armorum status, gradus, ordinis, conditionis et toto Siatu Ecpraeeminentiae, etiam speciali mentione poenis laesae seu notâ digno, licere in Urbe praefatâ rebellionis. eiusque districtu et in toto Statu Ecclesiastico nobis et dictae Sedi tam immediate quam mediate subjecto, comprehensis etiam quatuor legationibus, ac civitatibus Bononiensi, Ferrariensi, Beneventana, aliisque civitatibus, terris et locis etiam specialem et individuam expressionem ac nominationem requirentibus, pugiones, cultellos et parvas sicas, seu eos qui vulgo nuncupantur stortini, ac aliud quodvis genus armorum brevioris mensurae trium palmorum mensurae vulgariter denominatae canne romane ad usum mercatoris, sub poenis laesae maiestatis et rebellionis irremissibiliter exequendis (exceptis dumtaxat cultellis aptis ad incidendum panem, qui tamen maioris longitudinis unius palmi esse non possunt, sintque sine cuspide, et, ut vulgo dicitur, spuntati, necnon aliis instrumentis ad usum propriae artis, quam quisque exercet, necessariis, et in actu exercitii eiusdem artis, et non aliàs), deferre.

§ 4. Ad haec, huiusmodi genus armo- 11em corum rum quae sunt propria sicariorum et dem poenis. apta ad committenda delicta nullo unquam tempore reipublicae deservire posse considerantes, sub iisdem poenis ilorum retentionem domi, in apothecis et alibi, introductionem in dictum Statum Ecclesiasticum, fabricationem, venditionem, permutationem, in solutum vel in pignus dationem seu receptionem. et quodcumque aliud genus contractus,

Interdicitur

prohibemus, volentes et mandantes quod quicumque in Urbe et districtu praesatis, etiam in locis baronalibus commorantes, intra viginti dierum spatium a die publicationis praesentis constitutionis in infrascriptis locis faciendae computandum, ad tribunal praefatae Urbis gubernatoris, in aliis vero locis totius Status nostri Ecclesiastici, etiam mediati, intra triginta dierum spatium a die publicationis supradictae computandum, ad legatos et gubernatores superiorem in provincià non recognoscentes, eadem arma deferre teneantur, ut statim frangantur, et fracta subinde ad dominorum beneplacitum restituantur.

Declaratio et ampliatio. Ea-

§ 5. Considerantes propterea quantum dem interdicun-sacris canonibus adversetur, noceatque tur ecclesiasticis sub maxima disciplinae ecclesiasticae, quod clerici, quorum arma sunt lacrymae et orationes, huiusmodi arma deferant, declaramus, et, quatenus opus sit, decernimus, sub praesenti ac supradictis Pii IV ac Pii V praedecessorum constitutionibus tam clericos quam alios omnes et singulas personas ecclesiasticas, etiam quomodolibet exemptas, tam saeculares quam cuiusvis Ordinis, congregationis, societatis et instituti, etiam de necessitate specialiter exprimendi, necnon militiarum quarumcumque, etiam hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, regulares, vel alias immunitate personali quomodolibet fruentes et gaudentes comprehendi; mandantes propterea et maxime praecipientes venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis, aliisque locorum Ordinariis, ac, respectu regularium, pro delatione tamen seu retentione dictorum intra claustra delinquentium, eorum superioribus regularibus ibidem, quatenus praemissa omnia exequi curent et faciant, et contra transgressores ad maiorem poenam, quam tribunal ecclesiasticum pro quocumque graviori et atroci

delicto imponat seu imponere valeat, irremissibiliter procedant.

§ 6. Declarantes et mandantes quod contravenien. ad sese eximendum a poenis praesatis fragari potenit. allegari non suffragabitur non constare de dolo vel malà contravenientium qualitate, nec relevabunt seu proderunt familiaritates, litterae patentes, inhibitiones et licentiae concessae et concedendae, seu privilegia cuiuslibet congregationis, iudicis et tribunalis, etiam supremi, ac officialium ministrorum et exeguutorum iustitiae in quocumque actu et servitio, nullo prorsus excepto, necnon cuiuscumque militiae, etiam illius quae nuncupatur di leva, seu alterius nostro et Romani Pontificis pro tempore existentis actuali servitio destinatae, castellanorum, gubernatorum armorum, aliorumque officialium maiorum, ac quocumque militari munere etiam supremo fungentium, almae Domus Lauretanae. necnon cuiusvis Ordinis, congregationis, societatis seu instituti, vel militiarum quarumcumque, etiam hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, et quarumvis personarum etiam eminenti statu constitutarum, et alia quavis sive ecclesiastica sive mundana dignitate fulgentium, et aliàs quomodolibet qualificatarum, facultatis cameralis, ac ministerii, seu ministrorum etiam principalium Camerae nostrae Apostolicae, tametsi praedicti vel aliqui ex eis essent speciali notă seu expressione digni, nullisque personis privilegiatis et privilegiatissimis exceptis; volentes, praemissis non obstantibus, ad exequutionem praesatarum poenarum irremissibiliter contra omnes et singulos contravenientes esse omnino deveniendum, et tum ad fisci nostri instantiam, quam ex officio, et per inquisitionem, ac omni alio meliori mode posse procedi.

1 Edit. Main. legit nuncupantur (R. T.),

Clausulae.

§ 7. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, assertis consuetudinibus apostolicis, quas, si quae forent, per praesentes improbamus nullasque et invalidas esse declaramus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum forsan quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specifica, expressa et indidua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formå in illis traditå observatā, inserti forent, eisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, ad effectum praesentium, illisque aliàs' in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat harum serie derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque; volentes quod in aliis quam praemissis privilegiati, seu habentes litteras patentes, omnibus aliis exempticnibus et privilegiis legitime competentibus perfruantur, eâ tamen conditione quod realiter et cum effectu registrari curaverint vel curent in cancellariis legatorum et gubernatorum privilegia, litteras patentes et titulos exemptionis ad formam et tenorem edictorum de mandato Romanorum Pontificum nostrorum praedecessorum, et signanter piae memoriae Clementis X sub datum die xxvIII iulii anno Domini mdclxxiv, et Innocentii XI sub die vii novembris anno moclxxvi, publicatorum, quae exacte observari, suumque plenum effectum habere, ac si hîc de verbo ad verbum inserta existerent, ordinamus.

§ 8. Volumus autem, quod, lapsis de- Fides trancem respectu dictae nostrae Urbis, et vi-sumptorum. ginti diebus respectu totius praefati nostri Status Ecclesiastici, postquam praesentes valvis ecclesiae Lateranensis et basilicae Principis Apostolorum eiusdem Urbis et in acie Campiflorae per aliquem ex nostris cursoribus affixae et publicatae fuerint, omnes et singulos, tam in Urbe quam in Statu praefatis existentes, perinde obligent et arctent, ac si unicuique eorum personaliter et nominatim intimatae fuissent; quodque earum transumptis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et alicuius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae eisdemmet praesentibus, si exhibitae vel ostensae essent, adhiberetur.

§ 9. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio posceat paginam hanc nostram confirmationis, innovationis voluntatis, mandati, decreti, sanctionis, extensionis, prohitionis, declarationis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis Dominicae MDCXC, idibus augusti, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 13 augusti 1690, pontif. anno 1.

## XXV (al. 35).

Condemnantur duae theses, seu propositiones, una tamquam haeretica, altera tamquam scandalosa, temeraria et piarum aurium offensiva.

Feriâ v die xxIV augusti MDCXC,

In congregatione generali sanctae Roma-1 Male ed. Main. legit aliis pro aliàs (R. T.). | nae et universalis Inquisitionis habità in

palatio apostolico Quirinali coram sanctissimo domino nostro Alexandro divina providentia Papa VIII ac eminentissimis et reverendissimis dominis S. R. E. cardinalibus in totà republicà christianà contra haereticam pravitatem generalibus inquisitoribus a sanctâ Sede Apostolicâ specialiter deputatis,

Exordium,

Sanctissimus dominus noster Alexander Papa VIII non sine magno animi sui moerore audivit duas theses seu propositiones, unam denuo et in maiorem fidelium perniciem suscitari, alteram de novo erumpere. Et, cum sui pastoralis officii munus sit oves sibi creditas a noxiis pascuis avertere et ad salutaria semper dirigere, dictarum thesium sive propositionum examen pluribus in sacrâ theologià magistris, ac deinde eminentissimis et reverendissimis dominis cardinalibus contra haereticam pravitatem generalibus inquisitoribus sedulo commisit. Qui, pluries et mature discussis infrascriptis thesibus seu propositionibus, super unaquaque ipsarum sua suffragia Sanctitati Suae singillatim exposuerunt.

### Propositiones condemnatae.

1. « Bonitas obiectiva consistit in convenientià obiecti cum naturà rationali, formalis vero in conformitate actus cum regulà morum. Ad hoc sufficit ut actus moralis tendat in finem ultimum interpretative: hunc homo non tenetur amare, neque in principio, neque in decursu vitae suae moralis ».

II. « Peccatum philosophicum, seu morale, est actus humanus disconveniens naturae rationali et rectae rationi; theologicum vero et mortale, est transgressio libera divinae legis. Philosophicum, quantumvis grave, in illo qui Deum vel ignorat, vel de Deo actu non cogitat, est grave peccatum, sed non est offensa Dei, neque peccatum mortale dissolvens amicitiam Dei, neque aeterna poena dignum ».

Quibus peractis, Sanctissimus, omnibus Ipsarum con-

plene et mature consideratis, primam demnatio. thesim seu propositionem declaravit haereticam, et uti talem damnandam et prohibendam esse, sicuti damnat et prohibet sub censuris et poenis contra haereticos et eorum fautores in iure expressis; secundam thesim seu propositionem declaravit scandalosam, temerariam, piarum aurium offensivam, et erroneam, et uti talem damnandam et prohibendam esse, sicuti damnat et prohibet, itaut quicumque illam docuerit, desenderit, ediderit, aut de eâ etiam disputaverit publice, seu privatim tractaverit, nisi forsan impugnando, ipso facto incidat in excommunicationem, a qua non possit (praeterquam in articulo mortis) ab alio quacumque etiam dignitate fulgente, nisi a pro tempore existente Romano Pontifice, absolvi. Insuper districte in virtute sanctae obedientiae et sub interminatione divini iudicii prohibet omnibus christifidelibus, cuiuscumque conditionis, dignitatis ac status, etiam speciali et specialissima nota dignis, ne praedictam thesim seu propositionem ad praxim deducant.

ALEXANDER SPERONUS sanctae Romanae et universalis Inquisitionis notarius.

Loco + sigilli.

Die XXIV augusti MDCXC supradictum decretum affixum et publicatum fuit ad valvas basilicae Principis Apostolorum, Cancellariae Apostolicae, in acie Campiflorae, ac in aliis locis solitis et consuetis Urbis, per me Franciscum Petrinum domini nostri P. P. et sanctissimae Inquisitionis cursorem.

# XXVI (al. 25).

Confirmatur et innovatur creatio Congregationis presbyterorum saecularium B. M. Assumptae Bracharensis,

eique privilegia et indulgentiae conceduntur 1

### Alexander Papa VII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordinm.

Ad pastoralis dignitatis fastigium, meritis licet imparibus, ineffabili divinae bonitatis abundantiâ evecti, divini cultus et animarum salutis incremento ac sidei catholicae propagationi, quantum nobis ex alto conceditur, intendimus, et propterea clericorum congregationes, id operari cupientes, propensis studiis promovemus et instituimus, favoribusque et gratiis prosequimur opportunis, prout conspicimus in Domino salubriter exnedire.

Erectio dictae Congregation's

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fead instar illa-cerunt dilecti filii presbyteri saeculares Nerii et B. M. Congregationis sub titulo B. Mariae Hissiponensis. Virginis Assumptae in civitate Bracharensi ordinarià auctoritate canonice (ut asseritur) erectae, quod aliàs tunc existens archiepiscopus Bracharensis eamdem Congregationem in dictà civitate pro presbyteris saecularibus, qui sub clausurâ voluntariâ absque votorum obligatione propriae alienaeque saluti studere, missionibus et verbi Dei praedicationi operam dare, ac sacramentales chistifidelium confessiones audire, aliquaº pietatis et christianae charitatis opera exercere deberent, ad instar Congregationum Oratorii sancti Philippi Nerii in ecclesià sanctorum Mariae in Vallicella et Gregorii de Urbe dudum auctoritate apostolicâ erectae, et B. Mariae Virginis Assumptae Ulyssiponensis a felicis recordationis Clemente Pa-

> 1 Similis Congregatio in civitate Portugalliensi confirmata fuit ab Innocentio XI constit. edità MDCLXXXIII, die 20 maii, pontif. VII; et ab hoc Pontifice in constit. edit. MDCXC, die 5 octobris, pontif. 1, concessa fuit quaedam facultas Presbyteris Missionis.

2 Forsan aliaque (R. T.).

pa X praedecessore nostro per quasdam suas in simili formâ Brevis die vi maii MDCLXXI expeditas litteras confirmatae, sub constitutionibus sive statutis particularibus pro eâdem Congregatione Ulyssiponensi editis et a praesato Clemente praedecessore per alias pariter in formà Brevis die xxiv augusti mdclxxii emanatas litteras approbatis, illorumque appendice, erexit et instituit.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio Preces dictosubiungebat, dicti exponentes praesata rorum. pietatis et charitatis opera exercere hactenus studuerint, illisque in futurum quoque iuxta pium dictarum Congregationum institutum adiuvante Domino operam dare intendant: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut sibi in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

§ 3. Nos igitur, ipsos exponentes, ut Confirmatio et ad pia et sacra opera huiusmodi prom-Congregationis. ptiores reddantur, uberioresque in vineå Domini fructus incrementum, dante Deo. proferre satagant, specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, veris existentibus narratis, et quatenus dicta Congregatio Bracharensis aliàs canonice erecta et instituta suerit, erectionem et institutionem ipsius Congregationis, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, perpetuo approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae

1 Edit. Main. legit canonicae (R. T.).

firmitatis robur adiicimus; et nihilominus in ecclesià dictae Congregationis unam praefatorum presbyterorum et clericorum saecularium in eam pro tempore recipi volentium Congregationem sub memorato titulo B. Mariae Virginis Assumptae, ad instar supradictarum Congregationum Oratorii sancti Philippi Nerii de Urbe et B. Mariae Virginis Assumptae Ulyssiponensis, dummodo tamen iidem presbyteri et clerici ordinationes et instituta dictarum Congregationum, aliàs a recolendae memoriae Paulo Papa V, praedecessore pariter nostro, ac praefato Clemente praedecessore respective confirmata, receperint seu recipiant, et illa pro viribus observare intendant, sub constitutionibus sive statutis illorumque appendice praedictis, auctoritate et tenore praesatis, itidem perpetuo erigimus et instituimus.

Privilegia et facultates illi concessa.

§. 4. Ac modernis et pro tempore existentibus praeposito et aliis presbyteris eiusdem Congregationis sic de novo erectae, qui ab Ordinario approbati fuerint, ut confessiones quorumcumque ad eos accedentium quocumque anni tempore audire, illisque, poenitentià debità pro modo culpae et aliis quae iniungenda fuerint iniunctis, absolutionem impendere salutarem possint et valeant; sacerdotes vero et clerici in eâdem Congregatione recepti, eorumque ministri, pro tempore quoque ibidem permanserint, parochis eorumque iurisdictioni minime subiaceant, ipsique sacerdotes sibi invicem, ac clericis et ministris praesatis, etiam laicis, quaecumque ecclesiastica sacramenta, quovis etiam Paschatis Resurrectionis Dominicae tempore, vice et loco parochi ministrare, superiores autem ipsius Congregationis per praesentes erectae, per se, vel alium, seu alios ex ipsis iam approbatis, suos

1 Vel lege vel adde quo (R. T.).

subditos a censuris, non tamen in casibus Sedi Apostolicae reservatis, neque in litteris die Coenae Domini legi solitis contentis, absolvere, illisque debitam poenitentiam similiter injungere; iidemque superiores receptos inobedientes et ipsius Congregationis constitutionum transgressores punire, et poenitentià pro modo culpae, servatà tamen formå ordinationum et inhibitionum huiusmodi, afficere, et, si sibi videbitur, cum consensu maioris partis dictae Congregationis, culpabiles eiicere, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, libere et licite similiter possint et valeant, dictà auctoritate, harum serie, concedimus et indulgemus. Praeterea presbyteris et clericis in eamdem Congregationem pro tempore receptis, ne ipsà Congregatione, etiam ex iustissima causa, nisi prius illam superiori Congregationis huiusmodi pro tempore existenti manifestaverint, egredi audeant quovis modo vel praesumant, sub excommunicationis latae sententiae poenà per contrafacientes eo ipso incurrenda, auctoritate et tenore praedictis prohibemus et interdicimus. Ac demum, quod praefata Congregatio perpetua sit et esse intelligatur, praesertim quoad missiones, subiecta omnimodae iurisdictioni archiepiscopi Bracharensis pro tempore existentis, a quo nihilominus ordinationes et instituta ipsius Congregationis immutari aut alterari minime possint, auctoritate praedictà, earumdem tenore praesentium, pariter perpetuo statuimus et ordinamus.

§ 5. Decernentes ipsas praesentes lit- Clausulae. teras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quos-

cumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Indulgentiae.

§ 6. Ut autem ecclesia Congregationis sic erectae in majori veneratione habeatur, et a christifidelibus Congregationis frequentetur' honoribus, aliique presbyteri et clerici saeculares ad ipsam Congregationem per praesentes erectam ingrediendam magis incitentur, omnibus et singulis presbyteris et clericis, qui eamdem Congregationem de cetero ingredientur, die primo corumdem ingressus, si vere poenitentes et confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, plenariam; ac ipsis nunc et pro tempore existentibus presbyteris et clericis, aliisque conviventibus eiusdem Congregationis, in eorum mortis articulo nomen Iesu corde, si ore nequiverint, invocantibus, etiam plenariam; necnon tam illis, quam aliis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui eiusdem Congregationis per praesentes crectae ecclesiam die festo Assumptionis beatae Mariae Virginis Immaculatae a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces essuderint, plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino etiam perpetuo concedimus et elargimur. Necnon tam presbyteris et aliis eiusdem Congregationis, quoties pro exhortationibus habendis convenerint, quam aliis utrius-

1 Male ed. Main. legit frequententur (R. T.).

que sexus christifidelibus eisdem exhortationibus interessentibus, decem annos; et qui ecclesiam dictae Congregationis in Purificationis, et Annunciationis, ac Nativitatis et Conceptionis beatae Mariae Virginis Immaculatae festis diebus a primis vesperis usque ad occasum solis festorum huiusmodi annis singulis devote visitaverint, et ut praesertur oraverint, septem annos et totidem quadragenas; eisdem vero presbyteris, et aliis dictae Congregationis, quoties divinis officiis in suâ ecclesià vel oratorio more eiusdem Congregationis celebrandis, aut congregationibus particularibus vel privatis et secretis pro quocumque opere pio exercendo interfuerint, aut infirmos consolati fuerint, sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, aut conscientiam suam, antequam cubitum eant, examinaverint, seu flagellis ad carnem castigandam se afflixerint, vel quinquies orationem dominicam et toties salutationem angelicam, tam pro animabus presbyterorum et aliorum dictae Congregationis, quam aliorum in Christi charitate defunctorum recitaverint, aut devium aliquem ad viam salutis reduxerint, vel ignorantes praecepta Dei et ea quae ad salutem sunt docuerint, aut quodcumque aliud pietatis vel charitatis opus exercuerint, toties, pro quolibet praefatorum operum, sexaginta dies de iniunctis vel aliàs quomodolibet debitis poenitentiis in formà Ecclesiae consuetà relaxamus.

§ 7. Non obstantibus, quatenus opus Derogati sit, regulà nostrà de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque apostolicis, ac in universalibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus. necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et

litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiii septembris mocxc, pontificatus nostri anno 1. Dat. die 13 septembris 1690, pontif. anno 1.

# XXVII (al. 26).

Conceditur presbyteris Congregationis Missionis, aliisque ei aggregatis, facultas absolvendi a casibus reservatis, et indulgentia plenaria1.

# Alexander Papa VIII, Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis,

salutem et apostolicam benedictionem.

Exordiam.

Caelestium munerum thesauros, quorum dispensatores a Domino constituti sumus, lihentar illis elargimur, quos pro sua in Deum et proximos charitate

1. Extat quaedam facultas concessa superiori generali huius Congregationis ab Innocentio XI const. edit. MDCLXXIX, die 5 iunii, pont. III; et ab Innocentio XII const. edit. MDCXCIX, die 21 martii, pontif. viii, confirmatae fuerunt eorumdem Presbyterorum Missionis constitutiones. In praecedenti Alex. VIII diplomate habes facultates Presbyterorum B. M. V. Assumptae.

ac catholicae religionis zelo animarum saluti procurandae omni studio incumbere intelligimus, ac eorum vota favoribus prosequimur opportunis, prout in eodem Domino conspicimus expedire.

§ 1. Cum itaque, sicut dilectus Ed- Facultatis conmundus Iolly, superior generalis Con-cessio, ut in rugregationis Missionis, nobis nuper exponi fecit, ipse presbyteros et alios dictae Congregationis in diversas christianae reipublicae provincias ad christifidelium salutem procurandam, iuxta dictae Congregationis institutum, mittere consueverit, et nonnulli presbyteri seu clerici in civitate Parisiensi Congregationi praefatae aggregati reperiantur, quorum director perpetuus est superior eiusdem Congregationis, quique una cum presbyteris ipsius Congregationis ad missiones proficiscuntur, et aliquando seorsim missiones huiusmodi magno cum fructu exercent: nos, eorumdem mittendorum pietatem et operam, eorumque ad quos illi mittentur religionem et devotionem spiritualibus gratiis confovere atque augere cupientes, praedicti Edmundi superioris generalis precibus nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praefatis presbyteris dictae Congregationis, nec non aliis presbyteris in civitate Parisiensi eidem Congregationi aggregatis, ut praesertur, qui cum deputatione seu consensu superioris dictae Congregationis, eorum directoris, missionibus operam dederint, ad audiendas christifidelium confessiones ab Ordinariis locorum approbatis, facultatem absolvendi quoscumque christifideles, eorum confessionibus diligenter auditis, a quibuscumque peccatis, delictis et excessibus, etiam in casibus Sedi Apostolicae reservatis, in foro conscientiae tantum, exceptis tamen casibus contentis in litteris die Coenae Domini legi solitis, ac solummodo in

locis, ad quae iidem presbyteri per Ordinarios fuerint ad exercendas missiones specialiter evocati, et ubi non erunt missionarii Congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum, ac iniuncta pro modo culpae poenitentià salutari, aliisque quae fuerint iniungenda, auctoritate apostolică, tenore praesentium, concedimus.

Indulgentia in actu missionis et ad septen-

§ 2. Praeterea, de omnipotentis Dei pro unica vice misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis presbyteris tam dictae Congregationis quam illi aggregatis praedictis, et aliis mittendis, ubi tamen non erunt missionarii supradictae Congregationis de Propagandà Fide, et aliis utriusque sexus christifidelibus, ad quos ipsi mittendi accesserint, nostram et apostolicam benedictionem per praesentes impertimus, nec non eisdem vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui pro sanctae Romanae Ecclesiae praedictae exaltatione, principum christianorum unione, infidelium conversione, haeresum extirpatione, prout unicuique suggeret devotio, pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, pro unicâ vice tantum, et in actu praedictae missionis, auctoritate et tenore praedictis, concedimus et elargimur. Ilortantes venerabiles fratres patriarchas, primates, archipiscopos, episcopos et alios ecclesiarum praelatos, rectores, ac verbi Dei praedicatores, ut in suis quisque ecclesiis, cum populus frequentior fuerit, praesentes litteras et omnia in eis contenta publicent et publicari faciant, ac omnem eisdem presbyteris et aliis favorem et auxilium in praemissis praestent. Praesentibus ad septennium tantum valituris.

§ 3. Volumus autem ut ipsarum prae- Transmontosentium transumptis, etiam impressis, rum adus. manu alicuius notarii publici, seu dictae Congregationis Missionis secretarii subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae seu eiusdem Congregatione munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v octobris, MDCXC, pontificatus nostri anno I. Dat. die 5 octobris 1690, pontif. anno I.

# XXVIII (al. 27).

Confirmatur decretum cardinalis protectoris super controversiis de residentià generalis, loco capitulorum, aliisque inter generalem et quosdam religiosos Ordinis B. Ioannis Dei Congregationis Hispaniae1

### Alexander Papa VIII. ad futuram rei memoriam.

§ 1. Nuper, pro parte dilectorum filio- Decisio dictarum moderni superioris generalis Con-siagum commus gregationis Hispaniae Ordinis B. Ioan-protectori. nis Dei, ac Francisci Pretell et Francisci Alvarez de Azevedo fratrum expresse professorum provinciarum Castellae et Portugalliae dictae Congregationis, nobis expositum fuit, quod (cum aliàs nonnullae controversiae inter cumdem superiorem generalem ex una, ac dictos Franciscum de Pretell et Franciscum Alvarez de Azevedo, tam proprio guam procuratorio nomine filectorum pariter filiorum Petri Fernandez de Ayllon, Hieronymi Bacherii et aliorum fratrum

1 Confirmata fuere decreta cuiusdam capituli intermedii ab Innocentio XI constit. ed. MDCLxxxvI, die 17 augusti, pontif. x; et a Clemente XI revocatae conventualitates constit. ed. MDCCIII (male edit. Main. legit. MDCCLXXIII) die 10 maii, pontif. III.

dictae Congregationis ex alterà partibus, de et super loco residentiae eiusdem superioris generalis, necnon convocatione seu celebratione capitulorum generalium et intermediorum dictae Congregationis, ac privatione seu suspensione supradicti Petri ab officio secretariatus Congregationis praedictae, rebusque aliis latius in processu causae deductis, exortae essent) nos negotium huiusmodi remisimus ad dilectum filium nostrum Gasparem S. R. E. presbyterum cardinalem Carpineum nuncupatum Ordinis praefati apud nos et Sedem Apostolicam protectorem, ut controversias praedictas, iam pridem in Congregatione venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità vertentes, decideret, eisque debitum finem imponeret. Unde idem Gaspar cardinalis et protector, cum pluries et voce et scriptis utramque partem coram se accersitam audivisset, visis subinde et consideratis dicti Ordinis constitutionibus, documentis publicis, totoque processu causae et causarum in partibus facto, aliisque omnibus necessariis et opportunis mature perpensis, decretum edidit tenoris qui sequitur, videlicet:

Decretom dicti cardinalis.

- « Gaspar titulo S. Mariae Transtyberim S. R. E. presbyter cardinalis Carpineus, sanctissimi domini nostri Papae vicarius generalis, et Ordinis beati Ioannis Dei apud Sanctam Sedem protector.
- » Cum sanctissimus dominus noster Alexander PP. VIII peculiari eius rescripto coram nobis exhibito dignatus fuerit arbitrio nostro benigne committere, ut controversias omnes iam pridem in sacrà Congregatione eminentissimorum et reverendissimorum dominorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità

vertentes inter fratres Franciscum Pretell et Franciscum Alvarez Azevedo Ordinis beati Ioannis Dei in regnis Hispaniarum, tam nomine proprio, quam procuratorio fratrum Petri Fernandez de Ayllon, Hieronymi Bacherii, et aliorum in supplici libello SS. D. N. porrecto enunciatorum, ex unâ, ac patrem fr. Emmanuelem de Errera procuratorem generalem dicti Ordinis regni Hispaniarum in Romanâ Curià existentem, partibus ex alterâ, de et super residentià eiusdem patris generalis, convocatione seu celebratione capitulorum generalium et intermediorum, necnon inquisitione et respective condemnatione supradicti patris fratris Petri Fernandez de Ayllon ob causas de quibus in processu desuper confecto et nobis exhibito, rebusque aliis coram nobis latius deductis, decideremus, ac debitum finem hisce litibus et controversiis imponeremus; cumque ad haec peragenda atque definienda pluries et voce et scriptis utramque partem coram nobis accersitam audiverimus, et deinde visis et consideratis Ordinis praedicti constitutionibus, documentis publicis, totoque processu causae et causarum in partibus facto, aliisque omnibus necessariis et opportunis, visis videndis, mature perpensis, tandem ad omnium harum controversiarum terminationem vigore praésentis nostri decreti distincte devenire ut infra statuimus:

I. D Auctoritate igitur ab eodem De residentià SS. D. N. nobis attribută, volumus atque decernimus, ut in posterum tam pater frater Ioannes de Cobaleda, praesens generalis, quam omnes et singuli futuri et pro tempore existentes generales suam residentiam facere teneantur in conventu. domo seu hospitali designando in futuro proximo capitulo generali suo tempore celebrando, cuius arbitrio atque declara-

remittere intendimus, prout praesenti decreto remittimus. Hortamur tamen et in Domino admonemus omnes et singulos vocales, ad quos spectabit dicto capitulo interesse, ut, circa hanc designationem loci seu conventus et hospitalis, id statuant, quod pro bono pacis ac religionis utilitate et incremento expediens esse censuerint; et interim pro eo tempore decurrendo usque ad primum capitulum futurum generale iniungimus patri fratri Ioanni de Cobaleda moderno generali, ut ipse unâ cum totă suâ curiâ residere teneatur in conventu vel hospitali Matriti, prout ibi residere mandamus:

De loso celebrationis capitalorum.

II. » Item, circa celebrationem capitulorum generalium et intermediorum, pari nostro perpetuo valituro decreto praecipimus, in futurum servandas esse constitutiones Ordinis in capit. xvi et xxxix, hoc est semper et in perpetuum praedicta capitula celebranda esse in loco, conventu seu hospitali a patre generali Ordinis eiusque definitorio pro tempore existente designando, quavis assertà consuetudine in contrarium non obstante, prout eliam in Congregatione episcoporum et regularium sub die xvii martii MDCLXXXIX resolutum fuit. Proindeque, modo incipiendo a capitulo intermedio ut infra celebrando, praesentis decreti tenore, ac virtute sanctae obedientiae, et sub poenis inferius exprimendis, iniungimus et mandamus eidem patri fratri Ioanni de Cabaleda, ut (nullà habità ratione alterius cuiuscumque convocationis sive a se sive ab aliis, quacumque auctoritate, superioritate et iurisdictione munitis, forsan anno proxime elapso factae, quas tamquam pro non factis haberi et nullius roboris ac momenti esse volumus atque mandamus) statim, visis praesentibus, se con-

tioni totalem huius rei terminationem | ferat ad conventum seu hospitale in civitatem Cordubae, ibique convocet omnes et singulos patres, seu fratres, ex quibus definitorium iuxta constitutiones, Ordinis componitur, ad effectum ut ad tenorem dictarum constitutionum ipse pater generalis cum suo definitorio pro celebratione futuri capituli intermedii determinet seu assignet locum illum sive conventum vel hospitale, quod magis commodum, utile aut necessarium pro rebus religionis agendis atque determinandis eidem definitorio videbitur; quatenus vero, vel temporis angustia, vel motus in religione exorti, et dissidia ad aures nostras cum maximi animi nostri admiratione perventa, non permitterent ut dicti convocatio definitorii in conventu vel hospitali Cordubensi ut supra peragi posset, tunc ad illos seu illa sedanda, prout decet et nos omnino exoptamus atque praecipimus, pro hac vice dictum proximum futurum capitulum intermedium celebretur in conventu sen hospitali Matritensi, prout ibi, ac non alibi, illud celebrari mandamus. Ex hac tamen provisione non intendimus auctoritati ac facultati, dicto patri generali et definitorio competenti, nec in minimo quoad hoc praeiudicari in posterum unquam; sed eam semper salvam et intactam remanere. Si vero dicti loci, conventus sive hospitalis determinatio vel designatio commode fieri valeat, pariter eidem patri generali praecipimus, ut novas litteras convocatorias pro celebratione dicti capituli intermedii (quod sub die III mensis maii proxime futuri in loco ut supra designando, vel in conventu sive hospitali Matritensi quoties definitorium prout supra convocari nequeat, fieri mandamus) expediat, et sub poenis arbitrio eiusdem patris generalis omnes et singulos vocales, qui debent et possunt commode interesse celebrationi huius capituli, convocet, ut omnes debito tempore valeant in unum convenire:

De electione officialium.

III. » Sicut autem in iisdem constitutionibus Ordinis cap. xxxix statuitur, electiones provincialium, priorum, aliorumque officialium faciendas esse in capitulo intermedio, et eius officium per triennium durare ac respective absolvere tempore capituli generalis; ita tamen committimus et mandamus servandam esse pariter dispositionem constitutionum, et ad earum praescriptum eligi novos provinciales, priores et ossiciales in hoc capitulo intermedio celebrando, illorumque provincialatus, prioratus et officia terminare debere in proximo capitulo generali, perinde ac si fuissent suo tempore electi; ita tamen ut ipsi provinciales, priores et officiales gaudere et potiri debeant omnibus iuribus, praerogativis et praeeminentiis, ac haberi et reputari debere, ac si integro triennio provincialatus et officia exercuissent, in eisque extitissent, etiam respectu intermediae vacationis, de qua fit mentio in dicto cap. xxxix constitutionum Ordinis:

iv. » Praeterea, ad tollendas omnes dubiorum causas atque occasiones, declaramus omnes priores, aliosque habentes vocem in capitulo intermedio iuxta tenorem earumdem constitutionum in dictis cap. xxxix et cap. xxv, interesse debere, ac vocem in antedicto proximo intermedio capitulo habere, etiamsi elapsum sit tempus triennale eorum officii, et capitulum intermedium tempore a constitutionibus Ordinis praescripto celebratum non fuerit:

Absolutio patris generalis a

v. » Quoniam autem, ut praesertur, consuris et poe- pater Ioannes de Cabaleda generalis fuit ex commissione tribunalis nunciaturae publice excommunicatus, privatus voce activa et passiva, et in alias poe-

nas condemnatus; propterea, ad omnem bonum finem et cautelam, ipsum patrem generalem absolvendum fore et esse duximus, prout praesentis decreti tenore ad cautelam ab excommunicatione forsan incursă, ex supradictis facultatibus nobis, ut supra, attributis, absolvimus et liberamus, atque itidem ab omnibus et quibuscumque aliis poenis irrogatis vel comminatis liberandum et absolvendum fore et esse, atque etiam a privatione vocis activae et passivae, prout absolvimus et liberamus, ac proinde eumdem patrem generalem, quatenus opus sit, esse in pristinum restituendum, ipsumque continuare debere seu manutenendum esse in dignitate et munere generalatus, exercitio totali suae auctoritatis et iurisdictionis, necnon iure vocis activae et passivae, omnibus et quibuscumque aliis praeeminentiis et praerogativis. prout in pristinum, quatenus opus sit, restituimus et manutenemus, ac amplius pro hac causà, seu occasione huius causae, non esse molestandum, prout amplius non molestari mandamus.

vi. Quo vero ad patrem fr. Petrum Redintegration Fernandez de Ayllon secretarium reli-ni. gionis, dicimus privationem seu suspensionem ab officio secretariatus a patre generali vel eius delegato demandatam, sive ab alio quocumque iudice etiam tribunalis nunciaturae factam, ac similem privationem vocis activae et passivae. necnon poenam relegationis et carcerationis, aliasque poenas, de quibus in sententià seu processu, non sustineri: et proinde dicimus et declaramus illas omnes et singulas revocandas esse, prout revocamus et abolemus. Procedentes tamen ex integro, et ex auctoritate nobis demandatâ, decernimus patrem fratrem Petrum Fernandez, ex quo satis luit ob carcerationem et diuturnam suspensionem ab ipso passam, absolvendum et

liberandum esse, prout absolvimus et liberamus, ac in officio secretariatus, illiusque exercitio, voce activa et passiva, omnibusque aliis honoribus et praerogativis manutenendum, seu, quatenus opus sit, reintegrandum fore et esse, prout manutenemus, et, quatenus opus sit, reintegramus, et pro hac causâ, pro qua a patre generali inquisitus et condemnatus fuit, amplius molestandum non esse, prout non molestari mandamus, et de et super praemissis perpetuum silentium imponendum fore et esse, prout imponimus. Admonemus tamen atque praecipimus patri fratri Petro Fernandez, ut in posterum, sub quovis praetextu vel quaesito colore, ab usu alearum et taxillorum omnino se abstineat, sub poenà privationis officii, vocis activae et passivae, omniumque aliorum honorum, praeeminentiarum et praerogativarum, et sub poenis carcerationis aliisque gravioribus arbitrio nostro:

Executio prae lictorum Omninm.

VII. » Et ita in omnibus servari volumus et mandamus, quibuscumque in contrarium non obstantibus; atque stricte patri Ioanni de Cabaleda generali, omnibusque aliis et singulis ad quos spectat, iniungimus atque mandamus, ut statim, visis praesentibus, parere debeant, et hoc nostrum decretum executioni demandare et in actis capituli intermedii registrare, sub poenis, contrafacientibus, privationis dignitatum et officiorum, vocis activae et passivae, et perpetuae inhabilitatis ad illas seu illa, nullitatis omnium et singulorum actorum, etiam excommunicationis, aliisque poenis arbitrio nostro incurrendis; ad quas irremissibiliter contra inobedientes, statim habità notitià inobedientiae, procedemus. Datum Romae, ex aedibus nostris hac die II februarii MDCXC.

G. cardinalis Carpineus, vicarius et protector et iudex deputatus ».

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, decretum huiusmodi, a relati decreti. memorato Gaspare cardinali protectore editum, ab utrâque parte unanimi consensu acceptatum fuerit; ac propterea iidem exponentes, illud, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effeclum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praeinsertum memorati Gasparis cardinalis et protectoris decretum, cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 3. Decernentes easdem praesentes Clausulas. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros esfectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Confirmatio

Perogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non, quatenus opus sit, provinciarum, Congregationis et Ordinis praefatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemisserum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides trapsumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii octobris mocxc, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 7 octobris 1690, pontif. anno 1.

### XXIX (al. 28).

## Confirmantur constitutiones monachorum Silvestrihorum "."

1 Nonnullae aliae constitutiones approbatae fuerunt ab Innocentio XI const. ed. MDCLXXXIII, die 15 ianuarii, pontif. vii; et a Clemente XI confirmatum fuit quoddam decretum congregationis generalis in const. ed. MDCCxx, die 20 maii, pontif. xx.

## Alexander Papa VIII. ad perpetuam rei memoriam.

Pastoris aeterni vices, licet immeriti, gerentes in terris, ea, quae, pro felici religiosorum virorum Altissimi obsequiis sub laudabili vitae monasticae instituto mancipatorum regimine et in vià mandatorum Domini directione, provide salubriterque constituta esse noscuntur, ut firma semper atque illibata persistant, apostolici muniminis, cum id a nobis petitur, praesidio libenter constabilimus.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fe- Hae constitucerunt dilecti filii abbas Salvator Sal-tae firerunt in vatori, procurator generalis Congrega-rali modlaxxviii tionis monachorum Silvestrinorum nuncupatorum Ordinis sancti Benedicti, et Ioannes Matthaeus Felicianus monachus expresse professus ac de praesenti abbas monasterii S. Stephani de Cacco nuncupati de Urbe dictae Congregationis, quod (cum aliàs, ad regulae eiusdem S. Benedicti praescriptum, nec non iuxta antiquorum ipsius Congregationis statutorum, variarum litterarum apostolicarum, quarumdam S. R. E. cardinalium Congregationum decretorum, ac capitulorum generalium ipsius Congregationis dispositionem, compilatae fuissent nonnullae constitutiones) vocales dictae Congregationis in eorum capitulo generali, mense iunio moclxxxvIII celebrato, concorditer, et nemine illorum discrepante, per vota secreta approbarunt, et proprià subscriptione firmarunt easdem constitutiones tenoris qui sequitur, videlicet:

#### PRIMA DISTINZIONE.

Cap. 1. Dell' offizio divino.

- 11. Del capitolo quotidiano.
- III. Della disciplina comune.
- IV. Delle confessioni particolari, e dei predicatori.
- v. Come debbano vivere i monaci in tempo d'estate.

- Cap. vi. In che tempo si debba osservare il digiuno.
  - VII. A che ora debba o i monaci affatigarsi.
- VIII. Come debbano portarsi i monaci in tempo della lezione.
- IX. Dell'ora d'andare in refettorio.
  - x. In quali giorni debbano usarsi c'bi quadragesimali.
- xI. Dell'ora della collazione.
- XII. Della collazione spirituale, e conferenza dei casi.
- XIII. Come si debbano portare i monaci dopo compieta.
- xiv. In quali stanze del monastero sia lecito entrare.
- xv. Del ricevere i novizî.
- XVI. Quali monaci e quando si debbano ordinare.
- XVII. Come si debbano portare i monaci, che vanno in viaggio, e del silenzio da osservarsi in mensa.
- xviii. Degl' infermi.
- XIX. Di quelli, che si cavano sangue e si medicano.
- xx. Della rasura de' monaci.
- xxi. De' vestimenti de' monaci.

Cap. I. Dell'offizio divino. Del mattutino.

1. Ne' luoghi dove saranno almeno se corali, sieno tenuti alzarsi a matutino, se in ciò non fossero per qualche giusta causa dispensati dal padre generale o dal capitolo generale; e il tempo di sonare da maggio sino a settembre a sei ore di notte, nel mese di settembre a sette, di ottobre a otto, di novembre a nove, di decembre e gennaro a dieci, di febbraio a nove, di marzo a otto, di aprile a sette. Udito, che averanno il primo segno, si levino subito, e speditisi da'loro particolari bisogni, vadano con grave prestezza in chiesa, ove ciascheduno prenda l'acqua benedetta, e cavatosi il cappuccio, passando avanti l'altare, faccia a Dio umile riverenza con debita composizione di mani e di vita; e così entrati in coro, inginocchiandosi, faranno orazione nel secreto del cuor loro, finchè la campana dia l'ultimo segno, dandosi tempo da un segno all'altro che i monaci possano arrivare comodamente in coro. Poi, fatto il se-

gno dal superiore, si alzaranno in piedi, e al segno del medesimo l'eddomadario comincierà con voce alta, grave e divota, e continuerà, conforme alle rubriche del novo breviario monastico, ove saranno notati i Santi del nostro Ordine e della diocesi. Tanto puntatamente, e con tal divozione doveranno dire l'Ore canoniche, che la mente concordi con la voce, e la voce con l'interno.

II. E perchè in tutti i nostri luoghi venga con egual forma lodato il Signore, ordiniamo che ne' monasterì, dove saranno sei corali, nella Natività di nostro Signore, nelli tre giorni della settimana santa, e nella solenità del padre santo Silvestro, si canti tutto il matutino, fuorchè i responsorî delle dodici lezioni et i salmi e cantici del secondo e terzo notturno, che doveranno però recitarsi molto puntatamente, lasciandosi in arbitrio del superiore far cantare i responsorì delle prime quattro lezioni, come alcune volte si pratica, potendosi anco sonar l'organo per respiro del canto. Nelle altre feste di prima classe di tutto l'anno si canti l'invitatorio, il Venite exultemus Domino, l'inno del mattutino, il Te Deum laudamus, e dal capitolo delle laudi sino al fine. Et in tutte le altre feste dell'anno si canti il Te Deum e il Benedictus con la sua antifona. Ma dove sarà numero minore di corali, nelle suddette prime solennità si canti come si è detto per i giorni di prima classe di tutto l'anno, quando non possa cantarsi come sopra, a che dovranno i superiori sforzarsi; e in tutte l'altre feste si canti il Te Deum laudamus e il Benedictus con la sua antifona. E in quanto all'ora di recitarlo, dove non si alzi la notte, da Pasqua di Resurrezione fino a Tutti i Santi si reciti, dopo le ventun' ora, e dalla festa di Tutti i Santi sino a Pasqua, o la mattina circa l'alba del giorno, o la sera alla prima avemaria dopo la consueta orazione che comunemente si fa in coro, come al suo luogo.

III. Provveda il superiore, che a tal ora Di Prima, Tersi suoni a Prima secondo la diversità dei messa conventempi, che i monaci non si levino più tardi tuale.

di quello devono, per dar lode al Signore nella prima ora del giorno. Subito dunque che sarà dato il segno per l'ora di Prima, entrino i fratelli in chiesa con l'ordine che s'è detto al mattutino, e fatto il cenno dal superiore, se gli dia principio secondo le rubriche del nuovo breviario monastico.

IV. Chi non sarà giunto in coro avanti che sia finito il Gloria Patri del primo salmo, soddisfarà stando in piedi sin tanto che gli sia fatto segno dal superiore (il che deve osservarsi in tutte le Ore canoniche), ed allora se ne vada al proprio luogo; la qual cosa faccia parimente il superiore, stando alquanto in piedi che sia veduto da tutti, e si porti poi al suo luogo, quando li piacerà. Er- ' rando alcuno dei novizi o professi in coro, o nel leggere, o in altra cosa, subito terminata la lezione, o altra azione, e per qualunque errore, si gettino in terra con ambi i ginocchi, e bacino terra. Nè sia mai lecito ad alcuno de' corali partir dal coro senza licenza del superiore; e tornando, prenda sempre la benedizione da chi tiene il primo luogo.

v. Ne'giorni festivi di tutto l'anno, dove saranno sei corali, dopo Prima si cantino in coro le litanie de' Santi con li versetti in fine Salvos fac, etc. Memento Congregationis, etc. Dominus vobiscum, etc., e con l'orazione Deus, cui proprium est, etc., della festa corrente, e del padre santo Silvestro; ed essendo festa della Beatissima Vergine, in luogo delle litanie dei Santi potranno dirsi quelle della medesima Vergine. Negl'istessi giorni festivi ad ora debita si canti Terza, poscia la messa conventuale con fare in ogni luogo nelle domeniche l'Asperges dell'acqua benedetta per la chiesa, indi si dica Sesta, e dopo pranzo Nona. Ma ne' luoghi dove sarà minor numero dei corali, recitate ad ora competente l'Ore suddette, che potrà essere circa due ore dopo la levata del sole, si canterà la messa conventuale almeno in tutti i giorni festivi dell'anno, tutti i sabbati non impediti in onore della Vergine, in qualunque primo giovedi del mese, non impediti, in onore del padre santo Silvestro; et ogni primo la messa di Requiem per i nostri fratelli, protettori e benefattori defunti; in ordine a che non possono dispensare i superiori locali senza espressa licenza del padre generale, che invigilerà e ricercherà specialmente nelle visite, acciò sotto alcun colore o pretesto non si contravenga alla presente ordinazione; e chi contraverrà de'superiori locali, soggiaccia alla pena di media celpa, e ad altre ad arbitrio del padre generale.

vi. Giusta la consuetudine de' luoghi e Del vespro e de' tempi, si suoni all'ora debita al vespro, che ne' giorni festivi deve cantarsi tutto con molta pausa e divozione in qualunque de' nostri monasterî, o sia di maggior o minor numero de'corali, col suono dell'organo, dove sarà il comodo. Ne' monasterì poi, dove saranno sei corali, anco in tutti i giorni feriali si canti ogni giorno il Magnificat con la sua antifona e orazione.

VII. Ad ora competente, che non sarà prima delle ventun' ora e mezza, si suoni parimente ogni giorno e in qualunque luogo a compieta, quale ne' giorni festivi dovrà cantarsi sempre, e ne' feriali recitarsi con pausa e divozione. Ed in qualunque luogo, o sia di maggiore o di minor numero di corali, si canti ogni giorno, dopo la compieta, o dopo il mattutino, quando la sera si reciti di giorno, in venerazione della Vergine, secondo l'antica consuetudine e decreti capitolari, la Salve Regina, o altra antifona che corra in suo luogo, da che parimente non possa dispensare alcun superiore locale; e contravvenendo, soggiaccia alla pena della media colpa, e ad altre ad arbitrio del padre generale, che doverà riceverlo in atto di visita.

vin. Doverà recitarsi l'offizio piccolo della Dell'effizio della Dell'effizio Vergine in coro tutti i giorni che accaderà Vergine. farsi l'offizio di feria o di qualche Santo semplice, eccetto quando si farà l'offizio di S. Maria In sabbato, come nella rubrica del novo breviario monastico; e mentre che si reciterà, nessuno ardisca di sedere, fuorchè i vecchi e i deboli dispensati dal superiore.

IX. E non solo in tal modo sia onorata lunedi del mese, similmente non impedito, la gloriosa Vergine Madre di Dio, ma an-

che per riverenza e divozione di lei, come quella a cui il padre S. Silvestro con tutta la Congregazione insin da principio ebbe somma venerazione, in tutte le nostre chiese, com'anche s'ordina nell'antica costituzione, sia eretta la Compagnia del SS. Nome di Maria, e sia tenuta in quella divozione che si può maggiore, procurando che arda la lampada avanti il suo altare, e continuando l'uso antico di cantare ogni sabbato una messa votiva in sua lode, con le litanie, dovendosi cantare anco la sera. E in suo onore si faccia anco il mercoledì, come si dirà al cap. v della presente distinzione, con altre divozioni contenute nei capitoli di detta Compagnia, perchè sotto la di lei protezione può sperarsi grandissimo profitto.

Come abbiano i conversi.

x. I conversi in vece dell'Ore canoniche a soddisfare Poffizio divino siano obbligati recitare ogni giorno l'orazione domenicale e la salutazione angelica con questo numero ed ordine. In cambio del mattutino dicano dodici Pater ed altretante Ave Maria; per il vespero sette; e cinque per ciascheduna dell'altre Ore. Quelli pui, che sapendo leggere diranno l'offizio della Vergine, non siano tenuti dire li suddetti Pater ed Ave Miria. Siano anco tenuti i conversi alzarsi a mattutino secondo gli verrà ordinato dal superiore ne' luoghi che si alzeranno i corali, come parimente siano obbligati assistere sempre in coro nei giorni festivi al vespero, quando però per grave urgenza non fossero dispensati dal medesimo superiore. Chi contraverrà, soggiaccia alla pena di farne publica colpa in refettorio, e non emendandosi dopo la terza volta, a mangiarvi pane ed acqua.

> xi. Avvertendosi tanto i corali quanto i conversi, che quando il padre generale o il superiore locale passa avanti i monaci, sia lor fatta la debita riverenza, come conviene. E parimente terminata qualunque Ora canonica, fatta la dovuta riverenza all'altare, tutti escano ordinatamente con silenzio e modestia dal coro, e dopo il mattutino, o riposino, o leggano, o facciano orazione, ma con tal forma che non s'inquietino gli altri.

xII. Stando i monaci in coro, devono

ricordarsi che sono alla presenza di Dio, tenersi dai moonde gli conviene star ivi con timore e naci in coro. tremore, ben composti di vita, con le mani sotto lo scapulare, quando non vi tengano breviario o diurno, non curvi, o appoggiati sconciamente alle sedie, non facciano strepito, o nel purgarsi il naso, o nel moversi da' sedili, e sopra tutto cantino e leggano sempre con voce uniforme e concorde, perchè dalla forma esteriore possa comprendersi la divozione interna.

xIII. Non sedano i monaci, mentre si dice il salmo Domine quid multiplicati sunt, l'invitatorio, il Venite exultemus Domino, gli inni, il Te Deum laudamus, l'evangelio. i capitoli di qualunque Ora, il Benedictus e Magnificat con le loro antifone, le preci, l'offizio della Vergine, e quando non seda il superiore, o non lo permetta, come specialmente potrà fare con i più vecchi e con deboli.

xiv. Facciano la genufiessione col ginocchio fino a terra passando avanti il Santissimo Sacramento, al Venite exultemus Domino, dicendosi le parole venite et procedamus, quando dal diacono si dica Flectamus genua, nell'evangelio dell' Epifania alle parole et procidentes adoraverunt eum, nell'In principio della messa al Verbum caro; nel mercoledi santo all'introito In nomine Iesu ognuno s'inginocchi, e in ogn'altro tempo che sarà notato nelle rubriche.

xv. Facciano la genussessione con ambi i ginocchi passandogli avanti il Santissimo Sagramento, o stando esposto alla loro presenza, facendosi in coro l'Asperges dell'acqua benedetta, nel Credo alle parole Et incarnatus est, dopo il Sanctus sino all'Agnus Dei nelle messe cantate, alla benedizione del sacerdote, nel fine della messa, il giorno del venerdì santo all'adorazione della Croce, e in ogn'altro tempo che parimente sarà notato nelle rubriche secondo la forma prescritta nel cerimoniale.

xvi. Facciano riverenza piegando profondamente il capo qualunque volta si nominerà il nome di Gesù, di Maria sempre Vergine, de'nostri santi patriarchi Benedetto e Silvestro, del Santo di cui si celebra in quel giorno la festa, al Gloria Patri di qualunque salmo, o dove accaderà dirsi, alli versetti Sit nomen Domini benedictum, Sanctum et terribile nomen eius, Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu, Humiliate capita vestra Deo, Benedictus es, Domine, in firmamento caeli, e qualunque volta si nominerà espressamente la Santissima Trinità; il che si faccia sempre con modo e gravità religiosa, senz'affettazione: e chi contraverrà, soggiaccia alla pena di recitare privatamente una volta il salmo Miserere mei, Deus, o ad altra salutare ad arbitrio del superiore, quando non vi fosse emenda.

- Cap. II. Del I. Alla prudenza del superiore si rimetcapitolo quoti te l'ora di fare il capitolo quotidiano, se per qualche giusta causa non possa farsi all'ora di Prima. Dopo dunque che il sagrestano averà dato il segno, tutti i monaci entreranno in capitolo, dove fatta la debita riverenza alla Maestà divina e sagra immagine che sarà nel luogo del capitolo, tutti sedano ordinatamente, prima il superiore, e , poi tutti gl'altri, secondo l'ordine delle precedenze già stabilito. Dica il lettore Iube, domne, benedicere, ed il superiore, Divinum auxilium, etc.; i monaci rispondano, Amen. Poi il lettore reciti il martirologio, e finito, l'ebdomadario dirà Pretiosa in conspectu Domini, con le preci ed orazioni seguenti; indi postisi tutti a sedere, il lettore leggerà la lezione della regola, dopo la quale nominerà tutti i morti che in quel giorno sono notati nel nostro calendario, dopo dicasi il De profundis, con tutto quello che si ordina nel breviario monastico in fine di Prima.
  - II. Occorrendo che il superiore entri in capitolo dopo gli altri, allora i monaci si levino tutti in piedi, e si pongano poi a sedere dopo che vi si sarà posto il superiore; il quale quando dirà Benedicite, tutti si inchinino dicendo Deus; dopo, lo stesso superiore dica Dicamus de ordine nostro, e subito dopo, quelli che si sentiranno colpevoli in alcuna cosa, prostrati in terra, dicano le colpe loro, domandandone perdono. E se la colpa sarà tale che meriti la correzione,

fessino il proprio errore; la qual correzione sarà fatta dall'abate o da altro che sia in suo luogo.

- III. În capitolo non parlino mai i monaci se non per due cagioni, una per dire le colpe loro o quelle d'altri semplicemente, l'altra per rispondere al superiore, quando saranno richiesti, se però non fosse necessario parlar secretamente all'orecchio per ricordare alcuna cosa necessaria al capitolo. Nessuno faccia querela contro l'altro per solo sospetto. Quando il superiore ordinerà che si faccia qualche orazione in comune, tutti s'inchinino, ed il simile facciano tutti quelli a'quali egli ordinerà alcuna cosa. Ma se imporrà qualche offizio a chi si sia, come la cantoria, la sagristia, ecc., umilmente prostrato in terra, accetti tutto quello che li viene comandato.
- iv. Se per caso entrasse nel capitolo qualche persona di gran dignità, tutti gli facciano riverenza con inchinarsi. E lo stesso si faccia nel passare avanti simili persone, e siano accettate all'orazione, se l'addomanderanno.
- v. Si guardi ciascuno di notificare o parlar fuori di capitolo delle colpe o secreti trattati in capitolo; e chi contraverrà, digiuni tre giorni in pane ed acqua, e gli sia data una disciplina di quindici battiture, o più, ad arbitrio del superiore o di chi tiene il capitolo.
- 1. Ciascuno de'nostri monaci, o corale o Cap. III. Della laico, sia tenuto darsi la disciplina in secreto mune. una volta la settimana per penitenza de'suoi peccati, se però non fosse in viaggio, ovvero infermo. E quanto alla disciplina comune, la quale, secondo il solito, si fa ogni venerdì, l'ora di farla sia in arbitrio dell'abbate o di chi tiene il suo luogo; l'Avvento però e la Quaresima si faccia due volte la settimana, cioè il mercoledì ed il venerdi, ed ancò in particolare il giovedì santo. In segreto poi potrà farla ciascuno secondo la sua divozione e consiglio del padre spirituale. Nel farla, s' osservi la forma del breviario monastico verso il fine.
- I. Finito che sarà il capitolo quotidia- Cap. IV. Della si preparino a riceverla, ed umilmente con- no, potrà ciascuno confessarsi, o in altro confessioni par-

decreto.

ticolari e dei tempo, in luogo decente, ove parerà al superiore. E circa il modo di confessarsi e forma dell'assoluzione sacramentale, si osservi l'ordine e consuetudine della santa Romana Chiesa. Deve avvertirsi che in ogni tempo possono ascoltarsi le confessioni. Ed i penitenti sempre devono stare in ginocchione, e col capo scoperto, se non siano infermi in letto. Li confessori poi devono essere prudenti e discreti, di modo che sappiano porger rimedio alli proprì ed agli altrui peccati, e non fomentarli, o per poca avvertenza pubblicarli; e però deve osservarsi il decreto del visitatore apostolico, che i confessori siano deputati dal superiore in ciascun monasterio per confessare i monaci, e nessuno confessi senz'esser prima approvato dal padre generale; il quale, sebbene si può riservare alcuni casi, nondimeno deve in ciò osservarsi il decreto di Clemente VIII, e le risoluzioni della S. Congregazione sopra tal

> и. Se alcuno si confesserà senza licenza del superiore fuori della nostra Congregazione da altri sacerdoti, sappia che quella confessione non sarà valida per un privilegio concesso dal Sommo Pontefice, come si nota nell'antica constituzione, dist. 1, cap. IV, anzi per tal dispregio sia gravemente punito. E quello che per giusta cagione, o di viaggio o d'altra cosa, averà bisogno confessarsi fuori della Congregazione da altro sacerdote, abbia licenza dall'abate o da altro che sia in suo luogo. E si avverte, che, sebbene Clemente V in una estravagante incipiente In agro dominico, ordina che tutti i monaci si confessino almeno una volta il mese, tuttavia vogliamo che ciascheduno, o sia in monastero o fuori, sia tenuto confessarsi una volta la settimana almeno, e trascurando di ciò fare i corali per due settimane, ed avvisati, se non si emenderanno, saggiacciano alla pena della colpa mediocre, e trascurando più lungo tempo, siano denunciati al padre generale che doverà gravemente punirli. I conversi siano tenuti confessarsi almeno ogni quindici giorni una volta, e mancando, soggiacciano alla pena come sopra.

III. S'ordina, che nessuno de'nostri sacerdoti possa udire le confessioni sacramentali de' secolari, se, oltre áll'approvazione de'vescovi, non giunga all'età di trent'anni, e se prima non sia esaminato ed approvato dal padre generale o da altri esaminatori deputati dal medesimo, in conformità anco de' vari decreti capitolari dell' anno 1604, 1668 e 1680; qual disposizione non possa dispensarsi da alcuno, fúorchè dal padre generale, e potrà o per urgente necessità delle nostre chiese, o con predicatori per soddisfazione de' popoli, e non in altri casi. Il quale parimente prima di dar licenza di predicare a'novelli predicatori, doverà riconoscere se abbiano tutto il quare simale o tutte le prediche che doveranno fare, e poscia sentirli, o fargli sentire, e fargli recitare una predica, o in publica chiesa o in publico refettorio alla presenza de'padri ad arbitrio del medesimo padre generale, con assegnargli tempo a studiarla e recitarla, nè mai gli conceda tal facoltà se non terminato tutto lo studio di teologia scolastica, e non abbia difese le publiche conclusioni, acciò i nostri oratori evangelici intendano quanto si richiede per un tanto ministero apostolico; a che non possa mai dispensare alcuno se non il padre generale, che parimente potrà fare solo per urgentissima necessità, come anco si determinò nel capitolo generale del 1680.

iv. Et acciò qualunque riguardevole officio della Congregazione venga senza abusi praticato, ordiniamo che ai novelli lettori, predicatori, confessori de' secolari, e curati di anime, oltre alla suddetta approvazione et esame, si faccia dal padre generale patente e licenza speciale in scriptis col sigillo della Congregazione, senza la quale nissuno possa esercitare alcuna di dette cariche, sotto pena di sospensione ipso facto dalle medesime, e sotto pena di sospensione ipso iure ab officio per i superiori locali se permetteranno tale esercizio prima d'aver riconosciuto dette licenze, quali ottenute una volta, valgano per sempre, se però non fossero ad alcuni espressamente rivocate.

§ 1. Dalla Pasqua di Resurrezione sino Cap. V. Come

po d'estate.

debbano vivere alla festa di Santa Croce di settembre, che secondo l'uso antichissimo della Congregazione potrà continuarsi sino alla prima domenica dell'Avvento, e dopo la Natività di Nostro Signore sino alla domenica in Quinquagesima, con li due giorni seguenti, mangino i monaci due volte il giorno, eccettuate però le vigilie comandate, e tutt'i venerdi dell'anno fuori del tempo pasquale; e ne'giorni di mercoledi fuori dell'Avvento, della Quaresima e delle vigilie di precetto, in onore della Vergine gran Madre di Dio si usino solo ova e latticini. In tutto il tempo dunque suddetto i fratelli ne' giorni che non sono di digiuno, finito il capitolo, detta Terza, la messa conventuale e Sesta, avanzando qualche tempo, si occuperanno o nella lezione spirituale o altra cosa onesta permessa dal superiore fino all'ora di pranzo; poscia all'ora debita si faccia la comune refezione, alla quale dovranno trovarsi tutti i monaci che sono in monastero; e se alcuno per giusta causa non vi si potrà trovare, mangi alla seconda mensa; e tanto questi, quanto i serventi sedano tutti ordinatamente da una banda del refettorio insieme in una tavola se sarà possibile, e non bastando i serventi ordinari, si chiamino altri, secondo sarà giudicato necessario dall'abate del monastero.

II. Dopo la comune refezione, facendosi il ringraziamento, tutti vadino in chiesa con ordine, e dopo detta Nona, si ritirino o ad onesta e breve ricreazione, secondo ordinerà il superiore, o nelle celle, dove o riposino, o leggano, o facciano orazione, o qualche opera manuale sino ad ora di vespro: avvertendo però sempre non inquietar mai i fratelli. Venuta poi l'ora di vespro, si suoni la prima volta, e subito lasciando i monaci qualunque cosa avessero per le mani, se ne vadino in chiesa a pagare il debito della dovuta servitù al Signore. Finito vespero secondo l'ordine del superiore si suoni dal sagrestano alla conferenza spirituale, nella quale, dopo radunati tutti, si leggerà quanto giudicherà di proposito chi tiene il primo luogo in capitolo. Queste e altre cose accomodate per detto tempo se non possano pun-

tualmente osservarsi in ogni luogo, le faccia ciascheduno secondo l'ordine e la disposizione dell'abate.

1. Dalla festa di Santa Croce insino a Pasqua Cap. VI In che si osservi il digiuno continuo, e si mangi tempo si debba all'ora di None, eccetto le domeniche, ed anco, giuno. occorrendo qualche onesta e necessaria causa, potrà il superiore dispensare che nel monastero non si digiuni, come nel giorno di Natale, nel giorno di S. Silvestro nostro padre, per la gran solennità, ed in altri giorni; ma non potrà ciò fare nell'Avvento, nè meno nella Quaresima e nelle vigilie comandate per qualsivoglia causa; e chi senza licenza mangierà fuori del refettorio e fuor dell'ore solite, se di ciò sarà denunziato in capitolo, sia sottoposto alla pena della media colpa. E fatto il segno dopo Terza, se sarà necessario di lavorare, si affatighino i fratelli insino a Nona; dopo Nona, mangerà il convento, e poi li ministri; e finita la comune refezione, potranno leggere, o se vi fosse necessità, lavorare in sino a vespro: dopo vespro, attendano alla lezione. Ma ne giorni delle domeniche si farà ogni cosa come si è detto nell'estate. Nelle feste, nelle quali non si lavora, i fratelli leggano a quell'ore che sogliono lavorare. Ne'giorni feriali della Quaresima questo solamente si muta dell'ordine sopraddetto, che la messa conventuale si dica dopo Nona, e si mangi dopo vespro, e dopo mangiare, si attenda alla lezione, se però per qualche necessità non bisognasse andare a fare alcuna fatiga.

1. Non costumandosi più ne' tempi cor- cap vi! ta renti dalle congregazioni de' monaci uscire no i monaci afdalla clausura a lavori manuali, per la fa-fatigarsi. tiga potrà intendersi o il far del pane, o la coltura degl'orti, o l'ornare le chiese e gli altari, o pulire i panni sagri, o altra cosa simile che accada dentro la clausura. Quando dunque d'ordine del superiore saranno dai ministri con qualche segno avvisati per dette fatighe, i monaci concorrano volentieri tutti, eccetto gl'infermi e quelli che per allora sono deputati ad altri offici. Vi vada anco l'infermiero, se però a quell'ora non fosse occupato in alcuna cosa per gl'infermi, il cantore, il maestro de'novizi, il foresteraro c

tutti gli altri, se però il superiore non avesse fatto alcuno esente per utile maggiore del monastero, come gli occupati negli studî, o in altro grave e religioso esercizio. Non siano però facili i superiori a tal dispensa per togliere l'occasione delle mormorazioni, e perchè si fugga l'ozio, occasione di ogni male. Se alcuno per grave necessità non potrà applicarsi alla fatiga, lo dica con umiltà al superiore, e faccia poi secondo gli sarà ordinato. Provveda il superiore, circa gl'istromenti della fatiga, uno che ne tenga conto; ed andando o ritornando i fratelli, vadano con modesta composizione di vita. Arrivati al luogo della fatiga, non facciano molti cenni l'un l'altro, nè motteggino, nè ardiscano parlare inutilmente, se non fosse per qualche cosa appartenente al lavoro; e se accaderà che alcuno parta per suo particolar bisogno, ritorni quanto prima con silenzio. Potrà il superiore dar licenza che si parli di cose necessarie ed oneste, ma senza strepito; con questo però, che sopravvenendo alcuno che non sia dell'Ordine nostro, non parlino mai i monaci mentre quel tale sarà con loro.

II. Si avverte però che non sarà mai lecito di leggere mentre si lavora; e sonando all'offizio divino, subito si lasci l'opera e si vada al coro; ma quando fosse necessario terminare il lavoro, potranno spedirsi più sollecitamente, dicendo con voce più bassa, ma puntatamente, l'offizio divino. E s'ordina che mai nessuno de' monaci, o oblati, o conversi, vadano a lavorare fuori del monastero o suo distretto senza special licenza dell'abbate, sotto pena di mangiar pane ed acqua due volte in pubblica mensa; e mentre si affatigano corporalmente, non portino la cocolla, ma solamente la tonaca con la pazienza e cappuccio, come si usa standosi in monastero; e però non sia mai lecito uscir di camera senza l'abito monastico, nè meno sia lecito spogliarsi in camera dell'abito senza necessità, massime per dormire, dovendosi sempre dormir coll'abito, e non rimanerne mai senza nè giorno nè notte.

1. Quando i fratelli saranno nel luogo Cap. VIII. Come tarsi i monaci del capitolo, avvertano stare con ogni dein tempo della cenza religiosa, e sedano molto ben compo-

sti, leggendo ciascuno in un libro separatamente dagli altri, eccetto quelli che cantano negli antifenarî o innarî grandi, e quelli che devono leggere in comune, a' quali si determineranno le lezioni, e saranno sentiti da quello a cui sarà dato il carico, e mai s'inquietino, o uno dia disturbo all'altro in qualsivoglia cosa da farsi.

II. Se alcuno, mentre sarà in capitolo o in coro, terrà il cappuccio in testa, l'accomodi talmente che si possa conoscere se dorme o no; e se occorrerà che alcuno parta, riponga il libro nell'armario o in altro luogo sicuro. Se taluno averà bisogno vedere alcuna cosa nel libro dell'altro, lo chieda con voce bassa e modestamente; e non volendolo dare, abbia per allora pazienza; e questo modo tengano i monaci mentre leggono stando a sedere.

III. Ma quando vanno camminando si portino con umiltà, facendosi riverenza con inchinarsi l'nno all'altro nell'incontrarsi; e se incontreranno l'abate, si ritirino da una parte, inchinandosi; la qual riverenza si faccia in ogni luogo al superiore, particolarmente fuori del dormitorio. Non vadano mai i monaci correndo o mostrando leggerezza e poca gravità religiosa ne' loro andamenti, e sopra tutto siano avvertiti di non burlar mai o scherzare in qualunque luogo si sia fra di loro, nè con parole, nè con buffonerie, nè con fatti o con gesti, e molto meno di urtarsi o spingersi l'un all'altro, o fare altri atti indecenti e poco convenevoli allo stato religioso; perchè queste e altre cose simili impediscono grandemente lo spirito e la devozione; e se alcuno farà contro questo ordine in alcuna cosa, per la prima volta sia ammonito, e non emendandosi, soggiaccia alla pena della media colpa.

I. Chi sarà deputato dal superiore, suoni Cap. IX. Pelad ora competente avanti il pranzo e la cena in refettorio. la campanella, acciocchè quelli, quali per caso sono un poco lontani, si accostino in tempo alla refezione; e dopo breve tempo suoni un'altra volta; poscia, giunti i monaci e ordinatamente disposti, si faccia la benedizione secondo le rubriche del breviario monastico, cominciando il priore Benedicite,

e dettosi dal medesimo Et ne nos inducas, etc., allora il superiore rivolto alla mensa principale, facendo con la destra una croce, dia la benedizione dicendo: Oremus: Benedic, Domine, nos, etc.; ed anco benedica il lettore senza far altra croce, dicendo al pranzo Mensae caelestis, etc., alla cena Ad coenam vitae, etc.; e quando si digiuna, al pranzo Ad coenam vitae, etc., alla colazione Ad colationem, etc.; avvertendo però che qualunque volta sarà presente il padre generale, toccherà sempre al medesimo benedir la mensa ed il lettore, non convenendo mai ad alcun inferiore dar benedizione di sorte alcuna, massime con alzar la mano, dove sia presente il maggiore; ed allo stesso padre generale, e in sua assenza al superior locale toccherà sempre dar segno, quando in principio della mensa o della cena abbia a terminarsi la lezione, ed anco quando abbia da ricominciarsi o terminarsi nel fine. Compita dunque la benedizione, e risposto da tutti Amen, entri ciascuno a tavola nel proprio luogo, secondo l'ordine de' gradi e anzianità delle professioni, come si dirà parlandosi delle precedenze, quando però dall'abbate non fosse altrimente ordinato o per onorare alcun forastiere riguardevole, o per mortificare alcuno della sua famiglia.

n. Se alcun monaco giungerà dopo che gli altri sono a sedere alla mensa, si assetti dopo gli altri, o pure stia in terra innanzi agli altri, secondo che comanderà il superiore, nè gli si dia vino senza licenza di chi tiene il primo luogo, eccettuando però quelli che avranno avuta evidente e giusta causa di tardare.

nn. Circa la misura de' cibi e del bere, potrà osservarsi l'uso della nostra Congregazione, quale non è contrario alla regola, cioè dare tanto a ciascuno di pane e di vino che basti; con questo però che alli novizi e giovanetti, quali non abbiano ordini sagri, non si dia mai a bere vino senz'acqua, se non paresse al superiore nelle feste solenni e ne' giorni del digiuno farne dar loro una piccola tazza. Dopo che i monaci saranno entrati a tavola, allora i serventi portino le vivande, dan lo a ciascuno la sua porzione;

e si guardino i ministri di non passare avanti alle mense, mentre i monaci stanno inclinati all'orazione, o mentre si faccia la benedizione. Dopo che sarà cominciata la lezione, scuoprano il pane e non prima. Da quell'ora in poi nissuno esca di refettorio senza licenza del superiore, e se non sia forzato da qualche necessità, nè sia alcuno che mangi camminando, o beva stando in piedi. Chi vorrà il sale, lo prenda con il coltello. e chi beve, tenga la tazza di terra o di vetro con ambedue le mani, che però devono aver le tazze due manichette. Se alcuno vedrà che manchi qualche cosa al fratello di quello che comunemente hanno gli altri, la domandi al camerlengo o a chi serve, non con la voce, ma con segno, dovendosi in qualunque tempo della refezione osservare in refettorio strettamente il silenzio. Quello al quale il superiore manderà qualche cosa da mangiare, s'inchini un poco prima a chi lo porta, e poi si alzi un poco su, e faccia riverenza verso chi la manda, come anco facciano i monaci quando gli si pone qualche cosa avanti. Nessuno ardisca mandare alcuna cosa all'altro, eccetto quello che nella mensa tiene il primo luogo. Si guardino soprattutto i fratelli, tanto nella mensa maggiore, quanto in altro luogo, o per ischerzo o con altro modo indecente venire a tal disordine che si levino l'un l'altro alcuna cosa in mensa, essendo che con timore e con pianto dobbiamo andar a prendere il cibo: e chi farà contro quest'ordine, soggiaccia alla pena della grave colpa, senza esserne dispensato.

rv. Terminata la refezione, e dato il segno dal superiore, subito il lettore, lasciando di leggere, dica Tu autem, Domine, etc., e risposto da tutti Deo gratias, uscendo i fratelli dalle mense, stiano ordinatamente in piedi, cavandosi i cappucci di testa, e ponendo le mani sotto l'abito, o dentro le maniche; cominci poi il priore dopo il pranzo Confiteantur, etc., dopo la cena Memoriam fecit, etc., indi Agimus tibi gratias, etc., e prosegua il Miserere o altro salmo, secondo le rubriche del breviario monastico; e così secondo il solito vadano in chiesa a termi-

nare il ringraziamento, stando inclinati o prostrati secondo il tempo. Ne'luoghi poi dove non fosse in uso andare in chiesa, potrà terminarsi il ringraziamento in refettorio, secondo sarà ordinato dall'abbate, avvertendo anco qui, che essendo presente il padre generale, a lui toccherà sempre terminare col Fidelium animae, etc., e col Dominus det nobis suam pacem; in sua assenza, all'abbate locale. Nelle colazioni della sera dci digiuni si farà il ringraziamento breve, con il Tu autem, Domine, etc., Agimus t bi gratias, etc., Benedicamus Domino, e Fidelium animae, etc., come in uso.

v. Se poi alcun monaco della famiglia vorrà bere fuori dell'ora determinata, ne chieda licenza al superiore; avvertendosi che ne' nostri refettori non devono servir secolari, se non vi fosse persona di qualche gran dignità, o vi fosse mancanza de' conversi. Nè si ammettano mai secolari alla mensa dei monaci, se non fosse qualche persona segnalata, di vita onesta, o benefattrice, che si lascia alla prudenza dell'abbate quando comodamente non potesse farsi di meno.

Cap. X. In quali dragesunali.

- 1. Dobbiamo usar cibi quadragesimali in giorni debbano questi giorni, cioè in tutto l'Avvento, nella Quaresima, in tutt' i venerdi, eccettuato il tempo pasquale, in tutte le vigilie comandate dalla santa Chiesa, in quelle che si osservano secondo la consuetudine de' luoghi e diocesi, ed in particolare le vigilie della santissima Vergine, del padre S. Silvestro li 25 novembre, di santa Scolastica li 9 di febbraro (di cui deve farsi anco la commemorazione nell'offizio, quando non sia doppio, o tempo eccettuato, dopo quella di S. Silvestro, come è in uso ab immemorabili nella nostra Congregazione), e ne' luoghi particolari la vigilia del santo titolare della Chiesa. In altri sarà lecito mangiar latticinì, e la carne non deve usarsi che per gl'infermi, quando però non scusi la necessità, nel qual caso possa l'abate dispensare, e dispensando senza necessità, resti gravata la sua coscienza.
  - II. Circa le vivande si osservi quanto sia possibile quello che dice la regola, e nei sopraddetti giorni di digiuno e vigilie di precetto non si diano nè latticinî nè ova.

I. Dopo la compieta nell'estate, o dopo al- Cap. XI. Del. tro tempo nell'inverno, i fratelli attendano lazione. finchė suoni il campanello; quale essendo sonato due volte, con un poco di spazio tra una volta e l'altra, entrino ordinatameute in refettorio, e stiano in piedi avanti le mense finchè il prelato dia il segno; e dettosi dal priore Benedicite, il superiore dia la benedizione dicendo Ad colation em, etc., e rispostosi da tutti Amen, entrino alla mensa e prendano la colazione secondo l'uso della santa Chiesa ne' giorni di digiuno; quando poi in fine il superiore darà di nuovo il segno, si levino tutti dalle mense, e ordinatamente entrino in capitolo, se altrimente non ordinerà il superiore: chi non vi si troverà o giungerà troppo tardi, ne dica sua colpa nel prossimo capitolo.

1. Dopochè i monaci si saranno reficiati, Cap. XII. Della come si è detto di sopra, entrino in capi-collizione spitolo, e si faccia la conferenza spirituale, che nei giorni di digiuno deve farsi dopo la collazione; nè deve tralasciarsi perchè ci viene ordinato nel cap. xun della santa regola, e dal visitatore apostolico. E nei giorni che si cena, potranno radunarsi i fratelli un'ora avanti la refezione, o in altro tempo che sarà giudicato più di proposito dal superiore, e si eserciteranno nella suddetta collazione spirituale, o nella conferenza di casi di coscienza, o sopra il catechismo romano, o in altra cosa spirituale, come meglio parerà al medesimo superiore, provandosi con esperienza l'utile grande che si cava da tale esercizio, e la molta necessità che ne hanno i monaci.

u. E in ordine alla conferenza di casi di coscienza, si osservi quanto si comanda dalla santa memoria di Clemente VIII, che in ogni luogo de'regolari si tenga almeno due volte la settimana, com'anco si trova ordinato ne'nostri capitoli generali l'anno 1604, 1637 e 1668, che perciò s'impone agli abati locali esserne puntuali esecutori, con appoggiare tal peso a soggetto idoneo, perchè venga tutto inviolabilmente eseguito. Chi contraverrà, soggiaccia alla pena della media colpa, e oltre, ad arbitrio del padre generale e del capitolo generale.

Cap. XIII. Come si debbano por-

1. Detta compieta, il superiore asperga tare i monaci in coro i fratelli con l'acqua benedetta, e dopo compieta se occorrerà dar la benedizione ad alcuno de' fratelli tornato dal viaggio, questo se ne stia prostrato in terra, e il superiore dica l'orazione, Oremus, fratres, Deum omnipotentem, ut huius fratris reversio sit cum eius salute. E fatto un pocô d'intervallo, gli dia la benedizione. Ogni sera, dopo il suono della prima avemaria, tutti i monaci si radunino in chiesa a far l'orazione mentale per spazio di un'ora o almeno di mezz'ora, quale poi si terminerà dal superiore coi versetti: Ostende nobis, Domine, etc.: Domine exaudi orationem meam, etc., e con l'orazione dello Spirito Santo, della Vergine e del padre S. Silvestro, con aggiungersi poi in fine un De profundis, con l'orazione Deus veniae largitor, per le anime dei benefattori e fratelli, e asperga i fratelli con l'acqua benedetta. Al superiore si concede facoltà d'abbreviare la suddetta orazione di un'ora, o commutarla in altra secondo il bisogno, ma non possa prolungarla più di un'ora. Come ancora alla divozione del medesimo si rimette il dire in coro ogni sera, dopo detta orazione, le litanie della Vergine per implorare il di lei continuato patrocinio, come di già in molti luoghi è in uso. Finita detta orazione (se non abbia a dirsi l'offizio divino, come si è notato a suo luogo), escano di chiesa, entrando in dormitorio coi cappucci in testa, senza andare altrove, eccettuati gli offiziali per causa de' loro offizi, se a caso non avessero qualche necessità, o non venisse loro altrimente permesso dal superiore.

> II. I monaci in coro, a mensa, per il monastero e in camera sempre portino la cocolla, per la quale non intendiamo quella delle maniche larghe che si porta in chiesa ne'giorni solenni, o fuori della clausura secondo il costume antico, ma la veste lunga, con pazienza larga e cappuccio, come si usa ordinariamente nella religione; senza la cocolla grande però non vadano mai i corali fuori del monastero per le città o luoghi dove abitano specialmente; ne'luoghi poi di minor condizione, o per cagione di tempo

cattivo, possa permettere l'abate l'andar fuori di clausura con veste e mantello talare, ma non mai con veste e mantello corto, se non per causa di viaggio, come più distintamente nel fine della presente distinzione, sotto le pene che ivi si noteranno; e in quanto ai letti, abbiano i monaci le cose necessarie, giusta la possibilità de' luoghi, nel modo che dispone la regola.

I. Nessuno entri senza licenza e presenza Cap. XIV. In

del maestro de'novizi in noviziato, fuori lecitod'entrare. dell'ora della refezione in refettorio, in cantina od in dispensa, senza licenza del superiore o di chi ne averà cura, eccetto il camerlengo e li suoi coadiutori, che potranno entrare nelle suddette officine, come anche in professorio senza espressa licenza del maestro de' professi: potranno bensì i monaci entrare in calefattorio per scaldarsi, che si farà onestamente, e senza mostrar mai i piedi nudi, massime in presenza dei secolari, e per cavarsi sangue se questo sarà comodo per tal effetto. Potranno anco entrar tutti nella stanza dove si dà udienza a'secolari, e parlarvi a'tempi debiti di cose utili; ma si guardino sì in questo come in ogni altro luogo di dir mai parola poco onesta o illecita, che rechi scandalo a' circostanti. Non sia mai permesso a' professi, e molto meno a'novizi, entrare in alcuna stanza de' monaci senza l'assistenza del maestro, e senza licenza dell'abate, sotto pena di mangiar pane ed acqua in pubblica mensa, ed una disciplina di dodici battiture. Ed entrando i monaci a sgravarsi dal peso della natura, si coprano il volto con il cappuccio quanto più possono. Similmente nello spogliarsi o vestirsi, siano cauti, non esser veduti nudi o spogliati, nè sia lecito ad alcuno entrare nella cella dell'altro, nè da quella prender cosa alcuna senza licenza. E non essendo ciò lecito, molto meno sarà lodevole che in una stanza dormano due insieme, massime in un letto solo; e però in tutti i modi si provveda che a ciascun monaco sia assegnata una stanza ed un letto per sè solo, e particolarmente ai giovani. Chi contraverrà alle suddette cose, soggiaccia alla pena della media colpa.

Cap. XV. Del 1. Come in vigna propagata dalla destra ricevere i novi-dell'Altissimo, studierà il padre generale introdurre nella religione preziosi germogli che non inaridiscano, ma rendano al dovuto tempo frutti di perfezione; onde nel riceversi i novizî s'osservi quanto s'ordina da' Sommi Pontefici Sisto V, Clemente VIII, e dalla sacra Congregazione sopra lo stato regolare per la nostra Congregazione sotto li 10 luglio 1655; il che s'intenda tanto nel ricever secolari quanto altri: nè deve riceversi alcuno se prima non sia esaminato ed approvato dal padre generale ed esaminatori a ciò deputati dal capitolo generale, nè vestirsi se non abbiano fatti gli esercizì spirituali per dieci giorni, come lodevolmente si pratica di presente dalle religioni. E quantunque da'novizî, secondo l'uso antico, si pagassero gli alimenti per l'anno della probazione, tuttavia ciò si lascia ad arbitrio del medesimo generale ed esaminatori, che in ogni caso di pagamento doveranno conformarsi con la disposizione del sacro Concilio di Trento, sess. xxv De Regular., cap. xvi.

II. Se alcuno dunque domanderà d'esser ricevuto, oltre alle dette osservanze, prima si faccia prova della sua vocazione, se veramente venga dal Signore o da umani rispetti; della scienza, non dovendosi ammettere alcuno per chierico, che non sia versato almeno nella lingua latina; e de'natali, con cercare se sia di legittimo matrimonio. di buona fama e di cristiani costumi; se sia coniugato o bigamo, se abbia debiti o sia tenuto render conto di amministrazione ad alcuno, se soggetto ad infermità corporali o di mente, se professo in altra religione o servo, se si trovi querelato o inquisito in alcun tribunale, o abbia qualche canonico impedimento. E quelli che fossero di tal qualità non siano in alcun modo ricevuti, specialmente per corali, come anche non venga ammesso alcuno che sia stato d'altra religione, se prima non venga approvato dal capitolo generale o dalla dieta per voti segreti. Quelli poi che averanno li dovuti requisiti e saranno ammessi, vengano prima della vestizione esortati alla confessione generale, che potranno fare con quel confes-

sore approvato che sarà di loro soddisfazione, ed agli esercizi spirituali, come sopra. E nella vestizione sia notato nel libro dei novizi il giorno, mese ed anno, col riporsi le fedi del battesimo e cresima in archivio; indi introdotti in noviziato, siano religiosamente educati; non usino letti di lana, ma pagliaccio; vestano di sotto con onesto colore che pigli 1 al nero o al nostro abito, come meglio si spiegherà nel fine della presente distinzione; frequentino ogni domenica e ne'giorni festivi di precetto i santi sacramenti della confessione e comunione; siano dal maestro instruiti nel divino offizio, nelle rubriche, nell'orazione mentale ed in altri spirituali esercizi; vengano parimente dal medesimo esercitati nelle mortificazioni interiori ed esterne, dovendosi anco far talora senza causa per esperimentare la loro obbedienza; recitino ogni giorno in coro o in noviziato l'offizio della Vergine, oltre a recitare in coro co'monaci sempre l'offizio divino. Due volte il giorno facciano nell'oratorio mezz'ora d'orazione mentale per ciascheduna volta, cioè la mattina avanti Prima, e la sera dopo la prima avemaria. Ogni venerdì dopo l'Ore della mattina, facciano in noviziato il capitolo delle colpe alla presenza del maestro, e ciascuno accusi in esso le colpe nelle quali sarà caduto ne'giorni antecedenti. Dopo il vespero leggano ogni giorno un capitolo della regola o delle presenti costituzioni, e dal maestroggli venga spiegato, perchė sappiano ciò che devono osservare e ciò che devono fuggire. Loro sia nel principio insegnato il modo di ben confessarsi, di far l'orazione mentale e di studiar le rubriche. Senza licenza del maestro non parlino con alcuno, anco parente. Non ricevano nè mandino lettere, nè prendano robe o regalo nè pure da congiunti, senza espressa licenza del medesimo; nè mai escano di noviziato se non accompagnati dallo stesso maestro o dal sotto maestro: siano esenti da qualsivoglia offizio, fuorchè dal coro e dal leggere a mensa; e dopo che averanno ne'debiti tempi soddisfatto alle suddette parti, si doveranno ogni giorno 1 Potius lege pieghi, ut infra, p. 102 b (R. T.).

esercitare nel canto fermo e negli studi particolari, secondo verrà ordinato dal padre generale per loro profitto e della Congregazione.

III. S' ordina inoltre che nessuno sia ricevuto per chierico, se non abbia compito l'anno decimoquinto della sua età, e si abbia molta avvertenza che non si ricevano tanti d'una patria, stirpe e parentela, che da essi possa turbarsi la pace de'nostri luoghi; come anco non possa riceversi alcuno per converso se non abbia compiti anni venti in conformità de'decreti apostolici, acciò si prendano soggetti atti alla fatica. Quelli che furono ricevuti per conversi, non possano passar mai al chiericato, nè possano portar la cocolla, nè ordinarsi; anzi siano tenuti portare almeno per anni quattro l'abito di oblato, e solo nel fine di detto anno quarto possano esser ammessi alla solenne professione, quando vi concorrano gli altri requisiti, per fare esperienza della loro abilità e bontà di vita, come anco s'ordinò lodevolmente nel capitolo generale l'anno 1623; e se i superiori scientemente riceveranno corali o conversi contro dett'ordine, o gli ammetteranno alla professione prima del tempo da notarsi qui sotto, oltre alle pene prescritte dai Sommi Pontefici e da detta sacra Congregazione, soggiacciano alla pena della colpa più grave, e siano anco più gravemente puniti ad arbitrio del capitolo generale. Avvertendo tutti i nostri monaci, che grandemente si guardino non sovvertir mai con velenosa persuasione alcuno che voglia entrare nella religione, se vorranno schivare la suddetta pena della colpa più grave, o altra ad arbitrio del padre generale.

IV. Di quelli poi che furono ricevuti con le dovute condizioni, prima che s'ammettano alla professione, sia due volte o dal padre generale, o dall'abate, d'ordine del medesimo, alla presenza del maestro e di due seniori esplorata la loro volontà, se persistano volentieri. La prima nel fine del secondo mese dopo la vestizione, e la seconda nel fine dell'undecimo mese della probazione; e trovandosi costanti nella vocazione, e terminato con lode l'anno del novi-

ziato, siano prima di nuovo approvati dal capitolo della Famiglia dove fecero il noviziato, con voti segreti; poscia siano esaminati dal padre generale ed esaminatori con dare il giuramento al maestro, acciò fedelmente dica che cosa senta sopra lo spirito, genio, attitudine e costumi di chi deve professare; e trovandosi concorrervi tutti i necessarî requisiti, siano approvati ed ammessi alla solenne professione in chiesa, con cui promettano in mano del padre generale o d'altro abate da lui specialmente deputato l'obbedienza, povertà e castità secondo la regola del padre S. Benedetto e le presenti costituzioni, e gli siano benedette le cocolle secondo il solito, e la carta della professione, scritta di loro mano, si conservi in archivio, e si noti nel libro delle professioni con nomi, cognomi, patria, giorno, mese ed anno. Ordinandosi in tanto, che nessuno de'corali sia ammesso a tal professione se non abbia compiti anni sedici, e nessuno dei conversi, se non abbia terminato anni ventiquattro; e che gli abati locali o altri prelati senza licenza espressa del padre generale non possano ricevere alcuno alla religione, e molto meno ammetterlo alla professione, dichiarando nullo qualunque atto che si facesse contro la presente ordinazione.

v. Se alcuno de'novizì morisse nell'anno della probazione, si faccia per l'anima sua come per i professi. Se nel tempo del noviziato alcuno partirà dall'Ordine nostro, non sia mai più ricevuto senza licenza del capitolo generale. Non possa essere violentato alcun monaco a far professione a nome di monasterio particolare, ma sia in sua elezione affigliolarsi dove li piacerà, quando nella propria patria non vi sia monasterio dell'Ordine. E chi facesse tale violenza, sia punito ad arbitrio del capitolo generale, e il novizio possa affigliolarsi dove gli piacerà.

vi. Quelli poi che averanno canonicamente professato, siano dal padre generale assegnati ne'monasteri de'professori prescritti dalla suddetta sagra Congregazione sotto idonei maestri giusta la loro capacità, nei quali dimorino almeno per altri anni tre sotto rigorosa disciplina, nè possano prima

essere assegnati altrove, se non fossero sacerdoti o ordinati in sacris, che allora sarà in arbitrio del padre generale.

Cap. XVI. Quali

1. Solo il padre generale possa confemonaci e duano rir gli ordini minori a' nostri monaci, e non altri abati, senz'espressa licenza di esso padre generale; e non sia mai promosso ad ordini minori e sagri un novizio, se non averà fatta la solenne professione. Quelli che dovranno esser promossi agl'ordini sagri, non saranno mai indrizzati agli Ordinarî o vescovi, se prima non saranno conosciuti idonei dal padre generale, o da altri esaminatori da deputarsi dal medesimo, come anche s'ordinò nel capitolo generale del 1680.

II. In quelli poi che dovranno ordinarsi, deve aversi riguardo all'età, scienza ed onestà di costumi. E in quanto all'età, s'osservi quanto si prescrive dal sagro Concilio di Trento. E chi contraverrà, oltre alla pena della sospensione, ed altre stabilite da'sagri canoni, per sei anni sia reputato inabile ad ogni offizio e grado. Di più deve avvertirsi, che gli ordinandi sappiano ben fare il proprio offizio, massime nel leggere e nel cantare, come si rimette al padre generale il giudicare la bontà ed onestà de'costumi, che non deve mai far ordinare alcuno per preghiere o ad istanza altrui, ma secondo parerà alla sua coscienza, dovendo in simili cose non seguire il parere degli uomini, ma il voler di Dio, avanti di cui deve rendersi strettissimo conto: deve anco avvertirsi che non siano ordinati omicidiari, ignoranti, bigami o altri irregolari, se non vi fosse facoltà di dispensarli, altrimente gli ordinati in tal forma restino sospesi dall'esercizio degli ordini; e quelli che si faranno ordinare, siano sospesi da'loro offizî e dal ministero dell'altare, fin tanto non siano dispensati da' competenti superiori e dal capitolo generale.

Can, XVII, Di

1. Ordiniamo, che quando i nostri moque li cho van-noci, viaggio, e naci mangeranno fuori de'monasteri, il magdelsilenzio della giore possa dar licenza di parlare al minore, ma solamente con voce bassa, e di cose lecite ed oneste; e se alcuno sedendo alla mensa farà qualche tumulto o dirà parole

ingiuriose, subito sia fatto tacere; e nel prossimo capitolo gli sia imposta la penitenza della colpa grave; anzi, se la qualità della colpa lo richieda, si proceda contro di lui rigorosamente. Quelli poi che si mettono in viaggio, potranno pigliare il misto con licenza del superiore, eccettuati i giorni, ne'quali non è lecito il prenderlo, poichè i nostri monaci anco in viaggio e fueri del monastero devono osservare i digiuni regolari se non fossero infermi, o il superiore per giusta causa li avesse dispensati. Avverta però l'abate che non si converta in abuso quello che s'è ordinato si possa dispensare per carità e bisogno.

II. I fratelli che averanno fatto viaggio, nel loro ritorno riceveranno la benedizione nel modo detto al cap. xIII. E in quello stesso giorno dopo l'Ore canoniche mangino in refettorio, se per cagione di freddo o di pioggia o di stanchezza non gli fosse permesso altrimenti, non dovendo mai essere lecito ad alcuno de' monaci, stando dentro il monastero, mangiare o bere senza licenza fuori del refettorio, se non fosse per causa d'infermità nell'infermeria. Quando capiteranno monaci forastieri per una notte, siano trattati come tali, ma se volessero fermarsi più d'una notte, siano trattati come gli altri fratelli del monastero, tenendo il luogo secondo il loro grado, se però non avessero altra licenza.

III. In verun modo siano introdotte ad albergare e conversare ne' nostri monasterî persone straniere e non conosciute, e guardinsi i fratelli nel far viaggio di non uscir fuori della via loro ordinata, e di non lasciar mai le Ore canoniche: e quelli, che in ciò saranno trovati colpevoli, siano gravemente puniti. Nessuno de' monaci vada in alcun luogo senza compagno, acciò non si porga a veruno occasione d'errore, nè siano facili i superiori dar licenza a' monaci far viaggio senza necessità, e si fugga ogni sorta d'occasione di mutazione di stanze, essendo cosa deforme vedere i monaci andare spesso vagando da un luogo all'altro. E per ciò nessuno possa partire dal proprio monastero senza licenza in scriptis del suo superiore con la determinazione del tempo sotto pena di grave colpa. I superiori locali non possano dar licenza a'monaci di loro Famiglia di stanziar fuori de'loro monasteri, che per quindici giorni; e avendo necessità trattenersi più tempo, la chiedano al padre generale, che parimente dovrà ottenersi in scriptis. Chi contraverrà, soggiaccia alla pena prescritta contro i fuggitivi, ed il superiore locale, dandola per maggior tempo, resti sospeso per due mesi ipso facto ab officio.

Cap. XVIII. Dagl'infermi e del

1. Gl'infermi siano serviti, come comangiar la car-manda la regola nel cap. xxx. Se alcuno averà tale infermità che non l'indebolisca molto, come tagliatura, enfiatura o altra cosa simile, non rompa il digiuno ordinario, nè muti cibi della mensa comune, se ciò non si facesse alcuna volta con licenza del superiore per gran debolezza del paziente. E se alcuno avesse ardire mormorare di questa costituzione, la prima volta sia ammonito in segreto, e se non si emen\_ derà (il che potrà conoscersi dalla continuazione del mormorare), ne sia ripreso in capitolo alla presenza di tutti, e soggiaccia alla pena della colpa gravé. Di più se alcuno, dopo essersi ben risanato, volesse continuare nell'infermità, sia espressamente avvertito, acciò ritorni alla vita comune con farle sapere al superiore.

> n. Circa il mangiar la carne per i deboli ed infermi, si lascia ad arbitrio del superiore, se non sarà altrimente ordinato dal padre generale, o dal capitolo generale; e se alcuno ardisse mangiar carne contro l'ordine del superiore, e ne sia convinto, o di propria bocca lo confesserà, digiuni tre giorni in pane ed acqua per ciascuna volta; anzi se sarà accusato da altri, vi si aggiunga un giorno di più, ed una disciplina di venti battiture; ed occorrendo alla presenza de'secolari, sia più acremente punito ad arbitrio del superiore. Nell'infermeria non siano ammessi a servir secolari se non per grave necessità.

III. In ordine poi a quelli, che sono mandati in luoghi assai lontani, sarà lecito al padre generale e al superior locale dispensare per cagione della debolezza, pur-

chè non vi sia scandale, e massime ove non si trovassero comodamente altri cibi.

IV. In quanto all'uso de' bagni, sia concesso ai nostri monaci, come dice la regola; che perciò vengano deputate stanze particolari per gl'infermi, e un infermiero col suo compagno per servirgli, ed a nessuno sia lecito senza licenza del superiore curarsi fuori dell'infermeria o del monastero, nè fuori di questi sia visitato dal medico, nè da monasterî si paghino medicamenti, se non per accidente che di fuori accadesse il male. E per le infermità incurabili e molto lunghe, non doveranno esser gravati i monasterì, ne'quali il monaco viene assegnato di stanza dall'obbedienza ad abitare, ma solo il monastero della professione del monaco infermo, quantunque questo non vi potesse stare per cagione dell'aria, o per altra causa, a parere del medico, e in tal caso il monastero della sua professione pagherà la spesa al luogo dove sarà l'infermo.

I. Il poter purgarsi sia concesso a' no- Cap. XIX. Di stri monaci ad arbitrio del superiore, e purgano e si quando la Famiglia o parte di essa averà medicuano. bisogno di ciò fare, lo faccia sapere un poco avanti, acciò non patisca la chiesa nell'offizio divino, nel qual caso potrà anco dirsi un poco più speditamente, secondo avviserà il cantore per parte dello stesso superiore. Solamente la notte che siegue immediatamente alla purga, saranno liberi i monaci cantar l'offizio in chiesa; per altro dovranno tutti ritrovarsi all'Ore canoniche: ma se occorresse che tutta la Famiglia fosse in purga insieme, anderanno al capitolo e al coro. che potranno più sollecitamente spedire, ma con pausa e divozione. Quelli che estraordinariamente si saranno purgati per manifesta infermità con licenza del superiore, potranno essere dispensati tanto dai cibi comuni, quanto dal coro, e ne' giorni dei digiuni mangiar due volte; ma ne'giorni che non è lecito che mangiar cibi quadragesimali, i monaci non si purghine se non per manifesta infermità; nel qual caso potranno fare qualunque volta che il superiore col parere del medico lo giudicherà spediente. La consuetudine di medicinarsi e cavarsi

sangue per conservar la sanità essendo poco in uso nella nostra Congregazione, sarà cosa conveniente non introdurla senza evidente bisogno, perchè non si gravino i nostri monasteri senza causa; in che siano prudenti i superiori, e provedano discretamente che i sani non si medicinino, perchè in tal modo facilmente si possono infermare.

II. Ed acciò da'nostri luoghi si tolga qualunque abuso che potesse introdursi, si ordina che in ogni monastero vi sia un libro intitolato il ricettario, dove il medico scriva le ricette ed ordinazioni, che farà per bisogno de' monaci, qual libro sia sempre appresso al superiore. E lo speziale dando alcuna cosa fuori dello scritto in detto libro, se gli faccia intendere sul principio in cui comincia a servire, che non s'intenderà mai a debito del monastero, ma di chi l'avrà pigliata.

Daci.

Cap. XX. Della I. Si raderanno i nostri monaci ogni otto giorni, o al più quindici, secondo la varietà de'tempi e de' luoghi, ad arbitrio del superiore. E in quanto ai capelli della testa, benchè nei tempi antichi si radessero ogni mese, tuttavia da lunghissimo tempo si è tollerato che si taglino a punta di forbice, o con pettine assai basso in ogni parte egualmente, come si accostuma anco da altre Congregazioni de' monaci; onde avvertano gli abati, che in ciò non s'introduca altro abuso, o con permetter filetti o baffi nel labbro superiore, o moschetta e barba nella parte inferiore, ma si rada da per tutto egualmente, o si tagli al più a punta di forbice senza pettine in ogni parte; acciò tutti della Congregazione siano eguali in detta rasura; e contravenendo alcuno a tal ordine, soggiaccia alla pena della carcere in clausura, ed a mangiar pane ed acqua in refettorio alla presenza de'monaci per tutto il tempo che non averà obedito, e si faccia continuar la rasura della barba, come sopra, ed il tagliar de' capelli almeno una volta il mese sotto le suddette pene, con lasciarvi i corali la corona. Qualunque volta che i nostri monaci dovranno andare a' pubblici esami per le confessioni o per gli ordini sacri o di predicazione, a pubbliche processioni o ad

altra pubblica azione, si osservi la rasura, come anco antecedentemente nelle feste più solenni dell'anno e delle nostre chiese, come si dispone nella presente costituzione. E chi contraverrà, soggiaccia alla pena della media colpa, alla quale sia sottoposto anco il superiore locale se scientemente permetterà il contrario, ed altre ad arbitrio del padre generale.

II. Circa la rasura de'laici o conversi, s'ordina che non sia mai permesso che si radano la testa, ma solamente la barba, se non fosse per causa d'infermità, nè se gli lasci mai segno di corona, ma taglino egualmente i capelli con pettine basso, come si è detto di sopra. E quelli che saranno trovati trasgressori, digiuneranno in pane ed acqua ogni mercoledi o venerdi fino alla nuova rasura. Devono anche i conversi mostrar distinzione nell'abito esteriore: che però si ordina non possano portare in alcun luogo o tempo la pazienza larga, ma stretta, non eccedente la punta delle spalle, e nella lunghezza tanto la veste quanto la pazienza non oltrepassi la metà della gamba. E nell'andare alle processioni, o fuori del monastero per luoghi abitati, non portino mai cocolla grande, ma solo la veste con pazienza e cappuccio in testa e cappello sopra, col mantello lungo parimente solo fino a mezza gamba, secondo l'uso antico della Congregazione: e chi contraverrà, soggiaccia alla pena della colpa grave, e ad altre, come si è notato sopra per i corali fino tanto non averanno obbedito.

1. Perchè non solo nell'abito interiore, Cap. XXI. Det ma anco nell'esteriore siano in tutto con-vestimenti dei formi i nostri monaci, si ordina che tanto la cocolla maggiore e minore, quanto il mantello lungo siano al possibile del medesimo colore tanè o lionato che pieghi all'oscuro, dovendosi fugggire la varietà de' colori; come anche i vestimenti di sotto, e le calzette, o siano del medesimo colore, o negre, o di altro colore onesto che pieghi al negro, proibendosi affatto i colori aperti e sfacciati, con le pene da notarsi più sotto. E circa le scarpe si avverte che siano senza occhi e senza calcagni.

II. Non possano i corali usar mai veste corta in chiesa, in coro, e molto meno nell'altare se non per causa di viaggio, o ne' luoghi di campagna; e in tal caso, tanto la veste corta, quanto il mantello, siano lunghi almeno sino a mezza gamba, acciò in ogni luogo si riconosca la modestia e gravità religiosa, permettendosi che detta veste corta possa usarsi aperta anco d'avanti, ma non giammai la talare, che deve esser chiusa e cucita ugualmente per ogni parte, fuor che un poco avanti il petto e nelle saccoccie.

III. E circa i collarini e manichetti, si avverte che sempre siano di lana o di lilla bianca, proibendosi affatto quelli di tela o di lino, non essendo tal materia dai religiosi Benedettini praticata; e tanto circa il vestire, quanto il letto e dormire, si osservi inviolabilmente la nostra regola: e chi contraverrà ad alcune delle suddette cose, soggiaccia alla carcere della clausura, e a mangiare una volta il giorno in pane ed acqua in pubblico refettorio alla presenza dei monaci fin tanto non averà obbedito.

#### SECONDA DISTINZIONE.

Cap. I. Delle colpe leggiere.

- II. Delle colpe mediocri.
- III. Delle colpe gravi.
- IV. Delle colpe più gravi.
- v. Della colpa gravissima.
- VI. Delli percussori e della pena loro.
- VII. Degli spergiuri, congiurati, ed infamatori.
- vIII. Degl' apostati.
- IX. Di quelli che si hanno da carcerare.
- x. Delle colpe incerte e pene loro.
- x1. Della scomunica generale.

Cap. I. Delle

1. Colpe leggiere si chiamano, se alcucolpe leggiere. no. subito che sarà dato il segno per qualche Ora canonica, con matura sollecitudine e modestia non si preparerà per andare alla chiesa secondo la regola, lasciando ogni altra cosa che avesse per le mani; se non starà nel luogo assegnatogli in coro dopo il Gloria Patri del primo salmo, o non averà adempito l'offizio destinatogli di leggere o di cantare; se avendo errato in coro nel leggere o nel cantare, non si sarà subito umiliato in presenza di tutti, inginochiandosi un poco se sarà sacerdote, o baciando anche terra se sarà professo e novizio; e se averà data qualche inquietudine in capitolo, o non si sarà trovato presente alla benedizione o rendimento di grazie della mensa, o non sarà stato alla comune rasura, o averà fatto qualche rumore in refettorio o in dormitorio;

II. Se per sua negligenza avrà fatto cadere in terra abiti sacerdotali, corporali, purificatore, o altre cose sagre; se non avrà mutati i paramenti delle chiese al tempo debito; se avrà rotto torce, ampolline, vasi sagri, o altre cose simili; se avrà perso qualche mobile del monastero di poca valuta, o consumato superfluamente per sua negligenza; se avrà sparso vino, olio, o altra cosa per suo difetto; se per sua negligenza mancherà il libro da leggere in capitolo, in mensa, o alla collazione spirituale, o il lettore non avrà presa la benedizione; e se alcuno farà leggerezze con atti, gesti o parole che portino ammirazione o scandalo, massime alla presenza de' secolari, o si mostrerà in alcun luogo singolare in ciò che non è permesso, o superbamente si scuserà in capitolo ancorchè non fosse colpevole;

III. Se nella mensa, in coro, in sagrestia, o altro luogo sagro, averà fatto rumore con la voce, o rotto in tempo proibito il silenzio; se in mensa averà ricusata qualche cosa datagli dal superiore, o averà avuto ardire mangiare alcuna cosa fuori del refettorio senza licenza del medesimo; se chiamerà alcun monaco con nome semplice, senza il dovuto titolo, o con soprannome; se non averà fatta al padre generale ed al superiore locale la debita riverenza, o in voce o con lettere non gli averà dati i dovuti titoli (esortandosi però tutti a fuggire nelle lettere i titoli di signore, o padrone, o simili, perchè essendo noi tutti fratelli in Cristo, dobbiamo onorarsi l'un l'altro con titolo di umiltà religiosa e non di signoria); se parlando col padre generale terrà berrettino o cappuccio in testa senza licenza; se entrerà in alcuna officina, come dispensa, cantina, ecc., senza licenza di chi ne tiene la cura; e se avendo veduta o udita alcuna

cosa che possa recare scandalo a' fratelli o ad altri, averà ardimento publicarla.

IV. Chi in alcuna delle sopraddette cose averà errato, in penitenza dirà il Miserere in ginocchioni alla presenza di tutto il capitolo, o in refettorio, e bacerà nel fine la

Cap. II. Delie colpe mediocri.

I. Colpa mediocre o mezzana sarà, se alcuno non si troverà presente alle Ore canoniche, alla predica o sermone, alla collazione spirituale o al capitolo; se stando in coro, andrà vagando con gli occhi, o farà gesto poco religioso, con cui mostrerà leggerezza di mente o poca attenzione; se non vederà un poco avanti la lezione da leggersi in pubblico, o presumerà leggere o cantare alcuna cosa non approvata; se farà errore nella lezione del coro, della mensa, o del capitolo; e nel celebrare il santo sacrifizio della messa, nell'epistola, nell'evangelio, nell'orazioni, o in altra cosa; se non sarà pronto a far la predica o sermone secondo gli sarà ordinato dal superiore, che doverà esser prudente in porlo a persone atte, ed in tempo, e non all'improvviso, acciò non ne venga scandalo o confusione; se alcuno riderà con strepito in coro o in refettorio; se non concorrerà con gli altri all'opere manuali; se farà rumore mentre gli altri dormono; se non si troverà con gli altri alla mensa comune senza legittima causa, o in dormitorio con gli altri all'ora del riposo; se mangerà o beverà senza benedizione, e se nel querelare i fratelli contenderà con essi ingiuriandoli;

и. Se alcuno tornando dal viaggio non averà procurato quanto prima prender la benedizione; se averà negato o affermato alcuna cosa con giuramento, come Per Dio, Per la Vergine Maria, ecc.; se averà dette parole inoneste, secolaresche o scandalose, o sarà convinto di bugia; se contro l'ordine del superiore averà rotto il silenzio, non averà preparate in tempo le cose che appartengono al suo offizio, onde i fratelli per sua causa restino turbati; e se alcuno parlando delle cose a suo uso dirà: Questo è mio.

tolo, o al superiore per alcuna delle suddette cose, diranno la lor colpa, e domandando perdono, mangino una volta in refettorio in terra, e sia loro imposto che dicano tre volte in chiesa il Miserere, aggiungendo che se alcuno averà per usanza di commettere alcuna delle sopraddette cose, sia punito più gravemente ad arbitrio del superiore.

IV. Ed in quanto all'ora del silenzio, questa vien determinata dalla santa regola, e per l'oratorio, dormitorio, refettorio e claustro anco da'sacri canoni: che perciò i superiori doveranno invigilare che cenandosi di giorno, i monaci dopo l'orazione mentale della sera si ritirino fino alla mattina all'ora di Prima (eccettuato l'ora del mattutino), osservando il silenzio; e cenandosi dopo l'orazione, si ritirino dopo breve ed onesta ricreazione, osservando come sopra il silenzio. E se alcuno apposta ardirà romperlo in detti luoghi e ne sarà querelato, digiunerà un giorno pane ed acqua irremissibilmente, e se da se stesso ne dirà sua colpa, faccia la penitenza detta di sopra. E tal pena abbia anco chi uscisse dal chiostro senza licenza, e se l'avesse per consuetudine, sia anco più gravemente punito. Da tal legge si eccettua il prelato e gli officiali, che, per bisogno dei loro offizi, e per evitar qualche scandalo, potranno parlar modestamente e con voce bassa. E questo deve osservarsi in tutti i luoghi. Quel monaco poi che sentirà alcuno dei fratelli romper la notte il silenzio in alcuno de' suddetti luoghi, e non s'accuserà in capitolo o al superiore, per quel giorno non beva vino.

1. Si chiama colpa grave, se alcuno con- Cap. III. Della tenderà che sia udito dai secolari o dentro o fuori del monastero, altercherà col superiore locale; se domandato di alcuna cosa in capitolo, o in altro luogo publico, sarà convinto di bugia; se difenderà la propria colpa o di altri; se minaccerà chi l'avesse accusato in capitolo o in altro luogo; se rinfaccerà la colpa al fratello, per cui ha di già soddisfatto, o non fu potuta verificare; se contro la regola o costituzione averà mangiato la carne, o riceverà alcuna cosa non III. Quelli che saranno accusati in capi- permessa, o maliziosamente nasconderà al

medesimo ciò che gli vien donato; se averà fatto sapere a' parenti o ad altri secolari alcuna ingiuria che pretendesse essergli stata fatta; se rivelerà fuori della Congregazione la penitenza data a' fratelli; se dirà ad alcuna donna parola, o farà gesto che possa portar ombra di lascivia; e se mandato in viaggio, averà divertito il cammino prescrittogli, e, richiestone in capitolo o dal superiore, l'averà negato;

n. Se alcuno non sarà stato diligente in termine di quindici giorni a soddisfar le messe ed orazioni per l'anime de' fratelli defunti, quando però non fosse stato impedito da viaggio o infermità.

III. E in quanto ai suffragî per l'anime de' monaci defunti, ordiniamo che si facciano nel seguente modo: Subito che si sarà avuto l'avviso della morte di alcuno, o corale, o converso, o novizio, o oblato che sia, in quel luogo dove sarà morto (ed essendo professo, anche nel monastero della sua professione) si dirà sopra il cadavere tutto l'uffizio dei morti, cioè i tre notturni con le sue laudi, ed in altri monasteri un notturno con le laudi. Nel luogo dove sarà il morto, si canterà anco la messa parata con diacono e suddiacono, e si faranno le solite esequie. In tutti gli altri luoghi si canterà una messa di requie con l'assistenza di tutti, e con cantarsi in fine il Libera me, Domine, etc., sopra la sepoltura de' monaci, e con recitarsi in coro da tutti i sacerdoti l'orazione medesima, che si sarà detta dal sacerdote che canta la messa sopra detta sepoltura. Ed inoltre ogni sacerdote sarà tenuto celebrare tre messe, ed applicare il sagrifizio per ciascun defunto. I professi e novizi reciteranno tre volte tutto l'offizio dei morti, ed i conversi e gli oblati che non sapranno dir detto offizio, diranno tre volte l'intiera corona del rosario. Per gli aggregati poi con le figliolanze, che vivono fuori de'chiostri, si tenga di loro nella Congregazione special memoria, e siano partecipi di tutti i beni e suffragi che si faranno in detta Congregazione. E perchè in detti funerali anco ne' lumi intorno al cadavere vi sia il suo ordine, comandiamo che per

i conversi, novizi e professi si accendano solo quattro torce; per i sacerdoti non graduati, sei; per gl'abati titolari, otto; per gli abati di governo, dieci; per quelli sono stati superiori generali, dodici; per i generali attuali, diciotto. Ogni primo lunedi del mese, o altro primo giorno non impedito, in ogni nostro monastero si canti una messa di requie per l'anima dei fratelli protettori e benefattori defunti, con il Libera, me Domine, etc., in fine, e solita orazione. E dopo la festa di Tutti i Santi Monaci, nel primo giorno parimente non impedito, si reciti la mattina l'offizio de'morti in coro, e si canti una messa di requie con l'applicazione di tutti gli altri sagrifizî liberi di casa per l'anime de'suddetti. Anzi nella morte dell' eminentissimo protettore, del padre generale ed abati della Congregazione, si faccia, a proporzione dei gradi, anco il catafalco più alto, e si chiamino sacerdoti di fuori perchè si celebrino l'esequie, e si faccia la funzione con il dovuto decoro, lasciandosi in arbitrio dell'abate aggiungere anco maggior numero di lumi intorno al catafalco per la morte degli eminentissimi protettori. I conversi ed oblati. che non sapranno leggere, dicano, dopo detta festa di Tutti i Santi Monaci, invece dell'offizio de'morti, un rosario intiero per ciascheduno. E ciò è quanto averà a praticarsi per l'esequie e suffragi de'defunti.

iv. Si chiama anco colpa grave, se alcuno sarà contumace col suo superiore per due giorni, se averà giocato dentro o fuori del monastero a carte o dadi o altro gioco proibito, massime con secolari, senza licenza del superiore, essendo nella nostra Congregazione il gioco delle carte caso riservato al padre generale; e se averà scritte lettere senza nome o con nome finto in pregiudizio d'alcuno. Di queste e simili colpe quelli che non saranno accusati, ma da loro medesimi domanderanno perdono, digiuneranno tre giorni pane ed acqua nel termine di quindici giorni. Ma a quelli che aspetteranno essere accusati, si aggiunga un altro giorno di pane ed acqua, ed il dire una volta i sette salmi in ginocchioni. E se alcun superiore condonasse tal pena, egli medesimo venga condannato dal padre generale a tutto ciò che era tenuto il delinquente, massime se la condonasse a chi è solito commetterle senza vergogna. Dichiarando, che si dirà anco colpa grave l'andare a'monasteri di monache senza la dovuta licenza; e la pena di tali delinquenti, oltre alla suddetta, sarà che restino anco privi di voce attiva e passiva in perpetuo, conforme al decreto della sagra Congregazione sopra lo stato regolare.

Cap. IV. Della colpa prù grave.

1. Chiamiamo colpa più grave, se alcuno per manifesta ribellione o contumacia sarà disobbediente al padre generale, per il che riceverà la pena imposta nel presente capitolo; ma se averà ardimento contender con esso dentro o fuori del monastero protervamente, e subito si ravvederà del suo errore, soggiaccia alla pena della colpa grave; ma se sarà convinto o proclamato delle cose sopraddette, subito si levi su dal suo luogo, e domandando perdono, confessi con lagrime il suo peccato, e faccia la seguente penitenza; cioè in refettorio non sederà alla mensa comune insieme con gli altri, ma mangierà in mezzo del refettorio sopra la terra nuda, ed il mercordi ed il venerdi li sia dato solamente a mangiar pane e bever acqua per tre mesi, e per un anno averà l'ultimo luogo fra' monaci, nè mai da alcuno gli sia benedetto il cibo; all' Ore canoniche, ed a render le grazie a Dio dopo mangiare, sarà prostrato in ginocchioni avanti la porta del coro o del refettorio, mentre i fratelli entreranno o usciranno fuori, finchè piacerà al superiore, e nessuno presuma conversar con questo tale, o mandargli cosa alcuna.

II. Colpa più grave parimente sarà se alcuno (che Iddio non permetta) sarà caduto in peccato carnale, quale giudichiamo che non solo debba esser punito con la suddetta pena, ma ancora più gravemente. Onde se di tal cosa sarà convinto o contro di lui si averà grave presunzione, o che sia di ciò publica infamia appresso i buoni o persone gravi, di modo che da persone degne di fede si possa presumere contro di lui esser reo di tal peccato, questo tale non averà mai alcuna obbedienza o offizio d'onore, e la

sopraddetta pena di mangiar pane ed acqua se gli darà in carcere, e non averà voce in capitolo finchè non sia misericordiosamente dispensato dal padre generale; non intonerà antifona, nè responsori, nè salmi in coro; non riceverà la comunione, nè anderà con gli altri al bacio della pace, e se sarà predicatore, o ordinato in sacris, non eserciterà tali offizi. Per offizi d'onore intendiamo il generalato, vicariato generale in mancanza del padre generale, il procuratorato generale, il visitatorato, il definitorato, l'abazia, il priorato, il zelatore, il bibliotecario di Fabriano, il segretario della religione, il compagno del procurator generale, i lettori vocali, il maestro de'novizi, il camerlengato, il cellerariato, i confessori di monache, i predicatori, i confessori e la sagrestia. Si avverte però, che stando taluno di questi in tal penitenza, acció non cada nella disperazione, il prelato manderà i padri più vecchi e discreti a consolarlo, perchè lo confermino esser costante nella penitenza. lo confortino con la compassione, e l'esortino a perseverare sino che gli sarà imposto. Ma se fosse convinto di peccato indicibile (quod Deus avertat), sia punito tre volte più, secondo sarà trovato aver più o meno peccato. E contro di questo si osservi la Bolla di Pio V contra clericos nefandi criminis reos; come, se alcuno sarà sospetto notabilmente di qualche cattiva pratica, e ammonito tre volte dall'abate, anco alla presenza de'più vecchi, non si sarà emendato, soggiaccia alla sopraddetta pena.

nn. Quando poi il padre generale, insieme con il capitolo generale, o per consiglio dei padri più vecchi della religione, conoscerà che il penitente sopporta pazientemente la penitenza impostagli, e con fatti e con parole dimostra umiltà, piangendo frequentemente il suo peccato, o non scusandolo mai, potrà dispensare in tutte queste cose misericordiosamente, dopo che saranno passati due anni; e dovendosi venire per le sopraddette cose alla carcerazione o privazione d'uffizì o di voce attiva e passiva, si ordina per ogni buon rispetto, che in tal caso si debba sempre formar processo, e secondo

questo dar la sentenza in scriptis, concedendo al reo le sue difese; il che anco si doverà osservare nelle colpe contenute nei capi seguenti. Ma in ciò si osservi il precetto del capitolo generale del 1601, che in tali processi e sentenze non possano intervenir secolari, se non per gravi materie criminali, nelle quali vi fosse bisogno di consiglio; ma in tal offizio serva chi sarà deputato dal padre generale con giuramento di scrivere qualunque cosa fedelmente.

Cap. V. Della colpa gravis-i-

1. Colpa gravissima è l'incorrigibilità, ed è quando un monaco non ha più timore di commettere le colpe, nemmeno si cura o fa stima delle penitenze ingiunte, ed essendo più volte corretto, non procura d'emendarsi, de'quali il padre S. Benedetto nella regola comanda così: Che se il prelato averà usati gli unguenti dell'esortazioni, i medicamenti delle divine scritture, ed all'ultimo l'incendio della scomunica non ecclesiastica ma regolare, che è la separazione dal consorzio degl'altri, stando in carcere o in altro luogo ritirato, dopo che averà usati i flagelli delle battiture, e quello che più importa, la sua orazione e di tutti gli altri, e nondimeno con tanti mezzi non sarà risanato, allora esso prelato adopri il ferro da tagliare, cioè spogliandolo della cocolla, se cosi gli parerà, lo condanni in galera, ovvero in perpetua carcere, secondo la gravità de'delitti, come insegna l'Apostolo: Auserte malum ex vobis, affinchè l'ordine e la disciplina monastica non venga in dispregio, il che dovrà fare il padre generale con il consiglio de'padri più vecchi o altro abate di suo special comandamento. Così ancora, se alcuno fosse totalmente uscito dalla bona strada, che si dimostrasse come furioso o frenetico, costui sia tenuto sotto stretta custodia, acciò non possa far nocumento ad alcuno, e sia posto in prigione, e l'abate con matura prudenza adopri con esso i rimedì naturali, se però tal frenesia non provenisse da malizia: nel qual caso adoprerà i remedì legali.

cap. VI. Delli I. Circa i percussori, se alcuno percuopercussori loro pene. 'terà l'altro fratello, o corale, o converso, dell'Ordine nostro, se l'ingiuria e per-

cossa sarà leggiera, ed il percosso pregherà per il percussore, subito sappia di essere scomunicato, sospeso dal suo offizio, dalla participazione della mensa, e dal poter parlare con gli altri fratelli, eccetto se taluno gli volesse dire qualcosa per salute dell'anima sua. Questo tale non sia assoluto da alcuno, se non dal padre generale, o da altro di suo ordine, trattandosi però delle percussioni leggiere; ma se la percussione fosse grave, bisogna ricorrere al sommo penitenziere del Papa. Circa l'assoluzione dalle censure e pene ecclesiastiche, si vedano i privilegi de'regolari, che sono partecipati anco da noi, e secondo quelli si faccia, poichè in foro conscientiae non occorrerà in tutt' i casi andare per l'assoluzione a Roma, se non fosse per causa di percussione grave. La pena poi del percussore suddetto sarà questa, che senza remissione alcuna sarà soggetto alla pena della colpa più grave; e la stessa penitenza riceverà il superiore del monasterio, se con violenza metterà le mani in alcuno de'monaci, eccetto che per modo di correzione in capitolo o in publico refettorio.

II. Ma se alcuno con qualche sorte d'arme percuoterà un altro, e con enormità spargerà il sangue, o si lamenterà, o farà querelare parenti, di modo che per sua cagione venga fatto alcun danno all'Ordine nostro, o ne venga qualche scandalo, o alcun monaco sia percosso o ferito, soggiaccia alla suddetta pena della colpa più grave, aggiungendo una disciplina di venti battiture, secondo richiederà la colpa commessa, e secondo la discrezione del padre generale e moderazione del capitolo generale; ed a doppia pena sia sottoposto colui, che, o per se stesso o per mezzo d'altri, averà ardire far mettere le mani addosso al superiore dell'Ordine.

III. E se alcuno avesse ardire fare ingiuria o violenza al padre generale, contro di questo si procederà con maggior rigore, ad arbitrio de'padri più vecchi e maturi, o vero sia posto in perpetua carcere. Se poi alcuno si metterà in luoghi nascosti, o cercherà tempo opportuno per poter nascostamente con insidie far alcuna ingiuria all'altro fratello, o con percuoterlo, o con altri modi infami, e molto più se ciò facesse contro il superiore, anzi se di ciò avesse taluno cattivo nome o infamia, se ne faccia diligente inquisizione per toccar la verità. avvertendo però che nessuno accusi l'altro di questi misfatti solamente per averlo udito, se non dirà da chi l'ha udito, ed il processo sia fatto da'visitatori, o dal superiore del luogo insieme con due o tre de'più vecchi del monastero, e gli esami e deposizioni de' testimonî siano scritti, interrogando essi testimoni non solo della sostanza del fatto, ma anco degl'indizì che vi fossero. Quello poi che con tale inquisizione si troverà colpevole da'padri visitatori o dal superiore del Juogo (se n'averà però licenza ed ordine particolare dal padre generale), sia in tutto e per tutto punito nel modo di sopra.

IV. Chi percuoterà un altro a solo a solo gravemente per qualche subito moto d'iracondia, se, essendo accusato da quello ch'è stato percosso, negherà, e contro di lui da buone persone s'abbia presunzione grande che abbia ciò fatto, costui si giustifichi e si purghi da tal infamia secondo il giudizio del padre generale o di quelli che saranno deputati a fare inquisizione in tal causa. E quelli che saranno insieme con lui a purgarlo da tal infamia, siano persone di buona opinione e fama; e se non si potrà giustificare, sia penitenziato, come comandano le leggi.

v. Se alcuno, a posta o pensatamente, con malizia, per se stesso o per mezzo d'altri, uccidesse un altro, che Dio ne guardi, sia ristretto in carcere sino al capitolo generale, ed allora sia condannato alla galera perpetua, ò sia murato, o dato alla corte secolare con le solite proteste, secondo che sarà determinato dal capitolo generale; per la qual cosa si comanda espressamente ai superiori, che in ciascun luogo dell'Ordine nostro si faccia o si tenga all'ordine una carcere fortissima con tutti i necessari istromenti, come di ceppi, manette e ferri per mortificare e meglio assicurare chi ne avesse bisogno.

VI. Ed in abbominazione de' percussori, aggiungiamo inoltre ed ordiniamo, volendo dichiarar le colpe e le pene di questi tali nel miglior modo che possiamo, che se alcuno de' nostri monaci metterà le mani violente addosso a' corali o conversi, percuotendoli per se stesso o per mezzo d'altri, con la mano nuda, senza però sparger sangue, digiuni dieci giorni in pane ed acqua, e per un anno non abbia voce in capitolo se non per accusar se stesso, e in ciascuna settimana gli sia data una disciplina di dodici battiture, ed in ogni azione tenga sempre l'ultimo luogo, e se da tal fatto ne nascerà scandalo grave, sia punito anco più gravemente; se percoterà leggiermente con un bastone, o con un sasso, o con un ferro, digiuni il mercoledi e venerdi in pano ed acqua per tre mesi, sedendo in terra avanti tutt' i monaci, e faccia anco la penitenza detta di sopra; se percuoterà con armi offensive di ferro, o con legno, o con pietre, offendendo la faccia o altri membri con percossa enorme, sia messo in carcere per tre anni, e più ancora ad arbitrio del padre generale e de' definitori del capitolo generale, e digiuni ogni mercoledì e venerdì pane ed acqua, e per dieci anni non averà elcun offizio d'onore, e per quel triennio sia privato anco del solito vestimento, potendosi supplire con panni rozzi, e per li dieci anni sempre averà fra tutti l'ultimo luogo, e non averà voce in capitolo se non per accusar se stesso; se la percossa sarà tale che faccia perder un occhio, una mano, un dito, o altro membro, e faccia restar privo dell'uso ed esercizio di detti membri, sia condannato alla prigione per dieci anni, ed ogni mercoledi e venerdi gli sia dato solo pane ed acqua, e sia privato perpetuamente da ogn'offizio d'onore, e di voce attiva e passiva, e sia tenuto nell'ultimo luogo per tutto il tempo di sua vita, nè con questo tale abbia podestà il padre generale di poter dispensare in modo alcuno, se non lo facesse con autorità e consenso di tutto il capitolo generale; se averà commesso un tal eccesso contro il superiore, o contro i visitatori, la sopraddetta pena sia in ogni

parte raddoppiata; se contro il padre generale, sia carcerato in perpetuo senza speranza di poter mai essere dispensato, nè dal padre generale, nè dal capitolo generale; se ne seguirà la morte (il che non piaccia a Dio), sia carcerato, e mancando carceri ecclesiastiche, sia dato a quelle de' secolari. Se alcuno se ne fuggisse via, mai più sia ricevuto se non a far la sopraddetta penitenza. Quando poi occorresse alcun dubbio o alcuna cosa oscura nelle cose sopraddette, possa esser dichiarato dal padre generale e dal capitolo generale. Se alcuno superbamente si voltasse con armi offensive, o con legni, o con sassi, o con altro istromento contro il suo superiore locale, o contro alcuno de' monaci, e molto più se contro il padre generale, benchè in effetto non restasse offeso alcuno, questo tale sia assicurato dai medesimi monaci della Famiglia, o da altri d'ordine del superiore, e sia posto in prigione, e vi stia fino alla venuta del padre generale o de'visitatori, volendo, che non solamente dal padre generale e visitatori, ma anche da qualunque altro superiore locale o dal capitolo di qualunque monastero possano e debbano esser puniti questi tali in quei luoghi, nei quali si commetteranno simili eccessi; e se tutti i sopraddetti saranno contrarî o negligenti a punir questi, tali soggiacciano alla pena della colpa grave.

vii. Circa le percosse leggiere o violenze simili, si concede facoltà ai visitatori ed ai superiori locali di poter assolvere i delinquenti dalla scomunica, giacchè anco a loro si commette il gastigarli, come si è detto di sopra.

viii. Alle sopraddette cose si aggiunge e s'ordina espressamente, che nessuno de'nostri monaci, di qualsivoglia grado o condizione, sotto qualsivoglia colore o pretesto, ardisca di tenere o portare alcuna sorte di arme offensive, come spada, vergoli, storta, pugnali, coltelli, stili, spontoni di ferro, qualunque arme da fuoco o altra simile, senza espressa licenza in scriptis del padre generale o dell'abate locale; che ne abbia special facoltà dal medesimo padre generale di concederla, sotto pena di scomunica latae sententiae, come con la suddetta pena vien proibito nella Clementina In agro, De statut. monachorum, l'assoluzione di cui si riserva solo al padre generale o a chi dallo stesso sarà deputato, oltre all'altre pene stabilite con vari decreti de' capitoli generali e diete, specialmente dell'anno 1681, 1683, 1686, alli quali non s'intenda con la presente costituzione derogato, ma restino nel proprio vigore. Chi poi saprà che alcuno de' nostri monaci porti o ritenga alcuna sorte d'armi suddette o altre simili, e non lo farà subito sapere al superiore, soggiaccia alla pena della colpa grave.

I. Se alcuno averà notizia che si tramino Cap. VII. Decongiure, conventicole, o accordi perniciosi congiurati ed contro de' monaci o de' superiori, o de'mo-infamatori. nasterî con animo d'infamarli, o causargli qualche danno, questo sia tenuto avvisarne il padre generale o il superiore locale sotto pena assegnata per la grave colpa. E per togliere qualunque occasione di dette congiure o conventicole, si proibisce a' monaci aver luoghi o ridotti dentro e fuori del monastero, deve si ritirino a trattare in segreto sopra qualsivoglia cosa; e chi contraverrà, soggiaccia alla pena della colpa più grave; e i superiori che ciò scientemente comporteranno, siano sottoposti alla pena della colpa grave.

II. Quelli ancora i quali, con lettere o rime, con versi o cartelli, libelli infamatori, averanno infamato alcuno de' superiori o altri fratelli di qualche loro delitto dentro o fuori del monastero, e sopra alcuno di questi eccessi per propria confessione saranno ritrovati colpevoli, o ne saranno convinti, soggiacciano alle pene stabilite nelle Bolle Pontificie sopra i libelli famosi, che devono essere rigorosamente osservate, e gl'infama tori, oltre il castigo delle suddette Bolle. siano stretti a far la debita restituzione della fama diligentemente; siccome ancora quelli che in danno del prossimo giurano il falso, debbano esser stretti alla debita restituzione; e nelle suddette pene, ed altre stabilite in più capitoli generali, incorrano quelli che con lettere, o memoriali ciechi, o con nome finto infamano alcuni della Congregazione.

se di ciò saranno parimente accusati o convinti; sopra di che possa il padre generale o altro di sua commissione far anco stretta perquisizione contro di quelli, de' quali vi sarà sospetto o pubblica fama per poterli poi giudicare e punire. E in ordine a tali infamatori, o con libelli, o in voce, o con memoriali ciechi, o con nome finto, o con lettere, oltre alle pene contenute nel presente capitolo, si fece anco decreto nel capitolo generale del 1680 che siano sottoposti ad poenam talionis, quando canonicamente non provino ciò che averanno scritto o esposto; il che si rinnova anco in vigore della presente costituzione.

III. Quelli inoltre, che talmente si mostreranno ribelli alla disciplina ed obbedienza della religione, che per spazio di otto giorni saranno stati in contumacia, o che per sottometterli sia bisogno chiamar l'aiuto del braccio secolare, ed anco tutti quei sudditi che fuggendo la giurisdizione ed autorità della religione, ricorreranno ad altra giurisdizione estranea, eccettuatane la Corte Romana, se in termine di tre giorni non si ritireranno da tal impresa, tutti li sopraddetti per un anno, ogni venerdì, sedendo in terra alla mensa comune, digiunino in pane ed acqua, ricevendo ogni settimana una disciplina di venti battiture, ed in tutto il tempo della loro vita abbiano sempre l'ultimo luogo fra gli altri del grado loro, e non abbiano voce in capitolo se non per accusare le proprie colpe; nemmeno sia a questi tali ordinata alcun'obbedienza di quelle che nel capitolo della colpa più grave abbiamo chiamati offizi d'onore; se però ad intercessione de' prelati e de'più vecchi dell'Ordine, che rendano fedele testimonianza dell'emenda ed umiltà di questi tali, non venissero dispensati dal padre generale o dal capitolo generale.

iv. Ordiniamo ancora, che tutti quelli saranno in avvenire convinti aver fatto solennemente giuramento falso, o averanno infamato i proprì superiori, o altri fratelli, appresso secolari o religiosi fuori dell'Ordine nostro, siano condannati alla pena sopraddetta, ed inoltre siano privati di più poter

ministrare negli ordini, se non saranno dispensati dal padre generale o dal capitolo generale. Ed i laici o conversi, che saranno trovati colpevoli in alcuna delle sopraddette cose, soggiacciano alle suddette pene corporali, e siano in perpetuo privati della pazienza e cappuccio, che si dà loro quando fanno professione.

1. Qualunque de' nostri monaci averà apo- Cap. VIII. Destatato dall' Ordine, subito deve esser fuggito il conversar con esso lui da tutti gli altri fratelli, e quando si saprà esser in alcun luogo qualche monaco apostata, doverà il padre generale ed ogni altro abbate procurare farlo carcerare, invocando, se sia bisogno, anco l'aiuto della corte secolare. E se l'apostata mosso a pietà di se stesso ritornerà all'obbedienza, ravvedendosi del suo fallo, e con umiltà domanderà d'esser ricevuto, subito dica la sua colpa prostrato alla presenza del superiore e di tutti gl'altri, manifestando la causa per la quale instigato dal demonio sarà partito dall'Ordine; se questo tale mentre è stato apostata averà commesso qualche delitto, sia punito per quello, conforme alla costituzione, quando ritorna, e non sia ricevuto se non con tale condizione; altrimente chi lo riceverà, sia punito con la pena della grave colpa; e dopo che si sarà fatta esperienza della sua umiltà e pazienza per tre giorni, sia ricevuto in questa forma e con questa penitenza: cioè, ogni domenica per spazio d'un anno sia prostrato innanzi alla porta per la quale i monaci entrano in coro, tenendo silenzio, mentre si canta la messa conventuale, ed in ogni luogo sia l'ultimo tra tutti gli altri; negli altri giorni stia nel modo sopraddetto solamente all'ora di Prima, purchè vi stia ancor prostrato quando i fratelli escano di chiesa, finita quell'ora. E tutto quell'anno ogni venerdi digiuni in pane ed acqua, ricevendo in quel giorno istesso in capitolo o in refetterio una disciplina di venti battiture, la qual penitenza potrà esser moderata dal padre generale se il monaco averà conservato religiosamente, e sarà ritornato in breve tempo; eccetto che dal tener l'ultimo luogo non si dispensarà in modo alcuno.

Ma se avesse apostatato per fuggire la penitenza di qualche delitto commesso, non sia mai ricevuto, se non conforme alla disciplina ed osservanza dell'Ordine e della regola, e con ricevere anco la penitenza di quel fallo, per il quale era partito, nè senza dispensa del Papa averà mai alcuna obbedienza o offizio d'onore nominati di sopra.

II. Se poi di nuovo per istigazione diabolica uscirà dalla religione la seconda volta, alla predetta pena si aggiungano dieci altri giorni di digiuno in pane ed acqua. E circa l'altre cose dette di sopra non possa esser dispensato dal solo padre generale, se però non volesse farlo per consiglio de' padri più vecchi. Quando ancora talmente si lasciasse spingere dal demonio, che apostatasse la terza volta, gli siano date non solamente le penitenze suddette, ma assieme vi si aggiunga la pena ordinata per la colpa più grave, e sia condannato alla galera in perpetuo, o rinchiuso in perpetuo carcere.

III. Se stando in apostasia averà ministrato o esercitato gli ordini sacri, o per altra via sarà divenuto irregolare, o si sarà fatto ordinare in quel tempo, procuri la dispensa della Sede Apostolica, nè presuma poi ministrar negli ordini fintanto che non gli sia data licenza dal padre generale e dal capitolo generale; e con simili persone non bisogna esser facile a dispensare, se non per intercessione de' più vecchi, o d'altri fratelli di buona e santa vita, i quali facciano fedel testimonianza della vita e religiosa conversazione d'essi. Eccettuando però sempre, come si è detto di sopra, che ciascun apostata debba in ogni luogo esser sempre l'ultimo. Qual decreto ed ordine vogliamo che comprenda non solo gli apostati, che sono al presente, ma anco tutti gli altri che in avvenire caderanno in questo vizio d'apostasia. Nel capitolo generale celebrato in Recanati l'anno 1590 fu fatta una costituzione e confermata col giuramento da tutto il capitolo contro gli apostati, la quale si deve inviolabilmente osservare, nè può dispensarsi dal padre generale o dal capitolo generale per causa del solenne giuramento, e contiene che siano privati perpetuamente di voce at-

tiva e passiva, e d'ogn'offizio d'onore, e sempre abbiano l'ultimo luogo, dichiarando che nell'apostasia s'incorra passati quindici giorni dopo che il monaco sia partito dall'obbedienza, nè s'intende esser tale senza la sentenza del padre generale, il quale deve dichiararlo passato il detto termine.

1. Se alcuno de' nostri monaci averà aper- cap. IX. Di tamente confessato, o sarà stato convinto devono carced'aver fatto omicidio, o furto, o sarà con-rare. vinto di proprietà sopra tre giuli di moneta corrente, o di aver falsificate lettere o Bolle papali, o lettere, o patenti del padre generale, il che fosse tornato in gran danno dell'Ordine, o si scoprisse macchiato di qualche eresia, o d'altro vizio gravissimo, oppure vi fosse tanto grave scandalo, che si possa presumere ragionevolmente da persona da bene e matura che alcuno sia colpevole d'alcuno de' suddetti delitti, siano questi tali rinchiusi e carcerati ne' luoghi del nostr'Ordine; sebbene si potrà per i delitti d'omicidio, o di furti sacrilegi di grand'importanza, dopo fatto il processo e chiarito il delitto, dare il delinquente alla Corte ecclesiastica, o pure senz'altro condannare in galera. Ma per l'eresia sia dato in potere del S. Offizio, al quale appartiene castigar somigliante vizio: avvertendo, quanto al falsificar lettere apostoliche, esser caso contenuto nella Bolla in Coenâ Domini, e per conseguenza vi è la scomunica riservata al Papa. Se per avventura alcuno, o prima o dopo che fosse carcerato, se ne fuggisse al secolo, non sia in modo alcuno ricevuto, se non con questa condizione che sia carcerato, aggiungendo questo ancora, circa quelli che saranno si fattamente rinchiusi, che, mentre ivi saranno carcerati, facciano la penitenza della colpa più grave, e non possano essere facilmente dispensati se non dal padre generale e da tre capitoli generali. Con i proprietarî si potrà procedere con più piacevolezza, se la loro umiltà e contrizione lo richiederà. Ma chi presumesse difendere o

favorire questi tali, opponendosi, con impe-

dire in qualche modo che non siano carce-

rati o che siano liberati dal carcere, op-

pure non averà voluto obbedire al superiore

quando comanda che siano presi o carcerati questi e simili delinquenti, siano sottoposti alla pena della colpa più grave.

II. Le cose che si concedono al monaco per uso suo, siano date per inventario sottoscritto al padre generale, e se ne domandi conto a tempo di visita, ma i denari siano tenuti sempre nel deposito comune, e si spendano con diligenza dal superiore solo per onesti bisogni. E quelli che non gli assegnano al deposito suddetto, siano puniti con la pena della colpa più grave. Come anco i superiori, se li lasciano spendere per altri bisogni fuori di quelli del monaco, che li ha assegnati, avvertendo, che, quando la proprietà passa tre giuli, è peccato mortale, ed è caso riservato al padre abbate, e circa la proprietà s'osservi la forma prescritta nella regola.

III. Si ordina, che per furto siano parimente carcerati quelli che fraudano i monasterî nella loro amministrazione maliziosamente sopra la quantità suddetta, e sempre si faccia la restituzione del tolto, o in denaro o in roba, o almeno con quello che ordinariamente si conceda al monaco per le sue necessità. Dopo che i sopraddetti delinquenti saranno carcerati, si proceda contro di loro al castigo, secondo la gravità del delitto, nel modo detto nel capitolo antecedente.

Cap. X. Delle colpe incerte e pene loro.

1. Perchè possono occorrere alcune colpe, le quali non sono forse comprese espressamente nelle presenti costituzioni, e conseguentemente nemmeno le pene da darsi per simili colpe, però ordiniamo, che ciascun superiore punisca i delinquenti, secondo che richiederà la qualità delle colpe che possono occorrere, con matura discrezione, ma però non presuma in modo alcuno commutare di propria autorità il giudizio e il castigo delle colpe che sono espresse in queste costituzioni, perciocchè vogliamo che siano osservate ed inviolabilmente eseguite le penitenze che sono ordinate contro i delinguenti, se però il padre generale non dispensasse ne' casi a sè commessi, o vero il capitolo generale nel modo già descritto, o che con processo di tempo sarà determinato in altra materia.

Ouando si trasgrediscono le costituzioni in alcuna cosa che non vi sia pena determinata, potrà il superiore con il consiglio dei padri più veccchi punire la trasgressione conforme alla gravità della colpa a proporzione di quelle che sono espressamente dichiarate, inclinando più alla misesicordia, massime verso quelli che non sono soliti fare spesso errori, spogliandosi sempre d'ogni passione ed interesse nel dar giudizio delle colpe incerte, dovendosi in ciò seguire il lume della bona coscienza, ed il desiderio di giovare caritativamente al fratello delinquente e farlo emendare del suo errore, e non condurlo in disperazione con la troppa severità.

I. Essendo la scomunica, come dicono Cap. XI. Della i sacri canoni, medicinale e non mortale, scomunica gopurchè quello, contro il quale vien fulminata, non la disprezzi, determiniamo ed ordiniamo, e fermamente vietiamo, che nessuno de' nostri monaci ardisca di fare conventicole, congiure ed accordi maliziosi contro il padre generale, e contro lo stato e mantenimento della religione, altrimente incorra nelle pene prescritte nella nostra regola; nemmeno commettere incendio, o uscire dalla nostra religione senza licenza in scriptis del padre generale, o apostatare; e quelli che contravverranno, incorrano nella scomunica latae sententiae. In oltre ordiniamo a tutti e singoli dell'Ordine nostro, quali godano gradi di superiorità, che tre volte l'anno, cioè la domenica avanti la Natività di Nostro Signore, la domenica delle Palme, e la domenica precedente alla Pentecoste, congregando il capitolo di tutti i monaci di ciascun luogo, debbano denunziare publicamente scomunicati tutti li sopraddetti incendiari ed apostati, e quel superiore, che in ciò sarà negligente, digiuni una volta alla alla presenza della famiglia in pane ed acqua. La forma di denunciare questa scomunica generale (così detta, perchè generalmente, e non particolarmente si scomunicano quelli che cadono ne' sopra nominati delitti, quando però alcuno in particolare non ne sia convinto) potrà esser quella che si ritrova nel

nostro archivio, cioè quando il superiore

sarà in capitolo alla presenza di tutti, cioè otto giorni avanti alli giorni sopra determinati, citerà tutti, o presenti, o assenti, che hanno interesse, per la domenica seguente a sentirsi dichiarare scomunicati; poi, arrivati li giorni suddetti, in scriptis brevemente innanzi tutto il capitolo leggerà la sentenza in queste parole: Auctoritate qua fungimur, omnes et singulos incendiarios et apostatas nostri Ordinis excommunicamus, et excommunicatos declaramus. Se poi alcuno venisse convinto di questi delitti, sia anco sottoposto alle pene ordinate di sopra nelle presenti costituzioni.

II. Quando occorresse che alcun monaco morisse proprietario, e ciò sia cosa manifesta, non gli sia data sepoltura ecclesiastica: vogliamo ancora che il superiore locale non possa così solennemente scomunicare i monaci di sua famiglia senza licenza espressa del padre generale da darsegli quando il bisogno lo richiederà, ma solo possa valersi della scomunica regolare, come è in uso nella nostra Congregazioue. Si guardi però ognuno che averà da scomunicare altri, di non fulminare la sentenza della scomunica, o generale o particolare, senza la canonica monizione, e senza scrittura, se vorrà fuggire la sospensione del proprio offizio. E siccome non si può fulminar la scomunica senza le condizioni suddette, conforme ai sagri canoni, così ancora s'intenda della sospensione ed altre censure. E chi facesse altrimente, oltre la suddetta sospensione ab officio, incorra anco, giusta il cap. I De sententiis excomm. in sexto, nella sospensione ab ingressu ecclesiae per un mese; e la nostra costituzione vogliamo che anco s'intenda per gli apostati passati, se dopo essere stati avvisati o citati dal padre generale non compariranno nel termine prefisso, ritornando alla religione, e sottomettendosi alla costituzione; se il padre generale o altro superiore del nostro Ordine abuserà la scomunica ecclesiastica, servendosene in cose di poco momento, o senza bisogno, o senza i debiti modi, oltre che si dichiarerà la censura fulminata esser male se non la rivocherà, dopo che ne sarà avvertito, resti sospeso dall'offizio sino

al capitolo generale. Il che non s'intenda della scomunica regolare, la quale altro non è che una sospensione dal consorzio degli altri, dal coro e mensa comune, che può usarsi da qualunque superiore, secondo che lo richiederà il bisogno per conservazione della disciplina regolare.

#### TERZA DISTINZIONE.

Cap. 1. Dell'elezione del padre generale.

n. Dell'offizio e podestà del padre generale e del vicario generale.

III. Dell'offizio di procuratore generale.

IV. Dell'offizio dell'abbate.

v. Dell'offizio del priore.

VI. Pell'offizio del relatore.

VII. Dell'offizio del maestro di novizi.

VIII. Dell'offizio del bibliotecario.

XIX. Dell'offizio del cellerario.

x. Dell'offizio del camerlengo e depositario.

xi. Dell'offizio del forestiero.

XII. Dell'offizio del sagrestano.

— xin. Dell'offizio del cantore.

— xiv. Dell'offizio dell' eddomadario del coro.

xv. Dell'offizio dell'eddomadario della messa.

XVI. Dell'offizio del lettore della mensa.

XVII. Dell'offizio del sottosagrestano.

xviii. Dell'offizio dell'infermiero.

XIX. Dell'offizio del portinaro.

xx. Dell'offizio del cuciniere.

XXI. Della sacra comunione, e quando si debba ricevere.

I. Avvisati che saranno i monaci della no- Cap. I. Dell'estra Congregazione del tempo da celebrarsi de generale. il capitolo generale per l'elezione del nuovo procuratore generale, ed altre funzioni capitolari, si congregheranno nel monastero del sacro eremo di Monte Fano, che riconosciamo per capo della Congregazione, o in S. Benedetto di Fabriano, ordinaria residenza del padre generale, o in altro luogo, quando occorresse per soddisfazione de' popoli o utile della Congregazione, ad arbitrio del padre generale e padri deputati sopra le costituzioni. Essendo tutti i vocali congregati, dopo essersi cantata con l'assistenza di tutti in cocolla la messa dello Spirito Santo, con l'ora-

zione della Vergine et pro Congregatione, invocando la grazia del medesimo Spirito Santo, intonando in coro l'inno Veni Creator Spiritus, ecc., e processionalmente andando con divozione di cuore e purità d'animo alla stanza del capitolo, ivi giunti, e terminata Prima, seguirà, sedendo tutti, il sermone latino e la lezione delle Bolle apostoliche solite leggersi in somiglianti funzioni; indi si tenga il modo dell'elezione, come si prescrive dal sacro Concilio di Trento, sess. xxv, cap. vi De regular., e si faccia sempre per via di voti segreti.

II. Come si debba fare ed approvar lo scrutinio, lo dichiara il visitatore apostolico, cioè, che a tale scrutinio intervenga il padre generale, il superiore del luogo dove si celebra il capitolo, ed il più vecchio superiore locale di quanti ne sono presenti, oltre al presidente, definitori e segretario del capitolo, il quale dopo otto anni continui di sua carica averà l'abilità all'abbadia titolare. Ed acciò l'elezione sia valida e canonica, si dichiara, che vi debba concorrere la maggior parte de' voti, cioè l'eletto abbia avuto due voti sopra la metà di quanti ne sono in capitolo; ed in caso che i voti fossero in numero dispari, s'intenda aver due voti di più della metà quello che, per esempio, di quarantuno ne averà avuti ventitre almeno, e così proporzionatamente; se poi due monaci fossero eletti con voti eguali, sia tre volte fatta l'elezione; e ritrovandosi sempre eguali, allora di questi due sia tenuto ed accettato da tutti per vero e legittimo generale quello che sarà più antico di professione, senza aver riguardo ad altra preminenza o grado. E quello che in tal caso sarà eletto, subito s'intenda confermato dalla Santa Sede apostolica in vigore della Bolla di Papa Paolo III concessa alla nostra Congregazione intorno alla dignità del generalato.

nn. Non si elegga alcuno per generale che non sia professo, e dopo la professione abbia continuato almeno venti anni nella religione, sacerdote di buona vita e fama, d'anni quaranta almeno, non processato di vizì gravi ed enormi, che mai sia stato apostata, che sia stato o procuratore generale,

o visitatore, o abbate di governo; nè sia eletto chi non è amatore della pace, fedele nell'amministrazione, prudente e zelante delle cose dell'Ordine nostro, tanto spirituali come temporali, ornato di buona dottrina, intendente dei sacri canoni e de'casi di coscienza; e finalmente che non abbia alcun impedimento canonico contenuto ne'sacri canoni o nelle Bolle de'sommi Pontefici: ma sia eletta persona di gravità e qualità tale, quale dice il padre S. Benedetto nella regola cap. 1 et LXIV; altrimente sia indegna e difettuosa l'elezione, ed i monaci sappiano che saranno tenuti renderne strettissimo conto a Dio, siccome ancora si pecca gravemente, e si rende molto pericolosa l'elezione, quando si faccia con pratiche e subornazioni, o con altro modo violento; che quando ciò si potesse provare manifestamente, sarebbe anco nulla.

1v. Quando poi occorresse qualche grave difficoltà circa le cose predette, che non potesse facilmente determinarsi nella religione. in tal caso si ricorra alla Sede Apostolica, o ad altri superiori competenti assegnati dal Papa, se però non vi fosse il protettore, al quale prima deve farsi ricorso per qualunque bisogno; ma per onore di Dio e della nostra Congregazione, e per fuggire ogni scandalo, procurino i nostri monaci essere in tutto uniti e concordi in ogni cosa, e principalmente in si grave elezione; e mentre si stasse in tal dubbio, governi la religione l'abbate dell'eremo di Monte Fano, il quale cesserà d'ingerirsi subito che sarà dichiarata e superata tal difficoltà. Insomma gli elettori non avendo riguardo a carne o a sangue, o all'utile proprio, ma solo al profitto spirituale dell'anime ed allo stato pacifico e tranquillo della religione, eleggeranno sempre uno del grembo del capitolo, quale conosceranno esser più degno per bontà di vita, di costumi e di dottrina, e senza canonico impedimento, ed il presidente formerà decreto dell'azione dichiarandola valida e legittima, ed il segretario del capitolo registrerà per ordine tutti gli atti capitolari nel libro de' capitoli. Dopo dichiarata canonica l'elezione, i cantori intone

ranno il Te Deum, ecc., e trovandosi alla porta del capitolo in ordine la croce, con ceroferari processionalmente cantando anderanno in chiesa ordinatamente rendendo grazie al Signore.

v. L'offizio del generalato non durerà in vita, come anticamente, ma solo un quadriennio, come dispone il Breve apostolico ottenuto li 15 gennaro 1683, dopo il quale non può il generale esser confermato, nè eletto di nuovo se non passati due governi seguenti. Se poi restasse vacante l'offizio del generalato, o per causa di morte, o di canonico impedimento, o per traslazione a gradi maggiori, o in qualunque altro modo, prima che sia terminato il quadriennio s'osservi come segue.

Del vicario generale in caso generalato.

vi. In qualunque modo dunque segua la di vacanza del vacanza del generalato, allora, e non prima, l'abbate o presidente pro tempore del sagro eremo di Monte Fano, come superiore del nostro primo monastero, s'intenda ipso iure sostituito vicario generale di tutta la Congregazione con l'autorità e prerogative competenti a' medesimi generali, quale dovrà durare per tutto il tempo del quadriennio che mancava al padre generale vacato, come espressamente si dispone nel Breve apostolico sotto li 14 novembre 1685, ed acciò la Congregazione per tale vacanza venga sempre ben provvista di soggetto degno ed idoneo, che possa rettamente governarla (trovandosi di già abolita per giuste cause sin dall'anno 1636 la consuetudine di eleggere in ogni capitolo il vicario generale, che anco in vigore della presente costituzione dichiariamo abolita), s'ordina che in avvenire, tanto ne' capitoli generali quanto nelle diete, l'elezione dell'abbate del sagro eremo suddetto venga sempre fatta con special riflessione, e l'eletto in tal forma non abbia prerogativa alcuna, se non quella che gli compete come abbate di governo, o gli competesse per altro titolo, nè mai assuma titolo di vicario generale, se non in caso della suddetta vacanza. Solo vogliamo, che nelle publiche processioni che si fanno in Fabriano, abbia il luogo immediate dopo l'abbate di S. Benedetto dello stesso luogo, ma

non in altri luoghi, se parimente non gli competa per altro titolo, come anco si decretò nella dieta del 1683. Si avverta dunque in tale elezione di promover persona che per età, per merito, e per dottrina abbia tutte le doti e requisiti richiesti nell'elezione del padre generale, potendo succedere il caso che in tutto abbia a sostenere le sue veci, quale avvertenza s'abbia anco in caso che debba sostituirsi presidente, il quale per detto luogo doverà esser soggetto che avanti sia stato di governo, e concorrano parimente in esso tutte le qualità richieste nell'elezione del padre generale. Ed in caso che detto abbate succeda al governo della Congregazione, come sopra, doverà per detto monastero di Monte Fano sostituirsi presidente fino a capitolo o dieta con i requisiti, come sopra, ed csso padre vicario generale potrà far la residenza in Fabriano all'uso de' generali.

vii. Si concede però, in vigore della presente costituzione, facoltà al padre generale di poter sostituire con sua patente speciale, o il suddetto abbate di Monte Fano, o altro di governo, con titolo di vicario, qualunque volta che giudicherà espediente, o per causa di visita, o d'allontanarsi per lungo tempo dalla residenza, o per altra giusta cagione, acciò, secondo l'occorrenze, sempre vi sia soggetto che possa assistere ai bisogni della Congregazione, come anco si dice nell'antica costituzione; nel qual caso avverta detto abbate sostituito di non oltrepassar mai le facoltà espresse in detta patente per qualsivoglia titolo, nè presuma il titolo di vicario generale, o di precedere, o altra prerogativa che non gli competa per altra ragione, e solo si estenda la sua giurisdizione per il tempo ed in conformità della commissione che gli sarà concessa.

I. All'offizio e podestà del padre generale Cap. II. Delappartiene tenere il primo luogo nel coro stà del padre ed altrove; terminare le orazioni che si fan- "enerale. no in comune; dar' la benedizione a tutti quelli che leggono le lezioni; intonare il Te Deum, leggere l'evangelio in coro al mattutino; intonar l'antifona al Benedictus ed al Magnificat; alle processioni della Pu-

rificazione e delle Palme i responsorî Hodie Beata Virgo ecc., Ingrediente Domino ecc.; potrà cantar la messa ne' giorni più solenni dell'anno, il primo giorno del capitolo, e nella Commemorazione de' morti, oppure commetterlo ad altri; potrà benedire il primo gierno di Quaresima le ceneri, nella Purificazione le candele, nel sabato santo il fuoco, o pure commetterlo ad altri. Al medesimo tocca ricevere i novizi, e dopo l'anno della probazione ammetterli alla professione, e benedirgli le cocolle, o commetterlo parimente ad altro abbate; dar licenza a'monaci professi andare all'ordinazione degli ordini sagri, potendo dare i minori egli medesimo, o farli dare da altri abbati con sua commissione; assolvere i monaci scomunicati, ovvero dar licenza ad altri di assolverli; ascoltare le confessioni secrete de' monaci, ed assolverli da qualsivoglia peccato, concessogli de iure o per privilegio, imponendogli la dovuta penitenza, senza però violentarli a confessarsi da lui; sospendere i confessori anco approvati da'vescovi per legittima causa; astringer tutti e singoli monaci all'osservanza delle cose contenute nella regola, nelle presenti costituzioni, e negli ordini fatti da lui, o dal capitolo generale, o dalla dieta, usando, se sia bisogno, anco le censure ecclesiastiche; congregare ogni quattr'anni il capitolo generale, o in mezzo al quadriennio la dieta, come si prescrive nel precitato Breve del 1683; instituire, ed anco deporre, per giuste cause da riconoscersi canonicamente, i superiori locali.

Deve avere stanze particolari per dormire, recitar l'offizio divino, e per tener l'udienze; come anco due monaci che lo servano e gli facciano compagnia, quando va in alcun luogo; dar licenza a' monaci di predicare, se gli parerà espediente, ed anco di confessar secolari, riservata però sempre l'autorità ed approvazione de' vescovi.

Al medesimo anco tocca far il sermone nel capitolo generale, o pure darne la carica a qualch'altro monaco; visitar la Congregazione qualunque volta giudicherà necessario per conservazione dell'osservanza regolare e buon governo della Congregazione;

sentire l'istanze de' monaci, e decidere con prudenza e giustizia le difficoltà che possono nella Congregazione accadere; rimuovere i menaci da'luoghi, quando lo richieda il bisogno, ed assegnandoli altrove; assolver quelli che saranno passati a miglior vita nel capitolo generale, che si farà con un De profundis, con l'orazione Deus veniae largitor, ecc.; ed insomma far tutte le cose in generale ed in particolare che non gli saranno proibite da'sacri canoni, o dalle leggi, o da' decreti, o dalla regola, o dalle presenti constituzioni. Onde, sebbene è grande la podestà del padre generale, non però si stenderà sopra le cose ordinate dal capitolo generale, se non in quello che da esso capitolo gli sarà concesso, nè potrà alterare quanto si prescrive dalla regola e costituzioni, nè prorogare a suo arbitrio il capitolo generale, o la dieta, anzi nè tampoco doverà ingerirsi nell'amministrazione economica dei monasterî se non per riconoscere la facoltà e diligenza de' ministri, nè privare alcun abbate, nisi iuris ordine servato, nè esimer monaci dall'obedienza de' superiori locali, se non in caso d'appellazione, o ricorso. E perciò avverta non por le mani negli ordini de' capitoli generali, o in altra cosa non permessagli, per non generar confusione nel governo; e contrafacendo, se dopo essere stato avvertito da padri deputati sopra il governo, non si vorrà emendare, resti sospeso dall'offizio sin tanto che non rivocherà il fatto, tornando alla dovuta osservanza.

II. Si ricordi il padre generale di quanto ordina il padre S. Benedetto nella regola parlando dell'abbate, e sappia di dover tenere la severità dell'osservanza prima in se stesso, e poi negli altri, e non permetta mai che siano trasgredite o dispensate la regola e le presenti costituzioni, se non tanto quanto è rimesso alla coscienza sua e prudenza, secondo il bisogno che occorrerà, facendo ogni cosa con consiglio e parere de' seniori e più savì, ed in particolare dei quattro padri deputati al governo ed osservanza delle costituzioni.

III. Ha il padre generale, come gli altri prelati maggiori de' monaci, l'uso della moz-

zetta, della tonsura di prelato secondo l'antica consuetudine, e de'pontificali, e per special privilegio può benedire in S. Benedetto di Fabriano ed in S. Silvestro di Monte Fano solennemente il popolo dello stesso luogo, purchè non vi sia presente il vescovo diocesano o qualche legato apostolico. Al padre generale ed a tutti quelli che sono stati generali, si conservi sempre, lor vita durante, il titolo di abate; anzi, compito che averanno il quadriennio del generalato, mentre che dura il capitolo generale, abbiano il primo luogo sopra tutti dopo il nuovo generale, ed anco nello stesso capitolo abbiano privilegio di eleggersi un luogo, dove siano per il seguente quadriennio abbati locali. come anco si dispone nell'antica costituzione e nel citato Breve Apostolico del 1683.

Cap. III. Del-

1. Perchè al padre generale conviene di l'offizio del pro-curatore gene-tenere in Roma un monaco per i negozi rale e suo com- che occerreranno nella Corte Romana con titolo di procuratore generale, l'elezione di questo tale sarà faita dal padre generale col consiglio de'definitori; ed a questo offizio sia eletto sempre un uomo maturo, di bontà di vita, dotto, giudizioso e pratico, che prima o sia stato visitatore o abate di governo, come si ordina nel suddetto Breve apostolico, il quale abbia offizio di trattare nella suddetta corte non solo i negozî di tutta la Congregazione in comune, ma ancora di ciascun monastero in particolare. secondo che ne sarà avvisato da' superiori, o dagli altri offiziali. Questo averà la precedenza sopra tutti i monaci in ogni luogo. eccetto il padre generale attuale ed il padre generale che termina l'offizio, ma solo nel capitolo immediato, come si dichiara trattandosi della precedenza, la voce attiva e passiva ne' capitoli generali e nella dieta, sua vita durante, come si dispone in detto Breve, ed il suo offizio potrà durare e continuare anco più di un quadriennio, quando sia così ben giudicato dal padre generale pro tempore per benefizio della Congregazione, avvertendo però che non gli sarà mai lecito trattar negozî grandi e di molta importanza, senza saputa e consenso del padre generale. A lui renderanno obbedienza tutti |

i monaci che anderanno a Roma per qualsivoglia causa, ed egli averà potestà sopra di loro mentre si tratterranno in Roma, non volendo però che s'ingerisca nè abbia autorità alcuna sopra il governo del monastero di Roma, essendo ciò cosa appartenente all'abate di quel luogo, sebbene si dovrà forzare, non essendo impedito legittimamente, ritrovarsi sempre al servizio della chiesa cogli altri monaci, ed alle osservanze della religione, siccome riceve sempre il vitto ed il vestiario dal monastero di Roma. Nel ricever quest'offizio sia tenuto a dar giuramento in mano del padre generale e del secretario della religione, in presenza di testimoni, di non trattar mai cosa alcuna contro della Congregazione, bensi difendendola in tutto con ogni vigore, altrimente non gli sia fatta la patente nè dato l'offizio. Finalmente sia obbligato aver l'inventario di tutte le scritture che gli verranno alle mani, e sia tenuto renderne stretto conto nel fine dell'officio, con lasciarne registro anco nelle camere della procura generale. Come anco debba registrare in libro a parte tutte le suppliche, memoriali o istanze che si faranno ne' supremi tribunali, con i decreti, rescritti e grazie che si otterranno in beneficio della religione o de'monasterì particolari, che servirà per conservarne le memorie e per buon governo de' successori.

II. Gli sia parimente assegnato dal capitolo generale un compagno di buon sapere. di religiosi costumi, e pratico della suddetta corte, perchè possa essergli di aiuto e servirgli di compagno, il quale obbedisca e riconosca per suo superiore lo stesso padre procuratore generale, abbia voce attiva e passiva ne'capitoli generali nella forma prescritta in detto Breve apostolico, riceva come gli altri sacerdoti il vitto e vestimento dal monastero di Roma, e non possa ingerirsi negli affari comuni della religione o dei particolari monasterî, se non in quello che espressamente gli sarà ordinato dal detto padre procuratore generale, bensì sia tenuto trovarsi sempre al coro di giorno e di notte, alla mensa della religione, come gli altri monaci, eccetto però quando d'ordine del medesimo padre procuratore generale fosse occupato in qualche negozio della religione. 1. L'abate nel suo monastero, quando non

Cap. 1V Del-

l'offizio dell'a-vi sia il padre generale o il procuratore generale, deve tenere sempre il primo luogo. come anco, non essendovi il padre generale, deve intonare il Te Deum, le antifone al Benedictus ed al Magnificat, dire l'evangelio al mattutino in coro, incominciare nelle processioni della Purificazione o delle Palme i responsorî Accepit Simeon, ecc., Ingrediente Domino, ecc., cantar la messa nelle feste più solenni dell'anno e nella Commemorazione de'morti, quando non voglia commetterlo ad altri, avvertendo non potere usare e celebrare con pontificalì che tre volte l'anno al più, ed allora giusta la forma prescritta nel decreto della sacra Congregazione de'Riti, emanato d'ordine della santa memoria d'Alessandro VII, che deve puntualmente osservarsi. Deve benedire le candele il giorno della Purificazione, le ceneri il primo giorno di Quaresima, i rami la domenica delle Palme, ed il sabbato santo l'incenso ed il fuoco, se parimente non volesse commetterlo ad altri. Deve imporre le penitenze delle colpe a'monaci, ed assolverli se ne averà facoltà dal padre generale, o farla imporre ad altri. Deve tener il capitolo, la collazione spirituale, la conferenza de'casi, e fare i sermoni a'fratelli, quando non voglia imporla ad altri. Deve dormire in dormitorio e nella clausura, mangiare in refettorio cogli altri, quando però non fosse impedito da forastieri o da infermità, far leggere alla sua mensa quando mangierà con forastieri, se però non fosse dopo compieta, o nell'ora di dormire, o nell'infermeria.

> II. Quando esce di monastero nen vada mai senza compagno per decoro del grado, se non fosse in luogo molto piccolo o di campagna. Sia avvertito che nessuno dentro o fuori del chiostro alla sua presenza parli mai licenziosamente o con poca onestà, per quanto egli potrà. Dovendo andare in qualche luogo lo faccia sapere al priore o ad altro monaco, quando non fosse per brevissimo tempo. Non assolva alcun monaco

dall'offizio datogli dal capitolo generale, senza facoltà del padre generale o di esso capitolo generale. Non accetti alcun fuggitivo del nostro Ordine o d'altri senza licenza del padre generale. Non permetta che alcuno di sua famiglia, o il monastero, e molto meno egli medesimo faccia sicurtà per altri. se non per quelli che sono dell'Ordine nostro, o se non fosse per utile evidente del monastero o della religione, ed in tal caso sempre con consenso del suo capitolo. E parimente non permetta che si riceva alcuna cosa in deposito di secolari, se non con testimonianza di tre o quattro più vecchi del monastero, con veder sempre prima la specie o misura o peso di esso deposito, e notar tutto. E se alcuno de' monaci senza licenza piglierà alcuna cosa in deposito da secolari, sia condannato come per furto. Si astenga anco l'abate dalla moltiplicità dei precetti, se il bisogno grave non detti altrimente, ed in specie da'contenuti ne'sacri canoni, nella regola e nelle presenti costituzioni, da porre precetti gravi in materie leggiere. Non prenda nuove liti, nè faccia locazione de'beni stabili ne'novi censi passivi senza licenza della sacra Congregazione ed il consenso del suo capitolo. Veda tutto che si fa nel monastero da'diversi offiziali. e riconosca la diligenza e fedeltà de'ministri, ma non s'ingerisca mai egli nel ministero, perchè non venga o con sospetti o cen improprietà derogato alla sua dignità. Non ammetta forestieri con pregiudizio del monastero oltre a quello dettano le regole della religiosa ospitalità. E sappia essere indegno di tal grado quel prelato o che sarà disertore della regolare osservanza, o che per il primo non darà il dovuto esempio nell'adempimento della regola o delle presenti costituzioni, o che senza zelo non avrà attenzione alla buona e retta amministrazione delle sostanze del monastero.

m. In ordine alla quantità de' vestimenti deve provvedere a ciascuno secondo il bisogno ed uso della Congregazione, senza eccezione di persone. E circa le cocolle ed altri vestimenti, si osservi il modo che venne ordinato nella riforma e che si nota nelle presenti costituzioni, dist. 1, cap. xx1, ed al cap. v, dist. III. Avvertano che le camicie siano di lana e non di lino; e si fugga qualunque sorte di seta contraria alla povertà religiosa, osservandosi la consuetudine della Congregazione di adoprar sempre abito di lana. I letti de'monaci siano spesso visitati dall'abate insieme col priore, e si levino tutte quelle cose che si tengono senza licenza, con avvertire che o l'abate o il priore sia sempre in monastero, acciò questo mai resti senza superiore. Deve anco l'abate astringere i monaci, quando sarà tempo, a prender gli ordini minori, se dal padre generale averà la facoltà, e far tutte le altre cose che gli sono permesse dalla regola e dalle presenti costituzioni, ma nelle cose vietate non presuma ingerirsi. Potrà anco assolvere i suoi monaci in confessione da qualsivoglia peccato secreto, etiam riservato al padre generale, purchè non gli sia espressamente vietato da'sacri canoni o dal capitolo generale, o dal medesimo padre generale, con imporre la penitenza secondo la discrezione datagli da Dio; avverta però di non far ritornar la colpa altrui in pericolo dell'anima sua, o con dare indizio in qualche modo del peccatore, o con fomentare o acconsentire ai peccati di quello, anzi procuri diligentemente infonder l'olio ed il vino nelle ferite del povero infermo; e mentre si studia di assolver gli altri. guardi bene di non legare sè stesso. Potrà commutare i voti con proprî sudditi, ma ciò s'intende de'voti fatti nella religione senza pregiudizio del terzo, eccettuati gli essenziali della religione; riconciliare le proprie chiese non consacrate, quando fossero pollute, ma per le consacrate deve adoprar l'acqua benedettà dal vescovo con la di lui licenza; e far ogni altra cosa permessa da'sacri canoni a' prelati de' monasteri.

iv. L'offizio dell'abate non dovrà durare nello stesso monastero più di quattro anni, secondo il citato Breve dell'anno 1683; onde, quantunque gli abati siano perpetui, tuttavia nel governo devano passare ogni quadriennio da un monastero all'altro. Potranno però commutare o rinunciare, ed anco esser de-

posti fuori de'capitoli e diete, ma solo nella forma che si prescrive in detto Breve e si noterà nelle presenti costituzioni, dist. 1v. cap. vi, num. iii. Non vogliamo che l'abate abbia potestà di scomunicare o fulminare scomuniche ecclesiastiche contro de'proprî monaci, con giuridica sentenza o formazione dei processi, competendo ciò per antica consuetudine nella nostra Congregazione solo al padre generale, se non avesse sopra di ciò particolare commissione dal medesimo padre generale o dal capitolo generale, e se non gli fosse specialmente concesso da'Sommi Pontefici o da' sacri canoni, appartenendogli per altro far tutte quelle cose nel suo monastero che appartengono al padre generale in tutta la Congregazione, eccettuando alcune cose che non si convengono ad altri che al padre generale, come si è notato sopra parlandosi del padre generale. Onde ne'casi improvvisi e che non ammettono dilazione di tempo, potrà anco valersi delle censure nella forma permessa da' sacri canoni ai prelati de' monasteri, ed al più prendere informazione sommaria per trasmetterla al padre generale, a cui toccherà far formare processo giuridico e dar la sentenza definitiva. Il far poi osservare la regola, le costituzioni, ed altre cose ordinate ne'capitoli generali e dal padre generale, questo è peso ed offizio speciale del superiore nel suo monastero, con procurare di essere egli il primo, e mancando, oltre alle pene ordinarie, sappia che dovrà renderne stretto conto a Dio. Ogni mese sia anco tenuto far la visita di tutte le celle de'monaci e de'letti, per togliere il vizio della proprietà, procurando che il monaco non tenga cosa alcuna che non gli sia stata concessa per inventario.

v. Non sia eletto alcuno abate di governo, se prima non sia stato abate titolare, se non sia atto a tener cura d'anime tanto de'luoghi che hanno parrocchia quanto degli altri, se non sia zelente della disciplina regolare, del culto della Chiesa, pratico delle cose spirituali ed applicato al governo economico, dovendo possedere le qualità delle quali parla il padre S. Benedetto nella sua regola al cap. II e LXII, a che molto bene

devono riffettere gli elettori per non aver loro a render conto a Dio di tutte le imperfezioni ed errori che possono commettersi da'soggetti poco atti, e non degni del governo de'monasterì.

Dogli abati titolari.

vi. Perchè nel citato Breve apostolico del 1683 si ordina che nessuno possa esser assunto ad abazia di governo se prima non sia stato titolare, si avverte che oltre gli abati di governo sono anco nella nostra Congregazione, per consuetudine introdotta ed approvata nel suddetto Breve, abati titolari che godono titoli di chiese soggette alla nostra Congregazione. Si ordina dunque che nessuno sia capace di tal grado se non vi concorrono i requisiti notati in detto Breve apostolico, quali sono, che prima o sia stato maestro di novizi, o segretario della Congregazione, o lettore di teologia scolastica, o di filosofia, o di lettere umane almeno per due intieri quadrienni, eletto dal capitolo generale o dieta per servizio della nostra gioventù, ne' luoghi prescritti da detto Breve, o bibliotecario nel monastero di S. Benedetto di Fabriano, o compagno del padre procurator generale in Roma, o che per tre governi abbia lodevolmente esercitato l'officio del priorato o del camerlengato, o di confessore de'secolari, e quelli che canonicamente l'averanno conseguito siano capaci di badia di governo, abbiano voce attiva e passiva ne' capitoli generali, e la precedenza, come si dirà al suo luogo, con tutti gl'altri privilegi concessigli dalla presente costituzione; sappiano però che quantunque godano tal grado, saranno tenuti di giorno e di notte al coro ed al servizio della chiesa egualmente che ogni altro corale, alla mensa comune quando non fossero impediti da infermità, all'osservanza della regola e delle costituzioni, alle consuete fatiche e funzioni del monastero, ed all'obbedienza e dipendenza dall'abate locale, per toglier le confusioni. Che perciò si guardino da qualunque singolarità, e da quello che espressamente non gli sia concesso dalla presente costituzione.

Cap. V. DelV offizio
Priore.

1. Deve il priore nel proprio monastero teV offizio
Priore.

1. Deve il priore nel proprio monastero teV offizio
Priore.

1. Deve il priore nel proprio monastero teV offizio
V del nere il suo luogo, come si dirà parlandosi tato Breve apostolico.

delle precedenze, ma fuori della residenza, solo quello della professione. Al medesimo tocca di fare, che i monaci siano attenti al coro e recitino con divozione e pausa l'officio divino quando non sia presente il padre generale o l'abate del monastero, emendare le cose appartenenti al cantore ed al sagrestano, procurare diligentemente che i monaci del chiostro in mensa ed in qualunque altro luogo si portino con il dovuto ordine; in assenza dell'abate confessare in luogo decente i monaci e gl'infermi, se dal superiore gli verrà imposto correggere i fratelli in capitolo quando l'abate si troverà lontano, e tener le veci di questo quando ia in viaggio o infermo, eccetto nella prececedenza, dovendo tener sempre il medesimo luogo: onde, quando l'abate sarà lontano, supplirà l'officio di esso, ma sapendo essere in monastero, non uscirà mai della clausura senza sua licenza, nè s'ingerirà in cosa alcuna spettante ad esso superiore. Non darà licenza ad alcuno di parlar con altri, nè vi parlerà lui in tempo di silenzio, se non brevemente per qualche urgente necessità. Se per causa d'infermità gli occorresse stare nell'infermeria, o si purgasse, non abbia cosa alcuna più degli altri. Se il superiore averà proibita cosa alcuna al monaco, egli non presuma dispensarlo se non gli verrà comandato. Nel rimanente come ogn'altro faccia la sua eddomada in coro e in chiesa, e sia in tutto soggetto al superiore locale; avvertendosi che sia eletta a tale offizio persona di quelle virtù e qualità che si è detto dell'abate. E perchè tale onore sia dato a soggetto maturo, pratico.e degno di rispetto, come quello che è di molto aiuto all'abate per conservazione dell'osservanza, si ordina che nessuno possa essere eletto priore, che non sia stato almeno sei anni sacerdote, e non sia atto a reggere coro e chiesa, essendo suo offizio far osservare con diligenza le sacre cerimonie, nel che deve aver fatto studio particolare. Dopo che alcuno averà lodevolmente sostenuta per tre governi tal carica di priore, sarà capace di badia titolare, come si prescrive nel ciCap. VI. Del-

1. Quest'offizio, di cui parla la regola nel l'offizio del ze cap. xLvIII, è molto onorato e necessario nelle cose de' servi di Dio per mantenimento dell'osservanza e per evitare ogni dissoluzione. Onde chi ha questo carico, si può convenientemente chiamare zelatore dell'osservanza e della salute delle anime, però non si deve mai lasciare il monastero senza di esso. E ben vero che ne' monasteri di poco numero potrà farlo l'abate, o di suo ordine il priore, e può darsi anco ad altro, purchè sia persona prudente, caritativa, timorata di Dio. Sopra tutto abbia ben riguardo di non infamare alcuno, e sia amatore della pace e quiete del monastero, procurando tagliar via qualunque occasione di scandalo. È l'offizio del zelatore andare attorno per il monastero rivedendo le stanze de'monaci, ed osservare con diligenza le negligenze de' medesimi, e quelle poi notificare in capitolo. Avverta però non accusar mai alcuno maliziosamente per odio; o per causa di amicizia, o di parentela, o di familiarità resti di far sapere le negligenze ed errori di qualsivoglia monaco. Deve anco aver cura se manca alcuno dal monastero nell'ora della lezione, della fatiga, dell'orazione, o dal coro, con andarlo a cercare, e non trovandolo, notificarlo al superiore; osservare se i fratelli, che sono deputati a diversi offizi dentro il chiostro, soddisfino religiosamente al proprio debito, e trovando esser manchevoli, si serva di cautela, e senza parlare lo faccia sapere al superiore. Il zelatore mai deve uscir di monastero senza licenza, e quando accusa taluno in capitolo, sia ascoltato attentamente, abbia una delle chiavi della clausura con aprire e serrare al tempo debito, e quando va attorno la notte, porti seco sempre il lume. In assenza del superiore o del priore, abbia l'occhio sopra gli andamenti del monastero, e cura del capitolo e de' monaci, ma in refettorio ed altrove tenga sempre il suo luogo che gli competa per altro titolo. Quando sarà occupato a fare l'eddomada, o infermo, o in viaggio, o in leggere alla mensa, il priore supplisca al suo offizio, e non essendovi questo, il superiore potrà commetterlo a chi gli parerà. L'elezione del zelatore doverà farsi |

ogni anno dall'abate col consiglio de' più vecchi, e si elegga sempre persona discreta, matura e prudente per si raguardevole offizio.

1. L'ordine del visitatore apostolico in ma- Cap. VII. Delteria de' novizi, del maestro d'essi e del luo-stro dei novizi. go in cui devono tenersi ed allevarsi insegna molto bene quanto sia importante questo offizio, dal quale dipende la conservazione, l'augumento, e tutto il bene e il male della religione, essendo che tali siano i monaci, quali sono educati in noviziato, dove pigliano il fondamento della vita religiosa. Però i superiori aprano molto bene gli occhi nell'elezione de' maestri in modo tale che così il maestro come il compagno sia uomo maturo, sacerdote, prudente zelante, e molto timoroso di Dio, il quale sia talmente assuefatto nella regolare osservanza, che non solo con le parole ma con la vita esemplare sia idoneo ad instruire gli altri. così nelle cose della regola e delle costituzioni dell'Ordine, come anco negli esercizî spirituali e nelle cose di Dio. Sopra tutto osservi gli ordini fatti sopra de' noviziati dalla sacra Congregazione sopra lo stato regolare. ed in specie il decreto emanato li 10 luglio 1655 per la nostra Congregazione, e rifletta molto bene alla gravità ed importanza dell'offizio suo, e procuri farlo con frutto, senza offender la coscienza sua, nè far danno all'anime a sè commesse, sapendo doverne rendere strettissimo conto non solo agli uomini, ma al tremendo giudizio di Dio.

II. Sarà peso del maestro de' novizì ammaestrare ed instruire i novizî con insegnar loro l'ordine che hanno da tenere in tutte le cose di chiesa e del coro, fargli star vigilanti ed attenti a tutto ciò che devono adempire dentro il noviziato, come sarà l'orazione mentale, l'uffizio della Vergine, la lezione della regola e delle costituzioni, il canto piano, lo studio ed altre cose simili, condurli alla predica, alla collazione spirituale. ed a sentire il capitolo della regola, avvertirli con parole, e con qualche segno, quando si porteranno negligentemente, emendando in ogni luogo i loro errori modestamente. specialmente alla presenza del padre generale o dell'abate; dar loro le penitenze per le colpe o negligenze manifeste in noviziato; ma volendoli penitenziare in coro o in refettorio, o in altro luogo fuori del noviziato, o carcerarli, lo faccia sempre con previa licenza del superiore. Deve tener notato il giorno ed anno che entrarono nella religione. e conservare i vestimenti del secolo per restituirli in caso che non perseverassero; insegnar loro di cantar gl'inni, i salmi, e le altre cose spettanti al coro, e ne' giorni di lavoro instruirli all'ora della lezione in luogo determinato. Quando poi esso udirà il segno di congregarsi insieme con gli altri fratelli del monastero, non resti per cagione dei novizî d'andarvi, nemmeno faccia che i novizî tralascino mai d'andare in coro all'ore determinate. Deve ancora, secondo che ordinerà il padre generale, condurli nell'oratorio o in chiesa nel giorno della loro professione, e mettere in ordine l'acqua benedetta, e li vestimenti, aiutandoli a spogliare e vestire, ed insegnar loro il modo che devono tenere in far detta professione. Nel noviziato poi non s'ingerisca il superiore in cosa alcuna senza il maestro il quale ha l'autorità sopra i novizì, con questo però che esso maestro sia soggetto al superiore medesimo in tutte le cose spettanti al buon governo suo e de' medesimi novizi quando ne fosse negligente, e che non possa penitenziarli in publico senza licenza di esso superiore, fuorchè il farli inginocchiare in coro quando ivi errassero, o fargli baciar terra, come anco non possa condurli fuori del monastero se avanti dal maestro non si prenda la licenza, e non sia avvisato il superiore, purchè questo sappia che si trovi fuora della clausura. Non potendosi ingerire il superiore in materia spettante ai novizì senza il maestro, molto meno sarà lecito ad altri monaci e secolari; che perciò senza licenza di esso maestro non sarà permesso ad alcuno di parlargli, o conversarvi, nè ai medesimi novizî di ricevere alcuna cosa, o lettere, o scrivere, se prima non siano vedute dal maestro, e contravenendo alcuno, sia severamente castigato, ordinandosi però al superiore, che, quando farà la visita del

monastero ogni mese, debba anco visitare il noviziato in compagnia del maestro, in assenza di cui potrà supplire il suo compagno, il quale nel governo de' novizì aiuterà esso maestro, ed eseguirà solo quanto da lui gli sarà ordinato.

III. Il maestro de' novizi, che lodevolmente csercita la carica, acciò più volentieri sostenga la fatiga, in vigore del suddetto Breve apostolico gode voce attiva e passiva ne' capitoli generali, la precedenza come si dirà al suo luogo, e dopo che l'averà esercitata per lo spazio di otto anni, averà l'abilità alla badia titolare.

1. Perchè gli affari della Congregazione Cap. VIII. Delsiano trattati col dovuto ordine, in ogni mo-bliotecario. nastero sia eletto un monaco almeno intendente della lingua latina, e che abbia bona mano da scrivere, con titolo di bibliotecario, il quale tenga cura della libreria e di tutte le scritture del monastero, con espressa proibizione che non possa sotto alcun titolo prestar libri ad alcuno fuori del nostr'Ordine, sotto pena di scomunica latae sententiae riservata al padre generale; ed acciò si riconosca sempre la dovuta fedeltà, doverà avere l'inventario di tutti i libri che gli sono dati in cura, de'quali ne averà un altro anche il superiore, acciò nel fine dell'offizio possa renderne esattissimo conto, e farne fedel consegna al successore. Deve anco distribuire a' monaci del monastero i libri secondo il bisogno, con farne diligente memoria da conservarsi in libreria per mano di quelli che li riceveranno, li quali abbiano molta cura, acció per loro negligenza non se ne perda o guasti alcuno, sopra di che se alcuno fosse trovato colpevole, sia gastigato gravemente. Al medesimo toccherà di scrivere gl'atti de' capitoli nel proprio monastero, quando dalla famiglia non fosse eletto altro, tener cura delle scritture con diligente inventario per renderne poi conto, e conservare i libri con pulizia e diligenza, perchè non ricevano alcun detrimento. Quando dal capitolo generale non fosse eletto in qualunque monastero il bibliotecario, s'intenda esser tale quello che dalla famiglia sarà dichiarato segretario del capitolo, per

il che deve eleggersi sempre soggetto degno di tal carica.

II. Il bibliotecario di S. Benedetto di Fabriano, secondo l'uso antico, ha la voce attiva e passiva ne' capitoli generali, e secondo il Breve apostolico anco l'abilità alla badia titolare, e la precedenza, come si dirà al suo luogo; il quale oltre alla cura della libreria di detto monastero, che deve tenere con ordine e polizia, e con i soliti inventarî, averà anco il carico di scrivere gli atti capitolari d'esso monastero e de' processi e sentenze, quando dal padre generale gli venga specialmente imposto, nel qual caso doverà anco dar giuramento in mano del medesimo d'esser sempre fedele e verace in tutte le sue scritture ed atti che da lui si scriveranno, con tenerne esatta cura per renderne conto in fine dell'offizio, o quando ne sarà chiesto; e quest'offizio esercitarlo ott'anni per poi godere delle suddette prerogative.

Cap IX Del- I. Appartiene ai ceneralio concernitatione del cellerario.

Cose di fuori, far coltivare le possessioni, concernitatione di tutte le terre, de'confini e termini d'esse, e tenerle notate distintamente in un libro. Avrà cura delle selve, procurando siano tagliate con giudizio, serbando sempre gli alberi da edifizio e da frutto, ordinandosi che non si taglino mai alberi per trenta canne vicino ai monasteri, e per una canna almeno intorno alle strade, massime nel sacro eremo di Monte Fano, per venerazione di sì santo luogo. Appartiene anco al medesimo cellerario sapere il numero degli animali delle possessioni, e numerarli alcuna volta, scrivendoli in un libro; aver in pensiero secondo i tempi di quello che debba vendersi o conservarsi, e di quello che si abbia a spendere o permutare, tutto però sempre con dipendenza e consiglio dell'abate, e se sarà cosa che porti difficoltà, vi si aggiunga anco il consiglio di tutti gli altri fratelli, ed a tutto dar ordine con prudenza. Finite le raccolte de'grani e di altre cose, e le vendemmie, deve prudentemente secondo la esperienza giudicare se la provvisione e vettovaglia raccolta sia bastante per tutto l'anno o vantaggiosa, e far sapere al superiore, per prendere in tempo i dovuti espedienti. Deve scrivere tutte l'entrate delle terre e degli animali, ed ogni altra cosa che gli verrà alle mani, e spendere per bisogno ed utile del monastero, secondo che gli sarà ordinato dal medesimo superiore. Insomma tutto ciò che si ha da trattare in benefizio del monastero, lo faccia sempre con consenso o dipendenza dall'abate, o da chi dal medesimo fosse deputato, e di suo capriccio non presuma mai far cosa alcuna, sebbene fosse uomo letterato. In monastero non sia deputato nella tabella ad offizio alcuno; non esca di clausura, specialmente con intenzione di pernottar fuori, senza licenza del superiore; e tanto egli quanto altri offiziali che ricevono e spendono entrate del monastero, scrivano in libri particolari le entrate e le uscite; quali libri così scritti siano fedelmente conservati in credenza di proposito; e renda conto innanzi all'abate e famiglia del monastero una volta il mese della sua amministrazione, sotto pena ipso facto della sospensione ab officio anco al superiore, se non farà ciò osservare; anzi ogni semestre leggasi anco ciò che il monastero ha da riscuotere: e chi contravverrà, soggiaccia alla pena suddetta sin tanto non avrà ubbidito. Di tutte queste cose il superiore ne faccia un sommario, ed a suo tempo lo porti in capitolo generale, come anco lo trasmetta alla dieta, perchè in somiglianti adunanze si riconosca lo stato di qualunque monastero, e la diligenza e fedeltà de'superiori e ministri, restando però sempre il libro originale nel proprio monastero.

II. In tempo di visita si riferisca al padre generale e visitatori la pura verità circa lo stato de'monasterî, tanto sopra l'osservanza regolare e servizi delle chiese, quanto sopra l'entrata ed uscita, crediti, debiti o esigenze. E quei superiori e ministri che in ciò saranno trovati infedeli, occultando la verità, siano affatto levati dalla loro amministrazione, ed anco puniti ad arbitrio del padre generale; ed essendo l'offizio del cellerario di molta importanza per il continuo trattare con secolari, sia sempre dato a qualche monaco maturo, prudente, di buona coscienza,

pratico delle cose di fuori, esemplare di vita, di religiosi costumi, fedele nell'amministrazione e giudizioso ne'negozî. Insomma sia tale, che occupandosi nelle cose temporali non perda di vista le cose della vita eterna. Sia anco intendente di abaco, se sarà possibile, ed anco letterato, che almeno sappia leggere e scrivere quando non fosse sacerdote. Chi de'sacerdoti si porterà male in quest'offizio, sia dichiarato inabile a tutti gli offizi di onore, e sia punito per i difetti commessi secondo dispone la costituzione; ma portandosi lodevolmente, dopo tre governi, cioè dodici anni, sia capace di badia titolare, come prescrive il citato Breve parlando de'camerlerghi, essendo nella nostra Congregazione equivalente l'offizio di cellerario e di camerlengo, quando sia in persona de' sacerdoti.

Cap. X. Delpositario.

1. In quei luoghi dove non si eleggerà il romazio del ca-cellerario ma solo il camerlengo, s'intenda di questo tutto ciò che anco si è detto nel capitolo antecedente. Si aggiunge nel presente, appartenere all'offizio del camerlengo provvedere di vitto i monaci, e distribuirlo caritativamente in mensa o per sè medesimo o con l'aiuto di altro ministro, secondo ordinerà l'abate; nè gli sia lecito di levare o di aggiunger cosa alcuna a quello che si dà in comune, eccetto gl'infermi, e quelli che si purgano, o sono dispensati dal superiore; potrà bensì aggiunger qualche cosa per la prima volta a quelli che vengono dal viaggio, con licenza dell'abate, purchè prima sia portata avanti a quello che nella mensa maggiore tiene il primo luogo. Al medesimo camerlengo, o ad altro che sarà deputato, appartiene apparecchiare all'ora competente il refettorio, il pane e il vino, presentarsi spesso, quando egli non fosse a mensa, avanti quelli che mangiano, perchè non manchi cosa necessaria, e tener cura delle cose che hanno a riporsi. In sua assenza supplirà chi dal superiore sarà sostituito, il quale faccia solo quanto gli sarà ordinato. Sono tenuti obbedire al camerlengo i fornari, gli ortolani, i cucinieri e serventi anco forastieri, e sia in arbitrio del superiore se debba far l'ebdomadario.

Quando sia data a'monaci cosa straordinaria che venga da' benefattori o vivi o defunti, il camerlengo li raccomandi in capitolo, ed in tutte le cose faccia l'offizio suo con carità, come si prescrive dalla regola. Disponga tutto secondo gli sarà comandato dall'abate, dal quale deve avere in qualungue cosa totale dipendenza; il che acciò venga sempre puntualmente eseguito, ordiniamo che nelle principali officine del monastero. come granari, dispense ed altre simili, vi siano sempre due chiavi ineguali, una delle quali tenga il superiore, l'altra il camerlengo, di modo che uno non possa entrarvi senza l'altro. Che non possa il camerlengo far spesa alcuna straordinaria, ancorchè picciola, nè locazioni, nè scritture, nè contratti, oltre la facoltà de' mandati di procura, nè compre, nè vendite, senza saputa ed espressa licenza del superiore, e che qualunque mese sia tenuto leggere in pubblica mensa alla presenza della famiglia il libro dell'entrata ed uscita della sua amministrazione, sotto pena di sospensione ab officio ipso facto per tutto il tempo che non obbedirà, e di altre ad arbitrio del padre generale, come anco si decretò ne'capitoli generali del 1648, 1669, 1680 e 1681, nei quali decreti anco si ordina non potersi fare dal superiore locale rilevanti spese straordinarie senza saputa e consenso del capitolo della famiglia.

и. Sia dunque il camerlengo sacerdote di buon giudizio e timoroso di Dio, tenga cura de'monaci con carità diligentemente, ed abbia un converso per compagno, parimente di buoni costumi, che l'aiuti in caso di bisogno nell'offizio suo. Chi de' sacerdoti per tre governi, che sono anni dodici, avrà lodevolmente esercitato tale carica, abbia l'abilità alla badia titolare, come dispone il citato Breve apostolico; ma chi non potesse avere dalla famiglia la testimonianza d'essersi portato con lode, sia reputato inabile ad ogni altro offizio d'onore, e non possa esser dispensato se non per tre capitoli generali; anzi sia castigato secondo i suoi demeriti. Onde per fuggire ogni taccia, farà con fedeltà e diligenza i libri della sua amministrazione, avrà l'inventario di tutti i mobili del monastero anco concessi a'monaci, per renderne conto a'successori. In libro particolare scriverà con ordine l'esigenze de' frutti de'censi, di pigioni di case, e de'canoni, con sempre notar nelle partite ciò che resta da esigersi, e chiamar la carta del libro mastro dove siano riportate, acciò in atto di visita possano con facilità ritrovarsi e riscontrarsi, e farsi distintamente i residui; e ne'capitoli generali e nelle diete trasmetterà sempre fedelmente in sommario lo stato del monastero con la nota dell'esigenze, de'debiti, crediti, grano, vino, olio ed ogni altra cosa che sarà in monastero, acciò si riconosca lo stato di qualunque luogo, e la sua diligenza e fedeltà; e contravvenendo, soggiaccia alla suddetta pena. Si eccettuano dal camerlengato i publici lettori ed i predicatori più celebri, ad arbitrio e prudenza del padre generale e del capitolo generale e dieta.

ш. E perchè il visitatore apostolico ordinò che l'entrate fossero amministrate da tre offiziali, perciò vogliamo che il terzo sia chiamato depositario, il di cui offizio sia di conservar l'entrata del denaro, che gli sarà consegnato o che doverà rinvestirsi, scrivendo parimente tutto in un libro, e questo non dia mai denaro o cosa alcuna a'monaci senza licenza espressa del superiore, e senza ricevuta di chi lo prenderà, altrimente incorra nelle pene contenute in dett'ordine.

Cap. XI. Del-l'offizio del foresteraro.

1. Quello che sarà deputato alla cura della foresteria, potrà parlare con forastieri in ogni tempo, dovrà condurli nella foresteria, provvederli ad ora debita del vitto necessario e di comodità per dormire, servirgli a tavola se lo richiederà la qualità dell'ospite, e tener le chiavi di detta foresteria, dove siano materazzi, coperte, lenzuoli ed altri panni di lino, specialmente per bisogno de'secolari. Non sia mai lecito far dormire secolari nella medesima stanza dove dormono i monaci, e si provveda con tal carità, che nessuno resti mal soddisfatto e scandalizzato, specialmente i poveri. Potrà trattare il foresteraro col superiore ed altri offiziali di ciò che hanno da mangiare i fo-

rastieri, tener diligente cura de poveri che verranno, con disporre ogni cosa secondo l'ordine del superiore.

II. In ciascun monastero dell'Ordine nostro si osservi l'ospitalità secondo la possibilità de' luoghi. Si faccia l'elezione comune una o più volte la settimana, secondo l'ordine del superi re. Siano ricevuti i fratelli con carità, dovendosi anco aver riguardo al merito delle persone, e non siano trattati come forestieri se non per un giorno, se però non fossero molto stanchi per la lunghezza del viaggio, il che si rimette alla discrezione del superiore; ma sopra tutto si tenga cura de'poveri e de'pellegrini come dispone la regola, avvertendo però che non siano ricevuti forasticri non conosciuti. se non mostreranno fedi esser persone di buona fama e cattolici, e che non siano banditi, contumaci o condannati, per non incorrer nelle pene contenute nelle bolle apostoliche e per non cagionar qualche scandalo; e quelli che sono ricevuti, ancorchè fossero persone di grado, si contentino di quello che si mangierà in refettorio o sarà disposto dal superiore, non potendosi, secondo la bolla di Clemente VIII, fare spese soverchie ed esorbitanti; e siccome i monaci non possono esser tenuti in foresteria se non un giorno, e nel resto devono stare all'obbedienza del superiore ed all'osservanza del monastero come gli altri, così i secolari non possano esser tenuti nel monastero più di tre giorni sotto alcun pretesto, se non per urgentissima causa, incaricandosi gravemente la coscienza de'superiori se permetteranno altrimente.

1. În tutti gli offizî de'monasterî devono es- Cap XII. Delser elette persone idonee e di giudizio, ma l'offizio del saquesto della sagrestia, essendo deputato per il servizio di Dio, senza dubbio alcuno bisogna avvertire di darlo a sacerdote maturo di bontà, ben intendente del culto divino. e che sopra tutto ami la delicatezza e polizia delle cose sacre, dando ordine a tutte le cose con l'aiuto del sottosagrestano, e con l'aiuto anco d'altri nelle feste più solenni, dovendo con l'obbedienza del superiore, secondo che il sagrestano l'avviserà,

tutti concorrer volentieri ad aiutarlo. Al sagrestano tocca temprar l'orologio per l'ora del mattutino e dell'altr'Ore canoniche, far arder la lampada nel dormitorio, chiudere ed aprire le porte della sagrestia e della chiesa secondo il bisogno, sonare ad ore competenti all'Ore canoniche, alla collazione spirituale, al capitolo; e circa il numero delle campane e quante volte debba sonarsi, s'osservi l'uso della santa Romana Chiesa e delle chiese principali de'luoghi. Ma alla collazione ed al capitolo suoni tanto tempo, che i monaci dalle stanze più lontane si possano radunare. Quando accaderà ch'egli erri circa l'ora del sonare, nel seguente capitolo ne faccia la debita soddisfazione. Apparecchi a suo tempo le candele, le ceneri, le palme, l'acqua, il sale e tutte l'altre cose per benedirle, e fatta la benedizione, a lui tocca darle al superiore perchè le distribuisca, e se lo stesso superiore lo comanderà, le distribuisca egli medesimo; finita la processione delle palme, conservi de'rami benedetti per l'anno futuro a far le ceneri, come anco sarà sua cura tener in ordine l'olio santo per gl'infermi, con pane, ecc., e poi abbruciare e metter le ceneri nel sagrario; porre in ordine gli abiti sagri, i vasi, le tovaglie ed altro spettante al servizio della sagrestia; ordinare a suo tempo gli altari, mutarli secondo le rubriche del messale'; gettare nel sagrario l'acqua con cui si saranno lavati i vasi sagri, i purisicatori, i corporali ed altre cose sagre; conservare in luogo decente e nettissimo il SS. Sagramento, con rinnovarlo o farlo rinnovare ogni settimana; far diligente inventario di tutte le cose di sagrestia e chiesa, con darne una copia al superiore; prender l'offerte fatte negli altari e consegnarle a chi ordinerà il medesimo superiore; tenere in luogo conveniente le sagre reliquie con l'inventario di esse, e gli oli santi in chiesa o in sagrestia, dove si renderà più comodo; ed aver cura che le sagre immagini siano ben conservate, acciò rendano venerazione e divozione a chi le mira. Insomma procuri che la chiesa in tutte le cose comparisca con quella maestà ed ornamento e nettezza

che sia possibile, a maggior gloria di Dio ed edificazione de' prossimi. Ed essendo numerato quest'officio fra gli altri d'onore nelle costituzioni, come veramente onoratissimo ed angelico, ordiniamo che tutti quelli l'avranno esercitato per tre governi con lode, abbiano l'abilità alla badia titolare, come si è decretato nel presente capitolo generale del 1688; ed all'incontro tutti quelli che si porteranno in esso negligenti, o strapazzando le cose sagre, o mancando al proprio debito, specialmente circa l'ore del sonare, o nella politezza (nel che deve credersi alla maggior parte della famiglia, esaminata sopra ciò dal padre generale e visitatori in atto di visita), questi tali siano privati dell'offizio loro e dichiarati perpetuamente inabili a tutti gli altri offizî d'onore, nè possano esser eletti ad altre dignità dell'Ordine, anzi siano severamente castigati ad arbitrio del padre generale e conforme alle costituzioni.

 Al cantore appartiene di procurare che Cap. XIII. Della chiesa sia provvista dei libri necessari per lore. dire l'offizio divino, ed egli in particolare deve avere molto bene in pratica le rubriche del breviario e messale monastico, acciò il coro proceda con il dovuto ordine. Però il cantore abbia il direttorio alla romana ed il ceremoniale nuovo romano, perchè essendo il breviario e messale monastici fatti conforme al breviario e messale romano, possano servire anco a noi; ed avendoli e studiandoli îl cantore potrà in tutte le cose far l'offizio suo debitamente. Al medesimo tocca insegnare a' monaci il canto fermo in un'ora deputata dal superiore, perchè quelli che non sanno possano ancor loro con tale aiuto fare il proprio offizio in coro. Il cantore o il sottocantore doverà procurare di saper sonare l'organo, per poter o l'uno o l'altro in ciò servir la chiesa, ed anco insegnare ad altri che dal superiore saranno giudicati idonei : è ben vero che quando vi sia in monastero altro monaco che sappia sonare, sarà più espediente che il cantore e sottocantore stiano in coro. Al cantore tocca di stare nel destro coro, ed al sottocantore al sinistro, correggere i negligenti

negl'inni, nei responsori, nei versi, e se non lo fa uno, lo faccia l'altro; nelle feste di dodici lezioni intonar gl'inni ed i salmi, alla messa conventuale l'introito, il Kyrie, Et in terra pax, Patrem omnipotentem, Sanctus ed Agnus Deì, l'Alleluia o il graduale, l'offertorio ed il Postcommunio; all'Ore canoniche, quando si cantino, intonar gl'inni e salmi, l'antifone, il Te decet, etc., il Benedicamus, ed ogni altra cosa spettante al canto ed al servizio del coro, ed il tutto insieme col sottocantore. Anco il cantore ed il sottocantore devano fare la loro eddomada; nelle cose più appartenenti al cantor solo, se il cantore sarà presente o disoccupato, non s'ingerisca il sottocantore, ma se quello sarà lontano, supplisca in tutte le cose in luogo d'esso cantore. Appartiene al cantore distribuire i libri per gli offizi di chiesa, cantare un poco più presto quando per urgenza ne sarà avvisato dal padre sagrestano, pronunziare l'intonazione delle antifone, del Benedictus e del Magnificat al superiore, o cantando o facendogli vedere l'intonazione nel libro; deve emendare tutti gli errori che venissero fatti da altri nel cantare; far la tavola per tutta la settimana degli offizi di chiesa, cioè chi debba dir la lezione, chi l'epistola, chi il martirologio, chi la lezione della mensa, chi il capitolo della regola, ed affiggerla poi o nel luogo del capitolo o in coro, acciò possa esser veduta da tutti, e siano tenuti i monaci in coro ed in chiesa obbedire al cantore in tutte le cose appartenenti all'offizio suo, non altrimenti che all'abate, senza replica, e gli inobbedienti siano dal superiore castigati. Quando s'avrà da comunicare o dar l'estrema unzione a qualche infermo, deve provvedere ed ordinare chi debba portare le cose necessarie spettanti al canto. Nell'offizio dei morti deve cantare il Kyrie e tutte l'altre cose solite a cantarsi, e preparare il libro al superiore e tenerlo, o pure commetterlo al sottocantore.

I. Acciò che ognuno sappia quando si deve Cap. XIV. Dell'offizio dell'ed cominciar l'offizio divino, dopo che i monaci al segno della campana saranno congregati

nel canto, ciascuno nel suo coro, nei salmi, in coro, il superiore faccia un segno, ed allora il sacerdote eddomadario comincierà l'offizio divino, il quale sia da tutti recitato o cantato con ogni attenzione e divozione, e con unione di mente e di voce sino al fine, con tutte le cerimonie ordinate dalla santa Romana Chiesa. All'eddomadario appartiene incominciar l'intonazione dell'Ore, dire i capitoli e l'orazione, e se egli non si troverà in coro, supplirà chi si trova sopra di lui. Al medesimo tocca dir l'Alleluia al secondo notturno, e l'intenare le prime antifone al vespero ed all'altre Ore, quando si cantino, e dir l'orazione delle commemorazioni de'santi. Quando egli sarà assente dal coro, e non vi sia alcuno sopra, supplisca chi sta sotto di lui. È anche offizio dell'eddomadario, in assenza dell'abate e del priore, dire i versi e le benedizioni in capitolo ed in refettorio, eccettuato se vi fosse il padre generale; e faccia anche l'offizio nell'esequie dei morti. Nel resto si osservi il rito del breviario monastico riformato da Papa Paolo V.

> I. Quello che fa l'eddomadario in coro Cap. XV. Delall'offizio divino, potrà anco fare l'eddoma-l'offizio dell'eddario nella messa cantata, massime in quei messa. monasteri dove è poco numero, a cui appartiene nelle domeniche e feste di dodici lezioni cantar la messa conventuale, come anco in altri giorni se non sarà giorno solenne, nel quale potrà commetterlo ad altro graduato per decoro della chiesa, il che si rimette ad arbitrio del medesimo abate, e non essendovi graduato abate, almeno potrà commetterlo al priore.

II. Quando nel medesimo giorno bisognarà cantar due messe, una ne canterà l'eddomadario attuale, l'altra quello che fece l'eddomada antecedente. Deve ancora l'eddomadario della messa comunicare i monaci non sacerdoti, portare il SS. Sagramento a'monaci infermi, nella messa dir solo l'orazioni ordinate dalle rubriche del messale, e far la sua eddomada anco alla collazione spirituale, alla mensa ed al capitolo della regola, quando gli convenga; nei giorni di domenica deve far l'Asperges per la chiesa, e nei medesimi giorni, finita la messa conven-

tuale, prima che si spogli dei vestimenti sacerdotali in coro, alla presenza de'monaci dar la benedizione al lettore della mensa in questo modo, cioè, inginocchiatosi esso lettore dalla banda del coro avanti l'altare ai piedi del sacerdote, dica il verso Domine labia mea apries, etc., tre volte, come si dirà nel seguente capitolo, e rispondendo il coro lo stesso verso tre volte, esso lettore dica, Jube, domne, benedicere, ed il sacerdote facendo il segno della croce soggiunga, Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis, ut dique et competenter annuncies sanctam lectionem suam ad laudem et gloriam nominis sui et fratrum aedificationem, ed i monaci rispondano, Amen. Allora il lettore, levatosi in piedi, baciando la mano al sacerdote, se ne vada al suo luogo, ed il sacerdote in sagrestia. Ogni sabbato non impedito d'offizio doppio, si canti la messa votiva della santa Vergine, secondo l'uso antico e divozione della religione, con le litanie solite, le quali in detto giorno si canteranno in coro parimente la sera dopo compieta; e come si è detto altrove, ogni giovedi similmente non impedito, la messa votiva del padre S. Silvestro, ed ogni primo lunedì del mese la messa di Requiem per l'anime de'fratelli, protettori e benefattori defunti.

Cap. XVI. Del-

1. La domenica dopo la messa conventuale, tore della men-pigliata il lettore della mensa la benedizione, come si è detto nel capitolo antecedente, addomandi poi al cantore che cosa ed in qual parte del libro debba leggere. E per la lezione della mensa ordiniamo che nel principio si debba sempre leggere quel libro della Scrittura Sagra che si legge in chiesa nell'offizio divino. E verso il fine finchè si dica Tu autem, Domine, etc., non sarà fuor di proposito far leggere o qualche libro spirituale in lingua volgare, o la regola, o la costituzione, o altra cosa morale, secondo che il superiore giudicherà più profittevole, il quale sopra ciò deve dare in tempo l'ordine al cantore; pigliando poi il lettore ad ora debita il libro, preveda la lezione conveniente che deve leggere, e venendo il superiore in refettorio tenga il libro aperto, e mentre si fa la benedizione se ne stia al

suo luogo; la quale finita, inchinandosi verso lo stesso superiore, senza partirsi dal luogo, domandi la benedizione dicendo, Jube, domne, benedicere, ed il superiore darà la benedizione conveniente, cioè al pranzo, Mensae caelestis, etc., alla cena, Ad coenam vitae, etc., alla colazione, Ad colationem, etc., come si è detto altrove, e ricevuta la benedizione cominci a legger con pausa, con voce alta ed adagio assai, e ne'giorni più solenni e ne'capitoli generali si deve cantare nel tuono del martirologio, e leggendo o cantando stia con l'orecchie attento verso il superiore, per poter sentire se in alcuna cosa l'emenderà: se intende quello che gli vien detto per emendare il suo errore, si emendi subito umilmente; se non lo sentisse, ricominci tante volte il verso sinchè si accorga dell'errore e si emendi. La settimana seguente leggerà alla colazione, e se egli fosse fuori del monastero o infermo, il cantore provveda d'altro in suo luogo. Il lettore della mensa, o quello che supplirà in suo luogo, prenda il misto con quell'ordine che si è dichiarato nella regola, cap. xxxvIII. E nessuno sia scusato dal leggere alla mensa, ma se alcuno fosse occupato legittimamente in cosa di maggior necessità ed utilità del monastero, o infermo, al superiore toccherà dichiarare quelli che devono essere fatti esenti.

I. Il sottosagrestano deve accender di notte Cap. XVII. Delil lume del coro per recitare il divino offizio, l'offizio del sotto sagrestano. se non sarà giorno chiaro, ed anco quando si dicono le messe dell'aurora; deve ancora accendere i lumi alla compieta, ed a tutte l'altre Ore quando sia bisogno. Allo stesso appartiene accomodar le lampade in chiesa, qualunque volta sarà necessario; preparare i carboni accesi nel focone, l'acqua per lavar le mani in sagrestia avanti la messa e per far il mandato nel giovedi santo, il sale e l'acqua per benedirli le domeniche, ed il fuoco nell'incensiero per le funzioni della chiesa, e portare il lume nel capitolo se bisognerà per la lezione della regola. Sopra tutto deve tener cura che la chiesa sia pulita e netta con ogni diligenza, essendo offizio suo di scopare, nettar le lampadi ed

i candelieri, sonar le campane, è far altre | cose simili per aiuto del sagrestano, e con ordine suo preparare e lavar l'ampolline, e mettervi dentro il vino e l'acqua avanti le messe, apparecchiare e tener all'ordine gli altari, i paramenti, i sciugamani, i calici, l'ostie, ed insomma ogni altra cosa al debito tempo, acciò i sagri ministri possano all'altare esser provvisti talmente d'ogni cosa, che con la dovuta decenza possibile esercitino santamente l'offizio loro. Molte fatiche per servizio della chiesa, massime nelle feste più solenni o altre simili occasioni, potranno farsi per aiuto de'sagrestani anco da altri conversi e serventi del monasterio; quali, subito chiamati, dovranno esser obbedienti, ed in particolare quando sentiranno far cenno per suonar le campane; ed in que' luoghi dove sarà il bisogno, siano dati al sagrestano uno o più in aiuto, secondo che sarà giudicato necessario dal superiore.

tenga la chiave ed abbia cura l'infermiero, e non sia lecito ad alcuno andar fuori del monasterio per curarsi, nè fuori di dette stanze, senza grave necessità, ed allora con licenza del superiore e consiglio del medico. Sotto nome d'infermi vogliamo che s'intendano anco i vecchi sopra sessant'anni, e quelli che sono deboli di complessione, ai quali deve usarsi ogni atto di carità, secondo il loro bisogno, e come insegna la regola. L'infermiero sia uomo timorato di Dio, che serva volentieri gl'infermi, e sia caritativo e diligente intorno a'medesimi. Sarà offizio suo ragionar con essi loro ad ore di silenzio, portar loro le cose necessarie, udire la prima messa per esser poi libero, portare e riportare i libri sagri che saranno serviti nell'infermeria, in cui non deve lavorare nè leggere con voce alta, se ciò fosse molesto agl'infermi. Domandi al camerlengo le cose necessarie per il suo offizio; potrà entrare in cucina, in cantina ed altrove per bisogno degl'infermi, e doverà lavar le vesti ed i piedi a' medesimi, o fargli lavare da altro aiutante, quando lo richieda il biso-

gno. Avvicinandosi poi alcuno alla morte, lo ponga sopra il cilizio, se così parerà al superiore, e dando qualche segno, tutti si raduneranno a pregare Iddio per l'infermo, se bene non sarà anco morto; e quando sia passato, prepari tutto ciò che sia necessario per lavarlo, il cataletto, ed i panni da coprirlo; al medesimo anco tocca di preparar ciò che sarà bisognevole per l'uso dei bagni, e per quelli che si hanno a purgare o cavar sangue, gettando poi in loco nascosto il sangue, dopo che sarà stato veduto dal medico; e nettando bene i vasi, conservargli per altra occasione.

I. Appartiene all'offizio del portinaro, quan- Cap. XIX. Daldo alcun forestiero batterà la porta, aprire tinaro. e domandar prima con modestia ed umiltà religiosa, chi egli sia, e che cosa chieda. E poi, se conoscerà esser persona degna di entrare, l'ammetta; se sarà uomo meritevole, lo conduca all'orazione in chiesa, e dopo, al monaco foresteraro; ed essendo necessario, lo faccia sapere anco al superiore. Ma se batterà qualche vicino o conoscente, gli aprirà e chiamerà quello con cui vuol parlare, o pure lo lascerà andare dove vuole. Deve il portinaro aver la sua cella vicino alla porta, nella quale dorma, lavori manualmente, e dia l'elemosina a' poveri. Sempre si ritrovi presente al capitolo, alla messa, al vespro, alla predica, al mattutino e ad ogni altra cosa, se però non fosse dispensato dal superiore, come anco alla benedizione delle candele, delle palme, delle ceneri ed all'adorazione della Croce, se parimente non fosse dispensato. Se il portinaro fosse assente o infermo, si deputi dal superiore supplemento, che faccia tutto quello che spetta tale offizio; ma guardisi molto bene il portinaro o altro sostituito di non lasciare entrare in monasterio persone tali che siano moleste e dannose ai monaci ed ai monasteri, o senza giusta causa vadano vagando per le stanze de'monaci, o per le officine, e procuri d'osservar ciò che s'ordina nella regola. In ciascun monasterio siano due porte, una avanti l'altra, tra le quali sia un poco di spazio, non molta lontananza; la prima si tenga sempre aperta

il giorno, dove potranno entrar tutti ch'averanno bisogno, ma la seconda, che sarà termine della clausura, sia sempre serrata di giorno e di notte, entro di cui mai potranno entrar donne di sorte alcuna, e di questa terrà cura continua il portinaro; benchè di notte doverà serrarle tutte due con le chiavi, e portarle al superiore, o di suo ordine al zelatore, come anco faccia il sagrestano di quelle della chiesa. Nella seconda porta potrà farsi una piccola fenestrella con graticcia di latta per la quale il portinaro possa vedere chi batte, e rispondere Deo gratias, o con altre parole religiose, prima che apra; ed allora lascierà entrare, e darà comodità secondo la qualità delle persone; ed il superiore o zelatore vada spesso a rivedere le porte, specialmente di notte, per riconoscere come sia ben custodita ed osservata la clausura; e trovando qualche disordine, subito vi dia rimedio; come anche invigilino che alla porta esteriore non si fermi alcuno de'monaci, se non fosse per accompagnar qualche forestiere.

Cap. XX. Dell'offizio del cuciniere.

1. All'offizio del cuciniero appartiene nel principio della fatica prendere la benedizione, aver buona cura, e rendere a suo tempo al camerlengo i vasi assegnatigli, prendere il misto avanti l'ora della comune refezione, apparechiar l'acqua calda per la rasura, provvedere insieme col camerlengo le vivande da cuocere, e se mancherà qualche cosa, domandarla con modestia allo stesso camerlengo, parlare nella cucina, lavar piatti e vasi spettanti al suo offizio, e finito il tempo riconsegnarli e render grazie al Signore, come si dirà più a basso; spazzar la cucina e portar in luogo di proposito la spazzatura, scaldar l'acqua, quando bisogni far il mandato, preparare in tempo le legna e fascine per il fuoco, e se mancherà o romperà alcuna cosa di quelle che gli furono consegnate, ne dica la sua colpa in capitolo al superiore ed al monasterio. Se il numero dei monaci sarà molto grande, gli sia dato dal superiore un compagno che l'aiuti, ed essendo già antica consuetudine nella rostra Congregazione che la cucina si faccia dai conversi per le continue occupazioni

de'corali in officiare il coro e la chiesa, o in predicare, in leggere o confessare, o in altri simili esercizi di maggiore importanza, si potrà continuare tal consuetudine e si darà la benedizione solo nel principio dell'anno, o pure ogni volta che occorrerà farsi mutazione di cuciniero; ed allora quello che termina l'offizio, renderà grazie al Signore, dicendo in coro alla presenza dei monaci inginocchioni tre volte il seguente verso, Benedictus es, Domine Deus, qui adiuvisti me et consolatus es me, dopo si dirà dai monaci il salmo Laudate Dominum omnes gentes, con il Gloria Patri, e dal superiore ricevuta la benedizione in forma Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super te et maneat semper. Amen, baciando terra, vada al suo luogo. E subito quel che entra similmente inginocchiato domandi la benedizione, dicendo, lube, domne, benedicere, e detto dal superiore Dominus sit in corde tuo et in manibus tuis ut digne et competenter exerceas officium tuum ad laudem et gloriam nomin's sui et fratrum consolationem, tutti rispondano Amen; ed egli, baciando la terra, entri poi a far l'offizio suo con diligenza e carità.

II. La mensa del padre generale, secondo la regola, può esser separata dalla commune; avverta però molto bene esso padre generale, che quello gli si concede per causa dei negozì, quali ordinariamente occorrendo, l'impediscono potersi trovare alla mensa comune, che non l'abusi in far vita comodo e delicata, mangiando sontuosamente, onde si sforzi di far la mensa parca, religiosa, non facendo spese superflue, e sempre tenga seco qualche monaco più maturo e di maggior grado, quando non vi siano forastieri di degna ed onesta condizione, e faccia legger sempre alla mensa. Ma nelle feste solenni procuri di trovarsi alla mensa comune per consolazione de'fratelli, il che potrà fare anco ogni volta che gli parerà espediente, per uniformarsi al precetto della regola.

III. Sono ancora al padre generale concessi due monaci che lo debbano servire; uno de'quali deve esser sacerdote, che l'ac-

compagni sempre, aiuti a dir l'offizio divino, ed abbia cura delle sue stanze e della sua persona; l'altro poi sia o almeno ordinato in sacris, o converso professo, che lo serva con apparecchiare in tavola, portar lumi, e per cose simili; ricordandosi di far l'uno e l'altro ogni cosa col timor di Dio, e secondo la santa regola.

Cap. XXI Delia

1. Non solamente deve farsi la comunione sagra comunio da tutti i monaci insieme una volta il mese, secondo la disposizione de'sacri canoni, ma ancora più spesso; onde i sacerdoti legittimamente non impediti procurino celebrare ogni giorno, secondo l'ordine del visitatore apostolico, ed avendo comodità, cerchino di riconciliarsi prima di celebrare, ancorchè non si sentissero gravati di peccato mortale. E quelli che non sono sacerdoti, se saranno in sacris, siano tenuti a comunicarsi ogni volta che solennemente ministreranno all'altare, conforme al sacro Concilio di Trento. E così questi, come tutti gli altri chierici, conversi, novizi ed oblati ricevano il SS. Sagramento tutte le feste del nostro Signor Gesù Cristo, della Beatissima Vergine. dei Ss. Apostoli, del padre S. Benedetto, del padre S. Silvestro, e di santa Scolastica, esortando in oltre tutti a comunicarsi anco più spesso, e particolarmente ogni festa di precetto ed ogni domenica dell'anno, come si conviene a'veri servi del Signore, nel che deve esser sollecito ed oculato qualunque prelato de'nostri menasterî, al quale doveranno senza replica obbedire ogni volta che ciò comanderà. Se poi alcuno non si comunicherà nei sopraddetti giorni determinati, soggiaccia alla pena della colpa mediocre. eccetto però quelli o che saranno in viaggio, o infermi, o ragionevolmente dispensati dall'abate, o dal padre spirituale, che poi potranno supplire nella festa seguente.

#### QUARTA DISTINZIONE.

- Cap. 1. Della celebrazione del capitolo generale, e numero de'vocali.
- 11. De'definitori del capitolo generale, e loro durazione.
- III. Della celebrazione della dieta, e numero d'vocali

- Cap. IV. Dell'ordine di precedere tra' vocali e monaci.
  - ▼. De'visitatori e loro offizio.
  - VI. Della sostituzione de'graduati, presidenti e vocali.
  - VII. De' publici lettori e studenti. Avvertimento.

1. Acciò le cose ordinate nelle presenti Cap. I. Della costituzioni siano fermamente osservate, di capitolo generale, e numero comun consenso del capitolo generale appro-dei vocali. vato con il suddetto Breve apostolico del 1683, s'ordina che ogni quattr'anni si debbano congregare i monaci a celebrare il capitolo generale, o nel sagro eremo di S. Silvestro di Monte Fano, o in S. Benedetto di Fabriano, o in altro luogo, come si è detto alla dist. 111, cap. 1, num. 1. E perchè il capitolo generale in cui si fece la riforma delle presenti costituzioni si celebrò ne'tre giorni solenni della Pentecoste, essendosi sperimentato che in tale solennità le funzioni di chiesa, di prediche e di pubbliche cattedre, che sogliono farsi per detto capitolo, riescono con maggior decoro e con maggior soddisfazione de' popoli , vogliamo che in avvenire sempre si celebri in detta solennità, dovendosi computare l'intiero quadriennio con il calendario ecclesiastico, di modo tale che ogni quattr' anni nelle feste della Pentecoste s'intenda compito per qualunque governo il quadriennio, quantunque secondo il quadriennio solare variasse qualche giorno. Giunto dunque il tempo, il padre generale almeno per un mese avanti doverà intimarlo con sua lettera circolare o citatoria a tutti i monasterî, ordinando a' vocali che vi hanno voto trovarsi presenti il sabbato al primo vespro di detta solennità nel luogo del capitolo; e quelli che fossero negligenti o manchevoli trovarsi in detto tempo, non entrino dentro la porta del monasterio senza licenza del padre generale, e nel primo giorno del capitolo ne dicano la lor colpa in esso capitolo, se però il padre generale non avesse gran probabilità di qualche legittimo impedimento. Nessuno senza licenza espressa dal padre generale possa accostarsi al luogo del capitolo prima di detto tempo, a tutti i vocali siano tenuti

portar seco la cocolla, e venir con la rasura, sotto pena di privazione di voce attiva e passiva per quattr'anni, ed allora non siano lasciati entrare. E perchè tutti i monaci sono molto occupati in detta solennità, acció le cose della chiesa e del coro vadano con il dovuto ordine, il superiore del luogo, dove si celebra il capitolo, farà distinta tabella di chi abbia a fare le necessarie funzioni di messe cantate e vespri, alla quale senza replica tutti doveranno obbedire, ed anco deputerà due cantori, li quali abbiano cura di dirigere il coro e di chiamare a suo tempo i ministri che doveranno esercitare le suddette funzioni, qual tabella doverà avanti il primo vespro affiggersi in luogo pubblico, acciò sia da ciascheduno veduta.

n. Inoltre con detta circolare provveda il padre generale che nell'assenza degli abati e vocali dalle loro resistenze le nostre chiese non patiscano del necessario servizio; che per ciò sotto pene gravi ed anco con censure ordinerà che nessuno de' monaci non vocali dopo detta intimazione de'capitoli ardisca scostarsi o pernottar fuori della clausura dove si trova di stanza, senza sua espressa licenza, e fin tanto non síano tornati i vocali a proprî luoghi, anzi per i monasterî di poco numero comanderà agli abati, acció prima della loro partenza provvedano anco di sacerdoti di fuori, quando il bisogno lo richieda, perchè in tal solennità le chiese restino provviste.

III. Nel primo giorno del capitolo, che sarà la domenica della Pentecoste, si canti all'aurora la messa corrente dello Spirito Santo dal padre generale, o da altro di suo ordine; nel secondo giorno dal primo definitore; nel terzo dal secondo definitore; la messa poi conventuale, il primo giorno la canti l'abate locale, il secondo giorno il terzo definitore, il terzo il quarto definitore. Cantata che sarà il primo giorno la messa dell'aurora, si canterà immediatamente in coro anco Prima sino al martirologio exclusive a cui interverranno tutti i vocali in cocolla, ed intanto il sagrestano, o altro di suo ordine, suoni lungamente a capitolo.

Giunti in coro, al martirologio, come sopra, s'intonerà dal padre generale l'inno Veni, Creator Spiritus, e tutti cantando alternativamente; e precedendo la croce con ceroferari processionalmente, e con ordine si congregheranno nel luogo del capitolo. Congregati che saranno, il lettore eddomadario canterà il martirologio, e si terminerà Prima, come nel breviario monastico, facendosi dal padre generale l'assoluzione solita dei defunti; indi, assettandosi, si leggerà il presente capitolo, o parte di esso della presente costituzione, ad arbitrio del padre generale, stando tutti attenti ad ascoltarla; poi si farà il sermone latino dal padre generale, o da altro di suo ordine, poscia si leggeranno le bolle pontificie solite leggersi in simili funzioni, e si farà l'extra omnes.

IV. Ciò fatto, gli abati di governo con umiltà, ed in segno di soggezione e rinunzia delle loro badie, ad uno ad uno rassegnino ordinatamente i sigilli de' loro monasterî nelle mani del padre generale, e se alcuno per infermità o per altra giusta cagione non fosse potuto venire, deve far tal rassegna per mano di quello che porterà lettera di scusa in suo nome, il che se alcuno non procurerà di eseguire, sappia di restar senz'altro privo della sua badia, nè si possa a questi tali facilmente conceder grazia di essere in ciò dispensati. Dopo tale rinunzia di sigilli, prima che si tratti altra cosa, si faccia lo scrutinio dei voti, dovendosi chiamar tutti per ordine dal segretario del capitolo, e ciascuno sentendo il suo nome, alzandosi da sedere con il capo scoperto risponda Adsum. Il che fatto, il padre generale soggiungerà pubblicamente, e con voce intelligibile da tutti, che egli non intende includere o escludere alcuno che non debba essere incluso o escluso, e che se alcuno pretende che vi siano vocali che non potsano concorrere alle elezioni capitolari per qualsiasi impedimento, lo debba dire allora, protestandosi che quando non venga alle gata cosa alcuna in contrario si procederà senz'altro agli atti capitolari. Dopo di che se si scoprirà impedimento alcuno, sia diligentemente esamirato, e dato opportuno rimedio, secondo la giustizia, acciò si fugga ogni nullità. Avvertendo, che scoprendosi cosa alcuna, quale volesse lungo tempo a deciderla, non si debba per questo impedire la celebrazione del capitolo, ma si lasci stare per tempo più opportuno; se non vi sarà alcuna difficoltà, il padre generale stando a sedere assolverà generalmente tutti i monaci inginocchiati da ogni censura, e dispenserà sopra l'irregolarità, nella quale potessero esser incorsi nel fòro della coscienza, dicendo (dopo recitatosi da tutti insieme il Confiteor): Auctoritate qua fungor absolvo vos ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis et interdicti, si quo ligati estis, et dispenso vobiscum super omni irregularitate occultâ, si quam contraxistis, et rehabilito vos sacramentis sanctae Romanae Ecclesiae et executioni ordinum et officiorum vestrorum, quantum auctoritas mea se extendit. In nomine Patsis, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

v. Dopo questo si presentino, e si leggano le lettere dirette al padre generale, o ai padri del capitolo spettanti al buon governo della religione, quali devono ben esaminarsi; poi si venga all'elezione di quattro padri definitori per voti segreti, come nel capitolo seguente; quali eletti e dal segretario del capitolo pubblicati, ricevano per mano del medesimo lo stato di tutti i monasterî, che doverà farsi dai camerlenghi. e portarsi da ciascun abate di governo nella conformità che s'ordina nella presente distinzione cap. III, num. III, che doverà dai medesimi, con l'assistenza del padre generale nuovo e del padre generale che termina l'offizio (il quale, per la cognizione e pratica che ha delle cose della Congregazione, in detto capitolo presterà l'assistenza anco nelle altre risoluzioni e funzioni capitolari che si fanno in definitorio), ben esaminarsi per riconoscere la possibilità de'luoghi; poscia si termini la prima sessione con le preci solite recitarsi nel fine delle congregazioni: in detto giorno non vi sia altra funzione capitolare. La mattina, terminata detta sessione, ad ora debita si canterà la messa conventuale, poi vi sarà la predica in pubblica chiesa, che per commissione del padre generale doverà farsi da

soggetto di proposito della Congregazione, e dopo il vespero solenne, a cui assisteranno tutti, vi sarà la publica cattedra di teologia o di filosofia che doverà sostenersi da uno dei nostri studenti, come si dirà al suo luogo.

vi. Nel secondo giorno, cantata la messa dell'aurora, come sopra, e congregati a suono di campanella tutti i padri vocali nel solito luogo del capitolo, il padre generale, o il cantore di suo ordine, posti tutti in ginocchione, intonerà l'inno Veni, Creator Spiritus; e terminato con il versetto Emitte Spiritum tuum, etc., e con l'orazione Deus qui hodierna die, etc., sedendo tutti, il padre generale, o altro di suo ordine, farà il sermone latino super electione, quando non fosse stato fatto il giorno antecedente; quale finito, sentirà se alcuno de'monaci volesse proporre qualche cosa sopra lo stato e buon governo della Congregazione; il che brevemente spedito, si verrà all'elezione del nuovo generale nel modo prescritto alla dist. III, cap. I. E prima che si prendano i voti, il padre generale che termina l'officio rassegnerà in mano del presidente e de'definitori i sigilli della Congregazione, la Bolla di Paolo III, ed il Breve di nostro signore Papa Innocenzo XI sopra il quadriennio: poi con brevi parole spontaneamente rinunzierà l'offizio suo, pregando tutti a voler fare elezione di altro soggetto più degno di lui; e cavandosi la mozzetta, si metterà il cappuccio ordinario; finalmente inginocchiato, dirà la sua colpa, domandando perdono di tutte le negligenze che avesse potuto commettere nell'offizio; e tornato al suo luogo, si venga all'elezione del nuovo padre generale; la quale terminata, e fattasi la publicazione dell'eletto, sarà dal primo definitore vestito di mozzetta, e dal presidente e dal medesimo se gli consegneranno i sigilli della religione, la suddetta Bolla e Breve: e bruciate alla presenza di tutti i vocali le schedule, dopo s'intoni dal cantore il Te Deum, ed aperta la porta del capitolo, precedendo la croce ed i ceroferari, processionalmente anderanno in chiesa cantando; dove giunti, e terminato il Te Deum, e

fatta breve orazione avanti il SS. Sagramento, il padre generale si assetterà in trono secondo il solito, sedendo a man dritta il vecchio generale, ed a sinistra il procurator generale, a cui tutti renderanno obbedienza con inginocchiarsi, e con il bacio della mano, incominciando il generale che ha terminato l'offizio, il quale in quel capitolo, e mentre si tratterrà nel medesimo luogo per pochi giorni, sempre abbia il primo luogo dopo il nuovo generale, e poi ritorni al suo luogo, come si dirà parlandosi dell'ordine delle precedenze; dopo il vecchio generale seguiteranno gli altri per ordine, baciando i professi, i novizî e conversi solo la veste; il che terminato, il nuovo generale farà avanti l'abate la professione della fede come ordina il sacro Concilio di Trento cap. XII, sess. XXIV, e la santa memoria di Papa Pio IV; poscia vestito con abiti pontificali, darà nell'altare la benedizione, e spogliato, si ritirerà alle proprie stanze accompagnato da'vocali.

vII. Non sia lecito al padre generale di mutar cosa alcuna fatta in capitolo, se sopra di ciò non gli sarà concessa particolar facoltà dal medesimo capitolo, ed allera non lo faccia senza urgente cagione sotto pena di esser sospeso ipso facto dall' offizio suo per un mese in ciascuna volta che contraverrà, se avvertito da due delli padri deputati non si emenderà. In detto secondo giorno si canterà ad ora competente la messa conventuale, poi vi sarà la predica in chiesa, che si farà da soggetto di proposito eletto dal padre generale, e dopo il vespro, la cattedra da tenersi da'nostri medesimi studenti.

VIII. Nel terzo giorno, cantata la messa dell'aurora, congregati nel solito luogo del capitolo a suono di campanella tutti i vocali, e detto l'inno dello Spirito Santo con il versetto ed orazione, sedendo tutti, si faccia il terzo sermone, dopo il quale si venga per voti segreti alla elezione di due visitatori, come al cap. v della presente distinzione, e de'quattro revisori, come al cap. II, num. III della stessa distinzione. Indi il padre generale con i definitori venga alla dichiarazione e pubblicazione degli abati di governo, ed

anco alla deposizione de' medesimi quando vi sia giusta causa, e poi alla disposizione delle famiglie di qualunque monastero e luogo, secondo conosceranno espediente per utile della Congregazione; in che si osservi con tutti egualmente la giustizia, perchè si augumenti la quiete. E se vi fosse nato qualche disturbo, procurino che si restituisca la pace in tutti i modi. Finite le funzioni capitolari, pubblicati ed approvati i decreti, se sarà occorso di farne, e terminata la lettura delle Bolle solite leggersi, si aprirà la porta del capitolo, ed alla presenza di tutti si leggeranno i suddetti decreti, la tavola delle famiglie, i casi riservati e tutte le riseluzioni capitolari, e poi da'cantori s' intuoni il Te Deum laudamus; e precedendo la croce con ceroferari, processionalmente e con ordine vadano in chiesa, e terminato l'inno, i due cantori innanzi all'abate dicano il versetto Confirma hoc, Deus, etc., e rispondendo tutti A templo sancto tuo, etc., il padre generale soggiunga, Dominus vobiscum, con l'orazione Perfice, quaesumus, Domine, benignus, etc. ed Actiones nostras, etc., e di nuovo data solennemente la benedizione, si ponga fine alle funzioni capitolari, ed i monaci solo per quel giorno abbiano licenza di restare, se dal padre generale per giusta causa ' gli fosse prorogato. Ad ora competente si canterà la messa conventuale, poi vi sarà in chiesa la predica, e dopo il vespro la cattedra come sopra.

ix. Circa il numero dei vocali che devono intervenire al capitolo generale, quantunque ne'tempi trascorsi oltre a'superiori maggiori e locali concorressero anco i discreti, per togliere gli abusi, i disordini ed i disturbi che per la loro elezione si cagionavano in tutta la Congregazione, a supplica del capitolo generale del 1681 e voto della sagra Congregazione sopra lo stato regolare, da cui d'ordine del Sommo Pontefice due volte fu esaminato tal punto, fu col citato Breve apostolico del 1683 determinato che in avvenire intervengano solo il padre generale, il procuratore generale, e li due visitatori pro tempere, tutti gli abati di governo, gli

1 Videtur deesse particula non (R. T.).

abati titolari, il maestro de'novizì, il segretario della Congregazione, il bibliotecario di S. Benedetto di Fabriano, il compagno del procuratore generale, e li tre pubblici lettori, uno di teologia scolastica, il secondo di filosofia, ed il terzo di lettere umane, deputati per il servizio della nostra gioventù, ed in oltre tutti quelli che sono stati generali o procuratori generali, secondo i loro antichi privilegi, qual Breve deve essere in ogni parte inviolabilmente osservato. In caso poi che fuori de'capitoli generali o diete si provvedesse di supplemento in mancanza o del maestro di novizi o del segretario della Congregazione, o del compagno del procunatore generale, o di alcuno delli tre suddetti lettori, la medesima sagra Congregazione in data delli 9 marzo 1688 decretò che tali supplementi godano solo voce attiva nel prossimo capitolo generale in cui doverà farsi l'elezione dell'offizio che vaca, ma non acquistino altra abilità, quando questa per altro titolo non gli competesse, qual decreto deve parimente osservarsi.

Cap. II. Dei razione.

1. Ordiniamo che in ciascun capitolo gedefinitori del nerale nel primo giorno siano con voti se-rale e loro du greti eletti quattro definitori dal corpo di esso capitolo delli più prudenti e più idonei, ed i voti siano conosciuti e scrutati da tre padri, cioè dal padre generale, dal superior del luogo dove si celebra il capitolo, c dall'abate di governo più antico di professione, e quando i voti fossero eguali per tre volte, si faccia quello si è detto per l'elezione del padre generale. Non possono essere eletti definitori quelli che furono eletti nel capitolo immediate antecedente secondo l'uso della nostra Congregazione ed ordine del visitatore apostolico, e circa la precedenza si osservi ut infra. Quali definitori abbiano Dio avanti gli occhi, ordinino, riformino, correggano e definiscano col padre generale nuovo e che termina l'offizio, conforme al zelo delle anime e tranquillo stato di tutta la Congregazione. Abbiano autorità di sentire e ricevere le querele di tutti, ed anche che saranno date contro il generale che lascia l'offizio, e facciano quanto ricerca il giusto, ricordandosi però sempre

della carità cristiana e religiosa, e se qualche cosa non potessero definire mentre dura il capitolo, potrà farsi dopo. Abbiano parimente autorità di far ordini e costituzioni sopra le cose particolari, che di nuovo possono occorrere per conservazione dell'osservanza e riforma dell'Ordine, ma questi loro statuti siano proposti ed anco ben considerati da tutti i padri del capitolo, sentendo il parer di tutti, ed essendo approvati dalla maggior parte, siano poi pubblicati ed osservati da tutta la Congregazione, altrimente non averanno forza alcuna. Quando i definitori insieme col padre generale averanno distribuiti gli offizi e le famiglie dei monasteri, si sottoscriveranno tutti, o almeno la maggior parte, nella tavola fatta, e poi si pubblicherà in capitolo nell'ultima sessione. acciò tutti vadano dove sono assegnati, nè sia lecito al padre generale senza legittima ed urgente causa di variare gli offiziali e le famiglie.

п. L'autorità dei definitori durerà tutto il quadriennio futuro per quello possa occorrere circa la sostituzione dei presidenti, o supplemento in caso di vacanza, come si disrone nel suddetto Breve, ed averanno anco durante detto quadriennio voce attiva e passiva nelle diete particolari, come si dirà al suo luogo. Ed occorrendo alcune cose gravi e di molta importanza che non si potessero risolvere durante il capitolo, potrà anco farsi dopo, e se richiedessero gran considerazione, possa il padre generale insieme con detti definitori chiamare altri monaci più giudiziosi e discreti, per domandar parere e consiglio. Guardisi poi ciascun definitore di palesare in qualsivoglia modo ad alcuno che sia fuori del capitolo, quelle cose che si trattassero secretamente fra di loro, o con cenni, o con parole, o con scritture; e chi farà contro quest'ordine, soggiaccia alla pena della colpa grave, e non possa essere più eletto a detto offizio per anni dieci, se non sarà in ciò per grazia particolare dispensato dal padre generale insieme col capitolo generale.

III. Prima che si legga la tavola delle famiglie, siano eletti per voti segreti di tutto il capitolo generale anco quattro revisori

idonei e discreti, nella quale elezione non abbiano voto i vocali della famiglia di S. Benedetto di Fabriano e di S. Silvestro di Monte Fano; e questi debbano rivedere i conti e l'amministrazione delli suddetti due monasteri di Fabriano e loro annessi di tutto il quadriennio antecedente, e dopo che averanno visti ed esaminati i libri con ogni diligenza secondo la relazione che per coscienza e sgravamento delle anime loro daranno al padre generale e visitatori, siano assoluti o condannati gli offiziali che averanno amministrato, conforme alla Bella di Papa Paolo III sopra il generalato.

Cap. III. Del'a celebrazione namero dei vo-

1. Disponeva l'antica costituzione, che una della dicia e volta l'anno per riforma della Congregazione, e per visitarsi insieme i monaci, si congregasse il capitolo generale in uno dei nominati monasterì, il che non era totalmento in pratica per le gravi spese che soleva portar tal funzione, bensi secondo i bisogni al più si congregava una volta dentro il triennio. Ma ridotto il governo della Congregazione a quadriennio, come si è notato di sopra, perchè da una parte si fugga tale spesa di congregare si frequentemente il capitolo generale, e dall'altra si provveda ai bisogni della Congregazione che possono occorrere nel corso di quattro anni, si ordina nel suddetto Breve apostolico che il generale in mezzo al governo abbia a convocare una dieta in quel monastero che giudicherà più di proposito, in cui intervengano con i loro voti solo il padre generale, il procuratore generale, e quelli che sono stati generali o procuratori generali, li quattro definitori del capitolo antecedente, li due visitatori pro tempore, ed il superiore locale dove si celebra la dieta, li quali abbiano facoltà di provvedere gradi ed offizi che vacheranno, e far tutto ciò che sarà giudicato espediente ed utile della Congregazione, fuorchè di rimover dall'offizio e dalla stanza i superiori generali e locali, se non in caso di rinunzia, o per loro istanza, o per canonica deposizione; alla quale dieta intervenga anco il segretario della Congregazione, ma come cancelliere. Inerendo dunque a tale ordinazione, sia tenuto il padre generale con-

gregar detta dieta in mezzo al governo, cioè dopo il corso di due anni, nel mese di maggio, nella conformità che si dispone in detto Breve.

II. La forma poi di celebrarla sarà la seguente. Doverà il padre generale con sua lettera circolare intimarla almeno per un mese avanti a tutti i monasterî, ordinandó ai vocali che vi hanno voto, che si trovino al luogo determinato solo per il giorno che si prescriverà, ed aggiungendo in detta circolare tutto ciò che si è ordinato nella presente distinzione cap. 1, num. 1 e III. E congregati che saranno, il primo giorno, dopo celebrata dal superiore locale nell'aurora la messa dello Spirito Santo con l'orazione della Vergine et pro congregatione et familià, precedendo il suono della campanella, si uniranno con rasura e cocolla nel luogo del capitolo. e recitate inginocchioni le solite preci ante congregationem, sedendo tutti ordinatamente nel proprio luogo, si farà dal padre generale breve orazione sopra i bisogni correnti e sopra l'osservanza regolare; indi si leggerà per extensum la presente costituzione, e poi le bolle apostoliche solite leggersi in simili funzioni; e ciò fatto, si esibiranno le lettere scritte al padre generale ed ai padri della dieta, ed in specie quelle di alcun vocale che non fosse potuto venire; in ordine a che si osservi quanto si è detto nel suddetto primo capitolo; e lette ed esaminate dette lettere, si determini ciò che sarà giudicato espediente, e inoltre si senta se alcuno dei vocali voglia proporre o dir qualche cosa sopra i bisogni della Congregazione o di alcun monastero o monaco, e con carità e zelo si esamini qualunque istanza o proposta, e si noti fedelmente quello che sarà risoluto, per darsegli poi dal padre generale puntuale esecuzione; con che si termini la prima sessione, e recitate in ginocchioni le solite preci post congregationem, si uscirà dal capitolo.

III. Nello stesso giorno dopo il vespro, precedente il suono della campanella, si uniranno di nuovo tutti i padri vocali col segretario nel suddetto luogo del capitolo, e recitate le solite preci, sedendo tutti,

si esaminerà in primo luogo con diligenza ed attenzione lo stato di qualunque monastero, tanto sopra l'osservanza regolare e costume dei monaci, per il che s'incarica gravemente la coscienza di tutti i medesimi vocali a prender il dovuto rimedio quando lo richieda il bisogno perchè si venga ad una santa e necessaria riforma, quanto sopra l'amministrazione dell'entrata ed uscita di qualunque luogo. Che perciò il padre generale nella suddetta circolare ordinerà sotto pena di sospensione ipso facto ab officio al superiore locale e al camerlengo d'ogni monastero, che, prima si dia principio alla dieta. ciascheduno abbia trasmesso lo stato fedele del suo monastero dall'ultima visita in giù. in cui distintamente si esprima in sommario tutta l'entrata ed uscita di danaro, di grano, di vino, di olio, di bestiami, e altre cose spettanti al governo economico sino al detto giorno, con i debiti contratti e non soddisfatti, esigenze maturate e non esatte, e con la nota dei denari depositati che devono rinvestirsi, come anche la nota dei censi restituiti e rinvestiti, con il frutto che rendevano prima e rendono di presente, e delle vendite, o compre, o permute dei beni stabili fatte in detto tempo, e se tutto sia seguito col consenso della famiglia e licenza dei superiori maggiori, perchè si fugga ogni fraude in pregiudizio dei monasteri, imponendosi anco le censure ecclesiastiche perchè fedelmente si ponga e si noti tutto in detto sommario, e non si occulti cosa alcuna, acciò possa riconoscersi in quale stato si trovi attualmente qualunque monastero, la vigilanza dei superiori locali e fedeltà dei ministri, e perchè possano prendersi giuste risoluzioni sopra la disposizione delle famiglie. Quale esame si farà tanto esattamente, che avendo il padre generale ed i vocali avanti gli occhi solo la maggior gloria di Dio, l'estirpazione degli abusi, e il bene della Congregazione, procurino rinvigorire l'osservanza, togliere affatto gli scandali, e promover la virtù, deponendo, quando sia necessario, dall'offizio chi fosse trovato negligente, o infedele, o vizioso, o inabile. E quanto sarà risoluto, tutto si noti diligentemente dal segretario per dargli esccuzione; il che fatto, recitate le solite preci, si termini la seconda sessione.

IV. Il secondo giorno, dopo celebrato nell'aurora la messa della Beatissima Vergine con l'orazione dello Spirito Santo, del padre S. Benedetto, padre S. Silvestro et pro Congregatione dal medesimo superiore locale, o da altro di suo ordine, precedendo il suono della campanella, si uniranno i padri vocali col detto segretario nel solito luogo, e recitate le preci consuete, sedendo tutti, si verrà all'clezione dei gradi, dignità ed offizi che fossero vacanti, il che si faccia per voti segreti ad uno ad uno, proponendo solo avanti il padre generale la carica o l'offizio che deve provvedersi col soggetto per cui si farà la ballottazione, poi si prendano e si riconoscano i voti, se siano corrispondenti al numero dei vocali, potendosi fare con fave bianche e negre, acciò si conservi il segreto. E se il soggetto mandato a partito averà un voto favorevole almeno sopra la metà, s'intenda canonicamente eletto; in caso contrario si proponga altro soggetto, e si osservi quanto si è detto sopra l'elezione del padre generale o dei definitori; in ordine a che si abbia sol l'occhio al merito ed al buon servizio della Congregazione. Con tal forma doveranno provvedersi non solo i gradi maggiori e abaziali che saranno vacanti, ma anco i vocali non abati, i priori e i camerlenghi; e fatte le elezioni suddette, se vi sarà tempo, potranno estendersi anco i decreti che occorrerà di fare per buon governo della religione, e recitate le solite preci, si terminerà la terza sessione.

v. Nel medesimo giorno dopo il vespro al suono della campanella si congregheranno come sopra i padri vocali nel luogo del capitolo, e recitate le solite preci, si verrà alla disposizione delle famiglie e delle tavole di qualunque monastero, esortandosi il padre generale e i padri vocali ad astenersi quanto sia possibile dalle mutazioni dei monaci, quando non vi sia più che bisogno, per togliere la frequente e perniciosa divagazione dei medesimi, e moltiplicità nelle spese solite farsi nei viaggi. Poi si terminerà la lettura delle

Bolle solite leggersi, e distesi i decreti generali e particolari, e le tavole suddette, e fatto tutto ciò che sarà necessario, si aprirà la porta del capitolo, ed entrando tutti i monaci, si farà altro breve sermone dal padre generale sopra l'osservanza regolare; poscia si verrà alla lettura dei decreti, ordini e tavola della famiglia, e recitate le solite preci, si darà termine alla quarta sessione, e alla dieta, dovendo il giorno seguente far ritorno i padri vocali alle proprie residenze, quando per urgente bisogno non fossero dispensati dal padre generale.

vi. Avvertendosi che il padre generale dovrà dar poi puntuale esecuzione a quanto si sarà determinato in dieta, senza alterazione alcuna, sotto le pene notate nella presente distinzione, cap. 1, § 6; volendo che tutto sia inteso anco per gli atti della dieta. Ed inoltre nella circolare sotto strette pene ordinarà ai medesimi vocali e al segretario, che non si accostino al luogo della dieta se non il giorno precedente che dovrà principiarsi, e che facciano poi ritorno alle residenze come sopra. Nella stessa circolare con gravi pene ed anco con censure ordinerà parimente a tutti i monaci, di qualunque grado o condizione siano, che dopo la pubblicazione di detta circolare, e durante la dieta fino al ritorno de'vocali, nessuno, senza licenza in scriptis di esso padre generale, possa moversi ed assentarsi dalla propria residenza, e chi si trovasse fuori in tempo di detta pubblicazione, sotto le medesime pene sia subito richiamato da' superiori locali, et essendo fuori gli abati, siano avvisati dai priori, e ciascuno sia tenuto immediatamente ritornare alla propria stanza, non ostante qualsisia licenza, eccetto quella dell'eminentissimo protettore, o di altro supremo e competente superiore, ed il tutto si osservi anche in tempo de' capitoli generali.

Cap. IV. Del

1. Affinchè si tolga dalla nostra Congremodo di prece-dere tra i vo-gazione qualsisia confusione o disordine, nel cali e monaci. capitolo generale del 1681 si ordinò che in avvenire, circa le precedenze, si osservi tal forma:

> Nei capitoli generali: Primo, il padre generale; secondo, il padre generale che ter-

mina l'offizio; terzo, il procuratore generale; quarto, l'abate locale dove si celebra il capitolo; quinto, i quattro definitori attuali; sesto, quelli che sono stati generali; settimo, quelli che sono stati procuratori generali; ottavo, gli abati visitatori attuali; nono, gli abati di governo; decimo, gli abati titolari; et ultimo, tutti i vocali non abati, e ciascheduno nella pro pria sfera, secondo l'anzianità della sua professione:

II. Nelle diete particolari: Primo, il padre generale; secondo, il procuratore generale; terzo, l'abate locale dove si celebra la dieta; quarto, quelli che sono stati generali; quinto, quelli che sono stati procuratori generali; sesto, gli abati visitatori e definitori attuali, e ciascheduno nella propria sfera secondo l'anzianità della professione:

III. In ogni altro luogo fuori delle suddette funzioni: Primo, il padre generale; secondo, il procuratore generale; terzo, l'abate locale nel proprio monastero; quarto, gli abati quali sono stati generali; quinto, gli abati che sono stati procuratori generali; sesto, gli abati visitatori attuali, quali in atto di visita precederanno, come si dirà nel capitolo seguente; settimo, gli abati di governo fuori delle loro residenze; ottavo, gli abati titolari; nono, i priori, ma solo nelle loro residenze, fuori avranno il luogo della loro professione; decimo, i vocali non abati; et ultimo tutti gli altri, e ciascheduno nella propria sfera secondo l'anzianità della sua professione.

IV. Quali ordini vogliamo vengano inviolabilmente osservati; e chi avesse ardimento contravenire, soggiaccia alla pena della media colpa, e venga astretto dal padre generale e dal superiore locale a tener per due anni l'ultimo luogo, tanto dentro quanto fuori la clausura, anco fra monaci semplici, nè possa esser dispensato che dal capitolo generale o dieta.

1. Perchè alcune volte il padre generale Cap. V. Dei da per sè solo non può visitare i monaci e zio 1070. i monasterî, si ordina che per voti segreti di tutto il capitolo generale siano eletti due padri più idonei, quali siano stati abati di governo ed abbiano almeno l'età di trenta-

cinque anni, nè possano mai visitare da per sè soli alcun luogo della Congregazione senza ordine espresso e in scriptis del padre generale, in compagnia del quale secondo l'uso sogliono uscire alla visita. Il loro offizio durerà tutto il quadriennio dopo che saranno eletti dal suddetto capitolo. Avranno voce attiva e passiva ne'capitoli generali e nelle diete, e la precedenza secondo si è detto nel capitolo antecedente durante il loro offizio; ma non possano essere visitatori quelli che attualmente sono superiori de' luoghi. Siano queste persone atte ad ammaestrar altri con parole e con esempio, capaci di fare a ciascuno la giustizia secondo la divina legge, la regola e costituzioni dell'Ordine, e ancora ascoltino e puniscano quando lo richieda il bisogno, insieme col padre generale, in atto di visita, gli eccessi dei superiori locali e dei monaci, dopo che ne averanno cognizione; che perciò doveranno intervenire all'esame particolare de'monaci, secondo disporrà il padre generale. Con ogni diligenza procurino di levare qualunque abuso, e di mantenere l'osservanza regolare e la riforma dell'Ordine, pigliando il giuramento dai monaci circa il governo spirituale e temporale de'luoghi, e particolarmente vedano bene se il superiore, il camerlengo, il sagrestano ed altri fanno l'offizio loro diligentemente e secondo il loro debito, e ritrovando il contrario, provvedano con opportuno rimedio secondo la regola e costituzioni, di consenso del padre generale, e il simile facciano con tutti gli altri monaci, secondo gli eccessi, formando processo di ogni cosa, se lo richieda il bisogno.

n. In ogni luogo stiano nel loro ordine, come si è detto nel capitolo antecedente, fuorchè in tempo di visita saranno i primi dopo il padre generale e dopo il procuratore generale, cioè mentre in atto di visita esercitano l'offizio di correggere e visitare, il quale vogliamo in tutti i modi che si finisca in tre giorni continui, dopo che averanno cominciato a visitare un monastero, se però non occorresse cosa che avesse bisogno di più lungo tempo; ma in tal caso, dopo tre giorni, avvertano che non sia gra-

vato il monastero più del bisogno. Se poi troveranno esser successa alcuna cosa grave e pericolosa dopo l'ultima visita, ancorchè fosse stata punita dal superiore locale, nondimeno i padri più vecchi del monastero procurino avvisarne il padre generale e i visitatori minutamente, quali, pigliata giusta informazione, provvederanno e giudicheranno ad formam iuris. E visitando qualche luogo soli d'ordine del padre generale, siano diligenti e fedeli in dar poi vera relazione dei monaci che avranno visitati, se continuamente vivono in pace, se attendono allo studio con assiduità, se sono ferventi nel predicare quando gli sia imposto, di che fama e nome siano, che frutto facciano, e se nel vivere, nel vestire e in tutte l'altre cose si osservi la regola e le costituzioni.

III. In quel giorno che si comincierà la visita, perchè si conosca il principio di essa. si farà un breve sermone o esortazione dal padre generale o dal primo visitatore, non essendovi il padre generale, guardandosi di non metter le mani in quelle cose che non toccano a loro. E prima di qualunque cosa facciano sapere pubblicamente a'monaci che hanno da essere visitati, che non propongano di nuovo quelle cose istesse, che in altre visite sono state legittimamente corrette e punite, nè meno dicano in pubblico o in privato alcuna cosa enorme o che meriti senz'altro la condannazione contro il supcriore o contro alcun monaco, se non diranno anco da chi l'hanno saputa e intesa, sotto la pena prescritta contro gl'infamatori, distinzione II, cap. VII. E circa li superiori locali, sarà offizio del padre generale e dei visitatori punirli e correggerli, e anco deporli dal grado, quando vi fossero cause tali che meritassero canonica deposizione, il che non potrà farsi senza tela giudiziaria e sentenza canonica, come anco sarà loro parte punire i delitti de'monaci, quando non avessero sufficientemente soddisfatto alla pena de'loro eccessi impostagli dal superiore locale.

IV. Nel visitar poi la chiesa ed il monastero potranno servirsi dell'ordine che insegna il Directorium visitationum, o di altro

che sia di proposito, il che anco faranno nella visita delle monache a noi soggette, osservando diligentemente quanto sopra ciò comanda il sagro Concilio di Trento, le Bolle apostoliche, i decreti della sacra Congregazione sopra lo stato regolare, scrivendo tutta la visita ordinatamente che faranno di ciascun luogo in un libro, per darne conto al capitolo generale e per conservarla in archivio. Siano sopra tutto diligenti circa le cose della chiesa e del culto divino, e procurino con tutta attenzione che strettamente venga osservata la regola, gli ordini della riforma apostolica e le presenti costituzioni.

Cap. VI. Della denti e vocali.

1. Secondo il citato Breve apostolico del sostiluzione dei 1683, i graduati e vocali della nostra Congregazione godono la perpetuità nella forma espressa in detto Breve, quantunque il padre generale, finito il quadriennio, non possa esser assunto a tal carica se non dopo altri due governi; e gli abati, compito un quadriennio, siano tenuti passare per il governo ad altro monastero, come anco si notò nella presente distinzione, cap. III, § IV. Ma perchè possono spesso accadere delle vacanze, o per causa di morte o di rinunzia, o di canonica deposizione, onde sia necessario far nuova provvista, nello stesso Breve si ordina, che dovendosi far nuova elezione nei capitoli generali o nelle diete s'osservi tal forma. Se vacherà badia di governo, sia sempre sostituito uno de'vocali non abati, o altro soggetto che per tre governi sia stato lodevolmente o camerlengo, o priore, o curato d'anime, o confessore dei secolari, o sagrestano, come anche per tale offizio di sagrestia si decretò per il tempo futuro nel capitolo generale del 1688; e se vacherà uno dei vocali non abati, sia solo sostituito un soggetto degno e capace di quell'offizio che vacarà.

> II. Se poi tal provvista averà a farsi fuori dei capitoli e delle diete, si faccia in tal modo. Se vacherà il generalato, sia sostituito l'abate o presidente del sagro eremo di Monte Fano, come si è detto nella terza distinzione, cap. 1, § VI; se vacherà la procura generale, si sostituisca soggetto che abbia i requisiti notati in detta distinzione terza,

cap. III, § 1, ad arbitrio del padre generale; se vacherà il visitatorato, si provveda dal padre generale e definitori attuali di soggetto da cavarsi dal numero degli abati di governo o da' titolari che abbiano sestenuto il governo; se vacherà badia di governo, si provveda da' suddetti presidente da cavarsi dal numero dei titolari; se vacherà badia titolare o il bibliotecario di Fabriano, non si faccia provvista sino al capitolo generale o sino alla dieta prossima; e se vacherà alcuno degli altri vocali non abati, si provveda dai medesimi di supplemento idoneo fino a detto capitolo, generale o dieta, dove si farà l'elezione dell'offizio che vaca, quali supplementi goderanno le cariche, secondo si è notato nella presente distinzione, cap. I, § IX.

III. Si dispone anco in detto Breve, che volendo alcuno degli abati di governo permutare con altro di governo, o pure con altro titolare, possa per giuste cause da riconoscersi dal padre generale e visitatori, e cal consenso dell'eminentissimo protettore farsi anco fuori di capitolo o dieta; come anco volendo alcuno degli abati di governo spontaneamente rinunziare, sia sempre rinvestito della badia titolare che vacherà per l'assunzione alla badia del renunziante, il che anco deve solo farsi per giuste cause, da riconoscersi come sopra. Inoltre si dice che volendo desistere dal governo alcuno di quelli che sono stati generali o procuratori generali, possano in caso di vacanza esser reassunti al governo egualmente di ogni altro titolare. Onde, essendo tale disposizione ottima, si ordina che sia sempre inviolabilmente osservata, sotto pena di nullità per qualunque atto che in altro modo si facesse.

1. Ordinandosi nell'antica costituzione, e Cap. VII. Doi con decreti de'capitoli generali, che non sia e studenti. mai concesso a'nostri monaci di andare alle scuole fuori della religione, volendo però che ne'nostri monasterî vi sia sempre chi insegni le scienze liberali, massime la logica, la filosofia, la teologia, scolastica, e la morale, acciò si buona ordinazione sia posta onninamente in pratica, nel suddetto Breve apostolico si dispone, che, oltre a vari lettori, quali sono in molti monasteri, in

tre luoghi della Congregazione si deputino lettori pubblici per servizio particolare della nostra gioventù: uno per le lettere umane e per la rettorica, il secondo per la logica e filosofia, e il terzo per la teelogia scolastica: i quali, perchè vengano animati alla fatiga, godano voce attiva e passiva ne'capitoli generali, abbiano l'abilità alla badia titolare, e la precedenza, come si è detto al suo luogo, perseverando però ne'loro offizi ciascheduno per due letture continue, che saranno in tutto otto anni; ma, lasciando, o essendo per lor difetto deposti dalla carica prima che siano provisti di badia titolare. non godano privilegio alcuno. Onde per la teologia si deputò il monastero di S. Stefano del Cacco di Roma, per la logica e filosofia il monastero di S. Benedetto di Fabriano, e per le lettere umane il monastero di S. Lucia della Serra di S. Quirico, o altro ad arbitrio del capitolo generale o dieta, purchè sia di professorio.

II. Quei lettori dunque, che si troveranno eletti a tal carica, essendo questa molto importante per il benefizio e decoro che ne risulta a tutta la Congregazione, procurino in ogni conto soddisfare al proprio debito con cercare il profitto nelle scienze e nella bontà della vita. Che perciò, avendo il timore di Dio avanti gl'occhi, attendano con tutta carità e diligenza alle quotidiane lezioni, che devono essere almeno con i loro esercizî d'un'ora e mezza per ciascheduna volta, senza mai tralasciarne alcuna, se non in caso di vacanza, ut infra, o per grave urgenza da riconoscersi dall'abate, o per infermità, che quando fosse molto lunga, doverà provvedersi dal padre generale di supplemento, acciò gli studenti non perdano il tempo. E perchè ciascheduno sappia il proprio debito, i lettori di teologia siano tenuti leggere nel termine del quadriennio i principali trattati, cioè De Deo trino et uno. De beatitudine et ultimo fine hominis, De Incarnatione, De gratia et libero arbitrio, De actibus humanis, De iustitia et iure, De virtutibus theologicis et de sacramentis in genere, et essendovi il tempo, anco De virtute et sacramento poenitentiae; i lettori di filosofia, la l

logica, gli otto libri della fisica, De coelo et mundo, De ortu et intritu, le meteore De anima, e la metafisica; e i lettori delle lettere umane siano tenuti rendere gli scolari franchi nella lingua latina, nella regola del verso, ed in ogni altra cosa che s'insegna nell'umanità e nella retorica.

III. Siano poi anco tenuti esercitare i medesimi studenti ne'quotidiani esercizì, nelle conclusioni private di ciaschedun mese, e nelle conclusioni pubbliche nel fine di ciascun trattato, e di tutti i trattati insieme nel fine del quadriennio, che doveranno far sostenere nel capitolo generale, o in altro luogo, secondo che verrà ordinato dal padre generale. E se alcuno de'suddetti lettori sarà trovato negligente e manchevole nel proprio offizio, e dopo ammonito due volte dal superiore locale non si sarà emendato, ne venga avvisato il padre generale, il quale senz'altro lo rimova dalla carica, ed altro più diligente venga sostituito in suo luogo. E circa le vacanze si tenga tal ordine. Un giorno della settimana, che sarà o il mercordi o giovedi, non vi sia lezione, nè tampoco in alcuno de'giorni festivi di precetto. In oltre dalla festa del B. Ugo protettore delle nostre scuole, che cade li 26 luglio, fino al primo lunedi di settembre si legga la mattina solamente, come anco sia vacanza tutto il mese d'ottobre, sei giorni per il carnevale dell' Avvento, dieci per il carnevale di Quaresima, e dal sabbato delle Palme sino al lunedi dopo la domenica in Albis; e concedendosi licenza a'lettori di uscire a predicar la Quaresima (che per l'Avvento non deve mai concedersi, se non per i luoghi dove sono di stanza, e che non porti impedimento agli studi), o non s'ammettano in alcun modo le vacanze d'ottobre, o ammettendosi, si provveda di supplemento idoneo che legga in assenza de'lettori, acciò gli studenti non perdano il tempo megliore.

IV. E quanto agli studenti s'osservi quest'ordine, che a quelli i quali averanno capacità sia dato congruo tempo per le lettere umane e per la rettorica, dopo gli siano dati quattro anni per la logica e filosofia, ed altri quattro per la teologia scolastica,

se però il padre generale non volesse aggiungervi altrò tempo per renderli più idonei ad insegnare ad altri. Siano per tanto applicati in tutto al loro profitto, si guardino di dire o di far cosa alcuna per la quale si rendano indegni di tal grazia, e principalmente dimostrino, dopo il superiore, tal riverenza ai lettori, che non possano mai esser notati d'ingratitudine, ma più tosto gli porgano motivo per il loro avanzamento; mentre saranno in studio e faranno il corso delle scienze, siano esenti da tutti gli offizi, che possano impedire il loro profitto, se però non fosse tanto grande la necessità, che al superiore, al lettore, ed ai più vecchi paresse non poter fare senza il loro aiuto. Siano però sempre tenuti a recitare il divino offizio, nè siano mai esenti dal coro senza espressa licenza del superiore, quale deve concederla per qualunque grave necessità: occorrendo al medesimo superiore mandar fuori del monastero alcuno degli studenti in tempo di scuola, dopo che questo averà avuta l'obbedienza, lo farà anco sapere al lettore, perchè sappia la cagione che non va in scuola. E tanto il superiore, quanto gli altri, si devono portare caritativamente verso degli studenti, acciò il tempo concesso loro per lo studio passi con il dovuto frutto.

v. Se alcuno studente sarà negligente nel proprio debito, e disobbediente al lettore in materia di studio, dopo che da questo sarà stato più volte ammonito e corretto in scuola, sia anco, ad istanza del medesimo lettore, mortificato in pubblico dal superiore; e non emendandosi, o perdendo oziosamente il tempo senza frutto, venga rimosso con applicarlo a diverso offizio, ed un altro più idoneo sia sostituito in suo luogo. Ordiniamo di più, che gli studenti non solo siano sempre pronti ed obbedienti ai lettori per gli esercizi quotidiani, conclusioni del mese, e e di qualunque trattato, dopo che sarà terminato; ma sopra tutto siano tenuti nel capitolo generale, secondo saranno avvisati dal padre generale, difendere pubbliche conclusioni di tutto il quadriennio e quelli che si saranno portati bene, ed averanno ter-

minati tutti i corsi delle suddette scienze con profitto e con lode, dovendosi deputare qualche lettore in alcuno de' nostri monasterî, o occorrendo qualche vacanza delli suddetti tre lettori destinati per il servizio della nostra gioventù con patente speciale del padre generale, precedendo la professione della fede, e servate le condizioni prescritte nella deputazione de'vocali, potranno essere dichiarati tali; come anco potranno essere applicati alla predicazione, ma solo nel modo e forma prescritta nella dist. 1, cap. IV, § 3, non dovendosi abilitare alcuno a tale esercizio se non dopo terminato tutto il corso delle suddette scienze, e se prima non sia stato pubblicamente sentito, come s'ordina nello stesso luogo.

vi. Avvertano però tanto i lettori, quanto gli studenti di non dar mai alle stampe conclusioni de'trattati intieri, o di tutto il quadriennio, nè esporle alla difesa in qualsivoglia luogo, senz'espressa licenza del padre generale e de' superiori competenti del S. Offizio, sotto pena di sospensione ipso fac'o ab officio per i lettori, e di pene ad arbitrio d'esso padre generale per gli studenti. Ordiniamo finalmente, che tanto i lettori creati come sopra, quanto i predicatori siano poi tenuti spendere il loro talento insegnando ne' luoghi, dove saranno destinati, con diligenza ed applicazione, e predicando nelle Quaresime, negli Avventi, ed in ogni altra parte dell'anno, nelle nostre chiese, ne'capitoli generali, e dove occorrerà, secondo l'ordine che darà il padre generale, e non facendo l'obbedienza, siano puniti ad arbitrio d'esso padre generale, e sospesi da'loro offizî.

vII. Ed acciò nella Congregazione non manchi cosa alcuna circa il comodo degli studì, ed anco si provveda di ministri idonei per il sacramento della Penitenza, ordiniamo, che (oltre a quelli, li quali averanno il peso di fare la conferenza de'casi due volte la settimana, come si disse nella prima distinzione cap. XII, § 4) in uno almeno o più de'nostri monasterì sia deputato lettore idoneo dal capitolo generale, o dalla dieta, il quale secondo al bisogno legga a'nostri

monaci, specialmente a quelli che non averanno abilità alla speculativa, la teologia morale, o casi di coscienza, con fare scrivere almeno una lezione il giorno, e regolarsi nelle vacanze come si è detto di sopra parlandosi de' lettori pubblici, e con fare i quotidiani esercizi per abilitare gli studenti. E quei che con lode e profitto de'medesimi studenti averanno almeno per ott'anni esercitata tal carica con lezioni continuate, abbiano abilità alla badia titolare, e siano e n altri offizi d'onore riconosciute a tempo le loro fatighe.

Professione

Esaminati ed approvati li novizi, compito l'anno della probazione secondo il decreto della sacra Congregazione sopra lo stato regolare, sono ammessi alla professione, e stando ciascuno avanti l'altare, ad alta voce fa la presente petizione:

Formula solemnis profesdae in Congrestriua.

In nomine Domini nostri Iesu Christi, et sionis emitten-sanctorum patrum nostrorum Benedicti et Silgatione Silve-vestri abbatum. Anno a nativitate ciusdem millesimo sexcentesimo diemensis

> Ego D. N. N. de D. dioecesis mitto stabilitatem meam, morum meorum conversionem, castitatem, paupertatem et obedient'am secundum regulam sanctissimi patris Benedicti et constitutiones huius Silvestrinae Congregationis coram Deo et omnibus Sanct's quorum reliquiae habentur in hoc monasterio sancti N. de N., in praesentià et manibus reverend'ssimi P. D. N. N. abbatis generalis ciusdem Congregationis Silvestrinae, in qua professionem emitto, nomine tamen monasterii S. N. N. In cuius rei fidem petitionem hanc manu proprià scripsi et subscripsi die et anno auibus supra. — Ego D. N. N. manu propriâ.

> Si scribere nesciat, dicat: In cuius rei fidem, petitionem hanc manu propriâ signo crucis signavi die, etc.

#### AVVERTIMENTO.

1. Per provvedere, che le presenti costituzioni siano inviolabilmente e sempre osservate, e la regolare disciplina venga rigorosamente mantenuta, ordiniamo a tutti gli abati locali, ed in loro assenza a'priori claustrali, che una volta l'anno nel mese di gennaro, da cominciarsi il primo giorno, tro pubblico luogo alla presenza di tutta la famiglia la regola del padre S. Benedetto, e parimente una volta l'anno nel mese di giugno, da cominciarsi il primo giorno, le presenti costituzioni, sotto pena di sospensione ipso facto ab officio, alla quale soggiacciano sin tanto non averanno obbedito, e di altre ad arbitrio del padre generale. Dove si avverte, che non vogliamo con le presenti costituzioni in alcun modo obbligare i trasgressori alla colpa e peccato, ma solamente alla pena, purchè non si faccia in esse espressa menzione della colpa, o che alcuno non ardisse trasgredicle per disprezzo; eccettuando però li tre voti d'obbedienza, povertà e castità, nelli quali nè tacitamente, nè espressamente si può dispensare, restando anco sempre nella sua forza ed integrità la regola del padre S. Benedetto, che con la presente costituzione non deve essere in alcuna parte alterata o vero oscurata.

II. In oltre si ordina, che il padre generale entrando nell'offizio sia tenuto dar giuramento di far osservare le presenti costituzioni, nè dispensare senza urgentissima causa, oltre al quale sopra tal negozio, e sopra il governo della Congregazione siano anco deputati quattro padri perchè non sia variato, e questi siano l'abate dell'Eremo di Monte Fano, l'abate di S. Benedetto di Fabriano, e li due abati visitatori pro tempore, quali tutti siano tenuti prestare il sopraddetto giuramento con rogito del segretario del capitolo avanti i definitori nell'ultima sessione capitolare, non permettendo mai che il padre generale o altri facciano cosa alcuna contro la giustizia, contro la regola e contro le presenti costituzioni, ed occorrendo qualche dubbio fuori de' capitoli o diete, abbiano tutti insieme autorità dichiararlo secondo la loro coscienza, o di comun parere o della maggior parte, intendendosi sempre incluso il padre generale, o non potendo rimediare, ricorrano all'eminentissimo protettore pro tempore o alla sagra Congregazione sopra lo stato regolare, o al Sommo Pontefice ed alla santa Sede Apostolica.

III. Non sia lecito ad alcun monaco di facciano leggere in pubblica mensa o in al- | qualsiasi grado o condizione di dare, imprestare, o in alcun modo far vedere le presenti costituzioni a persone secolari o ecclesiastiche fuori dell'Ordine nostro, senza espressa licenza del padre generale e padri deputati, sotto pena di grave colpa, e tal licenza non sia mai data senza urgente causa, ed in grazia di persone meritevoli, delle quali non sia sospetto che torni in pregiudizio della Congregazione: e l'altre cose non prevedute nelle presenti costituzioni potranno esser dichiarate o ne' capitoli generali o nelle diete secondo l'occorrenze. Esortando intanto tutti i nostri monaci nelle viscere del Signore nostro Gesù Cristo, che per onore di Dio e per salute dell'anime loro procurino con vera umiltà e rassegnazione d'osservare le cose contenute nel presente libro, e nella santa regola con certezza di acquistar per tal via la gloria eterna. Amen.

Preces capituli generalis.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, a praefato capitulo generali, nec non a dilecto filio Amadeo Moroli, abbate generali Congregationis supradictae, eisdem exponentibus demandatum fuerit, ut constitutiones huiusmodi huic Sanctae Sedi praesentarent ad hoc ut apostolicae confirmationis robore municentur: nobis propterea exponentes praefati, etiam nomine capituli generalis et Amadei abbatis generalis praedictorum, humiliter supplicari fecerunt, ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

Confirmatio examen rovocatarum.

§ 3. Nos igitur, ipsos exponentes a relatarum con-stitutionum ad quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris eiusdem S. R. E. cardinalibus

ad suprascriptas constitutiones examinandas a felicis recordationis Innocentio Papa XI praedecessore nostro specialiter deputatorum consilio, omnes et singulas constitutiones praeinsertas et in eis contenta quaecumque auctoritate apostolicà, tenore praesentium confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 4. Decernentes easdem praesentes clausulae. litteras et constitutiones praeinsertas semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his

a quoquam, quavis auctoritate, scienter

vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Contrarioum et ordinationibus apostolicis, et, quatenus opus sit, dictae Congregationis Silvestrinorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut earumdem sumptorum.

praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, v<sup>4</sup> die octobris MDCXC, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 15 octobris 1690, pontif. anno 1.

# XXX (al. 29).

Confirmatur decretum Innocentii XI, quo prohibetur Graecis quibuscumque pecunias quaestuare <sup>2</sup>.

# Alexander Papa VIII, ad futuram rei memoriam.

Decretum praedictum.

§ 1. Aliàs emanavit a felicis recordationis Innocentio Papa XI praedecessore nostro, in Congregatione tunc existentium S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum coram ipso Innocentio praedecessore habità, decretum tenoris qui sequitur, videlicet:

Die XXIX ianuarii MDCLXXVII, in generali Congregatione de Propaganda Fide, habitâ in palatio apostolico coram sanctissimo domino Innocentio divina providentia Papa IX ac eminentissimis et reverendissimis cardinalibus eiusdem sacrae Congregationis, decretum ne permittatur Graecis, cuiuscumque status et conditionis, etc., pecunias quaestuare vel quovis alio modo eleemosynas petere:

1 Ex notâ marg. edit. Main. et ex ordine legendum XV (R. T.).

2 Causa huius decreti fuit custodia locorum Terraesanctae, de quibus vide Innocentii XI constit. edit. MDCLXXXVI, die 30 aprilis, pontif. x; vide etiam huius Pontificis const. ed. MDCLXXXIX, die 18 novembris, pontif. I, et constit. ed. die 40 novembris, pontif. II.

« Cum sancta loca Hierosolymitana, Causa decreti. in quibus Verbum caro factum est, et nostrae reparationis mysteria, Deo miserante, completa sunt, hactenus administrationi et custodiae fratribus sancti Francisci de Observantia a sanctâ Sede Apostolicâ commissa, nuperrimis hisce diebus a Graecis schismaticis, subornatis aulae turcicae ministris, de manu dictorum fratrum sancti Francisci summo Latinorum dedecore usurpata sint, iis praecipue subsidiis quae ex fidelium christianorum eleemosynis iidem Graeci perceperunt: ut huic sceleri modus imponatur, neve ex fidelium pietate schismaticis et perpetuis Ecclesiae Romanae hostibus aditus ad novas cumulandas iniurias aperiatur, SS. D. N. Innocentius Papa XI, suorum praedecessorum Summorum Pontificum vestigiis inhaerendo, etiam de consilio et voto emenentissimorum dominorum S. R. E. cardinalium de Fide Propagandà praepositorum, omnibus et quibuscumque S. R. E. cardinalibus a latere legatis, nuntiis apostolicis, patriarchis, archiepiscopis, metropolitanis, episcopis, abbatibus, ceterisque omnibus ordinariis, de utroque clero saeculari et regulari, ecclesiasticam iurisdictionem tam ordinariam quam delegatam in suis iurisdictionibus sive dioecesibus respective exercentibus, in virtute sanctae obedientiae iniungit atque inhibet, ne de cetero quibuscumque Graecis tam saecularibus quam ecclesiasticis, etiam regularibus, quacumque dignitate, quamvis abatiali seu archimandritiali, episcopali, metropolitică, archiepiscopali sive patriarchali fulgentibus, tacite vel expresse, sub quocumque praetextu, permittant pecunias quaestuare, vel quovis alio modo eleemosynas a fidelibus petere, etiamsi de eorum unione cum Ecclesià Latinà per abiurationem schi-

missaru Terrae-

vautia.

smatis et fidei catholicae professionem in manibus episcoporum vel inquisitorum contra hacreticam pravitatem litteris testimonialibus docuerint, vel per alios episcopos et locorum Ordinarios similis quaestuationis facultates in scriptis acceperint, vel ad fidem de novo conversi aliorum schismaticorum iram et insidias effugere conati sint, vel ad effectum reparandi ecclesias ab infidelibus dirutas, et non obstantibus aliis quibuscumque praetextibus et causis: imo potius omnes et singulas litteras patentales a quocumque praesule etiam speciali notà digno et a tribunalibus Curiae Romanae et eiusdem sacrae Congregationis de Fide Propaganda, dummodo contentis in praesenti decreto specialiter et expresse non fuerit derogatum cum posteriori datà, statim ac in eorum Ordinariorum manus pervenerint, ad sacram de Fide Propagandà Congregationem transmittant. Et ne contra praemissorum omnium observantiam allegari possit futuris temporibus ignorantia, eadem Sanctitas Sua, de consilio corumdem S. R. E. cardinalium, voluit ut huic decreto, aut etiam litteris ad eius formam expeditis seu expediendis, sive scriptis, sive impressis, ab einsdem tamen sacrae Congregationis praefecto signatis, sigilloque solito munitis, fides eadem adhibeatur, quae ipsis originalibus praestaretur: non obstantibus quibuscumque. Datum Romae die IV februarii mdclxxvII.

> P. card. De Alteriis praesectus. Loco + sigilli.

> > V. Cerrus segretarius ».

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius sanctae Mino-Bernardus Iosephus a Iesu Maria, frater expresse professus Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia Reformatorum nuncupatorum et tribu-

1 Edit. Main. legit converti (R. T.).

nalis S. Inquisitionis qualificator, nec non carissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum regis catholici concionator, ac commissarius et procurator generalis in Romanà Curià totius familiae Terraesanctae, nobis nuper exponi fecit, firmiora sint ea, quibus iterata accedit Apostolicae Sedis auctoritas: nobis propterea dictus Bernardus losephus humiliter supplicari fecit ut decretum huiusmodi apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communire de benignitate apostolică dignaremur.

§ 3. Nos igitur, ipsum Bernardum Iosephum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, decretum praeinsertum, a memorato Innocentio praedecessore editum ut praesertur, auctoritate apostolică tenore praesentium approbamus et confirmamus ac innovamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus.

§ 4. Decernentes easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et esticaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Confirmatio

Derogatio contrariorum.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 6. Volumus autem ut ipsarum pracsentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxi octobris mpcxc, pontificatus nostri anno II. Dat. die 21 octobris 1690, pontif. anno I.

# XXXI (al. 30).

Confirmantur et innovantur tres constitutiones Innocentii XI pro universitatibus B. Ferdinandi et S. Fidei fratrum Praedicatorum in Indiis Occidentalibus 1.

1 Ex tribus constitutionibus, tertia tantum hîc refertur, nam duae priores leguntur suo loco in tomo xix praecedenti. Confer etiam Innoc. XI, const. ed. MDCLXXXVII, die 18 iunii, pontif. XI, in qua conceduntur privilegia universitati Guatimalensi, et Innocentii XII constit. edit. MDCXCII

## Alexander Papa VIII, ad futuram rei memoriam.

Ex iniuncto nobis caelitus apostolicae Exerdium. servitutis munere, illa, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, pro sacrarum eisque ancillantium bonarum litterarum studiis ubique locorum et praesertim in remotissimis ab hac Sanctà Sede partibus opportune promovendis, pie provideque emanasse noscuntur, ut solidiori robore perennent, et optati exinde fructus ad Dei gloriam, catholicae fidei divinique cultus propagationem, et christiani populi aedificationem, benedicente Domino, consequantur, apostolici muniminis nostri praesidio, cum id a nobis petitur, libenter constabilimus.

- § 1. Aliàs siquidem emanarunt a felicis recordationis Innocentio Papa XI praedecessore nostro ternae in simili formâ Brevis litterae tenoris qui sequitur, videlicet:
- « Innocentius PP. XI, ad futuram rei Prima consti-memoriam. Pastoralis officii, etc. Datum versidu B. Fer-Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub sa fuit facultas annulo Piscatoris, die xxIII iulii MDCLXXXI, dus scholastipentificatus nostri anno v<sup>4</sup>».

« Innocentius PP. XI ad futuram rei Secunda con-memoriam. Exponi nobis, etc. Datum praedictae uni-Romae, apud S. Mariam Maiorem sub sa fuere priviannulo Piscatoris, die xi aprilis MDCLXXXV, tis S. Thomas civilatis Monilegia universicapontificatus nostri anno IX<sup>2</sup>».

« Innocentius PP. XII, ad futuram rei Tertia constimemoriam. Nuper, pro parte dilecti firmatum fint decretum cardifilii Ignatii de Quessada definitoris et nalis protectoprocuratoris provinciae S. Catharinae gnationem dolis virginis et martyris de Quito in Indiis Ferdinandi. Occidentalibus Ordinis Praedicatorum in sacrâ theologià magistri, Congrega-

die 1 martii, pontif. I, in qua tribuitur quaedam facultas collegio Cuscanensi in Indiis Occidentalibus.

- 1 Vide tom. xIx, pag. 393 (R. T).
- 2 Vide tom. xix, pag. 627 (R. T.).

tioni venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod (cum nobis alias, nempe anno MDCLXXXI, pro parte ipsius Ignatii procuratoris suisset expositum, quod dicta provincia collegium sub titulo B. Ferdinandi regis catholici, Sancti nuncupati, in civitate Quitensi suâ impensâ pro collegialibus saecularibus sub regimine et gubernio religiosorum dicti Ordinis, qui inibi doctrinam doctoris apostolici S. Thomae de Aguino docerent, fundare intendebat) nos collegium huiusmodi fundari approbavimus, ac multa privilegia et gratias pro eo collegio concesseramus, prout dictus Ignatius procurator ex binis nostris litteris, unis videlicet dicto anno MDCLXXXI respective in simili formâ Brevis expeditis, constare asserebat, et subinde regius ad id accesserat assensus; postmodum vero fratres dictae pro vinciae, ut fundatio collegii huiusmodi ad suum effectum reduceretur, primum conventus S. Petri Martyris dictae civitatis Quitensis Ordinis praedicti situm, et quasdam domos ipsi conventui vicinas, pro ipsà fundatione dicti collegii, et quoddam praedium, seu possessionem, Tochache, nuncupatum, et ad dictum conventum legitime spectans, pro congruâ illius personarum sustentatione, deinde provincia praedicta quamdam conficiendo saccaro fabricam, seu machinam, in valle de Pisque, ac duas possessiones, unam in iurisdictione de Loxa. pro manutentione cathedraticorum sacrorum canonum in dicto collegio, alteram vero in valle de Sangolque nuncupatam. iuvta suos notos fines sitas et ad dictam provinciam legitime spectantes, necnon aliqui eiusdem Ordinis fratres nonnulla particularia deposita sibi reservata, seu

1 Deest alteris vero anno MDCLXXXV (R. T.).

ad eorum usum permissa, ac demum ipse Ignatius procurator, de licentià sui superioris, copiosam bibliothecam, cum diversis picturis in almâ Urbe nostrâ factis et aliis rebus seu ornamentis pro cultu divino, dicto collegio donaverant, concesserant et assignaverant respective; capitulumque provinciale ipsius provinciae fructum cuiusdam censûs annui, ad quadringentos nummos pezze nuncupatos annuatim ascendentem, in fabricam dicti collegii, quoadusque illa absolveretur, impendendos, applicaverat; et in eadem expositione subjuncto, quod, cum prope esset ut fundatio collegii huiusmodi absolveretur in publicam totius illius regni Quitensis utilitatem, iidem fratres dictae provinciae, quo dictum collegium perpetuum in dictis bonis et possessionibus stabilitatem, firmitatem et securitatem consequeretur, nec quidquam ullo unquam tempore circa ea innovari posset, cupiebant donationes, concessiones et assignationes supra narratas, quamdudum (ut dictus Ignatius asserebat) a dilecto filio moderno magistro generali dicti Ordinis approbatas, seu aliàs de eius licentià factas, a dictà Congregatione confirmari: memorata Congregatio cardinalium supplicem libellum, sibi super praemissis porrectum, remisit dilecto filio nostro Palutio S. R. E. cardinali de Alteriis nuncupato, Ordinis praedicti apud nos et Sedem Apostolicam protectori, ut, veris existentibus narratis, circa supradictas oratoris preces id statueret quod pro suo arbitrio et prudentià in Domino expedire censuisset, prout in ipsius Congregationis decreto desuper die xiv novembris proxime praeteriti emanato continetur. Ipse vero Palutius cardinalis et protector, vigore facultatis sibi concessae, decretum edidit tenoris qui sequitur, videlicet: « Palutius tituli basilicae S. Mariae Transtyberim presbyter cardinalis de Alteriis S. R. E. camerarius, ac totius Ordinis Praedicatorum apud Sanctam Sedem protector. Cum ex parte provinciae S. Catharinae virginis et martyris de Quito, in Indiis Occidentalibus, fratrum Praedicatorum, sacrae Congregationi eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum per reverendum patrem magistrum fratrem Ignatium de Quessada illius procuratorem et definitorem in hac curià praesentem expositum fuerit, quod ex concessione sanctissimi domini nostri Innocentii XI et munificentià regis catholici Caroli II collegium in dictà civitate Quitensi sub moderamine dictorum fratrum Praedicatorum eorumque regimine, et sub titulo B. Ferdinandi, Sancti nuncupati, cum iure et privilegio in omnibus scien tiis quoscumque studentes laureandi, ac aliis, quibus universitates Limana et Mexicana potiuntur, quaeque aliis collegiis regularibus a praefato rege catholico suisque praedecessoribus concessa fuere, erectum fuerit et institutum, seu verius de proximo erigi ac institui debeat, atque ad hoc, ut fundatio huiusmodi sequeretur, ac ad moderatorum illius universitatis sustentationem, conventus S. Petri Martyris, eiusdem civitatis et Ordinis, quasdam domos simul unitas et sitas in plateâ S. Dominici eiusdem civitatis, quaeque sunt dicto conventui conterminae usque , sub die xviii augusti mdclxxxi dicto collegio donaverit atque contulerit, ac praeterea tres possessiones, seu praedia stabilia ad ipsum conventum spectantia, sita in valle Tochache, aliud in valle Sangolqui, et tertium in iurisdictione de Loxa, et ultra haec etiam

1 Vox usque praeter rem esse videtur (R. T.).

pistrinum ad usum saccari cum suis pertinentiis, quod hispanice nuncupatur ingenium, situm in valle Pisque, sponte etiam et libere concesserit et assignaverit, prout in scripturis et instrumentis huiusmodi donationum et concessionum latius continetur, ad quae relatio habeatur; ac insuper ad eumdem effectum capitulum provinciale celebratum in dicto conventu S. Petri Quitensi die xx septembris moclxxxiv speciali decreto applicaverit quadringentos annuos patacones in eâ provincià iam pridem ad aedificandum destinatos, ut constructioni et fabricae dicti collegii tamdiu impendantur, quamdiu aedificium completum fuerit; diversique fratres particulares dictae provinciae deposita propria ad usum reservata de superiorum licentia, et praesertim dictus pater magister de Quessada copiosam bibliothecam in Europa ab eo comparatam, una cum pluribus picturis et ornamentis, eidem collegio liberaliter cesserint, donoque attribuerint; horumque omnium et singularum concessionum et donationum confirmationem pro maiori dicti collegii securitate et abundantiori cautelà a praedictà sacrà Congregatione eadem provincia per praenominatum procuratorem enixe et humiliter postulaverit, ipsaque sacra Congregatio, benigne annuendo petitis, sub die xiv novembris anni proxime elapsi MDCLXXXIII nobis commiserit ut pro nostro arbitrio et prudentià statueremus quae circa praemissa in Domino expedire censeremus: nos igitur, considerantes huiusmodi concessiones bonorum cedere in maiorem Ecclesiae utilitatem et eiusdem Ordinis fratrum Praedicatorum decorem, ac neque conventui et provinciae oneris vel dispendii inde multum oriri, inhaerendo propterea facultati a sacrà Congregatione specialiter

in supra enunciato decreto nobis concessae, volentes, pro nostrâ in dictum Ordinem protectione, speciali gratià et favore eum prosequi, visis authenticis documentis nobis exhibitis, ac per visuram veris repertis narratis, post maturam rei discussionem, auctoritate apostolicà, qua fungimur in hac parte, omnia et singula acta et scripturas et instrumenta donationum, concessionum, unionum et incorporationum praedicto collegio et universitati a conventu S. Petri Martyris civitatis Quitensis et 1 capitulo provinciali eiusdem provinciae ac generali totius Ordinis fratribusque particularibus in utilitatem praedicti collegii et illius fundationem factarum et applicatarum, a die xviii augusti MDCLXXXI usque ad praesentem diem, cum suis clausulis et conditionibus quae in actis, scripturis et instrumentis huiusmodi continentur, quorum tenores haberi volumus hîc pro expressis, approbamus et confirmamus, laudamus ac roboris firmitate munimus, etiamsi in illis servatae non fuerint solemnitates a sacris canonibus et Ordinis ipsius constitutionibus demandatae; quoniam, ad validum earumdem effectum, auctoritate sacrae Congregationis, in eis dispensamus, et tam fratribus dicti conventus S. Petri Martyris, eiusque et provinciae praelatis et superioribus praesentibus et futuris, quam quibusvis aliis personis adversus illas omnino reclamare prohibemus; ratasque habentes omnes licentias per superiores Ordinis et capitula supra enunciata in gratiam eiusdem collegii datas atque concessas, bona omnia tam mobilia quam immobilia superius expressa, tamquam bona dicto collegio ad illius fundationem, moderatorum sustentationem, professorum theologiae et utriusque iuris cathedraticorum manu-

1 Edit. Main. habet S. pro et (R. T.).

tentionem destinata, applicata, incorporata, unita, attributa et acquisita, alienari, distrahi et separari posse, alienationis etiam vocabulo latissime sumpto, quocumque praetextu, interdicimus, sub poenis contra alienantes bona Ecclesiae a sacris canonibus et dicti Ordinis constitutionibus indictis et comminatis. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. Datum ex aedibus nostris hac die xix martii mdclxxxviii. Palutius cardinalis de Alteriis protector ». Cum autem, sicut dictus Ignatius prior nobis nuper exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsum Ignatium procuratorem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praeinsertum dicti Palutii cardinalis protectoris decretum, omniaque et singula in eo contenta, auctoritate nostrâ apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus. Decernentes easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac dicto collegio in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non conventûs, provinciae et Ordinis Praedicatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis frmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolihet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris; die x11 iunii MDCLXXXVIII, pontificatus nostri anno XII ».

Petitio.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus 1 Ignatius nobis nuper exponi fecit, collegii seu universitatis huiusmodi fundatio sub titulo eiusdem B. Ferdinandi prope memoratum conventum S. Petri Martyris dictae civitatis Quitensis praefati Ordinis fratrum Praedicatorum secuta fuerit, certisque inibi lectorum stipendiis perpetuo stabilitis ac tribus insuper sacrorum canonum cathedris praesatis alia praeterea schola, in qua religiosus dicti Ordinis pueros quoscumque legere et scribere necnon christianae fidei rudimenta charitatis intuitu edoceret, adiecta fuerit, ipsiusque collegii fabrica, pro qua ingens pecuniarum summa erogata fuit, absoluta; dilecti filii fratres praedictae provinciae S. Catharinae de

1 Potius lege dictus (R. T.).

Quito eiusdem Ordinis, illius possessionem cum maximà incolarum illarum partium gratulatione et laetitià, necnon cum venerabilis fratris moderni seu tunc existentis episcopi Quitensis, regalis audientiae, totiusque tam saecularis quam regularis cleri dictae civitatis interventu solemniter coeperint; ea vero firmiora sint, quibus iterata accedit Apostolicae Sedis auctoritas: nobis propterea idem Ignatius humikter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

§ 3. Nos igitur, ipsum Ignatium spe- Confirmatio et cialibus favoribus et gratiis prosequi dictarum trium volentes, et a quibusvis excommunicatio-constitutionum. nis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomedolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnia et singula privilegia, iura, facultates, praerogativas, gratias et indulta, necnon donationes, concessiones, assignationes, decreta et alia quaecumque, ad favorem memorati collegii seu universitatis B. Ferdinandi regis catholici, civitatis Quitensis, a memorato Innocentio praedecessore per suas litteras praeinsertas concessa et confirmata respective, ipsasque litteras cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus ac innovamus, illisque inviolabilis ac irrefragabilis apostolicae firmitatis robur et efficaciam adiungimus.

§ 4. Decernentes pariter ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque ple-

1 Edit. Main. legit praeterea (R. T.).

narios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter et inconcusse observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Centrariorum decogatio.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae in praeinsertis Innocentii praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum,

§ 6. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii novembris mocxc, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 8 novembris 1690, pontif. anno II.

# XXXII (al. 31).

Confirmatur et innovatur constitutio Urbani VIII approbans constitutiones contra occupantes vel ad alios usus convertentes bona locorum Terraesanctae 1.

1 De huiusmodi locis vide constit. edit. MDCXC, die 21 octobris, pontif. II, et Innocentii XII constit. MDCXCVI, die 24 februarii, pontif. v.

### Alexander Papa VIII. ad futuram rei memoriam.

Ex iniuncto nobis caelitus apostolicae Exordium. sérvitutis munere, illa, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris pro fideli bonorum ad sacra loca spectantium conservatione pie providegue emanasse noscuntur, ut solidiori robore perennent, apostolici muniminis nostri praesidio, cum id a nobis petitur, libenter constabilimus.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda- summa contionis Urbanus PP. VIII, praedecessor bani VIII connoster, piorum locorum, tam in civitate sixti V. Pauli V Hierusalem, quam extra eam in totă Terrasanctà existentium, indemnitati consulere volens, recolendae memoriae Sixti V et Pauli etiam V ac Gregorii XV Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, tunc suorum, in simili formå Brevis litteras, super prohibitione quibusvis personis factà sub excommunicationis maioris latae sententiae poena, ne quaevis bona ad loca praefata spectantia indebite apud se retinerent, vel in alios usus, etiam quantumvis pios et urgentes, converterent, vel alias quoquomodo distraherent, emanatas, auctoritate apostolicà confirmavit et approbavit; et nihilominus omnibus et singulis utriusque sexus personis, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis, in virtute sanctae obedientiae, ac sub eâdem excommunicationis maioris latae sententiae poenâ, a qua nonnisi ab eo vel Romano Pontifice pro tempore existente, praeterquam in mortis articulo, absolvi possent, districte praecepit et mandavit, ne de cetero cuiusvis generis bona ad loca huiusmodi spectantia, quovis praetextu, causâ vel occasione, apud se retinere auderent seu praesumerent, sed illa eisdem locis, seu illorum agentibus, realiter et cum effectu restituerent; et alias, prout uberius

continetur in ipsius Urbani praedecessoris litteris desuper in eâdem formâ Brevis expeditis, tenoris, qui sequitur, videlicet: « Urbanus PP. VIII, ad perpetuam rei memoriam. Aliàs, etc. 1. Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvIII iunii mdcxLIV, pontificatus nostri anno xxI.

# M. A. Marialdus ».

Confirmat ut m rubricà.

§ 2. Cum autem; sicut dilectus alius 2 Bernardus Iosephus a Iesu Maria frater expresse professus Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià Reformatorum nuncupatorum, ac carissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum regis catholici concionator, nec non tribunalis sanctae Inquisitionis qualificator, ac commissarius et procurator generalis in Romanâ Curiâ totius familiae eiusdem Terraesanctae, nobis nuper exponi fecit, in diversis christiani orbis partibus plerique res et bona ad loca huiusmodi spectantia non sine gravi animarum suarum pernicie ac eorumdem locorum damno occupare minime timeant, ac proinde ipse Bernardus Iosephus, quo praefatae Urbani praedecessoris litterae exactius de cetero observentur, illas per nos confirmari et innovari plurimum desideret: nos, piis einsdem Bernardi Iosephi votis hac in re, quantum cum Domino possumus, benigne annuere, ipsumque Bernardum Iosephum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus exstitit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius no-

mine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praeinsertas Urbani praedecessoris litteras, omniague et singula in eis contenta, dictà auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus ac innovamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus.

§ 3. Decernentes pariter ipsas prae- clausulae. sentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter et inconcusse observari, sicque in praemissis per quoscumque indices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inanc si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum et ordinationibus apostolicis, nec non omnibus et singulis illis, quae in praeinsertis Urbani praedecessoris litteris

contrariis quibuscumque

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus sides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

concessa sunt non obstare ceterisque

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x novembris MDCXC, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 10 novembris 1690, pontif. anno II.

<sup>1</sup> Reliqua vide suo loco tom. xv, pag. 320.

<sup>2</sup> Videtur legendum filius pro alius (R. T.).

# XXXIII (al. 32).

Eduntur quaedam ordinationes pro tutiori custodià librorum capellae pontificiae¹

## Alexander Papa VIII, ad futuram rei memoriam.

Constitutio In-

§1. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti nocentu XI con-tia extrahentes filii collegium et cantores capellae nolae pontificiae strae, quod alias, pro parte tunc existentis magistri collegii et cantorum huiusmodi, felicis recordationis Innocentio Papa XI praedecessori<sup>2</sup> nostro exposito, quod, occasione inventarii librorum musicalium ad dictam capellam spectantium non ita pridem per ipsum confecti, plura dictorum librorum folia, in quibus diversa missarum primordia descripta erant, seu etiam in quibus figurae nonnullae affabre et singulari artificio depictae reperiebantur, ac forsan integra volumina ex archivio seu custodià dictae capellae in grave eiusdem capellae praeiudicium temere sublata fuisse repertum fuerat: idem Innocentius praedecessor dictorum librorum conservationi consulere, necnon eiusmodi malis in posterum occurrere volens, ne de cetero quisquam, quavis auctoritate vel superioritate aut officio fungens, libros musicales, quinterniones, chartas et alia folia quaecumque, sive impressa, sive manuscripta, tam eâtenus in archivio seu custodià huiusmodi pro servitio dictae capellae collocata, donata, seu alias assignata, quam in posterum forsan collocanda, donanda et assignanda, sub quovis quaesito colore, praetextu, ingenio, causà, ratione et occasione, praeterquam ad effectum illos seu illa

> 1 Extat alia ordinatio Innocentii XI in constit. ed. MDCLXXXVII, die 15 octobris, pont. XII; et in Innocentii All constit. ed. MDCXCIX, die 16 iulii, pontif. ix, confirmantur quaedam decreta,

2 Edit. Main. legit praedecessore (R. T.).

ad supradictam capellam pro usu cantorum praesatorum deserendi, ex archivio seu custodià huiusmodi extrahere et asportare, seu ut extraherentur et asportarentur permittere aut consentire auderet seu praesumeret, sub poenå excommunicationis latae sententiae per contrafacientes eo ipso absque alia declaratione incurrendae, apostolică auctoritate interdixit, prohibuit, voluitque insuper, ut, praefato usu finito, libri praedicti in archivio seu custodià huiusmodi sub eâdem excommunicationis poenâ illico reponerentur; et aliàs, prout, in ipsius Innocentii praedecessoris desuper in simili formà Brevis die xv octobris MDCLXXXVII expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur. Subinde vero. cum eiusdem Innocentii praedecessoris iussu contra scientes et non revelantes. retinentes, occupantes et non restituentes bona mobilia, scripturas publicas et privatas, fidem tamen facientes, libros musicales, quinterniones, chartas et alia folia impressa sive manuscripta, censtitutiones et litteras apostolicas, diplomata, aliaque similia ad dictam capellam spectantia, quaedam monitoriales litterae pro restitutione et revelatione respective rerum huiusmodi sub simili excommunicationis poenà pubblicata fuissent, vigore earumdem litterarum monitorialium plurimi libri musicales, diplomata, litterae apostolicae, diaria, folia, aliaque similia restituta ac reportata et in archivio seu custodia huiusmodi collocata fuerunt.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo- Proces collesitio subiungebat, conservationi et manutentioni librorum aliarumque scripturarum huiusmodi sufficienter adhuc consultum minime reperiatur: nobis

1 Male ed. Main. legit conversationi (R. T.).

propterea dicti exponentes humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

pro tutiori libro-

§ 3. Nos igitur, capellae praefatae inrum custosià. demnitati, quantum nobis ex alto conceditur, uberius prospicere, ipsosque exponentes specialis favore gratiae prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum pracsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ut custos librorum pro tempore existens capellae praefatae idoneam fideiussionem de libris huiusmodi aliisve cuiusvis generis scripturis ad eamdem capellam spectantibus fideliter custodiendis, iisque successori suo in officio sive ipsi collegio cantorum restituendis, iuxta morem capellae praedictae, praestare, necnon iuramentum tam de officio suo iuxta apostolicas et dictae capellae constitutiones diligenter exequendo, quam de primodictis Innocentii praedecessoris litteris inviolabiliter observandis similiter emittere debeat, auctoritate apostolica, tenore praesentium, statuimus et ordinamus. Praeterea magistrum ceterosque collegii supradicti officiales singulis annis per secreta suffragia de more eligendos eodem iureiurando adigi volumus. Ipso autem potissimum corumdem officialium electionis tempore, libros et scripturas huiusmodi cum suis respective inventariis conferri, factaque eiusmodi collatione, si quae addenda fuerint, addi, ipsaque inventaria per eos ad quos spectat subscribi, iisque respective tradi et con-

signari, eâdem auctoritate, harum serie, praecipimus et mandamus. Demum archivii seu custodiae dictae capellae alteram clavem per custodem librorum, alteram per magistrum, tertiam per punctatorem pro tempore existentes capellae supradictae fideliter retinendas esse, adeout nulli personae, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, praeeminentiae ac dignitatis existat, ab eis claves ipsae committi valeant, dictà auctoritate, earumdem tenore praesentium, decernimus et ordinamus.

§ 4. Decernentes pariter easdem prae- clausulae. sentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, et alios quoslibet quacumque praceminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus contrariorum et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dictae capellae, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque. indultis et litteris apostolicis, etiam cardinalibus protectoribus et cantoribus dictae capellae, ac quibusvis aliis, sub quibuscumque verborum tenoribus ct formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis et decretis, etiam irritantibus, et motu proprio, seu alias, in contrarium praemissorum forsan quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis, et formam in illis traditam¹ pro servatà habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum esfectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiv novembris mocxc, pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 14 novembris 1690, pontif. anno II.

# XXXIV (al. 33).

Conceditur indulgentia plenaria perpetua in festo sancti Ioannis a S. Facundo Ordini eremitarum S. Augustini<sup>2</sup>.

## Alexander Papa VIII, Ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Redemptoris et Domini nostri Iesu Christi, qui gloriosos saluberrimorum quae nobis reliquit exemplorum sectatores altis decoravit honoribus et caelestis beatitudinis consortes effecit, vices

1 Edit. Main. legit forma...tradita (R. T.).
2 Translata fuit alia indulgentia plenaria perpetua ab Innocentio XI const. edit. MDCLXXVIII, die 4 martii, pont. II; et a Clemente XI const edit. MDCCVI, die 21 ianuarii, pont. VI, concessa fuit similis indulgentia ecclesiis canonicorum regularium S. Rusi dicti Ordinis.

licet immeriti gerentes in terris, spiritualium munerum thesauros, quorum nobis credita est dispensatio, libenter erogamus, sicut ad excitandam et fovendam erga eosdem beatos caeli incolas fidelium devotionem salubriter expedire in Domino arbitramur.

§ 1. Cum staque nos nuper, ad ho- sanctissimo norem sanctissimae et individuae Tri-tut beatus loannitatis, ad exaltationem catholicae fidei unice. et christianae religionis incrementum, de venerabilium fratrum S. R. E. cardinalium, ac patriarcharum, arcipiscoporum et episcoporum in almà Urbe nostrâ tunc existentium, consilio, beatum Ioannem a S. Facundo, Ordinis fratrum eremitarum S. Augustini professorem, auctoritate nobis a Domino traditâ Sanctum esse decreverimus et definiverimus, illumque Sanctorum catalogo solemni ritu adscripserimus: hinc est quod nos, ad augendam fidelium religionem et animarum salutem caelestibus Ecclesiae thesauris pià charitate intenti, ac de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis quarumcumque confraternitatum. monasteriorum et domorum regularium tam fratrum quam monialium Ordinis praefati hactenus erectis et in posterum quandocumque erigendis et ubicumque locorum existentibus die xII1 iunii festo eiusdem S. Ioannis a S. Facundo, a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi, singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum 1 Edit. Main. legit 22 (R. T.).

suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Fides transumptorum,

§ 2. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xix novembris MDCXC, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 29 novembris 1690, pontif. an. II.

XXXV (al. 34).

Confirmatur particula constitutionum fratrum Minorum Conventualium circa familiam conventus XII Apostolorum de Urbe 1.

## Alexander Papa VIII, ad perpetuam rei memoriam.

Particula constitutionum.

- § 1. Cum (sicut accepimus) per constitutiones Urbanas nuncupatas Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Conventualium nuncupatorum a felicis recordationis Urbano Papa VIII praedecessore nostro confirmatas inter alia in caput vi regulae eiusdem S. Francisci tit. vi, cuius est haec inscriptio De conventu Ss. XII Apostolorum de Urbe, dispositum reperiatur in haec verba: « Romanus Ss. XII Apostolorum conventus peculiari providentiâ, sanctà reformationis disciplină, sacrorum studiorum propagatione, divinarum rerum obsequio, ac temporalis
- 1 Confirmata fuere quaedam decreta capituli generalis const. ed. MDCxC, die 5 aprilis, pontif. 1, et Innocentii All ed. MDCXCVI, die 20 ianuarii, pontif. v, alia nonnulla ministri generalis.

administrationis curà quamdiligentissime regendus est. Statuimus propterea, ut ex quibuscumque tam ultra quam citra montes provinciis patres et fratres, qui vitae integritate, morum compositione ac sapientià inter ceteros conspicui sint, ibi de familià collocentur, sint tamen ad superiorum arbitrium amovibiles; inutiles vero fratres a generali ministro omnino removeantur; sint vero eà vitae innocentià, eâque puritate conspicui, ut nec praelaturas ambitiosae praeventionis titulo, nec aliud quidpiam, quod religiosos viros dedeceat, ullo pacto perquirere vel attentare praesumant »; praemissa vero tametsi saluberrime fuerint instituta et ordinata consilio, nihilominus non ita exacte et accurate, ut par est, observentur:

§ 2. Hinc est quod nos, eadem prae- Causa confirmissa prospero felicique dicti conventus regimini et gubernio apprime conducibilia esse et fore considerantes, ac proinde perpetuo illorum robori et inviolabili observationi, et, ne ea in posterum ullo modo convelli vel labefactari possint, pro commissà nobis caelitus pastoralis officii cura praecidere cupientes, motu proprio, ac ex certà scientia et matură deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, eadem praemissa ex memoratis constitutionibus excerpta, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac ea omnia et singula ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse de cetero observari mandamus et praecipimus, illaque adversus quemcumque non usum seu contrarium usum, qui quovis modo praetendi vel allegari posset, restituimus et plenarie reintegramus.

§ 3. Decernentes easdem praesentes Clausulae.

litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, nec de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu interesse habentium consensus aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali defectu notari, impugnari, infringi, retractari seu ad terminos iuris reduci, vel in controversiam vocari, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato quempiam in iudicio vel extra illud nti seu se iuvare posse; sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, et alios quoslibet quacumque praecminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari; nec ipsis praesentibus litteris unquam derogari posse aut derogatum censeri per quascumque litteras apostolicas non facientes specificam et individuam de eisdem praesentibus litteris mentionem.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, conventus et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confir-

matis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi decembris MDCXC, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 6 decembris 1690, pontif. anno II.

### XXXVI.

Triginta et una propositiones tamquam temerariae, scandalosae, male sonuntes, iniuriosae haeresi proximae, haeresim sapientes, erroneae, schismaticae, haereticae respective damnantur et prohibentur, easque vel docere vel defendere tam publice quam privatim sub poenâ excommunicationis interdicitur.

Feriâ v, die vii decembris mockc.

In congregationi generali sanctae Romanae et universalis Inquisitionis in palatio apostolico Quirinali coram SS. D. N. Alexandro divinâ providentiâ Papa VIII ac eminentissimis et reverendissimis dominis S. R. E. cardinalibus in totâ republicâ christiana contra haereticam pravitatem generalibus inquisitoribus a sanctâ Sede Apostolicâ specialiter deputatis.

Sanctissimus dominus noster Alexander divină providentia Papa VIII praedictus, pro pastorali cură ovium a Christo Domino sibi commissă, de earum salute sollicitus, ut inossenso gradu per rectas semitas possint incedere, et pascua nimium perniciosa in pravis doctrinis exhibita vitare, unius supra triginta propositionum examen pluribus in

Pelatio prositicum, sacrà theologià magistris et deinde eminentissimis ac reverendissimis dominis cardinalibus contra haereticam pravitatem generalibus inquisitoribus commisit, qui tantum negocium diligenter aggressi, eique sedulo ac pluries incumbentes, super unaquaque ipsarum sua suffragia Sanctitati Suae singillatim detulerunt.

Propositiones autem sunt infrascriptae, vid licet:

- 1. In statu naturae lapsae ad peccatum formale et demeritum sufficit illa libertas, qua voluntarium ac liberum fuit in causâ suâ, peccato originali et libertate Adami peccantis.
- II. Tametsi detur ignorantia invincibilis iuris naturae, haec in statu naturae lapsae operantem ex ipsâ non excusat a peccato mortali.
- 1:1. Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam.
- iv. Dedit semetipsum pro nobis oblationem Deo, non pro solis electis, sed pro omnibus et solis fidelibus.
- v. Pagani, iudaei, haeretici, aliique huius generis nullum omnino accipiunt a Iesu Christo influxum, adeoque hinc recte inferes in illis esse voluntatem nudam et inermem sine omni gratià sufficienti.
- vi. Gratia sufficiens statui nostro non tam utilis quam perniciosa est, sic ut proinde merito possimus petere: A gratia sufficienti libera nos, Domine.
- vii. Omnis humana actio deliberata, est Dei dilectio vel mundi: si Dei, charitas Patris est; si mundi, concupiscentia carnis, hoc est, mala est.
- viii. Necesse est infidelem in omni opere peccare.
- ix. Re verâ peccat qui odio habet peccacatum mere ob eius turpitudinem et disconvenientiam cum naturâ rationali, sine ullo ad Deum offensum respectu.
- x. Intentio, qua quis detestatur malum et prosequitur bonum mere ut caelestem obtineat gloriam, non est recta nec Deo placens.

- xi. Omne qued non e.t ex side christianà supernaturali, quae per dilectionem operatur, peccatum est.
- XII. Quando iu magnis peccatoribus deficit omnis amor, deficit etiam fides, et etiamsi videantur credere, non est fides divina, sed humana.
- XIII. Quisquis etiam aeternae mercedis intuitu Deo famulatur, charitate si caruerit, vitio non caret, quoties intuitu licet beatitudinis operatur.
- xiv. Timor gehennae non est supernaturalis.
- xv. Attritio, quae gehennae et poenarum metu concipitur, sine dilectione benevolentiae Dci propter se, non est bonus motus ac supernaturalis.
- xvi. Ordinem praemittendi satisfactionem absolutioni induxit non politia aut institutio Ecclesiae, sed ipsa Christi lex et praescriptio, naturà rei id ipsum quodammodo dictante.
- xvii. Per illam praxim mox absolvendi ordo poenitentiae est inversus.
- xviii. Consuetudo moderna quead administrationem sacramenti Poenitentiae, etiamsi eam plurimorum hominum sustentet auctoritas et multi temporis diuturnitas confirmet, nihilominus ab Ecclesiâ non habetur pro usu, sed abusu.
- xix. Homo debet agere totà vità poenitentiam pro peccato originali.
- xx. Confessiones apud religiosos factae, pleraeque vel sacrilegae sunt vel invalidac.
- xxi. Parochianus potest suspicari de Mendicantibus, qui eleemosynis communibus vivunt, de imponendâ nimis levi et incongruâ poenitentiâ, seu satisfactione, ob quaestum seu lucrum subsidii temporalis.
- xxn. Sacrilegi sunt iudicandi, qui ius ad communionem percipiendam praetendunt antequam condignam de delictis suis poenitentiam egerint.
- xxIII. Similiter arcendi sunt a sacrà communione, quibus nondum inest amor Dei purissimus et omnis mixtionis expers.
- xxiv. Oblatio in templo quae fiebat a Beatâ Virgine Maria in die Purificationis suae per duos pullos columbarum, unum in holocau-

stum et alterum pro peccatis, sufficienter testatur 1 quod indiguerit purificatione, et quod filius, qui offerebatur, etiam maculâ matris maculatus esset secundum verba legis.

xxv. Dei Patris sedentis simulacrum nefas est christiano in templo collocare.

xxvi. Laus, quae defertur Mariae ut Mariae, vana est.

xxvii. Valuit aliquando baptismus sub hac formâ collatus: In nomine Patris, etc., praetermissis illis: Ego te baptizo.

XXVIII. Valet baptismus collatus a ministro, qui omnem ritum externum formamque baptizandi observat, intus vero in corde suo apud se resolvit : Non intendo facere quod facit Ecclesia.

xxix. Futilis et toties convulsa est assertio de Pontificis Romani supra concilium oecumenicum auctoritate atque in fidei quaestionibus decernendis infallibilitate.

xxx. Ubi quis invenerit doctrinam in Augustino clare fundatam, illam absolute potest tenere et docere, non respiciendo ad ullam Pontificis Bullam.

xxxi. Bulla Urbani VIII In eminenti est subreptitia.

Dampalio.

Quibus mature consideratis idem Sanctissimus, statuit et decrevit xxxı propositiones tamquam temerarias, scandalosas, male sonantes, iniuriosas, haeresi proximas, haeresim sapientes, erroneas, schismaticas et haereticas respective esse damnandas et prohibendas, sicut eas damnat et prohibet, itaut quicumque illas aut coniunctim aut divisim docuerit, desenderit, ediderit, aut de eis etiam disputative publice aut privatim tractaverit, nisi forsan impugnando, ipso facto incidat in excommunicationem, a qua non possit (praeterquam in articulo mortis) ab alio, quacumque etiam dignitate fulgente, nisi a pro tempore existente Romano Pontifice absolvi.

Insuper districte in virtute sanctae obedientiae, et sub interminatione divini iudicii prohibet omnibus christifideli-

1 Edit. Main. legit testantur (R. T.).

bus cuiuscumque conditionis, dignitatis et status, etiam speciali et specialissimă notà dignis, ne praedictas opiniones aut aliquam ipsarum ad praxim deducant.

Non intendit tamen Sanctitas Sua per hoc decretum alias propositiones in maiori numero ultra supradictas xxxi iam exhibitas et in hoc decreto non expressas approbare.

ALEXANDER SPERONUS sanctae Romanae et universalis Inquisitionis notarius.

Loco + sigilli.

Dat. die 7 decembris 1690, pontif. anno II.

### XXXVII.

Confirmantur, innovantur, declarantur et ampliantur constitutiones Innocentii XI aliorumque contra surripientes vel retinentes Hostiam consecratam 1.

> Alexander episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum aliàs a felicis recordationis Innocentio Papa XI praedecessore nostro emanaverint litterae tenoris: « Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Ad nostri apostolutus auditum, etc.2. Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae MDCLXXVIII3, IV idus martii, pontificatus nostri anno 1 ».

§ 2. Hinc est quod nos, tam execran- Confirmat Pondum scelus ac nefariam temeritatem, quantum in nobis est, cohibere, et propterea praeinsertam et quascumque alias tam sacrorum canonum quam aliorum Romanorum Pontificum pariter praede cessorum nostrorum constitutiones et ordinationes favore fidei catholicae ac of-

Constitutie

- 1 Dicta Innocentii XI const. ed. fuit MDCLXXVII. die 29 (potius 12) martii, pontif. 1.
  - 2 Reliqua vide tom. xIX, pag. 41 (R. T.).
  - 3 Male edit. Main. habet 1676 (R. T.).

ficii sanctae inquisitionis in praemissis et circa ea quomodolibet emanatas confirmare, et respective declarare, ampliare et extendere volentes, motu proprio, non ad alicuius super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex merâ scientià ac matură deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ac de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium in tota republica christiana adversus haereticam pravitatem generalium inquisitorum a sanctâ Sede Apostolică specialiter deputatorum consilio, hac nostrâ perpetuo valiturâ constitutione praeinsertas litteras dicti Innocentii praedecessoris, necnon praedictas constitutiones et ordinationes, omniaque et singula in eis contenta et expressa, quorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volumus, earumdem tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus et innovamus, easque inviolabiliter et inconcusse servari volumus et mandamus.

Declaratio et excipiuntur per-

§ 3. Et nihilominus omnes quascumampliatio ea-rundem. Nullae que et singulas personas, tam saeculares quam ecclesiasticas, etiam regulares, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, Ordinis, congregationis, societatis et instituti, etiam Societatis Iesu et sancti Ioannis Hierosolymitani, quibuscumque privilegiis, exemptionibus et indultis, etiam in corpore iuris clausis, munitas et suffultas, speciali ac etiam specialissima nota dignas, et eas quae nominatim et individualiter exprimi debent, neque aliter quam sub praescripto certae formae in generalibus aut specialibus constitutionibus includi et comprehendi possunt ac solent, nullà prorsus exceptă, sub praeinsertă Innocentii praedecessoris constitutione praedictâ comprehensas, et si quas ex eis pro tempore atrocissimi huius criminis reos esse con-

stiterit, has omnibus et singulis tum antiquis tum in dictà praeinsertà Innocentii praedecessoris constitutione innovatis, etiam quoad ecclesiasticos degradationis realis et traditionis brachio saeculari, poenis omnino et irremissibiliter obnoxias fuisse et esse, cognitionemque praedicti sceleris contra eas ad Ordinarios ecclesiasticos et ad inquisitores contra haereticam pravitatem, qui iuxta huius nostrae et aliarum quarumcumque ad favorem fidei et officii sanctae inquisitionis huiusmodi constitutionum editarum formam et tenorem procedere valeant ac debeant, privative quoad alios quoscumque spectavisse ac spectare, motu, scientiâ, deliberatione, potestatis plenitudine et consilio pariter<sup>1</sup>, tenore praesentium, declaramus, statuimus atque decernimus.

§ 4. Insuper hac eâdem nostrâ perpe- Comprehentuo valiturâ constitutione, iisdem motu, per se vel de scientiâ, deliberatione, potestatis pleni-nentes vel alio tudine et consilio, memoratam praein stiam sertam dicti Innocentii praedecessoris constitutionem, cum declarationibus ac dispositionibus praedictis, omnibusque et singulis superius expressis et contentis, contra quoscumque, sive saeculares, sive ecclesiasticos, etiam regulares, ut praefertur, expressos, qui dictas hostias vel particulas consecratas quocumque modo, etiam sine qualitate furti, per se ipsos vel alios quoscumque aut de alterius mandato habuerint seu retinuerint, vel aliò transferre vel transportare praesumpserint, super quibus stari volumus iudicio et interpretationi praefatorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium inquisitorum, quibus pariter cognitionem super praedictis reservamus, iuxta casuum et personarum circumstantias et qualitates, cum

2 Edit. Main. legit sive pro sine (R. T.).

1 Forsan legendum paribus (R. T.).

iisdem poenis, etiam traditionis brachio saeculari, earumdem tenore praesentium ampliamus et extendimus.

Clausulae.

§ 5. Non obstantibus omnibus et singulis illis, quae memoratus Innocentius praedecessor in suis litteris praeinsertis voluit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 6. Volumus autem quod praesentes litterae, postquam ad valvas ecclesiae Lateranensis ac basilicae Principis apostolorum de Urbe, necnon Cancellariae apostolicae, et in acie Campi Florae per aliquem ex nostris cursoribus, ut moris est, publicatae et affixae fuerint, omnes et singulos, quos concernunt ac concernent in futurum, perinde afficiant et arctent, ac si unicuique illorum personaliter intimatae et notificatae fuissent; quodque illarum transumptis, sive exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo per sonae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem prorsus tam in iudició quam extra illud ubique locorum fides adhibeatur, quae ipsismet praesentibus adhiberetur si ostensae et exhibitae forent.

Sanctio poepalis.

§ 7. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum confirmationis, approbationis, innovationis, voluntatis, mandati, declarationis, statuti, decreti, reservationis, ampliationis et extensionis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCXC, XI kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 22 decembris 1690, pontif. anno II.

### XXXVIII.

Confirmantur quaedam decreta capituli generalis Ordinis Servorum B. M. V.

## Alexander Papa VII, ad perpetuam rei memoriam.

Militantis Ecclesiae regimini per abun- Exordium. dantiam divinae bonitatis, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, praepositi, illa, quae pro felici prosperoque religiosorum Ordinum in Ecclesià Dei pie sancteque institutorum ac uberiores bonorum operum fructus adspirante superni favoris auxilio proferre iugiter satagentium gubernio et progressu provide sapienterque constituta et ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque inviolata persistant, liberter, cum id a nobis petitur, apostolici muniminis nostri praesidio constabilimus.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fe- Decreta praedicta edita fuecit dilectus filius prior generalis Ordi-re in capitulo generali mucac. nis fratrum Servorum B. Mariae Virginis, quod in capitulo generali dicti Ordinis, quod novissime, videlicet mense aprili proxime praeterito, in hac almâ Urbe celebratum fuit, pro felici ipsius Ordinis eiusque fratrum regimine et directione edita et facta fuerunt nonnulla decreta tenoris qui sequitur, videlicet:

Decreta capituli generalis fratrum Ordinis Servorum B. V. Mariae celebrati in conventu S. Marcelli de Urbe die xxx mensis aprilis anni MDCXC.

- 1. Quod festum Septem Dolorum B. M. V., De fes quod ex Apostolicae Sedis indulto quolibet rum B. M. V. anno tertià dominicà septembris celebratur, habeatur tamquam festum principale nostri Ordinis, in cuius honorem sabbato immediate antecedenti regulare ieiunium ab omnibus nostri Ordinis fratribus et sororibus sit observandum, ita ut a nullo superiore dispensari possit extra casum necessitatis.
  - II. Priores conventuum observari curent De vestibus,

caput x x n so ross e nstitutionum de vestibus; quod si corregere negligant suos subditos, pileos uniformiter religiosos non deferentes, aut bireta serica, chirotecas vel pallia per civitatem, vel quid aureum aut argenteum suis in vestibus aut manibus portantes, utrâque voce careant in proxime futuro capitulo provinciali: cui itidem poenae subiicientur priores, si sacerdotes sine scapulari sacra peragere, aut cum bireto sine amictu ad altare accedere, vel in sacris peragendis tunicà brevi, scilicet itinerarià, uti permittant.

De ludis.

III. Quod omnes et singuli, aut inter se aut cum saecularibus ludos a lege prohibitos habentes, excommunicationem incurrant, reservatà facultate absolutionis, iuxta formam constitutionum.

De professis.

- iv. Quod iuvenes professi nullimode a conventibus, in quibus est novitiatus aut professatus, ad usque annum vigesimum primum aetatis removeantur, qui pariter de idoneis magistris ad litterariam eruditionem spectantibus, subsidio honorario a capitulo provinciali taxando conductis, sint provisi. Quod si contigerit aliquem iuvenem professum ob legitimam causam a provinciali removendum esse, talis iuvenis in alio conventu, in quo vel novitiatus vel professatus sit, de familià assignetur, consulto tamen prius priore generali.
- v. Si redditus conventuum non sint sufficientes ut in illis iuvenes professi alantur, tunc in capitulo provinciali decernantur subsidia, quibus in praedictis conventibus professatus institui queat et conservari.

De prioribus.

vi. Item decrevere ut dietae auferantur. et quod priores, provincialium more, durent per triennium, hoc tamen pacto quod quolibet triennio a generali, consulto provinciali, confirmationem petant et obtineant. Quod si iustis de causis generalis illos confirmare noluerit, tunc eligatur a generali, provinciali et socio novus prior qui perseveret in officio usque ad capitulum provinciale, eâdem quolibet anno confirmatione a patre generali obtentà. Priores autem qui de facto sunt, postquam per biennium suo fuerint officio perfuncti, illos prior generalis aut confirmare, aut novum priorem, si expedire videbitur, eligere valeat usque ad proximum futurum capitulum provinciale.

VII. Mature considerantes definitores quo- De provincià modo in provincià Corsicae abusus aboleri Corsica. ac religiosi mores introduci possent, post reiteratas ac diligenter discussas varias propositiones, decrevere quod quinque conventus, qui sunt in Corsicâ, aggregentur quatuor aliis sub dominio Ianuensium et ducis Massae existentibus, et ex illis nova erigatur provincia, quae Genuensis nominetur. Ceteri vero novemdecim conventus, qui, vel sub ducatu Sabaudiae, vel aliorum principum dominio existentes, ad provinciam Genuensem modo spectant, aliam efforment provinciam, quae Pedemontana dicatur, dummodo tamen conventus Taurinensis subsit oneribus, quibus suberat conventus Genuae quoad contributiones.

VIII. Item perpendentes varia et multa in- De provincià convenientia quae in provincia Lombardiae. Lombardiae. ob conventus sub diversorum principum dominio locatos, contingant, statuere quod ex vigintiquatuor conventibus, qui praesentem Lombardiae provinciam efficient, quatuordecim sub ducatu Mediolanensi existentes. comprehenso conventu S. Ioannis Baptistae de Mandrisio in ditione Helveticorum, segregentur a ceteris, et recentem provinciam efforment quae Mediolanensis vocetur; altera vero, ex decem reliquis conventibus conflata, antiquam denominationem retineat provinciae Lombardiae.

IX. Cum decem et novem conventus pro- De provincià vinciae Germaniae multum inter se sint dis-Germaniae. siti, decrevere ut ex illis omnibus in proximo capitulo provinciali duae erigantur provinciae, quae divisio facienda sit per definitorem generalem, priorem provincialem, socium, definitores provinciae et definitores perpetuos, habito tamen consensu patris generalis. Huiusmodi autem et supra relatae provinciae, quando erunt divisae, hunc ordinem inter se servabunt, ut provincia illa, in qua principalis conventus ex religionis annalibus apparebit antiquior, aliam praecedat1, ab eisque decernatur praecedentia.

1 Edit. Main. legit praecedet (R. T.).

De promovendis ad gradus.

x. Quod promovendi ad gradus possint promoveri sive in capitulo provinciali, ad fomam constitutionum, sive in visitationibus, iuxta indultum sanctae memoriae Clementis IX. In conventibus tamen in quibus studium maius vigeat, scilicet in provincia Tusciae in conventu SS. Annunciatae de Florentia, in provincia Romana in conventu S. Mariae Novae de Perusio, in provinciâ Romandiolae in conventu Servorum Bononiae, in provincià Mediolanensi in conventu Servorum de Mediolano, in provincia Lombardiae in conventu B. Virginis de Regio, in provincià Tervisina in conventu Servorum Patavii, in provincià Venetiarum in conventu Servorum de Venetiis, in provincià Mantuana vel in conventu S. Barnabae de Mantua vel S. Georgii de Bononia, in provincià Genuensi in conventu Servorum Genuae, in provincia Pedemontana in conventu S. Primi de Papia, in provincia Neapolitanâ in conventu S. Mariae Mergellinarum, in provinciis vero Hispanicâ et Gallicâ ad libitum patris generalis; cui promotioni interesse possint, si velint, et qui sunt definitores perpetui et qui sunt vel fuere regentes.

xi. Cum, iustis de causis, nemo ex promovendis ad gradus in proxime elapsis capitulis et dietis fuerit promotus, definitores decrevere quod pater generalis tempore visitationis habendae in conventu SS. Annunciatae de Florentia possit illos promovere, et habeantur ac si promoti fuissent in capitulis et dietis proxime elapsis, pro hac vice tantum.

De exprovincialibus aliis-

XII. Item quod observetur decretum capituli generalis anni MDCLXXXII, ne quis scilicet exprovincialium publicae correctioni prioris subiiciatur, dummodo tamen publice et non provocatus priori non insultet, et quod exprovinciales praecedant ceteros magistros qui non fuere provincialis officio perfuncti; exprovinciales vero inter se servent ordinem promotionis ad magisterium: quibus privilegiis fruantur etiam qui theologiam vel alias scientias in aliquâ publică universitate, vel ut regentes in aliquo maiori studio per duodecim annos theologiam professi fuerint, sicut , 1 Edit. Main. legit regentis (R. T.).

etiam qui procuratoris generalis officio fuere perfuncti. Decretum autem in capitulo generali anni MDCLII ' emanatum habetur ad verbum in registro generali lib. xII, fol II, n. III. Provincialis, etc.

xIII. Item decretum fuit quod procurator De procuratore Ordinis. Ordinis praecedat omnes provinciales extra eorum provincias existentes, non vero in propriâ provincià.

xiv. Si in electionibus faciendis contige- De electionirit duos ex propositis vota habuisse paria supra medietatem, tunc ad praesidentem capituli spectet decernere, quisnam illorum praeferendus sit; si vero nullus remaneat electus in provincialem, tunc per tres vices, termino duorum dierum faciendas, iterum fiat electio; quod si adhuc nullus remaneat electus, tunc provinciam regat desinitor generalis, donec pater generalis Sanctam Sedem consulat, et conformiter ad eius ora-

xv. Item quod omnino servetur cap. vi Do recipienconstitutionum descrip. ad habitum<sup>2</sup>. In casu vero transgressionis, provincialibus et prioribus fuit imposita poena privationis vocis activae et passivae in futuro capitulo provinciali. Fratres vero alterius religionis professi neque ab ipso generali absque consensu capituli provincialis recipi possint.

culum provideat.

xvi. Placuit praefatum cap. vi extendere, quod scilicet quilibet recipiendus ad habitum habeat consensum patrum conventûs illius civitatis, vel loci, in qua natus est, vel conventûs vicinioris, si nullus conventus sit eo in loco in quo est natus.

XVII. Cum priores conventuum iteratis vi- De residentià cibus magno conventuum detrimento per no-priorum. tabile tempus a suis conventibus abesse audeant, decretum fuit ne quis illorum in

posterum per iteratas vices, ultra mensem, vel aliud tempus notabile in anno, sine licentia sui provincialis abesse possit, sub poenâ privationis ab officio iuxta formam

constitutionum cap. xxix.

XVIII. Ad obviandum dissensionibus hucus- De societate que oriri solitis, decretum est in ecclesià accularium.

- 1 Forsan vel hîc MDCLXXXII, vel supra 1652 legendum (R. T.).
  - 2 Forsan de recipiendis ad habitum (R. T.).

S. Philippi de Tuderto nullam in posterum erigendam esse societatem saecularium.

De annalibus

xix. Item decretum fuit quod pater generalis curam annales Ordinis continuandi alicui in chronologicis perito demandet; ad cuius petitionem a nostri Ordinis conventibus transmittantur notitiae ad religionem spectantes, quae in ipsorum archiviis reperiuntur.

De conventu S. Salvatoris.

xx. Item considerantes definitores quantum incommoda sit visitatio conventus SS. Salvatoris de Monteferrato provinciali Mantuae, ut fere nunquam visitetur, decrevere quod in posterum praefatus S. Salvatoris conventus ad provinciam Pedemontanam, et illius loco ad Mantuanam conventus S. Syri de Castro Noveto spectent; sicque utriusque provincialibus commoda erit respective visitatio ».

confirmantur.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dictus prior generalis decreta huiusmodi, quippe ad conservandum et solidandum in Ordine praedicto regularis observantiae vigorem eximie conducibilia, pro firmiori illorum subsistentia exactiorique observatione, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius prioris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, o-

1 Edit. Main. legit alieni pro alicui (R. T.).

mnia et singula decreta praeinserta, in eisque contenta quaecumque, auctoritate apostolica, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 3. Decernentes easdem praesentes Glausulae. litteras ac decreta praeinserta semper firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit at-

- tentari. § 4. Non obstantibus constitutionibus contrariorum et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dicti Ordinis aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 5. Volumus autem ut earumdem Fides transumptorum. praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo per

sonae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiii ianuarii mocxci, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 13 ianuarii 1691, pontif. anno 11.

## XXXIX.

Conceditur clericis Scholarum Piarum facultas emittendi professionem ante biennium novitiatus 1.

Dilecto filio nostro, Gaspari S. R. E. presbytero cardinali Carpineo nuncupato, nostro in alma Urbe vicario in spiritualibus generali,

Alexander Papa VIII. Dilecte fili noster, salutem et apostolicam benedictionem.

A constitutiognatur.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus nitus beanium norginatui assi-filius procurator generalis Congregationis clericorum regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, quod, iuxta dispositionem constitutionum dictae Congregationis auctoritate apostolicà confirmatarum, novitii Congregationis huiusmodi biennium novitiatus ante professionis regularis emissionem peragere debeant.

Pontifex concedit ut in rubricà.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicta Congregatio religiosis, qui, litterarum studiis apprime instructi, vocationis suae officiis erga proximos satisfaciant, plurimum indi-

- 1 In constit. ed. MDCXC, die 22 februarii, pontif. 1, eis concessa fuere calcei et tibialia; et a Clementis XI in constit. ed. MDCCVIII, die 19 iunii, pontif. viii, confirmatur eorum introductio in civitate Albanensi.
  - 2 Edit. Main. legit vacationis (R. T.).

geat; studia vero praefata in domibus regularibus ipsius Congregationis, novitiatui huiusmodi agendo destinatis, in secundo ipsius novitiatus anno prout dictae constitutiones permittunt, attentà earumdem domorum paupertate, quippe quae ex eleemosynis sustentantur nequaquam peragi valeant; ac proinde idem procurator generalis opportunam novitiis supradictis facultatem ad professionem praesatam, iuxta formam a Concilio Tridentino cap. xv, sess. xxv, De regularibus, praescriptam, post unicum probationis annum, pro superioris generalis dictae Congregationis pro tempore existentis arbitrio, emittendam, quemadmodum aliàs a nonnullis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris ad certum tunc expressum tempus concessa fuit, similiter a nobis concedi summopere desideret: nos, ipsius procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà la tis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium Concilii praefati interpretum consilio, circumspectioni tuae per praesentes committimus et mandamus, ut, veris existentibus narratis, petitam facultatem emittendi professionem regularem supradictam, peracto uno dumtaxat novitiatus huiusmodi anno, cleriricis novitiis memoratae Congregationis autoritate nostrà apostolica pro suo ar-

1 Forsan tuo (R. T.).

bitrio et prudentia gratis impertiaris'; firmatis et innovatis; quibus omnibus salvà tamen in praemissis auctoritate Congregationis memoratorum cardinalium.

Clausulae.

constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae Congregationis Scholarum Piarum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, con-

1 Male edit. Main. legit impertiatis (R. T.).

et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, § 3. Non obstantibus praemissis, ac illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxIII ianuarii MDCXCI, pontificatus nostri auno II.

Dat. die 23 ianuarii 1691, pontif. anno II.

FINIS PONTIFICATUS ALEXANDRI VIII.

# INNOCENTIUS XII

### PAPA CCXLVI

Ab anno mdcxci ad annum mdcc

Innocentius XII, Neapolitanus, Antonius Pignatellus antea vocatus, ducis Minervini filius, S. R. E. presbyter cardinalis tituli S. Pancratii, episcopus Aletinus, postea archiepiscopus Neapolitanus, summus Pontifex electus fuit die XII iulii MDCXCI, coronatus vero die XV eiusdem mensis; creavitque cardinales XXIX. Vixit annos LXXXV, menses VI, dies XIV; in pontificatu autem annos IX, menses II, dies XV. Obiit die XXVII septembris, sepultusque fuit in basilicà Vaticana. Vacavit Sedes mensem I, dies XXVI.

Editae fuerunt regulae Cancellariae die XIII iulii, et publicatae die XXI eiusdem mensis. Haec tamen hic omittuntur, quia sunt fere similes illis aliorum Pontificum.

I.

Conceduntur privilegia et indulta dapiferis ultimi conclavis 1

1 Similia privilegia concessa fuere ab Alexandro VIII constit. edit. MDCLXXXIX, die 6 decembris, pontif. 1; et a Clemente XI constit. edit. MDCC, die 13 decembris, pontif. 1.

# Innocentius Papa XII,

URBIS.

Motu proprio, etc. Nos volentes (reliqua ut in Clementis X constit. editâ MDCLXX, die XIV iunii, pontif. 1).

Fiat A.

Datum Romae apud S. Petrum, idibus iulii, anno 1.

Dat. die 15 iulii 1691, pontif. anno I.

Nomina eminentissimorum dominorum cardinalium et dapiferorum sunt haec quae sequuntur.

Antonius Pignatellus, nunc Innocentius XII, Neapolitanus, ... 1

#### EPISCOPI.

Alderanus episcopus Ostiensis sacri collegii decanus cardinalis Cybo, Ianuensis; Ioseph Scandriglia sacerdos Terracinensis.

Flavius episcopus Portuensis S. R. E. cardinalis Chisius archipresbyter basilicae Lateranensis et signaturae iustitiae praefectus, Senensis; marchio Laurentius Montorius, Romanus.

Iacobus episcopus Tusculanus S. R. E. cardinalis Fransonus, Ianuensis; Antonius Posterna clericus Albanensis.

Palutius Albertonus episcopus Sabinensis cardinalis de Alteriis S. R. E. camerarius, Romanus; Mutius de Maximis, Romanus.

1 Deesse videtur nomen dapiferi (R. T.).

Emmanuel Theodosius episcopus Albanensis S. R. E. cardinalis Bullionus, Gallus; abbas... de Guenegaud, Parisiensis.

### PRESBYTERI XLVIII.

Franciscus tituli S. Mariae in Viâ, prior presbyterorum, S. R. E. cardinalis Maidalchinus, Viterbiensis; Dominicus Grippo clericus a Bosco, nullius dioecesis, provinciae Salernitanae.

Carolus tituli S. Laurentii in Lucina S. R. E. cardinalis Parberinus, archipresbyter basilicae S. Petri. Romanus; Gregorius de Gregoriis Iustinianus eques Ilierosolymitanus, Romanus.

Gregorius tituli S. Marci S. R. E. cardinalis Barbadicus episcopus Patavinus, Venetus; Franciscus Morus a Ponte Affia.

Ioannes Nicolaus tituli S. Mariae Transpontinae S. R. E. cardinalis de Comitibus, episcopus Anconitanus, Romanus; abbas Hyppolitus Maldentius, clericus Foroliviensis.

Iulius tituli S. Praxedis S. R. E. cardinalis Spinula episcopus Lucensis, Ianuensis, abbas Ioseph Berthachinus, Firmanus.

Ioannes tituli Ss. Viti et Modesti S. R. E. cardinalis Delphinus, patriarcha Aquileiensis, Venetus; ...<sup>1</sup>.

Nicolaus tituli S. Callixti S. R. E. cardinalis Acciaiolus, Florentinus; abbas Ubaldinus de Ubaldinis, Florentinus.

Gaspar tituli S. Mariae in Transtyberim S. R. E. cardinalis de Carpineo, sanctissimi domini nostri vicarius generalis, Romanus; abbas Nicolaus de Archangelis, Balneoregiensis.

Caesar tituli SS. Trinitatis in Monte Pincio S. R. E. cardinalis Destraeus, Gallus; marchio Sfortia a Penna, clericus.

Petrus tituli S. Eusebii S. R. E. cardinalis Bonsius, archiepiscopus Narbonensis, Florentinus; Alexander Arduinus Sabbatinus, archidiaconus Pisaurensis.

Frater Vincentius Maria Ordinis Praedicatorum tituli S. Sixti S. R. E. cardinalis Ursinus, archiepiscopus Beneventanus, Romanus; Ioannes Baptista Sansimeonis, Romanus.

1 Deest nomen dapiferi (R. T.).

Federicus tituli S. Anastasiae S. R. E. cardinalis Columna, Perusinus; abbas Petrus Antonius Venturi, clericus Camerinensis.

Franciscus tituli S. Matthaei in Merulana S. R. E. cardinalis Nerlius, Florentinus; comes Antonius Baffi de Nepis, clericus Assisieusis

Ilieronymus tituli S. Silvestri in Capite S. R. E. cardinalis Marescottus, Romanus; Antonius Gabriellus, Romanus.

Fabritius tituli S. Chrysogoni S. R. E. cardinalis Spada, Romanus; Antonius Felix Saracinellus Urbevetanus, eques S. Stephani.

Frater Philippus Thomas Huvard Ordinis Praedicatorum tituli S. Mariae super Minervam S. R. E. cardinalis de Norfolcia, archipresbyter S. Mariae Maioris, Anglus; Ioseph Antonius Calabretus, Squillacensis.

Ioannes Baptista Spinula tituli S. Caeciliae S. R. E. cardinalis S. Caeciliae nuncupatus, Ianuensis; Franciscus Ioannes Sfortia, Cremonensis.

Franciscus tituli S. Stephani in Caelio Monte S. R. E cardinalis Bonvisus, Lucensis; Ioannes Pasquinus Giuntini, sacerdos Lucensis.

Savius tituli S. Petri in Vincula S. R. E. cardinalis Millinus, episcopus Urbevetanus, Romanus; Ioannes Franciscus Gonzales, Madriti, Toletanae dioecesis.

Fridericus tituli S. Alexii S. R. E. cardinalis Vicecomes, archiepiscopus Mediolani, Mediolanensis; abbas Franciscus Belcredus, Mediolanensis.

Frater Raymundus Ordinis Praedicatorum tituli S. Mariae Angelorum S. R. E. cardinalis Capisuccus, Romanus; Petrus Paulus de Fabiis, Romanus.

Frater Laurentius Brancatius Ordinis Minorum Conventualium tituli basilicae Sanctorum XII Apostolorum S. R. E. cardinalis Laurea nuncupatus; ...<sup>1</sup>

Iacobus tituli S. Mariae in Aracaeli S. R. E. cardinalis de Angelis, Pisanus; comes Alexander Franciscus Gallettus Pisanus, eiusdem civitatis ecclesiae primitialis canonicus.

Opitius tituli S. Martini in Montibus S. R. E. cardinalis Pallavicinus, episcopus Spoleta-

1 Deest nomen dapiferi (R. T.).

nus, Ianuensis; Nicolaus de Libertis Leodiensis, Pisanus.

Marcellus tituli S. Priscae S. R. E. cardinalis Duratius episcopus Carpenctoratensis, Ianuensis; abbas Paulus Gregorius de Ferrariis, Ianuensis.

Marcus Antonius Barbadicus tituli S. Susannae S. R. E. cardinalis S. Susannae nuncupatus, episcopus Montis Falisci, Venetus; comes Philippus Rinaldus a Turri, Albensis, in Pedemontio.

Carolus tituli S. Augustini S. R. E. cardinalis Cicerus, episcopus Comi, Comensis; Ioannes Antonius Cicerus, Venetus.

Leopoldus titułi S. IKeronymi Illyricorum S. R. E. cardinalis Kollonitz, episcopus Collocensis et Bacchiensis, Germanus; Franciscus Medicina Testonus, clericus Mediolanensis.

Stephanus S. R. E. cardinalis Le Camus, episcopus Gratianopolitanus, Gallus; Gaspar Villalobos, Hispanus, Toletanae dioecesis.

Ioannes tituli S. Petri in Monteaureo S. R. E. cardinalis Goëssensis episcopus Gurcensis, Germanus; Ioseph Bartolus de Perinsi, Romanus.

Petrus Matthaeus tituli S. Marcelli S. R. E. cardinalis Petruccius, episcopus Æsii, Æsinus; Iacobus Ripantus, Æsinus.

Frater Petrus Ordinis B. Mariae de Mercede redemptionis captivorum tituli S. Crucis in Hierusalem S. R. E. cardinalis de Salazar, episcopus Cordubensis, Hispanus; Ignatius Palmequide Zespedes, eques S. Iacobi, Hispanus de Guadaláxara, Toletanus.

Ioannes Casimirus tituli S. Ioannis ante Portam Latinam S. R. E. cardinalis Denhoffensis, episcopus Caesenatensis, Polonus; abbas Ioannes Baptista Barbavarius, Faventinus.

Frater Ioseph Saens Ordinis S. Benedicti tituli S. Balbinae S. R. E. cardinalis de Aguirre, Hispanus; Gabriel a Mesa e Cavarrubias, Madriti, Toletanae dioecesis.

Leander tituli Ss. Nerei et Achillei S. R. E. cardinalis Colloredus, sanctissimi domini nostri poenitentiarius maior, Foroliviensis; abbas Franciscus Xaverius Guicciardus Rhetus, clericus Comensis dioecesis.

Fortunatus tituli Ss. Ioannis et Pauli S. R. E. cardinalis Carafa, episcopus Aversanus, Neapolitanus; abbas Dominicus Todrus, Neapolitanus.

Bandinus tituli S. Thomae in Parione S. R. E. cardinalis Pancratius, Florentinus; Franciscus Cacciavillanus, clericus ab Appignano dioecesis Praenestinae.

Iacobus tituli Ss. Marcellini et Petri S. R. E. cardinalis Cantelmus archiepiscopus Neapoli, Neapolitanus; abbas Ioannes Baptista Eleosanus, civitatis Castellae, I. U. D.

Ferdinandus tituli S. Clementis S. R. E. cardinalis de Abdua, Mediolanensis; abbas Ioannes Dominicus Massa, Mediolanensis, I. U. D.

Tussanus S. Agnetis Extra Moenia S. R. E. cardinalis Fourbin de Janson episcopus Bellovacensis, Gallus; comes Paulus Æmilius Roncallus de Fluminibus, clericus Assiensis.

Ioannes Baptista tituli S. Laurentii in Pane et Perna S. R. E. cardinalis Rubinus, episcopus Vicentinus, Venetus; Ioseph Romangilius Ferrariensis, clericus coniugatus.

Franciscus tituli S. Mariae de Populo S. R. E. cardinalis Iudice, Neapolitanus; abbas Scanius Blasi, Romanus.

Ioannes Baptista tituli S. Bernardi S. R. E. cardinalis Costagutus, Romanus; Franciscus Ravenna.

### DIACONI XV.

Urbanus S. Mariae in Vialata primus diaconus S. R. E. cardinalis Sacchettus, episcopus Viterbiensis, Florentinus; Ioannes Bernardus Galesius, clericus Finasiensis, in curià advocatus.

Ioannes Franciscus S. Nicolai in Carcere Tulliano S. R. E. cardinalis Ginettus, archiepiscopus Firmanus, Romanus; Felix Bonafides clericus coniugatus Firmanus.

Benedictus S. Agathae S. R. E. cardinalis Pamphylius, signaturae gratiae praefectus, Romanus; Caesar Cecala, Messanensis.

Dominicus Maria S. Eustachii S. R. E. cardinalis Cursius, episcopus Ariminensis, Florentinus; abbas Ioannes Gregorius Boëtius sacerdos Ariminensis.

Ioannes Franciscus S. Caesarei S. R. E. ardinalis Nigronus, episcopus Faventinus,

Ianuensis; abbas Dominicus Ursaya a Bosco, nullius dioecesis, provinciae Salernitanae.

Fulvius Ss. Cosmae et Damiani S. R. E. cardinalis Astallius, Romanus; abbas loannes Petrochius, canonicus cathedralis Reatinae, iuris utriusque et sacrae theologiae doctor.

Franciscus Maria S. Mariae in Domnica S. R. E. cardinalis Medices, Florentinus; frater Rutilius Sandenorius eques Hierosolymanus, Senensis.

Raynaldus S. Mariae de Scala S. R. E. cardinalis Estensis, Mutinensis; comes Robertus Fontana quondam comitis Reguli, Mutinensis.

Petrus S. Laurentii in Damaso cardinalis Ottobonus S. R. E. vicecancellarius, Venetus; Iacobus Tassius, Regiensis.

Carolus S. Mariae in Cosmedin S. R. E cardinalis Bichius, Senensis; Antonius Fantuccius, Bononiensis.

Ioseph Renatus S. Georgii S. R. E. cardinalis Imperialis, Ianuensis; abbas Desiderius Spretus, Romanus.

Aloysius S. Mariae in Porticu S. R. E. cardinalis Homodeus, Mediolanensis; Simeon Paëttinus, clericus coniugatus Firmanus.

Ioannes Franciscus S. Hadriani S. R. E. cardinalis Albanus, Urbinas; abbas Camillus Rasponus, Ravennatensis, I. U. D.

Barberinus S. Angeli in Foro Piscium S. R. E. cardinalis Franciscus nuncupatus, Romanus; marchio Carolus de Rubeis, Romanus.

De Alteriis S. Mariae in Aquiro S. R. E. cardinalis Laurentius nuncupatus, Romanus; abbas Petrus Sanctus Bussius, Romanus.

II.

Conceduntur privilegia et gratiae conclavistis postremi conclavis 1

1 Similia privilegia concessa fuerunt ab Alexandro VIII in constit. ed. MDCLXXXIX, die 4 decembris, pontif. 1; et a Clemente XI in constit edit. MDCC, die 13 decembris, pontif. 1.

## Innnocentius Papa XII,

URBIS.

Motu proprio, ecc., volentes. (Reliqua videre est in Clementis X constit. edit. MDCLXX, maii XXVIII, pontif. 1.

Fiat A.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, idibus iulii, anno 1.

Dat. die 15 iulii 1691, pontif. anno 1.

Nomina autem ipsorum conclavistarum sunt haec quae sequuntur, etc.

Reverendissimus dominus frater Ioseph Eusanius Aquilanus, episcopus Porphyriensis, sacrista; abbas Petrus Sanctes de Fontibus presbyter Camerinensis, abbas Dominicus Cappellus presbyter Asculanus canonicus insignis basilicae S. Mariae Transtyberim, Candidus Cassina presbyter Novocomensis, canonicus praedictae insignis basilicae S. Mariae Transtyberim, Iustinianus Chiapponius de Rossena presbyter Regiensis perpetuus clericus beneficiatus basilicae Principis Apostolorum de Urbe, Bernardinus Portus presbyter Bononiensis perpetuus beneficiatus basilicae Lateranensis, magistri caeremoniarum; abbas Guido Passioneus clericus Forosemproniensis, sacri collegii secretarius; Faustinus Crispoldus clericus Perusinus, abbas Ioannes de Camporealibus presbyter Interamnensis, Ioannes Franciscus Agliaudus de Saviliano laicus Taurinensis dioecesis, nostri dum cardinalatus honore fungebamur; marchio Claudius Pallavicinus clericus Parmensis, Ioannes Nisez clericus Durbutensis Leodiensis dioecesis, Ioannes Baptista Mazzarinus clericus Ariminensis, Alderani Ostiensis Cybo; Ioannes Mancinus presbyter a Palumbaria Sabinensis dioecesis perpetuus beneficiatus basilicae Lateranensis, Augustinus Lottus laicus Romanus, Dominicus Archangeli clericus Senensis, Flavii Portuensis Chisii; comes Raymundus Ranutius de Marsciano clericus Urbevetanus, Thomas Hyacinthus Sangiorgius presbyter e Saxoferrato Nucerinae dioccesis, Nicolaus Carpius laicus Ianuarius, Iacobi Tusculani

Fransoni; frater Ugo Ferrettus Ordinis sancti Ioannis Hierosolymitani Anconitanus, Pomponius Lenzi presbyter Maceratensis, perpetuus beneficiatus collegiatae S. Mariae in Vialata, Alexander Tiburtius clericus coniugatus a S. Pio Sabinensis dioecesis, Palutii Sabinensis de Alteriis; abbas Melchior de Polignac clericus Aniciensis, Carolus de Serto clericus Parisinus, Carolus Regnault laicus Rothomagensis, Emmanuelis Theodosii Albanensis Bullioni, venerabilium fratrum nostrorum episcoporum S.R.E. cardinalium; Severinus Lazarellus presbyter a S. Severino in Piceno, Ferdinandus de Valentibus clericus a Trebia Spoletinae dioecesis, Carolus Salandra laicus Romanus, Francisci tituli S. Mariae in Via Maidalchini; abbas Ioannes Cecius clericus abbatiae Sublacensis nullius dioeccsis perpetuus beneficiatus basilicae Principis Apostolorum de Urbe, Antonius de Comitibus clericus Camerinensis, Ioannes Baptista Blancus laicus Pisanus, Caroli tituli S. Laurentii in Lucina Barberini; Ludovicus Campo-Samperius clericus Patavinus, Carolus Franciscus Ignatius Hoffmann laicus Silesius Vratislaviensis, Gregorii tituli S. Marci Barbadici; abbas Ioseph de Annibaldensibus a Molaria clericus Romanus, Ioseph Giacchius presbyter a Montesicuro Anconitanae dioecesis, Flaminius Peregrinus laicus de Polo Tiburtinae dioecesis, Ioannis Nicolai tituli S. Mariae Transpontinae de Comitibus; Paulus Lucatellus archidiaconus Aquileiensis de S. Daniele Foroiulii, Gaspar Minorellus laicus Patavinus, Ioannis tituli Ss. Viti et Modesti Delphini; Thomas Marchianus presbyter Florentinus, Bartholomaeus Rocchus laicus Bononiensis, Nicolai tituli S. Callixti Acciaioli; Alexander Bonaventura presbyter Urbinatensis eiusdem metropolitanae ecclesiae praepositus, Petrus Franciscus Giampè clericus de Fabriano Camerinensis dioecesis, Gasparis tituli S. Mariae Transtyberim de Carpineo; Ioseph de la Tramouille de Noirmentier abbas B. M. de Insula Dei presbyter Parisinus, Olivarius Cervinus Ninon de la Forest clericus Chorisopitensis, I annes

SS. Trinitatis in Monte Pincio de Estrées; Lucianus Borzon clericus Parisinus, Ludovicus Manden laicus Lemovicensis, Iacobus Prache laicus Bellovacensis, Petri tituli S. Eusebii Bonsii; abbas Paulus Farella, commendator Ss. Mauritii et Lazari presbyter Muranus, Nuntius de Bavariis clericus Triventinus, Ioannes Baptista Bassius laicus Romanus, fratris Vincentii tituli S. Xisti Ursini; Ioseph Maria Francischinus presbyter de Massa Firmanae dioecesis, Ioannes Iacobus Blattman laicus de Zugh Constantiensis, Barnabas Rafaldus clericus de Monte Apponum Firmanae dioecesis, Federici tituli S. Anastasiae Columnae; Ioannes Baptista Gagnus presbyter Foroliviensis, Ioannes Nardier laicus Burgundus, Francisci tituli S. Matthaei in Merulana Nerlii; Dominicus de Benedictis a Trebia Spoletanae dioecesis perpetuus clericus beneficiatus insignis collegiatae ecclesiae S. Laurentii in Damaso de Urbe, Roggerius Selvaggius clericus a Monte Caveoso Matheranae dioecesis, Hieronymi tituli S. Silvestri in Capite Casanate; Galeatius Campana presbyter e Castro Parrani Urbevetanae dioecesis, Ioseph Ambrosius laicus Romanus, Galeatii tituli Ss. Quirici et Iulitae Marescotti; abbas Angelus Ferratinus presbyter Amerinus, Gregorius Lucidus presbyter de Terra Staphili Auximanae dioecesis, Fabritii tituli S. Chrysogoni Spadae; Ioannes Baptista Novellus laicus Romanus, Franciscus Leporus a Castro Pici. presbyter Aquinatensis dioecesis et archipresbyter collegiatae Ss. Petri et Pauli Carmaniolae, Franciscus Cleton laicus e Dabia in Anglia, fratris Philippi Thomae Huvard tituli S. Mariae super Minervam de Norfolcia; Antonius Piersantes clericus de Matelica Camerinensis dioecesis, Timotheus Augustinellus laicus Perusinus, Iacobus Papaccinus laicus Bononiensis, Ioannis Baptistae tituli S. Caeciliae Spinula; Franciscus Merenda a Lugano presbyter Novocomensis dioecesis, Sebastianus Perottus ab Ateste laicus Patavinus, Francisci tituli S. Stephani in Monte Caelio Bonvisii; Maphaeus Copponius laicus Florentinus, Savi tituli S. Petri de la Chaise clericus Parisinus, Caesaris in Vincula Melini; Ioannes de Lambis cle

ricus Ravennatensis, Iacobus Franciscus Placentinus presbyter Ticinensis, Franciscus Pezzanus laicus Mediolanensis, Federici tituli S. Alexii Vicecomitis; Ioseph Fulchignonus presbyter Romanus, Ioseph Massaius a Liburno laicus Pisanus, fratris Laurentii Brancati basilicae Ss. XII Apostolorum de Laurea; Antonius Franciscus de Palmerinis clericus Pisanus, Victorius Galiardus presbyter Romanus, Ioseph Tarus laicus Mediolanensis, Iacobi tituli S. Mariae in Aracaeli de Angelis; Ioannes Andreas Siquilinus clericus dioecesis Montisalti, Ioannes Georgius Hensel laicus Saxo, Opitii tituli sancti Martini in Montibus Pallavicini; Carolus Ioseph Massiminus presbyter dioecesis Montis Regalis in Pedemontio, Ioseph Lopes clericus Ulyssiponensis, Marcelli tituli S. Priscae Duratii; Lucas Cornelius presbyter Venetus, Victor Felix Concius presbyter Tudertinus, Marci Antonii tituli S. Susannae Barbadici: Ioannes Simon Fransonus presbyter de Locarno canonicus ecclesiae cathedralis civitatis Comensis, Felix Antonius de Rubeis laicus Fanensis, Caroli tituli S. Augustini Ciceri; Ignatius Christophorus Guarient a Raal Austriacus laicus Viennensis, Ioannes Baptista Mariottus clericus Romanus, Leopoldi tituli S. Hieronymi Illyricorum Kollonitz; Michaël Antonius Baudrand clericus Parisinus, prior S. Martini de Roboribus in Cornotensi dioecesi, Gaspar Magnon presbyter Gratianopolitanus, canonicus ecclesiae cathedralis eiusdem civitatis Gratianopolitanae, Stephani le Camus; Petrus Palatius Brixiensis, Ioannes Ludgero Storff clericus Monasteriensis, Ioannes Franciscus Himber Silesius laicus Olomucensis dioecesis, Ioannis tituli S. Petri in Monte Aureo Goessen; Mutius Sinibaldus clericus Auximanus, Blasius de Clementibus laicus Spoletinus, Petri Matthaei tituli S. Marcelli Petrucci; Bernardus Blasquez presbyter Cordubensis, Christophorus Pardus Zaragosa presbyter Malacensis dioecesis, fratris Petri tituli S. Crucis in Hierusalem de Salazar; Iacobus Fucillard presbyter Caenomanensis dioecesis, Blasius Matthaeinus laicus Ariminensis dioecesis, Ioannis Casimîri tituli san-

cti Ioannis ante Portam Latinam d'Enhoss; Ioseph Ochoa eques Ordinis S. Iacobi de Spata laicus e civitate S. Dominici Calaguritanae dioecesis, Bartholomaeus Belingius clericus Montis Regalis in Pedemontio, Joseph Maria Peregrinus clericus Bononiensis, fratris Iosephi tituli S. Balbinae de Aguirre; Antonius Honuphrius de Martinîs presbyter Romanus, Michaël Magantius clericus abbatiae S. Hilarii nullius dioecesis provinciae Ravennatensis, Leandri tituli Ss. Nerei et Achillei Colloredi; Vincentius Antonius Capoccius presbyter Liciensis dioecesis, Ioannes Franciscus Nicosia clericus Hieracensis dioecesis, Dominicus Tartalionus laicus Neapolitanus, Fortunati tituli Ss. Ioannis et Pauli Carafae; Antonius de Rubeis presbyter Aquitensis, Dominicus Vasellus laicus Pistoriensis dioecesis, Bandini tituli S. Thomae in Parione Panciatici; Antonius de Simeonibus a Messapia presbyter Brundusinae dioecesis, Iacobi tituli Ss. Marcellini et Petri Cantelmi; Nicolaus Tardinus presbyter Bononiensis, Vincentius Bigordus laicus Florentinus, Ferdinandi tituli S. Clementis de Abdua; Mathias de Charlan clericus dioecesis Baiocensis, Tussani tituli S. Agnetis Extra Moenia de Janson de Fourbin; Solon Cambellus clericus coniugatus Spoletinus, Iacobus Beccarius laicus Ariminensis, Ioannis Baptistae tituli S. Laurentii in Pane et Perna Rubini: abbas Paulus Æmilius Mondellius presbyter Tranensis, Dominicus Faldorius laicus Florentinus, Francisci tituli S. Mariae de Populo Iudice; Humanus Miccichellus a Farnesio presbyter Aquaependentis dioecesis, Isidorus Buccius a Zagarolo Praenestinae dioecesis, Ioannis Baptistae tituli S. Bernardi Costaguti, presbyterorum S. R. E. cardinalium: Ioannes Baptista Martellus clericus Firmanus, Ioseph Venantius laicus Spoletinus, Ioannes Baptista Bellettanus laicus Venetus, Urbani S. Mariae in Vialata Sacchetti; Franciscus Antonius Palutius presbyter Sabinensis, Manutius Nicolaus laicus de Capradosso abbatiae SS. Salvatoris Maioris nullius dioecesis, Ioannis Francisci S. Nicolai in Carcere Tulliano Ginetti; Ioannes Palmegianus de Pinna Billorum presbyter Feretranae dioecesis, Ascanius Bartoccinus clericus de Marscia Perusinae dioecesis, Ioseph Biscinus clericus Romanus, Benedicti S. Agathae Pamphilii; Gregorius Muscatellus clericus Viterbiensis, Lucas Antonius Masinus laicus Florentinus, Dominici Mariae S. Eustachii Cursii; comes Caesar Alexander Machivellus presbyter Imolensis, Dominicus Bergerius laicus Romanus, Ioannis Francisci S. Caesarei Nigroni; frater Scipio Cicala Ordinis S. Ioannis Hierosolymitani clericus Messanensis, Vincentius de Floribus presbyter Civitatis Ducalis, eiusdem cathedralis ecclesiae praepositus, Franciscus Gaius laicus Romanus, Fulvii Ss. Cosmae et Damiani Astalli ; marchio Alexander Capponius clericus coniugatus Florentinus, Petrus Andreas Forzonius laicus Florentinus, Ioseph Bonellus clericus Camerinensis, Francisci Mariae S. Mariae in Domnica Medices; comes Banutius de Marsciano presbyter Romanus basilicae Principis Apostolorum de Urbe, Ioseph Bussetus clericus Regiensis, Ioannes Baptista Ferrarius laicus Mutinensis, Raynaldi S. Mariae de Scala Estensis; Iulius Tassus presbyter Regiensis dioecesis canonicus collegiatae S. Nicolai in Carcere Tulliano de Urbe, Dominicus de Simonibus laicus a Trebia Spoletinae dioecesis, Laurentius Metteler laicus Pisaurensis, Petri S. Laurentii in Damaso Ottoboni; Dominicus Libanus clericus Orinus, Natales Ancaranus laicus Faventinus, Caroli S. Mariae in Cosmedin Bichii; abbas Felix Nigronus clericus Ianuensis, Matthaeus Herculanus clericus dioecesis Montisalti, Iosephi Renati S. Georgii Imperialis; Iacobus Antonius de Pretis presbyter Urbinas, Franciscus de Magistris laicus Romanus, Aloysii S. Mariae in Porticu Homodei; Fabius de abbatibus Oliverius clericus Pisaurensis, Christophorus Antonius Severus clericus Feretranae dioecesis, Ioannis Francisci S. Adriani Albani; Pompeius Tortius clericus Hortanus, Antonius Simonettus laicus Romanus, Francisci S. Angeli in Foro Piscium Barberini; marchio Ioannes Baptista de Drago laicus Romanus, Thomas Lucarellus laicus Romanus, Laurentii S. Mariae in Aquiro de Alteriis, diaconcrum

S. R. E. cardinalium 1 nuncupatorum: abbas Ioseph Zaffontius presbyter Senensis canonicus insignis basilicae S. Mariae Transtyberim de Urbe, Alexander Petrillus clericus Lucensis, bonae memoriae Iulii tituli S. Praxedis Spinulae nuncupati defuncti; Leonardus Calamarius presbyter Romanus, archipresbyter collegiatae S. Luciae de Tinta de Urbe, Eustachius Becanius clericus Leodiensis, Christophorus Alexandrinus clericus Viterbiensis, bonae memoriae fratris Raymundi tituli S. Mariae Angelorum Capisucchi nuncupati defuncti: frater Paulinus de Bernardinis Ordinis Praedicatorum Lucensis; frater magister Felicianus Corellus de Fulgineo Ordinis eremitarum S. Augustini, subsacrista; Ioseph Michaël de Rubeis clericus Senensis, cum praedicto reverendissimo episcopo Porphyriensi sacrista; Petrus Orlandus presbyter Romanus, cum dicto secretario sacri collegii; Henricus Tillon Clivensis clericus Coloniensis dioecesis, cum eodem secretario sacri collegii; abbas Ludovicus Piccinus clericus Æsinus, custos fontis et aquarum conclavis; Ioannes Paptista Fossombronus Aretinus, Angelus Modius de Caesis Spoletinae dioecesis2; Marius Cecchinus de Licciana Sarzanensis dioecesis, chirurgus; Petrus Corsius Romanus, aromatarius: Gregorius Moriconus Lucensis, Paulus Matthaeus ab Ereto Sabinensis, eius auxiliatores; Gerardus Wolff Coloniensis, Nicolaus Martinus Pistoriensis, barbitonsores; Paulus Ioseph Manuccius ab Aquasparta Tudertinae dioecesis, Paulus Devillaqua a Monticello Tiburtinae dioecesis, eorum auxiliatores; Stephanus Baldus faber lignarius, Gaspar Rinaldus faber caementarius, Antonius Nicolaus Ferratinus a S. Genesio Camerinensis dioecesis, famulus magistrorum caeremoniarnm, Alexander Silvanus, Ambrosius Rosarius, Andreas Campus, Andreas Fallarinus, Angelus Messiconus, Antonius Baroldus, Antonius Crovellonus, Antonius Sella, Antonius Cantonus, Bartholomaeus Butius, Bartholomaeus Onginus, Bernardinus Cambronus, Carolus Marinus, Dominicus

- 1 Edit. Main. legit cardinalis (R. T.).
- 2 Forsan deest medici physici (R. T.).

Gionsius, Donatus Augustinus, Franciscus Catenaccius, Franciscus Caitius, Franciscus Gonella, Iacobus Corrazza, Iacobus Tonginus, Iacobus Digiolus, Iacobus Soliva, Ioannes Cordus, Ioannes Panesius, Ioannes Nobilis, Ioannes Antonius Bianchinus, Ioannes Baptista Blondus, Ioannes Baptista Ceccarellus, Ioannes Dominicus Zonus, Ioannes Iacobus Sonsia, Ioannes Maria Bergotus, Martinus Vaninius, Paulus Carpantius, Raphaël Ciampus, Sanctes Martianus, Thomas Mancinus, scopatores conclavis.

### III.

Promulgatur canonizatio S. Caietani Thienaei Clericorum Regularium institutoris una cum indulgentiis in eius festo 1.

> Innocentius Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Rationi congruit et convenit aequitati, ut ea, quae Romani Pontificis providâ deliberatione ac venerabilium fratrum suorum S. R. E. cardinalium, necnon patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum nuncº in Romanâ Curià commorantium unanimi consilio decreta, definita et statuta fuerunt, licet ipsius superveniente obitu litterae apostolicae desuper confectae non fuerunt<sup>8</sup>, suum debitum consequantur effectum.

Qua de causa hic beatus Sanscriptus fuerit a Clemenie X.

- § 1. Dudum siquidem felicis recordactorum albo ad- tionis Clemens Papa X, praedecessor noster, pie secum animo revolvens, inter alia divinae largitatis beneficia illud esse perenne, quod ad eradicanda falsorum dogmatum zizania, quae in Ecclesiae
  - 1 Beatus declaratus fuit ab Urbano VIII, die 7 octobris, MDCXXIX; Sanctus vero a Clemente X, die 12 aprilis, NDCLXXI, pontif. I; alias canonizationes vide in Clementis X const. edit. MDCLXXI, die 12 aprilis, pontif. I, et in constit. sequenti huius Pontificis.
    - 2 Potius lege tunc (R. T.).
    - 3 Aptius lege fuerint (R. T.).

florentis agro inimicus homo iugiter superseminare non cessat, caelestis paterfamilias statis temporibus dignos operarios miserit, qui imminenti malo occurrerent et succrescentem perniciosam sectam amoverent, ac inter ceteros anteacto saeculo, quo impius haeresiarcha et religiosae militiae desertor Lutherus aliive sacrilegi sectarii Sanctae Sedis et Romani Pontificis dignitatem exauctorare, Ordines regulares eliminare, relaxatam cleri disciplinam criminari, usumque et venerationem sacramentorum obliterare temerario conatu satagebant, fuisse divinà providentià excitatum spiritum fidelis servi sui Caietani Thienaei, qui ad eorumdem novatorum confusionem aliud suave et tot tantisque asseclis receptum religionis usum apostolicà auctoritate in ipso Vaticano templo confirmatum instituit, quo clerici regulares, sub eiusdem Romani Pontificis et praefatae Sedis Sanctae immediatâ subiectione et speciali protectione suscepti, tribus substantialibus votis emissis, apostolicam viventli formam, omni rerum temporalium et vel ipså emendicandi curà posthabità, imitarentur, collapsam cleri et morum discipl nam instaurarent, ac venerationem et frequentiam sacramentorum insigni pietatis et devotionis foenore unà cum eleganti ecclesiarum nitore restituerent; ex processibus itidem iam absolutis idem praedecessor plenariam certitudinem assequutus, beatum virum, huius voti cum suis alumnis compotem effectum, illibatae vitae tenorem ad extremum usque spiritum perduxisse, atque ex heroicis virtutibus, quibus cumulatus, et insignibus miraculis, quibus in vitâ et post mortem clarificatus fuerat, gloriose cum eo in caelis regnare cuius honorem in terris zelatus fuerat: solemni ritu eumdem inter Sanctos Confessores adscripsit. illiusque vitam, virtutes et miracula, necnon actorum seriem ad maiorem Dei gloriam et christifidelium aedificationem summatim recensere decreverat. Quod cum nec ipse, nec similis recordationis Innocentius Papa XI et Alexander Papa VIII eius successores, nostri autem praedecessores, morte praeventi, hactenus peregissent, ne tam pia et exemplaris memoria unquam obliteretur, sed apostolica roborata testimonio sincere et veridice conservetur in aevum, sequentem narrationem praesentibus litteris duximus committendam.

Nativitas et pueritia Caie-Iani

§ 2. Natus est beatus Caietanus Vicentiae, clarà Venetae ditionis civitate, circa annum reparatae salutis MCDLXXX, parentibus comite Gaspare Thienaeo et Maria Porto ambobus genere praeclaris; quem mox ut enixa est mater, Deiparae Virgini obtulit commendavitque. Cuius vota benigne suscipere ipsa Deipara visa est, eum semper in posterum specialibus favoribus munerans, ipseque vicissim, ut matrem illam tenerrimo quodam affectu saepe compellans, ad eius patrocinium in arduis omnibus confugiebat. Pietati a primis annis addictus, orationi, eleemosynis, aliisque piis operibus animum instruebat, cunctorum oculos in se rapiens mirum in modum, adeo ut ex tunc sanctus ab omnibus nuncuparetur.

Adolescentia.

§ 3. Aliis studiis emensis, pontificii et caesarii iuris prudentiae operam dedit, fuitque utriusque laureâ Patavii insignitus. Quique adhuc puer in extruendis aris sacrisque imaginibus exornandis totus fuerat, postmodum adolescens, ut oppidanorum commodo ac pietati serio prospiceret, beatae Mariae Magdalenae aedem unâ cum germano fratre in proprio Thienaeorum pago, quem Rampazum dicunt, a fundamentis extruxit, censuque ad sacra facienda dotavit. Adeo animarum sitiebat salutem, ut eam ob rem

etiam corporum male habentium servitio se in nosocomiis manciparet, ac per istiusmodi charitatis officia aegros ad patientiam, Dei amorem, peccatorum suorum expiationem, ac supernae patriae desiderium excitabat, nihil intactum relinquens, quo Deo animas lucrifaceret, dictus propterea venator animarum. Hinc novum Vicentiae nosocomium erexit; hinc Venetias, confessarii monitu, e cuius ore nutuque pendebat, ire contendit ad magni, ut vocant, incurabilium valetudinarii curam suscipiendam. Hinc Romae ac Neapoli, quò, successu temporis, contigit perrevisse, eodem animo ac ea solicitudine tenebatur, ut nimirum corporum simul et animarum saluti consultum iret, infirmorum calamitatem utrinque leniens. Quo factum est, ut, grassante Venetiis pestilentià, eâ contagione laborantibus propriis ipse manibus inservire ac vilissima quaeque munia prompto animo aggredi non formidaret.

§ 4. Romam inde profectus, et reco- Ingreditur solendae memoriae Iulio Papa II etiam Amoris. praedecessori nostro in primis carus, inter protonotarios, ut vocant, participantes adscitus est; verum postea, saecularium rerum pertaesus, abdicatisque omnibus, ad sodalitium Divini Amoris, quod eo tempore solidae pietatis famà celebre in Urbe erat, aufugiens, in eo adscribi suppliciter petiit. Voti compos 4 factus, mirum est quantum in virtutum omnium aemulatione ceteros antecelleret. Inde sacris initiatus, et in patriam post aliquot dies reversus, conceptum caelitus ignem in eam visus est intulisse, nihil magis cupiens, quam ut eodem civium corda succenderet. Etenim, relictà paternà domo, ad aegrotantium publicum hospitale divertit, atque inter infimae plebis homines in oratorio divi Hieronymi, quod postea a Divino Amore

1 Edit. Main. legit campos (R. T.).

voluit dictum, mutuato nomine a Romano illo cui ipse primum nomen dederat, cuique hoc aggregandum curavit, alterius spiritum in alterum trasfundere satagebat, id semper habens in votis ut lapsos fidelium mores, qua verbo, qua exemplo, corrigeret, atque animos ad Dei amorem inflammaret. Prae ceteris id assequutus est ut sacramentorum frequentem usum in sodales primum, dehinc in alios ferventiore spiritu induceret, magno cum eorum compendio 1, qui, elutis animae sordibus, ad caeleste epulum accedebant, quod propriis ipse manibus saepe illis ministrans, identidem ad eiusdem amorem ac sitim ignitis plane colloquiis lacrymarum vi ac <sup>2</sup> suspiriis intendebat.

Instituit Ordinem clericorum rafa adiutor S. Caiotani.

§ 5. Verum Romam reversus, inito regularium. Ca- cum similis memoriae Paulo IV, etiam praedecessore nostro, tunc in minoribus constituto Ioanne Petro Caraffa nuncupato et episcopo Theatino, consilio, de restituendo ad pristinam formam clero cogitare coepit. Quare, illo adiutore accitisque duobus aliis eximiae pietatis viris ex praefată Divini Amoris de Urbe sodalitate, Bonifacio nempe a Colle nobili Alexandrino, et Paulo consiliario Romano, clericorum regularium Ordinem ad Ecclesiae primitivae normam instituit, seu potius instauravit, qui videlicet, ad eorum morem quibus cor unum et anima una fuisse legitur, abdicatà rerum omnium temporalium curâ, ipsâque emendicandi sollicitudine, ex solis eleemosynis sponte oblatis viverent, Deique omnipotentis misericordiam expectarent; atque ita pristinam illam apostolicam vivendi formam ex integro redditam, magno cum ecclesiastici nominis foenore, haereticorumque illud temere deprimentium rubore, hic Dei servus in orbem postliminio revocavit, armavitque aposto-

- 1 Vide an legendum gaudio vel simile (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit as pro ac (R. T.).

licà auctoritate tribus substantialibus votis, legibus et institutis statuit decorique clericorum oppido consentaneis, eiusdem memoriae Clemente Papa VII, pariter praedecessore nostro, approbante, ipsoque Dei servo unà cum sociis in Vaticano templo hanc regulam publice profitente. Quam quidem vivendi formam visa est non semel divina providentia, rebus in arcto positis, miraculis comprobasse, cavitque sedulo Caietanus ne quid unquam ea detrimenti caperet, praesertim cum oblatos ultro Neapoli fundos ac census constantissime recusavit, et obiectans Domini verba: Respicite volatilia caeli; non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea, et Pater vester caelestis pascit illa.

§ 6. Ut autem praeclara servi Dei s virtus non in prosperis solum exerceretur, sed in adversis etiam probaretur, tunc prae ceteris eximia eius aequanimitas enituit, cum in immani illà Urbis direptione a militibus deprehensus, creditusque ut olim divitiis abundare, ut eas proderet saevissime tortus, eam tormentorum vim mirà animi tranquillitate ac mansuetudine perpessus est; eoque tandem in teterrimum carcerem cum sociis detruso, accidit, ut quadam die canentem cum ipsis laudes alternatim laetiori voce, ac si in odeo essent, audiret Hispanorum quidam tribunus, qui profecto tantam demiratus alacritatem, tantamque in perferendis malis constantiam, illico, ut relaxarentur, atque in sui gratiam liberi dimitterentur, a commilitonibus suis enixe petiit, obtinuitque. Vinculis exsoluti, ad Tyberis ripam tendunt incerti animi quò potissimum transmitterent; cumque commeatum et pecuniam non haberent, adfuit divina providentia vel ipsos aggressores interne movens ad stipem ultro itinerisque viaticum erogan-

1 Partic, et redundat vel legendum ei (R. T.).

dum. Inde venientes ad Ostia Tyberina, Venetum oratorem auspicato offenderunt in patriam solventem, a quo benigne excepti et liberaliter habiti, Venetias tandem obtinuerunt.

Neapoli domum fundavit.

§ 7. Ibi per annos aliquot Dei famulus commoratus, admirandae paupertatis et caelestis plane vitae famam diffudit; cumque interim exemplares hos clericos habendi desiderio flagrans Neapolitana civitas, interposità eiusdem Clementis VII praedecessoris auctoritate, id egisset ut illuc migrare ac domicilium figere per obedientiam arctarentur, profectioni et muneri Caietanus eligitur, ac novae illius domus praepositus postea pronunciatur.

Flanima divinae charitatis.

§ 8. Porro, ut tanti viri virtutes egregiae innotescant, praestat eas ultra superius delibatas summatim percurrere, quo per viam salutis incedentibus esse valeant exemplo. Eà in primis divinae charitatis flammà, quam iamdudum in praefato Divini Amoris sodalitio conceperat, aestuabat, ut intra pectoris sinum contineri cor eius non sustineret; hinc iuges lacrymae, suspiria, gemitus, exstases, tanti ardoris indicia. Hinc, ut omnes eadem flamma succenderet, discurrebat huc illuc in similitudinem fulguris coruscantis, atque ut amicum praesulem, ob negotiorum copiam quibus destinebatur sacrum quotidie facere omittentem, moneret, Romam advolat vel aestuante caniculà, pioque officio functus, Neapolim illico rediit.

Zelus catholicae Adei.

§ 9. Catholicae fidei zelo et ad haereticorum confusionem Ordinem clericorum regularium instituit, ac plura haeresum monstra, earumque latebras sedula inquisitione non semel detexit ac profligavit, eiusdemque fidei ardore absumptus creditur interiisse, cum Tridentinam Synodum a coeptis desistere et utterius non progredi tunc videret.

§ 10. Orationi ita addictus erat, ut, orationes. quidquid a domesticis negotiis atque animarum procurandà salute temporis aut otii superesset, orationi aut meditationi daret, mane matutinas preces maturius antevertens ac vespere ad multam noctem orans ante aram maximam elevată in Deum mente transigeret, divinam rem facturus, totus in lacrymas effundebatur, seque eo ministerio indignum reputans, magnae Matris, cuius erat obsequentissimus, opem implorabat, ut vivificum Agnum eà qua decebat devotione susciperet, concipiens dulcissimo quodam mentis obtutu adesse inibi Deiparam, quae lectissimum Filium prona ac munifica manu porrigeret.

§ 11. Inter sanctos, quos patronos ob colles erga specialem cuiusque praerogativam atque cos. ad imitandum sibi proposuerat, maiori colebat affectu in primis Petrum apostolorum principem, suae Congregationis patrem et antesignanum, cui propterea ex sui praescripto nominatim vota solemnia a clericis regularibus nuncupantur, Andream item apostolum et Lucam evangelistam ob ardens in eisdem desiderium crucis, 2 tesserà voluit suum Ordinem insigniri, Franciscum etiam Assisinatem, ob idem crucis consortium atque ob paupertatis amorem, praecipuo quodam cultu venerabatur.

§ 12. Spe in Deum erectâ, sollicitudi- Studium pro solo reguo caenem omnem proiiciebat in eum, ut pro-lessi. pterea unicam hanc in Deo fiduciam Ordini suo pro latifundo dederit; totusque erat in regni caelestis inquisitione, animarum sollicitudine, verbi Dei praedicatione, sacramentorum sedulà administratione, divini cultus nitore, exactâque sacrorum rituum observantiâ; quantum<sup>3</sup> quidem peculiare studium suis

- 1 Edit. Main. legit antevertentes (R. T.).
- 2 Videtur deesse qua vel cuius (R. T.).
- 3 Forsan quorum pro quantum (R. T.).

demandavit, et eiusdem Clementis VII praedecessoris iussu breviarii romani reformationem, unà cum praefato, tunc in minoribus constituto, Ioanne Petro Carafa sodali suo, aggressus est, quae postea novis curis absoluta in romano breviario vulgata est.

Asperitas.

§ 13. Corpus afflictando integras quandoque noctes insumebat, ferreà catenà et flagris illud diverberando, cibus illi vulgaris et parcus, ac saepissime solius 1 panis et agua, somnus brevis et in stramentitià culcitrà, cuius decubitum etiam in ultimå aegritudine ad extremum usque sustinuit, tametsi medicus, in illà decumbentem nimium laborare advertens, adnisus fuisset ut aliam molliorem admitteret: cui Caietanus: « Mene, inquit, tam molliter emori? atque in cinere et cilicio mori debeo et volo ».

In lingua et

§ 14. Oculos et linguam ita compescuit, ut integros dies silentio praeteriret, et illos semper humi defixos teneret; nec ullis unquam illecebris potuit animus eius vinci, aut curiositate molliri: quo factum est, ut, si quando praenobiles matronae eum alloqui vellent, prope accedere non auderent, ni omnino femineo cultu seposito, exteriorem corporis habitum ad christianae humilitatis ac modestiae leges componerent; quippe angelicam eius puritatem, gravitatem ac modestiam oris reverebantur; itaque singulare in eo fuit ut adventantes mire raperet ad virginitatis amorem ac coelibem in coenobiis vitam capessendam. Quique a diuturnis et inveteratis carnalium cogitationum stimulis vexabantur, ab illis se protinus<sup>2</sup> agnoscebant, ubi primum Dei<sup>3</sup> servo se commendare ex corde aggressi

sunt, aut eius alloquio vel praesentià frui concessum erat. Quare tria mulierum monasteria Neapoli excitavit; alterum sacrarum virginum sub arctissimâ Capuccinorum regulâ, alterum feminarum, quae pudicitiae iacturam aliquando passae ad portus' salutis per poenitentiam post naufragium confugiebant. et tertium monalium S. Mariae de Sapientia nuncupatum, institutrice Maria Carafa praefati Pauli praedecessoris sorore, a quo illius regimen servo Dei, eiusque Ordini peculiari iure cemmissum fuit.

§ 15. Humilitate, dimissione animi Humilitas. ac vilissimà sui aestimatione insignis, fratres et agnatos, qui magno cum comitatu et pompâ Neapolim ad ipsum invisendum perrexerant, ne alloqui aut de vultu quidem excipere voluit, quippe qui ob Christi amorem mundo et pompis iamdudum valedixisset; non alio nomine aut titulo se epistolis obsignabat, quam Caietani presbyteri miseri peccatoris; abiectissima quaeque ministeria vel saeculo degens capessivit, et quamvis primus Ordinis parens foret, eius tamen regimen assumere non est passus, sed memorato tunc in minoribus constituto Ioanni Petro Carafae cessit. Defectus corporis ad confusionem pandebat, animi vero dotes atque a Deo accepta dona pro viribus occultabat. Quod si quando charitate exstimulante quicquam rarum vel insolitum suis a Deo precibus impetraret, sanctorum potius intercessionibus vel lipsanis<sup>2</sup>, aut orationis virtuti tribuebat.

§ 16. Denique obedientia, paupertate, Aliae virtutes. moderatione animi in adversis, providentià ceterisque virtutibus ita eluxit, ut constans fuerit multorum opinio illum

<sup>1</sup> Vel heic lege solus, vel paulo post aquae pro aqua (R. T.).

<sup>2</sup> Videtur deesse verbum liberari (R. T.).

<sup>3</sup> Pessime edit. Main, legit Deo (R. T.).

<sup>1</sup> Aptius lege portum (R. T.).

<sup>2</sup> Vide Ducange: Lipsana (λειψανα), numero multitudinis, reliquiae sanctorum (R. T.).

sublimioris sanctitatis gradum attigisse et consuetas metas praetervolasse.

Obitus.

§ 17. Quibus virtutibus cumulatus, ac laboribus, vigiliis, aerumnis, iugique sui corporis excruciatione fractus, multoque magis morbo et animi moerore correptus, quod, actà per eos in seditionem plebe, graviter Deum offendi cerneret, quodque Tridentinum Concilium, in quo maxime fidebat, interruptum videret, spe suâ frustratus, et ad extremum usque, integris tamen sensibus et vigore animi, perductus, Ecclesiae sacramentis summâ pietate ac spirituali gaudio refectus, et veniam a confratribus suis, quos nunquam offenderat, deprecatus, in Crucifixi Redemptoris complexu piissime obiit Neapoli die vii augusti mdxlvii. Qua die populares illi tumultus ipsius intercessione, ut creditur, sedati sunt.

Exequiae.

§ 18. Ad corporis in ecclesiâ omnium votis et solatio expositi venerationem ingens populi multitudo confluxit, quae iamdiu conceptam sanctitatis opinionem multiplici testabatur veneratione, manuum pedumque deosculatione, ac lacrymis, quas optimi apud Deum intercessoris iactura ultra erumpentes trahebat. Fama itaque sanctitatis, quae in vità invaluerat, gloriosus et longe lateque post obitum disfusa mirum in modum percrebuit, non traditione solum et memorià eius singularium virtutum, sed excellentia miraculorum, signorum et gratiarum, quibus in vitâ et post mortem mirificavit Dominus Sanctum suum.

Sanavit crus

Cuiusdam enim ex religiosis Beati instituto addictis crus alterum ex gravi lapsu sic fuerat effractum, ut medicus, quia adhibita varia remediorum genera<sup>3</sup> nihil proficere noverat, extremum illius secandi consilium iniisset; sed cum bea-

- 1 Addendum dies (R. T.).
- 2 Forsan gloriosius (R. T.).
- 3 Male edit. Main. legit genere (R. T.).

tus vir, ut in posterum diem sectio dif ferretur rogasset, noctu decumbentem adit<sup>4</sup>, ac fasciis detractis, in genua procidens, aegrum, ut unà secum orationi operam daret, admonuit; eâque breviter absolută, signo crucis vulnus signavit et osculatus est; et illo rursus obligato, discessit. Reversus mane medicus interrogatum aegrum doloris omnis expertem audivit, et luxatum crus, solutis fasciis, perinde integrum reperiit, solidumque, ac si nunquam afflictum fractumque fuisset: vix tanti vulneris remanente vestigio.

Comes Georgius Trivulzius viginti die- Virum a gravi modo liberal, rum febri eò fuerat adductus, ut nec cibum, nec aliud quidpiam, quod reficiendae naturae ingereretur, retinere minusque deglutire valeret, pulsuque amisso, a medicis morti proximus fuerat proclamatus: sed ab uxore beato Caietano comendatus parum iusculi suscepit retinuitque, et post brevissimam quietem a febre et morbo convaluit incolumis.

Helena Gritta nobilis Veneta, per duos Item muliefere menses febre continuâ magnisque angoribus oppressa, iacebat immobilis, deficiente loquelâ, ac prorsus desperatâ a medicis salute; sed intimo cordis affectu ope Caietani implorată, membrorum vigori et sanitati statim restituitur.

Petrus Francus, qui articulari sinistri Brachii delobrachii dolore molestissimo decem annos laboraverat, quadam die vehementius solito excruciatus ad ecclesiam clericorum regularium confugit, ibique ante Beati imaginem enixas preces effudit, nec morâ sedatur decumanus dolor, et brachium pristina sanitate donatur.

Franciscus Virga Mediolanensis lethali Item lethalem febre decumbens, mortique proximus, admonitus fuit ut Caietani opem imploraret; quod ubi peregit, propulsari

1 Aptius lege adiit (R. T.).

propellique vi quadam a tergo sensit, ut e lecto exiliret; paruit impulsui surrexitque nullà morà incolumis ac si nunquam decubuisset.

Necnon longuni morbum,

Duodecim annos comitiali morbo laboraverat Vienna Musca Vicentina, eâ quidem vi ut viginti quatuor horarum spatio vel ter miserabiliter caderet, et miserabilius binas ternasque horas, singulis vicibus, sensibus destituta iaceret. Vovit orationem dominicam et salutationem angelicam ante imaginem Beati se quotidie recitaturam; votum excepit illico salus; et die quadam post duos menses oblità votum persolvere, rediit illico morbus, sed iterum recessit, cum amplius e memorià non exciderit datam fidem liberare.

Ulcerem in palato sanavit.

Catharina Buranella Veneta tres annos excruciata fuerat pessimo quodam ulcere in superiori parte palati, carne ad nares usque perforatâ, adeo ut cum misera biberet vinum per nares excurreret; invocatà ex corde ope Caietani, eiusque imagine naribus et corrupto ori admotâ, somnum cepit, ac mane experrecta omni se morbo liberam invenit.

Dolorem in corpore exunxit

Dignamerita Catotia Veneta, quae tredicim annos aquâ intercute laboraverat, vehementi cruciatu correpta, et ceu sibi forent ossa comminuta, seu luxata, nullo modo meliori se valens, invocato quadam nocte beato Thienaeo, qui sibi radiis circumfusus apparuerat, repente surrexit, omni levata dolore, et integrae incolumitati restituta.

Malignum spi-rilum e corpore

Iuliam Crottam puellulam Mediolanensem invaserat et miserandum in modum vexabat malignus spiritus, qui, exorcismis iussus abscedere, se in ecclesiâ S. Antonii ante imaginem beati Caietani abiturum respondit; quò cum fuisset perducta puella, malignus spiritus edito a parentibus voto exire adactus concus-

1 Edit. Main. legit exileret (R. T.).

sam illam, peneque exanimem, prout in sui discessu indicium futurum praenunciaverat, ter Beatum nominans reliquit.

§ 19. Hinc sanctitatis famâ iuxta ac populorum devotione in dies ubique Congregatione percrebescentibus, cum opportuni pro-procedi posse cessus apostolica auctoritate confecti, nem. ac, post eorumdem relationem piae memoriae Urbano VIII similiter praedecessori nostro a tribus causarum palatii apostolici auditoribus factam in Congregatione tunc Sacris Ritibus praepositorum S. R. E. cardinalium, de eiusdem Urbani praedecessoris mandato, citato etiam et audito promotore fidei, ad relationem bonae memoriae Antonii tunc S. Mariae in Aquiro diaconi cardinalis Barberini nuncupati, per plures sessiones acerrime discussi fuissent, et cognito primum super validitate dictorum processuum, deinde super virtutibus heroicis, et demum super miraculis in vità et post mortem dicti servi Dei ab Altissimo patratis, iidem cardinales unanimi consensu decrevissent tuto posse, quandocumque Romano Pontifici placuisset, ad solemnem canonizationem praefati servi Dei deveniri, ac pro parte clarae memoriae Ferdinandi II tunc Romanorum regis in imperatorem electi et Ludovici XIII tunc Francorum regis christianissimi, necnon tunc in humanis agentis ducis et Reipublicae Venetorum, aliorumque christianorum principum, ac etiam tunc existentis praepositi generalis et Congregationis clericorum regularium Theatinorum nuncupatorum fuisset eidem Urbano praedecessori humiliter supplicatum, ut interim, donec ad solemnem illius canonizationem deveniretur, idem servus Dei Caietanus Thienaeus Beatus nuncupari, atque officium et missa de co ut infra celebrari valeret: idem Urbanus praedecessor, piis

examinandis, a ad canonizatiopraefatorum votis huiusmodi et supplicationibus annuens, de eorumdem cardinalium consilio, ut ipse Dei servus in posterum Beatus nuncupari, alque ab omnibus clericis regularibus ubique existentibus officium de communi Confessoris non Pontificis in die eius obitus recitari et missa celebrari iuxta breviarii et missalis romani rubricas, etiam per sacerdotes regulares et saeculares ad eorum ecclesias confluentes, in civitate vero Vicentia, ubi natus fuerat, et Neapolitana, ubi sacrum eius corpus requiescit, in omnibus ecclesiis tam saecularium quam regularium missa et officium, ut supra, celebrari et recitari valeret, ac pro tunc decurrente anno dicti praepositus generalis et clerici solemnem beatificationem cum officio et missà in die eis benevisà hîc Romae in ecclesià B. Andreae de Valle, necnon alii ad illam confluentes, celebrare libere et licite possent, per suas in formà Brevis desuper die vii octobris mocxxix expeditas litteras, licentiam et facultatem concessit.

Approbatà read canonizatio-

§ 20. Verum editis deinde novis deritate trium mi- cretis eiusdem Urbani praedecessoris, raculorum, a congregationo siluit causa, donec super eius reassumdefinitum fut,
procedi posse ptione a felicis recordationis Clemente Papa X etiam praedecessore nostro signata fuisset commissio; confectisque novis processibus super iis quae post indultam venerationem supervenerant, praeviâ memoratae Congregationis declaclaratione emissà die xxix novembris MDCLVIII quod de percrebescentià famae venerationis et cultus erga praefatum beatum virum concludenter constabat, in Congregatione coram eodem Clemente X praedecessore die x1 novembris MDCLXX habità, referente bonae memoriae Federico nunci tituli S. Petri ad Vincula presbytero cardinali Sfortia nun-

1 Potius lege tunc (R. T.).

cupato, idem Clemens praedecessor, de venerabilium fratrum nostrorum, tunc suorum, S. R. E. cardinalium iisdem sacris ritibus praepositorum consilio, de praefatorum processuum relevantia constare pronunciavit, et ex novem tunc propositis et discussis miraculis, tria tamquam concludentissime probata et supra naturae creatae vires patrata approbavit.

Primum siquidem processus Liciensis, sanationis Franciscae de Core a cancro exorto in volà manus sinistrae mox exulcerato, gangraena invaso et in sphacelum converso cum brachii et partium cordi adiacentium infestatione, nil prorsus iuvantibus humanis remediis, frustulorumque putridae carnis inde factâ erosione ponderis unciarum quinque absque ullo infirmae dolore, itaut chirurgus sequenti mane vellet ei manum abscindere et brachium ussione curare; sed praecedenti nocte, unctà manu oleo lampadis B. Caietani, cui sese toto corde commendaverat, postmodum se sanam et incolumem, manumque, iam emortuam et soetentem, vivisicatam absque ullo cicatricis signo comperiit, non absque omnium admiratione.

Secundum, quod est quartum ex eodem processu, Iosepho Aiello<sup>4</sup>, qui, cum quatuordecim annorum spatio laborasset cancro exulcerato, lupà nuncupato, et 2 sinistrà coxendicis parte posteriori, qui tribus digitis distans a genu incipiebat et ad inguinem extendebatur, quatuor digitis in latitudinem progrediens et tribus in profunditatem, carnem ipsam erodens et depascens, putridus insuper ac foetens, invocatà ope Beati, unclaque coxendice oleo lampadis ante ipsius aram ardentis, sanus et incolumis visus fuit absque ullo cicatricis vestigio, pelle

<sup>1</sup> Potius lege Ioscphi Aielli (R. T.).

<sup>2</sup> Videtur legendum in pro ct (R. T.).

siquidem extensà et aequatà, naturali insuper colore praeditâ, ac si tali morbo nunquam invasus fuisset.

Tertium denique, quod est primum processus Romani, Nicolai filii ducis Gasparis Caffarelli, qui, febri malignà correptus, convulsione cum intensione et extensione manuum, pedum et trunci totius corporis instar sirenis, thoracis musculis convulsis, absque loquelà, allisque infirmitatibus et symptomatibus lethalibus oppressus, viribus consumptis, et a medicis proclamatus veluti eademmet nocte vigesimanona suae infirmitatis moriturus, emisso tandem voto dicto Beato, qui illi radiis et splendoribus circumfusus apparuit, statim et incontinenti sanus, incolumis et robustus compertus est, cum omnimodâ virium recuperatione, aeque ac si huiusmodi morbis nunquam laborasset, medicis exterisque illud admirantibus, et Deum mirabilem in servo suo collaudantibus.

Quapropter eadem Congregatio, accitis iterum consultoribus, censuit unanimi voto, sic annuente eodem Clemente praedecessore, posse quandocumque ad solemnem dicti Beati canonizationem iuxta ritum dictae sanctae Romanae Ecclesiae ac sacrorum canonum decreta tuto deveniri, eumque cum Deo regnantem definiri, universali Ecclesiae colendum et venerandum proponi.

Preces et sufnizatione oblata luere.

§ 21. Accedentibus itaque carissimoin X pro cano- rum in Christo' nostrorum, tunc suorum, Leopoldi Romanorum regis in imperatorem electi, Caroli Hispaniarum regis catholici et Mariannae reginae viduae eius matris, necnon tunc in humanis agentis ducis et Reipublicae Venetorum, ac bonae memoriae Ferdinandi Mariae, dum vixit, utriusque Bavariae ducis, sacri Romani Imperii principis electoris<sup>2</sup>,

- 1 Deest vox filiorum (R T.).
- 2 Edit. Main. legit electoralis (R. T.).

et Adelaidis eius coniugis, aliorumque principum christianorum, necnon tunc existentis praepositi generalis clericorum regularium nomine totius Ordinis, ac demum civitatis Neapolitanae precibus (postquam praefatus bonae memoriae Antonius tunc episcopus Praenestinus cardinalis Barberinus nuncupatus, vice similis memoriae Martii episcopi Portuensis cardinalis Ginetti nuncupati, memoratae Congregationis praefecti, morbo tunc detenti, summam processus, suamque et aliorum suorum collegarum dictae S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum sententiam, cui ceteri in eodem consistorio praesentes cardinales unanimi adhaeserunt suffragio, retulerat, et in sequenti publico consistorio quo, praeter cardinales praefatos, etiam supradicti patriarchae, archiepiscopi, episcopi in Urbe commorantes, ac dilecti filii Romane Curiae praelati, ipsiusque Clementis praedecessoris familiares convenerant, dilectus etiam filius magister Marcellus Severolus, nostrae, tunc suae, consistorialis aulae advocatus, de Beati viri vità, virtutibus et miraculis dixerat, ac praefatorum Leopoldi Romanorum regis in imperatorem electi, Caroli Hispaniarum regis catholici, tunc in humanis agentis ducis, et Reipublicae Venetorum, et Ordinis clericorum regularium supplices preces instauraverat), idem Clemens praedecessor eiusmodi preces perlibenter excepit, quibus supremi sanctitatis honores beato viro expetebantur; et sicut gavisus summopere fuit excitatum eidem triumphum animadvertere in obsequiis principum et in veneratione populorum, ita iure merito fore confidit ut imitari non pigeret quem celebrare delectabat.

§ 22. Quia tamen in maximi momenti Opera pia innegotio Illius erat exploranda voluntas, qui Sanctorum principatum tenet, omnes

ideirco et singulos hortatus suit ex animo ut precationibus, ieiuniis, eleemosynis, ceterisque eximiae pietatis operibus, difficillimam illam ad investigationem auxilium eidem de sancto comparare contenderent, sine quo impervia sunt mortalium oculis consilia divinitatis; qui etiam sententiam praefatorum venerabilium fratrum nostrorum, tunc suorum, S. R. E. cardinalium, necnon patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum omnium tunc in Urbe commorantium ad rem in terris caelestem consultissime decernendam exquisivit, qui in sequenti consistorio semipublico ad hunc effectum indicto, praesentibus etiam nostris, tunc suis, et Sedis Apostolicae notariis, et causarum palatii apostolici auditoribus, ex iis quae ab eo proposita et ex processu relata fuerunt, ad solemnem canonizationem beati Caietani posse procedi, publicis suffragiis censuerunt.

Canonizatio lebrata.

§ 23. Quorum unanimi sensu audito, aliis qualuor a cum nihil aliud desideraretur eorum. quae ex sanctorum patrum auctoritate, sacrorumque canonum institutis, praefatà S. R. E. consuetudine, ac novorum decretorum praescripto agenda et observanda erant, idem Clemens praedecessor aperiens os sum in benedictione, et gratias agens divinae clementiae, quod tantam suo servo gratiam contulisset, solemni illius canonizationi peragendae dominicam secundam post Pascha, nempe<sup>2</sup> duodecimam tunc immediate sequentis mensis aprilis anni reparatae salutis MDCLXXI ac primi pontificatus sui, designavit. Qua adveniente, in sacrosanctà beati Petri apostolorum principis basilicâ, quò solemni ritu cum venerabilibus fratribus nostris, tunc suis, eiusdem S. R. E. cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis et episcopis, et dilectis fi-

- 1 Edit. Main. legit canonizatione (R. T.).
- 2 Deest vox diem (R. T.).

liis dictae Romanae Curiae praelatis, officialibus et familiaribus suis, clero saeculari et regulari, ac maxima populi frequentià mane convenerat, iteratis primo, secundo et tertio pro canonizationis decreto instantiis per venerabilem fratrem nostrum Palutium episcopum Sabinensem tunc basilicae Duodecim Apostolorum presbyterum cardinalem de Alteriis nuncupatum, nomine praefatorum Leopoldi Romanorum regis in imperatorem electi, Caroli Hispaniarum regis catholici, et tunc existentis ducis et Reipublicae Venetorum, post sacros hymnos, litanias, aliasque preces, ac post Spiritus Sancti gratiam rite imploratam, ad honorem sanctae et individuae Trinitatis, ad exaltationem fider catholicae, et christianae religionis augmentum, auctoritate domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac suâ, maturâ deliberatione praehabitâ, ac divinâ ope saepius imploratâ, ac de praefatorum S. R. E. cardinalium, patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum tunc in Urbe existentium consilio, beatum Caietanum, unâ cum beatis Francisco Borgia, Philippo Benitio, Ludovico Bertrando, et Rosâ de S. Mariâ, Sanctum esse decrevit et definivit, ac Sanctorum catalogo adscripsit, statuens ab Ecclesià universali quolibet anno die vii augusti memoriam eiusdem inter sanctos Confessores non Pontifices recoli debere. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

§ 24. His peractis, Deum Patrem aeternum, regemque Christum dominum die canonizatio-Patris sempiternum Filium, ac Sanctum tem addicam quadra-Paracletum Spiritum, unum Deum, unum-narum in erus que Dominum, laudibus et confessionibus veneratus, sacroque hymno Te Deum solemniter decantato, peculiari oratione etiam per beati Caietani merita precatus fuit, atque ad altare beati Petri apostoli

cum eiusdem beati Caietani commemoratione celebravit, omnibusque christifidelibus inibi praesentibus plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem concessit. Visitantibus autem quotannis, in die festo eiusdem sancti Caietani, sepulchrum in quo eius corpus requiescit, septem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis aut aliàs quomodolibet debitis poenitentiis misericorditer in Domino relaxavit in formà Ecclesiae consuetà.

Declaratur verissima esse rehoc Pontifice.

§ 25. Ne autem de decreto, definilata omnia ab tione, adscriptione, statuto, concessione, relaxatione, aliisque praemissis, ex eo quod super illis ipsius Clementis praedecessoris litterae confectae non fuerint, valeat quomodolibet haesitari, volumus et apostolicà auctoritate decernimus, quod decretum, definitio, adscriptio, statutum, concessio, relaxatio, aliaque praemissa a dictà die xII aprilis anni MDCLXXI suum consequantur effectum, ac si super illis ipsius Clementis praedecessoris litterae sub datum eiusdem diei confectae fuissent, prout superius enarratur; quodque praesentes litterae, ad probandum plene decretum, definitionem, adscriptionem, statutum, concessionem et relaxationem, aliaque praemissa, ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur.

Clausulae.

§ 26. Ceterum, quia difficile foret praesentes nostras litteras ad singula loca, ubi opus 4 esset, deferri, volumus ut earum exemplis, etiam impressis, manu publici notarii subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiasticà constitutae munitis, eadem ubique fides adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si essent exhibitae vel ostensae.

Sanctio poe-

§ 27. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrorum volun-

- 1 Edit. Main. legit onus pro opus (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit nostrarum (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XX.

24

tatis et decreti infringere, eique ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae MDCXCI, idibus iulii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 15 iulii 1690, pontif. anno I.

# EGO INNOCENTIUS

CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS.

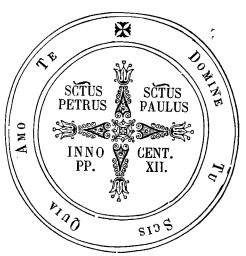

- † Ego Alderanus episcopus Ostiensis cardinalis Cybo.
- † Ego Flavius episcopus Portuensis cardinalis Chisius.
- † Ego Iacobus episcopus Tusculanensis cardinalis Fransonus.
- + Ego Palutius episcopus Sabinensis cardinalis de Alteriis S. R. E. camerarius.
- † Ego F. tituli S. Mariae in Via presbyter cardinalis Maidalchinus.
- † Ego Carolus tituli S. Laurentii in Lucina presbyter cardinalis Barberinus.
- † Ego Nicolaus tituli S. Calixti presbyter cardinalis Acciaiolus.
- † Ego Gaspar tituli S. Mariae Transtyberim presbyter cardinalis Carpineus.
- † Ego Caesar tituli SS. Trinitatis in Monte Pincio presbyter cardinalis d'Estrées,

- † Ego Franciscus tituli S. Matthaei in Merulana presbyter cardinalis Nerlius.
- † Ego Hieronymus tituli S. Silvestri in Capite presbyter cardinalis Casanate.
- † Ego Galeatius tituli Ss. Quirici et Iulittae presbyter cardinalis Marescottus.
- + Ego Fabritius tituli S. Chrisogoni presbyter cardinalis Spada.
- † Ego pater Thomas Hovardus tituli S. Mariae super Minervam presbyter cardinalis de Norfolcia.
- † Ego Ioannes Baptista tituli S. Caeciliae presbyter cardinalis Spinula.
- † Ego Savus tituli S. Petri in Vincula presbyter cardinalis Millinus.
- † Ego Laurentius basilicae Duodecim Apostolorum presbyter cardinalis de Laurea.
- † Ego Iacobus tituli S. Mariae in Aracaeli presbyter cardinalis de Angelis.
- † Ego Ioannes tituli S. Petri in Monteaureo presbyter cardinalis de Gaessen.
- † Ego P. M. tituli S. Marcelli presbyter cardinalis Petruccius.
- † Ego Ioseph Saens tituli S. Balbinae presbyter cardinalis de Aguirre.
- † Ego Leander tituli Ss. Nerei et Achillei presbyter cardinalis Colloredus magnus poenitentiarius.
- † Fgo F. tituli Ss. Ioannis et Pauli presbyter cardinalis Carafa.
- † Ego Bandinus tituli S. Thomae in Parione presbyter cardinalis Panciaticus.
- † Ego F. tituli S. Clementis presbyter cardinalis de Abdua.
- † Ego Tassanus tituli S. Agnetis Extra Moenia presbyter cardinalis de Janson de Fourbin.
- † Ego Ioannes Baptista tituli S. Laurentii in Pane et Perna presbyter cardinalis Rubinus.
- † Ego Ioannes Baptista tituli S. Bernardi presbyter cardinalis Costagutus.
- + Ego Flavius Ss. Cosmae et Damiani diaconus cardinalis Astallius.
- + Ego Petrus tituli S. Laurentii in Damaso cardinalis diaconus Ottobonus S. R. E. vicecancellarius.
- † Ego Carolus S. Mariae in Cosmedin diaconus cardinalis Bichius.

- † Ego Aloysius S. Mariae in Porticu diaconus cardinalis Homodeus.
- † Ego Ioannes Franciscus S. Adriani diaconus cardinalis Albanus.
- † Ego Franciscus S. Angeli in Foro Piscium cardinalis Barberinus.
- † Ego Laurentius S. M. in Aquiro diaconus cardinalis de Alteriis.

### IV.

Promulgatur canonizatio S. Ioannis de de Deo una cum indulgentia in eius festo 1.

> Innocentius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Rationi congruit et convenit aequitati, Exordium. ut ea, quae Romani Pontificis providâ deliberatione ac venerabilium fratrum suorum S. R. E. cardinalium necnon patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum tunc in Romanà Curiâ commorantium unanimi consilio decreta, definita et statuta fuerunt, licet ipsius superveniente obitu litterae apostolicae desuper confectae non fuerint, suum

debitum consequantur effectum.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda- Sanctorum albo tionis Alexander Papa VIII praedecessor ad-criptus fuenoster piâ securâ meditatione perpendit, dro VIII. quod Romana catholica Ecclesia, quae supra fundamentum apostolorum et prophetarum ipso summo angulari lapide Christo Iesu aedificata a Deo Patre misericordiarum perennibus gratiae caelestis benedictionibus cumulatur, sicut tot documentorum est munita praesidiis, ita sanctorum virorum in dies confirmatur exemplis, quae cum ad pietatem ma-

1 Beatus declaratus fuit ab Urbano VIII die 21 septembris MDCXXX; Sanctus vero ab Alexandro VIII die 16 octobris MDCxC, pontif. II; alias canonizationes vide in constitutione praecedenti et sequenti.

gnopere moveant, divinac mos est providentiae, iuxta locorum et temporum opportunitates, suos electos servos ad eximiae sanctitatis gradum sublimare, ut sideles, exemplaria haec intuentes, habeant simul quid venerentur et imitentur, ad venerationem obsequiose demissi, strenue ad imitationem erecti. Cumque heroicarum virtutum praesertim vero ignitae charitatis exemplar insigne prodiderit B. Ioannes de Deo nuncupatus, qui eamdem Ecclesiam novâ etiam prole fecundavit fratrum hospitalitatis et infirmis inservientium longe lateque per orbem diffusorum et eximia pietatis opera erga infirmos in eorum hospitalibus degentes praeclaro animarum corporumque profectu exercentium, aequum idem Alexander praedecessor existimans ut sancti huius viri memoriam veneraretur Ecclesia, cuius vita et mors in conspectu Domini et hominum fuit virtutibus et miraculis pretiosa, ad eius solemnem canonizationem processit; utque christifidelium studia excitaret ad imitationem, sic eius virtutes et miracula summatim exponere suoque comprobare testimonio secum ipse decreverat; id quod cum morte praeventus praestare nequiverit, idcirco nos praesentibus litteris declarare statuimus.

Elus nativitas.

§ 2. Natus est itaque beatus Ioannes ex catholicis piisque parentibus anno reparatae salutis MCDXCV in oppido Montis Maioris Iunioris (Monte Mor il nuovo) nuncupati regni Lusitanae.

Primordia ganclitates.

§ 3. Paulo quidem laxiorem vivendi rationem a principio inierat; at, cum primum divinà operante virtute aggressus est revocare se et compescere, magnae profecto sanctitatis exhibere specimen coepit, ac iam ab ipso sanctioris vitae rudimento consummatum aliquid perfectumque visus est attigisse. Ob au-

ad meliora conversus, ut potius veterem in se hominem deponere decreverit, seque penitus ad apostolicae vitae praescriptum normamque formare. Totus igitur ad Deum conversus, et in Patre misericordiarum vehementer confidens, non dubitavit erecto ac alacri corde ingredi vias Domini et quascumque difficultates ex eiusdem Dei amore feliciter superare. Quod ut expeditius perageret, et perfectionem a veritate ipså promissam opere assequeretur, eiusdem consilium illud sequutus: Vade, vende quae habes, et da pauperibus, cuncta, quae possidebat, divendidit, pecuniamque exinde redactam pauperibus, qui carcerum paedore misere tenebantur, distribuit. Tum salutaris poenitentiae sacramento veteribus animae maculis extersis, illustre sanctioris propositi documentum non sine praeclarâ sui victoriâ in apertum prodidit. Ut enim in renovatione sui spiritus prioris vitae labes abolere cupiebat, publico in foro, in magna populi frequentià, in virum alterum mutatus, horrido prorsus capillo squallens et hirtus comparuit, atque ibi coeno involutus, os humi deiiciens, ac dolens, et lacrymis ubertim diffluens, nudatumque pectus saxo identidem tundens, misericordiam et peccatorum veniam a Deo toto mentis affectu et cordis contritione deprecabatur. Tantae spectaculum pietatis multis in diversa trahentibus, maxima demum (ut sieri solet) pars in deterius excepit, et qui tanto christianae poenitentiae tyrocinio celebrandus fuisset, ceu demens ostentui habetur, congeminatisque clamoribus, probris, lapidibus, verberibus, variisque iniuriis ibidem, et in carcere quo amentium turba coniicitur, graviter afficitur. At vir Dei in Domino sperans non infirmatus, sed istis opprobriis et tribulationibus speditam praedicationem verbi Dei sic fuit | ctaculum factus, divinà charitate magis exarsit, internoque exultans gaudio, non timuit quid faceret sibi homo, et omnia aequo animo ferens cum Apostolo gloriabatur in tribulationibus, sciens quod tribulatio patientiam operatur, et patientia probationem, praeclareque intelligens haudquaquam esse mirandum, si, quae iudice Deo sapientia fuerit, ea stultitia reputetur apud homines, ex quibus, qui spiritum mundi huius habent, vere insensati vitam quidem iustorum aestimant insaniam, sed hi computati sunt inter filios Dei et inter sanctos sors illorum est.

Charitas erga

§ 4. Tamquam aurum igitur Ioannes proximim, qua de causa hospi-in camino tribulationis probatus, cum tum aegroto-rum instituit. firmus ac constans in Dei pietate perstitisset, mox purior accingitur ad currendam viam Domini; et, postquam variis pietatis operibus se exercuerat, illam prae ceteris vivendi rationem assumpsit, qua animarum simul et corporum saluti prospiceret. Ægritudinibus itaque et morbis pauperum christifidelium curandis totus intentus, domum supellectili piorum eleemosynis instructam in civitate Granatensi conduxit, quò pauperes infirmos, quotquot obvios sibi inveniebat vel in vià languentes vel fame frigoreve pereuntes, propriis humeris deferebat, stipem vicatim et ostiatim die noctuque non intermisso labore emendicabat, ac quae duabus sportis et ollis recollecta propriis itidem humeris gestaverat, inter pauperes et infirmos, prout cuiusque exigebat necessitas, distribuebat. Cum primum domum perveniebat, invisebat omnes, nec prius in privatam se recipiebat quietem, quam publice aegrotantinm commoditati abunde consuluisset, si quid deesset diligenter exquirens, et, quidquid opus erat, pie et provide subministrans; aegrotis ipse medebatur, illisque assistebat, cibum propriis manibus inferens, sordes

purgans, lectulos versans ac sternens, frigescentes igne, famelicos cibo, nudos vestibus refocillans, moerentes confortans, nauseantes exquisitis condimentis reficiens, omnes denique proprio sinu amplexuque confovens, quasi optaret omnes intra sua viscera recondere. Aucto aegrotantium hospitum ingenti numero, opus inceptum, in Domino confidens, non intermisit, quinimo maius valetudinarium instituere non dubitavit, illudque omni pharmacorum opumque apparatu instructum voluit. Illuc ipse per se et alios, quos interim eiusdem instituti socios admiserat, pauperum et miserorum agmina, et quotquot commiseranda paupertas necessaria febribus reliquisque morbis medicamenta adhibere non sineret, colligere, eosque iisdem pietatis operibus recreare charitate in dies ferventiori continuavit. At quia eximia haec proximorum dilectio non eò solum tendebat ut a languoribus corporis sanarentur, sed potissimum ut animarum salute proficerent, eos salutaribus Ecclesiae sacramentis muniri et refocillari, piisque hortamentis et opportunis sermonibus disponere et confirmare satagebat, avide animarum corporumque incolumitatem anhelans. Nec fervens Ioannis charitas intra limites nosocomii coarctatur, sed ad externos etiam pauperes, honestos praesertim et verccundos, quos secretis eleemosynis sublevabat, et mulieres summâ egestate pressas, quibus, ne propterea in peccandi discrimen traherentur, provide et opportune succurrebat, abunde disfunditur.

§ 5. Quantà autem effundebatur be- Abstinentia et neficentià et misericordià erga pauperes, tantà saeviebat absținentia et asperitate contra se ipsum. Semel in die cibo et quidem parcissimo utebatur, quem sibi eo libentius detrahebat, quo affluentius

distribueret in egenos, impendens virtuti quod subtrahebat voluptati, ut fieret refectio pauperis abstinentia ieiunantis. Erat ei vestis vix ad genu demissa, villosa et apprime rudis, quae simul corpus tegeret et affligeret, et ipså etiam subuculà carens; capite, pedibus, tibiisque denudatis diu noctuque, licet temporum iniuriis semper expositus extremo frigore algeret seu ardenti calore aestuaret, huc illuc, quò pietatis opera eum impellebant, incedebat. Brevis ei lectulus erat, et qui vel nudo solo vix asperitate concederet, brevior adhuc quem in eo carpebat somnus, diuturnis vigiliis multoque interpellatus dolore, carnemque, ut spiritui magis magisque obsequentem redderet, cilicio, ferreà cuspide rigisque seris contextâ, necnon funiculis, vepribus, flagris, aliisque durae verberationis instrumentis domabat. Sic itaque castigans corpus suum et in servitutem redigens, meruit illud integrum et a noxiis delectationibus eo usque custodire, ut castitatis ipsius candor ne suspicionis quidem maculam merito admittere possit.

Cura de aliena

§ 6. Nec proprià virtute contentus, sed imitatus Salvatorem qui venerat vocare peccatores, enixam et indefessam curam adhibuit ut omni conatu carnis concupiscentiam a proximis huiusmodi vitio apprime inquinatis exterminaret. Statis diebus quasi venabundus lupanaria ingrediebatur, ut meretrices a daemonis servitute vindicaret, illas hortationibus, precibus, lacrymisque detrahere studebat ab impudicitiis, ac pro ipsarum conversione Deo enixas preces fundebat; ubi vero ista non proficiebant, aequalem futuro meretricis lucro pecuniam offerebat, ut a flagitiis perpetrandis vel ita se coërcerent. Cumque confideret in Domino, vacua non fuit spes eius, nec labor sine fructu, pluri-

bus ex illis perditis et deviis animabus ad bonam frugem et viam salutis reductis. Nec dissimiles fuerunt eius curae, ut indigentibus mulieribus, honestis viduis praesertim et virginibus, clam alimenta subministraret, oblato ad laborem exercitio, ne otium in pudicitiam honestatemque peccandi ansam iniiceret.

§ 7. Ad obediendi obsequium exper- Obedientia. rectus semper et paratissimus extitit; non solum tenim abnegavit semetipsum ut evangelicae legis praecepta servaret, sed hominum etiam voci obedivit ut acciperet benedictionem a Domino. Quare cum ad certam disciplinae normam suum institutum 2 conformasset, ei, qui ex omnibus erat moderator electus, omnia voluntatis arbitria, omnia mentis suae sensa submiserat, nihil, quod ei non probaretur, amplectens, nihil, quod demandatum ab eo foret, detrectans. Cum in lethalem morbum incidisset, a nobili piàque matrona enixe rogatus, ut pateretur se in eius domum, ubi commodius curari posset, transferri, plane restitit, se ritu pauperum atque ad sanctae normam paupertatis emori omnino velle respondens; interea rei conscius factus archiepiscopus Granatensis, illi in obedientiae legem praecipit ut matronae votis extemplo obsequatur; nihil cunctatus Ioannes, uti obedientiae filius, archiepiscopi mandato venerabundus statim obtemperavit. Quam quidem obedientiae virtutem adeo est amplexus ut non modo superioribus suis obsequenter obediret, verum etiam, si quid pueri ipsi ob Dei amorem iussissent, exequi non detrectaret.

§ 8. Orandi studium divinarumque re- Orationes. rum contemplatio in Ioanne mirifice excelluit. Cum brevissimum esset tem pus quod quieti appendebat, provolutus

- 1 Edit. Main. legit solus (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit institum (R. T.).

in genua, profusis suavissime lacrymis, modo ore supplicans, modo mente contemplans, noctes pene traducebat insomnes. Rosarii exercitium aliaque in B. Virginem pietatis obsequia erant illi in deliciis, ita ut, inter ipsa quae ad pauperum subsidium vel solatium obibat ministeria, non raro totus in preces essus ac in Dei contemplatione defixus videretur. Hinc placuit Altissimo, qui inquirentibus se remunerator est ac mirabilis in sanctis suis, Ioannis ortum, vitam, obitum et quae ipsum obitum subsequuta sunt tempora variis indiciis illustrare.

In eius ortu

§ 9. Ortum quippe fuisse puerum in dor et sonitus sortem Domini sublimiter electum, insuetus splendor super eius domo refulgens, sonitusque aeris campani suâ sponte emissus, ab ipso eius nativitatis instanti non obscure praenunciarunt. Inter divinae charitatis flammas vivere assuetus, terreno absumi non valuit incendio, e quo dexterà Omnipotentis illaesus exivit. Cum enim maximum in regio Granatensi valetudinario excitatum fuisset incendium et universa civitas accurrisset, ut non tam aedificii quam infirmorum consuleret praeservationi advolavit etiam Ioannes, ad officia charitatis semper paratus, ceterisque incendii voracitate detentis, impavidus prosiliit in ignem, huc illuc discurrens, quousque tum infirmos humeris exportatos, tum lectulos e fenestris proiectos, ab igne vendicavit: sed iam in immensum succrescentibus et corpus undequaque ambientibus flammis circumventus, cum per dimidiam horam ab omnium oculis ereptus communi moerore deploraretur, e medio igne redux incolumis, omnes gaudio simul et admiratione complevit, in scholà charitatis edocens segniorem in eum fuisse ignem qui foris usserat, quam qui intus accenderat.

§ 10. Iam vero humanae vitae spa- Obitus pius ot tium feliciter emensum, et tempus re-mirabilis. solutionis suae instans, non minus pius et felix obitus die viii martii anno salutis MDL terminavit. Lecto enim infirmatus decumbens, omnibus Ecclesiae sacramentis ab ipsomet Granatensi praesule rite sancteque refectus, assistentes omnes dimisit, viribusque in extremâ vitae periodo licet destitutus, propriis indutus vestibus, interim e lectulo prosiliens, ac provolutus in genua, manu et corde imaginem Salvatoris crucifixi, quem fervide vivens dilexerat, perstringens, inclinato ad eius pedes capite, obiit in osculo Domini, quem etiam mortuus tenuit nec dimisit, ac in eâdem corporis constitutione ab iisdem assistentibus ad eum paulo post redeuntibus repertus, sex circiter horas quousque inde motus fuisset, mirabiliter perman-

§ 11. Illuc universa civitas Granaten- Funera. sis, rei novitate vulgatà, ut eum sic consistentem et suaveolentem admiraretur, confluxit; eamdemque t et finitimi etiam populi eminentem de sanctitate Ioannis conceptam opinionem eximio funere propalarunt. Optimates subivere feretrum, quod religiosi omnes, confraternitates, totus clerus longâ serie praecedebant; universa vero civitas, etiam cum togatis armatisque rectoribus, aliisque qui advenerant, devoto moerore et luctuosis laudibus sequebantur. Corpus ad ecclesiam Victoriae nuncupatam de latum, ut a confluentis undique multitudinis manibus eriperetur, statim fuit sepulcro reconditum, aliis adhuc precarios globulos feretro admoventibus, aliis frusta arcae, ut tamquam Sancti reliquias asservarent, subripientibus.

sit, odorem mire fragrantem diffundens.

§ 12. Cum Ioannis tamen funere sancti- Mulier contatatis fama non interiit, sed in dies mirabi-peperit.

1 Forsan eademque (R. T.).

liter excrevit gratiis, signis et miraculis, quibus omnipotens Deus venerationem populorum erga suum sidelem servum dignatus est provovere. Mulier ob inversum penitus foetum uteri doloribus premebatur gravissimis, sed baculo' quo vir Dei vivens utebatur contacto, expeditam illico prolem emisit, omni prorsus levata dolore. Eumdem proinde baculum, parturientium laboribus futurum levamen, consulens in posterum sidelium pietas, non sine similium gratiarum impetratione, in ecclesià Corporis Christi asservavit. Febres itidem et vermium affectiones exigua terrae portio a patriâ domo desumpta haud raro disiecit. Sebastiana Gomez crures ulcere putrido, magno, corrosivo et calloso ad octo menses indoluerat, nihilque proficientibus quae applicabantur medicamentis, et prorsus destituta a chirurgo affirmante illud esse insanabile et indigere validioribus diuturnisque medicaminibus. quibus etiam difficillime curari posset, ad Ioannis opes confugit, cui cum voto se devinxisset, nullo adhibito medicamento evasit incolumis. Savina Baptista quatuor annorum puella oculorum e nimio maligni humoris illapsu usum plane perdiderat: haec, cum primum eius genitrix illam, si ad pristinum visum restitueretur, religiosis beati Ioannis insignibus induere spopondit, statim oculorum usum omnino sanum recuperavit. Philippa Araiz quatuor pariter annorum puella ex febri et immoderata per os et nares sanguinis essusione pene animam agebat, sed statim ut exiguum pulveris e domo Ioannis acceptum naribus Philippae admotum fuit, sanguis et vita stetit. Æstuabat acerrimâ febri Beatrix Catebre de Gama pene sexagenaria, sicque mensem exegerat, sensuum omnium, spatio decem et octo dierum,

4 Edit. Main. legit baculi (R. T.).

expers, non sine summo vitae discrimine, desperantibus illius salutem medicis. Cum vix aegrotantis collo portiuncula terrae domûs servi Dei appensa fuisset, illa ad deperditos sensus revocata est, ac deinde absque aliquâ medicamentorum ope convaluit.

§ 13. Quapropter, cum excrescente Praedictae virfamâ sanctitatis huius eximii viri Ioan-et miracula de nis de Deo opportuni processus aucto-fuero. ritate apostolică confecti, hique primum a tribus causarum palatii apostolici auditoribus examinati, et subinde, distinctà eorum per dictos auditores edità relatione, in Congregatione tunc sacris ritibus praepositorum S. R. E. cardinalium per plures sessiones discussi, ac recognitâ illorum validitate virtutes heroicae eiusdem famuli Dei et miracula ab Altissimo per eius intercessionem, ante et post felicem ipsius in Domino obdormitionem patrata, approbata suissent, dictaque Congregatio, bonae memoriae Petro Maria S. Georgii tunc diacono cardinali Burghesio nuncupato referente, unanimiter decrevisset, tuto posse, quandocumque Romano Pontifici placuisset, ad solemnem memorati Ioannis de Deo canonizationem procedi, et interim nuncupari Beatum, missamque et officium de eo celebrari et recitari: piae memoriae Urbanus VIII, praedecessor noster. precibus clarae memoriae Ferdinandi II, tunc Romanorum regis in imperatorem electi, et Philippi IV pariter tunc Hispaniarum regis catholici, et Isabellae eius coniugis, aliorumque principum, necnon tunc existentium maioris et confratrum Congregationis ipsius beati viri Ioannis Dei, sibi super hoc porrectis annuere volens, de supradictorum cardinalium sacris ritibus praepositorum consilio, ut idem Dei famulus in posterum Beatus nuncupari, et de eo ab omnibus dictae eius Congregationis regularibus quotan

nis in die commemorationis eius obitus officium recitari et missa celebrari de communi Confessorum non Pontificum ritu duplici maiori per annum iuxta rubricas breviarii et missalis romani, et quoad missam etiam ab aliis regularibus et saecularibus sacerdotibus ad illorum ecclesiam confluentibus, in civitate vero Granatensi, in ecclesià tamen ubi sacrum illius corpus requiescebat, et in supradicto oppido Montis Maioris Iunioris (Monte Mor il nuovo vulgariter nuncupatur) ubi is Dei servus natus est, in omnibus ecclesiis tam saecularium quam regularium, officium et missa ritu duplici maiori recitari et celebrari valerent, per suas in formå Brevis desuper die xxi septembris mpcxxx expeditas litteras indulserat.

Sub Clemente IX ad discusliae deventum

§ 14. Cumque postmodum, signatâ a sionem relevan recolendae memoriae Clemente Papa IX similiter praedecessore nostro commissione reassumptionis causae canonizationis huius servi Dei in statu et terminis in quibus post illius beatificationem reperiebatur, novae litterae remissoriales pro confectione processuum super iis, quae in urbe Neapoli, Granatae et Madriti supervenerant, expeditae fuissent, et processuum inde confectorum validitate subinde probată, in Congregatione die ix februarii mpclxxv habità. ad discussionem relevantiae deventum fuisset, tandem similis memoriae Innocentius Papa XI, etiam praedecessor noster, auditis dilecti filii nostri, tunc sui, Gasparis tituli S. Mariae Transtyberim, tunc S. Silvestri de Capite presbyteri et cardinalis Carpinei nuncupati relatione et consultorum sententià, ac venerabilium fratrum nostrorum tunc suorum S. R. E. cardinalium iisdem sacris ritibus praepositorum suffragiis, duo ex pluribus miraculis post concessam, ut supra, venerationem a Deo editis in antedictà Con-

gregatione mature discussis, juxta processus, alterum Neapolitanum, alterum Romanum, probaret, primum videlicet instantaneae sanationis Ioannis de Marino cruribus et tibiis impotentis et attracti spatio septennii, et secundum instantaneae sanationis Isabellae Arcelli a bubonibus, peticulis et carbunculis in humeris absque cicatricibus: quibus sic stantibus, et absolutis omnibus quae novissima decreta dicti Urbani praedecessoris exigebant, idem Innocentius praedecessor subinde, nempe die xIII iunii MDCLXXXIX, declaraverat, tuto posse quandocumque procedi ad solemnem praefati B. Ioannis de Deo canonizationem iuxta S. R. E. ritum et sacrorum canonum decreta, illumque cum Deo regnantem in glorià Sanctorum catalogo universali cultu venerandum adiungi.

§ 15. Interim vero eodem Innocentio Preces et sufpraedecessore viam universae carnis in-fragia Alexan-dri VIII pro cagresso, ultimà manu huic canonizationis nonizatione obnegotio nondum admotâ, cum aliae preces dicto Alexandro, praefati Innocentii successori, nostro autem praedecessori, a carissimis in Christo filiis nostris Leopoldo Romanorum rege in imperatorem electo, Carolo Hispaniarum rege catholico, et Petro Lusitaniae et Ioanne Poloniae regibus illustribus, ac denique ab universo eiusdem beati viri religioso coetu porrectae fuissent, ac subinde venerabilis frater noster Flavius episcopus Portuensis S. R. E. cardinalis Chisius nuncupatus, vice venerabilis etiam fratris nostri Alderani episcopi Ostiensis S. R. E. cardinalis Cybo nuncupati praefatae Congregationis praefecti morbo tunc detenti, in consistorio ipsius Alexandri praedecessoris secreto summam processus, suamque et aliorum collegarum suorum dictorum S.R.E. cardinalium sacris ritibus praepositorum sententiam exposuisset, ceterique in eodem consi-

storio praesentes cardinales ei unanimi suffragio adhaesissent; et postea in alio publico consistorio, quo, praeter cardinales praefatos, etiam supradicti patriarchae, archiepiscopi et episcopi in Urbe commorantes, ac dilecti filii Romanae Curiae praelati, ipsiusque Alexandri praedecessoris familiares convenerant, dilectus etiam filius magister Dominicus Taurusius, nostrae, tunc suae, consistorialis anlae advocatus, de vita, virtutibus et miraculis dicti beati Ioannis de Deo dixisset, atque nomine principum et religiosorum praefatorum supplices deprecationes pro eiusdem canonizatione detulisset: dictus Alexander eas deprecationes esfuso cum exultantis animi sensu excepit; et attendens quod Ecclesiae catholicae gloria etiam in numero et excellentia Sanctorum, qui illam illustrarunt, sit reposita, gavisus summopere fuit ab eximiis praedicti et aliorum beatorum virtutibus meritisque in eodem consistorio relatis praestantissimum sibi praeberi argumentum eiusdem Ecclesiae gloriam amplificandi, firmam praesertim in spem adductus fore ut fideles tunc eius supremae custodiae commissi ad tam praeclara sequenda vestigia vehementer excitarentur.

Indictae fuerant poenitentiae.

§ 16. Ut autem difficillimum opus rite conficere valeret, a memoratis fidelibus, iuxta praescriptas iam a se salutares poenitentias, pia ferventiaque nuncupari vota impense in Domino flagitavit, ut supernorum luminum Pater, caligantis humanitatis velo rescisso, divinum beneplacitum, sine praevià cuius intelligentià infirma fuisset quaelibet deliberatio, notum sibi aperte faceret et manifestum. Quin etiam, ad omnes accuratissimi iudicis partes implendas, antequam super re tam magni momenti decerneret, advocavit in consilium praefatos venerabiles fratres nostros, tunc suos,

S. R. E. cardinales, necnon patriarchas, archiepiscopos et episcopos tunc in Urbe commorantes, qui postmodum in consistorio semipublico ad hunc effectum indicto, praesentibus etiam nostris, tunc suis, et Sedis Apostolicae notariis et causarum palatii apostolici auditoribus, ex iis quae ab eo proposita et ex processu relata fuerant, beatum Ioannem de Deo canonizandum esse apertis suffragiis unanimiter censuerunt.

§ 17. Quibus sic peractis, cum nihil Canonizatio B. Ioannis, alioaliud desideraretur eorum quae ex rumque qua-tuor ab Alexansanctorum patrum auctoritate, sacrorum dro VIII celebrata fuit. canonum decretis, praefatae S. R. E. antiquâ consuetudine, ac novorum decretorum praescripto agenda et observanda erant, idem Alexander praedecessor, xvii kalendas novembris anno praeterito mocxc, pontificatus sui II, in sacrosanctâ beati Petri apostolorum principis basilicâ, quò solemni ritu cum venerabilibus fratribus nostris, tunc suis, S. R. E. cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis, episcopis et dilectis filiis dictae Romanae Curiae praelatis, officialibus et familiaribus suis, clero saeculari et regulari, ac maximâ populi frequentia mane convenerat, iteratis primo, secundo et tertio pro canonizationis decreto petitionibus per dilectum filium nostrum, tunc suum, Petrum S. Laurentii in Damaso cardinalem Ottobonum nuncupatum, nomine praefatorum Leopoldi Romanorum regis in imperatorem electi et Caroli Hispaniarum regis catholici, post sacros hymnos, litanias, aliasque preces, et post Spiritus Sancti gratiam rite imploratam, ad honorem sanctissimae et individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et christianae religionis augmentum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Pe-

1 Vocem tertio addimus, ex loc. parall. supra pag. 184 b (R. T.).

tri et Pauli, ac sua, matura deliberatione praehabită, et divină ope saepius imploratâ, ac de praefatorum S.R.E. cardinalium, patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum tunc in Urbe existentium consilio, beatum Ioannem de Deo, una cum beatis Laurentio Iustiniano, Ioanne a Capistrano, Ioanne a S. Facundo et Paschale Baylon, Sanctum esse decrevit et definivit, ac Sanctorum catalogo adscripsit, statuens ab universali Ecclesià quolibet anno die viii martii memoriam ipsius inter sanctos Confessores non Pontifices pià devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Concessa fuit

§ 18. Eàdemque auctoritate omnibus die anniversa-ria indulgentia utriusque sexus christifidelibus vere septem anno-rum et toti poenitentibus et confessis, qui annis dem quadrage singulis, in die festo eiusdem sancti Ioannis, ad sepulchrum, in quo eius corpus requiescit, visitandum accessissent, septem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis aut aliàs quomodolibet debitis poenitentiis misericorditer in Domino relaxavit in formâ Ecclesiae consuetà. Postremo Deum Patrem aeternum, regemque gloriae Christum Dominum Patris sempiterni Filium, et Sanctum Paraclitum Spiritum, unum Deum, unumque Dominum, laudibus et confessionibus veneratus, sacroque hymno Te Deum decantato, peculiari oratione etiam per dicti beati Ioannis merita precatus fuit, atque missae ad altare B. Petri apostoli cum eiusdem beati Ioannis commemoratione a venerabili fratre nostro, tunc suo, Palutio episcopo Sabinensi S. R. E. cardinali de Alteriis nuncupato solemni ritu celebratae interfuit, omnibusque christifidelibus tunc praesentibus plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem concessit. Iustum itaque et aequum idem Alexander xistimabat dare gloriam, honorem et

benedictionem viventi in saecula saeculorum, qui iustum hunc sic deduxit per vias rectas et honestavit in laboribus suis, ut esset sanctus et immaculatus coram ipso, divinâque misericordià illiusque meritis fretus sperabat confidentius, ut idem iustus, qui in hoc mundo cor suum tradiderat ad vigilandum diluculo ad Dominum qui fecerat illum, in conspectu Altissimi pro christianae reipublicae necessitatibus deprecaretur, et flagella divinae iracundiae, quae pro eorum peccatis mortales meruissent, averteret.

§ 19. Ne autem de decreto, definitione Relata omnia adscriptione, statuto, relaxatione, con-clarantur cessione, voluntate, aliisque praemissis, pro eo quod super illis ipsius Alexandri praedecessoris litterae, eius super veniente obitu, consectae non suerant, valeat quomodolibet haesitari: volumus et apostolică auctoritate decernimus, quod decretum, definitio, adscriptio, statutum, relaxatio, concessio, voluntas, aliaque praemissa, a dicto die xvII kalendas novembris suum consequantur effectum, ac si super illis ipsius Alexandri praedecessoris litterae sub datum eiusdem diei confectae fuissent, prout superius enarratur; quodque praesentes litterae, ad probandum plene decretum, definitionem, adscriptionem, statutum, relaxationem, concessionem, voluntatem, aliaque praemissa, ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum

§ 20. Ceterum, quia difficile foret sumptorum. praesentes nostras litteras ad singula loca, ubi opus esset, deferri, volumus ut earum exemplis, etiam impressis, manu publici notarii subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiasticà constitutae munitis, eadem ubique fides adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si essent exhibitae vel ostensae.

requiratur.

t

†

†

Sanctio poe-

§ 21. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrorum voluntatis et decreti infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae MDCXCI, ibidus iulii, pontif. nostri anno 1.

Dat. die 15 iulii 1691, pontif. anno I.

## EGO INNOCENTIUS

CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS.

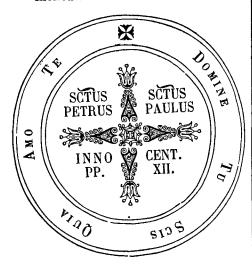

† Ego Alderanus episcopus Ostiensis cardidinalis Cybo.

†

† Ego Iacobus episcopus Tusculanensis cardinalis Franzonus.

† Ego Petrus episcopus Sabinensis cardinalis de Alteriis S.R.E. camerarius.

†

† Ego F. tituli S. Mariae in Via presbyter cardinalis Maidalchinus.

† Ego Carolus tituli S. Laurentii in Lucina presbyter cardinalis Barberinus.

† †

†

†

†

†

†

†

†

†

† Ego Gaspar tituli S. Mariae Transtyberim presbyter cardinalis Carpineus.

† Ego Franciscus tituli S. Matthaei in Merulana presbyter cardinalis Nerlius.

† Ego Hieronymus tituli S. Silvestri in Capite presbyter cardinalis Casanate.

† Ego Galeatius tituli Ss. Quirici et Iulittae presbyter cardinalis Marescottus.

† Ego F. tituli S. Chrysogoni presbyter cardinalis Spada.

† Ego Ioannes Baptista tituli S. Caeciliae presbyter cardinalis Spinula.

† Ego Savus tituli S. Petri in Vincula presbyter cardinalis Millinus.

† Ego Marcus Antonius Barbadicus tituli S. Susannae presbyter cardinalis S. Susannae.

† Ego Ioannes tituli S. Petri in Monteaureo presbyter cardinalis de Gaessen.

† Ego Ioseph Saens tituli S. Balbinae presbyter cardinalis de Aguirre.

† Ego Leander tituli Ss. Nerei et Achillei presbyter cardinalis Colloredus magnus poenitentiarius.

t

† Ego Bandinus tituli S. Thomae in Parione presbyter cardinalis Panciaticus.

† Ego F. tituli S. Clementis presbyter cardinalis de Abdua.

† Ego Tussanus tituli S. Agnetis Extra Moenia presbyter cardinalis de Janson de Fourbin

† Ego Franciscus tituli S. Mariae de Populo presbyter cardinalis Iudice.

† Ego Ioannes Baptista tituli S. Bernardi presbyter cardinalis Costagutus.

t

† Ego Urbanus S. Mariae in Vialata diaconus cardinalis Sacchettus.

† Ego Benedictus S. Agathae diaconus cardinalis Pamphilius.

†

t

† Ego Petrus tituli S. Laurentii in Damaso cardinalis diaconus Ottobonus S.R.E. vicecancellarius.

† Ego Carolus S. Mariae in Cosmedin diaconus cardinalis Bichius.

† Ego Aloysius S. Mariae in Porticu diaconus cardinalis Homodeus.

† Ego Ioannes Franciscus S. Adriani diaconus cardinalis Albanus.

† Ego Laurentius S. M. in Aquiro diaconus cardinalis de Alteriis.

#### V.

Promulgatur canonizatio S. Ioannis a S. Facundo Ordinis eremitarum S. Augustini, una cum indulgentia in cius festo 1.

1 Permissum fuit eius officium et missa a Clemente VIII, die 19 iunii MDCI; Sanctus vero

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Rationi congruit et convenit aequi- Exordium. tati, ut ea, quae Romani Pontificis providà deliberatione ac venerabilium fratrum suorum S.R.E. cardinalium, necnon patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum tunc in Romana Curia commorantium unanimi consilio decreta definita et statuta fuerunt, licet, ipsius superveniente obitu, litterae apostolicae desuper confectae non fuerint, suum debitum consequantur effectum.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda- Qua de causa hic beatus Santionis Alexander Papa VIII, praedecessor etorum albo noster, più secum consideratione per-rit ab Aloxan-dro VIII. pendens, quod gloriosus in maiestate suâ unigenitus Æterni Patris filius Christus dominus et redemptor noster, qui omnes homines vult salvos fieri, et veniens in hunc mundum pacem evangelizavit, e caelorum summitate prospiciens conditionis humanae dignitatem, satis nunquam deploratâ miseriâ, cui primi parentis culpa dedit initium, deformatam, criminumque tenebris obscuratam, ineffabili semper dispositione providit ut suis apte temporibus exurgerent viri sanctitate conspicui, qui hominibus senescente mundo in peiora ruentibus adiutrices manus porrigerent et gliscentium vitiorum spinas de Ecclesiae vineà evellerent, ac tamquam lucernae inter effusas peccatorum tenebras viam ad caelestem patriam commonstrarent; et hinc, dum Hispania, partim mahumetanae perfidiae et saracenae tyrannidis pertinacibus adhuc reliquiis occupata, partim frigescente charitate praepotentibus ac pluribus dirae praesertim simultatis vitiis languebat oppressa, ad

declaratus fuit ab Alexandro VIII, die 16 octobris MDCXC, pontif. I. Alias canonizationes vide in constitutione antecedenti et sequenti.

illuminandas obtenebratas peccatorum mentes eosque revocandos ad viam salutis et pacis, Ioannis de S. Facundo nuncupati spiritum suscitavit, qui in tempore iracundiae factus reconciliatio, ac aemulatus charismata meliora, ore simul et opere doceret quantà erga Deum aestuaret charitate, quantâ in proximum dilectione, quantoque contra vitia et dissidia afficeretur odio, factus contra ea declamator acerrimus: iustum proinde idem Alexander praedecessor ratus, ut eximium hunc virum virtutibus et miraculis praeclarum, quem coronâ expressâ signo sanctitatis Dominus redimiverat in caelis, sanctorum etiam laureà coronaret in terris, operi iamdiu pertractatae canonizationis ultimam manum admovit, servatis tamen servandis, et praeviis legitimis processibus, quorum summam, iuxta memorati praedecessoris praeordinationem, ad perpetuam rei memoriam et christifidelium aedificationem, hisce apostolicis litteris duximus recensendam ut sequitur.

Eine nalivitas et puoritia.

§ 2. In oppido S. Facundi, vulgariter Sahagun nuncupati, eâque Hispaniae parte quae vergit ad septentrionem, prope dioecesim Legionensem, post diuturnam matris sterilitatem, piis parentum precibus impetratus Ioannes circa annum reparatae salutis MCDXXX natus est. Ut vero sortitus erat animam bonam, pie a parentibus educatus, coepit ab ipsâ pueritià non obscura dare futurae sanctitatis indicia. Praeventus enim a Domino in benedictionibus dulcedinis, et inde puerilia pertaesus, ac de pace condiscipulorum sollicitus, quae ad concordiam, bonos mores, pietatem, ceterasque virtutes conferebant, illis proponebat, eiusque zelo succensus, qui linguas infantium facit esse discrtas, ubi vel locus vel saxum prominens occurrebat, mirâ supra aetatem facundià concionabatur,

innocenti praesignans tyrocinio quantus quamque proficuus praeco altissimae veritatis esset futurus.

- § 3. Ætate et virtute adolescens, hu-Adolescentia. manioribus litteris, philosophiae et theologiae, multoque magis pietati operam dedit apud monachos Ss. Facundi et Primitivi. Interim vero ordinatus in clericum, beneficio, cui cura animarum imminebat, per vicarium, donec ad presbyteratum promoveretur, regendo, patre adnitente praeponitur. At evangelicum documentum boni pastoris cognoscentis oves suas et ab illis cogniti reformidans, atque inde anxius tum de ovibus non pastoris sed mercenarii custodiae, quamvis temporaliter, creditis, tum de fructibus non suae sed interpositae personae labore partis, illibatam conscientiam, cuius stimulis angebatur, non prius quam eodem beneficio dimisso pristinae tranquillitati restituit.
- § 4. Emenso studiorum curriculo in- Plora arguter episcopi Burgensis familiares adsci-tis erga proxitus, eà enituit morum honestate, praeclarâque indolis specie, ut apud ipsum intimam nactus benevolentiam et gratià valens, pro omnibus, praesertim pro pauperibus ad suum pastorem contugientibus, non inutilis intercessor existeret. Sacris insignitus ordinibus, a memorato episcopo amplo ecclesiae Burgensis canonicatu donatus, post aurum non abiit, nec speravit in pecunià et

ris, sed manum suam inopi libe raliter aperiens et palmas suas exten dens ad pauperem, uti fidelis dispensa. tor et prudens uberes dicti canonicatus et aliorum beneficiorum fructus dispersit, dedit pauperibus, ut iustitia eius maneret in saeculum saeculi.

§ 5. Nec tamen hic substitit ardens eius Deo placendi et serviendi desiderium; sed, ut proprium electorum est ire de virtute in virtutem, ad altiora

respiciens, et Christum propter Christum non propter sua quaerens, familiari, quo apud praefatum episcopum Burgensem fungebatur, ministerio, canonicatui et beneficiis omnibus abrenuncians, solisque eleemosynis pro missae sacrificio ad sui sustentationem contentus, ferventius orationi et attentius sacrorum librorum lectioni animum adiunxit; et ne sibi solum, sed aliis viveret, coepit verbum Dei magno auditorum concursu parique profectu in eâdem Burgensi cicitate annunciare.

Studium pa-

§ 6. Irrepserat tunc Salmanticae summa et impunis peccandi licentia, adeoque exarserant potissime inter nobiles intestina odia et pertinacia dissidia, ut inde civitas, in efferatas factiones scissa, maxima animorum acerbitate caediumque frequentià saeviret, quando aeterna maiestas charitatem servi sui, ut illuc tamquam pacis angelus pergeret, excitavit. Piis ibi operibus et verbi Dei praedicationi prae viribus et utiliter plurium annorum spatio addictus, nihil timuit, nihil recusavit, nihil omisit, ut animas, peccatorum coeno eruens, Deo lucrifaceret, et civiles flammas rore pietatis et imbre praedicationis extingueret.

Ingressus in religione sancti ea progressus.

§ 7. Sed ut Dei virtus in infirmitate Augustini et in Ioannis magis eluceret, gravi calculorum morbo corripitur, a quo cum non posset nisi extremo et ancipiti sectionis remedio medicorum iudicio liberari, in eo, qui sanat omnes infirmitates, confisus, votum vovit religiosae vitae institutum capessendi, si ab eodem gravi morbo graviorique sectionis discrimine ad maiorem Dei gloriam convaluisset. Exaudivit Dominus deprecationem servi sui, qui, pristinae restitutus sanitati, reddidit Altissimo vota sua in religione eremitarum sancti Augustini, selecto Salmanticensi conventu, ubi regularis disciplinae striction observantia vigebat.

§ 8. Annum agens probationis, licet aetate provectus, gradu baccalaureus, ordine sacerdos, tantà enituit humilitate, modestià et obedientià, ut tamquam lucerna supra candelabrum luceret omnibus qui in domo erant; tyrocinium quippe religionis virtus veterana praecesserat. Emissâ professione, per arduas regularis perfectionis semitas, abnegando semetipsum, iactoque profundo fundamento humilitatis, in sublime virtutum consurrexit, et exinde animarum zelo magis exardens, ac proptera omnia sustinens, in Deo, qui perennis charitas est, mansit et Deus in eo.

Inimicitias

§ 9. Superseminaverat interea humani generis inimicus plura et peiora vitiorum et recrudescentium dissidiorum zizania, ad quae eradicanda e claustro revocatur Ioannes, qui, religionis loricâ et Dei virtute praecinctus, pietatis ac pacis inimicos sic in Domino adorsus est et persequutus, ut non converteretur donec deficerent. Apostolico spiritu insurgebat in scelera, et fervido simul ac facundo charitatis impetu sic vehebatur in odia, ut surdae alioquin pacificis consiliis aures et indurata inveteratis peccatis et simultatibus pectora non possent resistere sapientiae et spiritui qui loquebatur per os eius. Hinc, ut civium discordias evelleret, aliquorum magis pertinacium odia in seipsum convertit, dum illis vitia exprobrabat, prout Spiritus Sanctus dabat eloqui. At nullis iniuriis revocatus, nullis periculis vel minis territus unquam potuit a sancto opere dimoveri; sed potius persequutionem patiens propter iustitiam, animo semper invicto, nunquam fuit promptior quam inter discrimina, nunquam fortior quam inter adversitates. Si tamen aliquando divinum verbum seminavit in lacrymis, uberes etiam manipulos plurium animarum Deo reconciliatarum in exultatione messuit. Cum iis, qui odio habebant pacem, erat pacificus, et evangelici samaritani instar, sauciarum animarum misericordià motus, easdem opportune modò compungebat vino acris comminationis divini iudicii, modò fovebat oleo sperandae remissionis peccati. Non e suggestu solum, sed in privatis colloquiis peccatores ad poenitentiam et discordes revocavit ad pacem. Naturâ mitis, aspectu iucundus, eloquio suavis, audientium conciliabat affectus, extinguebat odia, arcebat vindictas, felix mediator pacis, potens intercessor veniae, strenuusque Salmanticensium dissidiorum dissipator et sedator. Nec mirum, quia, divino magisterio instructus, ad aram sacris operans, de iis, quae ad animarum salutem et dissidentium pacem anniuncianda erant, ab ipso Christo Domino erudiebatur.

In audiendis confessionibus assiduus.

§ 10. Muneri concionandi ministerium addebat sacramenti Poenitentiae, ut qui ab acceptà iustificationis gratià per peccatum exciderant, Deo reconciliarentur. Impiger operarius in vineà Domini audiendis confessionibus poenitentium, qui famà sanctitatis et experientià charitatis allecti ad eum iugiter confluebant, naviter et proficue incumbebat, alios dulci sermone recreans, alios suavi simul et gravi correctione ad contritionem excitans, et a recidivis lapsibus praemuniens, gnarusque restitutionem rei alienae esse actum iustitiae ad salutem necessarium, suspensà interim absolutione, confitentes ad illam peragendam non verbis solum, sed opportunis factis coadiuvabat.

Reliqua amoris in proximum argumenta.

§ 11. Eodem charitatis impulsu frequenter consolabatur afflictos, invisebat aegrotos, et quaesitis eleemosynis inopiam pauperum sublevabat; felix perditarum animarum venator, prostitutarum mulierum, quas concionibus, cohortatio-

nibus, precibus et quaesitis similiter opibus a daemonis servitute redemptas, victimas ab impudicitiis purificatas offerebat Deo in holocaustum acceptabile.

§ 12. Nec secundum dumtaxat ex Ardens amor duobus mandatis, in quibus universa lex in Deum. pendet et prophetae, dilectionis nimirum erga proximum, sideliter servavit, sed multo magis primum et maximum ardentis amoris, quo ferebatur in Deum ex toto corde suo, in totă animă suâ et in totà mente suà. Hinc in saeculo voluntariae paupertatis studio pinguia beneficia ecclesiastica dimisit; effusus in preces, in Dei meditatione defixus, et operibus pietatis addictus, a mundo eiusque illecebris segregatus vivebat: in claustro autem trium votorum exactissimus culter, ac virtutum praefulgens exemplar, et quasi caelestem vitam agens, corpus suum hostiam viventem et animam sanctam Deo placentem semper exhibuit; et tamen in hac innocentiâ vitae et cordis simplicitate singulis diebus non semel salutari poenitentiae sacramento magis purificari concupivit, quasi cum Psalmista ad Dominum incessanter clamaret: Amplius lava me.

§ 13. Cum igitur immaculatus ambulasset in lege Domini, et toto corde ex-titudinis. quisivisset eum, meruit singulari charismate caelestis beatitudinis suavitatem in hac vità praelibare. Eo enim fidei et charitatis ardore rapiebatur in Deum in augustissimo missae sacrificio, ut, caeli gaudia praegustans, Christum Dominum sole splendidiorem et lucidiora stellis vulnera exhibentem intueretur, vivis e fontibus Salvatoris hauriens in gaudio fluenta vitae et arcana caeli mysteria; unde ab altare post longum temporis intervallum divelli vix poterat, quotidianà discens experientià, quam suavis esset Dominus, eius mirâ dulcedine superfusus, quia tunc demum plene

Praelibavit

satiaretur in glorià Dei: cuius eximii et perfecti doni descendentis a Patre luminum, praeter plurimos testes et historicos omni fide dignos, relator et praedicator extitit S. Thomas de Villanova, qui post obitum S. Ioannis in eàdem religione et praesulatu Valentino suaves virtutum omnium odores essudit.

Obitus.

§ 14. Postremo, cum bonum certamen certavisset, cursum consummavisset, fidem servavisset, sacramentis Ecclesiae effuso cordis affectu receptis, properans ad coronam iustitiae, die xi iunii anno reparatae salutis mcdexxix pie sancteque obdormivit in Domino, qui fidelem servum suum miraculis ad eius intercessionem patratis clarificavit.

A Paulo III commissa fuit rum procesaum.

§ 15. Famâ igitur sanctitatis, quae eo confectio novo-vivente invaluerat, post obitum in dies excrescente, piae memoriae Paulus Papa III, etiam praedecessor noster, praevio examine processuum annis MCDLXXXVIII et moxxy ordinarià auctoritate factorum, per suas in formâ Breviş expeditas litteras die xxII maii MDXLII confectionem novorum processuum super puritate fidei, sanctitate vitae, et miraculis B. Ioannis delegavit. Quibus absolutis, et postmodum iussu recolendae memoriae Clementis Papae VIII, pariter praedecessoris nostri, primum per Hieronymum Pamphilium et Ioannem Garziam Millinum, tunc causarum palatii apostolici auditores, deinde per bonae memoriae Caesarem tituli Ss. Nerei et Achillei Baronium, Silvium tituli S. Salvatoris in Lauro Antonianum, et Robertum tituli S. Mariae in Vià Bellarminum nuncupatos S. R. E. presbyteros cardinales, ex quibus Antonianus vitae et miraculorum relationem exaravit, et demum ad eorumdem cardinalium relationem in Congregatione cardinalium sacris ritibus praepositorum diligenter recognitis et examinatis: idem Clemens praedecessor, |

piis clarac memoriae Philippi III Hispaniarum regis catholici, ac collegii maximi S. Bartholomaei, necnon prioris et fratrum conventus S. Augustini Salmaticensis, ac provincialis et fratrum eiusdem Ordinis provinciae Castellae precibus benigne annuens, de supradictorum cardinalium sacris ritibus praepositorum voto, ut in ecclesià S. Augustini Salmanticae, ubi corpus eiusdem beati Ioannis etiam tunc requiescebat et summâ veneratione asservabatur, officium et missa de communi Confessoris non Pontificis singulis annis postridie eius obitum, nempe die xui iunii, ob festivitatem S. Barnabae antecedenti die xi cadentem, libere et licite celebrari posset, similibus in formâ Brevis litteris die xix iunii moci datis indulsit, et huiusmodi indultum idem Clemens praedecessor prius ad universum Ordinem fratrum eremitarum sancti Augustini et quascumque domos et ecclesias tam fratrum quam monialium eiusdem Ordinis ubique locorum, et postmodum ad omnes ecclesias tum clericorum saecularium, tum cuiusvis Ordinis regularium Salmanticae, et oppidorum de Sahagun, seu de S. Facundo, patriae servi Dei, necnon Ceae, patriae eius genitricis, aliis in eâdem formâ Brevis litteris sub diebus xvoctobris et xxiv novembris anni mocili. demum felicis recordationis Innocentius Papa X etiam praedecessor noster, decreto memoratae Congregationis Rituum approbato, die xiv februarii anni MDCXLVII ad omnes ecclesias civitatis et dioecesis Burgensis extenderunt et ampliarunt.

§ 16. Magisque interim famà sanctitatis et miraculorum percrebrescente, edito a Congreet in vim specialis commissionis ab eius-permissum fuit dem recordationis Paulo Papa V pariter a Clemente IX praedecessore nostro signatae, confectis cultum.

de annis mocxxIII et mocxXIII binis novis

1 Praeposit. de nos addimus (R. T.).

processibus remissorialibus et compulsorialibus in praefatis civitate Salmanticae et oppido de S. Facundo, cum supervenerint notoria decreta similis recordationis Urbani Papae VIII etiam praedecessoris nostri, signata postmodum fuit a memorato Innocentio X praedecessore commissio reassumptionis causae in statu et terminis, in quibus reperiebatur, eaque directa praefatae cardinalium sacris ritibus praepositorum Congregationi; quae, attentis dictis litteris in formâ Brevis praefati Clementis praedecessoris super concessione et extensionibus respective indulti officium et missam celebrandi, die xxvII iunii MDCLI, ad relationem bonae memoriae Iulii tunc tituli S. Susannae presbyteri cardinalis Sacchetti nuncupati, declaravit constare, cultum beato Ioanni exhibitum fusse et tunc exhiberi vigore dictorum indultorum apostolicorum, et p opterea huiusmodi casum inter excepios in decretis ab eodem Urbano praedecessore super non cultu editis comprehendi. Cumque, in eorumdem decretorum exequutionem, ex praefatis prioribus processibus ante indultam venerationem peractis plene constitisset de puritate fidei, sanctitate vitae et virtutibus requisitis ad solemnem canonizationem, quorum relatio, olim, ut praefertur, commissa cardinalibus Baronio, Antoniano et Bellarmino, et a dicto cardinali Antoniano subscripta, exhibita fuit una cum summario testium et actorum desuper confecto, memorata Congregatio cardinalium sacris ritibus praepositorum die xxi iulii anni mdclxviii, eiusdem memoriae Petro tituli S. Callisti presbytero cardinali Vidono nuncupato referente, censuit procedendum esse ad ea quae post venerationem supervenerant, si placuisset piae memoriae Clementi Papae IX, etiam praedecessori nostro, qui, factà prius praedictorum relatione, eâdem die benigne annuit.

§ 17. Quare in Congregatione coram Probata reeiusdem memoriae Clemente Papa X si-ritate duorom militer praedecessore nostro habità die acongregatione vili martii anni MDCLXXII, ad relationem definium fuit praefati cardinalis Vidoni discusso dubio nem. de iis quae post indultam beato Ioanni venerationem supervenerant, idem Clemens X praedecessor, consultoribus prius auditis, de venerabilium fratrum nostrorum, tunc suorum, S. R. E. cardinalium iisdem sacris ritibus praepositorum consilio, decrevit ex dictis posterioribus processibus in 'eâdem sacrâ Congregatione die xxv septembris anni mdclxiii examinatis et approbatis constare de eorum relevantià, nempe continuatione famae sanctitatis, devotionis populorum et miraculorum, et percrebrescentià cultus et venerationis, ac, ex octo inter plura selectis, duo miracula concludentissime probata esse declaravit: primum scilicet Elisabethae Gomez de la Roccha, quae, cum cancro in mammilla sinistra per sesquiannum inveterato, et in molem insignem aucto, et altero subtus brachium in latere sinistro prope cor, medicorum iudicio insanabilibus, laborasset, post accessum ad sepulcrum eiusdem Beati, illiusque invocationem, necnon post confessionem sacramentalem et susceptionem SS. Eucharistiae ac impositionem habitus illius super mammillam, mane sequenti, iteratâ Beati invocatione, sana et incolumis a praedictis cancris et acutis quibus afficiebatur doloribus, absque ullo signo seu vestigio praedictae infirmitatis, comperta est: et quartum Emmanuelis de Castello gibbosi per triennium ex rupturâ spinae dorsi ob lapsum e scalà dum erat novennis; qui, cum propterea cogeretur curvatus medio corpore manibus super genua appositis et cum adiutorio substentaculi sic ince-

ad canonizatio-

dere ut se erigere volens cum impetu procideret, ductus a matre ad sepulcrum Beati ut novendialibus precibus incumberet, illuc ingressus, ab ingentibus quos patiebatur doloribus et ab incurvatione sanus evasit, consolidatis nimirum vertebris disruptis, cruribusque sic corroboratis, ut domum maternam veloci gressu redierit, substentaculum in altum gerens, ac demum etiam a gibbositate convaluit, postquam denuo a matre in capellam Beati ductus Evangelium in fine missae lectum audivit, permanente tamen osse elevato, ubi prius erat gibbosus: quapropter eadem Congregatio, audito prins in voce et in scriptis fidei promotore, et accersitis denuo consultoribus, communi omnium voto censuit, eumdem Clementem X praedecessorem, quandocumque sibi visum fuisset, posse ad solemnem eiusdem beati Ioannis de S. Facundo canonizationem iuxta S. R. E. ritum et sacrorum canonum decreta cum Deo regnantem definire, atque universali Ecclesiae colendum et venerandum proponere

Preces et suffuere pro cano-nizatione.

§ 18. Verum, praedefunctis interim fiaria Alexandro VIII oblata eodem Clemente X ac similis memoriae Innocentio Papa XI etiam praedecessoribus nostris, solemni adhuc canonizatione non expletà, cum aliae preces memorato Alexandro praedecessori a carissimo in Christo filio nostro Carolo II Ilispaniarum rege catholico, necnon a pluribus venerabilibus fratribus nostris. tune suis, eius nationis episcopis, ac dilectis fliis universo S. Augustini Ordine, ac pluribus eiusdem nationis civitatibus fuissent humiliter porrectae, ac subinde venerabilis frater noster, tunc suus, Flavius episcopus Portuensis S. R. E. cardinalis Chisius nuncupatus, vice venerabilis fratris nostri, tunc sui, Alderani cpiscopi Ostiensis eiusdem S. R. E. cardinalis Cybo nuncupati praesatae Congregationis praefecti morbo tunc detenti, in consistorio ipsius Alexandri praedecessoris secreto summam processus, suamque et aliorum collegarum suorum dictae S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum sententiam exposuisset, ceterisque in eorum consistorio praesentes cardinales ei unanimi suffragio adhaesissent; et postea in alio publico consistorio, quo, praeter cardinales praefatos, etiam supradicti patriarchae, archiepiscopi et episcopi in Urbe commorantes, et dilecti filii Romanae Curiae praelati, ipsiusque Alexandri praedecessoris familiares convenerant, dilectus etiam filius Ioannes Franciscus Fagnanus, nostrae, tunc suae, consistorialis aulae advocatus, de vità, virtutibus et miraculis dicti beati Ioannis de S. Facundo dixisset, ac nomine regis, episcoporum, civitatum et Ordinis praefatorum supplices deprecationes pro eiusdem canonizatione detulisset: idem Alexander praedecessor eiusmodi deprecationes libenter excepit, quibus Sanctorum albo adscribendus sibi proponebatur impiger contentionum sedator, ut, aestuantibus undique saeculi huius tot privatarum simultatum et esseratorum bellorum fluctibus atque procellis, ad eius praesidium conversi fideles, pacem et concordiam exposcentes, firmam tranquillitatis stationem, tum in viâ buius vitae, tum in caelesti Hierusalem quae est beata pacis visio, felicissime consequerentur.

§ 19. Antequam tamen ad rei tam Pia opera indicta fuere et gravis deliberationem procederet, ora-indulgentia contionibus, ieiuniis, aliisque piis operibus publice indictis, et concessà ad hoc fidelibus indulgentia, divinae voluntatis beneplacitum, sine praeviâ cuius intelligentià infirma fuisset quaelibet deliberatio, explorare sategit. Ac ad omnes accuratissimi iudicis partes explendas, exquisivit primum sententias praefatorum

venerabilium fratrum nostrorum, tunc suorum, dictae S R. E. cardinalium, necnon patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum tunc in Urbe commorantium, qui in consistorio semipublico ad hunc effectum postmodum habito, praesentibus etiam nostris, tunc suis, et Sedis Apostolicae notariis et causarum palatii apostolici auditoribus, ex iis quae ab eo proposita et relata fuerunt, beatum Ioannem de S. Facundo canonizandum esse unanimibus suffragiis aperte decreverunt. Unde gaudens ex animo, huiusmodi canonizationem in magnam Dei gloriam splendidumque Ecclesiae catholicae decus cessuram esse, aperte intellexit, ac xvi tunc decurrentis mensis octobris diem praeclarae huiusmodi solemnitati designans, perspectam eorumdem pietatem ad perseverandum in effundendis ad Dominum infallibilis veritatis enixis precibus impense hortatus fuit, ut, ipso inspirante, praestantissimo huic negotio supremam rite manum imponere posset.

Caaonizatio beati loannis

An. C. 1691

§ 20. His peractis, cum nihil aliud cum alias qua desideraretur eorum quae ex sanctorum xandro celebra- patrum auctoritate, sacrorum canonum decretis, praefatae S. R. E. consuetudine, ac novorum decretorum praescripto agenda et observanda erant, idem Alexander praedecessor praedictà designatà die xvi octobris anni praeteriti MDCAC, pontificatus sui 11, in sacrosanctà beati Petri apostolorum principis basilicà, quò solemni ritu cum venerabilibus fratribus nostris, tunc suis, eiusdem S. R. E. cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis et episcopis, et dilectis filiis dictae Romanae Curiae praelatis, officialibus et familiaribus suis, clero saeculari et regulari, ac maxima populi frequentià mane convenerat, iteratis primo, secundo et tertio pro canonizationis decreto in-

tunc suum, Petrum S. Laurentii in Damaso cardinalem Ottobonum nuncupatum, nomine memorati carissimi in Chri sto filii nostri Caroli II Hispaniarum regis catholici, post sacros hymnos, litanias, aliasque preces, et post Spiritus Sancti gratiam rite imploratam, ad honorem sanctissimae et individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et christianae religionis augmentum, auct ritate Domini nostri Iesu Christi et beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac suâ, maturâ deliberatione praehabitâ, et divina ope saepius implorata, ac de praefatorum S. R. E. cardinalium, patriarcharum, archiepiscoporum, episcoporum tunc in Urbe existentium consilio. beatum Ioannem de S. Facundo, ună cum beatis Laurentio Iustiniano, Ioanne a Capistrano, Ioanne de Deo et Paschali Baylon, Sanctum esse decrevit et desinivit, ac Sanctorum catalogo adscripsit, statuens ab Ecclesià universali quolibet anno die eiusdem festo memoriam ipsius inter sanctos Confessores non Pontifices pià devotione recoli debere. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

§ 21. Eâdemque auctoritate omnibus utriusque sexus christifidelibus vere poe-rum et totidem nitentibus et confessis, qui annis singu-in eius fosto lis in die festo eiusdem sancti Ioannis ad sepulchrum, in quo eius corpus requiescit, visitandum accessissent, septem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis aut aliàs quomodolibet debitis poenitentiis, misericorditer in Domino relaxavit in formà Ecclesiae consuetà.

§ 22. Quibus peractis, Deum Patrem Alia indulgenatia in 195a die aeternum, regemque gloriae Christum canoniza lonis. Dominum Patris sempiternum Filium, et Sanctum Paraclitum Spiritum, unum Deum unumque Dominum, laudibus et confessionibus veneratus, sacroque hymno Te Deum solemniter decantato. stantiis per dilectum filium nostrum, peculiari oratione etiam per dicti Ioan-

Indulgentia septem

Declaratur

nis merita precatus fuit, atque missae ad altare beati Petri apostoli cum eiusdem beati Ioannis commemoratione a venerabili fratre nostro, tunc suo, Palutio episcopo Sabinensi S. R. E. cardinali de Alteriis nuncupato solemni ritu celebratae interfuit, omnibusque christifidelibus tunc praesentibus plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem concessit.

§ 23. Ne autem de decreto, definitione,

verissima esse adscriptione, statuto, relaxatione, concessione. aliisque praemissis, ex eo quod super illis ipsius Alexandri praedecessoris litterae, eius superveniente obitu, confectae non fuerant, valeat quomodolibet haesitari: volumus et apostolică auctoritate decernimus, quod decretum, definitio, adscriptio, statutum, relaxatio, concessio. aliaque praemissa a dictă die xvi octobris suum consequantur effectum, ac si super illis ipsius Alexandri praedecessoris litterae sub

Fides transumptorum.

requiratur.

§ 24. Ceterum, quia difficile foret praesentes nostras litteras ad singula loca, ubi opus esset, deferri, volumus ut earum exemplis, etiam impressis, manu publici notarii subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate constitutae munitis, eadem ubique fides adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si essent exhibitae vel ostensae.

datum eiusdem diei confectae fuissent, prout superius enarratur; quodque praesentes litterae, ad probandum plene decretum¹, definitionem, adscriptionem,

statutum, relaxationem, concessionem,

aliaque praemissa, ubique sufficiant, nec

ad id probationis alterius adminiculum

Sanctio posnalis.

§ 25. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrorum<sup>2</sup> voluntatis et decreti infringere, vel ei ausu teme-

- 1 Edit. Main. legit decreto (R. T.).
- 2 Semper ed. Main. legit nostrorum (R. T.).

rario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae MDCXCI, idibus iulii, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 15 iulii 1691 pontif. anno I.

## EGO INNOCENTIUS

CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS.

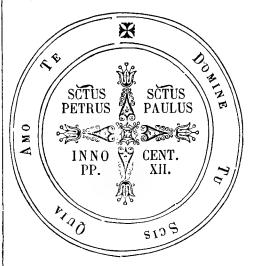

- † Ego Alderanus episcopus Ostiensis cardinalis Cybo.
- † Ego Flavius episcopus Portuensis cardinalis Chisius.
- † Ego Iacobus episcopus Tusculanus cardinalis Franzonus.
- † Ego Petrus episcopus Sabinensis cardinalis de Alteriis S. R. E. camerarius.

†

†

†

- † Ego F. tituli S. Mariae in Via presbyter cardinali Maidalchinus.
- † Ego Carolus tituli S. Laurentii in Lucina presbyter cardinalis Barberinus.

† Ego Nicolaus tituli S. Calixti presbyter cardinalis Acciaiolus.

†

t

- † Ego Gaspar tituli S. Mariae Transtyberim presbyter cardinalis Carpineus.
- † Ego Caesar tituli SS. Trinitatis in Monte Pincio presbyter cardinalis d'Estrées.

†

- † Ego Franciscus tituli S. Matthaei in Merulana presbyter cardinalis Nerlius.
- † Ego Hieronymus tituli S. Silvestri in Capite presbyter cardinalis Casanate.
- † Ego Galeatius tituli Ss. Quirici et Iulittae presbyter cardinalis Marescottus.
- † Ego Fabritius tituli S. Chrysogoni presbyter cardinalis Spada.
- † Ego pater Thomas Hovardus tituli S. Mariae super Minervam presbyter cardinalis de Norfolcia.
- † Ego Ioannes Baptista tituli S. Caeciliae presbyter cardinalis Spinula.
- † Ego Savus tituli S. Petri in Vincula presbyter cardinalis Millinus.
- † Ego Fr. Laurentius basilicae Duodecim Apostolorum presbyter cardinalis de Laurea.
- † Ego Iacobus tituli S. Mariae in Aracaeli presbyter cardinalis de Angelis.

†

- † Ego Ioannes tituli S. Petri in Monte aureo presbyter cardinalis de Gaessen.
- † Ego P. M. tituli S. Marcelli presbyter cardinalis Petruccius.

† †

- † Ego Ioseph Saens tituli S. Balbinae presbyter cardinalis de Aguirre.
- † Ego Leander tituli Ss. Nerei et Achillei presbyter cardinalis Colloredus magnus poenitentiarius.

- † Ego F. tituli Ss. Ioannis et Pauli presbyter cardinalis Carafa.
- † Ego Bandinus tituli S. Thomae in Parione presbyter cardinalis Panciaticus.
- † Ego F. tituli S. Clementis presbyter cardinalis de Abdua.
- † Ego Tussanus tituli S. Agnetis Extra Moenia presbyter cardinalis de Janson de Fourbin.
- † Ego Ioannes Baptista tituli S. Laurentii in Pane et Perna presbyter cardinalis Rubinus.
- † Ego Ioannes Baptista tituli S. Bernardi presbyter cardinalis Costagutus.

† Ego Flavius Ss. Cosmae et Damiani diaconus cardinalis Astallius. †

† Ego Petrus tituli S. Laurentii in Damaso cardinalis diaconus Ottobonus S. R. E. vicecancellarius.

- † Ego Carolus S. Mariae in Cosmedin diaconus cardinalis Bichius.
- † Ego Aloysius S. Mariae in Porticu diaconus cardinalis Homodeus.
- † Ego Ioannes Franciscus S. Adriani diaconus cardinalis Albanus.
- † Ego Franciscus S. Angeli in Foro Piscium cardinalis Barberinus.
- † Ego Laurentius S. Mariae in Aquiro diaconus cardinalis de Alteriis.

VI.

Promulgatur canonizatio S. Paschalis Baylon Ordinis Minorum Discalceatorum, una cum indutgentia in eius festo 1

> Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Rationi congruit et convenit aequitati, ut ea, quae Romani Pontificis providà deliberatione ac venerabilium fratrum suorum S. R. E. cardinalium, necnon patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum, tunc in Romanà Curià commorantium, unanimi consilio decreta, definita et statuta suerunt, licet ipsius superveniente obitu litterae apostolicae desuper confectae non fuerint, suum debitum consequantur effectum.

Hir Sanctus ab Alexandro VIII si. Sanctorum

- § 1. Dudum siquidem felicis recordaoptimis de cau-tionis Alexander Papa VIII praedecessor atho adscriptus noster, pià secum meditatione considerans, quod unigenitus Dei filius, splendor gloriae et figura substantiae Patris, qui pro lapsi medelà hominis in utero Virginis caro factus semetipsum exinanivit, obediens usque ad mortem, mortem autem crucis, ut genus humanum tam ineffabili excitatum exemplo per humilitatis semitas secum ad aeternae gloriae exaltaret consortium, haud raro infirma, ignobilia et contemptibilia mundi eligit, ut fortia quaeque confundat et non glorietur omnis caro in conspectu eius, ac propterea paupertatem divitiis, ignobilitatem nobilitati, et simplicis animi demissionem elationi cogitantium sublimia praeponens, sapientiam et gloriam huius saeculi eiusque principum despicit, humili spiritu et sincero cordis delectatus affectu; inter alios autem ex huiusmodi conditione selectos, quibus
  - 1 Beatus declaratus fuit a Paulo V, die 29 octobris MDCXVIII, sanctus vero ab Alexandro VIII, die xvi octobris mdcxc, pontif. 1. Alias canonizationes vide in constitutione praecedenti, et in Clementis XI constit. edit. MDCCXII, die 21 maii, pontif. x11.

Ecclesiam suam, quam humilitate vult crescere, fecundavit, anteacto saeculo praestantissimum exaltatae humilitatis exemplar erexit in suo fideli servo Paschale Baylon, laico seu converso expresse professo Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià Discalceatorum nuncupatorum, quem humilibus genere et loco natum, custodiendisque ovibus addictum, sustulit de gregibus ovium, et de post foetantes accepit, implevitque spiritu sapientiae et intellectus, ut, quem suscitarat de terrà inopem, collocaret in caelo cum principibus populi sui: quibus de rebus certior factus idem Alexander praedecessor, ex processibus diligenti inquisitione confectis et sedulà discussione examinatis, ex quibus de illius vitae sanctitate et miraculis ad eius intercessionem patratis evidenter constare percepit, beatum virum Sanctorum albo solemniter adscripsit, animo ex tunc revolvens huiusmodi vitae, miraculorum et actorum summam catholicae Ecclesiae notam facere; quod cum ipse, morte praeventus, non expleverit, nos qui divinà disponente clementià in eius locum successimus, huiusmodi seriem ex memoratis processibus breviter desumptam, in hunc, qui sequitur, modum, ad perpetuam rei memoriam, duximus enarrandam.

- § 2. Anno a partu Virginis MDXL, sa- Eius nativitas cro recurrente festo Pentecostes, natus est Dei servus in oppido Turris Formosae dioecesis Seguntinae in regno Aragoniae, ex catholicis sed pauperibus parentibus, ablutusque fuit aquâ baptismatis, et procedente tempore sacro chrismate.
- § 3. A teneris annis insigne futurae sanctitatis specimen dedit, dum adhuc puer quascumque mundi illecebras, et innoxios etiam eius aetatis et conditionis ludos et exercitationes aspernabatur. Abiens post vestigia gregum, quorum custodiae paterna iham inopia de-

stinaverat, sedulo satagebat, ne illae alienis agris vel pascuis damnum aliquod inferrent. Virtutum cultor eximius orationi, abstinentiae, pudicitiae, et silentio deditus, a iuramentis, mendaciis, detractionibus ac vanis et otiosis verbis penitus abstinebat, ac socios ad odium peccati, Deique religionem et amorem, ac in Deiparam pietatem, qua verbo, qua exemplo, suaviter excitabat, adcout omnes tantae innocentiae et singularium virtutum admirationes i iam tum praeviderent magnos huius servi Dei futuros in sanctitate progressus, quem in aetate puerili adeo innocentem vitam agere dignoscebant.

Adolescentia.

§ 4. Simplex, rectus et timens Deum, aetate simul et virtutibus crescebat Paschalis; humilitate, charitate, modestià, morumque suavitate sic eorum, qui ipsum noverant, conciliabat affectus, ut sancta monita et consilia libenter excipientes, et ipsum diligerent, ac in eiusdem conversatione magnopere delectarentur. Id quod praesertim accidit praediviti cuidam eius hero, qui, prole carens, eumdem adoptare, et suorum bonorum haeredem designaverat instituere. Sed gnarus Paschalis, quod quicumque spiritu Dei aguntur, ii sunt filii Dei, accipientes spiritum adoptionis, in quo clamant Abba pater, adoptivam heri filiationem ac haereditatem despexit, sperans tum se beatius fore filium et haeredem Dei cohaeredemque Christi, cum paupertate, humilitate, suique corporis mortificatione Christo ipsi compateretur.

Ingreditur re-

- § 5. Ardore itaque religiosi instituti, quod paupertate et observantià praestaret, ab incunte actate succensus, circa annum salutis MDLXIV voti compos efficitur, ex pastore ovium in gregem Domini adscitus sub regulà S. Franci-
  - 1 Forsan admiratione (R. T.).

sci Strictioris Observantiae in provincià S. Ioannis Baptistae regni Valentiae, ubi, summo fervore et gaudio, habitu Minorum Discalceatorum suscepto, riteque emisså regulari professione, iis cumulatus virtutibus statim apparuit, et disciplina religionis instructus in illis ita profecit, ut, tamquam lucerna ardens, iis, qui in domo Dei et religioso consortio vivebant, praesulgeret.

- § 6. Sancti institutoris sui exemplo Humilitas. pauper et humilis, volens excelsam fabricam virtutum construere, de fundamento prius cogitavit humilitatis, qua in abiectissimis conventus officiis sese libenter exercuit, et si quando ab illis propter vitae sanctitatem vel aetatem iussu superiorum retrahebatur, supplices humilesque preces non intermittebat, donec eorumdem exercitio simul cum aliis laicis et iuvenibus fratribus restitueretur. Sui contemptor eximius quidquam in propriam laudem neque audire voluit, neque retulit. In loquelà, incessu, vultu, oculis, omnique actionum genere profundam ostendebat humilitatem; quin de se ipso adeo demisse et vilissime sentiebat, ut, cum praeclarae vir sanctitatis haberetur, ipse tamen nullis se praeditum meritis, magnum peccatorem reputaret et affirmaret. Rogatus ut manus imponeret super aegros pristinae se valitudini per eius merita restituendos fore sperantes, summâ animi demissione se comiter excusabat, donec vel obedientiae praecepto compulsus, vel postulantium precibus motus, cos signo crucis aliquando obsignaret, frequentius vero suaderet iisdem ut suâ se manu signarent, quo reddi corporis sanitatem et robur in crucis virtute perciperent.
- § 7. Paupertatis non in saeculo so- Paupertas. lum, sed etiam in religione amantissimus, eiusdem sancti institutoris imita-

tor egregius, unicà tantum induebatur tunică, eâque asperâ, angustâ, abiectissimâ, multisque frustis refectâ, ratusque supervacaneum esse munditiem in cilicio quaerere, eadem femoralia, destructa prorsus et lacera, ac quibus poterat fragmentis resarcta, ad decem et octo annos pertulit.

Asperitas et castitas.

§ 8. Nec carnis mortificationem in solà et extrinsecà indumenti asperitate continuit, sed eamdem, ne unquam noxie moliretur in spiritum, continuâ maceravit inedià et perenni afflictatione subegit 1 Parcissimo eius cibo frequens succedebat in pane et aquà ieiunium, et quotidiano eius victui necessaria rigide subtrahens, alendo servabat pauperi. Plerumque vino abstinens, nigriora et duriora panis fragmenta, ac deteriora et ab aliis fratribus derelicta edulia, quando poterat, sibi diligebat. Nudam humum aut rudes tabulas pellibus superimpositis aliquando stratus pro lecto habebat, frustumque ligneum vel saxum pro pulvinari, ibique iacens, vel parieti innixus, brevissimum carpebat somnum, reliquâ nocte orationi datà. Nudis incedebat pedibus, etiam longum vel arduum iter agens. Duris flagellationibus, variis et asperrimis ciliciis, ferreaque catenà bis terque circumductà corpus dilanians, illud in adeo districtam servitutem redegit, ut in eo spiritus pacifice dominaretur, nihilque vel minimum tum in saeculo, tum in claustro usus fuerit peragere vel dicere, quod ipsius castitatem unquam offenderet vel adumbraret.

Obedieutia et zelus catholicae 6dei.

§ 9. Religiosis pauperatis et castitatis virtutibus indivisibilem earum comitem obedientiam adiunxit, quam ita exacte, ita studiose colendam suscepit, ut totus a superiorum nutibus pendens, ne quid minimum unquam petens vel 1 Edit. Main. legit subtegit (R. T.).

desiderans, omnia licet dura et ardua ab illis demandata reverenti semper gaudio susceperit et alacri promptitudine impleverit. Praesertim vero religiosae obedientiae, cuius studio exardebat, simul ac catholicae fidei, cuius zelo flagrabat, insigne praebuit experimentum. cum, a superioribus iussus longum et asperum iter per terras plerumque haeresis labe faedatas peragere, iussa capessere cunctatus non est, eaque hilaritate, qua iniunctum emensus est iter. contumelias, probra, minas et lapidationes ab haereticis, catholicae religioni, praesertim regularium Ordini, apprime infensis, patienter et fortiter pertulit, illorumque impie de fide sentientium audaciam retundens, publice et palam catholicam doctrinam et fidem professus est, a quibus persequutionibus et angustiis licet Dei misericordià tandem evaserit, defuit tamen ei potius martyrium, quam ipse martyrio.

§ 10. Nullam pene diu noctuque labi orationes. sinebat horam, qua non esset in preces essus, seu mente elevatus in Deum. Quidquid temporis sibi ex obedientiae praescripto muneribus, proximorum saluti, brevisque somni tormento potius quam quieti supererat, totum id orationi et contemplationi ubique impendebat, et Dei praesentiam in ipsis exterioribus actibus non oblitus, jugi cum attentione et internà oratione venerabatur. Pervigil semper nocte intempestà nocturnis horis aderat, et quamvis perpetuis laboribus atque afflictationibus fatigatus et pene fractus, nonnisi post auroram revertebatur in cellulam, toto eo tempore in choro vel ecclesià inter meditandi delicias traducto.

§ 11. Zelator animarum quas allo- Cura de alienà quebatur, ad compunctionem et expiationem peccatorum, Deique et virtutum amorem mirâ disponebat dulcedine,

doctrinam christianam docebat ignaros, religiosos ad perfectionem suavi excitabat eloquio, corda antiquis odiis ad vindictam accensa, et aliorum pietate vel auctoritate praestantium suasionibus inflexibilia, paucis verbis sedabat, et veniae intercessionem ad pacem et meliorem frugem revocabat.

Scientia infusa.

§ 12. Hinc Altissimus, qui sapientiam praebet diligentibus se, iusto huic, quem deducebat per vias rectas, absconditos sapientibus et prudentibus huius saeculi sapientiae et scientiae suae thesauros caelitus revelavit. Homo enim litterarum plane rudis, nulloque mortalium magistro<sup>2</sup> eruditus, adeo excelso scientiae dono meruit illustrari, ut altissima catholicae fidei mysteria de Trinitate, Incarnatione, Praedestinatione, Gloria Caelesti, SS. Eucharistiae Sacramento et alia huiusmodi, necnon difficillimos Sacrae Scripturae sensus, etiam disputando, caelesti sublimitate tractaret, parique dilucidatione explicaret arduas quaestiones a doctissimis etiam theologis propositas, quos tamen non tenebat admiratio quomodo a litteras sciret cum non didicisset, quia in eo infusae divinitus scientiae donum ad evidentiam dignoscebant,

Prophetia.

§ 13. Prophetico etiam spiritu afflatus, nonnulla futura, et praesertim aegrotis integram valetudinem, sanis infirmitatem, sibique et aliis mortem praedixit.

Obitus.

§ 14. Traducto itaque et consummato sanctae vitae curriculo per arduas poenitentiae et aliarum virtutum semitas, quibus per Dei gratiam regno caelorum vim inferre illudque violentus rapere studebat, post gloriosa mundi huius certamina sacramentis Ecclesiae rite sancteque munitus, die xvII maii

- 1 Potius lege intercessione (R. T.).
- 2 Legerem magisterio (R. T.).
- 3 Edit. Main. legit quoquomodo (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XX.

anni moxcu, qua praedixerat horâ, in conventu oppidi Villae Regalis, Dertusensis dioecesis, in regno Valentiae, beato fine quievit; quique ab infantia spiritu semper vixit, spiritu et ambulavit, ac desideria carnis non perfecit, eodem illapsi olim super apostolis Spiritus Sancti recurrente die, quo natus fuerat in terris, meruit aeternum triumphaturus renasci et in caelis.

§ 15. Statim ac beati viri obitum Exequiae cum fama vulgavit, ad illius venerationem mira undique populorum multitudo confluxit, quae antiquam sanctitatis opinionem, eo vivente excitatam, etiam in eius cadavere confirmari mirata fuit, dum istud, licet exanime, quo fervidus, quem in vità habuerat, erga Eucharistiae Sacramentum demonstraretur affectus, visum est in illius elevatione oculos aperire, mox et in depositione occludere; quod pariter in elevatione et depositione calicis renovavit.

- § 16. Piae multitudinis obsequio et Tumoros et devotae aegrotantium spei opus fuit triduanâ cadaveris expositione indulgeri: nec eam spem fefellit eventus, liquore quodam ex eius vultu et collo tunc temporis manante, quo aliqui perliniti integram sanitatem receperunt. Inter quos Catharina Simonis pluribus affecta<sup>1</sup> tumoribus, iisque, uno excepto, perforatis, ac medicorum et chirurgi iudicio post biennalem curationem insanabilibus, huiusmodi delibuta liquore, ab omni morbo et tumoribus, cicatrice dumtaxat remanente, illico convaluit: id quod omni vel cicatricis abolito vestigio obtigit etiam Ursulae Mascarellae, eodem liquore perunctis inveteratis femorum ulceribus quibus excruciata fuerat, post triennales medelas incassum semper adhibitas.
  - § 17. Ex iis etiam, qui, expositum ca- Membrorum, usum restituit.
  - 1 Edit. Main. legit effecta (R. T.).

daver deosculantes, servi Dei opem intimà devotione implorarunt, Baptista Cabillin et Isabella Cano prorsus attracti, ille crure, et sic claudus ut sine fulcimento non valeret incedere, ista brachio et manu per sesquiannum ut eius sanationem chirurgi iam desperassent, ad eorumdem membrorum pristinum robur et usum, ac si nunquam laesa fuissent, repente revocantur.

Os fractum et Inxatum composuit.

§ 18. Ioanna Dominica cum sexagesimum tertium aetatis suae annum ageret, ex alto delapsa, talem ossis sacri fracturam et alterius ossis in femore luxationem passa fuerat, ut genua flectere et sine fulcimentis incedere prorsus nequiret; sed quinto aegritudinis suae anno adhuc insepulti servi Dei manum ubertim fluentibus lacrymis osculata, illiusque intercessionem ex corde deprecata, cum se fulcimentis niteretur attollere, repente vehementi dolore, os fractum consolidari et luxatum sensit reponi, statimque expedite et sine ullis fulcimentis ambulavit, et incolumis effecta est.

Membris motom et sensum reddidit.

§ 19. Caecilia Sorli in altero corporis latere septemdecim mensibus fuerat eà correpta paralysi, ut inibi nullus prorsus motus vel sensus carnis, a qua, pungenti ferro tentatà, nec sanguis exibat, remansisset, brachio et crure pendentibus, manu attractâ, digitis immobiliter aduncis, carneque eiusdem lateris adeo consumptâ, ut solam et siccam pellem ossibus superinductam haberet, meritis beati Paschalis in spem salutis erecta, ad eius sepulcrum curavit afferri, statimque ac singulis membris laesis applicabatur catena, qua Dei servus in vità praecingebatur, sensus, motus, robur, caro, incessus et pristina salus redibant, donec Caecilia, ingenti perfusa gaudio, citato per ecclesiam gradu exsiliens discurrit.

§ 20. Ob quoddam sanguinis proflu- Duplicis senvium, nec pupillae nec ulla earum ve-usum concessit. stigia remanserant Michaëli Gabaldo, qui a sexto aetatis mense ad septimum annum vitam duxerat non caecitate solum, sed superveniente surdidate deplorabilem; emisso per afflictam matrem voto sepulcrum beati Paschalis adeundi, eiusque ope ferventius invocatà, e vestigio puer videns et audiens ad illam festivus occurrit, perfectumque utriusque sensus usum iugiter exinde retinuit.

§ 21. Extremâ unctione iam delibutus, Lethalem moret desperantibus salutem medicis, agebat animam Petrus Gil, qui magnis febribus, vomitibus, aliisque accidentibus, septem vel octo mensium spatio, fuerat afflictatus, gravissimum exhalans foetorem, corruptis prae morbi gravitate visceribus, vix maestissima uxor votum invisendi beati Paschalis sepulcrum et parata funeri deferendi emiserat, cum vir nullà morà surrexit incolumis et uxore comite votum emissum persolvit.

§ 22 Famâ igitur sanctitatis B. Paschalis, miraculis et gratiis ad eius in-tus fuit cum ofvocationem et intercessionem obtentis, die xvII mail. in dies percrebrescente, post varias probationes ordinarià auctoritate receptas, supervenit delegatio apostolica; cuius vigore confectis quinque processibus, iisque primum a tribus causarum palatii apostolici auditoribus, qui accuratam et distinctam edidere relationem, et postmodum in Congregationem tunc sacris ritibus praepositorum cardinalium, bonae memoriae Roberto tituli S. Mariae in Vià, dum vivebat, presbytero cardinali Bellarmino nuncupato referente, diligenter examinatis et mature discussis, piae memoriae Paulus PP. V., etiam praedecessor noster, humilibus supplicationibus universi Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia Discalceatorum nuncu-

beatus declara.

patorum, clarae memoriae Philippi III, tunc in humanis agentis Hispaniarum regis catholici, bonae memoriae Francisci cardinalis Lermae nuncupati, et totius regni Valentiae procerum inclinatus, de eorumdem sacris ritibus praepositorum cardinalium consilio, ut prae fatus Dei servus in posterum beatus nuncupari, atque de eo singulis annis die xvii maii, qua obdormivit in Domino, a fratribus eiusdem Ordinis in regno Valentiae commorantibus tamquam de Confessore non Pontifice juxta rubricas breviarii et missalis romani officium recitari et missa celebrari, necnon in ecclesià fratrum eiusdem Ordinis oppidi Villae Regalis in eodem regno Valentiae existentis, ubi eius corpus requiescere asserebatur, ab omnibus presbyteris tam saecularibus quam regularibus missa similiter celebrari libere et licite valeret, apostolicà auctoritate per suas in formà Brevis die xxix octobris anni mpcxviii desuper expeditas litteras concessit et indulsit, et huiusmodi indultum per similes in formâ Brevis litteras die x februarii anni mocxx ad omnes utriusque sexus religiosos dicti Ordinis Minorum regularis Observantiae, in regnis Castellae et Aragoniae commorantes, pari auctoritate ampliavit et extendit, atque ut in Villae Regalis, ubi eiusdem beati Paschalis corpus requiescere, et Turris Formosae, ubi idem beatus natus ac educatus asserebatur, oppidis praedictis, ab omnibus utriusque sexus regularibus, ac etiam presbyteris et clericis saecularibus, de eodem beato Paschali iuxta rubricas breviarii et missalis romani huiusmodi de communi Confessoris non Pontificis officium recitari et missa celebrari respective valeret, eâdem auctoritate concessit pariter et indulsit.

Probata veri-§ 23. Reassumptâ postmodum in statu [

et terminis causa in vim specialis com-tate duorum mimissionis manu recolendae memoriae boatificationem Innocentii Papae X similiter praedeces patratorum a Glemente X desoris nostri signatae, post novos pro-eedi posse ad cessus interpolatis temporibus confectos (eadem Congregatio sacris ritibus praepositorum S. R. E. cardinalium'), ut de cultu beato Paschali auctoritate apostolicâ in vim praefati indulti eiusdem Pauli praedecessoris exhibito et de validitate processuum huiusmodi super iis quae post indultam beatificationem supervenerunt rite confectorum satis constitit, tandem in Congregatione die xxvII septembris anni mocexxiii habita coram eiusdem memoriae Clemente Papa X etiam praedecessore nostro, discussis plerisque miraculis, quae Deus, qui facit mirabilia magna solus, intercessione servi sui dignatus est operari, duo et sane celebriora ad relationem bonae memoriae Camilli tituli S. Eusebii, dum vixit, presbyteri<sup>2</sup> cardinalis de Maximis nuncupati, ex unanimi consultorum sententià et praesatorum sacris iisdem ritibus praepositorum cardinalium suffragio, uti omnibus probationis calculis absoluta, comprobata fuerunt: primum nempe Francisci de Bargas, cui index sinistrae manus, securis ictu ita praecisus ut vix cutis particulae cohaereret, statim consolidatis ossibus, nervis et cute omnino validus restitutus est: et quartum Dominici Perez agricolae, qui, ope Beati imploratâ, ad primum ligonis ictum, ex aridiori terrae situ perennis et nunquam vel excrescentis vel deficientis aquae fontem exilire obtinuit, quo publica loci et armentorum calamitas fuit reparata. Quare peractis omnibus, quae felicis recordationis Urbani Papae VIII, similiter praedecessoris nostri, decreta exigebant, idem Cle-

- 1 Comma istud suspensum manet (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit presbyter (R. T.).

canonizationem.

mens praedecessor, accitis iterum consultoribus, eorum unanimem sententiam et cardinalium praefatorum suffragia probavit, posse videlicet quandocumque tuto deveniri ad solemnem memorati B. Paschalis canonizationem iuxta ritum S.R.E. et sacrorum canonum instituta, eumque definiri cum Deo regnantem in glorià Sanctorum, et eorum catalogo adscriptum, toti Ecclesiae colendum proponi.

Preces et suffragia pro cano Dizatione.

§ 24. Interim vero eodem Clemente et similis recordationis Innocentio Papa XI etiam praedecessoribus nostris viam universae carnis ingressis, ultimâ manu huic canonizationis negotio nondum admotà, cum aliae preces memorato Alexandro praedecessori a carissimis in Christo filiis nostris Leopoldo Romanorum rege in imperatorem electo et Carolo Hispaniarum rege catholico porrectae fuissent, et subinde venerabilis frater noster, tunc suus, Flavius episcopus Portuensis S. R. E. cardinalis Chisius nuncupatus, vice venerabilis etiam fratris nostri, tunc sui, Alderani episcopi Ostiensis eiusdem S. R. E. cardinalis Cwbo nuncupati praefatae Congregationis praesecti morbo tunc detenti, in consistorio ipsius Alexandri praedecessoris secreto summam processûs, suamque et aliorum collegarum suorum dictae S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum sententiam exposuisset, ceterique in eodem consistorio praesentes cardinales ei unanimi suffragio adhaesissent, et postea in alio publico consistorio, quo, praeter cardinales praefatos, etiam patriarchae, archiepiscopi et episcopi in Urbe commorantes, ac dilecti filii Romanae Curiae praelati, ipsiusque Alexandri praedecessoris familiares convenerant, dilectus etiam filius Alexander Casalius,

1 Edit. Main. legit et pro ei (R. T.).

nostrae, tunc suae, consistorialis aulae advocatus, de vitâ, virtutibus et miraculis dicti B. Paschalis dixisset, atque praefatorum Romanorum regis in imperatorem electi et Hispaniarum regis catholici et universi Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia nomine supplices preces pro eiusdem canonizatione detulisset, dictus Alexander praedecessor huiusmodi preces essus cum exultantis animi sensu excepit, et attendens quod ad Ecclesiae catholicae gloriam etiam numerus et excellentia Sanctorum, qui illam illustrarunt, pertineat, gavisus summopere fuit ab eximiis praedicti et aliorum Beatorum virtutibus meritisque in eodem consistorio relatis praestantissimum sibi praeberi argumentum eiusdem Ecclesiae gloriam amplificandi, firmam praesertim in spem adductus fore ut fideles tunc eius supremae custodiae commissi ad tam praeclara sequenda vestigia vehementer excitarentur.

§ 25. Ut autem difficillimum opus Indictae suprite conficere valeret, a memoratis fi-plicationes. delibus, iuxta praescriptas iam a se salutares poenitentias, pia serventiaque nuncupari vota impense in Domino flagitavit, ut supernorum luminum pater. caligantis humanitatis velo rescisso, divinum beneplacitum, sine praevià cuius intelligentià infirma fuisset quaelibet deliberatio, sibi ostenderet. Quin etiam ad omnes accuratissimi iudicis partes implendas, antequam super re tam magni momenti decerneret, advocavit in consilium praefatos venerabiles fratres nostros, tunc suos, dictae S. R. E. cardinales, necnon patriarchas, archiepiscopos et episcopos tunc in Urbe commorantes, qui postmodum in consistorio semipublico ad hunc effectum indicto, praesentibus etiam nostris, tunc suis, et

1 Edit. Main, legit frequentique (R. T.).

Sedis Apostolicae notariis et causarum palatii apostolici auditoribus, ex eis quae ab eo proposita et ex processu relata fuerant, B. Paschalem canonizandum esse apertis suffragiis unanimiter censuerunt.

Canon zatio dicti sanctı cum Alexandro VIII

§ 26. Cum itaque nil aliud desideraallis quatuor ab retur eorum, quae ex sanctorum pacelebrata fuit. trum auctoritate, sacrorum canonum decretis, praefatae S.R.E. antiquà consuetudine, ac decretorum eiusdem Urbani praedecessoris praescripto agenda et observanda erant, idem Alexander praedecessor, adveniente praedestinatâ die xvi octobris anno praeterito mocxc, pontificatus sui 1, in sacrosanctà B. Petri apostolorum principis basilicâ, quó solemni ritu cum venerabilibus fratribus nostris, tunc suis, eiusdem S. R. E. cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis et episcopis, ac dilectis filiis dictae Romanae Curiae praelatis, officialibus et familiaribus suis, clero saeculari et regulari, et maxima populi frequentia mane convenerat, iteratis primo, secundo et tertio pro canonizationis decreto petitionibus per dilectum filium nostrum, tunc suum, Petrum S. Laurentii in Damaso cardinalem Ottobonum nuncupatum nomine praefatorum Leopoldi Romanorum regis in imperatorem electi et Caroli Hispaniarum regis catholici, post sacros hymnos, litanias, aliasque preces, et post Spiritus Sancti gratiam rite imploratam, ad honorem sanctissimae et individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et christianae religionis augmentum, auctoritate domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac suâ, matura deliberatione praehabità et divinà ope saepius imploratà, ac de praefatorum eiusdem S. R. E. cardinalium, patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum tunc in Urbe existentium

consilio, B. Paschalem Baylon, una cum beatis Laurentio Iustiniano, Ioanne a Capistrano, Ioanne de S. Facundo et Ioanne de Deo, Sanctum esse decrevit et definivit, ac Sanctorum catalogo adscripsit, statuens ab Ecclesiâ universali quolibet anno die xvII maii, qua obdormivit in Domino, memoriam ipsius inter sanctos confessores recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

§ 27. Quibus peractis, Deum patrem Indolgentia plenaria in 1984 aeternum, regemque gloriae Christum die canonizatio-Dominum Patris sempiternum filium, ptem annorum et totidem quaac sanctum Paraclitum Spiritum, unum dragenarum in eius festo con-Deum, unumque Dominum, laudibus et cossa. confessionibus veneratus, sacroque hymno Te Deum solemniter decantato, peculiari oratione, etiam per dicti beati Paschalis merita precatus fuit, atque missae ad altari B. Petri apostoli cum eiusdem B. Paschalis commemoratione a venerabili fratre nostro, tunc suo, Palutio episcopo Sabinensi eiusdem S.R.E. cardinali de Alteriis nuncupato solemni ritu celebratae interfuit, omnibusque christisidelibus tunc praesentibus plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem concessit. Visitantibus autem quotannis in praefato die festo eiusdem B. Paschalis sepulcrum, in quo eius corpus requiescit, septem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis aut aliàs quomodolibet debitis poenitentiis misericorditer in Domino relaxavit in formâ Ecclesiae consuetâ.

§ 28. Ne autem de decreto, defini- Relata omnia tione, adscriptione, statuto, concessione, rissima ab Pourelaxatione, aliisque praemissis, ex eo quod super illis ipsius Alexandri praedecessoris litterae, eius superveniente obitu, confectae non fuerant, valeat quomodolibet haesitari: volumus et apostolică auctoritate decernimus, quod

decretum, definitio', adscriptio, statutum, concessio, relaxatio, aliaque praemissa, a dictà die xvi octobris anni mocke suum consequantur effectum, ac si super illis ipsius Alexandri praedecessoris litterae sub datum eiusdem diei confectae fuissent, prout superius enarratur: quodque praesentes litterae ad probandum plene decretum, definitionem, adscriptionem, statutum, concessionem, relaxationem, aliaque praemissa ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur.

Clausulae

§ 29. Ceterum, quia difficile foret praesentes nostras litteras ad singula loca, ubi opus esset, deferri, volumus ut earum exemplis, etiam impressis, manu publici notarii subscriptis et sigillo personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem ubique fides adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si essent exhibitae vel ostensae.

Sanctio poenalis.

§ 30. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum<sup>2</sup> voluntatis et decreti infringere, eique ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae MDCXCI, idibus iulii pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 15 iulii 1691, pontif. anno I.

# EGO INNOCENTIUS

CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS.

- † Ego Galeatius tituli Ss. Quirici et Iulittae presbyter cardinalis Marescottus.
- † Ego Alderanus episcopus Ostiensis cardinalis Cybo.
  - 1 Male edit. Main. legit definito (R. T.).
  - 2 Aptius lege nostrorum (R. T.).

† Ego Flavius episcopus Portuensis cardinalis Chisius.

† Ego Iacobus episcopus Tusculanus cardinalis Franzonus.

† Ego Petrus episcopus Sabinensis cardinalis de Alteriis S.R.E. camerarius.

† Ego F. tituli S. Mariae in Via presbyter cardinalis Maidalchinus.

† Ego Carolus tituli S. Laurentii in Lucina presbyter cardinalis Barberinus.

† Ego Nicolaus tituli S. Calixti presbyter cardinalis Acciaiolus.

† Ego Gaspar tituli S. Mariae Transtyberim presbyter cardinalis Carpineus.

† Ego Caesar tituli SS. Trinitatis in Monte Pincio presbyter cardinalis d'Estrèes.

† Ego Franciscus tituli S. Matthaei in Merulana presbyter cardinalis Nerlius.

† Ego Hieronymus tituli S. Silvestri in Capite presbyter cardinalis Casanate.

† Ego F. tituli S. Chrysogoni presbyter cardinalis Spada.

† Ego pater Thomas Hovardus tituli S. Mariae super Minervam presbyter cardinalis de Norfolcia.

† Ego Ioannes Baptista tituli S. Caeciliae presbyter cardinalis Spinula.

† Ego Savus tituli S. Petri in Vincula presbyter cardinalis Millinus.

† Ego F. Laurentius basilicae XII Apostolorum presbyter cardinalis de Laurea.

† Ego Iacobus tituli S. Mariae in Aracaeli presbyter cardinalis De Angelis.

† † †

†

†

†

† Ego Ioannes tituli S. Petri in Monteaureo presbyter cardinalis de Gaessen.

† Ego P. M. tituli S. Marcelli presbyter cardinalis Petruccius.

t

† Ego Ioseph Saens tituli S. Balbinae presbyter cardinalis de Aguirre.

† Ego Leander tituli Ss. Nerei et Achillei presbyter cardinalis Colloredus magnus poenitentiarius.

† Ego F. tituli Ss. Ioannis et Pauli presbyter cardinalis Carafa.

+ Ego Bandinus tituli S. Thomae in Parione presbyter cardinalis Panciaticus.

† Ego F. tituli S. Clementis presbyter cardinalis de Abdua.

† Ego Tussanus tituli S. Agnetis extra moenia presbyter cardinalis de Janson de Fourbin.

† Ego Ioannes Baptista tituli S. Laurentii in Pane et Perna presbyter cardinalis Rubinus.

† Ego Ioannes Baptista tituli S. Bernardi presbyter cardinalis Costagutus.

t

† Ego Flavius Ss. Cosmae et Damiani diaconus cardinalis Astallius.

t

+ Ego Petrus tituli S. Laurentii in Damaso cardinalis diaconus Ottobonus S. R. E. vicecancellarius.

† Ego Carolus S. Mariae in Cosmedin diaconus cardinalis Bichius.

† Ego Aloysius S. Mariae in Porticu diaconus cardinalis Homodeus.

† Ego Ioannes Franciscus S. Adriani diaconus cardinalis Albanus.

† Ego Laurentius S. Mariae in Aquiro diaconus cardinalis de Alteriis.

† Ego Franciscus S. Angeli in Foro Piscium cardinalis Barberinus.

#### VII.

Statuitur ut dieta intermedia Congregationis monachorum Cassinensium celebretur post biennium a capitulo'.

### Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Alias, postquam felicis recordatio- Ab Ionocennis Innocentius Papa XI praedecessor no-pitulum genester, ad evitandas expensas ac itinerum ta deferminata incommoda quibus Congregatio Cassi-nio in triennensis Ordinis sancti Benedicti eiusque monasteria et personae propter nimium frequentes capitulorum generalium et dietarum intermediarum celebrationes gravabantur, per quasdam suas in simili formà Brevis die ix septembris MDCLXXX expeditas litteras, ut in posterum tam capitulum generale quam dieta intermedia praesatae Congregationis nonnisi de triennio in triennium, ab inde proximo futuro capitulo generali. quod tertià dominicà post Pascha Resurrectionis dominicae anni tunc proxime venturi moglxxxi celebrandum eråt, incipiendo, celebraretur, ita scilicet ut dieta huiusmodi octodecim mensibus post celebrationem cuiuscumque capituli generalis pro rebus et negotiis, quibus interea consulendum fuisset, ante tamen festum Circumcisionis Domini immediate sequens, et non aliter, haberi deberet. statuerat et ordinaverat; idem Innocen-

1 De huiusmodi dieta et capitulo vide Innocentii XI const. editam MDCLXXX, die 9 septembris, pontif. IV.

tius praedecessor nonnullas declarationes ad regulam eiusdem S. Benedicti ac constitutiones dictae Congregationis, in quibus id ipsum inter cetera decretum fuerat, apostolicà auctoritate confirmavit et approbavit, prout' in ipsius Innocentii praedecessoris litteris itidem in formâ Brevis die xxII novembris MDCLXXX desuper emanatis, quarum et praedictarum eiusdem Innocentii praedecessoris litterarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volumus, uberius continetur.

Causa husus Constitutionis.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius procurator generalis praefatae Congregationis Cassinensis nobis nuper exponi fecit, capitulum generale dictae Congregationis novissime, nempe mense aprilis MDCXC, Perusiae celebratum, tempus hyemale pro dietae intermediae praefatae celebratione visitatoribus, qui eidem dietae interesse, nec non abbatibus ac monachis qui ab uno ad aliud monasterium tunc temporis transmigrare debent, valde incommodum adverterit, adeoque dicto procuratori generali mandaverat<sup>2</sup>, ut ab hac Sanctà Sede decerni curaret, quod in posterum dieta supradicta duobus annis post celebrationem capituli generalis, nempe tertià dominicâ post Pascha Resurrectionis dominicae celebrari posset: nobis propterea idem procurator generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Statutum praedictum de diebreennio.

- § 3. Nos igitur, specialem ipsi procuia in quolibet ratori generali gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomo-
  - 1 Vocem prout nos addimus (R. T.).
  - 2 Aptius lege mandaverit (R. T.).

dolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ut de cetero dieta intermedia praefatae Congregationis Cassinensis duobus annis post celebrationem cuiuscumque capituli generalis. nempe tertià dominicà post Pascha Resurrectionis dominicae, a proxime venturo anno mocxcii incipiendo, atque ita perpetuis futuris temporibus continuando, et non aliter, haberi debeat, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, statuimus et ordinamus.

litteras et in eis contenta quaecumque semper firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac abi illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter obser-

vari, sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum

et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus praesatis Inno- Contrariorum centii praedecessoris litteris, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Congregationis et Ordinis praefatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis

1 Praeposit. ab nos addimus (R. T.).

§ 4. Decernentes easdem praesentes Clausulae.

Confirmatur.

INNOCENTIUS XII PP.

habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII iulii mpexci, pontificatus nostri anno i. Dat. die 28 iulii 1691, pontif. anno I.

#### VIII.

Confirmatur decretum contra donationes ac remissiones post rem iudicatam bonorum fabricae S. Petri.

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Praedictum

§ 1. Cum, sičut accepimus, alias venedecretum edi-am fuit a car-rabilis frater noster Alderanus episcopus invia mentem Ostiensis S. R. E. cardinalis Cybo nuncupatus, Congregationis venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium super negotiis fabricae basilicae Principis apostolorum de Urbe deputatae praefectus, per suum decretum die vi octobris mpclxxxviii editum, declaravit<sup>2</sup> mentem felicis recordationis Innocentii Papae XI praedecessoris nostri fuisse, quod nihil penitus a fabrica praedicta donaretur neque ad titulum eleemosynae, dum ipsa tamen ingenti aere alieno

Bull. Rom. - Vol. XX.

gravata dignoscebatur, minusque debitoribus vel aliis quibuscumque supplicantibus pro compositione quidquam remitteretur post applicationem · seu rem iudicatam ad favorem dictae fabricae, nisi constito de verâ paupertate et impossibilitate solvendi, onerando con· scientias officialium seu deputatorum quorumcumque tunc et pro tempore ad negotia eiusdem fabricae existentium, et ita servari mandaverit: nos, inviolabilis decreti huiusmodi observationi, ac fabricae supradictae, cuius cura praecipuo quodam iure nobis incumbit, indemnitati, quantum cum Domino possumus, consulere volentes, motu proprio. ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, decretum supradictum cum omnibus et singulis in eo contentis, tenore praesentium, perpetuo approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.,

Clausulao,

§ 2. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac fabricae praefatae Congregationem, officiales et ministros nunc et pro tempore quando cumque existentes, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

<sup>1</sup> In Innocentii XI constit. ed. MDCLXXVIII, die 25 februarii, pontif. II, agitur de capitulo S. Petri.,

<sup>2</sup> Aptius lege declaraverit (R. T.).

Contrariorum derogatio.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon basilicae Principis apostolorum illiusque fabricae praedictarum, et aliis quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pró plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxxi iulii mdcxci, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 31 iulii 1691, pontif. anno 1.

#### IX.

Conceduntur privilegia spiritualia monachorum Congregationis Cassinensium Congregationi Benedictino-Bavaricae<sup>4</sup>

Innocentius Papa XII. ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Creditae nobis divinitus dispensationis ratio exigit, ut, paternam religiosorum virorum Altissimi obsequiis sub laudabili vitae monasticae instituto mancipatorum, uberesque bonorum operum fructus, adspirante superni favoris auxilio, proferre iugiter satagentium, curam gerentes, felicioribus eorum in vià Domini progressibus, quantum nobis ex alto conceditur, providere studeamus.

1 Ab Innocentio XI, const. ed. MDCLXXXVIII, die 10 iulii, pontif. XII, concessa fuere privilegia et indulgentiae Congregationis Helveticae.

§ 1. Cum itaque, sicut dilectus filius Hace congre-Bonaventura Oberhveber monachus ex-gatio ab Innopresse professus et procurator in Romana fuit, et privile-Curià Congregationis Bavaricae monacho-us approbatae. rum Ordinis sancti Benedicti, etiam nomine dilectorum fiiliorum Gregorii abbatis monasterii Schirensis praesidis et ceterorum abbatum dictae Congregationis, nobis nuper exponi fecit, aliàs Congregatio praedicta a felicis recordationis Innocentio Papa XI praedecessore nostro erecta et instituta, ac pluribus gratiis, indultis et privilegiis decorata fuerit, et subinde idem Innocentius praedecessor pro felici prosperoque eiusdem Congregationis regimine et gubernio nonnullas in primo ipsius Congregationis capitulo generali editas constitutiones auctoritate apostolicà confirmaverit et approbaverit, et aliàs prout in binis ipsius Innocentii praedecessoris desuper in simili formâ Brevis die xxvi augusti mdclxxxiv et die vi februarii mdclxxxvi respective expeditis litteris, quarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volumus, uberius dicitur contineri; nunc vero ipse Bonaventura, ut regularis observantia. quae per Dei gratiam in eâdem Congregatione viget, latioribus in dies proficiat incrementis, ipsi Congregationi eiusque monasteriis et monachis easdem gratias, exemptiones, indulta, iudulgentias, favores et privilegia, saltem ad res spirituales et salutem animarum spectantia, quibus Congregatio Cassinensis monachorum Ordinis praedicti gaudet, communicari plurimum desideret: nos, ipsius Bonaventurae votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere, dictosque Gregorium abbatem praesidem aliosque abbates specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et in-

Derogatio

contrariorum.

terdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc Concedit at humiliter porrectis inclinati, praesatae Congregationi Bayaricae monachorum Ordinis sancti Benedicti, illiusque mo-

ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

in rubricà.

nasteriis, monachis et personis nunc et pro tempore existentibus, ut omnibus et singulis indultis, favoribus, exemptionibus, gratiis et privilegiis, spiritualibus dumtaxat, dictae Congregationi Cassinensi eiusque monasteriis, monachis et personis quomodolibet concessis, etiam specificà et individuà mentione et expressione dignis, et quibus eadem Congregatio Cassinensis eiusque monasteria, monachi et personae de praesenti utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt, pari modo uti, frui, potiri et gaudere libere et licite possint et valeant, in omnibus et per omnia, perinde ac si indulta, favores, exemptiones, gratiae et privilegia spiritualia huiusmodi ipsi Congregationi Bavaricae eiusque monasteriis, monachis et personis specialiter concessa reperirentur, sine praeiudicio tamen gratiarum, indultorum et privilegiorum eidem Congregationi Bavaricae a supradicto Innocentio praedecessore, sicut praemittitur, concessorum, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

§ 3. Non obstantibns nostrà et cancellariae apostolicae regulà de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dictae Congregationis Bavaricae, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum,

et ab eis respective inviolabiliter obser-

vari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delega-

tos, etiam causarum palatii apostolici

auditores, iudicari et definiri debere,

Clausulae.

§ 2. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omni-

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi augusti MDCXCI, pontificatus nostri anno I.

hac vice dumtaxat, specialiter et expresse

derogamus; ceterisque contrariis quibus.

cumque.

Dat. die 11 augusti 1691, pontif. anno I.

X.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua ecclesiis fratrum S. Ioannis de Deo, die viii martii 1

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Caelestium munerum thesauros, quo- Exordium. rum dispensatores nos esse voluit Altis-

1 De hac indulgentia vide Bullam canonizabus et per omnia plenissime suffragari, I tionis, const. ed. MDCXCI, die 15 iulii, pontif. 1.

+ f .

in rubrica.

simus, cum ad christianae pietatis incrementum et animarum christifidelium salutem profuturos speramus, libenter concessio u elargimur. Itaque de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate consisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis quorumcumque conventuum et domorum regularium Ordinis fratrum sancti Ioannis Dei hactenus erectis et in posterum quandocumque erigendis et ubicumque locorum die VIII martii festo eiusdem S. Ioannis de Deo a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Fides transumptorum.

Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII augusti mocxci, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 28 augusti 1691, pontif. anno 1.

#### XI.

Confirmatur et innovatur constitutio Urbani VIII pro necessitatibus locorum Terraesanctae 1.

1 Similis confirmatio extat in Alexand: VIII constit. edit. MDCLXXXIX, die 18 novembris, pon-

#### Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Salvatoris et Domini nostri Iesu Chri- Exordium. sti, qui pro humani generis redemptione se ipsum exinanivit factus obediens usque ad mortem, vices licet immeriti gerentes in terris, inter multiplices gravissimasque apostolicae servitutis curas in eam praecipue pastoralis sollicitudinis vigilantià incumbimus, ut tanti et tam salutaris mysterii monumenta, quae in civitate Hierusalem et locis circumvicinis sunt, conserventur, et omni qua fieri poterit maiori honorificentià recolantur.

nostro exposito quod ecclesiae et alia in anno exponi loca pia in civitate Hierusalem et aliis sitates locorum locis Terraesanctae existentia fere diruta erant, et quae adhuc ibi existebant monasteria aere alieno, ob impiam Turcarum, haereticorum et schismaticorum tyrannidem, et pro sanctae fidei catholicae in eisdem locis conservatione contracto, admodum gravata reperiebantur, idem Urbanus praedecessor patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis locorum Ordinariis, necnon omnibus et singulis quorumvis Ordinum, congregationum et institutorum regularium generalibus, commiserit et mandaverit, ut ad minus duabus vicibus quolibet anno. Adventus et Quadragesimae temporibus, tam per verbi Dei praedicatores in suis sacris concionibus, quam in actionibus et functionibus publicis, necessitates eo-

tif. 1; et in huius Pontificis constit. ed. MDCxcVI, die 24 februarii, pont. v, reperitur confirmatio alterius constitutionis pro iisdem locis

rumdem sacrorum monumentorum populo proponi et commendari curarent

et facerent, et aliàs, prout in ipsius Ur-

bani praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die III februarii

§ 1. Cum itaque alias, felicis recor- Ab Urbano VIII dationis Urbano PP VIII praedecessori Ordinariis et ge-Terraesauciae.

MDCXXXIV expeditis, quarum tenores praesentibus pro expressis haberi volumus, uberius continetur; et, sicut pro parte dilecti filii Bernardi Iosephi a Iesu Maria, Ordinis fratrum Minorum S. Francisci de Observantia Reformatorum nuncupatorum professoris, ac carissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum catholici concionatoris, necnon tribunalis sanctae Inquisitionis consultoris, ac eiusdem Terraesanctae commissarii et procuratoris generalis, nobis nuper expositum fuit, ipse, quo praefatae Urbani praedecessoris litterae, quae a recolendae memoriae Innocentio X, Clemente etiam X, Innocentio XI, ac Alexandro VIII Romanis Pontificibus praedecessoribus pariter nostris confirmatae fuerunt, exactius observentur, illas per nos pariter confirmari et innovari desideret: Confirmatur. nos, eorumdem sacrorum monumentorum conservationi et manutentioni consulere volentes, praedictas Urbani praedecessoris litteras apostolicâ auctoritate tenore praesentium confirmamus pariter et approbamus, illasque innovamus et observari mandamus.

§. 2. Volumus autem ut patriarchae, Fides de exerum constitutio- archiepiscopi et episcopi praefati in relarus exhibenda. tione status ecclesiarum suarum, quando visitabunt limina Apostolorum faciendà, referant se praefatis Urbani praedecessoris et praesentibus nostris litteris paruisse; contrariis non obstantibus qui-

buscumque. Clausulas.

§ 3. Volumus insuper ut earumdem praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die xxix se-

ptembris MDCXCI. pontificatus nostri an-

Dat. die 29 septembris 1691, pontif. anno I.

#### XII.

Revocantur immunitates et exemptiones a vectigalibus aliisque publicis oneribus 1

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Circumspecta Romani Pontificis omnium Procemium. christifidelium patris et pastoris providentia, sicuti spiritualibus dominici gregis sibi divinitus commissi utilitatibus irgi vigilantià consulere studet, ita et ter poralibus suorum et Apostolicae Sedis etiam quoad temporalia subditorum commodis paterno studio providere satagit, prout aequitatis et iustitiae ratio suadet, reique publicae salus exposcere comperitur.

§ 1. Cum itaque (sicut nobis innotuit) Causa dictae per quasdam immunitates et exemptiones a vectigalium aliorumque onerum publicorum solutione et supportatione, quae a nonnullis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris et Sede praefatâ, illiusque forsan de latere legatis, ac aliis eiusdem Sedis et Camerae nostrae Apostolicae officialibus et ministris, ad importunas supplicantium preces, seu aliàs quomodolibet concessae reperiuntur, Camera praedicta et communitates et universitates civitatum, oppidorum, terrarum et locorum temporalis S. R. E. ditionis, in gravissimis quibus propter tot sumptus antehac in causam publicam factos multaque onera propterea imposita premuntur angustiis, maximam reddituum et proventuum suorum diminutionem patiantur, et plurimi subditi

1 Eamdem dispositionem habes in Alexandri VIII const. ed. MDCLXXXIX, die 24 decembris, pont. I.

nostri, ac praecipue pauperiores, in quos, eius quod ceteris iisque ut plurimum locupletioribus per immunitates et exemptiones huiusmodi remittitur, onus derivari necesse est, ingenti damno afficiuntur<sup>1</sup>:

Revocat ut in rubricà.

§ 2. Hinc est quod nos, Camerae ac communitatum et universitatum subditorumque nostrorum praedictorum indemnitati et levamento, quantum cum Domino possumus, aeque principaliter consulere cupientes, ac felicis recordationis Sixti V, Pauli etiam V, Urbani VIII, Innocentii X, Alexandri VII, Clementis IX, Clementis X, Innocentii XI ac Alexandri VIII, aliorumque Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, qui constitutiones similium exemptionum et immunitatum revocatorias ediderunt. vestigiis inhaerentes, necnon quarumcumque concessionum, immunitatum et exemptionum huiusmodi, litterarumque apostolicarum sub plumbo ac in simili formâ Brevis, cedularum motusproprii et chirographorum cuiusvis Romani Pontificis praedecessoris nostri manu subscriptorum, ac aliarum litterarum et scripturarum desuper quomodolibet emanatarum pluriesque etiam confirmatarum tenores etiam veriores et datas ac occasiones, et alia etiam speciali ac individuâ expressione digna, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et verbatim insertis respective habentes, motu proprio, non ad cuiusquam nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certà scientià et matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, hac nostrâ perpetuâº valiturà constitutione omnes et quascumque exemptiones et immunitates a solutione subsidii triennalis, necnon quarti illi adiuncti, taxarum, equorum, tallearum, censuum, archivii, fogliettae, triremium, utensilium, dohanarum, gabellarum quarumcumque, taxae portus Anconae, quatrinorum, tractarum, pedagiorum, vectigalium, collectarum et quorumlibet aliorum onerum et munerum, personalium, realium et mixtorum, ordinariorum et extraordinariorum, solitorum et insolitorum, cameralium quorumcumque, ac etiam eorum quae per communitates et universitates directe vel indirecte pro eorumdem onerum cameralium solutione publicorumque munerum supportatione, ac pro viis et pontibus construendis, instaurandis, muniendis et manutenendis, aliisque indigentiis et usibus quibuscumque tam Camerae quam communitatum et universitatum praedictarum, seu aliàs, indicta et imposita, ac exigi solita sunt, necnon ab obligatione recipiendi et hospitandi milites et Sedis praedictae officiales, barigellos, executores, aliosque institiae ministros, eisque utensilia et alia necessaria subministrandi, per Romanos Pontifices praedecessores nostros ac eamdem Sedem Apostolicam, et quosvis Sedis et Camerae praedictarum officiales et ministros quacumque auctoritate et potestate fungengentes, etiam S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, etiam camerarios, ceterosque etiam speciali notâ et expressione dignos ac specialem ad id facultatem habentes, quibusvis communitatibus et universitatibus, civitatibus, terris, oppidis et locis ditionis temporalis S.R.E. praedictae, ac etiam quibuscumque feudatariis, censuariis, dominis locorum, familiis nobilibus, baronibus, comitibus, marchionibus, ducibus, et aliis cuiusvis status, gradus, conditionis et praeeminentiae existentibus, ac quavis dignitate etiam ecclesiastică et auctoritate praeditis, etiam cardinalatus honore fulgentibus, qui castra et iurisdictiones intra

<sup>1</sup> Aptius lege efficiantur (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan perpetuo (R. T.).

limites dictae ditionis temporalis S. R. E. possident, etiam qui nihil ratione castrorum et iurisdictionum huiusmodi Sedi praedictae annuatim seu aliàs persolvunt, et tam incolis quam extraneis et forensibus bona stabilia seu mobilia vel semoventia habentibus et tenentibus seu possidentibus, omniumque supradictorum colonis et laborantibus, etiam in recompensum laborum, danmorum passorum, expensarum vel meritorum, seu illorum intuitu et contemplatione, ac ex alià quacumque quantumvis favorabili ac urgentissimà et de necessitate specialiter exprimendà causå, sub quibuscumque verborum formis et expressionibus, etiamsi in appaltuum et locationum cameralium instrumentis quantumvis auctoritate apostolicâ confirmatis promissum et cautum sit eas observari debere, ac cum quibusvis clau. sulis et decretis, etiam motu, scientiâ, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, etiam consistorialiter, et aliâs quomodocumque et qualitercumque, in genere vel in specie, ad vitam vel ad tempus sive in perpetuum concessas et datas, ac pluries et iteratis vicibus confirmatas, approbatas, revalidatas et innovatas, et inde etiam iudicis auctoritate sequuta quaecumque, necnon quasvis litteras, etiam apostolicas, sub plumbo vel in simili formà Brevis, motusproprii cedulas, chirographa et scripturas huiusmodi, ex nunc perpetuo revocamus, cassamus, tollimus, abrogamus, irritamus, abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino evacuamus, ac revocata, cassata, sublata et abrogata, irrita, abolita, annullata, viribusque et effectu penitus ac omnino vacua esse, nec ulli prorsus in petitorio aut possessorio, etiam summariissimo, contra praesentium litterarum tenorem et dispositionem suffragari posse, sed praedictos tum sive consanguineorum vel affinium,

omnes et singulos exemptos ad omnium et singulorum onerum praedictorum solutionem et supportationem pro ratà eos tangente in posterum realiter et cum effectu teneri in omnibus et per omnia perinde ac si dictae exemptiones et immunitates eis nullatenus concessae fuissent, nec litterae ac cedulae motusproprii, chirographa et scripturae huiusmodi unquam emanassent, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine praedictis decernimus, statuimus et declaramus.

§ 3. Praeterea omnia et quaecumque Ecclesiasticoprivilegia et indulta, personis ecclesia-nes ad limitea iuris communis sticis, tam saecularibus quam cuiusvis reducuntur. Ordinis, congregationis et instituti, ac Societatis etiam Iesu regularibus, super similibus immunitatibus et exemptionibus per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros concessa, ad limites iuris communis, motu, scientia, deliberatione et potestatis plenitudine et tenore praedictis, reducimus.

- § 4. Illa vero, quae nonnullis collegiis Excipiuntur collegio in almā Urbe nostra existentibus, per rum quoad victum et vestidilectos filios clericos regulares dictae tum. Societatis Iesu sive alios quoscumque administrari consuetis, similiter a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris concessa fuerint, quoad victum et vestitum dumtaxat, non autem ut vulgo dicitur a fundaco et magazzeno, prout antehac observatum fuit, suffragari volumus et decernimus.
- § 5. Ac demum similia privilegia et Abolentur conindulta nepotibus et aliis consanguineis cum consanguivel affinibus quorumcumque Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum pro tempore viventium ab illis respective concessa itidem revocamus et abolemus, ac revocata et abolita esse ac censeri debere volumus et statuimus, declarantes illa nemini eorumdem nepo-

tae serveulur.

a die nostrae ad summi apostolatus apicem assumptionis, suffragari posse et debere, seu potuisse ac debuisse.

§ 6. Per praemissa autem non intendi-Consanguineis mus revocare exemptiones et immunitaex mee vel causa onerosa da- tes quibuscumque personis ecclesiasticis tam saecularibus quam regularibus de iure competentes, neque thesaurariis, appaltatoribus et conductoribus bonorum, introituum et iurium dictae Camerae nostrae ab ipsâ Camerâ seu aliis illius nomine in appaltuum et locationum instrumentis et illorum ratione ex contractu tituloque vere oneroso concessas.

> § 7. Ac insuper a revocationibus et aliis supradictis excipimus et exemptas esse volumus et declaramus immunitates et exemptiones quibusvis universitatibus et personis datas et concessas in vim contractus ex causâ vere onerosâ, videlicet congruae et effectualis pecuniarum solutionis, et non aliàs, eidem Camerae Apostolicae vel ipsis communitatibus legitimae factae, vel ex aliis rationabilibus causis per nos cognoscendis et approbandis, ut infra, ac etiam declarandis: quas omnes causas onerosas nonnisi legitimas ac licitas et honestas, prout de iure, approbare intendimus.

§ 8. Et propterea, quicumque illas obtinent, eas in dictà Camerà, citato di-Causao con-lecto filio ipsius Camerae commissario et tamquam to generali, verificare, et in ipså Camerâ pari debent in examinari et admitti facere teneantur, etiamsi concessiones earumdem immunitatum et exemptionum, ac litterae, cedulae motusproprii, chirographa et aliae scripturae desuper emanatae et emanata aliàs in Camerà praedictà admissae et admissa ac in illa eiusque libris registratac et registrata fuerint et sint; quatenus tamen causae onerosae huiusmodi pro vere onerosis et legitimis, ut supra, aliàs in eâdem Camerà verificatae et ap-

non sint legitimae habitae, quo casu ad indicationem tantum, non autem ad aliam verificationem, eosdem obtinentes teneri volumus; interim vero, quamdiu non fuerint verificatae, minime suffragari, et praesentis revocationis effectum retardare non posse declaramus. Praeterea nostrae intentionis non est sub revocationibus et aliis supradictis comprehendere immunitates et exemptiones eisdem S. R. E. cardinalibus ratione dignitatis cardinalatus, necnon Camerae praedictae clericis praesidentibus, aliisque cameralibus, qui in eâdem Camerâ sederunt et sedent, concedi seu admitti solitas, nec illas, quibus praelati et officiales Romanae Curiae, ac praelati domestici, cubicularii secreti, ac secretarii, et alii familiares et continui commensales nostri et Romani Pontificis pro tempore viventis in rotulo descripti, gaudent et gaudere consueverunt, neque illas ob numerum duodecim filiorum a praedecessoribus nostris et aliis supra expressis concessas, quas tamen ad terminos constitutionis recolendae memoriae Pii Papae IV praedecessoris pariter nostri, quae incipit Licet felicis recordationis Paulus, etc., cuius tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi, illamque exacte et adamussim iuxta illius seriem, tenorem et dispositionem in omnibus et per omnia servari debere volumus, ac aliarum constitutionum apostolicarum super similium exemptionum declaratione editarum, et ad illas tantum et pro tempore et personis', ac modo et formà prout de iure communi illis competunt, ac aliàs iuxta ipsius iuris communis ac supradictarum et aliarum constitutionum apostolicarum dispositionem reducimus; neque aliter

1 Potius et ad illas tantum pro tempore probatae ac praevià iudiciali discussione | personas (R. T.).

rosae verificari. Camerà.

quam ut praesertur, sive in possessorio sive in petitorio, suffragari volumus et decernimus.

Iniongitur ministris executio praesentium.

§ 9. Ceterum appaltatoribus, thesaurariis, depositariis, commissariis, executoribus, et ceteris agentibus et ministris dictae Camerae, ac communitatum et universitatum praedictarum, earumdem serie praesentium districtius inhibemus, ne, contra ipsarum praesentium dispositionem, immunitates et exemptiones, nisi ut supra exceptas, ac eas, quas ex causâ vere onerosâ concessas in Camera praedicta, ut praefertur, admitti contigerit, ullatenus admittant; et si secus fecerint, id nemini eorum in suis computis seu rationibus per eamdem Cameram admitti volumus, sed eorum damno cessurum esse declaramus.

Lites super prannissis exlinguintur.

§ 10. Postremo lites quaslibet occasione privilegiorum ac indultorum necnon immunitatum et exemptionum huiusmodi quomodolihet suscitatas et in quibusvis tribunalibus pendentes (illarum omnium et singularum statum et merita, nominaque et cognomina iudicum et collitigantium quorumvis, etiam speciali mentione dignorum, et alia etiam de necessitate specialiter exprimenda, praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes) a quibuscumque tribunalibus huiusmodi ad nos earumdem serie praesentium avocamus, illasque penitus et omnino perpetuo supprimimus et extinguimus, et pro suppressis et extinctis haberi volumus et declaramus, ac partibus perpetuum desuper silentium imponimus.

Clausulae.

§ 11. Decernentes praesentes litteras, ac omnia et singula in illis contenta, etiam ex eo quod quicumque in praemissis sive eorum aliquo interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes illis non consenserint, ac ad ea vocati et auditi, seu causae, propter

quas ipsae praesentes emanarunt, adductae, verificatae, seu aliàs sufficienter aut etiam ullatenus iustificatae non fuerint, aut ex alia quavis quantumlibet legitimâ, piâ, iuridicâ et privilegiatâ causă, colore, praetextu, occasione et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, nullitatis, aut invaliditatis vitio, seu intentionis nostrae vel quorumvis interesse habentium consensus, aut alio quovis quantumvis magno et substantiali ac inexcogitato defectu notari, impugnari, invalidari, restringi, retractari, in ius vel controversiam revocari, suspendi, limitari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aut aliud quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari, aut impetrato seu etiam motu simili concesso quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, neque easdem praesentes sub quibusvis similium vel dissimilium constitutionum ac revocationum et ordinationum revocationibus, suspensionibus, limitationibus et aliis contrariis dispositionibus pro tempore quomodolibet factis comprehendi aut comprehensas censeri. sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac etiam sub posteriori datà, quatenus opus sit, de novo concessas, perpetuoque validas, firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri ac obtinere, ac ab' omnibus, ad quos spectat et quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices et commissarios, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac

1 Praeposit. ab nos addimus (R. T.).

eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et quosvis Sedis et Camerae praedictarum officiales et ministros, et alios quoscumque quavis auctoritate et potestate fungentes, nunc et pro tempore existentes, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Praecipit observari.

§ 12. Quocirca dilectis filiis nostro ac S. R. E. praedictae camerario, seu procamerario, necnon vicecamerario, thesaurario, ac clericis praesidentibus, commissario et aliis Camerae praedictae officialibus, ad quos spectat, praecipimus et mandamus, ut prasentem nostram constitutionem et in ea contenta quaecumque in omnibus et singulis firmiter et inviolabiliter observent et faciant ab aliis observari.

Contrariorum derogatio,

§ 13. Non obstantibus supradictarum litium pendentià, aliisque omnibus et singulis praemissis, necnon nostrà et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, ac, quatenus opus sit, praedicti Pii praedecessoris de gratiis, qualecumque interesse dictae Camerae concernentibus, in eâdem Camerâ praesentandis et registrandis, itaut praesentes in eâ praesentari aut registrari nunquam necesse sit, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis, concessionibus, immunitatibus, exemptionibus, chirographis, cedulis motuum propriorum, ac aliis scripturis et lit-

teris etiam apostolicis praedictis, et quibusvis aliis, etiam, ut praefertur, qualificatis, ac speciali notà et mentione dignis, etiamsi nominatim essent exprimenda<sup>1</sup>, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, etiam inexcogitabilibus et necessario exprimendis, etiam contractus iurati cum Camerâ nostră apostolică initi et camerali obligatione vallati, et quovis alio robore et cautelâ firmatis, editis seu factis, ac aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et pluries innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi in eis caveatur expresse quod nullo unquam tempore sub similium vel dissimilium exemptionum et immunitatum revocationibus, abrogationibus, aut aliis quibuslibet contrariis dispositionibus et constitutionibus pro tempore edendis comprehendantur, sed semper ab illis excepta, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum, eumque validissimum statum restituta, reposita et reintegrata, ac etiam sub posteriori data per quascumque personas eligenda de novo concessa sint et esse censeantur, necnon pro, sufficienti eorum derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio facienda, aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis, insertis ac servatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemis sorum effectum, specialiter et express

1 Edit. Main. legit exprimendi (R. T.).

derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Publicatio.

§ 14. Ut autem eaedem praesentes listerae ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus et auctoritate apostolicâ decernimus, illas ad valvas basilicae Principis Apostolorum et Cancellariae Apostolicae, ac in acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris publicari, ac illarum exempla ibidem affixa relinqui, quae, sic publicatae, omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficiant et arctent, ac si illorum unicuique personaliter notificatae et intimatae fuissent; utque earumdem praesentium transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem fides in iudicio et extra illud adhibeatur quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v novembris MDCXCI, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 5 novembris 1691, pontif. anno I.

### XIII.

Indicitur iubilaeum universale înitio pontificatus pro salutari Ecclesiae re-

# Innocentius Papa XII,

Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et avostolicam benedictionem.

Procemium.

Ad catholicae Ecclesiae regimen per inessabilem divinae bonitatis abundantiam, cui proprium est insirma mundi eligere et dexterae suae potentià sacere fortia, post diuturnam Apostolicae Sedis

1 Aliud iubilaeum universale vide in const. edit. MDCXCIII, die 7 decembris, pontif. II.

vacationem, nullis nostris suffragantibus meritis evecti, paruimus quidem, ut par erat, supernae vocis imperio, qua super nos Deus maiestatis intonuit, firmâ spe atque siducia in Domino freti, ut, qui nobis honoris auctor fuerat, ipse nobis sieret administrationis adiutor, ac, ne sub magnitudine gratiae succumberemus infirmi, virtutem daret, qui contulit dignitatem. Verum dum onerosam curarum pontificiarum molem humilitati nostrae impositam serio contuemur, luctuosum undequaque hoc tempore christianae republicae statum apostolicae charitatis studio consideramus. Anticipaverunt vigilias oculi nostri, atque inter moerores et suspiria cum propheta regio exclamare compellimur. Exultatus humiliatus sum et conturbatus: terrores tui conturbaverunt me: circumdederunt me sicut aqua totà die, circumdederunt me simul. Ardet siquidem, cum gravissimo totius fere Europae incendio, ut cum maxime pertinax inter christianos principes bellum, quo pleraeque aeque florentissimae Christiani Orbis provinciae tot per annos agitatae tamquam virgâ furoris Domini affliguntur. Immitis Turcarum tyrannus non modo nuperis cum immortali christiani nominis glorià acceptis cladibus irritatus, quam ingravescentibus in dies orthodoxorum dissensionibus in spem adductus, efferatiori quam unquam rabie bellum instaurare satagit, collectisque tot provinciarum et regnorum, quae tyrannide suâ opprimit, viribus, praeteritam ignominiam abolere, ac perniciosos conatus suos, qui protegente Domino incassum hactenus ceciderunt, ad exitum deducere, suaeque perfidiae abominationem in agro Dei viventis plantare et latius propagare meditatur. Crescunt quotidie, in catholicae sidei perniciem, haereticorum vires, sanctaeque Dei Ecclesiae facies, qua

multiplicatis in religione dissidiis lacera, qua filiorum suorum iniquitatibus foedata, colore in pallorem mutato, animae nostrae amaritudines cumulatissime adauget. Dira epidemiae lues ante oculos pene nostros saevire adhuc non cessat. Omne caput languidum et omne cor moerens. Ubique terror, ubique malorum impendentium formido, itaut si unquam, certe nunc gravem manum Domini sentiamus, flagitiis hominum eius iram iugiter provocantibus. Sed numquid in aeternum proiiciet Deus, aut non apponet ut complacitior sit adhuc? Absit. Non enim obliviscitur misereri Dominus, nec continet in irà misericordias suas; sed, qui multus est ad ignoscendum ac propitiatur invocantibus eum veritate, essundet in nos divitias misericordiae suae, si iniquitates nostras, quibus eum offendimus nimis, humili confessione agnoscentes, dignos poenitentiae fructus faciamus et obsecrationes nostras ieiuniorum atque eleemosynarum viribus roboratas ad altare Dei patris misericordiarum iugiter offeramus. Concordibus itaque votis praestabilem super hominum malitià Dei bonitatem invocemus, ut clementissimus Dominus, qui dat lasso virtutem, et his qui non sunt fortitudinem et robur multiplicat, confortet nos in potentià virtutis suae, repleatque nos agnitione voluntatis suae in omni sapientià et intellectu spirituali, essundens super nos spiritum consilii et fortitudinis, quo inter tot rerum ac temporum difficultates agnoscamus quae agenda sunt, oculisque in Deum semper intentis, quae ecta sunt salubriter perficiamus. Oremus unanimiter, ut dominator exercituum, qui conterit bella ab initio erigat brachium suum sicut ab initio, et illidat virtutem inimicorum nostrorum in virtute sua. Clamemus, ut, qui facit pa- 17 novembris, pontif. u.

cem in sublimibus et reges in thronis collocat, dies nostros in sua pace disponat, ac principum christianorum animos, sublatis discordiis, quibus componendis frustra videntur esse humana consilia nisi caelesti ope adiuventur, fortiter ac suaviter vinciat in vinculo charitatis. Rogemus magnum Patremfamiliàs, ut vineam suam electam custodiat, quam plantavit, haereticos et schismaticos ad catholicae fidei veritatem et Ecclesiae unitatem revocet, suum denique populum ab iracundiae suae terroribus liberet, et per viam mandadatorum eius ambulantem gratiae suae donis in hac peregrinatione confoveat, et ad propositum aeternae beatitudinis praemium feliciter perducat.

Haec autem, etc. (Cetera sicuti in superiori constit. Alexandri VIII, editâ die xi decembris mdclxxxix, anno 1.)

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xii novembris mocxci, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 12 novembris 1691, pontif. an. 1.

## XIV

Confirmatur concordia super erectione cathedrae theologiae in universitate Oscensi inita inter monachos Cistercienses Congregationis Hispaniarum et episcopum aliosque 2

Dilecto filio nostro Petro S.R.E. presbytero cardinali de Salazar nuncupato,

Innocentius Papa XII.

Dilecte fili noster, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt di- Erecta suit dicta cathedra lecti filii vicarius generalis et monachi sumptibus mo-

1 Edit. Main. legit vincat (R. T.).

2 De universitatibus fratrum Praedicatorum agitur in Alexandri VIII constit. edit, MDCxC, die sterciensibus.

nasterit B.M. V. Congregationis Hispaniae Ordinis Cisterde Piedra pro monachis ci-ciensium, quod, cum ipsi alias sumptibus regalis monasterii B. Mariae Virginis de Piedra nuncupati dictae Congregationis Tirasonensis dioecesis cathedram de Prima nuncupatam cum facultatae sacrae theologiae in universitate studii generalis Oscensis, a pro tempore existentibus monachis dicti monasterii tantum, et, eveniente casu eorum deficientiae, a ceteris regnorum Aragoniae et Navarrae monachis Congregationis huiusmodi obtinendam, fundaverint, iidem exponentes ac dilecti filii abbas et monachi monasterii supradicti ex unâ, necnon venerabilis frater modernus episcopus Oscensis, dilecti pariter filii capitulum et canonici ecclesiae Oscensis, praedicta universitas ac communitas, et homines civitatis Oscensis ex alterâ partibus, ad occurrendum litibus et dissidiis quae super fundatione huiusmodi oriri possunt, mense aprilis MDCLXXXIX ad quamdam transactionem seu concordiam inter se devenerunt, cum pactis et conditionibus infrascriptis, videlicet:

Conventiones referenter.

<u>;</u> ~

- I. Conventum fuit primo, quod episcopus Oscensis, capitulum, universitas, rectores, doctores, magistri, cathedratici, consiliarii et consilium universitatis civitatis praedictae opportunum praestent consensum ad hoc ut Congregatio Cisterciensis praefata erigere possit et erigat in dictà universitate cathedram theologiae sub denominatione Prima pro monachis dictae Congregationis in perpetuum, cum pacto quod eadem Congregatio reportare debeat approbationem regiam et apostolicam.
- II. Quod, quoties casus vacationis evenerit dictae cathedrae, vicarius generalis dictae Congregationis et abbas praedicti monasterii regii de Petra pro tempore teneantur praesentare coram

nachos eiusdem monasterii, quorum alter eligendus erit a vicario generali et alter ab abbate monasterii de Petra, et quatenus in dicto monasterio unus dumtaxat reperiatur cum infrascriptis qualitatibus, iidem vicarius et abbas eligere valeant alium ex aliis dictae Congregationis monasteriis; si vero nullus in dicto monasterio cum infrascriptis qualitatibus reperiatur, vicarius generalis teneatur praesentare alium, et alium abbas praefatus, qui nequeat a vicario generali super hac praesentatione impediri, nec e contra.

III. Quando vero praesentatio fiet de duobus monachis, quorum alter sit filius dicti monasterii de Petra et alter alterius monasterii, post factum ab ipsis exercitium litterarum pro dictae cathedrae provisione, universitas arbitrium suum dare teneatur monacho filio dicti monasterii de Petra.

iv. Item, quod vicarius generalis et abbas non possint praesentare monachos, nisi prius constet deputatis dictae universitatis quod iidem monachi legerint spatio decem annorum philosophiam aut theologiam in religione aut universitate praedictà, quodque bis se opponendo in concursu alicuius cathedrae philosophiae vel theologiae dictae universitatis legerint, et si aliquis ex dictis monachis praesentatis legerit in universitate duorum annorum spatio mediante approbatione deputatorum aut scholasticorum, nihilominus habilis sit absque dictis oppositionibus.

v. Item, quod cathedra non vacet nisi monachus de eâ provisus illam dimittat post lapsum vigintiquinque annorum a quibus legerit, hic vero monachus remaneat quidem cum titulo, sed sine stipendio, et monachus, pro tempore pro quo legerit, sit subiectus visitadeputatis dictae universitatis duos mo- tioni deputatorum et ceteris observationibus statutorum disponentium de obligationibus cathedraticorum; et si casus evenerit quod aliquis privari debeat cathedrà, tunc deputati teneantur prius dare notitiam vicario generali de causâ ob quam privandus sit.

vi. Quodque religio illum e contra nequeat amovere a cathedrâ, nisi prius constet deputatis de causis amotionis.

vii. Item vicarius generalis et abbas ad faciendam praesentationem praedictam tempus habeant trium mensium a die vacationis.

viii. Quodque provisus intra duos menses post provisionem gradum in sacrà theologià suscipiat, aliàs ius amittat in dictà cathedrà et procedatur pro alià provisione, quodque locus in universitate et functionibus eiusdem esse debeat iuxtam antiquitatem gradus sui doctoratus.

ix. Item, quod monachus teneatur legere ab horâ nonâ usque ad decimam, quodque non possit legere nisi materias quas assignaverit consilium universitatis, teneatur observare turnum et praesidere in materiâ de qua legerit, modo et formâ quibus solent ceteri cathedratici.

x. Quod in eventum substitutionis possint deputati alium monachum substituere absque praesentatione vicarii generalis et abbatis durante impedimento provisi.

xi. Quod omnes monachi, collegae, professores theologiae in collegio S. Bernardi dictae civitatis studere teneantur apud cathedraticum dictae cathedrae de prima, absque eo quod sit necessarium quod studeant apud cathedraticum de prima sacrae theologiae dictae universitatis, et apud dictam cathedram erectam studere possint quindecim scholastici saeculares, et triginta remanere debeant pro cathedra de prima univer-

sitatis, quos nominabit rector dictae universitatis.

xII. Quod religio investire teneatur mille libras ad satisfactionem deputatorum seu aliam summam necessariam pro annuo redditu librarum qui quaginta per deputatos consignandarum cathedratico.

xIII. Quod ultra dictas mille libras teneatur Congregatio tradere deputatis duas libras et sex solidos annuatim, et quadragintasex sortis, pro expensis propinarum, ac propriis expensis fabricare mansionem pro cathedra, et cathedraticus obligatus sit solvere deputati iura vacantis.

xiv. Casu quo Congregatio omittat concurrere ad dictam civitatem et universitatem, cathedra sit solum pro filiis regii monasterii, et si in eo non adsint religiosi habiles, liceat deputatis providere cathedram de idoneo extra religionem, donec habilis existat monachus filius dicti monasterii, quatenus iuridice probetur quod eadem domus de Petra approbaverit vel procuraverit resolutionem, quod nempe' Congregatio non concurrat cum suo collegio ad dictam universitatem, amittat in perpetuum ius cathedrae, quod e conversu amittant ceterae domus Congregationis non concurrentes cum collegio.

xv. Eveniente casu quod supra assignatum stipendium deperdatur, et monasterium de Petra non subroget alia bona, tali casu expiret huiusmodi fundatio.

xvi. Demum, quia abbas regii monasterii S. Salvatoris de Legre et cathedraticus philosophiae regens cathedram sacrae Scripturae multum laborarunt in fundatione dictae cathedrae, possint idcirco ad eam praesentari ex pacto, etc., prout in dictà concordià plenius continetur.

Concordia retholico.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expofuit a rege ca-sitio subiungebat, carissimus in Christo filius noster Carolus Hispaniarum rex catholicus transactionem seu concordiam huiusmodi confirmaverit et servari mandaverit, ipsi vero exponentes, ut omnia in ea contenta in posterum adimpleantur, nec de illorum validitate unquam dubitari contingat, transactionem seu concordiam praefatam apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut sibi in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 3. Nos igitur, ipsos exponentes confirmatio apostolica cardi- specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum consilio, circumspectioni tuae per praesentes committimus et mandamus, ut, veris existentibus narratis, et postquam utrique loco pio transactionem seu concordiam huiusmodi expedire iudicaveris, eamdem transactionem seu concordiam, cum pactis et conditionibus supra expressis, auctoritate nostrà apostolicà pro tuo arbitrio et prudentià gratis approbes atque confirmes.

Clausulae.

§ 4. Non obstantibus, quatenus opus sit, felicis recordationis Pauli II et aliorum Romanorum Ponttficum praede

cessorum nostrorum de rebus Ecclesiae non alienandis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon monasterii et Congregationis praefatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiv novembris mocxci, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 14 novembris 1691, pontif. anno I.

## XV.

Conceduntur privilegia familiaribus 1.

Innocentius Papa XI, ad perpetuam rei memoriam.

Venerabilibus fratribus Herculi Vicecomiti, Damiatensi, palatii nostri apostolici, et Balthasari Cincio, Larissensi archiepiscopis, cubiculi nostri, necnon Iosepho Eusanio, episcopo Porphyriensi, sacrarii nostri respective praefectis; ac dilectis filiis magistris Mario Spinulae, Ianuensis, litterarum nostrarum, quae ad principes scribuntur, secretario, et Iosepho Sacripanti. Narniensis, in utrâque signatură nostrâ referendariis, subdatario, praelatis domesticis nostris; ac Faustino Chrispoldi Perusiensis, Vincentio Ricci Senogalliensis, notarum arcanarum secretario, Ioanni

1 Ab Alexandro VIII concessa fuerunt eadem privilegia constit. edit. MDCXCI, die 12 ianuarii, pontif. I.

Camporeali Interamnensis, Petro Laurentio Landucci de Piscia, nullius dioecesis, provinciae Florentinae, Ansaldo de Ansaldis Florentinae, auditori, Iosepho Ansolini Lauretanae, Carolo Augustino Fabroni Pistoriensis, libellorum supplicum nobis porrectorum secretario, Iulio Ricci Romano, vestiario et eleemosynario secreto, Thomae Emmanueli de Zarate Calaguritanae, Ioanni Carolo de Falliafer de Barriere Petrocoriensis, Marcello Malpighi Bononiensis, medico secreto, ac Iosepho Lotario comiti de Kinigsegh Viennensis, cubiculariis intimis seu secretis; necnon Urbano Roccio Romano, florerio maiori, et Theodosio Cellesio Pistoriensis, fratri militi magnae crucis hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, ac comiti Alexandro Capisucchio Romano, itidem cubiculariis secretis; ac Augustino Sebastiani Camerinensis, Iulio Caesari Bernardini Tudertinae, et Ioanni Baptistae Capilupi Matheranensis, cappellanis secretis; necnon loanni Francisco Agliaudi Taurinensis, Iosepho Marabini Imolensis, et Carolo Nicolao Antolini Lauretanensis respective civitatum vel dioecesum clericis seu presbyteris vel laicis, cubiculi nostri adiutoribus, familiaribus continuis commensalibus nostris, salutem et apostolicam benedictionem.

(Reliqua vide in constitutionibus praedecessorum Pontificum).

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII novembris MDCXCI, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 27 novembris 1691, pontif. anno I.

## XVI.

Confirmantur constitutiones fratrum B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum 1

1 Extant quaedam decreta capituli generalis in Innocentii XI constit. edit. MDCLXXXVII, die 15 maii, pontif. x1; et aliud decretum in huius Pontificis constit. edit. MDCXCIII, die 24 octobris, pontif. II.

# Innocentius Papa XII. ad perpetuam rei memoriam.

Ex iniuncto nobis divinitus apostoli- Exordium. cae servitutis munere<sup>1</sup>, illa quae pro feliciter gubernandis et salubriter dirigendis religiosorum virorum vota sua Altissimo in sanctitate et iustitià assidue reddere satagentium ac propriae alienaeque non spirituali tantum sed etiam corporali saluti studiosa charitate iugiter incumbentium Ordinibus in Ecclesiâ Dei pie sancteque institutis provide prudenterque disposita atque ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque illibata persistant, apostolici muniminis praesidio, cum id a nobis petitur, libenter roboramus, sicut ad omnipotentis Dei gloriam, religionis et piorum operum incrementum et felicem progressum, ac animarum salutem in Domino expedire arbitramur.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper Jussu capituli fecit dilectus filius Martinus Salvator Gi-dicta compilalaberti, vicarius et in Romana Curia prodrum vill'ranscurator generalis Ordinis fratrum Bea-nullis cardinatae Mariae de Mercede Redemptionis Ca-men revocata. ptivorum, in sacrà theologia magister, quod, cum aliàs ad praescriptum cuiusdam ordinationis in postremo capitulo generali dicti Ordinis editae pro felici prosperoque ipsius Ordinis regimine et gubernio nova constitutionum eiusdem Ordinis coordinatio seu compilatio facta fuerit, subinde constitutiones huiusmodi sic coordinatae seu compilatae ad felicis recordationis Alexandrum Papam VIII praedecessorem nostrum transmissa fuerint, ut suo et huius Sanctae Sedis patrocinio municentur; ipse Alexander praedecessor easdem constitutiones sibi exhibitas nonnullis ex venerabilibus fratribus nostris tunc suis S. R. E. cardinalibus, quorum pietas, prudentia, rerum usus, et sacrorum canonum peritia

1 Edit. Main. legit muneri (R. T.).

sibi longe perspecta erat, discutiendas commisit, qui, mandatis eiusdem Alexandri praedecessoris morem gerentes, illas mature diligenterque examinarunt, et nonnullis adiectis, aliisque, ubi opus fuit, correctis et emendatis, constitutiones ipsas in unum volumen redigi curarunt, tenoris, qui sequitur, videlicet:

Ubi, a qui-bus et qua aucompilatio.

« Noverint universi, quod, cum die Duk ot qua au-ctoritate confe-xv novembris anno Domini MDCLXXXVII cta fuerti ista essent legitime vocati et congregati in hoc Curiae Matritensis coenobio regalis ac militaris Ordinis B. Virginis Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum religiosi viri ex praedicto Ordine destinati ad novam exequendam coordinationem, compilationem texturamque constitutionum eiusdem Ordinis stabilitam in septimo decreto eius generalis capituli in conventu et civitate Optensi regni Castellae proxime celebrati die 1 iunii anno superiori MDCLXXXVI, in quo videlicet sancitum fuit, ad praefatam novam perfectioremque constitutionum compilationem quaedam specialis institueretur congregatio religiosorum ex primis et praecipuis eiusdem Ordinis, quos in hunc modum ad praedictam congregationem nominatim assumpsit, nimirum pro Aragoniae Galliaeque provinciis R. P. M. fratrem Iosephum Linas totius dicti Ordinis generalem magistrum, dominum Varoniarum de Algar et Escales, et supremi senatus fidei censorem, pro Castellae provincià R. P. M. fratrem Iosephum Gonzalez tunc temporis provincialem eiusdem, a consiliis supremi¹ inquisitionis senatus regisque Immaculatae Conceptionis consessibus et academiae Salamantinae vespertinum moderatorem, pro Valentinâ provinciâ R. P. M. fratrem Damianum Stephanum definitorem generalem eiusdem, pro Vandalicâ R. P. M. fratrem Marcum de Ostos ex-1 Edit. Main. legit supremis (R. T.).

provincialem et definitorem generalem eiusdem provinciae, concionatorem regium, ac praefati summi fidei coetus censorem, pro Novae Hispaniae provinciis R. P. M. fratrem Michaelem Mayers exprovincialem et definitorem generalem Castellanae provinciae, exvicarium generalem eiusdem Novae Hispaniae provinciarum, regiumque concionatorem, pro Peruanis provinciis et Italicae 1 R. P M. fratrem Ferdinandum de Caubayal et Ribera, exvicarium generalem earumdem provinciarum, concionaterem regium, ac in Urbe generalem procuratorem; in quorum insuper locum, cum a praesato capitulo concessa fuisset facultas praedicto reverendissimo generali, ut, quolibet deficiente, alios per se solum et pro libito substitueret, et ipse, virtute facultatis huiusmodi, pro praedictis R. P. M. fratre Iosepho Gonzalez et R. P. M. fratre Ferdinando de Carbayal legitime postmodum impeditis, ob assumptionem primi ad episcopatum Mirobrigensem, et secundi ad archiepiscopatum insularum S. Dominici, alios instituisset viros, pro primo scilicet R. P. M. fratrem Petrum Garzia provincialem provinciae Castellae et eius fortasse loco, si munere vel aliàs impediretur, uti revera impeditus fuit. R. P. M. fratrem Hieronymum de Mendoza definitorem generalem eiusdem provinciae regiumque concionatorem, et pro secundo R. P. M. fratrem Iacobum Brisegno provincialem Chilensem, qui tunc aderat in regali conventu Matritensi; cum in hoc, inquam, omnes praedicti vere essent legitime congregati, ut praemissum est, in formâ definitorii generalis, et praedictae plenitudine potestatis utentes, ad praefatam constitutionum texturam sibi a capitulo generali concessâ, denuoque roboratâ et confirmatâ a sanctissimo domino nostro Innocentio M in eiusdem Bullà quae incipit Militantis Ecclesiae, sub datis Romae apud S. Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die xv maii anno Domini MDCLXXXVII et sui pontificatus XI; cumque tam praedictus magister Ordinis, quam tota praefata congregatio in eiusdem secretarium me infra subscriptum fratrem Michaëlem de Ulete praesentatum de numero ex dictà Castellae provincià legitime constituissent, initium dederunt praedictae congregationis actibus et sessionibus cum ea solemnitate et invocatione Spiritus Sancti quae in nostri Ordinis generalibus definitoriis de more praemittuntur. Et in illis guidem rebus omnibus serio consulto et mature discussis, praedictam constitutionum compilationem ordinarunt in hanc quae sequitur formam:

Incipiunt constitutiones fratrum sacri et regalis Ordinis Beatissimae Mariae Virginis de Mercede Redemptionis Captivorum.

## PROŒMIUM.

Cum vera religio sine legibus non subsistat, vix sacra nostra redemptorum familia extitit divinitus revelata ab Immaculatà et Beatissimâ Virgine Marià illius dignanter in sui honorem caelitus institutrice et fundatrice piissimâ, cum gloriosus parens noster S. Petrus Nolascus, quem ex praedictà ipsius revelatione et praecepto eius structorem. fundatorem et patriarcham instituerat, de illius statutis coepit sedulo cogitare. Quae, ut tam congrue, quam rei gravitas postulabat, conderentur, una cum inclyto Iacobo I Aragoniae rege, quem non secus eadem revelatio effectorem et patronum eius constituit, elaboranda commisit illius saeculi in ecclesiasticis iuribus sapientiori viro tunc utriusque a sacris confessionibus sancto scilicet Raymundo de Pegnasort, cui, ut in ore trium staret hoc verbum, utque opem

pro constructione tanti operis ferret, praefata revelatio utique innotuerat. Is autem manum adamussim imponens operi ex illorum auctoritate certas vivendi leges vitae contemplativae nostro Ordini et instituto accominodas efformavit, quas, a singulari in altissimo redemptionis famulatu parentis nostri peritià in formam constitutionum concinne ordinatas, ipse, ut primus Ordinis magister, fundator et legislator, a suae institutionis initio universis eius fratribus praesentibus et futuris observandas proposuit, ac postea earum confirmationem sub regulâ sancti Augustini a Gregorio Summo Pontifice obtinuit anno Domini MCCXXX, pontificatus sui III. et a nostrâ fundatione xII.

Haec quidem fuit prima nostri Ordinis legislatio, quae in substantialibus non est hactenus innovata, nam illae primitivae constitutiones quoad substantialia statuta revera sunt istae, quas usque modo Ordo noster professus est; in accidentalibus tamen varia additamenta (reram et temporum varietate sic exigente) pro meliori eius regimine receperunt sanctae Sedis Apostolicae confirmatione munita, primo scilicet per Gregorium X, anno Domini MCCLXXIII et sui pontificatus II, deinde per Ioannem XXII anno Domini McccxxvII et sui pontificatus xi, per Martinum V anno Domini MCDXIX et sui pontificatus II. et anno Domini MCDXX et sui pontificatus III, per Calistum III anno Domini MCDLVII et sui pontificatus III, per Paulum II anno Domini MCDLXIX et sui pontificatus VI, per Iulium III anno Domini mdlvi et sui pontificatus III, per Gregorium XIII anno Domini mplxxvi et sui pontificatus iv, per Sixtum V anno Domini MDLXXXIX et sui pontificatus anno IV, per Clementem VIII anno Domini MDXCIV et sui pontificatus III, et anno Domini MDC et sui pontificatus ix, et anno Domini MDCIV et sui pontificatus XIII, per Paulum V anno Domini mpcvii et sui ponrificatus III, et anno Domini mocxiv et sui pontificatus x, et anno Domini mocxvi et sui pontificatus XII, per Gregorium XV anno Domini mpcxxi et sui pontificatus i, et anno Domini mdcxxii et sui pontificatus II, per Urbanum VIII anno Domini mocxxvII et sui pontificatus v, et anno Domini mpcxxviii et sui pontificatus vi, per Alexandrum VII anno Domini MDCLXII et sui pontificatus VIII, ac denique per SS. dominum nostrum Innocentium XI, qui simul cum robore suae apostolicae confirmationis plenam nobis facultatem largitus est ad exequenda nostri Ordinis antiqua desideria eliminandi ab anteacto constitutionum volumine omnes redundantiae, diminutionis, omissionis, confusionis, incongruaeque distributionis defectus ex inconcinnà dictorum statutorum adiectione intertextos, et ad auferendum, addendum, variandum et exprimendum omne guod ad id et ad maiorem nostri instituti observantiam promovendam visum fuerit nobis expedire. (Ita suum diploma pontificium, quod incipit Militantis Ecclesiae sub datis Romae apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv maii anno Domini MDCLXXXVII et sui pontificatus xi).

Hac ergo apostolică auctoritate suffulti, nostrasque sacras constitutiones ab omni naevo vindicare cupientes, post accuratam ac debitam rei tanti ponderis discussionem, unanimi consensu primo decrevimus, quod, ut in posterum omnis ambigendi locus erga anteacta statuta de medio tollatur, solum ex eis vim constitutionis habeant in futurum quae in octo sequentibus distinctionibus continentur; ad has enim integrum nostrarum constitutionum corpus iuxta

propriam suarum partium descriptionem reducimus, ut sub una regula et professione viventes uniformi observantià regulari Deo famulemur. Faxit Deus ut omnis eis labor impensus disciplinae, severitati et in maiori Ordinis bono proficiat.

#### DISTINCTIO PRIMA.

De cultu Dei et divinis laudibus.

Licet omnis religio se totam in Dei cultum exhibeat, inde tamen sacratius in eius honorem erigitur unde divinis laudibus mancipatur. Noster autem Ordo non tantum ex debito religionis hunc Dei cultum a limine assumpsit, sed ea maxime quod redemptionis institutum elicuit. Cum enim Moyses iussu Dei liberasset populum et in alteram Rubri crepidinem sustulisset, hanc Domini dignationem eius laude conclusit, dum illud canticum extulit: Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est. Hinc nos igitur digne novo debito in Dei laudibus occupamur, et chori profitemur officium, et redemptionis misericordiam, quam misit Dominus populo suo, perpetuâ gratiarum actione decantemus, faciem eius psalmis et hymnis praeoccupantes, ut quod dignatione incepit, miseratione promoveat.

I. Audito primo signo, pro singulis CAPUT I. De divino ofhoris quibus septies die noctuque ad acio. Dominum convenimus, praeparantes ' se fratres, et ante finem secundi omnes ad chorum accedant, quasi in odorem Domini humiliter et devote currentes, ubi. secundum horae qualitatem aut festi, divinum officium reverenter compleant, quod fratribus clericis, sacris nondum initiatis, si forsan choro aliquando non interfuerint, privatim persolvere praecipimus.

II. Quotidie missa conventualis in universis Ordinis domibus iuxta ritum fe-

1 Aptius lege praeparent (R. T.).

stivitatis decantetur, cui omnes adesse teneantur; qui ultro clericorum aut laicorum frater ei non adstiterit, privatam inviolabiliter audiat.

III. În missă conventuali praeter communia et particularia suffragia, quando ritus permiserit, dicatur oratio pro SS. D. N. Papa, pro felici statu Ecclesiae, pro rege, et pro captivis christianis; quam in privatis pariter dicendam iniungimus.

IV. Universim nostri Ordinis sacerdotes modeste et graviter sacrum celebrent, atque ita suis manibus Verbum Vitae contrectent, ut sacramenti altitudo, religionis pietas, et eorum fides elucescat.

v. Id tempus sacris peragendis sacerdos immoretur, quo nec audientibus prolixitate taedium ingerat, nec devotioni celeritate teporem inducat: solemnibus videlicet moram soleninitati congruam, privatis vero dimidiam horam ad minus impendat.

vi. Ante celebrationem sacerdos aliquandiu ad tanti sacramenti celsitudinem traducat animum, propriamque vilitatem totà humilitate perpendat, sicque et non aliter audeat de pane illo edere et de calice bibere; quo sumpto, simile sibi vacans per spatium temporis tanto mysterio consentaneum, debitas Auctori gratias reddat.

vii. Tam chori quam altaris officium, nedum in essentialibus, verum in caeremoniis ac ritibus, iuxta romanas regulas omnimode celebretur; ubi autem illae nihil praescripserint, rubricae nostri ritualis observentur.

CAPUT II.

I. Ne autem horarum tempora et moet qualitate ho- dus incerta pro libito maneant, firmiter persolvendas statuimus ut matutinae in toto nostro Ordine perpetuò et inviolabiliter medià nocte dicantur. Quocirca severissime

| latorum localium conscientias oneramus, si eas ad aliud tempus transferant vel transferri permittant, nisi propter casum ita inevitabilem, ut plus cogere quam indulgere videatur: qui si forte accidit, a die Pentecostes inclusive usque ad festum sancti Augustini dicantur post completorium; reliquis vero temporibus, eodem simili casu occurrente, nonnisi horâ noctis matutinas cantari vel recitari iuxta festi diversitatem strictissime praecipimus. Quod si praelatus contrarium fecerit, suspensionem ab officio per sex menses incurrat; provincialis autem aut visitator, qui eam non exequatur, voce activâ privetur in proximo provinciali capitulo.

II. Prima non longe a solis ortu dicatur, neque completorium ab eiusdem occasu; Tertia, horâ quasi decimâ, quam missa conventualis, et hanc Sexta subsequatur; Nonam post prandium expleri praecipimus, nisi diebus a romano rituali praescriptis et temporibus nostri Adventus et Quadragesimae, quibus (exceptis dominicis) Nonâ dictâ reficimur; Vesperas denique extra Quadragesimam horâ secundà vel tertiâ post meridiem, iuxta diversitatem temporis, certa omnino statione praefigimus. Has autem horarum metas sic esse immobiles desideramus, ut eas praelatus minime praetermittat.

III. Ex horis huiusmodi Primam, Tertiam, Vesperas et Completorium quotidie modulabimur, reliquas autem recitari concedimus, exceptis matutinis in nocte Natalis Domini, in tribus Tenebrarum diebus maioris hebdomadae, et festis Resurrectionis, Pentecostes, Revelationis dominae nostrae beatissimae Virginis Mariae de Mercede, et sancti patris nostri Petri Nolasco, in quibus solemnitatibus Matutinas integre cantari magistri generalis, provincialis et prae- | praecipimus; in ceteris vero utriusque

classis ad minus incipiantur cum cantu usque ad primum hymnum inclusive, et deinceps cantetur *Te Deum* cum Laudibus usque ad finem, demptis psalmis et antiphonis earum. Kalendam quoque singulis diebus decantari statuimus. Si quam autem horam extra praedictas decantari sit in usu, consuetudinem non destituimus, sed laudamus, et progredi suademus in melius.

rv. Modus recitandi et modulandi horas canonicas sit iugiter devotus et gravis cum pausâ et silentio solemnitati consonis, ita versuum medietatem et finem intercidentibus, ut nulla vocis protractio taedio mentem afficiat, sed uniformitas desinentiae et devotionem augeat et perfectum<sup>4</sup>; vox pariter sit unisona: hanc autem omnes eâ mentis attentione pro viribus semper eliciant, qua divini officii pensum Deo gratius et fructuosius sibi reddant.

CAPUT III.

Its orations
m stall.

- spiritualis fundamentum et comes individua, qua duce de virtute in virtutem gradimur donec perfectionis verticem conscendamus, universis nostri Ordinis fratribus stricte praecipimus ut bis adminus in die mentaliter orent dimidiam saltem horam pro qualibet vice, mane videlicet et vespere, illud propheticum praeseserentes: Anima mea desideravit te in nocte, sed et spiritu meo in praecordiis meis de mane vigilabo ad te.
- II. In hoc ergo almo et fructuoso exercitio per tritam sanctorum viam fratres incedant habità ratione uniuscuiusque status et indigentiae, sed semper prae oculis habentes frequentiorem causam, cur multi in hoc itinere parum nilve proficiunt, esse indebitum modum eius praeparationem, inchoationem, exercitationem et conclusionem conficiendi. Quod orationis dispendium a nostris
  - 1 Potius lege profectum (R. T.).

fratribus relegare cupientes, quaedam monita pro dictis eius partibus debite exercendis ab illis indeficienter observanda levi saltem manu attingere necessarium iudicamus <sup>1</sup>.

III. Quocirca praeparationis utriusque discrimen animadvertentes, non minori studio remotam quam proximam intendant. Quoad primam<sup>2</sup> enim (quae utpote praevia dispositio ad fructum ex oratione percipiendum praemitti debet), prava opera, vana colloquia, mundanas cogitationes, inordinatos affectus, et cetera alia quae distractionibus fomentum praebent, frequenti divinae praesentiae exercitio a se omnimode avertant. Quoad secundam<sup>8</sup> autem, accedente orationis tempore, conscientiae statum agnoscant, bonum spirituale, quo magis indigeant, praevideant, considerationes et affectus ad illud assequendum efficaciores praeveniant, materiam iis magis idoneam<sup>5</sup> aliquo lectionis genere praeparent, totamque illius seriem ad id ipsum provide pro viribus referant, sicque et non aliter ad orationis locum reverenter accedant.

IV. Orationem inchoaturi signo crucis Deum praesentem fide vivà concipiant circa se existentem vel intra se manentem per existentiam, praesentiam et potentiam, et cordis sui intimos recessus penetrantem, opus quod faciunt agnoscentem et ad ipsum adiuvantem; tunc Deum praesentem adorent, actum contritionis eliciant, et gratiam bene orandi ab eo postulent; ac demum ad purificationem intentionis cum debità resignatione transeant, qua, se totos Dei

<sup>1</sup> Edit. Main. legit indicamus (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit primum (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main. legit secundum (R. T.).

<sup>4</sup> Ed. Main. legit effectus pro affectus (R. T.).

<sup>5</sup> Edit. Main. legit idoneum (R. T.).

<sup>6</sup> Edit. Main. legit excessus (R. T.).

voluntati committentes, nihil amplius quam eius divinum beneplacitum uberioremque animae profectum in huiusmodi exercitio intendere protestentur.

v. In exercitatione semper intellectus voluntati facem praeserat, ut in meditatione exardescat ignis. Unde a materiae praeparatae considerationibus incipientes, omnes illius causas, effectus et circumstantias, modo discurrendo, modo ponderando, percurrant, usquedum ad aliquem devotum affectum excitentur; tunc enim ita sinent voluntatem opus suum exequi, ut, quanto tempore affectus afficit animum, tanto in eo perseverent, minime interim solliciti, quod meditandum supersit; extinctâ tamen affectione vel tepescente, ad aliam vel alias affectus excitantes, vel discursivas, vel ponderativas considerationes redeant. In quibus actibus aures veluti circulo versentur, ita ut omnia dirigantur ad opus, et usui virtutum inserviant.

vi. Iam orationi finem imposituri tribus actibus eam concludant: primus sit gratiarum actio, quae ex his, quae meditati fuerint, quodammodo oriatur, et maxime de omnibus quae in ipso rationis decursu a divinà benignitate susceperint, quibus tandem pro beneficiis generalibus creationis, redemptionis ac reliquis omnibus tam universali Ecclesiae quam sibi praestitis grates superaddant; secundus sit oblatio, qua aeterno Patri merita Christi et omnium sanctorum, seque ipsos cum illis, atque omnia sua opera cum perfectà resignatione in omne Dei beneplacitum offerant; tertius denique sit petitio eorum, quae ad aeternam salutem pro se sunt necessaria, deinde pro universali statu totius Ecclesiae, pro supremo illius pastore et domino, universisque praelatis, pro regibus et principibus, pro praelatis et redemptoribus nostri Ordinis,

eiusque benefactoribus, conservatione et augumento, et specialissime pro fidelibus captivis, qui in Saracenorum potestate detinentur vel sunt in periculo abiurandae Fidei, et pro fratrum captivorumque animabus in purgatorio detentis, adhibitis etiam B. Virginis, angelorum et sanctorum intercessionibus.

vII. Hanc autem orandi formam sic mane et vespere implebimus : Primo enim ante Primam, cum iam fratres in choro convenerint, ibi ante omnia flexis genibus Spiritus Sancti gratiam suppliciter exorent, dicentes antiphonam: Veni, sancte Spiritus, etc. Sub tuum praesidium confugimus, etc. y. Emitte spiritum tuum, etc. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix, etc. Salvos fac servos tuos, etc. Domine exaudi, etc. Dominus vobiscum, etc. Oremus: Deus, qui corda fidelium, etc. Deus virtutum, cuius est totum quod est optimum, insere pectoribus amorem tui nominis, et praesta in nobis religionis augmentum, ut quae sunt bona nutrias, ac pietatis studio, quae sunt nutrita, custodias. Defende, quaesumus, Domine, B. Maria semper Virgine intercedente, istam ab omni adversitate familiam, et toto corde tibi prostratam, ab hostium propitius tuere clementer insidiis. Per Christum Dominum nostrum. Amen. His dictis, adminus per dimidiam horam in oratione permaneant, quam similiter habeant post completorium et eâdem deprecatione praeveniant. In fine vero, facto signo a praelato, cantor incipiat antiphonam Conceptio tua, cum versu et oratione consuetis, prout in rituali.

viii. Praefatis ergo temporibus teneantur omnes fratres, nullo excepto nec etiam magistro generali, ad orationem mentalem convenire, nisi propter grave impedimentum et rationabilem causam, qua raro indulgendum appareat; qui autem interesse', alibi, quotidie, etiam iter agentes, bis in die mentaliter pro temporis opportunitate et loco, secum illud Davidicum conferentes: In omni loco dominationis eius, benedic, anima mea, Domino.

ad eas orationes quibus finiuntur vel fit commemoratio in missâ aut officio, necnon etiam quoties occurrerit Gloria Patri similiter inclinabimur (in officio autem maiori excipitur primum Gloria Patri, in quo pro singulis horis profundà utimur inclinatione), in postremis

Caput IV. De milmationobus.

- 1. Inclinationes dicimus ea sensibilia signa, quibus Deum, vel eius sanctos, aut sancta, seu etiam homines propter Deum reveremur et colimus. Quinque in Ordine nostro secundum rerum et honoris diversitatem exponimus, quas capitis, ad genua, profundam, genuslexionem, et prostrationem appellamus. Inclinationem capitis sacris praecipue nominibus Iesu domini nostri et beatissimae Virginis Mariae cum magnà cordis humilitate debemus impendere; tum etiam nominibus sanctorum, de quibus in die proprio aut fit memoria aut officium, capitis inclinationem reddimus; idem facimus et in hymno Gloria in excelsis Deo ad eos versus Adoramus te, Gratias agimus tibi, et Suscipe deprecationem nostram; in symbolo ad verba Simul adoratur; ad Humiliate capita vestra et orationem sequentem; ad benedictionem sacerdotis in fine missae, et cum pacem, incensum et aquam benedictam suscipimus; praelatis item transeuntibus, vel cum ad eos accedimus ant recedimus, capita reverenter subiicimus; tandem cum in refectorio aliqua nobis per hebdomadam obedientia subiungitur, caput licet opertum similiter inclinamus.
- II. Corpus usque ad genua dimittimus, quoties chorum ingredimur vel egredimur, conversi ad fratres vultu, quasi per salutationis officium; ad omnes horas officii parvi beatissimae Virginis Mariae, cum elus orationem angelicam praemittimus pro singulis, et
  - 1 Forsan deest non poterunt (R. T.).

ad eas orationes quibus finiuntur vel fit commemoratio in missà aut officio, necnon etiam quoties occurrerit Gloria Patri similiter inclinabimur (in officio autem maiori excipitur primum Gloria Patri, in quo pro singulis horis profundà utimur inclinatione), in postremis hymnorum versibus, et ad illos Sit nomen Domini benedictum, et Benedicamus Patrem et Filium, etc., simulque ad eam praesationis clausulam Bealae Mariae, et te in veneratione, etc., necnon in Primà cum dicimus Sancta Maria et omnes sancti, etc., hac ipsà corporis dessexione curvabimur, quam etiam cum sedemus sine erectione committimus.

111. Profunde quidem inclinamur ad orationes dominicam et angelicam et Credo, quas singulis respective horis praemittimus in silentio, et quibus officium et completorium tempore paschali diebusque dominicis concludimus; eâdem inclinatione devolvimur ad primum Gloria Patri in officio maiori, ut praediximus, et omnes eius horarum orationes, et primam dumtaxat in vesperis, et officio missae ad collectam pro Ecclesià, et quam praelatus indixerit pro necessitate communi, ad omnes preces et confessionem dum eas non genuflexi recitamus, et in refectorio ad orationem Retribuere, etc.

rv. Genuslexionem autem uno vel bino genu in sequentibus exercemus: primo ad ingressum vel regressum a choro, cum sanctissimum sacramentum adoramus, ad preces et orationes missae et officii tempore Adventus et Quadragesimae, Quatuor Temporibus et Vigiliis, usque ad Benedicamus Domino, praeterquam in diebus quos excipit caeremoniale nostrum, ad preces et orationes officii defunctorum, ad versus Tantum ergo, O salutaris hostia, si sacramentum sine velamine pateat, vel pro-

cessionaliter deferatur, in hymno Vexilla regis, ad versus O crux, ad illos etiam Ave, maris stella; Veni, creator Spiritus; Veni, sancte Spiritus; in psalmo invitatorii ad verba Et procidamus ante Deum, in hymno Te Deum ad versum Te ergo quaesumus, in verbis etiam In nomine Iesu omne genu, etc., nisi haec sint in introitu missae, ad illa insuper Christus factus est pro nobis, etc. et in toto psalmo Miserere et oratione Respice quaesumus qua concluditur in triduo maioris hebdomadae, in processionibus litaniarum ab initio earum usque ad verba S. Maria; si autem non fiat processio, in totà litanià genuslectimus, ut in sabbato sancto et vigilià Pentecostes.

v. Genuslexione item utimur in psalmis poenitentialibus et precibus gradualium, in fine lectionum ad Tu autem Domine, in antiphonis B. Mariae quibus hora vel officium concluditur, nisi paschali tempore et diebus dominicis, in kalendà Nativitatis Domini ad ea verba In Bethlehem Iuda etc. usque ad Secundum carnem inclusive.

vi. Cum prope altare sacramenti gradum facimus, si lateat, uno genu; utroque vero, si pateat, humiliter genufleximus. Crux etiam, quae per medios fratrum choros transierit, genuflexione adoratur, sicut et ferià quintà post inclusum in urna Sacramentum usque ad mane sabbati sancti eumdem ei reddimus honorem.

vII. Genuslectimus insuper ad haec omnia evangeliorum verba: Et procidentes adoraverunt eum; Verbum caro suctum est; Et procidens adoravit eum; Iesus autem exclamans, etc.; Iesus autem, emissâ voce, etc.; Et haec dicens expiravit; Et inclinato capite, etc.; et in adoratione crucis serià sextà maioris hebdomadae ad ea verba: Venite, adoremus; ad illa etiam symboli Et incar-

natus est; ad Flectamus genua, et ad versum Adiuva nos; in missā, dicto Sanctus, usque ad elevatum et depositum calicem, praeterquam in feriis Adventus, Quadragesimae, Quatuor Temporum, vigiliis, et missā defunctorum, in quibus genuflexionem trahimus usque ad verba Pax Domini inclusive, a quibus tamen excipimus vigilias Nativitatis, Ascensionis et Pentecostes, et ferias temporum eiusdem Paschae.

viii. Cum subditus aliquid recipit a praelato, genufiectens, osculatur manum eius, vel scapularium, dicens: Benedictus Deus in donis suis; item quando benedictionem ab eo suscipit ad iter agendum, vel ad illum ex eo revertitur; suscipiens habitum, etiam genua flectit coram praelato, toto tempore quo ei sermonem instituit, quod et servat ad trinam repetitionem versus: Suscipe me, Domine, etc., et ad lectionem professionis; sic etiam sistitur, excommunicatus 1 coram absolvente se, et qui in pane et aquâ in medio refectorii abstinere praecipitur. Culparum confessionem in capitulo hac humiliatione incipimus dicentes: Pater, veniam peto. Generalis autem et provincialis in primo accessu ad domos benedictionem itinerantium ita pariter humiliati<sup>2</sup> suscipiunt, sicut et reliqui fratres, sic etiam cereos et ramos die Purificationis et Palmarum, cumque cinere aspergimur, et tandem ad versum Clementissime Deus in sepulturâ fratrum.

ix. Demum fratres nostri prostratione succumbunt, cum aliquid canendo aut legendo in choro erraverint, et tamdiu ita permaneant, donec ad surgendum a praclato signum accipiant, qui tamen si eis aliquam obedientiam aut officium iniun

1 Pessime edit. Main. legit etc. Communica tus pro excommunicatus (R. T.).

2 Male edit. Main. habet humilitati (R. T.).

xerit, prostratione suscipiant; in refectorio si in ministerio fratrum offenderint, labem prostratione vindicent, quam omnes servitores cum lectore iterum in fine faciant pro universis defectibus ministrando aut legendo commissis; si quis alium scandalizaverit, tanto temporis spatio ante ipsum prostratus occumbat, usque dum suscitetur ab ipso; suscipiens professionem aut habitum, postquam eo indutus fuerit, similiter procidat, donec orationes super eum dicendae finiantur; post electionem magistri generalis aut provincialis, dum super utrumque in ccclesià orationes et benedictiones effundimus, ipsi eas prostrati suscipiunt; quibus etiam ad domos nostras primo accedentibus, in corum benedictione itinerantium universi, fratres prostrentur<sup>1</sup> ad psalmum Ad te levavi et reliquas orationes; tandem et ad confessionem, dum in capitulis absolvimur, et ad psalmum Miserere in fine sepulturae fratrum.

CAPET V.

1. Etsi totos ad pedes beatissimae Deofficiis qui-bus beatissi-Virginis Mariae matris et fundatricis mam Virginem Mariam prose-nostrae nos devotio provolvit, nihil tamen aequum aut dignum eius erga nostrum Ordinem beneficiis reputamus. Ceterum ei rependere quantum pro nostro modulo possumus desiderantes, primo constituimus ut diebus ferialibus, vigiliis et festis simplicibus, quibus etiam Ecclesiae officium parvum Beatae Mariae recitandum instituitur, illud iuxta Romanorum ritum ab omnibus in choro speciali devotione compleatur; reliquis autem diebus per annum, praeter triduum maioris hebdomadae, similiter in choro ante vel post horas canonicas recitari constituimus a fratribus clericis et novitiis cum assistentia sui magistri; quibus etsi totam communitatem non iubeamus adiungi, monemus tamen universos in Domino, ut vel se illis immisceant, aut

1 Edit. Main. legit prostrarentur (R. T.).

saltem privatim hoc pensum singulis diebus Dominae nostrae persolvatur.

II. Sabbato autem cuiuslibet hebdomadae (exceptis festis duplicibus primae ac secundae classis) secundum antiquam Ordinis consuctudinem post Primam inviolabiliter missa de Beatâ Virgine, iuxta romanum ritum, in omnibus conventibus solemniter celebretur, ad quam stricte vocamus universos fratres, cuiuscumque sint qualitatis, ne magistro quidem generali excepto. Eodem die pariter omnes fratres post completorium ad ecclesiam processionaliter accedant cruce cum acolytis praeeunte et sequente sacerdote cum pluviali albo, ibique antiphonam Salve Regina coram beatâ Maria Virgine concinant; qua finitâ, incipiant cantores antiphonam Conceptio tua, et eam continuante choro, eodem ordine procedatur ad specialem cappellam eiusdem Beatae Mariae, ibique cum versu et oratione iuxta antiquam Ordinis constitutionem concludatur. Quod si ad processionem istam locus apte non suppetat, inibi consistentes fratres eamdem antiphonam prosequantur et finiant.

III. Singulis mensibus opportuniori dominicâ fiat in omnibus conventibus Ordinis processio scapularii ad vesperam, in qua imago beatae Mariae Virginis deferatur in memoriam Revelationis eiusdem qua Ordinem nostrum instituit; quibus diebus, si habeatur concio, omnes indulgentiae scapulario et huic diei concessae sideliter exponantur.

iv. Ad festum praeterea beatac Mariae Virginis de Mercede sub primam augusti dominicam constitutum¹, praeter solemnitatem ritualem, habeatur insuper concio el processio et quaecumque alia solemnitas iuxta facultatem conventus.

v. Adhuc ad eiusdem honorem statuimus ut, iuxta pristinam Ordinis con-

1 Edit. Main. legit constitutam (R. T.).

stitutionem, nulla construatur ecclesia, quae, si fieri possit, eius Nomini non consecretur, et in ipså pro titulare habeatur; alioquin autem cappellam saltem specialem sub eius titulo et nomine stricte praecipimus erigendam.

vi. Et sicut fratres i ipsam beatissimam Virginem alte suis cordibus debere esse infixam, eique dicatum totum Ordinem et ab ipså suum in honorem erectum; instituimus et ordinamus ut sigilla maiora, tam Ordinis quam provinciarum, beatae Virginis Mariae imaginem pro stemmate contineant secundum festivitates illius, itaut quam provincia iam habeat, vel posthac, virtute praesentis constitutionis infra latius ordinandae, denuo suscipiat, illam quoque et2 propriam sibi patronam revereatur et celebret. Quod si dicta festivitas provinciarum et sigillorum numero non sufficiant, aliquis de Sanctis nostri Ordinis sub eodem cultu et celebritate assumatur.

VII. Denique statuimus ut universi fratres imaginem beatae Virginis Mariae semper in cellis habeant, quam ad ingressum et egressum ore, corde et inclinatione salutent. Quod similiter faciunt, ubicumque per claustra et conventum illis occurrat; sic enim servulos et filios decet, quinimo iure cogimur tam egregiae Dominae et Matris piissimae umbram colere, cuius dignanter umbraculo refovemur.

CAPET VL De boris fra-

1. Ne autem fratres laicos, dum eos trum laicorum, vitae activae subiicimus, a contemplativae quoque profectibus repellamus, ipsos cisdem temporibus, quibus ante Primam et post completorium ad mentalem orationem communiter convenimus, invio-

labiliter quoque ad cam accedere\_con stituimus.

II. Ceterum ut fructus horarum canonicarum, quas sacris initiati et clerici Deo diebus singulis impendimus, non sit omnino alienus a laicis, pro suo modulo ab ipsis pariter implendos i salubriter ordinamus. Matutinas igitur incipiant dicendo Pater noster, Ave Maria et Credo. deinde Domine, labia mea, etc.; Deus in adiutorium, etc.; Gloria Patri, etc., et pro nocturnis et laudibus quindecim orationes dominicas, et totidem recitent salutationes angelicas; et tandem pro conclusione dicant Kyrie cleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster, in cuius fine adiiciant Per Dominum nostrum, etc.; Benedicamus Domino, etc. Religuas autem horas inchoënt per Pater noster, Ave Maria (supradicto in Primà Credo) et Deus in adiutorium, etc.; et uti supra finiant. Pro singulis vero. decies orationem dominicam et toties salutationem angelicam devotâ meditatione persolvant. In fine completorii praeter propriam terminationem illius. totum suum officium concludant dicentes Pater noster, Ave Maria et Credo ad similitudinem clericorum.

III. Haec quidem omnia officio tantum maiori congruere intelligimus. Ut autem et minori seu parvo Beatae Mariae lai corum etiam oratio respondeat, eisdem districte praecipimus ut singulis diebus rosarium Beatae Mariae recitent, quinque nempe decadas salutationum angelicarum, quas incipiant ab oratione dominica. Totum autem illud ita ritualiter inchoabunt et finient sicuti matutinas maiores, ut a aliquam officii formam ritumque contineant.

IV. Denique nostri Ordinis utriusque

<sup>1</sup> Syntaxin emendare vel complere, lectori scio dimittimus (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan legendum ut pro et (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan dictae festivitates (R. T.).

<sup>1</sup> Potius lege implendas (R. T.).

<sup>2</sup> Potius lege superaddito (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main. legit et pro ut (R. T.).

sexus tertiarios, si claustraliter vivant, ad haec omnia esse penitus obligatos similiter constituimus.

CAPUT VII. De frequen-

- 1. Qui vitam spiritualem eligimus et in dà sacramento- perfectionis monte sacra esurire paschata profitemur, ad eam praecipue convenit aspirare pinguedinem et spiritualem alimoniam, quam mentes nostras sacramenta reficiunt. Quocirca universis nostri Ordinis presbyteris hortamur ut singulis diebus sacrum celebrent, nisi aegra valetudo aut urgentissima vel praelato nota causa praepediat; qui autem celebrationem crebro praetermittere inventus fuerit, praeviå monitione, poenà reclusionis integrum mensem a praelato puniatur.
  - II. Fratres vero non presbyteri tam clerici quam laici et nostri Ordinis tertiarii utriusque sexus claustraliter viventes, praemissâ humiliter sacramentali confessione atque aliis pietatis exercitiis (per quae communem ad minus disciplinam in novitiatibus intelligimus et privatam laicis), ad sacram Eucharistiam communiter accedant singulis diebus dominicis, proxime non occurrente ante vel post illas aliquâ ex suprascriptis solemnitatibus in quibus sacram etiam communionem illis omnibus sumere praecipimus, festis scilicet Domini nostri Iesu Christi et Beatissimae Matris eius fundatricis nostrae, etiamsi non sint de praecepto, utroque festo S. Michaëlis Archangeli, S. Ioannis Baptistae, Ss. Apostolorum et Evangelistarum, S. Ioseph atque parentis nostri divi Petri Nolasco, et reliquorum Sanctorum Ordinis, eiusque festivitatibus, die insuper Omnium Sanctorum tam Ecclesiae quam Ordinis, ac denique diebus omnibus, quibus absolutionem habemus ad populum. Huiusmodi autem communiones omnes non presbyteri cum novitiis et laicis in conventibus nostris communiter suscipiant.
    - 1 Potius lege qua (R. T.).

- 1. Quoniam domus Domini domus ora- Capte VIII. tionis vocatur, eamque ideirco deceat cinsque sanctisanctitudo, enixe super hoc ministerii eius invigilare praecipimus, ne colloquia habeantur in illâ, praesertim temporibus celebrationis officiorum; visitationes vero feminarum, et alloquia politica, quantumvis necessaria et honesta, etiam ad vesperam, prohibemus in ecclesià, nisi cum expressà licentià praelati. Quando autem cum facultate praedictà ita fieri decenter expediat, totis tamen viribus interdicimus ne in locis confessionibus designatis huiusmodi misceantur alloquia, ne tam sancta, sed illa etiam decentibus erubescant.
- 11. Denunciamus autem universis fratribus, quod, iuxta decretum sanctissimi domini nostri Innocentii XI, nunquam in ecclesià aut eius cappellis, sacristià vel claustris cibum aut potum saecularibus quovis urgente praetextu aut personae celsitudine deferant, nec quomodolibet deferri permittant.
- III. Quia vero sacramentum poenitentiae et suscipientibus ad veniam et illud recusantibus ad acdificationem et exemplum interdum profiteri agnoscimus, nolumus ut loca pro eo designata sint in ecclesiae latibulis, sed palam ubi peccatores provocent et alliciant. Quocirca nostri Ordinis confessoribus strictissime prohibemus, ne quaslibet, praesertim feminas, ad hoc sacramentum per angulos ecclesiae aut devia loca suscipiant.
- IV. Quantum ad ecclesiae cultum, sit maxime sacrista sollicitus ut debito ornatu et honestate perfulgeat; cam et cappellas frequenter everri faciat. Altaria singulis diebus mundentur a pulvere. Ornamenta omnia non incomposita<sup>2</sup>, sed quasi Deo sacra pie et devote contrectet; linea non minus sordere patiatur, sed
  - 1 Omnia corrigere desperamus (R. T.).
  - 2 Potius lege incomposite (R. T.).

crebris iuxta usum lotionibus niteant, ct corporalia permaxime; universa quidem si sint lacera resarcienda curet, neque omnino disrumpi permittat.

v. Quocirca universis commendatoribus praecipimus sub poenâ privationis vocis activae et passivae, ut in fine triennii ornamenta sacristiae novo semper augmento ampliata dimittant: incrementum vero sub fide depositariorum capitulo provinciali cum reliquis rationibus conventûs exhibeant: lucernam ante Venerabile Sacramentum sic sacrista perenniter ardere satagat, ut, si eius extinguatur incuriâ, gravis culpae poenam incurrat.

vi. Renovatio Sacramenti verno tempore per omnes hebdomadas privatim aut solemniter celebretur iuxta consuetudines conventuum; hiemali vero ultra duas hebdomadas protrahi non liceat.

VII. Oleum sanctum singulis annis suo quoque tempore renovetur, et vas, in quo reponitur, decenti sit materià et arte dolatum; ea vero omnia in quibus venerabile Christi corpus asservatur, qua parte saltem aut concavitate tangitur, sint argentea, et deaurata intrinsecus, sicut et de calicibus ordinat rituale; sacraria autem ubi ponitur Sacramentum corporalibus et arâ consecratâ rite et decenter esse instructa praecipimus.

viii. Quae omnia ut observatione vigeant, universis commendatoribus iniungimus, ut, praeter communes visitationes praelatorum superiorum, ipsi ter in anno visitent solemniter sacraria et universa vasa sacramentalia, eorumque loca, atque sanctorum reliquias, eaque omnia recenseant, qua munditià, qua reverentià, et qua huiusmodi nostrorum statutorum obtemperatione consistant, quae ornamenta sint lacera, quae deficiant, et ea refici vel innovari faciant. Has autem visitationes perpetuo fieri constituimus

sub primà die mensis ianuarii, maii et septembris, nullà Ecclesiae vel Ordinis solemnitate impeditâ.

iv. Iuxta pristinam Ordinis consuctudinem et statuta, plura cymbala in ecclesiis nostris possumus constituere, ut sit discrimen aliquod inter primum et secundum signum quibus ad chorum vel ecclesiam ducimur.

1. Dum frater infirmus iam mortis dis- Caper ix. crimen contrahit, provideat illi com-sepuliura namendator, ut de sacramentis nondum susceptis, iuxta inferius cap. xIII, dist. 1 ordinanda, et de duobus fratribus spiritu et doctrina praeditis, qui ei perpetuò adhaereant et adiuvent usque ad obitum; qui, si diuturnà mortis instantià vexentur, poterunt alternare laborem.

H. Postremum aegroto agonem incunte, per totum conventum pulsetur crepitaculum, et omnes fratres ad eius cellam conveniant, ubi, commendatione animae cum devotione peractà, cantetur totius 1 symbolum fidei, quousque animam exhalaverit.

III. Cum iam autem fuerit vità defunctus, cantetur responsorium Subvenite sancti Dei, et statim postea induatur regularibus indumentis, sicut alii fratres, nisi prius opus sit eum<sup>2</sup> lavacro tergere. Et sic habitu et pallio iam induto, manus coaptentur ante pectus albà vittà devinctae, et cruce affixâ pollicibus. Deinde ducendus est opportuno tempore ad capitulum vel sacristiam, aut alium commodum et assuetum locum, ubi strato super terram panno decente aptabitur, hine inde usque ad horam sepulturae ardentibus cereis, et vase cum aquà benedictà ad pedes apposito. Iline autem, et ubicumque post obitum, quousque se-

<sup>1</sup> Forsan tolies (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit cum pro eum (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main. legit victá pro vittá (R. T.).

<sup>4</sup> Aptius decemter (R. T.).

peliatur, extiterit, semper ei fratres clerici seu presbyteri a praelato designati adhereant, et psalterium cum devotione recitent, ac debitum reddant pietatis officium.

- IV. Accedente tempore quo deserendus sit ad ecclesiam ut eo praesente missa celebretur, vel ad locum ubi sit sepulturae tradendus, omnes fratres sine exceptione conveniant, ibique suffragia a rituali nostro praesixa persolvant.
- v. Diligentissime etiam et pro viribus curent praelati Ordinis, ut, ubicumque frater noster extra claustra obire contigerit, si possibile sit, ad aliquam nostri Ordinis ecclesiam deferatur, ubi praedictam ei reddamus pietatem, ut quos dilectio copulavit in vitâ, etiam in morte non separet; alioquin autem, si difficile appareat, in parochià seu viciniori monasterio quasi sub deposito sepeliatur.
- vi Si vero (quod Deus avertat) frater alicuius proprietarius decesserit, vel alteri crimini obnoxius, cui sacri canones ecclesiasticam denegent sepulturam, is humetur in agro, formâ et casibus inferius dist. v, cap. viii ordinandis.

vii. Commendatoribus denique praecipimus sub poenà privationis vocis activae et passivae, ut pro defunctis fratribus librum habeant in suis conventibus. in quo omnium illorum nomina, annus pariter, mensis et dies obitus diligentissime notentur, insuper et sub quo generali, provinciali et commendatore decesserint, et, si fieri possit, qua die professi fuerint. Quod si vitae laudabilis extiterint, aut aliunde quoque viri eminentes et posteritati commendabiles, omnia ibi fideliter conscribant, ut facile de hoc plene possint historiae nostrae et patrum exempla reduci. Hunc autem librum visitationi absque ullo penitus diffugio subiicimus.

1. Quamprimum decesserint fratres CAPT X De SUITER nostri, eliamsi sint novitii, commendator mortu rum. eius domus, ubi quisque obierit, provincialem aut vicarium provincialem et omnes commendatores provinciae, sub poena suspensionis ab officio per sex menses, de illius obitu admoneat, quem nihilominus provincialis aut vicarius provincialis confestim ut admonitus universis suae ditionis conventibus renuntiet, ne defectu notitiae ulla sit mora in suffragiis.

n. Pro quolibet fratre defuncto, domus illa 1, cui conventualis erat designatus, sine intermissione aliquâ per tres dies missa defunctorum iuxta rituale romanum solemniter celebretur, quae singulis diebus cum responsorio in ecclesià concludatur; iis etiam distribuatur integrum officium defunctorum sub ritu duplici sicut in die depositionis defuncti, cui cantus adhibeatur prout fuerit in conventibus assuetum; per novem item dies a decessu continuos, finito prandio, et pulsatis interea cymbalis, responsorium decantetur a fratribus.

III. Quod attinet ad singulos fratres domus ubi decesserit, tres missas pro conventuali presbyteris constituimus; clericis vero et novitiis non impeditis psalterium integrum in choro vel oratorio novitiatûs cum assistentià sui magistri; impediti vero extra chorum, id compleant; quod quidem commutari stricte prohibemus; conversis autem ac tertia riis utriusque sexus integrum rosarium B. Mariae praescribimus: quibus ulterius addimus, ut, per tres dies a decessu eiusque notitià, indulgentias a Paulo V regularibus suas ecclesias visitantibus in eisque devote orantibus concessas lucrari et pro dictis fratribus applicare contendant.

IV. Haec eadem suffragia per totum 1 Potius in domo illa (R. T.). Ordinem pro magistris generalibus qui in officio vel eo functo decesserint pariter, et pro socio et secretario generali in munere obcuntibus, etiamque pro definitoribus aut rectoribus generalibus morte in vià ad capitulum generale praeventis i fieri constituimus.

v. Ad haec ipsa quaelibet provincia tenebitur pro iis qui sunt aut fuerint provinciales, atque pro actuali visitatore in illis respective domibus suae visitationi concreditis. Ceterum pro fratribus non conventualibus, etiam novitiis, singulae domus provinciae teneantur ad unam missam solemnem et vigiliam defunctorum cum responsorio ad finem. Singulos autem eorumdem domorum presbyteros ad unam missam privatam adstringimus, clericos vero ad septem psalmos poenitentiales, conversosque et tertiarios ad tertiam partem rosarii, et utriusque<sup>2</sup> praeterea praedictam ecclesiae nostrae visitationem, ut superius, iniungimus. Fratribus item ex Ordine nostro ad episcopalem, archiepiscopalem, aut aliam quamlibet dignitatem evectis cadem adhibeantur suffragia, quae vi constitutionis in Ordine decedentibus persolventur<sup>3</sup>

vi. Singulis mensibus, primà scilicet die illorum, festo novem lectionum non impedità, fiat officium pro defunctis, cum vesperis, nocturno et laudibus, iuxta rituale romanum, pro quibus ulterius missam et anniversarium superaddimus de cetero perpetuò et solemniter per totum Ordinem celebranda.

vii. Insuper primă die similiter non impedită, quae Sanctorum nostri festum subsequitur, sat in toto Ordine solemnis

commemoratio omnium defunctorum fratrum, sororum et benefactorum illius, ad instar illius solemnitatis, qua omnium fidelium defunctorum memoria secundă novembris ab universă Ecclesiă recolitur, quae quidem suffragia, missas, atque omnia pietatis officia, quae Domino hac die totus Ordo dicaverit, pro defunctis praefatis perpetuò esse applicata constituimus.

vIII. Similiter sancimus, ut, quamprimum sanctissimi domini nostri Papae obitus innotuerit, vel catholicorum regum nostri sacri Ordinis patronorum, fiant pro illis solemnes exequiae cum missa et officio duplici defunctorum, ita ut omnia totius Ordinis bona opera et sacrificia, quae in praedicto exequiarum die ab universis fratribus peragantur, pro ipsis etiam perpetuo censcantur applicata: quam pariter pietatem et gratitudinis officium erga eminentissimum cardinalem nostri Ordinis protectorem eadem firmitate stabilimus.

IX. Singulis quoque annis, iuxta pristinam Ordinis consuetudinem, die xxiii iulii, inclyti Aragoniae regis Iacobi primi patroni et fundatoris nostri piissimi memoriam funeris solemniter celebrabimus: cui eiusque successoribus defunctis cuncta huius diei bona opera per ordinem adhibemus.

x. Ulterius singulis annis, praeter suffragia praedicta, quatuor anniversaria solemnia cum misså et officio duplici in nostro Ordine fiant: primum tertià die post Purificationem B. Mariae pro animabus parentum nostrorum; secundum primà die post octavam Ss. Apostolorum Petri et Pauli pro sepultis in ecclesiis et coemeteriis nostris; tertium primà die post octavam sancti patris nostri Augustini pro familiaribus et benefactoribus nostris; et quartum primà die post festum S. Dionysii pro animabus fide-

<sup>1</sup> Pessime edit. Main. legit perventis (R. T.).

<sup>2</sup> Videtur legendum utrisque (R. T.).

<sup>3</sup> Videtur legendum persolverentur (R. T.).

<sup>4</sup> Potius lege Omnium Sanctorum Ordinis nostri (R. T.).

lium captivorum in captivitate fideliter obeuntium.

xi. Qualibet ferià secundà (extra tempus paschale) cantetur post Primam missa quotidiana defunctorum; eaque finità, fiat processio, in qua cantentur sex responsoria pro ipsis secundum antiquam Ordinis consuetudinem: quod si praedictam missam ritus festi solemnis primae vel secundae classis impediat, in feriam tertiam vel quartam, et non longius, transferator.

xII. Ut autem nostris defunctis fratribus perpetuò censum aliquem rependamus, firmà pietate decernimus, ut singulis annis in omnibus conventibus Ordinis pro ipsorum animabus certus missarum numerus ex privatis applicetur: nimirum, in maioribus conventibus centum, in mediis quinquaginta, et viginti in infimis; clerici autem et conversi fratres fructum communionum et bonorum operum Adventus et Quadragesimae ipsis pià largitione dispertiant: illi praetexta semel in mense una vigiliam defunctorum, isti vero tertiam rosarii partem recitent. Quae omnia sic inviolabiliter omnes respective impleant, nt nullo unquam diffugio vel indulgentià praetereant.

XIII. Tam communiter quam privatim conventus aut fratres nostri nullum missarum numerum accipiant, nisi quam commode vel licite adimplere valeant; neque insuper conventus nostri propter eleemosynam de praesenti se adstringant in perpetuum ad aliquem numerum missarum tam solemnium quam privatarum, nisi interveniat licentia provincialis in scriptis, et annualis census pro illis sic iuxta consuetudinem aequalis, et quantum fieri possit nullà frande vel eventu fallibilis; commendator antem,

1 Intelligat lector scius (R. T.).

qui secus fecerit, privationis officii pocnae subiaceat, etiam poenis contentis in constitutione xLv Urbani VIII de cclebratione missarum.

xiv. Diligenter omnes praelati seu commendatores invigilent, ut omnium defunctorum fratrum nomina publicis schedulis seu tabellis in choro vel sacristià sint inscripta, cum annotatione diei, mensis et anni et conventûs ubi decesserint, quae quidem tabellae per singula triennia renoventur, quas visitatorum iudicio subilcimus, ut per eas suffragiorum pro fratribus celebratio qualiter sit impleta non lateat.

> DISTINCTIO SECUNDA. De redemptione captivorum.

lis genus electum et regale sacerdotium instruximus, quae ad sacrificandum Deo hostiam laudis religionis iure postulantur. Est autem reliquum, ut huic Ordinis tabernaculo, ad exemplar quod in monte revelationis monstratum est confirmato, legis tabulas omni studio curâque dolatas reponanius. Et cum principalius institutum principaliorem locum sibi vindicet, rectà ideo intentionis serie primas de redemptione leges incidemus.

1. Redempionis institutum in Ordine est quaedam cura et tutoris officium magistri geneuniversis eius fratribus a beatissima Ma-ercitio redemria commissum his verbis: Quibus praecipua sit cura captivos ab infidelium tyrannide liberandi. Unde caelesti iure et potestate collatà a purissimà fundatrice nostrà hanc redemptionis curam totus Ordo prosequitur.

II. Et licet singuli fratres ex instituti visceribus et almae Virginis praecepto ad illius actus voto strictissimo teneaneur, non eis tamen incumbunt nisi iuxta autum et dispositionem praelatorum, , ribus ad resemptionem inest tota Ora.ms potestas et regimen. Commendator

<sup>2</sup> Potius lege sit (R. T.).

namque in suo conventu, provincialis in sua provincia, et magister generalis in toto Ordine, suam quisque respective facultatem possidet super regimine huiusmodi, ita tamen ut magister praecipuam et supremam potestatem obtineat, cui totus subditur Ordo in redemptionibus exequendis.

III. Hinc ergo nostra Discalceata familia, in iis quae ad redemptionem captivorum attinent, virtute concordiae quibusdam inter utramque familiam capitulis stabilitae, per Gregorium XI confirmatae, et per Urbanum VIII et Innocentium X declaratae, magistri generalis directioni et iurisdictioni subiicitur.

- iv. Unde firmiter statuimus, ut ad solum magistrum generalem pertineat redemptiones ubique faciendas instrucre, et tempus earum in capitulis provincialibus designatum, prout magis expedient, prorogare aut contrahere, et pariter ad quod regnum, civitatem vel oppidum mittendae sint constituere.
- v. Muneris est eiusdem, quotiescumque redemptor aut redemptores a definitorio capituli provincialis designati quavis causà vel ratione desecerint, eos per se solum extra capitulum noviter instituere. Hac eadem facultate gaudeat erga procuratores generales redemptionis tam pro toto Ordine quam provinciis in capitulis provincialibus electos, si | cos extra capitulum deesse contigerit.
- vi. Eidem tamen strictissime praecipimus, sub poenà excommunicationis maioris latae sententiae, ut nullà ratione vel praetextu transferre liceat eleemosynas unius provinciae in aliam, sive ad redimendum captivos illius aut uberiorem in eâ redemptionem agendam, sive ad repignorandum aut debita in aliquâ redemptione contracta solvendum.
- vii. Super hoc autem declaramus captivorum eleemosynas in provinciis In-

diarum collectas debere semper iuxta antiquam Ordinis constitutionem bullis apostolicis confirmatam Castellae Vandaliaeque provinciis applicari, ut unà cum earum eleemosynis nomine sui et provinciarum Indiarum in Castellae et Vandaliae redemptionibus impendantur. Unde, sub praecepto et excommunicatione praefatis, dicto magistro similiter prohibemus, ne illas in redemptiones aliarum provinciarum quolibet ex praemissis aliove quocumque fine distrahat.

I. Ex merito instituti non tantum nos per omnia in captivos essundimur usque honorum read eorum acrumnas et captivitatem subs-actoribus et coltinendam, sed et eleemosynas pro ip-mesynarum. sis emendicare profitemur, facti pro pauperibus indigentes, ut ait Apostolus. Hinc ergo universis fratribus declaramus huiusmodi laboribus ex eodem instituto et voto ipsos fore semper et ubique subjectos.

- n. Sed ut praedictae eleemosynae, et bona omnia ad redemptionem quomodocumque spectantia, nullà ratione iaeturam subcant, in qualibet provincià sit procurator generalis a definitorio intra provinciale capitulum eligendus, cuius sit pro viribus causas bonorum redemptionis in quolibet senatu vel tribunali peragere.
- III. In quolibet item conventu alium specialem procuratorem conventus instituat, ad quem pertineat universa pro suo conventu redemptionis bona pracfixa diligenter comparare, atque redditus annuos, legata, cessiones, res perditas, vulgo monstrencos, exigere, litesque de illis modeste et viriliter prosequi, ac cetera omnia persolvere circa praedicta bona, quae iure ad suum conventum pertineant.
- iv. Procuratoribus autem generalibus et particularibus strictissime praecipimus, sub poena privationis suorum of-

ficiorum et vocis activac et passivae, ut, quandocumque in conventibus, ubi resident computa fiant, ipsi quoque compareant coram commendatore ac depositariis, quibus et de censibus comparatis, de statu litium, de perceptione legatorum et quorumcumque bonorum ad redemptionem et suum munus pertinentium rationem reddant. Similiter et universis commendatoribus ac depositariis super eisdem poenis praecipimus ut nullatenus suorum conventuum computa aggrediantur, nec rationem dati et accepti suscipiant, nisi peracta prius, quae ad redemptionem pertineant.

v. Ceterum, ut eleemosynae captivorum uberius in dies accrescant, eâdem distinctione universis conventuum praedicatoribus iniungimus, ut in omnibus oppidis, ecclesiis, in territorio et ditione sui conventus inclusis, praedicent redemptionem semel ad minus in anno, et tempore cuiusque loci fructibus opportuno. Postquam autem concionem habuerint, horà competenti, cum loci ministris et aliis viris probatae auctoritatis (quos potius comitate quam iure privilegiorum cogi optamus), locum omnem circumeant et hostiatim eleemosynas exigant pro captivis, et si aliqua de venturis fructibus offerantur, in libro ad hoc destinato memorià tradant, congru enti ab ipsis tempore exigenda.

vi. Inter haec omnia diligenter caveant, ne aliquando se muneri praedicandi committant, nisi indulgentiarum bullis regumque privilegiis instructi, nec non licentia praelati Ordinis sigillo munita, ac etiam Dioecesani, quibus adiungent specialem procurationem ad colligenda si qua invenerint bona: reliqua instrumenta, quae videantur opportuna, deferant, ne ab ecclesiarum rectoribus vel quovis alio praedicare et eleemosynas colligere impediantur.

VII. Concionatores miserias, cruciatus, aerumnas fidelium captivorum apud barbaros, et praecipue abiurandae fidei discrimina, prudenter, flebiliter et devote populis exponant. Id tamen omnino caveant, ne quemquam verbo laedant, vel alienae, professionis fratribus detrahant, aut scandali apicem, sub poenâ gravis culpae, quomodolibet inferant, quo pacis vincula rumpant. Indulgentias Romanorum Pontificum Ordini non concessas publicare non audeant, sub poenà excommunicationis maioris et gravissimae culpae, praeter alias a iure praefixas; veritatem in omnibus diligant et mendacium penitus abhorreant.

viii. Quapropter praelati huiusmodi praedicationis et collectionis munera nonnisi fratribus Deum timentibus et virtute praeditis imponant, qui omnia praedicta, ut desideramus, exerceant, et in exigendis eleemosynis, verbis, gestis et moribus se pios, sobrios et honestos exhibeant. Quibus insuper, sub formali obedientia et poena privationis muneris praedicandi et vocis activae et passivae, praecipimus ut nihil bonorum redemptionis, directe neque indirecte, colore, titulo vel praetextu aliquo tam vero quam falso, sibi quomodolibet applicent aut in alium finem etiamsi honestum et pium distrahant, nisi quae pro conductione necessaria visa fuerint.

IX. Ut ergo istud praedicationis munus ferventius exerceatur et nullà negligentià tepescat, universis praedicatoribus redemptionis per totum Ordinem declaramus sibi non fore computandos ad gradum praesentaturae de pulpito obtinendum annos singulos, quibus, ut pie dicitur, non praedicaverint, aut collectam eleemosynarum quovis modo non fecerint.

x. Ditiones et territoria ad collectam eleemosynarum et exactionem omnium

generale a conventuali discretum, cui bonorum redemptionis in capitulo provinciali cuiuslibet provinciae designata nullus procurator, praedicator aut frater confundat vel praetereat, sed unusquisque in suis finibus laboret, ut collectiones cum distinctione et sine invidiae fomite fiant, ne meritum unius operarii ex alienâ messe ditescat.

xI. Sollicite studeant procuratores ut in singulis urbibus et carum parochiis, in villis, oppidis et castris totius ditionis suae constituantur syndici, vel quos fratres redemptionis appellamus, qui diebus festis petant eleemosynas, et eas fideliter custodiant; ad hoc autem eos sufficienti iuris auctoritate instruant per instrumentum publicum, et in eorum absentià omnia redemptionis bona, cum opus fuerit, exigere et praevenire valeant. In omnibus ecclesiis, diversoriis et locis publicis capsulas, vulgo cepos, affixas semper esse sollicitent, quibus fideles pietatis suae largitiones inferant.

xII. Caveant praelati ne huiusmodi eleemosynarum collectionem personis saecularibus sub quavis conventione committant, sed nostris dumtaxat fratribus, praefatis moribus et honestate conspicuis.

CAPUT III.

- 1. Non satis adhuc prudenter redembo admini-stratione et en ptionis eleemosynas huic sacculo aeter-sto lia bonorum redemptionis. nitatis intulimus, si eum a tineis negligentiae vel quavis humani cordis erugine non defendimus. Hoc igitur studio universis commendatoribus indispensabiliter, et sub poenis inferius infligendis statuimus, ut in quolibet conventu arcam specialem et diversam a deposito conventûs destinatam habeant, cui omnia redemptionis bona fideliter iniiciantur et secure consignata permaneant.
  - II. Sed ut de cunctis et singulis discreta ratio habeatur tres libros omnino diversos a praedictis commendatoribus confici et in eâdem arcâ servari

praecipimus. Primus sit ubi expresse annotentur patronatus, possessiones, census, aliaque iura perpetua ad redemptionem pertinentia, cum relatione instrumentorum et nominibus eorum a quibus exigenda sunt; et temporis tractu mutantur. Secundus contineat pia legata, donationes, cessiones, credita pecuniarum, proventus fructuum ex procuratione et quaesturâ procedentium cum elcemosynis ubilibet minutatim collectis et quaecumque alia bona adventitia. Tertius sit quasi maior et index universalis aliorum, in quem referenda est omnis quomodolibet ratio dati et accepti, idest omnis pecuniae quocumque titulo adeptae et pariter quomodocumque consumptae.

III. Et non solum in praedicto deposito huiusmodi libros consignari praecipimus, sed etiam privilegia omnia apostolica et regia, cum universis pariter scripturis et instrumentis ad bona redemptionis et eorum accuratam administrationem et collectam pertinentibus, pro quibus, si ad lites aliquas extrahantur, substituatur schedula nomine procuratoris extrahentis et loci vel tribunalis cui praesentari contigerit inscripta.

- ıv. Huiusmodi depositum tribus sit clavibus obseratum, quarum unam habeat commendator, secundam procurator redemptionis et tertiam dignior depositarius. Illud utique nullatenus recludatur vel reseratum maneat, nisi semper iis tribus clavigeris una concurrentibus, et pariter attestantibus quidquid dati vel accepti praescribitur, reponitur aut extrahitur. Si quis autem contrarium fecerit, poenam privationis officiorum et utriusque vocis incurrat.
- v. Similiter constituimus ut in quolibet conventu praecipuo et capite cuiuscumque provinciae aliud sit depositum

inferantur omnes pecuniae redemptionis totius provinciae et fideliter custodiantur. In illo pariter contineatur liber, in quo singulae pecuniarum missiones specialiter et distincte pro singulis conventibus memorentur, ut de eo quod quisque miserit et in redemptione laboraverit ratio habeatur in promptu; circa clausuram vero et reserationem ipsius serventur eaedem quae de reliquis superius ordinavimus, sub eisdem poenis privationis officiorum et vocis activae et passivae, itaut omnia redemptionis deposita tribus semper clavibus sint inviolabiliter obfirmata.

vi. In regionibus Peruanis apud Indias pecuniarum collectae depositi generalis cuiuslibet provinciae ad generale depositum provinciae Limensis deferantur, ut inde sub classe regià ad depositum generale conventus Hispalensis pro Castellae et Vandaliae provinciis secure mittantur. In Novâ vero Hispaniâ thesaurum depositi generalis provinciae Lautemalae ad depositum generale provinciae et conventus Messicani confluere providemus, ut inde utriusque depositi pecuniae ad praefatum Hispalense depositum adsportentur; ad quod etiam, utpote transvectioni commodius, quae in provincia Insularum S. Dominici colliguntur, recto tramite deducantur.

vii. Quocirca universis Indiarum vicariis generalibus et provincialibus iniungimus in id solertissime incumbere, ut praedicta redemptionis bona et suarum provinciarum collectae navibus bene instructis et validis ad praefatam Hispalim civitatem deveniant, et eiusdem urbis commendatori et procuratori generali redemptionis ac depositario digniori tradantur, qui profecto adhibito aut authentico testimonio ea cuncta suscipient, generalique deposito inferent, ut

1 An recte, iudicet lector scius (R. T.).

suo tempore usibus redemptionis dumtaxat integre deserviant.

viii. Ulterius ipsi commendatori et praedictis aliis duobus clavigeris eiusdem conventus enixe praecipimus, ut, post susceptam praefatam pecuniam, confestim sub testimonialibus litteris rem totam Ordinis magistro denuncient, et summas omnes allatae pecuniae fidelissime referant, necnon provincialibus Castellae et Vandaliae, ut eorum nemi nem thesauri fundum lateat, ex eoque redemptio suo tempore decernatur.

ix. Rursus etiam praesenti constitutione universis per totum Ordinem fratribus, cuiuslibet qualitatis aut conditionis extiterint, et tam praelatis quam subditis, distincte praecipimus sub poenâ excommunicationis maioris et privationis vocis activae et passivae in perpetuum. ut, si aliquid quomodocumque susceperint pro redemptione captivorum, intra terminum viginti quatuor horarum ad depositum deferant, et tribus eius clavigeris manifestent et tradant, qui pariter sub eisdem poenis confestim et sine morâ, quae praefatum terminum excedat, huiusmodi deposito simul inferent, et in libro ibidem incluso debitâ ratione conscribant.

x. Sub ipsis quoque poenis et ulterius virtute formalis obedientiae et privationis officiorum atque inabilitatis ad illa in perpetuum, universis etiam et eisdem ut superius fratribus praecipimus, ut praedicta redemptionis bona, undecumque obtenta et ubilibet custodita, in toto vel in parte, nulla ratione vel praetextu vero vel falso ad alia etiam indigentiae aut cuiuscumque pietatis impendia transferant seu tranferri permittant, nisi ad usus ipsius effectivae redemptionis. Nec insuper, sub eisdem poenis, praetextu qualiscumque securitatis, a pignore interveniente, pecunias extrahant vel mu-

tent, neque cum bonis conventualibus permisceant, sed discretim cum fidelitate reponantur, et sint semper in proprio deposito, ut iam statutum est. Neque demum fructus redemptionis pie a fidelibus erogati cum fructibus conventibus confundantur, sed scorsim pariter et cum distinctione serventur.

xi. De ipsis adhuc fructibus prohibemus, ne possint a conventualibus emi vel pretio quomodolibet comparari, nisi prius iuxta aequalitatem taxentur, et pecunia inde proveniens illico et sine morå solvatur et proprio inferatur deposito. Quod si quis commendator secus egerit, vel quicumque alius tam praelatus quam visitator aut claviger depositi redemptionis quomodocumque fieri permiserit aut simulaverit, vel etiam quicumque frater haec sciens non denunciaverit, eisdem poenis superius in hac constitutione positis subiacebit; et quasi reus et fractor praedicti formalis praecepti puniatur.

xII. Si vero frater aliquis, quacumque conditione, dignitate, officio vel qualitate munitus, bona redemptionis quoad aliquid defraudasse convictus fuerit, non solum voce activà et passivà omnique officio et dignitate perpetuo maneat privatus, sed illum neque provincialis neque magister Ordinis valeat ad praedicta vel aliquod eorum restituere, neque a reatu vel poenis eripere, nisi definitorium generale dumtaxat unanime et conforme, ac nemine discrepante, fraude tamen solutà et restitutis ablatis.

xIII. Quae omnia in hac constitutione praemissa sic ab omnibus praelatis per totum Ordinem observari praecipimus, ut, si aliquo modo contrarium fecerint, vel facientes, permittentes, scientesve et non denuntiantes in sua noxa vel culpa

1 Vel conventuum vel conventualibus lege (R. T.).

toleraverint, et eos praefatis poenis emendare noluerint, ipsos praelatos eisdem praecepto et poenis innodatos esse decernimus.

xiv. Provincialibus vero sollicite super hoc invigilare praecipimus, atque ita diligenter cunctorum fratrum bona redemptionis tractantium fidem, zelum et munera perscrutari et sic acriter censurae huius labis intendere, ut ne apicem quidem de illà convictis ignoscant; quinimo eos, sive commendatores, sive subditos, quos negligentes et huic nostrae tam salubri constitutioni adversantes invenerint, de facto privatione suorum officiorum atque utriusque vocis afficiant, aliisque poenis pro criminis magnitudine plectant.

xv. Insuper commendatoribus eodem zelo subiungimus ne animalia, quae ministerio redemptionis inserviunt, aliquâ conventus operâ quavis ratione distrahant, neque vendantur, neque permutentur, nisi prius licentià in scriptis a provinciali obtentâ.

xvi. Tandem vero ut apud iudicium capituli provincialis non lateat qua fidelitate bona redemptionis tractentur, qua securitate serventur praedicta, et quo fervore conventus omnes ac eorum super hoc ministri et collectores in aggregandis, excolendis et custodiendis eleemosynis elaborent, sub formali obedientia praecipimus commendatoribus universis ut deferant ad capitulum vel mittant una cum rationibus conventus aliam specialem et separatam authentice et a depositariis subscriptam quae sit transumptum ad litteram omnium contentorum in libro redemptionis quem maiorem diximus, a principio triennii usque ad finem, tam circa datum quam acceptum, cuiuscumque sit generis; commendatores autem domorum ubi extant deposita generalia, praeter specialem rationem praedictam, sub eodem teneantur praecepto deferre ad ipsum capitulum aliam similem ad litteram ab eis pariter authentice deductam ex eodem libro maiori depositi generalis; ut, collată istă in definitorio cum reliquis parcularibus, et perspectis omnibus eorum rationibus et computis, appareat qualiter inter se cohaereant et vel fides ac sollicitudo omnium redemptioni ministrantium cum laude probetur vel negligentia seu labes cum securitate puniatur.

- I. Etsi dilectio nesciat habere mo-De modo, op-portunitate et dum, eius tamen operi modum et forquibus est exe- mam imponimus, ne pereat aliquando quenda redemdum imprudenter assumitur; sic enim quandoque potest iacturam pati redemptio, si ea per media bella, pyratas atque infida maria improvide Ordo suscipiat. Hinc ergo magister Ordinis primum cavere debet ut illa ab eiusmodi timoribus omnino tuta procedat ac secura, et ulterius ut infidelium regio seu tractus sit profecto salubris et nullà contagione laborans, ne, dum captivos refovere pergimus, a morte vel furibus praecludatur charitatis intentio.
  - II. His itaque bene matureque prospectis, quoniam etiam aliunde nolumus redemptiones aggredi sine sufficiente collectă, idcirco praecipimus ne capitulum aut magister eas pro libito decernant, nisi cum facultates suppetant ad congruentem numerum, ne dum exiguos crebro peragimus sumptus et expensae saepius iteratae potius captivis noceant quam proficiant.
  - III. Per hoc tamen non intendimus casum illum excludere quo ad qualemcumque redemptionem aliquando properare compellimur, dum novâ insolitâ et speciali acerbitate infidelium plures certo scimus in ingentibus versari periculis valdeque indigere redemptione et

huic etiam necessitati desiderantes occurrere, magistro generali consulimus, ut, re mature inspectà, eligat ubique quod sibi melius expedire videatur.

- iv. Quandocumque autem firma dacreto statuta fuerit redemptio, statim procuratores generales illius in regiis curiis residentes omnia instrumenta regalia quibus opus fuerit ad redemptionem instruendam rite sibi expediant et commeatum, vulgo salvocondotto nuncupatum, ab infidelium principe, in cuius ditione agenda est redemptio, confestim et diligenter obtinendum curent; quae omnia debitâ formâ suo tempore tradantur redemptoribus.
- v. Sex ante mensibus, quam proficiscatur redemptio, fiat eius prima publicatio per procuratores generales appensis publicis tabellis impressis in omnibus civitatibus et oppidis praecipuis regnorum unde eadem sit mittenda redemptio.
- vi. Subinde constituimus ut duobus mensibus ante redemptionis egressum in omnibus conventibus provinciae aut provinciarum a quibus expeditur fiat indeficienter a fratribus solemnis publicatio cum processione per civitatem aut locum, habità prius concione ad populum, in qua, sicut et in schedulis per loca publica affixis, publicentur indulgentiae nostris confratribus concessae ad dictam processionem et publicationem personaliter adsistentibus, pieque etiam referantur captivorum labores et aerumnae. Haec autem omnia ut mature tempore praedicto a commendatoribus compleantur, eos ita opportune de exitu redemptionis provinciales admoneant, ut publicatio fiat veluti praedicitur.

vii. Commendatoribus vero praecipimus, ut, tempore huius publicationis, et per totum diem aut dies, si opus fuerit, solatio. Quod quia non semel contigit, | fratres aliquos designent, qui eleemosynas pro tam egregio charitatis operé a fidelibus instanter et opportune deposcant.

VIII. Infra tempus autem sex mensium praefatae publicationis enixe provincialibus constituimus in id solertissime incumbere, ut omnes eleemosynae, tam in depositis particularibus conventuum, quam apud locorum syndicos, vel ubique dispersae, inferantur depositis generalibus provinciarum, ne mora in illis colligendis serum et importunum reddat redemptionis egressum.

ix. Ceterum, ut opus, quod a charitate procedit, ab ipså etiam quae non aemulatur summo pietatis foedere et sine contentione fiat, firmiter stabilimus; ut in Hispania redemptores 1 provinciarum Aragoniae et Valentiae, dum ad redemptionem proficiscuntur, ab ipso initio executionis muneris usque ad finem nullà altera<sup>2</sup> alteri superioritate praecellat; sed fraternae societatis vinculo quavis<sup>3</sup> charitatis ministri nullam sibi quisque maiorem potestatem arrogare praesumat<sup>4</sup>, quin potius cuncta redemptionis opera fraternà aequalitate perficiant.

x. Redemptionem, quae in provinciis Castellae et Vandaliae simul hactenus fieri consueverunt, unionem aut consuetudinem non frangimus, imo de cetero eodem semper vinculo peragi constituimus, itaut eâdem fraternâ aequalitate et potestate, quam in praesatis redemptionibus ordinavimus, ipsi quoque redemptores Castellae et Vandaliae in omnibus suis actibus utantur, in iis videlicet quae ad redemptionem attinent.

Do redempto-

•1. Fratres itaque, qui a definitorio tibus et insti-provinciali intra capitulum, vel extra illud a magistro generali pro redemptione

agendâ designantur, semper eligantur vitâ, aetate, scientiâ, moribus et discretione praediti, et quos non lateat cautela et zelus secundum scientiam, ne vel ab infidelibus possint quoad aliquid fraude vel dolo decipi, aut ab ipsis etiam captivis figmento periculi atque aerumnarum, nec alioquin quavis arte de-

II. Ex duobus redemptoribus cuiuslibet provinciae unus saltem eligatur semper gradu magisterii, vel praesentaturae de numero in sacrà theologià insignitus. qui, vel eius socius (si fieri possit) iam de munere sit expertus, et redemptionis opus aliquando peregerit.

III. Fratres autem huiusmodi non per interpositas personas, nisi cum necesitas urgeat, statim 1 constituemus, sed per seipsos ab initio in finem redemptionem exerceant, quibus enixe subiungimus, ut pro viribus captivorum saluti provideant, debitaque illis officia charitatis impendant, non cessantes cum Apostolo nocte et die unumquemque monere cum lacrymis, et cum publice non liceat, ne redemptio patiatur iniuriam, eos cum eodem apostolo docere per domos et loca devia, ac nihil subtrahere utilium quominus annuntient eis in Deum poenitentiam et fidem in Dominum nostrum Iesum Christum, et qualiter illam cunctis laboribus, pressuris et vinculis praeferre debeant, et plusquam vitam diligere.

iv. In hoc redemptionis commercio sic side redemptores se gerant in em ptionibus et pactionibus cum fidelibus, ut illis nullam doli suspicionem ingerant, sed christianae religiosaeque fidelitatis testimonium habere bonum ab iis qui foris sunt totà sinceritate contendant. Eam autem misericordiam cum captivis exerceant, qua non omnes seu quoscumque liberare constituant, sed

<sup>1</sup> Edit. Main. legit redemptiones (R. T.).

<sup>2</sup> Cohaerenter lege alter (R. T.).

<sup>3</sup> Nempe quaternus vel reluti (R. T.).

<sup>4</sup> Legerem praesumant (R. T.).

<sup>1</sup> Videtur legendum ut statim (R. T.).

postquam caute et prudenter redemerint necessarios, de cetero consulant charitatis ordinem, et, quantumfieri possit, eos eligant, quos plus fidei discrimen ac pressurae vexaverint; pueros et adolescentes feminas propter fragilitatem aetatis et sexus in libertatem quamcitius vindicare festinent, itaut semper maior fidei praeponatur utilitas; in reliquis regula et ordo aequitatis servetur.

v. Unde redemptoribus Castellae et Vandaliae provinciarum omnino praecipimus, ut, quia eleemosynae, quas offerunt, ex maiori parte sunt ex provinciis Indiarum, omnes earum indigenas quantum eis liceat redimere studeant. Quam regulam universis in genere redemptoribus ex debito aequitatis praescribimus, quod, redemptis prius illis qui in fidei discrimine versantur, eorum postea regnorum captivos impensis nitantur eripere, unde eleemosynae provencrunt.

vi. Quapropter etiam cavere debent ne pecunias, quas pro redemptione alicuius determinatae personae acceperint a parentibus, consanguineis vel amicis, in alterius libertatem expendant; quod si captivum illum, pro quo specialiter fuerant consignatae, quacumque causâ redimere non possint, eos integras omnino servent, ut suis largitoribus cum fidelitate reddantur.

vII. Ipsis ulterius praecipimus, sub poena privationis vocis activae et passivae in perpetuum, ne, titulo augendae redemptionis, eleemosynas, alioque quocumque salubriter atque honestissime excogitabili, eas per huiusmodi commercium ulli lucro vel augmento subiiciant, neque ab alio id quovis modo fieri permittant; sed totum redemptionis thesaurum pure et in propria specie pecuniae secum ad infideles deferant, nullasque merces ex ea comparent, etiamsi apud illos carius venditae ingens redemptioni et captivis

lucrum importent. Eisdem insuper prohibemus ne personas saeculares, titulo servitutis, necessitudinis aut alio quolibet, ultro secum transfretare sustineant.

viii. Verum si redemptoribus ad infidelium oras sit omnino interclusus aditus, tunc ipsis, ne se et captivorum bona in iacturam temere proiiciant, per interpositas personas redemptionem exercere liceat.

rx. Ut redemptores maiori fide, charitate et commodo omne suae villicationis munus adimpleant, sub dictis poenis illis praecipimus, ut singuli singulos libros habeant pro suâ quisque provincià vel regno, in quibus omnia, pro captivorum redemptione tam ab Ordine quam aliunde a saecularibus per modum eleemosynae, subsidii et adiutorii suscepta, fideliter, praescribant, dato prius tradentibus testimonio acceptae pecuniae. Quaecumque necessario expenderint, etiam in eosdem libros referant, ut, quandocumque opus fuerit, rationem dati et accepti reddere ubique valeant.

x. Insuper in praedictis libris memoratos esse volumus et statuimus omnes captivos, relatis propriis nominibus, eorum aetate, patrià, tempore servitutis et redemptionis pretio; ad finem autem superaddi sancimus publicum instrumentum omnium eorum quae in tota redemptione sunt gesta et fuerint notatu digniora. Quibus ita peractis, fratres remeatum instruant, et cum captivis revertantur ad propria, recepto prius a singulis iuramento fidelitatis, quod pacifice sibi eos ducentibus obedient, et quò voluerint sequentur per duos menses ex quo fidelium oris, ad quas diriguntur, appulerint. Ceterum interea omnia in vià necessaria ministrentur eis pià largitione et consilio.

xi. Iniungimus vero ipsis redempto-

CAPET VI

ribus, sub poena praedicta, ne superfluos sumptus, tam in se ipsis quam in aliis, et tam euntes quam redeuntes, de bonis redemptionis faciant, sed se gerant in omnibus sobrie, parce et humiliter, ut decet ministros Christi et dispensatores bonorum indigentium.

xII. In redemptionis munere exercendo caveant omnino ne instructiones regias, et quas magister generalis illis prudenter ingerat, aliquatenus praetereant, sed eis sollicite incumbant.

xIII. Peractis itaque redemptionibus, ipsis redemptoribus praecipimus ut in duobus immediate capitulis districtam sui muneris rationem reddant, ita nimirum, ut, si capitulum prius occurrens fuerit provinciale, illi et generali immediate postea gerendo semel et iterum rationem exhibeant, attamen si generale capitulum prius habeatur, huic eos primo subiicimus, et deinde specialiter provinciali proxime celebrando, ut iis a quibus est accepta pecunia iure reddatur ratio de expensis illius.

xiv. Quare definitoribus utriusque capituli, et illis omnibus, ad quos huiusmodi iudicium attineat, sub interminatione ultionis aeternae, praecipimus, ne illud leviter, sed toto aequitatis pondere assumant, libros eorum exactissime evolvant, foliorum notas et quantitates singulatim relegant, et iterum ad summas novo examine ducant, universam rationem dati et accepti, et qualiter sibi cohaereat, diligentissime discutiant, neque aliquid sine censurâ praetereant, aut sumptus quoslibet et impendia, nisi iusta et rationabilie, minime vero superflua admittant. Si autem eos quoad aliquid negligentes, aut noxam contraxisse fortasse reperiant, illos poenis nostrae constit tionis et severà ultione sine moderamine plectant. Interim tamen, donee primam rationem primo capitulo

exhibeant, ut praedicitur, ad nullum promoveantur officium.

I. Cum nostri voti excellentia et dignitas, ut impleatur opportune et utili-nitate et forma ter, non parvam prudentiam exigat, illud a redemptoriam expecialiter ordinare duximus, quo sit quarti voti. videlicet tempore et casibus exequendum; si enim aliquando contigerit, ut finito iam thesauro et totà redemptionis stipe consumptà, parumve sufficiente, captivus aut captivi aliqui emergant, cuiuscumque sexus, aetatis aut conditionis extiterint, de quo vel quibus prudenter et rationabiliter timeatur abnegatio fidei, tunc (exigente iam nostri Ordinis voto et vicibus instituti quo nos beatissima Virgo Maria Christi exemplo configuravit) unus frater pro illo seu illis alacriter se devoveat, et vinculo charitatis tradat, maneatque pro pignore detentus in potestate infidelium, signatis pretio et termino solutionis eius.

11. In hoc autem charitatis facinore caveant prudentissime redemptores, ne aliquando leviter eo zelo aut aemulatione ducantur, quae non est secundum scientiam, ut ait Apostolus; cum enim non ad voti litteram, quae aliquando occidit, sed ad eius spiritum oporteat intendere, non ultro se debent pro quolibet captivo, aut quavis causâ tradere, nec pro alienae redemptionis debitis, aut pro aetate, sexu, vel qualitate personae pactionem et pignus statuere, sed pro solo fidei discrimine et redemptione animac, quae est totus finis et scopus charitatis huiusmodi, quia, etsi pie quoque corpora exuimus , ea per hoc tendimus ne ferrum pertranseat animam, et vincula corporis siant pariter mentis laqueus ad captivitatem aeternam.

III. Quando autem aliquis de redemptoribus sic vadimonium, pignus et sui

- 1 Forsan eruimus (R. T.).
- 2 Forsan eò (R. T.).

traditionem instituit, diligenter studeat ne unquam pacto seu conditione se obliget infidelibus ut ad ipsos deferatur captivus de sectà et natione suà apud christianos detentus.

iv. Sic ergo redemptione peractà, licet unus redemptor maneat, non ideo moram alter faciat, sed quamprimum ad regressum se expediens, eam festinanter, non dolens sed gaudens de remansione socii, ad propria reducat, quibusdam prius eleemosynis captivis remanentibus plusque moerore et egestate laborantibus iuxta 'uniuscuiusque indigentiam distributis.

v. Redemptorem vero relictum apud barbaros nolumus esse desidem, sed operosum quasi apem in salute captivorum procurandà et cunctis eorum necessitatibus sublevandis. Attendens enim ad petram unde fuit excisus, ob oculos semper habeat non se tantum mansisse obsidem propter redemptionem periclitantis, sed id saepius divina dispensatione contingere, ut captivis ex commercio infidelium non raro languentibus morum et fidei sit magister et medicus, ut cum Tobia tribuat illis monita salutis ad vitam, cum Ioseph autem erudiat ipsos vitae puritate et exemplo, et denique, secum Ezechielem conferens, quod perierit requirat, quod abiectum est reducat, quod confractum est alliget, quod infirmum consolidet, quod pingue et forte custodiat.

CAPUT VII. De forma diptionem, et de-

I. Cum iam tempus accesserit quod millendiredem- dimittenda est redemptio, omnes fratres procatione pro cum palleis infra caputium congregentur, qui hinc inde per choros ordinati ducant praelatum cum redemptoribus ad ecclesiam, usque ad gradus supremi altaris, ubi in cornu evangelii parata erit sedes, quam occupans praelatus, et fratribus per choros adstantibus, vel sedentibus redemptoribus ante praelatum

genuflexis, vel, si alioquin expedit, prope illum sedentibus, brevem sermonem, ut pondere gravem, et charitate fluentem, redemptionisque muneri peropportunum instituat, in quo scilicet voti et promissae fidei sapienter reddat memores, et quemadmodum salutem animarum supra se ipsos diligere oporteat, non timentes pericula vel pressuras, non formidantes sanguinem aut mortem acerbissimam, sed ad haec omnia perferenda debere esse paratos in obsequium fidei et suae professionis ac etiam charitatis intuitu.

II. His et aliis prudenter redemptoribus admonitis, priusquam benedictionem itinerantium praelatus tribuat, procedat ad faciendam pro eis deprecationem, ut illis Deus propitius adsit in executione sui muneris, supernâque ipsos virtute accingat, ad quod surgentibus fratribus chori stans praelatus inchoët antiphonam Introibo in domum, chorus autem addat psalmum:

Credidi propter quod locutus sum: ego autem humiliatus sum nimis.

Ego dixi in excessu meo: omnis homo mendax.

Quid retribuam Domino, pro omnibus, quae retribuit mihi: calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo.

Vota mea Domino reddam coram omni populo eius: pretiosa in conspectu Domini mors Sanctornm eius.

O Domine, quia ego servus tuus: ego servus tuus et filius ancillae tuae.

Dirupisti vincula mea, tibi sacrificabo hostiam laudis, et nomen Domini invocabo.

Vota mea Domino reddam in cospectu omnis populi eius, in atriis domus Domini, in medio tui Ierusalem. Gloria Patri, etc.

Deinde repetatur antiphona Introibo in domum tuam in holocaustis, reddam tibi vota mea quae distinxerunt labia mea. Qua recitată, dicatur Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster, etc.

- x'. Et ne nos inducas in tentationem,
- N. Sed libera nos a malo.
- y. Beatus, qui intelligit super egenum et pauperem,
- r. In die malà liberabit eum Dominus.
- y. Immola Deo sacrificium laudis,
- R'. Et redde Altissimo vota tua.
- Propter miseriam inopum et gemitum pauperum,
- rd. Nunc exurgam dicit Dominus.
- y. Respice de caelo, et vide, et visita vineam istam,
- B. Quam plantavit dextera tua.
- v. Domine exaudi orationem meam,
- R. Et clamor meus ad te veniat.
- y. Dominus vobiscum.
- R. Et cum spiritu tuo.

#### Oremus.

Vota, quaesumus, Domine, supplicantis populi caelesti pietate prosequere, ut et quae agenda sunt videant, et ad implenda, quae viderint, convalescant.

Deus, qui per unigentum tuum aeternitatis nobis aditum devictà morte reserasti, vota nostra, quae praeveniendo aspiras, etiam adiuvando prosequere.

Deus qui nos a saeculi vanitate conversos ad aeternae vocationis accendis amorem, pectoribus nostris purificandis illabere, et gratiam nobis, qua in te perseveremus infunde, ut protectionis tuae muniti praesidiis, quae te donante promisimus, impleamus, et nostrae professionis executores effecti, ad ea, quae credentibus in te dignatus es promittere, pertingamus.

Deus, omnium sanctorum splendor mirabilis, qui Ordinem nostrum per beatissimam Virginem Mariam divinitus instituere dignatus es, quique sanctis tuis Petro Nolasco patri nostro, Raymundo Nonnato, ac beatis Petro Paschasio et Armengaudo inviolabilem in redimendis captivis dedisti charitatis effectum, praesta quaesumus, ut gressus nostri in eorum semitis perficiantur, et eiusdem charitatis donum, quod in illis continuo veneramur obsequio, nobis quoque spirituali largitate donetur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Peractis huiusmodi precibus ulterius

ad benedictionem itinerantium progrediendo incipiat ipse praelatus antiphonam: In viam pacis, et chorus persequitur cum cantico Benedictus; quo terminato per Gloria Patri, repetitur antiphona: In viam pacis et prosperitatis dirigat vos omnipotens et misericors Dominus, et angelus Raphaël comitetur vobiscum in viâ, ut cum pace, salute et gaudio revertamini ad propria

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster, etc.

- v. Et ne nos inducas in tentationem,
- R. Sed libera nos a malo.
- y. Salvos fac servos tuos,
- ry. Deus meus sperantes in te
- y. Mitte eis Domine auxilium de Sancto,
- R. Et de Sion tuere nos.
- y. Esto eis, Domine, turris fortitudinis
- N. A facie inimici.
- \*. Nihil proficiat inimicus in eis,
- n). Et filius iniquitatis non opponat nocere eis.
- y. Benedictus Dominus die quotidie,
- N. Prosperum iter faciat eis Deus salutarium nostrorum.
- y. Vias tuas, Domine, demonstra eis,
- rd. Et semitas tuas edoce eos.
- y. Utinam dirigantur viae eorum,
- B). Ad custodiendas iustificationes tuas.
- y. Erunt prava in directa,
- N. Et aspera in vias planas.
- y. Domine exaudi orationem meam,
- N. Et clamor meus ad te veniat.
- y. Dominus vobiscum.
- B'. Et cum spiritu tuo.

### Oremus.

Deus, qui Abraham puerum tuum de Ur Chaldeorum eductum per omnes suae peregrinationis vias illaesum custodisti, quaesumus, ut hes famulos custodire digneris: esto eis, Domine, in procinctu suffragium, in vià solatium, in acstu umbraculum, in pluvià et frigore tegumentum, in lassitudine vehiculum, in adversitate praesidium, in lubrico baculus, in naufragio portus, ut,

te duce, quo tendunt prospere perveniant, et demum incolumes ad propria redeant.

Adesto, quaesumus, Domine, supplicationibus nostris, et viam famulorum tuorum in salutis tuae prosperitate dispone, ut inter omnes viae et vitae huius varietates tuo semper protegantur auxilio.

Deus, qui transtulisti patres nostros per mare rubrum et transvexisti eos per aquam nimiam laudem tui nominis decantantes; te suppliciter deprecamur ut in vià et navi famulos tuos, repulsis adversitatibus, cursu tranquillo vel portu semper optabili tuearis. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

III. Finitis orationibus, redemptores surgant dicentes: Procedamus in pace, et chorus respondeat: In nomine Domini, Amen. Praelatus autem addat eis: Et sit Deus in itinere vestro, et angelus eius comitetur vobiscum. Quo dicto, suscipiat eos praelatus profunde parum inclinatos ad amplexum et osculum pacis, illis vale dicens; quod et similiter faciant omnes fratres: et postea deducant eos ad ianuam conventus vel ecclesiae unde viam incipiant.

IV. Sic itaque redemptoribus et toto redemptionis commeatu dimissis, singulis diebus sine intermissione usque ad regressum, in omnibus provinciae aut provinciarum conventibus cuius vel quarum nomine fit redemptio, instituenda et facienda est post missam conventualem huiusmodi deprecatio:

Antiphona Aspice Domine; deinde dicatur, psalmus xcvII:

Qui regis Israël intende; qui deducis velut ovem Ioseph.

Qui sedes super Cherubim, manifestare coram Ephraim, Beniamin et Manasse.

Excita potentiam tuam et veni, ut salvos facias nos.

Deus converte nos et ostende faciem tuam, et salvi erimus.

Domine Deus virtutum, quousque irasceris super orationem servi tui.

Cibabis nos pane lacrymarum, et potum dabis nobis in lacrymis in mensurâ.

Posuisti nos in contradictionem vicinis nostris, et inimici nostri subsannaverunt nos.

Deus virtutum converte nos, et ostende faciem tuam, et salvi erimus.

Vineam de Ægypto transtulisti, eiecisti gentes et plantasti eam.

Dux itineris fuisti in conspectu eius; plantasti radices eius, et implevit terram.

Operuit montes umbra eius, et arbusta eius cedros Dei.

Extendit palmites suos usque ad mare, et usque ad flumen propagines eius.

Ut quid destruxisti maceriam eius? Et vindemiant eam omnes, qui praetergrediuntur viam?

Exterminavit eam aper de silva, et singularis ferus depastus est eam.

Deus virtutum, convertere, respice de caelo, et vide et visita vineam istam.

Et perfice eam, quam plantavit dextera tua, et super filium hominis quem confirmasti tibi.

Incensa igni et suffossa, ab increpatione vultus tui peribunt.

Fiat manus tua super virum dexterae tuae, et super filium hominis, quem confirmasti tibi.

Et non discedimus a te: vivificabis nos et nomen tuum invocabimus.

Domine Deus virtutum, converte nos, et ostende faciem tuam et salvi erimus. Gloria Patri, etc.

Quo finito repetitur antiphona:

Aspice Domine de Sede Sancta tuâ, et cogita de nobis: inclina, Deus meus, aurem tuam, et audi; aperi oculos tuos, et vide tribulationem nostram; qui regis Israël intende, qui deducis velut ovem Ioseph. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster.

- v. Et ne nos inducas in tentationem,
- R. Sed libera nos a malo.
- y'. Oremus pro fratribus nostris absentibus,
- P. Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperantes in te.

- ★. Misit Moyses servum suum,
- B. Aaron quem elegit ipsum.
- y. Ut audiret gemitus compeditorum,
- ry. Ut solveret filios interremptorum.
- \*. Pro afflictis et captivis:
- Ŋ. Libera eos, Deus Israël, ex omnibus tribulationibus suis.
- y. Egressus in salutem populi,
- B'. In salutem cum Christo tuo.
- y. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
- IV. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
- y. Domine, exaudi orationem meam,
- N. Et clamor meus ad te veniat.
- y. Dominus vobiscum.
- R. Et cum spiritu tuo.

# Oremus.

Deus, qui filios Israël per maris medium sicco vestigio ire fecisti, quique tribus Magis iter ad te stellà duce pandisti, tribue famulis tuis, quaesumus, iter prosperum, tempusque tranquillum, ut, angelo tuo sancto comitante, ad eum quo pergunt locum, ac demum ad aeternae salutis portum pervenire feliciter valeant.

Adesto, Domine, supplicationibus nostris, et exaudi clementer, et <sup>1</sup> famulis tuis, quos dono gratiae constituisti tui operis ministros, da fiduciam tui operis exequandi, et in eorum ministerio, quod tuae pietatis est operari.

Deus, qui beatum Petrum apostolum a vinculis absolutum illaesum abire fecisti: famulorum tuorum in captivitate positorum vincula absolve, eosque ipsius meritis illaesos abire concede.

Da fidelibus tuis, quaesumus, Domine, in tuâ fide et servitute constantiam, ut in charitate tuâ firmati, nullis tentationibus ab eius integritate vellantur.

Protege, Domine, famulos tuos subsidiis pacis, et beatissimae Mariae semper Virginis patrociniis confidentes, a cunctis hostibus et periculis redde securos. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

CAPUT VIII. 1. Redemptores itaque, absolutà iam redemptione, ut praemittitur, et relictis

1 Edit. Main. legit ut (R. T.).

infidelium oris, ita suaviter, prudenter quemadmodum et misericorditer cum captivis toto pro-suscipienda. fectionis tempore se gerant, ut potius cum Christo dilectionis vinculis captivam ducere captivitatem, quam liberam censeantur. Ipsis autem in regionibus fidelium constitutis, ubicumque conventus Ordinis occurrat, si iuxta urbis vel loci praestantiam possit redemptio suscipi solemniter et cum processione et concione ad populum, nullo modo praetermittatur. Forma autem erit haec:

m. Conveniant fratres cum cappis ad ecclesiam, ibique processionaliter ordinati, et cruce cum acolythis praece dente, et sequente sacerdote cum plu viali albo et cruce parvâ in manibus, accedant ad ianuam ecclesiae; ubi, simul omnibus consistentibus, redemptores ingrediantur, et genuflexi ante sacerdotem adorent crucem de manu eius, et aquâ benedictâ aspergantur; et postea incipiat antiphonam: Vivit Dominus; cantores autem intonent psalmum cxxv, quem alternando chorus prosequatur.

In convertendo Dominus captivitatem Sion, facti sumus sicut consolati.

Tunc repletum est gaudio os nostrum, et lingua nostra exultatione.

Tunc dicent inter gentes: magnificavit Dominus facere cum eis.

Magnificavit Dominus facere nobiscum: facti sumus laetantes.

Converte, Domine, captivitatem nostram, sicut torrens in austro.

Qui seminant in lacrymis, in exultatione metent.

Euntes ibant et flebant, mittentes semina sua.

Venientes autem venient cum exultatione, portantes manipulos suos. Gloria Patri, etc.

Hoc finito repetatur antiphona:

Vivit Dominus quoniam custodivit vos angelus eius et hinc euntes, et ibi commorantes, et inde huc revertentes, et revocavit vos nobis gaudentes in victoriâ suâ, et in evasione et liberatione vestrâ.

Deinde dicitur Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster.

- ★. Et ne nos inducas in tentationem.
- N. Sed libera nos a malo.
- y. Salvos fac servos tuos.
- N. Deus meus, sperantes in te.
- y. Deduxit eos Dominus in viam rectam,
- B). Ut venirent in civitatem habitationis.
- y. Domine, exaudi orationem meam,
- B. Et clamor meus ad veniat.
- Dominus vobiscum.
- B. Et cum spiritu tuo.

#### Oremus.

Miserere, quaesumus, Domine, his famulis tuis, et quidquid in vià eis subripuit visus vel auditus malae rei aut otiosi sermonis, totum ineffabili pietate deleas et abstergas.

Actiones nostras, quaesumus, Domine, aspirando praeveni et adiuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat et per te coepta finiatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

III. Hac benedictione peractâ, incipiant cantores hymnum Te Deum, et revertantur omnes processionaliter ad altare maius, ubi sacerdos, depositâ super illud cruce et finito hymno, inchoët antiphonam sequentem, quam chorus prosequatur:

In mari viae tuae in aquis multis; deduxisti sicut oves populum tuum in manu Moysis et Aaron, transtulisti eos per mare rubrum et transvexisti eos per aquam nimiam.

Postea sacerdos adiiciat:

- y. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu,
- N. Laudemus et superexaltemus eum in saecula.
- ★. Qui sponte obtulistis de Israël animas l vestras ad periculum,
- N. Benedicito Domino.
- \*. Dicant qui redempti sunt a Domino,
- N. Quos redemit de manu inimici et de | diam Dei requiescant in pace. regionibus congregavit eos.
  - y. Dignare me laudare te, Virgo sacrata,
  - N. Da mihi virtutem contra hostes tuos.
  - Domine exaudi orationem meam,

- R. Et clamor meus ad te veniat.
- y. Dominus vobiscum.
- N. Et cum spiritu tuo.

### Oremus.

Deus, cuius misericordiae non est numerus et bonitatis infinitus est thesaurus, piissimae maiestati tuae pro collatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes, ut, qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens ad praemia futura disponas.

Excita, quaesumus, Domine, tuorum fidelium voluntates, ut divini operis fructum propensius exequentes, pietatis tuae maiora remedia perzipiant

Omnipotens et misericors Deus, universa nobis adversantia propitiatus exclude, ut mente et corpore pariter expediti, quae tua sunt liberis mentibus exequamur.

Deus, qui per gloriosissimam filii tui matrem ad liberandos christifideles a potestate paganorum novâ Ecclesiam tuam prole amplificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut quam pie veneramur tanti operis institutricem, eius pariter meritis et intercessione a peccatis omnibus et captivitate daemonis liberemur.

Deus, qui in tuae charitatis exemplum ad fidelium redemptionem S. Petrum Nolascum patrem nostrum Ecclesiam tuam novâ prole foecundare divinitus docuisti: ipsius nobis intercessione concede a peccati servitute solutis in caelesti patrià perpetuà libertate gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

- y. Dominus vobiscum.
- B. Et cum spiritu tuo.
- y. Benedicamus Domino.
- R. Deo gratias.
- y. Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus,
  - B. Amen.
- v. Et fidelium captivorum animae et omnium fidelium defunctorum per misericor-
  - B. Amen.
- IV. Hisce conclusis, eodem vel alio die disponatur extra conventum processio solemnis, in qua captivi bini et bini

promiscue cum fratribus nostris ordinentur, et beatissimae Virginis Mariae de Mercede imago ab ipsis vel a nostris fratribus seu confratribus deferatur. In hac autem processione fratres cantare debent psalmos In convertendo Dominum captivatem Sion, etc., et In exitu Israël de Ægypto, unum post alterum successive alternantes usque ad ingressum ecclesiae quo tendit processio; in cuius limine statim cantores incipiant hymnum: Dei Mater Virgo, prout in festo beatae Mariae de Mercede; quo finito cum propriis versu et oratione, si matutino tempore gerantur hi actus, celebretur missa solemnis et propria de eàdem B. Virgine Mariâ de Mercede, quae in proprio Ordinis extat, cum Gloria et Credo, tamquam pro re gravi, et cum secundà oratione pro gratiarum actione, et post evangelium fiat concio ad populum.

v. Si autem vero iste habeatur post meridiem, praemissa processione, sola totum concione concludatur, in qua specialia, si qua fuerint, redemptionis gesta et captivorum pariter labores ac pressura, eorumque in fide pericula, maxime periculorum et adolescentulorum, indulgentiae insuper concessae Ordinis confratribus qui huiusmodi et aliis redemptionis actibus adstiterint, expendantur.

vi. Finità missà, aut concione, pencs diversitatem temporis, ut praedicitur, si haec fuerint acta in aliena ecclesia. revertatur processio eodem ordine, et hymni Te Deum modulatione, ad domum et ecclesiam nostram, et terminabitur cum versu et oratione de beatà Virgine de Mercede; si autem in domo nostrå contigerint, post missam eisdem hymno, versu et oratione concludatur.

vii. Post hanc vero solemnitatem in

1 Potius lege puerulorum (R. T.).

principali conventu provinciae celebratam, statim procurator generalis redemptionis excuti curet catalogum per totam provinciam evulgandum, locisque publicis affigendum, in quo sint suo ordine descripta nomina et cognomina eorum omnium qui a captivitate liberati suerint, una cum aetate, patria, tempore captivitatis, pretio libertatis, et subsidiis pro illis erogatis.

viii. Quibus omnibus expeditis, et captivis per dies aliquot omnibus charitatis operibus recreatis, eos omnes rosario et scapulario cum Ordinis signo muniri praecipimus, et unicuique iuxta posse viaticum dare aliquod, ut sic cum benedictione dimissi ad propria sine mendicitate valeant remeare cum gaudio. Sed quia loci distantia vel aegra valetudo eos quandoque possunt ad petendum eleemosynas cogere, singulis conferri volumus authenticum de ipsorum redemptione testimonium, una cum precibus ad iudices ordinarios et locorum ministros tam Ecclesiae quam saeculi, ut eos misericorditer suscipiant et dimittant, ne profugos aut vagos reputent.

1x. Redemptoribus denique (qui sane praedicta omnia explere vel explenda sedulo curare debent) cum iam nihil supersit agendum, duobus mensibus excursis, barbas statim radere constituimus.

### DISTINCTIO III.

De votis et regularis observantiae disciplinis.

Cum omnium Ordinum imago vel typus non solum fines, sed eorum etiam vota essentialia, accidentaliaque statuta referat, requiritur, ut, praestitutis nostri Ordinis finibus, de illius votis essentialibus et disciplinis disseramus.

I. Qui pie volunt vivere in Christo, CAPUT I. De voto obeeiusque sectari vestigia, se ipsos abne-dientiae. gare debere docuit Evangelium. Iloc

1 Edit. Main. legit redemptionibus (R. T.).

sane est iugum, quod suave et levissimum praedicamus. Hic est summus persectionis vertex, quo dirigitur totae ' vitae regularis intentio, et quo violenti iugi secum bello conscendunt, ut denique caelum rapiant. Proinde fratres nostri voto obedientiae se accingunt, ut ad persectionis apicem tendentes, eo magis inveniant, quo magis bellum propriae voluntatis amittant.

n. Obedientia itaque est prompta voluntas adimplendi a superioribus imperata secundum legem divinam et ecclesiasticam, ac etiam quae continentur in regulà et constitutionibus Ordinis, quibus semper aut latà aut strictà obedientià fratres redigantur, ut nihil sit quod sine obedientiae merito gerant. Haec enim ut praedictum votum sic Ordini eiusque regulis et praelatis subiicit, ut penitus sub lethali teneamur implere quidquid eius virtute praecipitur.

III. Praeceptum vero in regulà et constitutionibus aut praelatorum verbis nullum intelligimus, nisi fuerit circa illa, ad quae iam aliunde tenemur ratione voti essentialis, vel divinae vel ecclesiasticae legis, vel nisi sub formali obedientià intimetur. Verba autem, quibus illud debent fratres concipere sunt frequenter huiusmodi: « Praecipimus in virtute formalis, aut sanctae obedientiae: in virtute Spiritus Sancti: sub poenâ excommunicationis maioris latae vel ferendae sententiae: sub interminatione divini iudicii: sub obtestatione mortis aeternae: sub maledictione, indignatione, aut irâ Dei incurrendâ »: et aliae similes comminationes et execrationes, quae sua gravitate et tenore formale praeceptum et eius intentionem denotant: quibus tamen uti non debet praelatus, nisi materiae gravitas expostulaverit.

1 Vel tota vel totius lege (R. T.).

IV. Declaramus autem eam esse materiam gravem et praecepto formali dignam, quae directe, idest expresse, vel indirecte, idest implicite, seu etiam per se, vel ex fine, aut circumstantiis, conducit ad observantiam legis divinae aut ecclesiasticae et votorum essentialium Ordinis, ac etiam interdum regulae et constitutionum illius, ne videlicet vita regularis in communi dilabatur; cum eius observantia in communi sit de substantià religionis.

I. Cum evangelica paupertas religiosis maxime sit necessaria, quam Deo pertatis.
voverunt, omnis proprietas religioso
prorsus detestabilis esse debet. Quocirca nullus frater a verà paupertate
potest neque debet esse exemptus; unde sub excommunicationis maioris poenà praesenti constitutione sancimus, ne
quis fratrum professorum aliquid proprium habeat, neque pecunias, neque
vasa aliqua aurea vel argentea, neque
illa expendat, neque consumat, absque
sui praelati licentià, neque rursus quidquam sine commendatoris venià vendat,
neque emat.

II. Si quid vero ex huiusmodi bonis alicui fratri donatum fuerit ab amicis vel consanguineis, aut quibusvis aliis personis, quacumque ratione id receperit, intra spatium viginti quatuor horarum praelato proprio manifestet, ut in communi deposito custodiatur, et pariter intra dictas horas id absque licentià non sumat.

III. Praecipimus autem praelatis, sub poenâ privationis officii, ne a sibi sub ditis, ex his quae in communi deposito habent, quidquam, vel in minimâ quantitate, neque ad brevissimum tempus, sumant aut mutuo petant.

IV. Nullus religiosus possit habere annuos redditus seu census, nisi de licentiâ Sedis Apostolicae; quod si seDe voto paurtatis. cus fiat, ipsis statim privetur qui habuerit, et conventibus, quibus ex vi constitutionis pertinent, applicentur.

v. Neque superioribus liceat bona aliqua stabilia tamquam propria regularibus fratribus concedere, etiam ad usumfructum. Fratres tamen itinerantes, pecuniam portare poterunt, ita sane, ut, quamprimum ingressi fuerint proprium monasterium in quo sunt moraturi, intra praedictas horas omnia et singula commendatori suo vel praelato omnia et singula manifestent.

vi. Attendant autem fratres nostri, quod singulis annis semel omnia, quae in usu retinent, commendatoribus suis exponant et realiter exhibeant, eorum dispositioni relinquendo, et specialem licentiam utendi eis accipient a praelato.

vII. Procuratores poterunt suum habere marsupium, quatenus ad sumptus conventus fuerit necessarium. Quicumque vero frater seu procurator bona Ordinis quaecumque seu pecunias receperit, eorum omnium reddat suo commendatori atque conventui rationem. Magister autem generalis aut provincialis, omnium quae receperit, definitorio capituli pariter rationem sunt reddituri.

viii. Similiter vicarii generales Indiarum tenentur reddere rationem omnium
quae in ministerio sui officii receperint: itaut nullus in Ordine nostro remaneat, quin eorum omnium, quae ipse
receperit, computum et rationem reddat. Qui vero contrarium fecerit, aut
contra seriem harum constitutionum
proprietarius repertus fuerit, sciat se
esse socium Iudae, et biennio activà et
passivà voce privandum, et poenis proprietario ex iure taxatis subiacere. Et
in eo casu liberam habeat commendator potestatem auferendi bona aut pe-

cunias proprietarii, in quibus deliquit, eaque conventui applicare, seu fratribus indigentibus distribuere, ut bene praelato placuerit. Quod si quis (quod Deus avertat) proprietarius mortuus fuerit, sepulturâ careat ecclesiasticâ et extra coemeterium ad campos sepeliatur.

IX. Insuper in cellis fratrum nolumus praelatos admittere aliqua supellectilia serica, aurea, argentea, aut alioquin pretiose elaborata et contexta, non picturas, laminasve profanas, seu nobilibus seu deauratis limbis circumdatas, sed devota solum et quae mentem ad Deum erigant, non inficiant; nullum item pretiosum scrinium seu quod pro maiestate saeculi vanitatem sapiat. Ne que plures iterum sellas, sed paucas et humiles. Nulla tandem ad genus utensilia quae vel artis elegantià vel nobilitate materiae regularem paupertatem et honestatem dedeceat.

x. Ne autem dilecta paupertas in fratrum cordibus excedat, pro inventario conficiendo praelatis subiungimus ut capitulum instituant, in quo eosdem ad omnem proprietatem ex mentibus relegandam et iuxta voti professionem solam paupertatem affectu et opere prosequendam graviter et religiose praeveniant. Ipsis vero fratribus sub formali praecepto obedientiae praecipimus, cuiuscumque conditionis, officii vel qualitatis extiterint, ut singulis annis sub feria quinta maioris hebdomadae, aut festo S. Andreae, seu alio forsan die, secundum consuetudinem provinciarum, inventarium faciant de his omnibus quae apud se habeant concessa ad usum a religione vel praelatis: in quo clare, distincte et manifeste omnia recenseant et exponant de praesenti habita, vel ad eorum usum quomodolibet pertinentia, et quidquid circa illa tam ratione voti quam alicuius iustitiae vel debiti necessarium duxerint adnotare. Quae quidem ita declarari praecipimus, ut toto corde praelato subiicere curent, sicut in inventario et resignatione omnium ad usum concessorum factâ ob mortis intuitum, ut si illâ fratrem subito praeoccupari contingat, pie munitus paupertate decedat.

xi. Hoc itaque inventarium sic accurate factum subscribant fratres ipsi et obsignatum commendatori tribuant ut in communi deposito servetur. Ulterius etiam ordinamus ut fratres non tantum sua bona utensilia modo dicto signata (ob finem inferius exponendum) praelatis et religioni subiiciant, sed simul eis vere et realiter manifestent, a quibus et novam illis utendi facultatem accipiant.

xII. Neque ab his actibus excipimus fratres nostros ad episcopatum vel ad aliam quomodolibet dignitatem assumptos, quibus similiter constituimus, ut, priusquam Ordinem deserant, simile inventarium et resignationem faciant de omnibus quae ad usum receperint a praelatis et retinent in effectu. De quibus si praelati consentiant aliqua extra Ordinem eos deferre secum, fiat cum praevià declaratione, pactione et obligatione authenticà quamprimum ea red dendi ipsi Ordini. Instrumentum vero huiusmodi pactionis apud conventum filiationis eorum maneat in deposito scripturarum, ut tempore opportuno virtute illius possit exigi quidquid ex praedictis non fuerit solutum. Nihilominus tamen si praedictam solutionem ad obitum usque distulerint, et illâ ultra non expeditâ decesserint, ad bona spiritualia et suffragia pro illis Ordinem non teneri decernimus.

XIII. Non dissimilia fratribus aegrotantibus praecipimus, videlicet, ut, instante sumptione viatici, si non sit pe-

riculum in morâ, praefatum inventarium et abdicationem ab omnibus sibi ad usum concessis ante viaticum faciant adstante indeficienter confessario ab ipso de licentià praelati assignato; in hoc autem postremà paupertatis alienatione ita se destituant universis bonis ad usum, et sic illa religioni subiiciant, ut veros se ostendant amatores inopiae, nihil sibi omnino retineant, nil silentio praetereant, Ordinemve latere praesumant; si quid debeant, vel ipsis debeatur, exponant; ne quid quoquomodo praetermittant, quod conscientiam redigat in angustias; summopere tandem caveant ne illos spes aliqua vitae decipiat, quominus omnia totà sinceritate cordis adimpleant.

xiv. Finitum itaque inventarium cum confessario subscribant, quod deinde obseratum sigillatumque commendatori et depositariis tradatur, qui foris id pariter subscribentes ad commune depositum referant, ubi usque ad fratris obitum custodiatur; quo superveniente, non quidem clauculum, sed solemniter volumus aperiri a praelato coram depositariis et supradicto confessario, qui omnem reserationem eius in ipso inventario referant et subscribant, quo possit authentice constare de bonis usualibus defuncti, et debitis, si quae fuerint, ut de inventis apud illum cum aequitate solvantur, et residua iuste distribuantur eis, ad quos iure communi et nostrarum constitutionum sine dubio pertineant.

xv. Proinde igitur declaramus non posse infirmum fratrem ab invaletudinis initio de iis, quae ad usum habet, disponere in beneficium conventus, vel in manibus praelati etiam magistri generalis locare, nec in favorem Ordinis reponere, aut reservare, atque adeo multo minus alicui personae saeculari

committere aut concedere, sed omnia in inventario palam scribere et manifestare, ne iniuriam faciat partibus ad eius utensilia ius habentibus ex aequitate et iustitià vel ex nostrarum constitutionum dispositione; qui vero secus egerit, ex nunc proprietarium declaramus.

xvi. Ad hoc autem universis fratribus ab aegrotationis exordio usum bonorum omnium sibi a superioribus concessum interdicimus, nisi ad ea dumtaxat quae ad morbum sublevandum ipsis opus fuerint, ita videlicet, ut, si aliquid absolute vel sub conditione obitus alicui donaverint, aut valetudinis intuitu sibi reddendum tribuerint, similiter declaramus in proprietatem incidere: quocirca universis superioribus in virtute Spiritus Sancti et sanctae obedientiae praecipinus ne praedictis ad id licentiam indulgeant.

XVII. Procuratoribus denique cuiuscumque domus nostrae negotia gerentibus omnino praecipimus ne aliquando de redditibus et quibuscumque aliis bonis pro suo munere iam receptis quidquam penitus apud se retineant, sed quamprimum commendatori et depositariis manifestent ac tribuant ut deposito conventus inferatur, sub poena gravioris culpae ad superioris arbitrium.

CAPUT III. De voto ca stilatis. 1. Sicut regularis vita paupertate et obedientia perficitur, ita castimoniae voto decoratur. Ut ergo discant fratres quantum eos votum castitatis adstringat, illud esse sciant novam quamdam obligationem, quam sibi quisque imponit ad omnem continentiam sub oncre sacrilegii servandam, unde iam eis licebit agnoscere quantis vinculis post votum teneantur ad pudicitiam; quam si temerent, non eorum tantum frangitur Deo facta promissio, sed etiam

lex divina et interdum humana; ideirco solertissime studeant ut mentis et corporis puritatem custodiant, qui in uno crimine tot reatus inveniunt.

II. Ut autem ab omni se diabolicâ fraude tueantur, statuimus in primis et in Christi visceribus suademus ne ab eorum oculis et manibus decidant consilia sancti patris nostri Augustini quibus in regulà eos salubriter ad observantiam pudoris instituit. Quando enim in vià procedunt, simul eis ambulare praecipimus, et, cum pervenerint quo tendunt, simul inviolabiliter stare, ut alter alterum quem vereatur testem semper habentes suam invicem pudicitiam custodiant. In incessu et statione nihil gerant quod pudorem non sapiat aut eorum sanctitatem dedeceat. Oculos semper a saeculi vanitatibus avertant, et ita dimissos ferant, ut aliquando non incidant in obiecta feminarum, ubi laqueum inveniant, quas etsi videre non prohibeantur, eas tamen appetere vel ab ipsis appeti velle criminosum est. Non dicant vel existiment se habere animos pudicos, si habeant oculos impudicos et libere undequaque vagantes, quia impudicus oculus impudici cordis est nuncius; eorum semper sint casta et pura alloquia, gestus non fracti nec soluti, aures non otiosis, non scurrilibus, non inhonestis intentae, sed sensus et omnes eorum actus ita compositi, ut interiorem animi puritatem redoleant; feminarum consuetudinem et familiaritatem maxime vitent, nec etiam inter piissimas nimis de se vel ipsis credendo sub pietatis colore versentur; quas proinde caventes nonnisi rarissime breviterque visitent, imo tantum cum sola urgeat necessitas, aliter enim non reputent non decere, nec sine magno discrimine admitti.

III. Nullus frater profana cantica,

nec impura poëmata, nec libellos de rebus amatoriis, vel qui petulantiam resonent, quacumque ratione componat, legat, cantet, neque apud se retineat, sub poenâ gravioris culpae; verbis etiam lubricis, aequivocis, aut vanissimis amasiorum fabellis nemo utatur, alioquin a praelato puniatur ex merito; feminarum insuper tripudia, ludos scenicos, aliaque festiva et inania saeculi spectacula velut Babylonis idola severissime vitari praecipimus.

CAPUT IV. De voto redemptionis.

- 1. Super tria praedicta vota essentialia, quae omnibus religionibus sunt communia, quartum sibi Ordo noster adhibuit circa redemptionem captivorum, vi cuius sic ad animarum lucra et libertatem spiritualem totam dirigit redemptionem sensibilem, ut, pro redimendis animabus a periculis abnegandae fidei et damnatione perpetuâ, omnes suos fratres vinculis, sanguini vel etiam morti subiiciat.
- II. Sed quia haec Ordinis charitas plus indiget expositione quam legibus, idcirco ne lateat fratres quod qualeque sit huiusmodi votum, illud esse declaramus promissionem quamdam voluntariam et absolutam redimendi captivos a vinculis mentis et corporis, tam auro vel argento, quam sui traditione in pignus, si necesse fuerit, pro salute animarum et fidei abnegandae periculis.
- III. Ex hac ergo declaratione primo intelligimus omnes fratres nostros ita redemptioni fidelium captivorum esse alligatos, ut non solum ad eam exequendam in effectu debeant case perpetuo dispositi si ab Ordine mittantur, sed etiam ad colligendas eleemosynas, aut quaecumque alia gerenda (si ad id a praelatis eligantur), sine quibus redemptionis actus ad effectum duci non possit; qui enim fini se obligat, media

pariter necessaria cogitur adimplere: sciant autem, ut in his debeant ex toto rigore praelatis obtemperare, haud istis necessum esse ut formali utantur praecepto, sed sufficit simplex et pura voluntatis expressio, cum in materiam incidat iam aliunde ratione huius quarti voti obligantem.

267

An. C. 1691

- IV. Declaramus insuper hoc votum essentiale, quia nostrum Ordinem inseparabiliter in sua specie et substantia constituit ex vi primaevae institutionis, quam sanctus patriarcha noster Petrus Nolascus voti obligationem continere voluit et expressit, a totoque Ordine sic intelligi, sicut ita perpetuo professi sunt patres nostri et opere compleverunt.
- v. Nec putare debent illa verba si necesse fuerit voti absoluti rigorem evacuare, aut aliquam speciem voti conditionati constituere, quo aliquod illis praebeatur effugium. Per illa enim sicut absolute vovemus institutum redimendi, et omnes eius actus necessario suppositos ante sui traditionem in pignus, ita pariter absolute promittimus in obsequium fidei tradere nosmetipsos pro captivis in eius abnegandae periculo constitutis. Ad hoc quippe implendum nulla est interposita conditio, quam possit expectare votum, sed est protinus exequendum, ubicumque periclitatur fides, et nostrâ solum traditione redimitur. Unde fratres praedicta verba non ut conditionem accipiant, sed potius ut expressionem et declarationem, quod nempe votum Ordinis, praeter redemptionem absolutam captivorum, tendit ulterius etiam absolute ad eam perfectissimam charitatem, ut fratres nostri, per sui traditionem, fidem et animas redimant a necessitate et periculo, et hoc semper et ubique sine ullà conditione proficiant 1.
  - 1 Videtur legendum perficiant (R. T.).

vi. Ex natură huius voti iterum declaramus valde oportere fratres nostros esse ingiter obsequio fidei devictos, et se in eius actibus exercere, crebroque de illà explicitam professionem facere, ut, cum casus adveniat quo tam heroice pro illà se devovere, et usque ad mortem tradere oporteat, nullo moerore tepescant, sed se audacter et valide obiiciant. Inter fideles insuper commorantes, dum pignoris tempus impletur, aut redemptioni incumbunt, si de fide postulati, vel etiam (ut sacpius contingit) de ipsius abnegatione pulsati, seu pro illà et munere suo carceribus et aerumnis afflicti fuerint, cogitare debent ad quam sortem illos Dominus vocare dignatus sit, ut suae dilectionis et fidei pugiles constitueret.

vII. Demum pro captivis, tam vivis quam defunctis, orare illis omni studio praecipimus, ut, quos auro et argento redimere non possunt, saltem orationibus eorum vincula satagant dissolvere, et in purgatorii cruciatibus adiuvare.

CAPUT V. De silentio.

- 1. Cum ad observantias vitae regularis properemus, quae legis divinae et votorum sunt antemurale et custodia, primo in silentio incidimus, quia iuxta Prophetam est revera custos iustitiae, et, ut ait B. Iacobus, ita per silentium religiosi efficimur, et qui non fraenaverit linguam suam, eius sit vana religio.
- и. Silentium ergo semper habeant fratres nostri in ecclesià, in choro, dormitorio, refectorio et claustro. Post completorium vero ubique libere praecipimus a signo quod hyeme pro silentio fiet horâ octavâ, aestate autem horâ nonâ, quo etiam tempore a prandio usque ad vesperas silentium esse statuimus.
- III. Praedictis autem horis, facto cum cymbalo conventuali signo, universis
  - 1 Videtur legendum infideles (R. T.).
  - 2 Vel lege vigere vel tacere aut simile (R. T.).

fratribus iniungimus, ut confestim ad proprias cellas se recipiant, ubi altius et profundius non a verbis solum, sed ab aliis sensuum locutionibus et actibus se abstineant, et super illius diei gestis cum Deo et corde loquentes, examen conscientiae faciant de iis omnibus, quae negligenter et indebite perpetraverint, si quae vero invenerint deploranda veniam a Domino impetrent. Quibus actis, et non aliter, audeant se recipere in requiem.

iv. Si fratri in refectorio res aliqua opus fuerit, eam signo, seu brevi, et submissà voce postulet, ne lectoris verbum, nec pabulum mentis impediat: infirmi et decumbentes vel hospites in hospitio non adstringuntur silentio, illius tamen temporibus ita inter se sint remissa et moderata colloquia, ut nullo strepitu silentibus officiant.

v. Fratres itinerantes in mensâ silentium teneant, vel saltem vitent tumultuosa colloquia; ille vero qui maior aut dignior in ordine fuerit, poterit loqui, si libeat, et ceteris praestare licentiam extra refectorium. Cum episcopis autem et magnatibus aliquando convivantes silentium reverenter et religiose custodiant, quod quidem rumpere non audeant cum sibi per eosdem non liceat. Magister, aut eius locumtenens, cunctis fratribus secum prandentibus, provincialis, eius vicarius, vel visitator duobus tantum, et uni denique commendator poterunt indulgere silentium. Fratres in confessione culparum de fractione silentii se humiliter accusent, et iuxta meritum puniantur commendatorum arbitrio.

I. Ut antiqua vitae regularis observan- CAPUT VI. De disciplinis. tia non excidat, quam hactenus Ordo sustinuit, firmiter stabilimus ut in vigiliis quae ieiunantur, et per totum Adventum et Quadragesimam, in Quatuorque Temporibus, si fiat officium de ferià,

fratres nostri disciplinas virgarum recipiant. Modus vero in illis servandus hic erit: finito completorio, et recitatis Pater noster et Ave Maria, et Credo, praeparent se omnes fratres, sicut moris est, ad suscipiendam disciplinam, dectectis scilicet humero vel scapulis; quo facto dicant Confiteor Deo, praelatusque, aut eius vicarius, vel, illis absentibus, hebdomadarius stans in medio dicat Misereatur vestri, etc. Deinde incipiat psalmum Miserere mei tenendo manipulum virgarum in manu, quo dorsum fratrum verberare incipiat, et sic prosequelur usque ad Gloria Patri, eos percutiendo in singulis versibus alterne a choro et ipso recitandis: finito psalmo subiungatur ab omnibus Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, et praelatus dicat Pater noster; quo tacite recitato, adiiciat:

- y. Et ne nos inducas in tententionem,
- B. Sed libera nos a malo.
- y. Salvos fac servos tuos, Domine,
- B. Deus meus, sperantes in te.
- \*. Dominus vobiscum.
- B'. Et cum spiritu tuo.

# Oremus.

Deus, cui proprium est misereri semper et parcere, suscipe deprecationem nostram, ut quos delictorum catena constringit, miseratio tuae pietatis clementer absolvat. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

II. Dum autem psalmus, versus et oratio recitantur, circumeat praclatus, vel vicarius eius, aut hebdomadarius, ordines fratrum utriusque chori, incipiendo a parte superiori quae est in dextero, et prosequendo ab inferiori parte sinistri, donec psalmus cum versibus et oratione finiantur; si autem adeo magnus sit fratrum numerus, ut unus se cito expedire nequeat, vicarius, vel alter ex antiquioribus, incipiat a superiori parte chori sinistri donec fratrum ordines semel tantum uterque decurrat.

III. Hanc utique antiquam et regularem Ordinis observantiam sic inviolabiliter praefatis diebus exerceri desideramus, ut praelatum eam praetermittentem, aut ferentem praetermitti, dignissime reddamus ab officio suspensum per sex menses. Praeter has virgarum disciplinas a praelatis infligendas, alias a se ipsis recipere volumus fratres nostros, ut etiam se ipsos viriliter castigationi bus emendent.

IV. Singulis itaque sextis feriis totius anni, atque etiam quartis tempore Adventus et Quadragesimae, peracto completorio, si adhuc dies superest, paulisper spectatà nocte, omnes fratres conveniant in ecclesià vel choro, et ibi communem exerceant disciplinam; recitantibus interea praelato, vel eius vicario, et conventu alternatim praedictum psalmum semel et iterum, vel secundum domorum consuetudinem, cum versibus et oratione praefixis ab ipso praelato dicendis; alias autem disciplinas, quibus ultro et privatim fratres afficiuntur, si prudenter et cum discretione fiant, non solum laudabiles reputamus, verum et salubriter suademus.

1. Sane per medium corporis alitur vita mentis, quam pinguiorem facimus, quo plus squallore languescimus. Ne ergo fratres nostri a sobrietate deficiant, sic eos in ratione victus instituimus. Primo enim a Pascha usque ad primam feriam secundam exclusive quae diem Omnium Sanctorum immediate subsequitur, et a die Natalis Domini usque ad dominicam Quinquagesimae inclusive, bis eos refici constituimus, exceptis tamen diebus Rogationum, sextis feriis, vigilià Pentecostes, ieiuniis Quatuor Temporum, et iis quae ab Ecclesià vel Ordine nostro fuerint instituta, vel in dioecesibus aut locis intra praefata tempora observentur.

CAPUT VII. De iciunis.

II. A ferià vero secundà inclusive, quae diei primae novembris et festo Omnium Sanctorum proxima succedit, usque ad Natalem Domini exclusive, et pariter a ferià secundà Quinquagesimae inclusive usque ad Pascha Resurrectionis Domini exclusive, continuum teneant ieiunium, et, servatâ consuctudine Ecclesiae comedendi post vesperas in Quadragesimà, reliquis diebus prandeant nonâ dictâ, exceptis tamen in utroque tempore diebus dominicis.

III. Praeter haec autem ieiunia aliaque per annum quae sunt de praecepto Ecclesiae, ieiunandum est etiam in diebus Rogationum, et omnibus sextis feriis, exceptâ illâ in qua festum Natalis Domini inciderit; insuper et in vigiliis omnium festorum beatissimae Virginis Mariae, tam Ordinis quam Ecclesiae, in vigilià quoque sancti patris nostri Petri Nolasco, ac denique diebus illis, quibus, consuetudine aliqua vel constitutione locorum aut dioecesum, fuerint indicta ieiunia.

IV. Quoad qualitatem victus, in omnibus ieiuniis observantiam sic enixe disponimus. Primo enim in Quadragesimâ fratres nostri a lacticiniis aliisque cibis in ea prohibitis abstineant. Circa alia vero ieiunia firmiter stabilimus, ut in omnibus per annum ab Ecclesià constitutis, vel in dioecesibus aut locis lege aliquâ vel consuetudine firmatis, in feria secunda et tertia Quinquagesimae, unde incipit Quadragesima nostra, et per totum etiam Adventum Ordinis, atque omnibus sextis feriis per annum, quadragesimali cibo reficiantur, praeterquam tempore paschali, vel ubi pisces commode haberi non possint. Quam tamen exceptionem ad eas provincias, regiones et loca non extendimus, ubi apud saeculum aliquae de praedictis ieiuniis sub cibo quagragesimali lege vel consuctudine serventur.

v. Fratres tamen itinerantes omnia iciunia de praecepto Ecclesiae, aut aliter speciali lege vel consuetudine obligantia, quantum sit possibile, semper observare praecipimus, nec victum quadragesimalem dimittere. In reliquis autem diebus ieiunii, praeterquam in Adventu Ordinis, bis eos refici sustinemus, modo alimentum quadragesimale non deserant.

vi. Quando dies sancti patris nostri Petri Nolasci aut aliud praecipuum festum in feriam sextam inciderit, praelatum in ieiuniis dispensare posse concedimus, sicuti et cum debilibus, vel quovis alio labore aut litterarum studio occupatis.

VII. Mortificationes publicas et voluntarias a fratribus in refectorio fieri, modo sint prudenter et cum benedictione praelati, permittimus et laudamus. Denique feria sexta maioris hebdomadae in pane et aquà semper inviolabiliter ieiunabitur.

1. Tempore vel die iciunii horâ con- CAPUT VIII. gruà ad collationem cymbalo conventuali a vicario pulsetur; congregatis autem fratribus, refectorarius campanellà refectorii signum faciat ut intrent. Quibus ingressis, lector dicat: Benedicite. et hebdomadarius benedicat dicens: Largitor omnium bonorum benedicat potum servorum suorum; conventus vero respondeat Amen. Dum lector legit, poterunt fratres bibere, et finità lectione, signo vicarii, praelati aut praesidentis, dicat ipse praelatus aut vicarius, vel, eorum absentia, hebdomadarius ad quem ex officio pertinet: Adiutorium nostrum in nomine Domini, et conventus respondeat: Qui fecit caelum et terram, ac deinde omnes pariter egrediantur. Qui sero ad hanc observantiam veniens introire velit, nullam spectet praelati aut praesidentis licentiam.

II. Si vero aliquis collationi non in-

terfuerit, nec biberit cum communitate et cum benedictione et venià superioris, posteaque bibere voluerit, postulet a maiori licentiam et collationem seu observantiam in eà bibendi cum benedictione compleat et merito.

Carut IX. De cibo.

- 1. Horâ competenti ante prandium vel coenam pulsetur a vicario ad primum signum conventuale cymbalum, quo audito conveniant omnes fratres ad vestibulum refectorii seu locum qui dicitur De profundis suas undequaque sedes habentem, ubi, si lavacrum extiterit, debito ordine manus abluant, ac denique sedeant expectantes cum omni modestià et silentio secundum signum minime dandum nisi cibus fuerit paratus; illo autem facto, surgant omnes, et praelato, aut eo qui praeest, psalmum De profundis incipiente, illum alternis versibus pro benefactoribus defunctis prosequantur; quo finito refectorii nolam, in signum ingressus, refectorarius pulset, cum vero iam intraverint, praelatus signum faciat, atque hebdomadarius benedictionem inchoët dicens Benedicite, et conventus respondeat Benedicite, et prosequantur benedictionem iuxta ritum et formam Ecclesiae.
- II. Nemo fratrum in conventu existentium, praeter servitores, lectorem, domusque custodes, in primà mensà desiciant, nisi prius obtentâ licentià. Quotquot autem remanserint, comedant in secundâ, itaut tertiam facere non liceat. Inceptâ primâ mensâ, nullus refectorium ingrediatur absque licentia praelati, aut qui eius loco praesideat; non ministretur cibus maioribus aut ministris, qui non apponatur conventui, nisi valetudinarii sint quibus aliqua ciborum et condimenti diversitas permittitur, vel quibus aliàs harum constitutionum iure fuerit indultum; frater non mittat cibum ad fratrem, excepto praelato, aut

de licentià et permissione illius; ceterum sibi data ex utroquo latere assidenti poterit impartiri.

- III. Commendatores conventuum semper in refectorio comedant, et reficiantur de communi cibo conventui pracparato. Refectorio etiam infirmariae atque hospitum receptores intersint, nisi assistentia infirmorum aut hospitum eos extra illud comedere cogat, vel aliunde praclatus ex aliâ simili causâ rationabiliter dispensaverit.
- IV. Nunquam incipiant comedere fratres in refectorio nisi praevio signo praelati, neque surgant a mensa donec prandium vel coena finiatur, pariterque fiat signum ab ipso. Quod si praelatus aut eius vicarius non adfuerit, dignior ex parte hebdomadae sacerdos signum faciat. Si ante finem commestionis fratrem aliquem urgeat necessitas egrediendi, non id nisi adepta licentia superioris dictive praesidis exequatur.
- v. Dum fratres comedunt, semper unus lector aliquo spirituali et frugi pabulo mentes eorum reficiat, ne solae fames 1 sumant cibum, sed et aures esuriant verbum Dei. Quid autem legendum sit, praelatus aut consuetudo decernat; regula tamen sancti patris nostri Augustini omnibus sextis feriis indeficienter legatur. In omnibus vero lectionibus ita sit lector assiduus et in pausis 2 frequens, ut neque eas nimià festinatione interiiciat, neque longo silentio protrahat, sed quantum sufficiat. et paululum quiescat alitus. Conclusà refectione, ad praelati signum dicat lector Tu autem, Domine, miserere nobis, et fratres respondeant Deo gratias, et ad cymbali pulsationem singuli surgant a mensâ. Hebdomadarius autem, sibi
  - 1 Forsan fances (R. T.).
  - 2 Edit. Main. legit paucis pro pausis (R. T.).

iterum dato signo a praelato, incipiat gratiarum actiones, quas prosequatur conventus iuxta eumdem Ecclesiae ritum.

vi. Temporibus quibus fratres bis reficiuntur, carnibus utantur, diebus scilicet dominicis, tertiis et quintis feriis. In sextis vero, piscibus et cibo quadragesimali vescantur, cum exceptionibus tamen superius declaratis, et licet iam in sabbatis ex praecepto Ecclesiae a carnibus abstineamus; quia tamen in quibusdam provinciis et regionibus aliquam piam super hoc vel omnino contrariam consuetudinem novimus, idcirco propter honorem beatissimae Virginis Mariae matris et fundatricis nostrae, in dictis regionibus, provinciis et locis fratribus nostris absolute praecipimus ut in die sabbati penitus ab omni esu carnium abstineant; aliis denique diebus, scilicet ferià secundà et quartà, pariter a carnibus temperent, iuxta usum et consuetudinem nostrarum provinciarum in Ordine.

vii. Nulli fratri, ubi conventum habuerimus, liceat extra illum comedere, nisi de licentià praelati, quam raro concedi volumus. Tempore iciunii duac portiones ministrentur fratribus iuxta qualitatem temporis et ieiunii, quibus insuper apponatur obsonium ex leguminibus, oleribus, aut victu eiusmodi confectum. Patimur subinde praelatum eis quidquam aliud adhibere, prout opus esse iudicaverit, domûsque facultas permiserit; cui item praecipimus, ut in die 'Natalis Domini tribusque sequentibus, in festo Epiphaniae, ac triduo Pascatis et Pentecostes, atque etiam in sancti patris nostri Nolasci et beatae Virginis Mariae de Mercede solemnibus, in huiusmodi celebritatum honorem, portionem duplicem ultra solitam

1 Edit. Main. legit dies (R. T.).

universis fratribus clargiatur, praemit tens aliquod edulii genus quo mensam incipiant, et postremo superaddens pulmentum quo illam finiant. Haec autem cibariorum ratio (uno praedictorum tantummodo ferculorum adempto) in solemnitatibus etiam Circumcisionis, Corporis Christi, Assumptionis et Conceptionis beatae Mariae Virginis, triumque nostri Ordinis sanctorum Raymundi Nonnati, Petri Paschasii et Armengaudi ab ipso omnino servetur.

viii. Nec solis fratribus hanc praefatis diebus humanitatem fieri desideramus, sed et pauperibus ad domus nostras accedentibus, quibus non tantum diebus singulis eleemosynam, frangendo panem esurientibus cum Propheta, verum etiam in celebritatibus istis largiorem charitatis alimoniam erogari praecipimus.

IX. Si commendatores seu praelati conventuum a refectorio frequenter abfuerint, vel fratrum quempiam, sive praesentatum, sive magistrum, crebro abesse permiserint, officio et commendà priventur.

1. Fratres nostri vestes laneas et omnino albas semper et ubique ferant in honorem puritatis beatissimae et immaculatae Virginis Mariae matris nostrae, ac signum interni candoris animi quem in moribus profiteri tenemur; non lineis, sed laneâ tunicâ utantur ad carnes, nisi in valetudinis gratiâ prac latus dispensaverit; reliqua vero interiora indumenta, dummodo etiam sint semper et omnino alba, poterunt esse linea, lanea, seu pellicia, quibus superindui posse concedimus tunicam laneam usque ad genua honestatis causâ demissam.

11. Superior tunica sit rotunda, et nullatenus pro parte anteriori aperta, et ita longa ut fluat circa plantas peCaput X. De vostitu. dum; scapularium tantisper sit brevius cappă tunicae aequalis; caputium ita breve omnibus esse praecipimus ut pro parte anteriori medium pectoris parumper aut pene nihil excedat, et cuspis eius a posteriori vix a cintorio transeat, pars vero, quae caput operit, ita praedictae sit magnitudini congrua, ut facile capiti vel humeris semper composita adhaereat, nec supra dorsum et scapulas hinc inde prae magnitudine decidat.

modolibet indumentis utatur, et tam interius quam exterius non omnino albis, aut in materià, formà vel arte saeculum redolentibus, seu praedictae constitutioni adversantibus, reclusioni sex mensium et poenae gravioris culpae subiaceat.

IV. Omnes fratres nostri extra domum scuto vel stemmate Ordinis in cappâ seu scapulario, sub poenâ gravis culpae, semper insigniti procedant: tunicam exteriorem subter scapularium praecingant zonâ nigrâ ex coiro, quam nunquam mutent in laneam, lineam vel olivatam, nec arte aliquâ curiosam, sed sit simplex, et ita longa, ut iuxta scapularii mensuram pendeat.

- v. Chirothecas et ocreas omni tempore etiam viatoribus interdicimus; lacernâ, modo sit penitus alba, ad iniuriam frigoris et pluviae propulsandam equitantibus se munire permittimus. Ad operiendum caput etiam itinerantes semper utantur galero nigro et honesto; et aliud quodcumque saeculare operimentum, quamvis et album, maxime vitent.
- vi. Commendatoribus insuper enixe praecipimus ut omnibus suis fratribus tam interius quam exterius necessaria indumenta suppeditent. Qui autem ab aliquo postulatus concedere recusavit, puniendus veniat in capitulo provinciali

ad arbitrium definitorii et magistri. Ipsis tamen et universis praelatis localibus specialiter praecipimus, sub poenâ privationis vocis activae et passivae in capitulo, quamvis sint praesentati aut magistri, ut in suo triennio habitum novum et integrum universis suis conferant fratribus professis tam presbyteris quam clericis et laicis absque ullo discrimine, neque eos veteri aliquâ ratione destituant, de quo testimonium authenticum sibi a conventu exhibitum deferant inviolabiliter ad capitulum, quo eos hanc constitutionem complevisse probetur. Quibus denique similiter iniungimus, ut nihil indumenti sibi parare audeant ex bonis conventus, nisi illud etiam communiter fratribus dispensaverint, sub poenâ privationis officiorum et vocis activae et passivae

1. Ne in lectulis aut stratis praeter naturae debitum studeamus refoveri deliciis, universis fratribus constituimus ut nunquam nudi dormiant, sed tunicâ, caligis, ac zonâ praecincti, neque in dormitorii cellis et ubilibet intra claustra cum duobus linteaminibus iaceant, sed uno contenti sint, cum illud habere valuerint; qui autem in praedictis cellis duo postulaverit aut habere praesumpserit, uno die in pane et aquâ ieiunet.

n. Singuli fratres singulas habeant cellas in dormitorio, et quilibet eorum in proprio lectulo singulariter cubet, sub poenà gravioris culpae minime a praelato relaxandae. Tegumentis laneis desuper utantur, et super cultras foeno vel paleis et ad summum lanà refectas, aut super alia viliora et asperiora stramina recumbant; ceterum extra monasterium iacere poterunt, sicut eis fuerit stratum, ne gravamen inferant hospitibus.

1 Edit. Main. legit et pro ut (R. T.).

CAPUI XI. De lectis.

III. Nemo, excepto magistro Ordinis, habeat specialem locum ubi iaceat separatum a cellulis dormitorii, nisi propter rerum custodiam, ut sunt commendatores et sacristae, quibus extra dormitoria conventus eorumque cellarum ordines in aliâ peculiari co tantum fine pernoctare concedimus. Huiusmodi vero custodes secum habeant honestos fratres ad custodienda praedicta; hospitalibus autem secundum iudicium commendatoris provideatur. Praesenti d nique constitutione firmiter prohibemus. sub poenà gravioris culpae minime relaxandae, ne frater aliquis, ubi conventum habuerimus, extra illum pernoctare audeat quavis ratione vel causâ.

CAPUT XII. De rasura.

CAPUT XIII.

De infirme.

- 1. Fratres rasuram et tonsuram capitis in cudine, non nitorem, aut cultum, quin potius abiectionem et quasi decus reputent. Hinc ergo universis expedit ut eam sibi modeste adhibeant non ad placitum oculi, sed ad contemptus et humilitatis arbitrium. Rasura itaque sit desuper non modica, neque in omnibus corona aequalis, sed, iuxta magnitudinem capitis, sic rasa per circuitum, ut inter ipsam auriumque summitatem tres tantum digitos capilli defluant. Barbae etiam ita abradantur, ut nihil faciei neque mento promineat.
- II. A Pascha usque ad festum Omnium Sanctorum habeatur rasura quintadecimà quaque die; alio vero tempore semel tribus hebdomadis; aut iuxta consuetudines provinciarum, ita tamen ut propter festa solemnia per dies aliquot eam differri vel praeveniri liceat. Ad illam autem ita omnes fratres indispensabiliter suo ordine accedant, ut nemo tonsorem a communi rasurà, ut in cellà radatur, distrahere possit.
- 1. Nulla sane salubrior regularibus disciplina, quam manus Domini, cum ab
  - 1 Forsan hospitibus (R. T.).

ipso tangimur et corripimur. Haec autem, licet de his non sit quae ultro eliguntur aut praecipiuntur ab Ordine, libenter tamen excipiatur a fratribus, ut, castigationes huiusmodi in omni patientià et longanimitate sustinentes, fructum inde cum gaudio reportent et possideant. Praelatis vero ante omnia districte praecipimus ut infirmis fratribus opportună ac debitâ sacramentorum collatione provideant, summo studio operâque nitentes, ut, quam primum in languorem inciderint, vel intra unius ad summum, sive duplicis diei spatium, poenitentiae susceptione ad secundam post naufragium tabulam confugiant; in gravi deinde vitae discrimine constituti, adhibito (si non sit morae periculum) medici consilio, sacram Viatici refectionem percipiant; ac denique instante mortis articulo, priusquam sensibus destituantur, salutifero Extremae Unctionis praesidio muniri contendant.

mendamus ut debita infirmis officia charitatis exhibeant, et maxime commendatores, quibus ita specialiter incumbit infirmos recreare, ut citius convalescant iuxta regulam sancti patris nostri Augustini; unde, sub poenâ privationis officii vocisque activae et passivae, eisdem praecipimus, ne quovis titulo vel praetextu necessaria tam ad victum quam medicamentum atque honestum etiam lectulum fratribus denegare audeant.

III. In domibus nostris sit infirmaria vel locus specialiter deputatus, ubi iaceant et comedant fratres aegrotantes et debiles; huic autem praefici debet unus frater presbyter charitate et prudentià sollicitus, quem obedienter in omnibus adiuvet alius frater laicus aut clericus: si vero infirmaria non fuerit, atque infirmus in propriis cellis decum-

tor sub eisdem poenis cumdem fratrem presbyterum et socium similiter ad aegrotantium curam semper et ubique designet; ex quibus ille maior, hic minor infirmarius sit et dicatur, omniaque infirmorum obseguia simul respective perficiant. Ceterum, ut impensius aegris fratribus inservire valeant, et in nullo ministerio ipsis deficere, sub inflictis poenis commendatoribus praecipimus, ne, dum aegrotis actu ministraverint, ratione aliquâ illos impediant, seu quocumque conventus munere distrahant.

IV. Insuper, ut praedicitur, infirmarius maior, post ea quae opus fuerint aegrotantibus custodire ac de illis suo tempore providere, locum specialem habeant', ubi universa utensilia et alia quaecumque pro eorum curà et recreatione reposita sint; cuius quidem loci duae sint claves, quarum unam habeat commendator, alteram vero praefatus insirmarius maior.

v. Sed ne ibidem custodita dispereant, commendatori praecipimus, sub poenâ privationis vocis activae, ne inde vel minimam supellectilem aut quidquam aliud extrahant pro hospitibus, sive alio quocumque fine vel causa, neque id dictus permittat infirmarius. Quod ut firmius servetur, statuimus ut haec omnia infirmorum bona infirmarius accurate conscribat in libro speciali quamprimum fuerint illis applicata (ut suo loco dicetur) aut alioquin quovis modo comparata. Quem utique librum visitator in suâ visitatione iudicet, et si praedicta bona graviter invenerit a commendatore dissipata, vel in usus hospitum conversa, illum ipso facto ab officio absolvat, atque infirmarium etiam pro merito permissionis respective corripiat.

v<sub>I</sub>. Cum infirmorum solatium sint piac

1 Videtur legendum habeat (R. T.).

bere oporteat, nihilominus commenda- I fratrum visitationes, quibus ad sufferentiam illiusque mercedem exigantur'; ideirco universis commendatoribus pri mo subiungimus ut singulis diebus indispensabiliter omnes suos infirmos visitent, et cum ipsis non solum fratris, sed et patris et pastoris officium exerceant; reliquis autem fratribus in Christo consulimus ut hoc frequenter charitatis munus obire non desinant, illud Apostoli praeseferentes: Quis infirmatur et ego non instrmor?

> vii. Ægrotantes poterunt vesci carnibus semper de consilio medici et be nedictione praelati, prout eorum exegerit infirmitas. Nulli religioso, quantumvis male habenti, causà infirmitatis detur licentia exeundi ad saecularium domos, ut ex eâ ibidem recreetur; qua de re conscientiae praelatorum onerantur. Si commendatorem infirmari conti gerit, in cellà, ubi bona domûs custo diuntur, poterit curari. Fratribus leprosis intra septa sui conventus seorsim ab aliis medela adhibeatur, quae si ob domus angustiam, aliamve legitimam causam, inibi exerceri non possit, de licentià magistri seu provincialis ad aliam domum Ordinis ad hoc idoneam transferatur.

> viii. Quilibet autem frater, qui in ae gritudinem deciderit, per se vel per aliam personam a praelato benedictionem postulet ad sui curationem. Qui tandem gravi imbecillitatis incommodo tenuive valetudine non laboraverit, neque ciborum langueat fastidio<sup>2</sup>, ieiunia neutiquam praetermittat, nec specialem quaerat victum, sed communi refertioni subiaceat. Fratres valetudinarii et senes iam confecti semper et ubique baculos gestare poterunt, quos reliquis omnino interdicimus.

<sup>1</sup> Forsan erigantur (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit fastidia (R. T.).

CAPUT XIV.

- 1. Minutionem quater in anno fieri posse permittimus iuxta textum canonis de statu monachorum, cap. Cum ad monasterium: primam in mense septembris, secundam post Natale Domini, tertiam post Pascha, et quartam circa festum S. Ioannis Baptistae.
- II. Declaramus autem fratres non teneri praedictis temporibus aut per annum uti minutione, nisi de consilio medici; qui vero sine illo voluerit minutionem facere, nequeat cam eligere, nisi in praefatis anni stationibus.
- III. Minuti extra refectorium in infirmarià comedant, triduoque prout debilitas exigat recreentur. Causà vero minutionis poterunt vesci carnibus, si expedire visum fuerit, exceptis diebus ab Ecclesià prohibitis. Hoc autem tempore minutos choro et silentio non adstringimus.

CAPUT XV. De capitulo quotidiano.

- I. Praecipua totius vitae regularis exercitatio ea est, quam in capitulis culparum exequimur, ubi nos ipsos de negligentiis contra regulam et constitutiones perpetratis humiliter accusamus, et salubriter a praelato correcti observantiores evadimus. Cum itaque ab observantià aut omissione huiusmodi capituli integritas vel ruina regularis disciplinae dependeat, eapropter universis commendatoribus in Christi visceribus. imo sub eius irâ et indignatione, et sub poenâ privationis officii ac utriusque vocis, enixe praecipimus, ut ad minus qualibet ferià sextà vel opportuniori die cuiuslibet hebdomadae praedictum capitulum post completorium celebrent.
- 11. Congregatis igitur fratribus, et in capitulo vel choro ordine suo sedentibus, dicat praelatus Benedicite, patres: Dominus sit vobiscum; et omnes paulisper inclinati respondeant Amen; deinde proponat fratribus, quibus quantisque officiorum vinculis teneantur orandi

pro SS. D. Papa et felici statu Ecclesiae, pro rege et regni prosperitate, pro statu et praelatis Ordinis, pro benefactoribus eius vivis atque defunctis, et etiam pro captivis, quibus specialiter ex instituto adstringimur, tam in vinculis quam in purgatorio constitutis.

III. Hac itaque monitione praemissâ, surgat praelatus et dicat: Retribuere dignare, Domine, omnibus nobis bona facientibus propter nomen sanctum tuum vitam aeternam; et chorus respondeat Amen, et subscripti alternis versibus psalmi recitentur:

Ps. CXXII, Ad te levavi oculos meos, etc.

Ps. CXXIX, De profundis clamavi, etc.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster.

- y. Et ne nos inducas in tentationem,
- N. Sed libera nos a malo.
- y. Oremus pro domino Papa:
- ķ'. Dominus conservet eum et vivificet eum et beatum faciat eum in terrâ, et non tradat eum in manibus inimicorum eius.
- y. Salvos fac servos tuos et ancillas tuas,
- P. Deus meus, sperantes in te.
- y. Requiescant in pace,
- R. Amen.
- y. Dominus vobiscum.
- R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus, praetende super famulum tuum Papam nostrum et super cunctas congregationes illi commissas spiritum gratiae salutaris; et, ut in veritate tibi complaceat, perpetuum ei rorem tuae benedictionis infunde.

Praetende, Domine, famulis et famulabus tuis dexteram caelestis auxilii, ut te toto corde perquirant, et quae digne postulant assequantur.

Omnipotens sempiterne Deus, miserere famulo tuo regi nostro cum prole regià, et dirige eos secundum clementiam tuam in viam salutis aeternae, ut te toto corde perquirant, et quae digne postulant assequantur, et te donante tibi placita cupiant, et totà virtute perficiant, et magistrum nostrum generalem et provincialem et Ordinem nostrum et nos famulos tuos ab omni adversitate custodi.

Fidelium, Deus, omnium conditor et redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum, ut indulgentiam, quam semper optaverunt, piis supplicationibus consequantur. Qui vivis et regnas, etc.

IV. Hisce peractis, praelatus novitios omnes egredi faciat a capitulo, ut liberius possit proponere, arguere et increpare quae ad honestatem et correctionem fratrum communiter vel particulariter viderit expedire. Qua de re ipsi enixe suademus ne vereatur interdum singulorum culpas publicas et graves signanter corripere, neque, ut unius crimini et rubori parcat, totam communitatem vagà suspicione commaculet, et fratribus rerum ignorantibus ansam praebeat male in se invicem cogitandi; quae enim iure vel facto sunt publica, si prudenter oporteat, ipse reus designatus publicà obiurgatione reprehendat.

v. Post haec autem, ut ad indicium de culpis regularibus et manifestis defectibus procedatur, et proprià accusatione innotescant, quae praelatus singula possit salubriter emendare, dicat ipse fratribus: Dicite culpas. Quo audito, surgant ordine suo, incipiendo ab inferioribus primi aut secundi chori, iuxta dispositionem praelati, qui, prout libuerit, inchoare, chorum eligere, fratresve regulariter vocare poterit. Cum autem frater steterit ante praelatum, flectat genua et dicat: Pater veniam peto; praelatus vero: Surge, frater: qui surgens, et stans parum inclinatus, confiteatur culpas, et se accuset de defectibus manifestis contra constitutiones et regulam commissis, dicendo sic in genere, vel alioquin expressius: « Quod in omnibus non observo regulam |

beati Augustini, nec constitutiones Ordinis, non custodiendo silentium, nec recitando attente et devote horas et divinum officium, tarde surgendo, et male legendo, et in essentialibus non obediendo corde et opere, nec paupertatem spiritus amando, nec honeste vivendo, nec ferventer Deum diligendo, ideo dico meam culpam, et peto misericordiam Dei et vestram ».

vi. Si vero culpa talis sit, ut nedum verbo, verum etiam opere, correctione indigeat, praeparet se frater ad illam, quam praelatus, seu ille qui praeceperit, infligat. Culpas autem, de quibus et quando in hoc capitulo se ipsos possint fratres amplius et ferventius accu sare vel debeant, in cap. 1 dist. v de clarabimus. Nemo tandem in capitulo loquatur, nisi culpas dicendo, vel superiori ad interrogata respondendo, nec alio stante et loquente praesumat ad loquendum assurgere.

vn. Etiamsi novitios ab huiusmodi capitulis arceamus, non propterea ab hac disciplinà eos prorcus excludimus; quin potius desiderantes ut in eius tyrocinio hac etiam institutione proficiant, illorum magistro praecipimus ut in novitiatu semel quoque in hebdomadà cum ipsis et reliquis professis clericis indeficienter simile habeat capitulum, quo simul omnes correctionibus et humilitate aedificet.

viii. Finitis vero culpis, prosternant se omnes et dicant Confiteor Deo, deinde praelatus stans dicat: Miscreatur vestri, etc. Absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus, Amen. Deinde surgant omnes, et praelatus dicat: Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Et sic solvitur capitulum, iunioribus praecedentibus.

278

DISTINCTIO QUARTA. De accedentibus et quomodolibet

recipiendis ad Ordinem.

Ad configurandam spiritualem Ordinis ideam ex institutis et votis praecedentibus conceptam, iam viva saxa deligimus, quae disciplinarum tunsione polita et fraternis charitatis nexibus apta ad fastigium perfectionis exurgant.

CAPUP I. De examine qualitatibus noingredientium-

An. C. 1691

- 1. Non credere omni spiritui, sed vocationis et unumquemque probare diligenter an ex strim Ordinem Deo sit, S. Ioannes apostolus monuit. Cuius sane documento instructi, universis commendatoribus constituimus, ut, quando aliquis nostrum Ordinem aggreditur et eius habitu indui postulat, assumpto secum magistro novitiorum vocationem eius uterque caute et subtiliter perscrutentur, quo scilicet spiritu, qua mente regularem vitam eligat, quem sibi finem proponat, num zelo melioris frugis et ut Deo liberius famuletur, an potius levitate vel humano aliquo affectu ducatur, vel an saeculi inopiam et aliquas sui status aerumnas effugiat: quae quidem ab eo prudenter extorqueant.
  - H. Rursus eum interrogent, quare nostrum potius Ordinem et institutum prae ceteris eligat, ubi plane ei arduas nostrae charitatis et professionis semitas exponant. Ordinis austeritates et vota pure et simpliciter detegant, et quartum praecipuae quo debeat animam suam tradere pro captivis usque ad sanguinem et interitum.
  - III. Et antequam procedatur ulterius, semel et iterum moneant ut sacramentorum frequentia et simplici observatione Deum pulset, quatenus, si expediat, hanc sibi voluntatem firmare dignetur; est enim fidelis et nulli se denegat humiliter postulanti. Interim vero attendant sollicite an haec impleat, et quid inoperetur' dilatio, quae in falsa vocatione

1 Videtur legendum in eo operetur (R. T.).

solet frangere motum, in verå tamen urgere ferventius.

- IV. Sed quia sunt aliqui defectus ita patentes ad sensum ut ob praestantiam et decentiam statûs protinus eos debeamus advertere, nolumus iisdem labentes de vocatione aliisve defectibus agitari, nec aliquod ulterius de ipsis examen fieri, sed solo primo sensuum iudicio depelli ac omni expectatione vacuos illico a commendatore dimitti.
- v. Unde cunctis sequentibus ingressum nostri Ordinis denegamus, caecis videlicet, vel altero carentibus oculo, aut valde oculorum lumine laborantibus, claudis, gibbosis, graviter deformibus, caduco morbo seu alio habituali patenti et aeque gravi languentibus, spadonibus etiam et habentibus membrum aliquod principale mutilatum, et stolidos demum et fatuos ab ingressu Ordinis interdicimus, praecipientes commendatoribus, sub poenà privationis officii et vocis utriusque, ne alicui de praedictis habitum concedere audeant, nisi aliunde appareat aliqua notabilis religionis utilitas quae honeste vincat deformitatem aut morbum, simulque cum eo dispensetur in scriptis a provinciali vel generali magistro.

vi. Cum itaque postulator habitûs ab omnibus huiusmodi defectibus et maculis immunis apparuerit, satisque de verà vocatione fuerit comprobatus, statim mittatur ad examinatores pro huiusmodi negotio a provinciali deputatos, et eum non semel, sed iterum et tertio de arte bene legendi latine, de mentis acumine, ingenii dexteritate, et quam sit in grammatică sufficiens, omni aequitate censeant; qui, si illum ita deficientem ingenio et latinitate reperiant, ut non eam sufficientiam calleat litterarum, qua ad sacros ordines postulat Concilium

1 Forsan laborantes (R. T.).

Tridentinum, ipsum omnino reprobent; si autem habilem invenerint, iusto iudicio suscipiant. Quam utramque censuram non soli praelato deferant, sed etiam capitulo conventus veraciter exponant; quocirca eorum conscientias strictissime oneramus. Cum proceribus autem et viris perillustribus, aut magnae fortunae bonis seu arte aliquà insigni pollentibus, unde commodum ingens religioni proveniat, poterunt dispensare magister aut provincialis in scriptis, et non aliter, de exactà grammaticae sufficientià, itaut sit satis non dubium specimen proficiendi tempore quod supersit ad sacros ordines suscipiendos.

vii. Admissâ igitur a conventu huiusmodi approbatione examinatorum, eligatur ab eodem per suffragia secreta unus frater idoneus prudentià et fidelitate commendabilis, qui sub nomine informantis procedat ad informationem de moribus et vità, et omnibus aliis conditionibus, quas iuxta decreta Pontificum et constitutiones nostras habere debet quicumque accedit ad Ordinem; pro quo munere sideliter obeundo, praeter poenas gravissimas quibus infra constringitur, iurare ulterius volumus praefatum informantem in manibus praelati se id peracturum secundum Deum et propriam conscientiam.

viii. Huic ergo, sic iure et fidelitate munito, praelatus cum conventu praebeat commissionem cum interrogatorio a se et duobus et aliis de capitulo subscriptam et pariter signatam, ac omni iuris auctoritate publice roboratam. Ipse vero informans non statim procedat ad inquisitionem publicam; sed, honori consulens ac decori parentum et consanguineorum, prius cum discretione ac silentio cuncta interroganda serventur, in quibus, si aliquod impedimentum sufficienti et timoratâ personarum attestatio-

ne sibi revelatum fuerit, ab omni statim inquisitione recedat. Sin autem nihil invenerit receptioni contrarium, publicam informationem aggrediatur ante vel post ipsam receptionem iuxta diversitatem personarum, ut statim dicetur. Quam rite et debite, quovis tempore factam, ac demum clausam et signatam, praelato tribuat, et ipse, congregato capitulo, reserari et legi faciat, ut de illà censeatur an sit bene vel male confecta, et habilitas postulantis ad ingressum agnoscatur.

rx. De maioribus sexdecim annis semper fiat informatio authentica ante receptionem, nisi periculum sit in mora; in quo casu, iuxta specialem dispositionem aut moderationem super hoc Clementis VIII, sufficere volumus praevium iuramentum commendatori praestitum a postulante, quod nullis impedimentis ex co singulariter interrogatis sit inhabilis ad nostrum Ordinem ingrediendum, modo ante professionem fiat plenaria informatio de illis.

x. Quod utique iuramentum, quandocumque fieri contingat, semper adnotari praecipimus in libro receptionum conventus, et a commendatore subscribi, et pariter a iurante cum duobus testibus per illum in sua subscriptione relatis et subscribendis. Circa minores autem sexdecim annis, licet sit melius semper de illis ante receptionem inquirere, nullam tamen praecise informationem praeviam et iuridicam aut iuramentum exigimus, nisi inquisitionem secretam. Ceterum probationis tempore illam fieri authenticam, et professionem antecedere praecipimus. Qualitates autem vel impedimenta, quae iuxta omnia iura et respective pro singulis recipiendis professurisve examinanda sunt ab informante, ita in sequentibus ordinamus.

xi. Primo enim inquirat de moribus

et anteactă vită, de patria et legitimitate parentum. Quocirca strictissime constituimus ut decretum ex motu proprio S. D. N. Sixti V exequatur, quod nullus ex sacrilego aut incestuoso concubitu usque ad tertium consanguinitatis aut affinitatis gradum procreatus ad habitum in aliquâ religione admittatur (sub professionis nullitate alibi exprimendâ), nisi solummodo in fratrem conversum aut laicum, omni seclusâ ascendendi ad altiorem gradum in Ordine. Alios vero illegitimos, spurios vel naturales, etiam aliàs legitimatos, pariter ab Ordine prohibemus, nisi prius de illorum vità et moribus ac de universis aliis requisitis ad Ordinem fiat accurata discussio, et alioquin receptio illorum ex fide dignis testimoniis universae religionis commodo et utilitati appareat profutura. Qua de re in generali seu provinciali capitulo matura deliberatione habità, et unanimi definitorii provincialis vel generalis consensu ad habitum approbentur.

XII. Nihilominus tamen sic recepti, ad gradus, honores et dignitates Ordinis perpetuo sint inhabiles, nisi a S. Sede Apostolicà indulgeantur. Poterit autem definitorium provinciale aut generale in capitulo congregatum, cognità tamen prius ex 4 expressâ in dispensatione specie illegitimitatis, cum iis, etiam ad praefatos honores, gradus et dignitates obtinendas, dispensare, praeterquam ad magistratum Ordinis et provincialatum; quam dispensationem et eius causam authentice in librum Ordinis referendam esse decernimus. Circa fratres vero alterius Ordinis, an et quando debeant ad nostrum admitti, cap. III seq. specialiter declarabitur.

хи. Deinde salubriter in Domino constituimus, ne quis ad habitum quacumque

1 Videtur legendum et pro ex (R. T.).

ratione vel causa admittatur, qui originem ducat a maurorum genere, saracenorum, hebraeorum vel etiam haereticorum aut aliorum quomodolibet a fide nostrá aberrantium, et propter quam directe vel indirecte fuerint a S. Inquisitione puniti quod tamen sic accipimus ut maurorum illustrium et haereticorum sobolem eo usque vitemus donec generationum tractu, vel aliter, haec labes et nota deleta sit, et habitus fidei firmatus, ita videlicet ut quod apud vulgus nullam infamiam aut notam vilitatis seu despectionis patiantur, neque eorum affinitates caveant vel abhorreant aliae stirpes ingenuae; reliquis autem supra quartam etiam generationem ingressum ad Ordinem intercludimus, si quomodolibet innotuerit et non sit penitus abolita eorum infamia vel labes.

xiv. Ulterius ab Ordine nostro prohibemus omnino criminosos, vel furto, latrocinio, homicidio, vel quocumque alio simili aut maiori crimine, eiusve publicâ punitione, iure vel facto infames. Item si sint coniugati, et a iuribus matrimonii canonice non soluti, si sint vel fuerint servi, si tenentur ingenti aere alieno supra vires facultatum suarum, si reddendis rationibus ita fuerint obnoxii, ut ex huiusmodi causâ lis vel molestia eis iam illata fuerit, vel quam inferri timeatur.

xv. Illum insuper, qui ratione abiecti muneris et officii sit in republica infamis, qui occultà aliquâ infirmitate gravi et contagiosà aut incurabili laboret, qui sit lunaticus vel ebrius, qui semel a nostro novitiatu vel alterius Ordinis fuerit expulsus, vel aliàs de iure ab ingressu Ordinis quomodolibet sit prohibitus, nullo modo ad habitum nostrum recipiendum esse, firmiter constituimus.

xvi. Si quis autem informans de supradictis omnibus conditionibus et re

quisitis examen non fecerit, vel aliquod in co negligenter aut malitiose praetermiserit, sive contra illa quidquam praelatus aliquis attentaverit, quocumque tempore id innotuerit, illos voce activâ et passivă, omnibusque officiis, dignitatibus et honoribus perpetuo privatos et ad haec imposterum inhabiles declaramus.

xvII. Comperto igitur pulsantem nullo de praefatis impedimentis vel aliis hucusque praemissis ineptum esse ad habitum, praecipimus commendatori, ut, si ille futurus sit laicus, nequeat ipsum inducere, nisi praeviâ licentiâ in scriptis magistri vel provincialis, sub poenâ privationis officii; si vero clericus, servetur consuetudo provinciarum; quando autem magister aut provincialis per se ipsos aliquem ad Ordinem admittere et induere constituerint, nunquam id per se solos absolute faciant, nisi de consensu et suffragiis eiusdem conventus, ubi praedictum pulsantem induendum esse decreverint.

xviii Sed ut in re tanti momenti omnis adhibeatur aequitatis industria, praecipimus universis praelatis, sub poenâ suspensionis ab officio per sex menses. ut neminem proponere possint conventui, qui per suffragia admittatur ad habitum, nisi pridie capitulum singulatim moneri et citari fecerit omnes fratres habentes ad hoc suffragium. Sequenti vero die eos capitulariter congregabunt sono cymbali conventualis post vesperas, aut matutinas, vel quando fratres adesse domi frequenter consueverint, et non aliter; ex quibus duas ad minus tertias partes habentium suffragium debere capitulo interesse, firmissime constituimus. Si autem praelatus aliquid secus fecerit, puniatur ad arbitrium provincialis aut generalis capituli. Tunc autem, si maior suffragantium pars de admissione consenserit, manebit postulans ad habitum approbatus; sin autem, omnino repulsus, et nullatenus conventui amplius proponatur.

xix. Quocirca declaramus omnes presbyteros et clericos nostri Ordinis iam sacris initiatos suffragium habere in praefatis capitulis receptionis ad habitum et professionem emittendam.

xx. Tertiarii denique utriusque sexus non admittantur ad Ordinem, neque induantur habitu, nisi de expressa in scriptis licentià provincialis aut magistri, et praevià informatione de moribus et vità, factà et approbatà a praesato Ordinario et sui conventus capitulo.

1. Cum informans iuxta praedicta processerit ad interrogationem testium, istos terrogandi testium testium, istos terrogandi testium testiu debet eligere de antiquioribus populi, mationes praeunde novitius vel suscipiendus ad habitum ortum duxerit, ab ipsisque iuramentum exigere, quod in omnibus, de quibus fuerint interrogati, sine aliquâ subreptione, obreptione, vel offectu veritatem ostendent, quos pariter moneant vi iuramenti adstringi ad occultos etiam ignominiososque defectus illius, de quo interrogandi sunt, sub poenâ periurii aperiendos. Hac ergo nominatione et iuramento praemissis, sic unumquemque interrogabit:

Primo, ut dicat quam aetatem habeat, et an sit consanguineus N. novitii vel postulantis habitum in conventu N., an inimicitiam aut simultatem exerceat cum ipso, vel parentibus eius, et avis tam paternis quam maternis, an eum comprehendat aliqua iuris exceptio, qua prohibeatur, ut testimonium reddat de praedicto:

Secundo, an cognoscat praefatum N. novitium aut postulantem habitum in conventu N., et sibi noti sint parentes eius, et avi paterni et materni; an sciat praedictum N. filium esse legitimum ipsorum, et ut talem vulgo reputatum et habitum; quod si respondeat esse illegitimum, ulterius de specie illegitimatis interroget, an sciat esse naturalem vel spurium, an autem incestuosum aut sacrilegum, natumve de eiusmodi parentibus et avis usque ad tertium gradum:

Tertio, an sciat et noverit praesatum N. non esse de genere iudaeorum, maurorum, haereticorum, aut a sanctà Inquisitione punitorum causà fidei directe vel indirecte, et tam remote quam proxime, vel in quocumque gradu ducat genus a praedictis, vel ab aliis quomodocumque iudiciali notà, punitione publicà, iure, vel facto, seu abiecti muneris turpitudine infamibus, qui ut tales dedecore, ignominià, et foedae sobolis maculà sint vulgo notati:

Quarto, an noverit praedictum N. ad ingressum Ordinis esse liberum, et neque servum, neque originem trahentem a servis, neque ligatum vinculo matrimonii, neque tali illius sponsione quae religionem ingredi prohibeat, an parentes habeat gravi vel extremà inopià laborantes:

Quinto, an sciat praefatum N. esse virtutis studiosum, et pravis moribus non corruptum, neque crimen aliquod perpetrasse, ut furtum, homicidium, aut aliud simile iure vel facto publicum:

Sexto, an sciat praedictum N. non contraxisse debitum quod dissolvere nequeat, nec implicatum esse ratiociniis, quorum causà lis aliqua vel contentio ipsi possit inferri aut illata sit, vel quam pariter in Ordinem derivandam fore timeatur:

Septimo tandem, an illi sit notum praefatum N. bonâ frui valetudine, nuliamque habere infirmitatem occultam, aut contagiosam.

II. Quibus omnibus ab informante!

susceptis, et pariter ratificatis a testibus, atque ab iis, et informante subscriptis, reliquisque de iure servatis, claudenda est informatio, et capitulo domus pracsentanda, ut praedicitur.

I. Ut autem de fratribus alienae pro- CAPUT III. fessionis ad nostrum Ordinem suscipien-piendis fratribus alienae dis specialiter et expressius maneat de-professionis. claratum, statuimus et ordinamus, quod nullus de praedictis, cuiuscumque qualitatis aut conditionis extiterit (exceptis nobilibus militaribus), possit ad nostrum Ordinem admitti. Quocirca taxatur magistri generalis ac etiam nostri procuratoris generalis in Urbe potestas, ne unquam ad transitum huiusmodi fratrum valeant praestare consensum, sub nullitate receptionis ac etiam professionis ipso facto; sicut, eàdem ratione, et ut quisque in suâ vocatione contineatur, praefatis magistro generali et Urbis procuratori restringitur eadem potestas praebendi consensum super transitum nostrorum Discalceatorum ad nostrae Observantiae familiam.

II. Si autem aliquis de praedictis aliâ vià legitime receptus fuerit, infra decem annos a suâ receptione in commendatorem nullatenus assumatur, neque in Ordine nostro aliquam administrationem exerceat.

111. Quod si quis Mendicantium, aut quicumque alius de fratribus antedictis, ad Ordinem nostrum vel familiam fuerit translatus, et professionem emiserit regularem, transferri nequeat deinceps a nostro Ordine ad alium absque Sedis Apostolicae licentia, specialem et expressam mentionem faciendo de statuto et ordinatione factis a Martino V, ut con stat ex eius Bullà plumbeà et originali quae extat Salmanticae, in qua pariter decernitur irritum esse et inane quidquid secus, scienter vel ignoranter, a quocumque, quavis auctoritate, fieri contingat.

CAPUT IV. dendi habitum.

1. Cum initiare ad Ordinem et illius De potestate et forma tra- habitum tradere sit actus potestativus, proinde, ne defectu facultatis sit aliquando irritus vel inanis, praesenti constitutione declaramus ad habitum conferendum habere canonicam potestatem primo et immediate commendatorem domus ad quem 1 postulator accessit et ubi capitulariter est admissus; magister autem generalis et provincialis, eorumque visitatores in actuali visitatione, tamquam potestate superiores, simili facultate fruuntur, praeviâ tamen approbatione conventus. Vicarium vero commendatoris ab hoc actu secludimus. quem nihilominus praesidentibus in capite concedimus. Verumtamen habitum laicis vel tertiariis conferendi, vel praesidenti in capite, imo neque commendatori ius aliquod permittimus, nisi de licentià, magistri generalis vel provincialis in scriptis.

II. Admisso igitur postulante, admonendus est a magistro novitiorum, ut habitum omnino humilem, et interiora indumenta penitus alba, et tunicas laneas sibi praeparari faciat cum lectulo, insuper mensulâ, lucernâ, aliisque paucis et modestissimis utensilibus pro cellulâ. Quibus iam paratis, et praestitutâ die, qua ille induendus est novo homine et mutandus in virum alterum, suadendus est ab eodem magistro, ut sacrâ confessione et communione se muniat ad remissionem omnium peccatorum, quam pro eo die sanctissimus Paulus V indulsit a Deo impetrandam. Accedente vero horâ traditionis habitus, praedictus magister eum in omnibus ab ipso agendis et praelato respondendis sollicite instruat, totum insuper et integrum habitum prope apponendum curet. Quibus vel aliis etiam pro suo munere constitutis, et congregato capitulariter con-1 Aptius lege ad quam (a. T.).

ventu sono campanae in choro vel ecclesia, seu alibi, etiam sedente praelato, intrat ipse magister novitiorum secum ducens induendum nondum rasum, quem ad praelati pedes genuslexum statuet. Cum autem ab eo interrogatur quid petis, statim ille parum profunde inclinatus respondeat: misericordiam Dei et vestram. Deinde manens genuflexus, sermonem et verba praelati audiat devote et attente.

III. Is vero ferventer et graviter arduam illam viam quam ingreditur exponat, quam sit difficilis, quam laboriosa, quam aerumnarum sentibus tet mortificationum tribolis consita, quam nihil propriae voluntatis includat, non delicias, non requiem, sed famen, sitim, vigilias, et perpensam inopiam; verum, licet initio sit amara, fit tamen usu et consuetudine ac divino subsidio in medio suavior, et tandem in fine felicior, cum laborantibus in eâ bravium aeternae beatitudinis praeparatur.

IV. His et aliis a praelato expositis, interroget induendum, an velit perseverare in vocatione suâ, vel plus amare saeculum, quam Ordinem eligere? Quo respondente: Volo amplecti Dei famulatum, et Beatissimae Virginis Mariae filium institui; dicat statim praelatus, Dominus qui incepit, ipse perficial, et conventus repondeat: Amen. Deinde surgit praelatus, et exuit eum saeculari habitu (pallio videlicet), et interea dicit Exuat te Deus veteri homine cum omnibus actibus suis, conventus vero respondeat, Amen. Deinde praelatus, sumens habitum religionis in manus, dicat: Ego, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, et auctoritate apostolorum Petri et Pauli, et quae est mihi ab Or-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit sensibus (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit sit pro fit (R. T.).

<sup>3</sup> Pessime ed. Main. legit brachium (R. T.)

dine commissa, trado tibi habitum noritiorum Ordinis nostri. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, et respondeat conventus: Amen. Quando autem induit scapularium dicat Induat te Deus novo homine, qui secundum Deum creatus est in iustitià, sanctitate et ver late, et chorus respondeat: Amen. Post haec se prosternente novitio, cantor incipit hymnum Veni creator Spiritus, etc. Quo finito, dicat praelatus:

- y. Emitte Spiritum tuum, Domine, et creabuntur,
- N. Et renovabis faciem terrae.
- y. Salvum fac servum tuum, Domine,
- B. Deus meus, sperantem in te.
- y. Esto ei Domine turris fortitudinis,
- B. A facie inimici.
- y. Domine, exaudi orationem meam,
- R. Et clamor meus ad te veniat.
- \*. Dominus vobiscum.
- R. Et cum Spiritu tuo.

### Oremus.

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere et de eius semper consolatione gaudere.

Praetende, Domine, famulo tuo saeculo renuntianti dexteram tuam caelestis auxilii, ut te toto corde perquirat, et quae digne postulat, asseguatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

### Oremus.

Adesto, Domine, supplicationibus nostris, ut hunc famulum tuum benedicere digneris, cui in tuo sancto Nomine habitum sacrae religionis imponimus, ut te largiente et devotus in Ecclesià persistere et vitam percipere mereatur aeternam. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Tandem aquâ benedictà aspergatur, et ad osculum pacis deferatur a magistro, atque ultimum locum habeat, tempusque probationis ei designetur a praelato iuxta decretum Concilii Tridentini, sess. xxIII, quod est integer annus, ut ipse austeritatem Ordinis, et fra-

tres mores eius experiantur et probent, de iure enim novitius monasterium ingreditur probaturus et probandus a fratribus.

- v. Si autem pluribus habitum conferri contigerit, mutanda sunt in verbis et orationibus supradictis quae rationabiliter mutari debeant. Vestes novitiorum saeculares usque ad tempus eorum professioni praefixum sub custodià fideli serventur. Receptio novitii scribi debet statim in libro speciali receptionibus tantum destinato, relatis anno, mense, die et horâ eâdem, et magistro novitiorum subscribentibus 'cum duobus aliis fratribus testibus, qui quidem liber in depositum conventus includatur solertissime servandus ne pereat.
- I. Ut nihil utilius in Ordine quam CAPUT V. novitiorum instructio, ita nihil aut pon-novitiorum. dere gravius aut opere difficilius; etenim novitiatus quaedam virgultorum novella plantatio est; inde ad hortum Domini frutices eliguntur et surculi de stipitibus saeculi avulsi ac in domo Domini plantati inseruntur in bonam olivam non sine magno labore ac industrià.

II. Haec autem sedulo considerantes, et quantum in Domino possumus boni Ordinis frugi providere cupientes, inviolabiliter constituimus, ut in qualibet provincià ab eius definitorio provinciali inter capitulum domus seu conventus potiores et aptiores eligantur, in quibus sancte et pie novitii nostri omnem Ordinis disciplinam ediscant, et regulariter instituantur a suis magistris, itaut in aliis conventibus probationis annum nequeant traducere.

III. Ceterum, si in aliquà domo ad novitiatum non designata et assumpta aliquis recipiatur ad Ordinem, commendator eius quamprimum illum trans-

1 Aptius subscribenti (R. T.).

ferat ad quemlibet ex conventibus ad probationem electis, iuxta provincialis arbitrium, quod quidem a commendatore fieri praecipimus infra unum mensem a receptione, sub poenà privationis officii.

IV. Domus autem novitiorum in huiusmodi conventibus sit locus segregatus a professorum convictu, ita sane, ut, licet fratres clerici sint etiam intra novitiatum usque ad sacerdotium, cum ipsis quoque nolumus novitios habere commercium, sed, sicut huiusmodi clericos et novitios ab omnibus aliis fratribus speciali clausurâ loci separamus, ita ipsos a se invicem propriis dormitoriis intra novitiatum dividimus, quantum facultas conventus et loci amplitudo permiserit. Ad hoc autem utriusque dormitorii cellae sint numero sufficientes, ne binos in eâdem convivere sit necesse, aut lectulos in aliquâ duplicari, sed singulae singulos habeant, ut profundius silentio et solitudini rtudeant vel gerant spiritualia liberius.

v. In novitiatu etiam, praeter alia communia commoda, locus deputetur spiritualibus collationibus habendis, caeremoniis et rubricis addiscendis, regularibus pariter disciplinis et culparum capitulis exercendis idoneus. Insuper et oratorium, in quo nemo aliquid agat nisi id ad quod factum est, unde et nomen accepit.

vi. Novitiatus semper sit clausus, ciusque clavem solum habeat magister novitiorum aut socius, illique soli vel praelato liceat alicui concedere ingressum; si vero ingrediens loqui cum novitio voluerit, magistro praesente, et non aliter, alloquatur.

vii. Quoad magistrum novitiorum, pariter, ut supra, decernimus, ut in singulis praefatis domibus ab eodem capituli definitorio instituatur vir quidem

1 Edit. Main. legit quamlibet (R. T.).

religiosus, virtute, prudentià, doctrinà, moribus et maturà aetate praeditus, qui commendatori sit subiectus in omnibus. Si autem extra capitulum vacaverit, ad provincialem pertineat magistri novitiorum electio.

viii. Hic ergo magister statim ac povitii in locum novitiatus introducti fuerint, eis prudenter suadeat, ut per generalem omnium peccatorum confessionem totius anteactae vitae conscientiam diluant, praestantiam illis religiosae vocationis aperiat, et Dei vocantis misericordiam, qua eos dignatus est a saeculi laqueis et vanitatibus eripere, pio sermone non sileat. Illos regulà et constitutionibus informet, et ad perfectam votorum observantiam inducat, praecipue ' vero ad ardentissimam nostri instituti et quarti voti charitatem, ut paulatim eos conformes faciat imagini Filii Dei et exemplum dilectionis eius ipsorum cordibus ingerat, obedientiam eis laudet, paupertatem extollat. Pudicitiam puris verbis insinuet et pietatem erga proximum Deo dilectissimam referat, ut singulis votorum virtutibus eorum mens et anima ferveat.

IX. Inter haec omnia catechismum christianae disciplinae saepius eis in doctrină sană et patienter exponat, humilitatem cordis eos habere doceat, et frequenter, pure et lacrimabiliter cum integritate et pudore confiteri et caelestem panem esurire, et ante sumptionem in oratione et peccatorum assiduâ deploratione se exercere, ut ad Eucha ristiam diebus distinctione I, cap. VII, constitutis accedant. Confessiones eorum solus audiat magister; si tamen praelatus aliter expedire iudicaverit, ad alios confessarios, virtute, zelo et prudenti? probatos, ducere poterit, sique 2 novi

<sup>1</sup> Ed. Main. legit praecipua (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit si quae (R. T.).

tius iustă de causă petierit alium confessarium, superior teneatur illum dare.

x. Ulterius debent instrui novitii ad orationem mentis et oris quotidie agendam, ad quam magister typum, ordinem et tempus praescribat, eosque pariter instituat ad conscientiam saepius in die discutiendam; libros mysticae theologiae devotos et spirituales apud se retinere et crebro legere studeant, ut in eis scientiam sanctorum ediscant, meditandi et contemplandi modos et discrimina disserant, et cuique alterum eorum statuat, prout gradus perfectionis et necessitas postulaverit. Vitas etiam Patrum et Sanctorum Ordinis lectitandi consuetudinem ingerat. De quibus omnibus in loco ad eadem destinato cum magistro vel socio quotidie per dimidiam ad minus horam collationem spiritualem indispensabiliter habeant.

xi. Quantum ad orationem vocalem, maxime incumbat ut horas canonicas in choro attente et devote persolvant, et quidquid recitent tam intra quam extra chorum non solà voce et spiritu, sed mente pariter psallant; regulis divini officii, caeremoniis et ritibus, iuxta romanum et usum Ordinis nostri, eos diligenter imbuat, pro quibus, et reliquis ex regulà et constitutionibus pertractandis, singulis diebus tempus speciale praestituat ab omnibus aliis occupationibus ereptum. Integrum Horarum pensum eos quotidie implere assuefaciat, ut, cum professi fuerint, propensius illud exerceant. Novitios laicos ministerium rei sacrae specialiter edoceat, et universim omne ad hoc munus comiter et devote exequendum iuxta rubricarum et caeremonialis Ordinis apices solertissime instruat.

xII. Ad devotionem, cultum et pietatem erga beatissimam Virginem Ma-

1 Edit. Main. habet hora (R. τ.).

riam invitet illos saepissime, et sic ad eius dilectionem provocet, eamque velut signaculum ipsorum cordibus infigat, ut nihil sit in ore, nihil in mente vel opere, quod Mariam non resonet, nihil eis sine Maria sapiat, nihil cum Maria displiceat, et cuncta in eius nomine aggrediantur et gerant. Qui eius officio parvo in choro non interfuerit, id privatim inviolabiliter compleat. Post coenam autem tam novitii quam professi, quinque rosarii decadas cum litanià lauretanà devotissime in oratorio recitent; quibus peractis, examen conscientiae faciant per aliquam morulam ad arbitrium magistri, posteaque sibi ipsis et dormitorio benedicant antequam ad quietem se recipiant.

xIII. Singulis sextis feriis, vel aliâ eiusdem hebdomadae, culpas dicant magistro capitulariter congregato; quos autem ille aperte negligentes aut lapsos in aliquâ regulari culpâ deprehenderit, verbo et opere corrigat, non quidem acerbe vel acriter, sed suaviter et mite, ut eos ad meliorem frugem potius benignitate quam severitate inducat; quo modo in capitulo, vel ubicumque obiurgati fuerint, a superiore veniam captare debeant, instituat; aliquando etiam sine causà tam novitios quam professos nonnullà mortificatione prudenter exerceat, vel interdum ad punitionem praeparari iubeat, ut animi promptitudinem ad obediendum agnoscat.

xiv. Novitius se semper in sua cella contineat, nec ad aliam transeat sine licentia magistri; nullibi oculos sublimes habeat, sed dimissos sibi aliquid danti et auferenti, aut etiam improperanti vel laudanti, se devote et humiliter inclinet; prospera et adversa unanimiter et aequa fronte suscipiat; de re nulla cum alio contendere audeat, nec se vel a-

lium proterve desendere; si fratri suo scandalum ingerat, prosternat se ad pedes eius donec illum surgere iubeat.

xv. Cum saecularibus nullo modo magister eos colloqui permittat, et cum parentibus rarissime, et a se prius obtentà licentià; cum fratribus conventus nullam consuetudinem habeant, nec ad brevissimum sermonem aut moram ipsis adhaereant, sed iuxta illos submissis oculis silentes transeant, nullam penitus respondendo aut interrogando praebentes occasionem ad alloquia; multo magis eorum cellas ingredi caveant, etiam vocati nisi a praelato dumtaxat.

xvi. A domo novitiorum semper bini egrediantur, et non aliter; professos, quantum fieri possit, idem servare intendimus. Epistolas neque scribant neque mittant sive recipiant sine licentià magistri, qui eas primo legat. Similiter neque in refectorio, seu extra, cuiquam aliquid largiantur aut mittant, neque sibi ab aliis oblata (nisi a solo praelato) suscipiant sine venià ipsius magistri, qui propterea, quidquid eis opus fuerit, provideri sollicitet secundum possibilitatem conventus.

xvii. Disciplinas singulariter frequentes suscipiant, prout devotionis fervor et spiritualis necessitas exigat; verumtamen non eas imprudenter assumant, sed cum discretione et consilio magistri praeter conventuales et a constitutione praefixas; in vigiliis communionis totus novitiatus communem disciplinam accipiat, ad quam omnes magister praevio sermone accingat, aliisque dispositionibus et exercitiis praeparari studeat, ut digne ad caelestem mensam accedant.

xvIII. Omnibus novitiis assignetur a praelato qui eos plano et vulgari cantu instruat, sub poenâ suspensionis ab officio per sex menses; et praeter hanc

artem, ad nullam aliam scientiam nisi philosophiam seu theologiam eos quomodocumque distrahere permittimus, nisi peracto integro anno, in quo de rebus Ordinis, divino officio rite et debite recitando et perite cantando, et de constitutionibus et regulà satis superque fuerint edocti; qua de re omnem dispensandi facultatem provinciali atque etiam magistro generali detrahimus.

xix. Novitios, tam clericos, quam laicos, ita novitiatus clausura contineat, ut in¹ receptione usque ad emissam professionem nemo inde exeat, quocumque quaesito colore vel praetextu, ad fratrum cuilibet ministrandum, tam transeunter quam permanenter, cuiusque gradus et conditionis extiterit, etiamsi fuerit praelatus; neque commune aliquod officium conventus singulatim extra novitiatum exerceant, sed bini dumtaxat aut plures; nulla rursus eis copia fiat a monasterio egrediendi, nisi ad aliquem communem actum, comitante eos semper praelato aut magistro.

xx. Si vero aliquis novitius clausuram frangat et septa monasterii etiam per brevem moram et habitu non dimisso praetereat, quacumque mente id faciat, etiamsi animo redeundi, non admittatur denuo, nisi facti vehementer poeniteat, et iterum incepto probationis anno a tempore et horà sui reditus et novae receptionis ad Ordinem; quae omnia adnotari debent in libro receptorum, prout sic gesta fuerint, ut sciatur quod, usque dum vergat eadem hora post annum a regressu, profiteri non potest.

xxi. Sed quoniam semper saeculum expugnare novitios bello suo durissimo non dubitamus, idcirco pro illis sobrie magister invigilet, ne de omnibus sibi traditis perdat quemquam; unde,

1 Potius lege a pro in (R. T.)

si maestum aliquem taediove affectum deprehenderit, prudenter et bonis actibus a pravis suis cogitationibus avertat, iniungat illi ferventius orare, ieiunare parcius, confiteri et communicare frequentius. Ilis enim telis diabolus deterretur et vincitur. Cum autem sic illum monuerit, forte lucrabitur collabentem; si tamen ab eo despectus perierit, sciat sanguinem eius de manu suà requirendum esse.

Carra VI. professionem.

- 1. Cum dicat Apostolus: Omnia pro-De admissione novitiorum ad bate, et quod bonum est tenete, proinde non omnes aut quoscumque novitios, eo solum quod novitiatum impleverint, ad professionem suscipimus, sed eos tantum, quos integer probationis annus et morum integritas idoneos ad Ordinem ostenderint, nec informatio authentica indignos aliunde prodiderit.
  - II. Sed ne in re tam gravi, defectu declarationis aut qualibet alià causà, male fiat admissio, consentaneum inculcare duximus quae ad legitimam professionem iure communi et nostro requiramus. Primo enim nullum ad professionem admittimus, nisi completo anno xvi aetatis suae, et uno integro probationis, quem quidem annum, etiamsi novitius intraverit ante xv aetatis suae, declaramus canonice non incipere usque ad eius finem, quo perfecte a puncto in punctum elapso fieri debet professio; et si aliter attentetur, sit invalida et irrita iuxta sanctiones Concilii Tridentini: quae omnia constare debent per testimonia de iure legitima.

III. Insuper, antiquis nostris constitutionibus inhaerendo, irritam et inanem declaramus professionem eorum, quos ad eam praelatus admiserit inconsulto conventu et absque maioris partis sui capituli consensu; qui tamen praelatus sine illo, aut sine praedictis conditio-

1 Edit. Main. legit ab pro XI (R. T.).

nibus Concilii Tridentini, quemquam ad professionem ausus fuerit admittere, officio et dignitatibus ac voce activà et passiva maneat perpetuo privatus.

IV. Similiter iuxta motumproprium Sixti V ab Alexandro VII in constitutionibus nostri Ordinis confirmatum, inaniter et irrite ipso facto profiteri statuimus eos emnes qui ex sacrilego aut incestuoso concubitu usque ad tertium consanguinitatis vel affinitatis gradum suerint progeniti. Poterunt tamen ii de licentia magistri generalis aut provincialis, iuxta motum eiusdem Sixti, ad professionem conversorum admitti, si alioquin bonâ indole et morum honestate sint praediti, nec eos aliquod iuris seu nostrae constitutionis impedimentum afficiat. Praelatus vero, qui huiusmodi natalium defectus habentes ad professionem vel etiam receptionem scienter admiserit, vel informans in informationibus simulaverit, gravissimis poenis a Sixto V inflictis, et in superiori parte iam declaratis, severissime plectendos esse denuntiamus.

v. Sub eâdem insuper nullitate professionem nostram interdicimus universis alienae professionis fratribus, nisi de nobilibus Ordinum militarium extiterint, iuxta decreta SS. Pontificum Urbani VIII et Alexandri VII, ac nostri pariter Ordinis instituta, superius quoque in cap. III huius dist. ordinata. Quicumque autem praedictis in hoc capite conditionibus aut defectibus laborantes ad professionem nostram accesserint, et obreptitie ac 1 subreptitie, id est affectatà fălsitate vel tacità veritate, illam emiserint, quocumque tempore id appareat, protinus ab Ordine nostro expellantur ut inaniter ipso facto professi.

vi. Praelatis vero praecipimus, sub excommunicationis sententia ipso facto

1 Potius lege aut (R. T.).

incurrendà, ut, quando novitius vocatur ad professionem suscipiendam, protestentur illi non esse mentem eorum conventus nec Ordinis consentire ad ipsam, si contagiosam, occultam aut incurabilem aliquam infirmitatem, servi tutem, coniugium, alienae pecuniae obligationem, seu genus ab hebracis supra quartam etiam generationem, vel mau ris, sive a S. Inquisitione directe vel indirecte fidei causà punitis, aut ab aliis quomodocumque notà dedecoris inustis, celaverit, dum tamen labes, macula et infamia omnino extincta non sit.

vII. Rursus declaramus professionem in Ordine nostro debere semper fieri solemniter in manibus praelati.

vIII. Si ab Ordine nostro novitius aliquis repellendus sit, praelatus, exposità prius capitulo causà expulsionis, de consilio ipsius tonsuram radat, et habitu illum exuat dicens: Ego, auctoritate Domini nostri Iesu Christi et auctoritate apostolorum Petri et Pauli ab Ordine mihi tradità, exuo te habitu novitiorum nostri¹ Ordinis, et ab illius observantià te absolvo, et restituo te in priorem statum saecularem in quantum ego possum. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

IX. Verumtamen praelato consulimus, ne sit ubique facilis in expellendis novitiis, nec nimis pium se praebeat in ipsis retinendis. Qui autem, frigescente vocatione, voluerit repetere saeculum, non statim dimittatur, donec eum aliquo interiecto tempore pii fratres exhortentur, ut, si forte levitate aliquâ vel diabolicâ fraude deceptus in hac cogitationem inciderit, ad perseverantiam excitetur. Si tamen admonitus renuerit, suo relinquatur arbitrio, et, si nondum fuerit sui iuris, benigne parentibus aut tutoribus tradatur.

1 Edit. Main. legit nostris (R. T.).

x. Cum vero in sua vocatione perseveraverit, intra duos menses professioni proximos, proponendus est a praelato, capitulo, ut per suffragia secreta probetur aut reprobetur ad illam; prius tamen procedendum est ad informationem et testimonium, quod de illius (etiam laici) habilitate et aptitudine reddere debet coram capitulo magister novitiorum; cui praecipimus in virtute obedientiae, ut, quos expertus suerit in novitio defectus professionis merito refragantes, absque ullo studio animique affectione patefaciat: an illum videlicet durum et protervum in obediendo notaverit, an superbum, rixosum, inquietum et seminatorem discordiarum, an stupidum, rudem habentem, an corporis habitudine vel indolis pravitate observantiis regularibus adversum vel incommodum, an turpi vitio a naturà seu inveteratà consuetudine subjectum, ob aliumve quemcumque notabilem defectum professione indignum. Qui autem his et similibus seu corporis seu animi morbis de more laboraverit, nullatenus ad suffragia admittatur, sed confestim de consilio capituli reiiciatur a praelato. Quod si undequaque dignus appareat, statim per secretos calculos ad approbationem vel reprobationem procedatur, ubi fratres, iuxta testimonium magistri novitiorum et proprium quod fecerint de novitio iudicium, eum omni aequitate repellant vel suscipiant.

xi. Demum huiusmodi novitiis, iam ad professionem admissis, denuntiamus, quod, si intra duos praefatos menses, et non antea, quidquam de suis bonis habitis vel habendis disponere voluerint, libere id faciant, praemissà licentià Ordinarii, iuxta dispositionem Concilii Tridentini.

I. Cum iam dies advenerit, qua no- De professione vitius profiteri debeat (sive id sit in multatis forma.

ecclesià post offertorium, sive in choro aut capitulo), constituatur a magistro genibus flexis ante praelatum, cui sub excommunicationis sententià praecipimus, ut, prius quam ab eo novitius professionem et vota suscipiat, singulorum substantiam et vincula ei graviter exponat: quid nempe illum obliget votum obedientiae, paupertatis et castitatis, et praecipue quartum speciale nostri Ordinis, ex visceribus primaevâque institutione ipsius emanans, vi cuius fratres nostri absolute promittunt redimere captivos, et ulterius et aeque absolute se tradere in pignus et quaecumque vitae discrimina pro periclitantibus in fide, quos iam argento vel auro redimere non potuerint.

II. Post haec debet illi proponere omnia incommoda et asperitates Ordinis, quodque eas observare debet, prout in constitutionibus continetur. Quibus sic expositis, interroget professurum, an ipse, bene perpensis, eligat potius manere in religione, quam ad saeculum reverti; quo asseverante, surgat praelatus dicens : Dominus qui incepit, ipse perficiat; et fratres respondeant: Amen. Postea vero illum exuat caputio, cappâ et scapulario sub his verbis : Exuat te Deus veteri homine cum omnibus actibus suis; et chorus respondeat: Amen. Ad haec insuper benedictionem habitus in hanc formam adhibeat:

- y. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam,
  - R. Et salutare tuum da nobis.
  - x'. Domine, exaudi orationem meam,
  - N. Et clamor meus ad te veniat.
  - y. Dominus vobiscum.
  - R. Et cum spiritu tuo.

### Oremus.

Domine Iesu Christe, qui regimen nostrae mortalitatis induere dignatus es, obsecramus immensae largitatis tuae abundantiam, ut hoc genus vestimentorum quod sancti patres

ad innocentiae et sanctitatis indicium ferre sanxerunt, ita bene † dicere digneris, ut qui hoc usus fuerit, te induere mereatur: Qui vivis et regnas, etc.

Deinde aspergatur aquâ benedictâ. Tunc flexis genibus novitius ter dicat hunc versum: Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum, et vivam, et non confundas me ab expectatione med. Et ter respondeat conventus: Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui. Gloria Patri, etc. Postea induat eum praelatus vestibus benedictis, dicens: Ego, auctoritate domini nostri Iesu Christi, et autoritate Apostolorum Petri et Pauli, et auctoritate ab Ordine mihi commissa, do tibi habitum professorum Ordinis nostri. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Et quando incipit induere dicat: Induat te Deus homine, qui secundum Deum creatus est in iustitià, sanctitate et veritate. Tunc prosternatur novitius, et praelatus dicat:

## Oremus

Deus misericors, Deus clemens, cui bona cuncta placent, sine quo nihil sanctum inchoatur, nihilque boni perficitur, adsint nostris precibus aures pietatis tuae, et hunc famulum tuum, cui in tuo sancto Nomine habitum sacrae religionis nostrae imposuimus, a mundi impedimento et saeculari desiderio defende; et concede ei, ut in hoc sancto proposito devotus persistere, et remissione peccatorum capta, ad electorum valeat pervenire consortium. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Deinde dicat. Psalm. CXXXII.

Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum.

Sicut unguentum in capite quod descendit in barbam, barbam Aaron.

Quod descendit in oram vestimenti eius: sicut ros Hermon, qui descendit in montem Sion.

· Quoniam illic mendavit Dominus benedictionem et vitam usque in saeculum. Gloria Patri.

| Quo finito, praelatus incipiat litanias,                             | Sancte Petre Armengaude, ora pro nobis.     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| et conventus respondeat ut sequitur:                                 | Sancti Fabiane et Seba-                     |
| Kyrie eleison.                                                       | stiane, orate pro nobis.                    |
| Christe eleison.                                                     | Sancti Ioannes et Paule, orate pro nobis.   |
| Kyrie eleison.                                                       | Sancti Cosma et Damiane, orate pro nobis.   |
| Christe audi nos.                                                    | Sancti Gervasi et Protasi, orate pro nobis. |
| Christe exaudi nos.                                                  | Omnes sancti Martyres, orate pro nobis.     |
| Pater de caelis Deus, miserere nobis.                                | Sancte Silvester, orate pro nobis.          |
| Fili redemptor mundi Deus, miserere nobis.                           | Sancte Gregori, orate pro nobis.            |
| Spiritus Sancte Deus, miserere nobis.                                | Sancte Ambrosi, orate pro nobis.            |
| Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis.                           | Sancte Augustine, orate pro nobis.          |
| Sancta Maria, ora pro nobis.                                         | Sancte Hieronyme, orate pro nobis.          |
| Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis.                                  | Sancte Martine, orate pro nobis.            |
| Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis.                                | Sancte Nicolae, orate pro nobis.            |
| Sancte Michaël, ora pro nobis.                                       | Omnes sancti Pontifices et                  |
| Sancte Gabriel, ora pro nobis.                                       | Confessores, orate pro nobis.               |
| Sancte Raphaël, ora pro nobis.                                       | Omnes sancti Doctores, orate pro nobis.     |
| Omnes sancti Angeli et Ar-                                           | Sancte pater noster Petre, ora pro nobis.   |
|                                                                      | l =                                         |
| cangeli, orate pro nobis. Omnes sancti beatorum spi-                 |                                             |
|                                                                      | l                                           |
| rituum ordines, orate pro nobis.                                     |                                             |
| Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis.  Omnes sancti Patriarchae et |                                             |
|                                                                      | Sancte Francisce, ora pro nobis.            |
| Prophetae, orate pro nobis.                                          | Sancte pater Raymunde, ora pro nobis.       |
| Sancte Petre, ora pro nobis.                                         | Omnes sancti Sacerdotes et                  |
| Sancte Paule, ora pro nobis.                                         | Levitae, orate pro nobis.                   |
| Sancte Andrea, ora pro nobis.                                        | Omnes sancti Monachi et                     |
| Sancte Iacobe, ora pro nobis.                                        | Eremitae, orate pro nobis.                  |
| Sancte Ioannes, ora pro nobis.                                       | Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis.      |
| Sancte Thoma, ora pro nobis.                                         | Sancta Agata, ora pro nobis.                |
| Sancte Iacobe, ora pro nobis.                                        | Sancta Lucia, ora pro nobis.                |
| Sancte Philippe, ora pro nobis.                                      | Sancta Agnes, ora pro nobis.                |
| Sancte Bartholomaee, ora pro nobis.                                  | Sancta Caecilia, ora pro nobis.             |
| Sancte Matthaee, ora pro nobis.                                      | Sancta Catharina, ora pro nobis.            |
| Sancte Simon, ora pro nobis.                                         | Sancta Anastasia, ora pro nobis.            |
| Sancte Thaddaee, ora pro nobis.                                      | Omnes sanctae Virgines et                   |
| Sancte Mathia, ora pro nobis.                                        | Viduae, orate pro nobis.                    |
| Sancte Barnaba, ora pro nobis.                                       | Omnes sancti et sanctae                     |
| Sancte Luca, ora pro nobis.                                          | Dei, intercedite pro nobis.                 |
| Sancte Marce, ora pro nobis.                                         | Propitius esto, parce nobis Domine.         |
| Omnes sancti Apostoli et                                             | A damnatione perpetua, libera nos Domine.   |
| Evangelistae, orate pro nobis.                                       | I't regularibus disciplinis                 |
| Omnes sancti discipuli Do-                                           | nos instruere digne-                        |
| mini, orate pro nobis.                                               | ris, te rogamus, audi nos.                  |
| Omnes sancti Innocentes, orate pro nobis.                            | Ut praesentem fratrem con-                  |
| Sancte Stephane, ora pro nobis.                                      | servare et visitare di-                     |
| Sancte Laurenti, ora pro nobis.                                      | gneris, te rogamus, audi nos.               |
| Sancte Vincenti, ora pro nobis.                                      | Ut statutum nostrum robo-                   |
| Sancte Petre Paschasi, ora pro nobis.                                | rare digueris, te rogamus, audi nos.        |
| 1                                                                    |                                             |

Ut nos in tuo sancto servitio conservare digne-

ris, te rogamus, audi nos.
Fili Dei, te rogamus, audi nos.
Fili Dei, te rogamus, audi nos.
Fili Dei, te rogamus, audi nos.

Agnus Dei, qui tollis pec-

cata mundi, parce nobis, Domine. Agnus Dei, qui tollis pec-

cata mundi, exaudi nos, Domine. Agnus Dei, qui tollis pec-

cata mundi, dona nobis pacem.

Christe, audi nos.

Christe, exaudi nos.

Christe, eleison.

Kyrie eleison.

Pater noster, etc.

- x. Et ne nos inducas in tentationem,
- ny. Sed libera nos a malo.
- \*. Salvum fac servum tuum Domine,
- r. Deus meus, sperantem in te.
- v. Mitte ei, Domine, auxilium de sancto,
- N. Et de Sion tuere eum.
- \*. Esto ei, Domine, turris fortitudinis,
- N. A facie inimici.
- \*. Nihil proficiat inimicus in eo,
- y. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
  - y. Domine, exaudi orationem meam,
  - R. Et clamor meus ad te veniat.
  - v. Dominus vobiscum.
  - R. Et cum spiritu tuo.

## Oremus.

Deus, qui non mortem peccatoris, sed per poenitentiam et emendationem vitam semper inquiris, te suppliciter deprecamur, ut huic famulo saecularibus actibus renuntianti large pietatis tuae gratiam infundere digneris, quatenus castris tuis insertus, ita tibi militando stadium vitae praesentis percurrere valeat, ut bravium aeternae remunerationis te donante percipiat. Per Christum, etc.

## Oremus.

Deus, qui renunciantibus saeculo mansionem praeparas in caelo, dilata huius sanctae Congregationis temporale habitaculum caelestibus bonis, et praesta, ut fraterna teneantur compagine, charitatis unanimes, continentiam praeceptam custodiant, sobrii, simplices et quieti, professionis domus in Ordine tuo sibi datum fuisse gratia cognoscant, concordet eorum vita cum nomine, ut professio sentiatur in opere. Per Dominum, etc.

# Oremus.

Deus, qui nos a saeculi vanitate conversos ad aeternae vocationis accendis amorem, pectoribus nostris purificandis illabere, et gratiam nobis, qua in te perseveremus, infunde, ut protectionis tuae muniti praesidiis, quae te donante promisimus, impleamus, ut, nostrae professionis executores effecti, ad ea, quae credentibus in te dignatus es premittere, pertingamus.

III. Deinde surgat novitius, et professionem a se vel ab alio conscriptam publice faciat, et legat in hac formâ: « Ego frater N. filius ex legitimo matrimonio N. et N., in loco (urbe vel oppido) N. natus et procreatus, facio professionem, et promitto obedientiam, paupertatem et castitatem observare Deo et beatissimae ac immaculatae Virgini Mariae atque beato parenti nostro divo Petro Nolasco, et tibi N. commendatori huius domus N. regalis Ordinis ipsius Immaculatae Virginis Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum vice reverendissimi patris nostri magistri generalis et successorum eius, secundum regulam sancti patris nostri Augustini, et constitutiones praedicti Ordinis, prout in eis continetur, eroque obediens tibi et successoribus tuis usque ad mortem, et in saracenorum potestate in pignus, si necesse fuerit, ad redemptionem christifidelium detentus manebo ».

iv. Exinde vero prosequatur in haec verba: « Quam professionem sponte et libenter emitto, peracto iam integro probationis anno, et praemissis omnibus requisitis iuxta Concilii Tridentini decreta et praedicti Ordinis constitutiones, quae omnia rite et legitime in me processerunt, et debite facta sunt; in cuius rei testimonium, hanc canonicae professionis attestationem feci, et proprià manu subscripsi ».

v. Hic autem memoret conventum ubi profitetur, et annum Domini, diem, mensem et horam, ac etiam annum fundationis et revelationis Ordinis ab Immaculata Fundatrice nostra, et postea se subscribat; quae omnia contestari debet praelatus et alii duo fratres pariter subscribentes; liber autem professionum semper in deposito conventus diligentissime custodiatur.

His rite peractis, dicat praelatus:

- y. Confirma hoc, Deus, quod operatus est in nobis,
- B. A templo sancto tuo quod est in Hierusalem.
- vi. Deinde donet ei communem societatem professi, manus suas claudens, et dicens: «Omnes quamvis per gratiam baptismi fratres simus in Christo, et unum Patrem habeamus in caelo, si eius praeceptis, prout possumus, obsequimur, procul dubio tunc maxime unimur, quando orationibus et beneficiis invicem nosmetipsos copulamus; quemadmodum et in primitivâ Ecclesiâ, quibus cor unum erat et anima una, quorum vitae amore plures accensi, possessiones et facultates rerum vendentes, congregatis cum Matre Iesu in unum pretia deferebant gaudentes, quae accepta Apostoli tradebant omnibus ut opus erat; sicque iste, ut proficiat in Domino, ipso inspirante, et eorum exemplo communitus, nostris optat iungi consortiis. Idcirco damus ei communem societatem vivendi nobiscum, quantum a Domino possumus promereri et nostrum est elargiri, quatenus cum electis a remuneratore omnium bonorum valeat praemia repromissa percipere. Per Christum, etc. Amen. »
  - 1 Coniunct. et abiicimus (R. T.).

vII. Tandem vero ipse praelatus cum reliquo conventu suscipiant illum ad osculum et amplexum pacis tamquam fratrem sibi iam cohaerentem, quem iterum ad pedes ipsius redeuntem... admonet ut gratias Deo referat pro tanto munere adepto, et ei designet postremum locum inter professos sui status.

1. Post professionem itaque, ne fra- CAPUT VIII. trum adolescentia sine recto et severo professorum eomoderamine diffluat, nec eis sub pro-tione ad sacros prià cellà proprium nutum et libitum relinquamus, eapropter statuimus ut professi nostri debeant esse sub potestate magistri novitiorum donec ad presbyteratum ascendant, ut illos eo tempore novitiatus contineat cum dormitorio et cellulis, quantum fieri possit, a novitiorum convictu separatis. Inde autem non egrediantur nisi cum licentia magistri vel socii, qui eorum vitam dirigere, et cum novitiis virtute et timore Domini regularibusque disciplinis instruere debent. In choro ad omnes horas eos non sedere permittimus, sed stantes pariter cum novitiis recitare vel canere.

II. Laicorum etiam educationi providentes, pariter constituimus ut professi laici per septem annos a professione subiaceant magistro novitiorum, qui similiter, quantum potuerit, eorum curam sustineat et regularibus imbuat disciplinis, ac praesertim catechismum catholicum quamfrequenter ipsis ut rudioribus et illiteratis aperiat.

III. Strictissime autem praelatis praecipimus, ut neminem ad sacros ordines promoveant, nisi decursis a professione tribus annis, et non aliter. Licentiam vero ad ordines suscipiendos nullam posse praelatum praebere declaramus, nisi provincialem in sua provincia, et pro toto Ordine magistrum generalem; quibus iterum in virtute sanctae obedientiae praecipimus, ne cuiquam ex

fratribus nostris tribuant licentiam, vel eos permittant ad sacros ordines promoveri, nisi iuxta formam Concilii Tridentini, et cognità prius eorum sufficientià, debità aetate, morum honestate, et litterarum peritià a se vel examinatoribus comprobată; quibus sub eodem praecepto subiungimus ut in hoc examine se fideliter et exacte gerant. Ipsique, vel praelatus a quibus examinatus fuerit ordinandus, referant capitulo conventus quae circa eius habilitatem aut inhabilitatem compererint. Capitulum vero (ex illis tantummodo congregatum, qui sacris sunt initiati, eâdemque solemnitate et conditionibus, quas pro recipiendis ad Ordinem et professionem ordinavimus) procedat ad probationem per suffragia secreta, quam utique omni aequitate facient iuxta sufficientiam sibi a praelato vel examinatoribus declaratam, et iuxta mores et dignitatem vitae quam in ordinando fuerint experti; quorum si maior pars ordinando faveat, maneat approbatus; sin autem, repulsus donec de suis se defectibus corrigat et reddat habilem ordinibus. De his quidem omnibus commendator per litteras testimoniales certiorem faciat magistrum vel provincialem, ut rite et canonice suas litteras dimissoriales expediat.

i v. Obtentâ igitur iam licentiâ, strictissime praecipimus commendatori, ut, qui sacris ordinibus initiandus sit, per decem dies continuos non patiatur egredi de conventu nec cellâ, nisi ad actus conventuales et spiritualia communitatis exercitia, quibus ulterius alia superaddat, ut se ad novum statum condigne disponat, et indulgentiarum beneficia, quae Paulus V per dictorum se dierum spatium praeparantibus indulsit, assequatur.

v. Fratres clerici, qui sine licentià magistri generalis aut provincialis, eo-

rumve locatenentium, seu falsatis vel suppositis eorum litteris, si qui 4 etiam quibuscumque aliis subreptitie suffulti sacros ordines susceperint, careant spe dispensationis in Ordine nostro ad illorum exercitium, et habitu exuti a magistro generali vel provinciali de consilio duorum praelatorum mittantur ad triremes per tres annos; de quarum tamen poenâ magister in capitulo generali cum eius definitoribus ex iustis solum et rationalibus causis poterit dispensare.

vi. Si frater laicus statum clericalem, et consequenter minores et sacros ordines suscipere intendat, nullo modo ad id indulgeri, nec facultatem a provinciali quacumque ratione obtinere valeat, nisi consultà prius sacrà Congregatione regularium, et cum illius expressà approbatione, sub poena excommunicationis ac privationis vocis activae et passivae nec non officiorum et dignitatum, ac perpetuae inhabilitatis ad illa, aliave in posterum obtinenda; in quo etiam taxatur potestas magistri generalis, sub eisdem poenis.

vi. Quod si frater aliquis laicus absque praedictis licentià et approbatione sacris ordinibus initiari ausus fuerit, confestim damnetur ad triremes per sexennium, quarum poenam sic severe infligimus, ut praelatos omnes, eam non exequentes, a divinis in utroque foro suspendamus.

1. Cum omnibus utriusque sexus Deum Caper IX. in Ordine nostro colentibus debitores simus, nonnulla monialibus nostris conferre statuta decrevimus, ut de illis etiam quantum possumus provideamus; cas igitur omnes, quae subsunt nostro Ordini, ipsius magistro generali et provinciali subiicimus, quibus sit cura, ut illae regulam sancti patris nostri Au-

1 Edit. Main. habet quae (R. T.).

gustini sine offensione custodiant, necnon antiqua documenta et constitutiones sanctimonialium nostri Ordinis cum modificationibus aut reformationibus constitutionum particularium cuiuscumque provinciae vel conventus; in reliquis autem ad omnium illarum regimen et directionem pertinentibus canones Ecclesiae sedulo observari praecipimus.

II. Rursus declarando sancimus, ut solum ad magistrum Ordinis vel provincialem, seu utriusque locum tenentes, privative licentiam ad ingressum et professionem nostrarum monialium, in scriptis semper expediendam, conferre pertineat. Quocirca diligenter caveant, ne, quae ad chorum admitti postulant, ingressum assequantur, nisi perite noverint latine legere, ut debite Horas et divinum officium persolvere sufficiant. lisdem quoque conditionibus, aliis de iure communi et suarum constitutionum particularium requisitis diligenter invigilent; quibus rite cognitis et examinatis, per se vel alios a se designatos, illas ad habitum et professionem suscipiant.

III. Cum et visitationes facere ad eos consequenter pertineat, similiter constituimus ut per se quoque, aut visitatores idoneos, earum monasteria semel in triennio visitent. Ulterius electionibus commendatricium praesideant, vel alios Ordinis fratres delegent, industrià, zelo et prudentià praeditos, qui totam electionem peragant et conducant secundum decreta Concilii Tridentini, sessione xxy, cap. vi et vii.

IV. Insuper ordinamus, ut in definitorio capituli provincialis cuiuslibet provinciae eligantur confessarii pro singulis sanctimoniali in domibus Ordini subiectis, viri quidem provectae aetatis, et sensuum potius canitie vel maturitate pollentes, literis etiam et prudentiâ de-

cori, quibus severe praecipimus, ne aliquando clausuram monialum ingrediantur, nisi dum casus urgeat a iure permissus; quo tamen eveniente, nunquam solos eos ingredi patimur, sed cum uno socio viro similiter probato, qui ab eorum latere nunquam recedat, sed semper alter ab altero videatur.

v. Praeter hos autem, nemo ex aliis Ordinis fratribus, cuiuscumque conditionis existat, praedictam clausuram ingredi praesumat, quin facultatem a magistro generali vel provinciali in scriptis obtineat, quos enixe monemus ne in ea elargiendà nimis facile se praebeant et proclives, sed in casibus a iure et apostolicis constitutionibus dumtaxat praefixis, sub poenis et censuris in illis contentis.

vi. In conventibus denuo erigendis nullam monialium suffragium habere volumus pro electione commendatricis, nisi elapsis ab eorum constructione duodecim annis: interea tamen pertineat electio ad magistrum generalem vel provincialem, quibus inerit potestas eam faciendi de monialibus ipsius conventus vel alterius nostri Ordinis, prout magis expedire iudicaverint, quae quidem electio de triennio in triennium est semper agenda.

vii. Etiamsi moniales nostrae institutum et votum redemptionis opere adimplere non valeant, quia tamen mens et animus sunt satis ad meritum, et ferventis cordis oratio aliquando vincula contrivit, idcirco universis nostri Ordinis monialibus constituimus, ut in orationibus et spiritualibus exercitiis specialiter orent pro captivis et redemptoribus, eorum maxime, dum in redemptionis actu versantur, pro quibus, a dimissione illius usque ad regressum, eamdem deprecationem in choro facere praecipimus; prout superius distinct. Il cap. VII ordinatum est.

viii. Quocirca eisdem severissime praecipimus ut in suis ecclesiis capsellam arculamve habeant, in quam fideles pro redimendis captivis eleemosynas inferant; tandem in id iuste incumbant, ut sacrista seu alia persona singulis diebus praefatam eleemosynam exigat.

CAPUU X. De susceptioterliariorum.

- 1. Monialibus utcumque directis, exne et regimino pedit etiam ut tertiarios non praetermittamus, de quorum pietate bonum in Christo odorem ab ipso religionis limine plerumque suscepimus. Ut illis ergo, cuiuscumque sexus extiterint, non sine delectu et consilio Ordinis pateat ingressus, praecipimus commendatoribns et praelatis localibus, ne unquam tertiarium aliquem vel tertiariam instituant, nisi praevià in scriptis magistri generalis vel provincialis facultate.
  - II. Circa tertiarias autem non claustraliter viventes nullam omnino licentiam a praedictis magistro et provinciali dispensari volumus, nisi prius fide digno testimonio eis constet de morum integritate et rei familiaris copiâ, quae victui sufficere possit, cum reliquis qualitatibus ad id iure requisitis.
  - III. Sub dictis ergo conditionibus, et non aliter, praefatus magister aut provincialis licentiam tribuant praelato locali ut possit eiusmodi feminas induere. Huic autem stricte praecipimus, ut tam in istis, quam in aliis cuiuscumque sexus tertiariis induendis, servet omnino Breve Apostolicum SS. domini nostri Innocentii XI Ordini nostro expeditum, quod incipit Nuper pro parte, etc., datum Romae die xxx septembris moclxxx, ubi statuitur non licere superioribus localibus Ordinis delegare auctoritatem conferendi habitum praedictis tertiariis, sed hoc pertinere ad ipsos privative; posse tamen semel indutos per se ipsos regere et instituere, vel, si mallent, ali-
    - 1 Forsan legendum utriusque (R. T.).

quem fratrem Ordinis designare, virum probum et spectabilem, qui eos inserviat in iis quae observare debent.

- IV. Omnibus vero tertiariis utriusque sexus, tam intra quam extra claustra degentibus, salubriter constituimus, ut primo regulam sancti patris nostri Au gustini prae manibus habeant, et prout congruat statui inviolabiliter observent; ulterius etiam constitutiones pro ipsorum modulo et conditione contextas ad observantiam ducant, et super omnia sic praelatis obediant, ut, iuxta suum propositum aut simplicem votorum professionem, pie et laudabiliter vivere censeantur, et dignam retributionem promereant a Domino. De his ergo debet eos impense praemonere director illorum, et plus minusve huiusmodi regularis disciplinae observantias et obligationem commendare, secundum eorum distinctionem et vitae ab ipsis propositae differentiam.
- v. Universis tamen pium onus pro captivis orandi subiungat, quia illorum redemptio est specialis finis Ordinis nostri, cuius habitum seu professionem qui quomodocumque susceperit, eorum subsidio respective se consecrat, ut pro illis redimendis, quantum possit et se adstrinxerit, elaboret, aut saltem pretium orationis impendat.
- vi. Praeterea director tertiariis omnibus claustraliter viventibus declaret eos in huiusmodi pietatis praemium cunctis potiri gratiis, indulgentiis, peccatorumque remissionibus fratribus professis nostri Ordinis indultis, absque ullo penitus discrimine, iuxta formam et tenorem Bullae in eorum favorem a SS. Innocentio XI specialiter expeditae, quae incipit Cum sicut, sub datis Romae die viii augusti mdclxxxi; claustraliter vero non viventibus indulta edisserat et gratias ipsismet ab eodem Innocentio XI

concessas iuxta Bullae seriem Nuper pro parte incipientis sub datum ibidem die xxII eiusdem mensis et anni.

CAPUT XI. De confrater-

- 1. Quamquam ab antiquis temporibus, nitatibus sca ex constitutionibus apostolicis, usus pularii nostri Drdinis, deque semper viguerit praesatam confraternidalitatibusque tatem erigendi, ipsique alias extra Ordinem aggregandi; dudum tamen SS. Clemens IX in suâ Bullà, quae incipit Insuper eminenti, sub datis Romae vii idus septembris anno Incarnationis Domini MDCLXVIII, sui pontificatus II, de integro facultatem indulsit tam magistro generali nostrae observantiae, quam etiam vicegenerali eiusdem Excalceatae familiae, eorumque respective procuratoribus generalibus, in perpetuum, ut utriusque sexus confraternitates, tam sub invocatione B. Mariae de Mercede, quam alià quavis nuncupatione, ubique locorum erigere et instituere valeat, illasque sic erectas et institutas illius archiconfraternitatibus aggregare, ipsisque communicare omnes eius gratias, privilegia et indulta, servatà tamen formà a SS. Clemente VIII super huiusmodi erectionibus et aggregationibus constitulà.
  - II. Ex his autem ubicumque erigenda sit confraternitas nostri habitus sub invocatione B. Mariae de Mercede, tam in ecclesiis Ordinis, quam extraneis, semper id fiat de consensu, auctoritate et litteris magistri generalis Ordinis, vel eiusdem procuratoris generalis in Urbe, qui quidem consensus et litterae in capite libri ipsius confraternitatis intexantur.
  - III. Ut igitur in confraternitatibus erigendis forma a Clemente VIII praescripta servetur, praedictus primo magister aut procurator satagere debet ut ante omnia facultas ex Ordinario loci, ubi confraternitas sit instituenda, compare-

liquido constet de approbatione illius, et eius christianae pietatis, et statutorum quibus exercere intendit; secundo cavere debeat ne inibi, alibive locorum ad tria milliaria circumiacentium, alia prius confraternitas erecta sit, licet super hac distantia, ob iustam causam ab Ordinario loci approbatam, dispensare, et in loco viciniori novam institutionem facere possit; tertio ea tantum confraternitati, quam erigit, privilegia, indulgentias, facultates, aliasque spirituales gratias et indulta communicare debet, quae Ordini nostro seu archiconfraternitati in specie sunt concessa, non autem, quae per extensionem vel communicationem indulta; neque insuper hanc communicationem faciat sub generali formå, et ad instar, sed expresse et in specie singula privilegia et spirituales gratias referendo, prout specialiter continentur in Bullà SS. Innocentii XI, quae incipit Exponi nobis, sub datis Romae, die xxIII decembris, anno Domini moclxxvII, et sui pontificatus III, aut in aliis quae nunc aut pro tempore emanaverint.

- IV. Ad institutionem autem huiusmodi confraternitatis in ecclesiis nostris, sem per a quibusdam discretis fratribus, una cum futuris solidalibus, aliqua prius condantur statuta seu leges, quibus recto ordine iuxta finem eius et pietatis officia dirigatur, inter quae id minime praetermittendum quod scilicet praelatus domus, vel frater alius ab ipso designatus, sodalium congregationibus intersit tamquam eorum director et voto gaudens decisivo in omnibus.
- v. Et ne, quod in nostri Ordinis beneficium a Summis Pontificibus concessum fuit, ipsi aliquando noceat, ordinamus ut magister confraternitatem nostram in alienis ecclesiis praesertim regularium non instituat nisi sub hac tur, cuius litteris testimonialibus sibi expressa conditione, quod, si noster Ordo

domum in eodem loco temporis decursu fundaverit, institutio confraternitis in alienà ecclesià facta eo ipso penitus expiret, et nullius reddatur valoris, quin potius magister novam tunc erectionem in ecclesia nostra, servatis servandis, facere possit. Haec autem omnia sic firmare studeat, ut, tam superiores ceterarum ecclesiarum in quibus instituenda fuerit confraternitas, quam ipsi confratres, iuramento promittant, se nunquam directe neque indirecte nec per alios impedimento fore, quominus nos, si occurrat occasio, novum monasterium acquirere valeamus, imo expresse protestentur se ad id, quatenus opus fuerit, ex nunc pro tunc suum praebere consensum.

vi. Ceterum, quia et erectio nostrae sodalitatis scapularii, et aggregatio alterius ad illam, semper debet cedere in beneficium redemptionis, ut in illam utraque, iuxta mentem et verba praefati Clementis X, sedulo incumbat: ideirco tam sodalibus nostrae Confraternitatis de Mercede, quam alterius isti aggregatae statuimus, ut primo sodalem aliquem designent, qui diebus festis petat eleemosynam pro captivis in ecclesiis ad praedictas confraternitates respective pertinentibus; secundo, ut singulis diebus omnes sodales utriusque sexus ter orationem dominicam et toties salutationem angelicam recitent pro patientià et fortitudine captivis fidelibus impetrandà; tertio, ut confratres nostri ieiunent sabbatis omnibusque vigiliis festorum beatae Virginis Mariae, praecipue revelationis et apparitionis eius ad nostri Ordinis fundationem.

vи. Qui ergo confrater esse voluerit rite et recte susceptus, et bonorum omnium spiritualium, quae nostrae sodalitati scapularii ex dispensatione apostolicâ sunt concessa, fieri particeps, in libro con- dicta, et eo postulantem induat dicens:

fraternitatis conscribi debet, et scapularium ab aliquo superiore Ordinis vel ab eo potestatem habente benedictum, una cum scuto, suscipere iuxta formam sequenti capite tradendam, illudque iugiter deferre, quamquam, eo amisso usuve consumpto, possit aliud non benedictum assumere. Potestas autem ad benedictionem scapularii praestandam sit privative penes omnis Ordinis praelatos, hoc tamen servato discrimine quod magister potest illud pro totà Ecclesià benedicere; provincialis pro totà provincià; et uterque pariter benedictionem et traditionem cius delegare; praelatus vero localis non ab benedictionem, sed ad traditionem dumtaxat illius, suam facultatem subdelegare valeat. Insuper, ut sodales actu consequantur indulgentias et gratias nostrae confraternitati concessas, debent opere implere omnia pietatis opera, quae pro singulis assequendis constituta sunt a Summis Pontificibus.

I. Si aliquis ex devotione habitum Capte XII. nostrum vel scapularium cum Ordinis tibus ex devosigno gestare voluerit, prius illud be-rium el recinedicatur a praelato vel ab eo potesta-neficia Ordinis tem habente, qui simul induat postu-quo sorvanda. lantem, et utrumque fiat ut sequitur:

- y. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam,
  - B'. Et salutare ttum da nobis.
  - y. Dominus vobiscum.
  - B. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Domine Iesu Christe, qui regimen nostrae mortalitatis induere dignatus es, obsecramus immensae largitatis tuae abundantiam, ut hunc habitum, quem sancti patres ad innocentiae et sanctitatis indicium ferre sanxerunt, ita bene†dicere digneris, ut, qui usus fuerit, te induere mereamur. Qui vivis et regnas per omnia saecula saeculorum. Amen.

Deinde aspergat habitum aquâ bene-

Ego, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, et apostolorum Petri et Pauli, et mihi ab Ordine commissa, do tibi habitum religionis nostrae, propter devotionem quam geris ad sacratissimam et immaculatam Matrem Dei Mariam, et Ordinem eius suo nomine fundatum, cum quo in praesenti gratiam Spiritus Sancti adipisci valeas, et in futuro saeculo gloriam aeternam, quae praemium est electorum. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Postea dicatur hymnus Veni Creator Spiritus, (vid. distinct. IV, cap. IV).

- x'. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur,
- R. Et renovabis faciem terrae.
- y. Salvum fac servum tuum,
- B'. Deus meus, sperantem in te.
- y. Dominus vobiscum.
- B. Et cum spiritu tuo.

# Oremus.

Adesto, Domine, supplicationibus nostris, ut hunc famulum tuum (vel famulam tuam) bene † dicere digneris, cui in tuo sancto Nomine habitum sacrae religionis nostrae imponimus, quem ex devotione cupit portare dum vitam duxerit in humanis, ut, te largiente, et devotus (vel devota) in Ecclesià persistere, et vitam percipere mereatur aeternam. Per Christum Dominum nostrum.

- II. Si quis vero desiderat fraternitatem nostram, et beneficiorum Ordinis nostri participem sieri, constituatur slexis genibus ante praelatum, qui stans dicat : Ad te levavi, etc. Gloria Patri, etc. ut in distinct. III, cap. xv; deinde Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster., etc.
  - x. Et ne nos inducat in tentationem,
  - B. Sed libera nos a malo.
  - y. Salvum fac servum tuum,
  - P. Deus meus, sperantem in te.
  - y. Dominus vobiscum.
  - R. Et cum spiritu tuo.

# Oremus.

Praetende, Domine, famulo tuo (vel famulae tuae) dexteram caelestis auxilii, ut te toto corde perquirat, et, quod digne postulat, assequatur. Per Christum, etc.

Et ego auctorilate Domini nostri Iesu Chrisli, et apostolorum Petri et Pauli, et potestate mihi ab Ordine commissa, do tihi participationem in omnibus quae Dominus dederit sieri per fratres nostros, sive sint missae, orationes, iciunia, vigiliae, disciplinae, praedicationes, vel alii labores, maxime redemptionis captivorum, ad quam noster Ordo dicatus est, sive alia quaecumque bona, ad quae omnia et singula te recipio. In nomine Patris, et Filii, ct Spiritus Sancti. Amen.

Similis forma in benedicendo, tradendoque habitu confratres fieri volentibus observetur.

#### DISTINCTIO QUINTA.

De culpis et transgressionibus regular bus earumque poenis.

Sicut Dominus primo plantavit paradisum, deinde vero hominem a se conditum in eo posuit qui operaret et custodiret illum, et tertio tandem poenà mortis deterruit, si legem sibi latam frangeret, nec iuxta loci sanctitudinem viveret: ita nos pariter ab initio in primis tribus distinctionibus paradisum religionis nostrae in totà substantià et integritate plantavimus, in quartâ vero fratres posuimus qui operentur et custodiant disciplinam eius, nunc autem, cum ad quintam accedimus, eam de transgressionibus et poenis usque ad exilium et repulsam ab hoc paradiso instituimus.

1. Audito hic nomine culpae, caveant CAPUT 1. fratres, ne per illud culpam essentialem gularibus aut theologicam semper intelligant, quae in genera. mortaliter aut venialiter laedat; nomen enim culpae in praesenti, si consideretur ut pura transgressio simplicis constitutionis aut regulae, solum usurpari debet pro culpà legali, quatenus respicit poenam legis, cui nos omnes etiam sine verà culpà subiicimur. Alia vero transgredi possumus, quae ex qualitatibus vel materià ad culpam essentialem perlineant.

II. Culpas autem huiusmodi in quatuor genera dividimus, videlicet in levem, gravem, graviorem et gravissimam. Illam quidem levem appellamus, quae ex levi aut veniali malitià committitur. vel est tantum pura regularis transgressio ex solà inadvertentià cum fragilitate et absque ullà speciali malitià procedens. Reliquas vero vel dicimus graves ex solo maiori pondere materiae a regulà tantum seu constitutionibus simpliciter ordinatae, etiamsi absit malitia et vera ratio culpae, vel eas graviores aut gravissimas nuncupamus ratione adiuncti praecepti contemptûs, seu gravis malitiae, secundum magis et minus ex lege divinà vel ecclesiasticà provenientis.

III. Et licet ad haec quatuor genera culparum omnis transgressio regulae, constitutionum, votorum, et quorumque praeceptorum reducatur, eo quod materia sit semper ex se vel circumstantiis levis, gravis, gravior aut gravissima; non omnes tamen, sed aliquas ' tantum sub distinctis generibus immediate constituimus, non solum quia eas diligentius vitari intendimus, sed eo maxime, ut praelati ad earum similitudinem pro reliquis poenas inferant, ubi non fuerint a lege taxatae, et cum opus fuerit eas prohibere sub poenà gravis, gravioris aut gravissimae culpae, mensuram in exemplis habeant unde poenas prudenter et prohibitiones addiscant.

IV. Tandem itaque, ut circa poenas culparum inferius designandas, et universim omnes alias quae sunt in nostris constitutionibus dispersae aut a praelatis imponendae, recta ratio habeatur, ut tam iure quam prudentia delinquentibus inferantur, decernimus et declaramus, quod nullis poenis in constitutionibus seu alibi inflictis (nisi sit poena excommunicationis latae sententiae) sit aliquis

1 Edit. Main. legit aliquos (R. T.).

in Ordine obnoxius usque dum praelati declaratio superveniat.

1. Cum de parvis transgressionibus agimus, quas vel nulla aut levis malitia De levi culpa. perpetrat, non omnes quidem ad censuram ducimus, sed quas specialiter regularis observantia commendat, et magis vitari intendimus, unde levis culpa est. Si quis mox, ut signum factum fuerit, non statim relictis omnibus ad chorum devote et festinanter Deum laudaturus se conferat; si quis in choro legendo cantandove offenderit, et non statim coram omnibus humiliter se prostraverit; si quis divino officio non intentus, vagis oculis et motu incomposito aliquam mentis levitatem ostenderit; si quis in ecclesià, refectorio, aut dormitorio silentium fregerit, vel strepitum aliquem concitaverit, seu ibidem riserit, sive aliis fratribus causam ridendi praebuerit; si quis lectiones vel alia quae in choro legere aut cantare debuit, non satis ea praeviderit.

II. Item levis culpa est si quis eleemosynas redemptionis exigendo, sive inter saeculares quomodocumque versando, otiosa locutus fuerit vel commiserit; si quis in vigilià Natalis Domini non interfuerit mature capitulo, ut, praenuntiatis redemptionis nostrae exordiis. Deo Redemptori nostro mente et corpore gratias referat; si quis dormitando in choro se non sobrium ac devotum insinuet.

III. Insuper levem culpam dicimus, si quis altaris vel ecclesiae ornamenta seu libros non advertenter et accurate tractaverit; si de concessis ad usum alicui fratri nonnulla pauca sine ipsius licentià acceperit; si quidquam utensilium fregerit vel emiserit'; si quid cibi aut potus essuderit, aut de huiusmodi quidpiam sine benedictione sumpserit;

1 Forsan amiserit (R. T.).

si quis horam, qua in conventum debet venire, protraxerit; si communi refectioni aliquando non adfuerit; si commune mandatum leviter impositum praeterierit.

- iv. Denique levem culpam incurrit, qui vestes suas aut libros loco statuto non deposuerit ordinate, vel eis negligenter usus fuerit; si quis leve mendacium dixerit; si quis litteras scribat vel recipiat sine speciali licentià praelati; si quis de victu et vestitu querimoniam fecerit.
- v. De his ergo aliisque similibus fratres se in capitulo accusent, et aliis humiliter veniam postulantibus, iniungatur a praelato aliquis psalmus in poenam, quem flexis genibus recitent, vel quod terram aut pedes fratrum humiliter deosculentur; qui autem de illis non se accusaverint, maiorem poenam subeant, iuxta superioris arbitrium. Sciant tamen omnes, qui hanc humilitatem impleverint, lucrum indulgentiarum assequi a Paulo V apostolica dignatione dispensatum.

Carot III. De gravi culpă.

- I. Gravis culpa est, si quis ultra modum cum aliquo in iudicio contenderit; si frater cum fratre intra vel extra monasterium litem habuerit; si quis alicui fratri aliquam non gravem contumeliam obiecerit; si quis in alium fratrem se verbis inordinatis invexerit; si quis ieiunia Ordinis sine iustà causà violaverit; si quis ad communes disciplinas non convenerit; si quis ab oratione mentali semel atque iterum abfuerit; si quis ad capitulum quotidianum non accesserit; si quis silentium non tenere in consuetudinem duxerit.
- II. Rursus gravem culpam statuimus, si quis sibi concessa vel donata suscipiat sine praelati licentià; si quis rem parvi momenti sibi collatam celaverit; si quis oculos ad vana saeculi immode-
  - 1 Forsan illis (R. T.).

ste direxerit; si quis indumenta vel aliud aequalis seu maioris ponderis ex concessis ad usum alicui fratri proprià auctoritate sibi applicare praesumpserit.

m. Insuper gravis culpa est, si quis aliquid cum iuramento sine necessitate negaverit vel protulerit; si quis immodestum sermonem, vaniloquium aut scurrilia dixerit, vel (quod gravius est) in usu habuerit; si quis leve mendatium de industrià profudisse repertus fuerit; si quis aliquid dixerit vel egerit quo fratres iuste, non tamen graviter, offendantur; si quis in officio, cui praepositus est, negligenter se gesserit, ut sunt commendatores, procuratores, clavigeri, aut alii quicumque, qui munus sibi impositum levi expleant sollicitudine; si quis fratri praeteritam culpam (levem scilicet aut gravem), pro qua iam satisfecerit, exprobaverit; si quis cum feminà vel suspectà vel in loco suspecto locutus fuerit.

- IV. Ulterius ut gravis culpae reum puniri statuimus, si quis, cum licentià praelati egressus a monasterio, ultra terminum assignatum moram fecerit; si quis de vià veniens eàdem horâ benedictionem a praelato non susceperit; si quis interiorem laneam tunicam sine dispensatione praelati, si vestes insuper laneas et omnino albas, etiam iter faciens, non induerit; si quis in ipso itinere vel ubicumque extra domum signum Ordinis vel sursum non gestaverit; si quis cum fugitivis et apostatis, quamdiu poenitent, consuetudinem et familiaritatem habuerit; si quis, ubi conventus Ordinis adest, extra illum pernoctare ausus fuerit.
- v. Amplius gravis culpa sit, et severissime vindicanda, si quis publice pilam, publice vel privatim talos, ludifo lia aut alia sortiludia de iure prohibita, seu quoscumque profanos ludos exer cuisse repertus fuerit.

vi. Adhuc culpam gravem dicimus, si quis molestiam, iniuriam aut quodeumque aliud damnum, sibi a fratribus illatum, parentibus, cognatis vel amicis quasi pro solatio aperuerit; si quis petitiones et litteras, quae pro negotiis conventuum mittuntur ad superiores, subscripserit, nisi prius in capitulo pleno legantur, ibique publice subscribantur ab omnibus; si quis aliquam de his gravibus aut levibus culpis in se vel alio proterve defenderit.

vii. Pro his ergo et similibus culpis, qui veniam sine proclamatione exoraverit, correptione susceptà, vel otiam disciplinà adhibità, si iuxta qualitatem culpae praelato placuerit, tres dies in pane et aquà ieiunet; proclamatus autem et in confessione obduratus, si sit aliunde convictus, iuxta duritiam sui cordis districtius a praelato puniatur.

CAPUT IV. De graviori culpa.

I. Ad graviorem culpam sequentia crimina ducimus. Primo enim si quis peccatum lethale commiserit; si quis latro domesticus vel ebrius deprehensus fuerit; si quis in patres maiores aut stirpem alicuius fratris turpe quidquam vel indecorum obiecerit, vel eadem in iudicium Ordinis deferat, quae testimonio nostrorum fratrum probare nequiverit; si quis de bonis sibi collatis, sive ad usum permissis, quidquam in materià gravi praelato celaverit; si quis ieiunia ab Ecclesià locis seu dioecesibus instituta temere violaverit; si quis litteras cuiuscumque ad se non directas resecare, legere aut abscondere audeat, nisi fuerit praelatus illius ad quem diriguntur; si quis in curià saeculari pro causà alienà testimonium cum iuramento perhibeat sine licentia praelati, et potissime si pretio, odio vel amore id praestiterit; si quis praeceptum obedientiae a praelato vel

constitutionibus impositum praeterierit; si quis votum castitatis temeraverit.

II. Ad hanc etiam culpam trahimus si per contumaciam vel manifestam rebellionem suo praelato suerit inobediens, vel cum eo proterviter contendere ausu temerario praesumpserit; si quis pro declinandà obedientià sibi vel alteri iniungendà seu posità, vel pro conventualitate assequendà seu mutandà, vel pro impetrando ossicio, dignitate aut gradu, sive pro aliis quibuscumque a praelatis Ordinis obtinendis per se vel alium savores extra Ordinem procuraverit.

III. Id genus praeterea sunt, si praelatus infirmis fratribus, quae medicus praeceperit et corum valetudini suerint necessaria, non opportune providerit; si quis sine voce vel munere ad capitulum generale vel provinciale accesserit sine speciali licentià in scriptis a magistro vel provinciali respective concessâ; si quis, scribens ad capitulum de his quae ad statum Ordinis aut alicuius domus monere conveniat, vera non scripsisse convictus fuerit; si commendator, rationem reddens in capitulo de domo sibi creditâ, definitorium falsâ narratione deceperit; si quis aditum feminis ad clausuram patefecerit, easve deduxerit aut intrasse permiserit; si quis sine licentia praelati a monasterio egrediatur.

iv. Iterum culpa gravior est, si quis bona Ordinis, ad curam sibi tradita, dissipaverit; si quis ab statutis, ordinationibus et correctionibus Ordinis vel commendatorum obedientià ad alium iudicem appellaverit, vel etiam si praelatos legitimos et ordinarios recusatione depulerit; si quis, extra viam iuris, exemptionem ab Ordinis obedientià vel correctione procuraverit; si quis fratrem vel Ordinem nostrum in aliquod apud alias quascumque personas diffamaverit;

si quis arma offensiva habuerit vel portaverit; si quis in sententiam excommunicationis rite latam scienter inciderit.

v. Qui ergo huiusmodi culpas commiserit, si de his proclamatus sponte confiteatur et veniam obsecrans immanitatem sui sceleris lacrimabiliter planxerit, vapulet iuxta qualitatem suae resipiscentiae et criminis, et per duos menses incarceratus, omnibus sextis feriis in refectorio super nudam terram ieiunium panis et aquae sustineat; aliis vero diebus, sicuti ceteri fratres reficiatur. Quod si inconfessus et renuens legitime convincatur, praedicta severius augeatur poena, iuxta discretionem praelati.

vi. Si autem poena carceris minuatur, et praelatus ei communem societatem indulgeat, nihilominus praedictam abstinentiam eodem modo indeficienter compleat, donec praefati duo menses finiantur, et sit interea omnium novissimus in conventu, et qui ob culpam perpetratam non erubuit membrum sieri diaboli, ad tempus (ut resipiscat) a consortio ovium Christi maneat segregatus, per quod in eam humilitatem deveniat, ut, quatenus seiungitur a societate fratrum, ita angelorum consortio se agnoscat indignum. Ipse vero, quamdiu in hac poenitentia versatur, nullo fungatur officio, nisi transactis praedictis duobus mensibus, neque in aliquo vocem habeat, nisi in accusatione sui. Illis vero elapsis, et peractâ huiusmodi poenitentiâ, ad pristinum statum reducatur.

vii. Quoniam autem, praeter dicta crimina, sunt alia nonnulla sub genere gravioris culpae designanda, quae, ob specialem sui malitiam, speciales quoque poenas exigunt ultra superius declaratas, ideirco sequentia addere constituimus. Si quis enim gesta nostri Ordinis, punitiones, aut alia quae prudenter decet signari silentio, in medium

proferat et aperiat, graviorem culpam commisisse declaramus, et, praeter communem poenam, de cetero huiusmodi proditorem Ordinis ab universis eius consiliis et electionibus perpetuo depellimus. Si quis fratrem a carcere extraxerit, aut instrumentum porrigat quo illum et vincula incarceratus fregerit, eiusdem culpae reum facimus, eisdemque poenis obnoxium, quas merebatur extractus. Si quis ulterius conspirator extiterit, quoad vixerit, ad aliquam administrationem temporalem aut spiritualem nostri Ordinis sit ineptus. Si quis sigillis provinciarum aut Ordinis utatur, et cum illis litteras magistri aut provinciarum confingat, omni voce activâ et passivâ sit perpetuo privatus, nec illi ad honores ulterius litterae faveant, quas temerarie praesumpsit. Si quis denique usurariam artem seu mercaturam vel negotiationem aliquando instituerit, praeter excommunicationem, suspensionem et alias poenas a iure inflictas, graviorem culpam cum poenis eiusdem incurrere declaramus, et aliis insuper ad arbitrium praelati pro criminis qualitate subiicimus.

I. Ante omnia, gravissima culpa est CABUT V. incorrigibilitas illius qui nec culpas ve-culpa. retur admittere, nec poenas recusat ferre, vel ex earum saepius repetita inflictione prudenti iudicio cognoscitur non proficere. Item gravissima culpa est, si quis manus in praelatum iniecerit; si quis diabolicà temeritate feminas ad malum et turpem finem in clausuram induxerit, vel ibi cum aliquâ turpiter egisse auxiliove fuisse deprehensus fuerit; si quis secreta et consilia, quae in capitulis versantur, saecularibus aut aliis quibuscumque detexerit, unde damnum seu infamia aut Ordinis divisio proveniat;

- 1 Edit. Main. legit proditorum (R. T.).
- 2 Forsan temerare (R. T.).

si quis collector eleemosynarum redemptionis, indulgentias Romanorum Pontificum ab Ordine non obtenta populis praedicare praesumpserit.

II. Frater autem qui scelera praedicta commiserit, vel alia quaecumque a praelatis, quando fuerit opus, sub hoc genere costituta, detrudatur in carcerem tempore sex mensium ferreis vinculis morandus, vel diutius, iuxta meritum criminis et praelatorum prudentiam; unde omnibus quartis et sextis feriis sub eisdem vinculis extractus ad conventuale prandium ducatur, ut coram fratribus in medio refectorii ieiunet in pane et aquâ, et dignam flagellationem suscipiat; si fuerit clericus totum illius caput ad instar laici tondeatur, et sic maneat toto tempore quo poeniteat; si vero fuerit presbyter, et ratione aliqua poena vinculorum et carceris ex parte ipsi dimittatur, sit tamen a celebratione et sacrorum ordinum exercitio suspensus omni tempore pro suo luendo crimine in hac nostrâ constitutione praefixo; excarceratus autem, cuiuslibet ille conditionis extiterit, per duos menses caputio et scapulario intra monasterium exutus incedat. Clericis vero et laicis addimus ut praefatis duobus mensibus sint in conventu novissimi.

m. Sed quia in his etiam, sicut in gravioribus, ultra relata crimina, sunt alia sceleratioria, quae ex sui magnitudine graviores poenas a jure taxatas habent, vel paesatis exigunt ab Ordine severiores, hac de causa decernimus gravissimam esse culpam si quis bullas seu instrumenta Pontificum confingere attentaverit, aut illis confectis usus fuerit; si quis etiam falsam pecuniam excusserit vel in usum populi iniquâ fraude disperserit; et, ut plura id genus scelera uno verbo amplectamur, culpam gravis-

1 Vel obtentas vel non obtentà licentià (R.T.).

simam ducimus omne illud crimen, quod apud saeculum poenam capitis promeretur, necnon illud quod iure communi aut nostrarum constitutionum triremibus dignum sit.

IV. Illis igitur, qui talia perpetraverint, debite prius et rite convictis, et ante omnia praefatis macerationibus iam correptis, poenam ipsarum triremium assignamus pro tempore a praelatis decernendo iuxta gradum et qualitatem criminis, quam magister aut provincialis cum duobus definitoribus aut praelatis indicialiter inferat, non guidem per expulsionem ab Ordine, sed per habitus expoliationem. Sic autem damnatus, elapso iam tempore poenitentiae, tenetur ad Ordinem regredi et suis praelatis praesentari, quem et isti similiter tenentur suscipere et conventualitatem assignare, ut inter fratres habitu communi indutus communi consortio perfruatur. Volumus tamen ut inter ipsos sit insuper antiquitate posterior et perpetuâ infamiae irregularitate obstrictus, quam ex suo delicto vel poenâ contraxerit, et ita quidem irremissibiliter, ut sola auctoritate apostolicâ valeat relaxari.

v. Qui autem ita damnandus sit ad triremes, si ante definitivam sententiam earum iam expleverit incarcerationem et alias poenas culpis gravissimis superius designatas, nihilominus in carcere defineatur, donec illa fuerit lata a praelato eâdem formâ ut superius.

1. Declaratis huiusmodi, et aliis sequentibus specialiter providere decrevimus apostatae et fout specialem immanitatem criminum ostendamus et quam severe vindicari debeant, cum essentialem professionem et totam eius substantiam prostituant. Quicumque igitur suae vocationis oblitus in apostasiam inciderit, aut habitum temere dimiserit, vel, eo etiam retento, ab Ordine fugam arripuerit, ipso facto

sciat se esse excommunicatum, in quam ex nunc ipsum declaramus incursum.

II. Praeter has, insuper poenas gravissimae culpae superius illatas ipsis superaddimus, cum distinctione tamen exequendas iuxta diversitatem criminum et circumstantias eorum. Ceterum, qui temere habitum dimiserit¹, praeter omnia praedicta, sit etiam in conventu novissimus, et propriam antiquitatem non obtineat donec per magistrum Ordinis aut provincialem cum eo fuerit dispensatum, modo dispensatio non fiat nisi duobus post annis a regressu ad Ordinem; et detracto inviolabiliter toto tempore apostasiae quo profugus et alienus ab Ordine permanserit.

III. Quod si secundo apostataverit, vel aufugerit, dicta poena duplicetur; et pariter idipsum fiat singulis vicibus quibus talia commiserit. Si vero in se reversus ad religionem sua sponte redierit, et humiliter ad pedes praelatorum veniam exoraverit, illum tamquam prodigum ad domum patris revertentem benigne suscipiant, et mitius cum illo se gerant, nec cum omni acerbitate praedictis poenis subiiciant, sed eas, iuxta humilitatem, lacrymas, poenitudinem, et labis etiam magnitudinem, temperent.

IV. Ut ergo huic Ordinis malo et ipsis eius desertoribus<sup>2</sup> praelatis, ut apostatas et fogitivos nostri Ordinis, si quos noverint evagari, diligenter inquirant, et persequantur per se et per fratres sibi subditos, et ubique captos ad Ordinem reducant. Quem autem praelatus comprehenderit, vinctum in carcere sui conventus detineat, aut in alium intra Ordinem tutius servandum transferri faciat, et interea certiorem de illo provincialem reddat, ut conventum ipsi designet,

ubi, iuxta decreta Urbani VIII, poenitentiam facere, et poenas solvere debeat.

v. Cum autem apostata ex aliena provincià fuerit, id generali magistro et provinciali, cuius ille sit subditus, denuntiet, ut ad eumdem poenitentiae finem de assignatione conventus et illius in eum conductione provideant. Si vero praelati apostatas et fugitivos susceperint, vel eos, ut praedicitur, sibi notos exactà sollicitudine non requirant, gravissimas se noverint poenas ipso facto incurrere, auctoritate SS. Urbani VIII a sacrà Congregatione Concilii Tridentini severissime latas, tam privationis officiorum actualium, quam vocis activae et passivae, ac perpetuae inhabilitatis ad illa, et cum reservatione ad Sanctissimum.

vi. Si quis insuper cum femină fugam ceperit, aut secum bona Ordinis direpta vel expilata detulerit, puniatur sicut ille qui bis Ordinis desertor extiterit.

vii. Qui vero septa monasterii frangens, et ab illo in effectu recedens, veram apostasiam vel fugam inceperit, et paulo post revertatur, licet brevitas temporis nec veram tollit apostasiam aut fugam, vel excommunicationis incursum, atque adeo absolvendum esse ab illà censeamus; nolumus tamen ut ita graviter puniatur ac ceteri, nec poenis gravissimae culpae subiaceat, sed tantum gravioris, quas adhuc attemperare poterit praelatus iuxta temporis morulam, et revertentis humilitatem et lacrymas.

VIII. Ne ergo haec et alia crimina, ob processus defectum vel praelati silentium, impunita maneant, omnibus praelatis, etiam magistro generali, districte praecipimus, ut contra huiusmodi criminosos, ac etiam proprietarios, incorrigibiles et quoscumque alios graviorem et gravissimam culpam committentes, processus et causas diligentissime in-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit dimiserint (R. T.).

<sup>2</sup> Aliqua desunt, ex. g. provideatur, committimus (R. T.).

struant et perficiant usque ad definitivam sententiam, iuxta formam regularibus praescriptam; finites autem, custodiri et servari provideant in archivio communi cuiuslibet provinciae usque ad obitum delinquentis. Quod non tantum eo fine instituimus ut praedicta crimina rite et recte secundum iura puniantur de facto, sed etiam ut post eorum punitionem, si castigatus nova crimina adiiciat, vel in iam correcta relabatur, constare posset de illius incorrigibilitate, si ulterius procedendum sit ad expulsionem, vel an gravius plectendus ex occasione relapsûs; post obitum vero delinquentis omnes dicti processus comburantur.

- ix. Quocirca volumus, ut nec provincialis, nec magister Ordinis tales criminosos possint a delicto absolvere, eorumve processus et causas suspendere, sed illas ad definitivam usque sententiam ducere et duci facere rite et debite concludendas ad praefatos fines, processuumque custodiam. Quod si generalis vel provincialis huic ordinationi non pareant, in proxime sequenti capitulo corrigantur.
- x. Qui iuxta regularium formam iuridice fuerint convicti de triplici apostasià, vel fugà, cum iam in primà et secundà processerit debita correctio, confestim pro tertià fugà vel apostasià triremium sententiam subcant per tres annos.
- xI. Fratribus autem praecipimus ut cum apostatis et fugitivis, dum in domibus nostris poenitent, nullam familiaritatem instituant.
- xII. Tandem qui semel apostataverit, de cetero ad nullum officium vel administrationem temporalem aut spiritualem admittatur, nisi per provincialem aut magistrum post quatuor annos a regressu ad Ordinem cum eo fuerit dispensatum.

- I. Ut proprietatis iniquitas, quae est CAPUT VII. omnium malorum radix et origo, ex fra-proprietatis. trum cordibus deleatur, et haec evangelicà dilectione paupertatis incaleant, commendatoribus universis, sub poenà privationis officii per sex menses, statuimus, ut, die iam superius in hac nostrà constitutione praesixo ad inventarium de concessis ad usum praelato resignandum, congregato capitulo, fratres suos de perfectà rerum temporalium abdicatione ferventer admoneant, illisque pariter infligant vel denuntient excommunicationis sententiam iure huius nostrae constitutionis illatam, aliasque de iure poenas adversus hanc execrabilem proprietatis malitiam et cordis cupiditatem incussas, quam eisdem et esse sacrilegium et veram furti foeditatem includere prudenter exponant.
- II. Si quis autem de proprietate convictus fuerit, praeter gravioris culpae pocnas et excommunicationis maioris sententiam illius¹ superius impositas iuxta decreta Concilii Tridentini, eum per biennium voce activà et passivà privatum declaramus: pecunias vero aut alia quaecumque bona illius, qui de proprietatis crimine convictus fuerit, commendator apprehendat, statimque moneat magistrum et provincialem, ut de illis prudenter et cum aequitate provideant, attento iure domus vel cuiuscumque alterius, ad quem ex aequo pertineant.
- III. Frater insuper qui per se vel alium mercaturam aut usuram instituit, seu etiam ille qui bona et res conventus aut Ordinis furtive et quomodolibet iniuste alienaverit, tamquam vere proprietarium praesenti constitutione declaramus, et poenis eiusdem criminis subilicimus.
- iv. Qui autem proprietarius (quod Deus arceat) e vitâ decesserit, tamquam Iudae
  - 1 Vel illis vel illi legendum (R. T.).

socius sepultură ecclesiastică privatus, in | tus, se noverit incursurum in excomcampo sepeliatur.

CAPUT VIII. stratoriis.

- 1. Cum naturae humanae conditio Do appellation nibus et recu- prona et facilis sit ad malum, et plures sui status et professionis immemores litigia et discordias occasione appellandi anxie perquirant, ut sub querimoniarum, supplicationum et appellationum velamento evagandi ansam arripiant, et sub sanctitatis praetextu bona Ordinis in detestabiles usus consumant in nostrae religionis iacturam et divinae maiestatis offensam, praesenti constitutione in virtute Spiritus Sancti et sub excommunicationis sententia praecipimus, ne quis capitulo, vel extra in aliquo loco, quacumque dignitate in Ordine, statu vel conditione sit praeditus, audeat ab statutis, ordinationibus, correctionibus vel obedientia magistri generalis, provincialis, definitorii, aut cuiuscumque praelati alium iudicem (salvâ semper auctoritate apostolica) appellare, vel per viam appellationis aut cuiusvis querimoniae eorum iudicio non acquiescere.
  - II. Transgressor vero huius dispositionis ut poenam gravioris culpae absque spe relaxationis incurrat constituimus, quam si forte sustinere renuerit, ex nunc pro tunc ipso facto excommunicamus, rursus etiam illum in carcerem includi praecipimus, inhabilemque ad omnem administrationem spiritualem vel temporalem manere in perpetuum. Qua de poenâ solus per se magister vel provincialis cum definitorio, et praeviâ correctione, ac validis poenitentià gemitibus, dispensare possit.
  - III. Quod si in eam vesaniam audaciamque devenerit, ut ad profana saeculi tribunalia confugiat, et ad illa, quovis praetextu aut quaesito colore, causas Ordinis et earum appellationes deferat, quicumque ille fuerit, et quavis conditione, dignitate vel gradu insigni-

- municationis sententiam a sanctissimo Clemente VIII in huiusmodi audaces severissime latam, solique Romano Pontifici citra mortis articulum reservatam, necnon in privationem perpetuam utriusque vocis, officiorum et dignitatum, ac etiam inhabilitatem ad illa, ipso facto et absque declaratione aliquà: quas poenas non dissimiliter participant omnes illi qui directe aut indirecte favent et consulunt praesato recursui.
- iv. Similiter etiam praecipimus ut nemo ex nostris fratribus in suis causis iudicialibus praelatos Ordinis legitimos et ordinarios recusare valeat, nisi iusta adsit et gravissima ratio, quam recusator probare teneatur, nec illa valorem habeat priusquam esse rationabilem censeatur per duos patres, ab eo videlicet eligendos qui praelati recusati superior fuerit immediatus. Probatio autem a recusante fiat intra terminum a praedictis patribus sibi designatum. Interea vero, dum intra illum de iustâ recusatione agitur, praelati recusati causas, quae apud illos versantur, omnino suspendant. Si autem recusator in probatione defecerit, voce activâ et passivâ maneat per decennium privatus, et biennio sub poenâ reclusionis et gravioris culpae de sua levitate et temeritate poeniteat.
- 1. Cum in electionibus ad officia et collationibus dignitatum Ordinis sum-tibus favores et mopere cavere debeamus ne haec ea-catorias pro cadem per favores extraneos aut poten-bus. tum deprecationes et litteras extorqueantur a fratribus, unde vel Ordo eiusque regimen obturbetur, seu deprimatur aequitas, vel praelati in arcto posití pendeant, a favoribus autem amoventes deprecantium in se vel Ordinis indignationem concitent; idcirco sub formalis obedientiae praecepto statuimus et ordinamus, ut nemo ex nostri Ordinis fra-

litteras depre-

tribus ab aliqua persona extra illum, quacumque dignitate, gradu, vel eminentià praecellat, neque a communitate aliquà populi, vel urbe, seu quolibet alio senatu, congregatione vel coetu, per se, vel alium, aut alios, preces vel litteras deprecatorias, comminatorias, monitorias, commendatorias, aut quascumque alias, ad magistrum generalem, provincialem, capitulum, vel eius definitores, seu etiam ad Ordinem quovis modo directas, pro dignitate aliquâ, officio, aut alio quocumque honore obtinendo, quomodolibet impetret, vel impetrare contendat.

II. Si quis autem aliquid de praedictis, tam in genere quam in specie, hac vià procuraverit, vel etiam obtinuerit, necnon qui dictis favoribus aut litteris impetrandis auxilium dederit, aut eorum quoquo modo impetrationem participaverit, ac etiam qui illis oblatis et minime conquisitis usus fuerit, praeter poenam gravioris culpae, privatus maneat voce activâ et passivâ, ac omnibus honoribus, gradibus et officiis obtentis, et cum perpetuâ inhabilitate ad illa, quas poenas ipso facto incurrendas declaramus; universis vero praelatis praecipimus, ne illas unquam aliquà ratione modificent, nec praefatis litteris aut favoribus quomodolibet acquiescant.

III. Quod si frater aliquis extra praedicta pro quavis alià gratià, ut conventualitate, studio, impunitate culpae, aut similibus, praefatos favores applicaverit, unde praelatorum regimen et regularis vitae semita disturbetur, gravioris culpae poenis sine relaxatione etiam a magistro subiaceat.

1. Qualiter huiusmodi scelerati probari poenis incorri- et agnosci debeant, satis iure communi, et praecipue decretis sacrae Congregationis Concilii auctoritate SS. Urbani VIII editis, luculenter instruimur, ut non so-

gibilium.

lum de illis disciplinis regularibus rite et canonice vindictam sumat, sed etiam ut vel ad eos tempus iusto iudicio a communi societate separatos, quo poeniteant, vel a se perpetuo repellat, ut gregem Domini non inficiant.

11. Cum ergo aliquis ex suae proterviae et indurationis merito sit repellendus ab Ordine, id minime fiat, nisi vere iuvta iuris communis dispositionem censeatur incorrigibilis, et penes dicta decreta sacrae Congregationis Concilii per unum annum in ieiunio et poenitentià in carcere probetur. Quo elapso, si non melioris frugis evaserit, quin potius in eadem aut nova et similia scelera dilabatur, tunc quasi putre membrum a religionis corpore praecidatur, ne in illud morbus accrescat; fiat tamen iudicio solius magistri Ordinis de consensu et assensu sex patrum de gravioribus religionis, quos, iuxta concessionem Alexandri VII, fore decernimus in singulis provinciis totius Ordinis quatuor definitores provinciales et duos definitores generales, vel, istorum defectu, duos electores generales eiusdem provinciae, ita videlicet ut in quacumque provincià generalis extiterit, in ipsà cum praedictis patribus et definitoribus seu electoribus illius de quocumque fratre Ordinis possit ferre sententiam.

III. Probatio autem de his omnibus sic rite et canonice fiat : si quis enim in causis inferius designandis deliquerit, conficiendus est legitime processus ad formam regularibus constitutam et per sententiam puniendus; quod si secundo in idem, vel aliud simile, aut gravius delictum inciderit, facto denuo processu, per novam sententiam corripiatur et pariter moneatur, ut ab huiusmodi criminibus resipiscat, sub poenis incorrigibili debitis; si tertio tandem deliquerit in praedictis, instructo iterum alio

processu, et sententià latà, ad poenas incorrigibili designatas condemnabitur, et potissime ad carcerem per unum annum.

IV. Ut ergo scelera pateant, de quorum repetito lapsu, et tandem de incorrigibilitate reus convinci debeat, denuoque repelli, sequentia maxime designamus<sup>1</sup>, videlicet apostasiam vel fugam, expilationem vel dissipationem bonorum redemptionis et Ordinis, frequentes cum aliis fratribus contentiones et rixas cum gravi percussione violentă, et praecipue si haec eadem conspiratio insuper vel seditio in praelatos exerceantur, partialitates et divisiones in conventibus quasi more castrorum agere vel fovere, clausurae violationem, carnis lapsum cum quolibet complice patratum, falsam accusationem seu testimonium falsum litterarum apostolicarum, vel etiam superiorum Ordinis confictionem, rapinam et furtum, ebrietatem, ingressum ad monasterium monialium, veneficium, vel alia id genus flagitia et enormia scelera saepius iterata, et correctionibus non emendata.

v. Statim igitur ac pro istis rite et debite fuerit frater expulsus, debet magister Ordinis sententiam in eum latam notam facere dioecesano loci, et eum pariter habitu clericali indutum illius iuri et obedientiae subiicere, ipsum autem expulsum de sequentibus admonebit: primum, per expulsionem non relaxari illius vota Ordini nostro essentialia et ab ipso in professione emissa, sed suspendi dumtaxat, in his videlicet quae status expulsorum non patitur; in illis vero quae non repugnant, adstringi omnino ad eorum observantiam: secundum, si fuerit sacris initiatus, manere suspensum ab omni ordinum exercitio,

1 Pessime edit. Main. legit sententia . . . designatus pro sequentia . . . designamus (R. T.).

obligari tamen ad recitationem officii: et tertium, teneri in conscientia se se corrigere et convertere in bonam frugem, ut dignus fiat qui ad misericordiam et Ordinis consortium denuo suscipiatur.

vi. Ipsis tamen praelatis in Christi visceribus suademus, ut antequam gravissimum et extremum expulsionis remedium experiantur, memores sint paternae charitatis et mansuetudinis, quam ex officio et Christi imitatione profitentur, nihilque intentatum relinquant, quo animas fratrum sibi creditas lucrari et a profundo malorum eripere omni studio et dilectione contendant, ne, si ob hanc negligentiam in vitiorum barathrum decidant et aliquando pereant, ex illorum manu Dominus istorum sanguinem exigat.

VII. Ut autem litibus caveamus, quas ex huiusmodi expulsionibus oriri forte contigerit, praesenti constitutione sancimus, ut litteris sive expulsionis sententiae ista clausula inseratur: « Omnia nihilominus iura, actiones et successiones, tam ex iure communi, quam ex privilegiis seu statutis Ordinis, occasione suae professionis ipsi Ordini in genere aut alicui provinciae, congregationi, seu conventui ipsius in specie qualitercumque pertinentia, eisdem reservamus, et in nullo penitus derogamus ».

I. Cum absolvendus fuerit apostata, Caput XI. De absolutiovel alius quicumque excommunicatus, ne apostatae, vel cuiusibet ab huius censurae vinculo, se humiliter, excommunicati. flexis genibus, praelato submittat, vel ei cui vicem delegaverit, habeatque nudum dorsum, et scapularium super caput et facie; praelatus vero, aut absolvens, teneat virgas, seu aliud flagelli genus in manu, quo illum verberare debet; et dum ipse cum conventu psalmum Miscrere mei alternis versibus recitat, ad finem cuiusque versus nudam scapulam verberet; in conclusione vero psalmi

dicatur Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster, etc.

- y. Et ne nos inducas in tentationem,
- B. Sed libera nos a malo.
- y. Salvum fac servum tuum, Domine,
- n. Deus meus, sperantem in te.
- y'. Domine, exaudi orationem meam,
- r. Et clamor meus ad te veniat.
- y. Dominus vobiscum.
- B. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Praesta, quaesumus, Domine, huic famulo tuo dignum poenitentiae fructum, et Ecclesiae tuae sanctae, a cuius integritate deviavit, restitue, ut peccatorum remissorum veniam consequendo reddatur innoxius.

Deus cui proprium est misereri semper et parcere, suscipe deprecationem nostram, ut, quem delictorum et excommunicationis catena constringit, miseratio tuae pietatis absolvat. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Post orationes autem huiusmodi recipiat iuramentum a praedicto fratre, quod crit obediens praeceptis Ecclesiae et Ordinis ciusque superioribus universis. Deinde dicat, Confitetr Deo, etc. Absolvens autem adiiciat:

Misereatur tui, etc. Indulgentiam, etc. Et ego, auctoritate Dei Patris Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, et auctoritate qua fungor, absolvo te ab omni vinculo excommunicationis, quo teneris propter apostasiam, vel violentam manuum iniectionem, vel propter contumaciam (semper exprimendo causam), et ab omnibus transgressionibus, excessibus scu omissionibus regulae et constitutionum nostrarum, quantum ego possum; et quod non possum, suppleat et perficiat omnipotens Sacerdos et Summus Pontifex lesus Christus; et restituo te societati fratrum nostrorum, et communicai et unitati fidelium Christi, et dispenso tecum in omni irregularitate quam incurristi. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

Et postea iniungat praelatus poenitentiam, ut sibi visum fuerit. Quod si excommunicatio non sit ob delictum

publicum, omnia praedicta fiant omnino secrete.

- I. Cum poena carceris sit frequens CAPUT XII.

  De incarcein constitutionibus nostris, et quanto ea ratione crimisit severior, tanto maiori studio charitatis indigeat, propterea fratribus declaramus eam non esse ita de se infligendam, ut excludat miserationis et lenitatis officium.
- II. Ab hoc ergo in qualibet provinciâ communibus expensis per eius provincialem a conventibus erigendis constituantur carceres, cum omni genere vinculorum, in quibus scelerati fratres detineantur vincti et compediti, aut tantum inclusi, iuxta meritum criminis. Qualitas autem loci plus ad securitatem quam immanitatem accedat. Sit etiam sufficienti lumine conspicuus, et¹ diuturno tempore incarceratus recitare valeat divinum officium et libros spirituales legere, quorum usu et consuetudine salubriter et fructuose tempus insumat. Quapropter praelatis iniungimus, ut semper incarcerato, si horis canonicis fuerit adstrictus, Breviarium apponi faciant, cum aliquibus de praedictis libris spiritualibus aut sanctorum vitas continentibus, et illum moneant ut in his legendis versetur, et divini officii pensum non desinat.

ad minus in hebdomadà illum adeant et visitent, ac omni qua potuerint consolatione permulceant, mentem eius erigant ad poenitentiae fructum, ac labores ac poenas inflictas toleranter, gratis et fructuose ferendas: quod si per se exequi non valeant, fratrem aliquem ex gravioribus adhibeant, qui sit potens charitate, consilio, et loco sui praedictas visitationes impleat.

iv. In necessariis ad vitam sit etiam diligens praelatus, ut nihil deficiat, ne-

1 Aptius lege ut (R. T.).

que potus aut cibi patiatur inopiam neque in his aut aliis nimis aerumnose tractetur; lectulus sit ei stratus, non maiori cura quam suae congruit poenitentiae vel crimini, sed ut miserationem decet et exigit fraterna dilectio.

v. Praecipue vero eidem praelato subiungimus, ut, debito intentus charitatis officio, statutis temporibus poenitentiae sacramentum ab incarcerato suscipiondum curet. Quoad missam vero audiendam diebus festis similiter ordinamus, ut, ubi secure et tuto id valeat impleri, aut decenter in ipso carcere fieri, hunc illi fructum nulla ratione prohibeat.

CAPUT XIII. De modificatione

1. Quamvis equidem multa sint, quae poena-in superioribus culpis, excessibus seu criminibus, aut aliis etiam in hac nostrà constitutione dispersis, observare canonice iubeat sublimis auctoritas Ordinis, quaeque statuta districtius exequenda praecipiant: tamen, quia defectus praesentium temporum et languentem humanae conditionis statum consideramus, quibus non solum mentes, sed etiam corpora deficiunt, fragilitate humanà et fomite praevalentibus; eapropter, Salvatoris nostri exemplo inhaerentes, qui semper misericorditer agit et figmento nostro compatitur, praesenti constitutione ordinamus, ut ad poenas, contra praedictas culpas et crimina expressas, tam declarandas et exequendas, quam modificandas, mitigandas, commutandas et relaxandas, potestatem habeat magister in toto Ordine, provincialis in suâ provinciâ, et commendator in commendà, quibus ex iure nostrarum constitutionum conceditur haec facultas, ubicumque ab ipsis vel a iure restricta non fuerit.

> II. Hanc autem sic intelligimus, ut, ubi poena minime relaxanda, vel sine spe relaxationis, aut aliis verbis similibus denunciatur, potestas magistri aut exemplo plus scandalo noceant, quam

definitoris generalis et provincialis excludenda non veniat, nisi prohibeatur expresse, cum tantum per illa inferiorum praelatorum potestatem restringere censeamus. Ipsos tamen, quibus haec insit dispensandi vel relaxandi facultas, monemus in Domino, ut nunquam facile et pro solo libito, sed rationabiliter et iustâ semper ex causâ dispensent aut modificent, et impletà prius maiori parte poenitentiae ipsi delinquenti assignatae, signisque doloris et manifestae correctionis praecedentibus.

III. Quoniam autem, etsi culpas omnes aequâ lance studeamus appendere, et eas poenis aequalibus vindicare, nunquam tamen unius esse ponderis invenimus, nec, ctiamsi pares sint, parem poenam exigunt, ob discrimina personarum, quas iustitia distributiva respicere oportet; ideo praelatorum discretioni subiungimus, ut, si in praedictis quatuor generibus culparum, aliisve specialibus criminibus, reatus fiat gravior aut levior, ratione circumstantiae quae malitiam eius nimis augeat vel minuat, hanc semper tamquam primam inter rationabiles causas praeseferant, ut vel poenam legis in suo rigore exequantur, vel augeant aliquando, aut etiam modificatione vel relaxatione demulceant.

IV. Si vero differentia sit in personis. tanto rationabilius poterit commutari poena, quanto reus insignior et excellentior extiterit: non solum quia in istis levis poena eo redditur gravior, quo fuerit conditio nobilior, etiam ex hac parte maior et minor in ipsâ poenae diversitate coaequantur; sed etiam quia regularibus expedit, ut vel haec Ordinis fulcra non vilibus omnino poenis de honestate corruant, vel ut eorum flagitia non prodantur ex toto, sed, quantum liceat, abscondantur a parvulis, ne suo exactae castigationis strepitu proficiant. Talibus ergo, cum deliquerint, poenam de honestate in alias corum praecellentiae consonas commutari consulimus.

# DISTINCTIO SEXTA.

De exercitio et professione litterarum.

Supra montem Christum iam mole religionis erectà, litterarum lucernam accendimus, quam ex instituti debito amplecti compellimur, non solum quia cum reliquis proximorum saluti et instituendis populis mancipemur, verum etiam quod, ob speciale professionis vinculum, cum paganis et gentilibus, fideique desertoribus, et in eâ saepe nutantibus frequentissime versamur, inter quos oportet fratres nostros iuxta Apostolum amplecti eum, qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem, ut potentes sint exhortari in doctrinâ sanâ, et eos qui contradicunt arguere, necnon et illis rationem reddere cum de rebus fidei saepenumero postulantur.

CAPUT I.

- 1. Ut ergo iuxta praemissa nostri Or-De studiis eo-rumque profes- dinis professionem impleamus, et nulla suribus in com-sit in eo domus, ubi aliqua pia litterarum disciplina non vigeat; praesenti constitutione decernimus ut in singulis provinciarum capitulis designentur a definitorio omnia studiorum genera, quae singulis domibus secundum earum possibilitatem expediant, itaut in magnis et praecipuis constituantur doctrinae scholasticae, expositivae, et moralis theologiae aut philosophiae, prout opportune conveniat; in paucis autem collationes ad minus et conferentiae theologiae moralis et expositivae inviolabiliter habeantur.
  - II. Praecipue vero in qualibet provincià unam saltem domum praefixam esse statuimus, quae sit, et gaudeat iuribus collegii pro studiis dumtaxat sacrae theologiae, ubi sub uno rectore et studiorum regente lectores et fratres

studentes, expeditius quam alibi, sanctae disciplinae dent operam, et uberiorem capiant ex eâ proventum.

- III. In praedictis domibus et collegiis pro sacrà theologià designatis constituantur duo lectores matutini, et tertius vespertinus, cum uno magistro studentium; quartus autem non addatur nisi forsan pro legendis artibus, ubi haec studia liceat quoque constitui. Quibus superaddimus unum fratrem regentem, qui curam studiorum sustineat, eaque moderetur, quemadmodum stabilitur inferius.
- IV. În nullă domo studia praedicta tam artium quam theologiae permittimus, nisi sufficiens auditorum numerus suppetat, quem in utroque ad minus senarium ex fratribus Ordinis postulamus.
- v. Provincialis<sup>4</sup>, ad quem attinet praedictos fratres ad artes seu theologiam addiscendas eligere, vel etiam magister, si id aliquando ex causâ legitimâ sibi assumpserit, nullo modo eos ad studia praefata deputet, nisi prius per testimonium ab examinatoribus conventus exhibitum sibi maniseste de illorum sufficientià et capacitate liqueat; quos enim in grammatică non sufficienter informatos invenerit, nullo modo ad artes audiendas mittat, nec similiter, quos in artibus non satis instructos deprehenderit, auditores theologiae constituat; sed illos eo transferat, ubi sufficientes reddantur huiusmodi facultatibus, a quibus eos omnino reiiciat, donec ad illas respective probentur idonei.
- vi. Ut autem disciplina in praefatis auditoribus nullà distractione frigescat, commendatoribus statuimus, ut nulli eorum in diebus lectionis licentiam a domo egrediendi concedant, etiam cum suis lectoribus, nisi ad conclusiones pu-
  - 1 Edit. Main. legit Provinciali (R. T.).

blicas: nec similiter praedictis diebus ad communes recreationes eos procedere permittant', nec ipsis lectionem quacumque ratione prohibeant.

vII. Insuper constituimus, ut nullus frater mittatur ad collegium pro audiendâ theologiâ, nisi per unum annum in alià domo auditor illius extiterit. Cum autem eligendus sit, fiat semper praevio examine et oppositione publicà coram praelato superiori, exponendo scilicet per dimidiam horam quaestionem vel materiam aliquam de artibus sibi ante vigintiquatuor horas, et non amplius, sortitam, et ulterius per dimidiam respondendo argumentis in illam obiectis a suis oppositoribus, vel, eorum defectu, ab his quos praelatus superior designaverit; qui illum, si approbatus manserit, poterit ad collegium mittere.

vIII. Praefato denique praelato constituimus, ut, nullà ratione vel causà, novitiorum aliquem ad studium artium vel theologiae suscipiat, nisi iam unum annum in novitiatu expleverit, ut superius dist. Iv cap. III sancivimus.

CAPIT IJ. De studiorum

I. Cum studiorum pondus, et eorum recta ratio, ab uno directore, et eo quidem sollicito, pendere debeat, et praecipuâ curâ moderari, ut litterarius ager sub eo cultore floreat: eapropter, considerantes frequentissime commendatores sui conventus regimine nimis implicatos ac distinctos<sup>2</sup>, nec, quantum expedit, curis pariter studiorum intendere posse; praesenti constitutione statuimus, ut in singulis collegiis ac domibus ad disciplinas sacrae theologiae designatis, et non alibi, unus frater speciatim eligatur a definitorio capituli provincialis cuiusque provinciae, qui, nomine regentis, in praemissis domibus et collegiis sit omnibus studiis tam theologiae quam

- 1 Edit. Main. legit permittat (R. T.).
- 2 Forsan distractos vel distentos (R. T.).

40

artium praepositus, cuius officium uno solo triennio concludatur, a capitulo scilicet in capitulum; quod si extra capitulum vacare contigerit, eius electio ad provincialem eiusdem provinciae pertineat.

II. Et quoniam huiusmodi officium in debità auctoritate constituere intendimus, ad eius electionem virum semper praestanti ingenio ex graduatis exigimus, qui sit magister vel praesentatus in litteris florens et assiduus, ac de illarum fruge zelator, necnon et ab aliis curis et occupationibus expeditus: si autem inter praedictos non facile suppetat, eligatur de lectoribus iubilatis; alioquin fiat regens collegii aut domus studiorum antiquissimus in lecturâ lector inter omnes eiusdem collegii vel domus.

III. Munus regentis debet esse praecipue, studiis sibi commissis invigilare, eague omni sollicitudine promovere, itaut, quaecumque illis noceant, prudenter avertat, quae vero profutura sint, ad meliorem frugem pro viribus curare non desinat. Debet etiam prae oculis habere quae scripta sunt in constitutionibus nostris, et ea quae in dies emanaverint a capitulis generalibus, et a provincialibus, et a magistro generali, a provinciali, a visitatoribus, ad rectam studiorum rationem, et dare operam ut ea diligenter serventur.

IV. Ad eius insuper sollicitudinem accedit, quod lectores quicumque suo muneri officiose intendant, quod lectionibus dictandis sint horis sibi competentibus assidui, quod conferentiis quotidianis et conclusionibus, tam mensalibus quam hebdomadalibus, quotiescumque in nostris domibus exerceantur, assideant, et ad alias extra Ordinem confluant, eisque debitam vicissitudinem reddant; illos autem, quos in his aliisve negligentes

1 Videtur legendum deferant (R. T.).

offenderit, poterit ad lectiones, conferentias et conclusiones vocare, et simul admonere prudenter ut munera sua in omnibus legitime compleant; quod si non acquieverint monitioni, rem commendatori deferat, aut etiam superioribus praelatis, prout magis expedire iudicaverit.

v. De cetero autem regentibus facultatem impertimur, ut studentium omnium in litterarum usu et evecutione defectus corripere et obiurgare valeant, ac ipsis etiam poenitentias vel abstinentias aliquas infligere, quas tamen, si in refectorio fieri oporteat, praelato notas faciat, cui sane consulimus ut semper regentis partibus faveat, quo magis eius magisterium auctoritate fulciat. Quod si venia danda sit delinquenti, eam consulto regente largiatur.

vi. Cum habendae sint conclusiones publicae quae typis mandari debeant, nullus lector id audeat exequi, nisi prius eas regenti subiiciat, ut recenseat, approbet et subscribat, in quibus si novitates a divi Thomae doctrina et sensu devias invenerit, omnino prohibeat et deleat, nec ratione aliqua, sub poena privationis a munere, defendi permittat.

vii. Conferentiis, seu collationibus, theologiae vel artium, singulis diebus non feriatis inviolabiliter assistat, in ipsis et conclusionibus publicis argumenta distribuat, eaque, si necesse fuerit, resolvat, et ipso loquente omnes sileant. Ad lectionem in conferentiis dicendam fratrem studentem eligat, servatà tamen in his omnibus auctoritate praelati, cui praesenti semper aequum ducimus haec munia cum omni comitate deferri, et eo solum annuente regentem suscipere et exequi.

viii. Si commendator in disciplina litterarum promovenda fuerit negligens, et earum fructum quovis modo impediat,

id regens protinus provinciali aut visitatori aperiat, vel etiam deferat ad provinciale capitulum, ut damno adhibeant medelam.

ix. Ulterius ad regentem pertinet ut determinatas horas auditoribus, tam vere quam hyeme, iuxta provinciarum consuetudinem, ad studendum praefigat, et pro antelucanis unus sit ex illis excubitor, qui reliquos a somno excitet, et ipsis omnibusque lectoribus lumen accendat, prout fuerit in domibus consuetum. Ad hoc autem diligenter studeat, ut illis tribuatur oleum, et reliqua necessaria pro studio, ut atramentum, pennae, papyrus, et alia similia, de quibus sic illis praelatus large provideat, ut nunquam studia ex praemissorum penurià tepescant. Similiter curae habeat regens bonam aulae dispositionem, itaut fenestrae ad pluviam propulsandam sint bene munitae, nec vento facile pateant.

x. Recreationes autem, quando sint studentibus indulgendae, fiant semper opportuno tempore, et de licentià praelati, quam solus ab eo postulabit regens. Quocirca declaramus, quod, licet omnis res litteraria, eiusque acta ordinare, ad regentem pertineat; ceterum in praecipuis, et iis quae possunt concurrere cum aliis conventualibus actis, aut eorum opportuna tempora invertere, semper praelatus consulendus est a regente, ut inter ipsos res litterariae cum aliis conventus oneribus temperentur, et ita pro singulis eligatur tempus, ut se invicem non impediant, aut importune fiant. In absentià regentis antiquior primusque lector munus eius suscipiat; ubi vero lectura tantum artium sit constituta, curam et regimen studiorum lectori subiungimus.

xi. Regens denique, si non fuerit magister, eius gratià fruatur quantum ad mensuram refectionis et victus, cique necessarium oleum ad studium praebeatur. Pro se autem, praeter unam missam omnibus sacerdotibus semel in hebdomadâ concessam, alias duas celebrare poterit.

CAPUT III. De lectoribus positione ad le

- 1. Quia ex rectà institutione lectorum creandis et op- pendet maxime proventus et utilitas litterarum, praesenti constitutione decernimus, ut nullus ad oppositionem lecturae tam artium quam theologiae admittatur, nisi decursis in integra philosophià tribus annis completis, prout inferius declarabitur, ac quatuor integris pariter in theologiae disciplinà peractis, et nisi conclusiones utriusque facultatis publice defenderit secundum consuetudinem provinciarum a capitulo provinciali approbatam.
  - II. Oppositiones autem pro qualibet lectură obtinendă ita inviolabiliter praemittimus ante institutionem lectoris, ut tam in artibus quam in theologià non possit aliquis in lectorem eligi nisi factà oppositione in concursu generali et publico, a provinciali vel magistro seu ab ipsis potestatem habente convocato, et nisi duo graduati de numero ad minus praesentes extiterint.
  - III. Modus vero oppositionis ita sit, ut quisque videlicet ex oppositoribus ante vigintiquatuor horas, et non amplius, materiam lectionis eligat, et pro libito suscipiat ex tribus punctis vel capitulis per sortem sibi ex Aristotele vel Magistro sententiarum, iuxta qualitatem lecturae, propositis; quo tempore elapso, confestim in arenam descendat, et per unam horam publice coram provinciali, aut etiam magistro, vel eorum potestatem habente, et reliquo concursu, punctum, materiam vel caput sibi sortitum exponat, ut per aliam horam argumentis oppositorum satisfaciat.
  - IV. Hoc itaque examine peracto, provincialis, vel magister, vel quicumque

alius oppositionem celebrans, convocatis omnibus graduatis de numero, ac etiam lectoribus iubilatis, qui conventui collegiove adfuerint, et eius similiter praelato, cum ipsis ineat consilium circa sufficientiam oppositorum; quibus auditis, per se decernat eos, qui in primo aut secundo gradu manere debeant approbati ad lecturam pro qua decertaverint; itaut ipse provincialis vel magister, aut alius ab ipsis potestatem habens, ad eas, quae tunc vel pro tempore vacaverint, possit de ipsis, et non aliis, eligere quem maluerit, servatà tamen qualitate et gradu approbationis, iuxta gradum et qualitatem lecturae vel loci. Secretarius vero approbatos et reprobatos in provinciae libro conscribat, ut, qui valeant lectores eligi, publice constet.

- v. Si quis vero sine aliquâ ex praedictis solemnitatibus creatus fuerit lector, ex nunc declaramus lecturam eius nullius esse roboris et valoris, et annos, quibus legerit, ad gradus obtinendos non debere computari pro merito.
- vi. Declaramus adhuc praedictum examen seu oppositionem debere in eadem materià fieri, ex cuius genere suerit lectura providenda, itaut non sufficiat approbatio ad lecturam artium, ut quis censeatur approbatus ad lecturam theologiae, aut e converso.
- 1. Sic institutis lectoribus a provinciali vel magistro, decernimus et statui-munere lectomus lectores artium teneri per tres annos completos continuo legere et interpretari omnes libros Aristotelis in hac lecturâ iuxta consuetudinem comprehensos, ita scilicet ut in omnibus tribus annis legat per ordinem summulas et logicam cum isagoge Porphyrii, et libros praedicamentorum, deinde libros physi. corum, cum reliquis de generatione et corruptione, de animâ, mundo, caelo et metheoris.

De officio et

II. Cursum vero incipiant a die Exaltationis S. Crucis, usque ad festum Nativitatis sancti Ioannis Baptistae, a quo die usque ad initium alterius curriculi intermissionem concedimus, ut auditores hoc tempore cum lectoris auxilio praeterea reminisci, et inter se conferre valeant. Quocirca conferentias his etiam feriis quotidie lector cum illis exerceat. Formam legendi sic esse decernimus, ut in quolibet die lectivo, acceptâ prius a discipulis lectione praecedenti, mane et vespere legant per unam horam; et per dimidiam, quae legerint, exponant. Horâ autem consuetâ, et a commendatore et regente praestitutâ, conferentias diebus singulis sine dispensatione habeant, et conclusiones semel in hebdomadâ, cum totius scholae assistentiâ, minime praetereant. In quolibet vero curriculo unum ad minus ex auditoribus magis idoneum ad publicum actum accingant, et desendat, et ad publicos extra Ordinem etiam indeficienter conveniant.

III. Lectores autem theologiae et mane et vespere semper unam horam in legendo et exponendo lectionem insumant, conferentiis quotidie habendis, et in aliquà ex eorum materiis alterne versandis omnes intersint, sabbatinas disputationes in singulis septimanis habeant, eisque indispensabili alternatione praesideant. In quolibet etiam curriculo publicum actum instruant et defendant, nec ab extraneis unquam abesse, et in illis arguere praetermittant, quotiescumque ipsis servanda ratio vicissitudinis obtingat. Cursum theologiae incipiant a primâ die post festum S. Lucae, et usque ad dominicam SS. Trinitatis sine ullà intermissione legant: ita tamen ut materiam semper compleant.

IV. In doctrina, stylo et electione materiae semper debet lector se confor-

1 Forsan praeterita (R. T.).

mare discipulorum necessitati et ingenio, ita ut eos magis utilibus et intelligibilibus imbuat: a superfluis et inanibus omnino abstineat. Sciat utique in
antiquis esse sapientiam, ac proinde
vocum novitatibus non adhaereat, nec
opiniones a communi sensu devias sectetur, longos tractatus nunquam instituat, sed eos ita clare et breviter absolvat, ut in singulis curriculis materiam
perfecte finire valeat.

v. Universis lectoribus enixe praecipimus, ut, iuxta antiqua Ordinis decreta saepius in capitulis generalibus iterata, semper in omnibus et per omnia doctrinam divi Thomae secundum sensum et expositionem thomistarum ita doceant, ut, si in aliquo ab eâ recesserint, ipso facto provincialis eos lecturâ destituat; maxime tamen studeant, ut circa mysterium Conceptionis beatissimae Virginis Mariae semper illud in eam partem et sensum suscipiant et exponant, unde nitorem eius et immunitatem ab omni labe didicimus et profitemur.

vi. Statuimus etiam, ut in qualibet domo totius Ordinis, vel etiam collegio ubi vigeat disciplina theologiae, duo lectores matutini semper legant materias theologiae scholasticae: tertius vero theologiae moralis, scholastico tamen more, tractatum vel materiam subcursus reprobatione instruat.

vii. Lectores tam artium quam theologiae semper in aulâ vel loco publico legant; quod si secus fecerint, curricula eorum et annos non approbamus ad meritum.

viii. Ut autem omnis lector, dum actui lectionis incumbit, inopià temporis non laboret, decernimus ut toto lecturae tempore sit omnino liber ab assistentià chori, praeterquam diebus festis et solemnitatibus a lectione feriatis ad missam maiorem et vesperas, et ad

omnes mautinas cantandas, ad missam beatae Virginis in sabbato, ad orationem mentalem vespere et mane, et denique ad capitulum quotidianum, et non ultra. Pro se missam unam celebrare potest praeter assignatam a constitutione. Oleum pro studio cuicumque lectori a conventu tribuatur. Locus eorum ad invicem in actibus et functionibus litterariis sit penes antiquitatem lecturae.

- ix. De cetero constituimus, ut, iuxta decretum capituli Optensis a SS. D. N. Iunocentio XI confirmatum, qui, decursis omnibus lecturae curriculis, iam pro magisterio meritum adimpleverint, gaudeant titulo lectoris iubilati, et omnibus immunitatibus, quas praesentatis de numero et iustitià concedimus, excepto suffragio in capitulo provinciali, sitque locus eorum novissimus inter illos tam de lecturà quam pulpito, ita ut praecedant omnes praesentatos de gratià, servatis tamen apud ipsos iubilatos ordine et antiquitate lecturae.
- x. Lectores, qui ad provinciam Italiae mittantur a magistro cum facultate legendi, aut designati fuerint in aliquâ illius provinciae lecturâ, omnino declaramus habiles, ut, rite probatis eorum annis, et lecturae curriculis in praefatâ Italiae provinciâ peractis, gradus obtinere valeant in propriis.

Capur V. De magistro studentium.

1. Ubertatem litterarii fructus desiderantes, ne in defectu culturae languescat, hac de causâ decernimus, ut in qualibet domo vel collegio ad disciplinam theologiae designatis, praeter tres lectores praedictos, alius constituatur, qui sit magister studentium, ad quod munus nullatenus assumatur, nisi iam per triennium lecturam artium laudabiliter impleverit, ut ulterius in oppositionibus generalibus pro lecturâ theologiae per unam horam lectionis alteramque argumentorum legitime decertave-

rit, simulque approbatus fuerit, et ut talis in provinciae libro susceptus.

- n. Huius autem sit munus indispensabile omnibus teologiae conferentiis assistere, et alternatim cum singulis theologiae lectoribus eorum materiis et opinionibus praesidere, quorum sensui et iudicio in illis defendendis acquiescere et consentire debeat. In conclusionibus vero sabbati, et extra ordinem, eamdem vicem praesidendi et arguendi cum praedictis lectoribus sortiatur. Horis studio designatis diligenter visitet auditores, et si quos negligentes invenerit, regente non adstante, puniat aut puniri faciat.
- III. Praeterea omnibus diebus feriatis intra curriculum dubium vel quaestionem litteralem Sacrae Scripturae, eodem more et formà qua solet casus conscientiae, proponat, ad quam omnes de scholà confluant, et pro libito magistri studentium respondeat obiectis unus de studentibus ab eo designatus, cui praesideat ipse, et tandem resolvat dubium.
- rv. Qui sic ergo in hoc munere fuerit plausibiliter operosus, omnes annos pro gradibus promerendis comparet, tam si revera eos legendo peregisset, modo procedat informatio legitima de illis prout de reliquis lectoribus fieri constituimus. Praeter hoc autem, ius habeat ad primam lecturam, quae proxime vacaverit in conventu aut collegio ubi munus istud obierit, eisdemque gratiis et exemptionibus gaudeat, quihus ceteri lectores actuales theologiae.
- v. Et licet pro studiis artium magister studentium semper fuerit hactenus solitus institui, de cetero praecipimus, ut tantum designetur in domibus artium studio destinatis absque ullà prorsus a choro et altari exemptione.
- I. In qualibet provincia non plures CAPUT VI. Quam duodecim magistros theologiae et praesentaties. suscipimus, neque amplius quam viginti-

quatuor praesentatos de lecturâ. His autem gradibus, quos de numero dicimus, neminem insigniri liceat, nisi qui exacte et legitime omnia illorum merita et requisita compleverit, prout in his constitutionibus ordinantur.

II. Quocirca praesenti constitutione enixe observari praecipimus decretum capituli generalis Optensis a SS. D. N. Innocentio XI confirmatum, quod nullus ad gradum praesentaturae de lecturâ promoveri valeat, nisi decursis integreque paractis octo annis lecturae actualis, inclusis pariter quos forsan egerit in magisterio studentium, itaut iam per triennium unam ad minus artium lecturam compleverit; reliquis autem theologiam sacram ad octavum usque docuerit, aut magister studentium extiterit. Similiter etiam quod nullus ad magisterium assumatur, nisi, ultra praedictos octo annos, alios septem in sacrae theologiae lectură consumpserit.

III. Lectorem autem illum qui de licentià Ordinis in universitate approbatà oppositionem fecerit, et in eà cathedram obtinuerit, ubique praedictos annos is tam in artium lecturà, quam theologiae, ex toto vel parte, peregerit, nullà ratione excludimus, imo gratius admittimus, et approbamus idoneum ad gradus praesentaturae et magisterii obtinendos, perinde ac si praedictos annos intra Ordinem complevisset.

- IV. Pari modo constituimus praemissos annos debere esse completos, singulisque materiis et curriculis respondentes. Itaut unus annus non possit complecti duos cursus, tam theologiae quam artium. Quod si aliter eveniat, eos neutiquam ad surreptionem graduum pro merito computamus.
- v. Ut ergo omnium annorum lecturae cuiuslibet legitima ratio habeatur, eorum
  - 1 Edit. Main. legit inclusi (R. T.).

probationes et informationes immediate fieri constituimus in actu visitationis ab ipsis provincialibus vel visitatoribus, ita scilicet, ut primo fiant privatim in scrutinio secreto, et deinde publice per te stimonia sanioris partis conventus. Quod si ad istas authentice conficiendas provinciali aut visitatori tempus in visitatione deficiat, ille tantum, et non visitator, relinquat aut mittat commissionem religioso sibi probato et idoneo, qui eas, ut praedicitur, perficiat.

vi. Illae vero ita legitimae factae debent praesentari definitorio capituli provincialis et ibidem examinari, et pariter cum secretà informatione conferri quam provincialis aut visitator in visitatione susceperit, ut ex istà et illis fiat a definitorio iudicium, cuius est privative informationes intra capitulum, easque probare et repellere.

vi. Ipsas insuper fieri decernimus de triennio in triennium, in singulisque capitulis praesentari; quod si haec praesentatio ultra unum capitulum protrahatur, maneat irrita, annique lecturae non computentur ad provisionem graduum. Statuimus praeterea, non quamlibet informationem huiusmodi approbationem a definitorio capituli factam sufficere, ut quis maneat expositus, aut iure promotus ad gradum aliquem obtinendum. Illam ergo tantum esse volumus declarationem ad expositionem gradus sine dispensatione requisitam.

viii. Unde, cum ex decreto Pauli V huiusmodi expositio seu praesentatio semper fieri debeat in vacatione determinată per definitorium provinciale intra capitulum provinciale congregatum, ad quod privative attinet, et ex hoc necessario sequatur, gradus extra capitulum vacantes usque ad aliud proxime futurum manere suspensos; idcirco, ne pro his dilationibus quidquam incommodi

provincia sustineat, consulto et deliberate statuimus, ut praedicto definitorio liceat intra capitulum hanc facultatem exponendi seu praesentandi ad gradus quemcumque ex approbatis a se ipso magistro generali cedere, ut ex ipsis extra capitulum provinciale exponat quem maluerit.

ix. Ex eodem Pauli V decreto, ad magistrum generalem, loco et vice capituli generalis, quoslibet supradicto modo expositos ad gradus promovere, eosdemque in ipsis confirmare privative pertineat. Qua etiam facultate gaudere volumus priorem Barchinonae, aut alium, qui tempore vacationis magistratûs in vicarium generalem totius Ordinis successerit.

x. Ordinamus ulterius, ut praedicta requisita ex parte promovendi ad gradus praesentaturae vel magisterii minime suppleri valeant per alia merita et exercitia vel obsequia religioni praestita, cuiusvis ea qualitatis extiterint; quod si quis in posterum, praefatis absque requisitis et conditionibus, tales gradus susceperit, eos irritos nulliusque roboris declaramus.

xi. Nec gradum eius, qui etiam per longum tempus a provincià discesserit (nisi forsan maneat adoptatus in alià), mox quasi vacantem cuiquam providere, vel eum quovis modo in numerum subrogare. Si quis tamen gradum ita susceperit, nullitati et privationi vocis activae et passivae illum de facto subiicimus.

XII. Praeter dicta vero duodecim magisteria de numero et lectura, et viginti quatuor praesentaturas etiam de numero et cathedra, alias etiam sex praesentaturas pro praedicatoribus admittimus, quas dicimus de pulpito, de quibus inferius capite de praedicatoribus est dicendum. Extra praefatos etiam gradus, quos fratribus ex eo quo et pro suo

1 Potius lege ex aequo (R. T.).

munere laborantibus impertimur; si quis gradum aliquem per Breve Sedis Apostolicae obtinere voluerit, nunquam id intendat, nisi de licentiâ magistri, nec eâ obtentâ gradum assequi valeat, quin prius eius narratio in definitorio provinciali examinetur, et ibidem de subreptione et obreptione fuerit ab omnibus absoluta, omnique vitio pura iudicetur.

XIII. Deinde vero, ut quis ad collationem et confirmationem praedictorum graduum de gratia perveniat, firmiter constituimus, ut, iuxta praedictam bullam Innocentii XI saepius relatam, necessario et inviolabiliter sufficientiae illius rigorosum et praevium fiat examen, exponendo scilicet per unam horam punctum aliquod seu quaestionem theologiae scholasticae, moralis seu expositivac ante horas vigintiquatuor a se pro libito electam ex tribus sibi sorte propositis ex Magistro sententiarum, aut ex sacris Bibliis, et per aliam horam expositis argumentis satisfaciat. Quae omnia sieri debent solemniter in concursu publico coram provinciali, qui deinde, cum duobus saltem magistris de numero, et totidem praesentatis de numero et cathedrà, ad approbationem promovendi per secreta suffragia procedat, et iuxta eorum maiorem partem admittatur vel reprobetur.

xiv. Eos tamen ab hoc examine excipimus qui iam alias ex merito lecturae fuerint approbati a capitulo provinciali ad praedictos gradus, vel saltem iam praefatum examen subierint in publicis oppositionibus ad lecturam theologiae, et ad iliam pariter manserint approbati.

xv. Omnes magistri et praesentati, quos de numero seu lecturà praediximus, vocem habeant in omnibus actibus et electionibus capituli provincialis, praeterquam in eius definitorio, nisi alicquin ibi că gaudeant ex munere. Magistris tribuatur socius, qui ad commune conventus servitium non deputetur, et per eumdem e domo egredi volentes licentiam a commendatore petant. Ultra communem, duas pro se missas in hebdomadà celebrare poterunt; super communis refectionis mensuram, eius medietatem illis ubique superaddimus; ipsos item ab omni officio altaris absolvimus, nisi in festis et solemnitatibus praecipuis; neque in tabulà hebdomadae ad aliquod munus designari possint.

xvi. Quantum vero ad residentiam in choro, iisdem magistris denunciamus, eos vi gradus specialiter esse ad studium sacrae theologiae scholasticae, moralis, mysticae vel expositivae destinatos, iuxta quas, tum scribendo, tum concionando, tum confessiones audiendo, debent populos instituere, ad quorum profectum sunt vere facti et appellati magistri; quapropter, dum huiusmodi laboribus specialiter actu et assidue pro suo munere intenderint, eos, quantum ad chorum, eisdem lectorum actualium gaudere immunitatibus declaramus. Praesentati vero, ultra communem missam, alteram pro se celebrare valeant in hebdomadâ, et eos pariter ab officio altaris absolvimus. In reliquis autem servetur omnibus graduatis, tam de lecturâ quam pulpito, rationabilis consuetudo provinciarum a capitulis generalibus approbata; et praeter illam et praefata, nulla ipsis alia privilegia permittimus.

XVII. Super quibus insuper declaramus magistros et praesentatos de gratià, modo dicto creandos, in his quoque respective privilegiis et immunitatibus contineri, ita tamen ut, quantum ad locum, praesentati de gratia sint posteriores praesentatis omnibus de lecturâ et pulpito, quos dicimus de institià. Circa magistros autem pariter ex gratià

institutos observari praecipimus decretum capituli generalis Optensis a SS. Innocentio XI confirmatum, videlicet in hac formâ: « Quod nullus ad seriem magistrorum de numero ascendat, quinimo nec praesentatis de lectura locum auferat, sed illis sint ubique posteriores, et immediate sedeant ante praesentatos de pulpito; excipimus tamen illos, qui ex praesentatură de cathedrá et numero sint ad magisterium assumpti, quos ad Ordinem etiam magistrorum de lecturà referri decernimus, ita ut locum post eos omnes immediate semper obtineant ».

1. Cum, ex concessione SS. Alexandri VII, magister Ordinis per se vel alium diandi malia se subrogatum facultatem habeat pro-sentatos. movendi suos fratres ad gradus doctoris et baccalaurei, sicut in qualibet universitate approbată, ideo constituimus, ut ipse, pro confirmatione seu collatione magisterii, designet aliquem (si per se non conferat) ex magistris iam confirmatis et graduatis in promotorem ad talem gradum sub formà constitutionis istius conferendum, a quo promovendus in magistrum gradum doctoris theologiae solemniter recipiat intra quatuor menses a receptione confirmationis illius, secus enim maneat magisterio privatus. Praesentatus autem sive a magistro sive a provinciali ad id iam pridem per se facultatem habentibus a constitutione nostrà ad gradum baccalaurei eâdem solemnitate promoveatur; ante promotionem vero suffragium non habeat in capitulo provinciali. Quam constitutionem etiam ad praesentatos de pulpito extendimus, nec non ad magistros et praesentatos de gratià.

II. Forma autem graduandi magistrum est huiusmodi. Promotor habeat annulum et pileum nigrum paratum, ac sedens expectet promovendum, qui, hexis ad pedes promotoris genibus, interrogatur ab

eo, Quid petis? et respondeat humiliter: Peto promoveri ad gradum doctoratus et magisterii sacrae theologiae. Promotor: Promittis tenere, servare, docere et defendere doctrinam sanam et catholicam iuxta determinationem sanctae matris Ecclesiae Romanae? Promovendus: Promitto et spondeo in hac formà:

« Ego N. firmâ fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in symbolo fidei, quo sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet: Credo in unum Deum, etc. Apostolicas et ecclesiasticas traditiones, reliquasque eiusdem ecclesiae observationes et constitutiones firmissime admitto et amplector. Item Sacram Scripturam, iuxta eum sensum quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione sacrae Scripturae<sup>2</sup>, admitto, nec eam unquam nisi iuxta unanimem consensum Patrum accipiam et interpretabor. Profiteor quoque septem esse vere et proprie sacramenta novae legis a Iesu Christo domino nostro instituta, atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis, necessaria: scilicet, Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Poenitentiam, Extremam Unctionem, Ordinem et Matrimonium; illa quoque gratiam conferre, et ex his Baptismum, Confirmationem et Ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quoque et approbatos Ecclesiae Catholicae ritus in supradictorum omnium sacramentorum solemni administratione recipio et admitto. Omnia et singula, quae de peccato originali et iustificatione in sacrosanctâ Tridentinâ Synodo definita et declarata fuerunt. amplector et recipio. Profiteor pariter

in misså offerri Deo verum et proprium et propitiatorium sacrificium pro vivis et defunctis, atque SS. Eucharistiae sacramento esse vere, realiter et substantialiter corpus et sanguinem una cum animă et divinitate domini nostri Iesu Christi, fierique conversionem totius substantiae panis in corpus, et totius substantiae vini in sanguinem, quam conversionem Ecclesia Catholica Transubstantiationem appellat. Fateor etiam sub alterà tantum specie totum atque integrum Christum, verumque sacramentum sumi constanter teneo. Purgatorium esse, animasque ibi detentas fidelium suffragiis curari; similiter et Sanctos una cum Christo regnantes venerandos atque invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque eorum reliquias esse venerandas firmiter assero. Imagines Christi et Deiparae semper Virginis, necnon aliorum Sanctorum habendas et retinendas esse, atque eis debitum honorem atque venerationem impertiendam. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesià relictam fuisse, illarumque usum christiano populo maxime salutarem esse affirmo. Sanctam, catholicam et apostolicam Romanam Ecclesiam omnium ecclesiarum matrem et magistram agnosco, Romanoque Pontifici, beati Petri Apostolorum Principis successori, ac Iesu Christi vicario, veram obedientiam spondeo ac iuro. Cetera item omnia a sacris canonibus et oecumenicis conciliis, ac praecipue a sacrosanctâ Synodo Tridentina tradita, definita et declarata indubitanter recipio atque profiteor, simulque contraria omnia atque haereses quascumque ab Ecclesiâ damnatas, reiectas et anathematizatas ego pariter damno, reiicio et anathematizo. Hanc veram catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti spon-

<sup>1</sup> Hic refertur per extensum symbolum fidei Nicaeno-Constantinopolitanum (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit sacram Scripturam (R. T.).

te profiteor et veraciter teneo, eamdem integram et inviolatam usque ad extremum vitae spiritum constantissime, Deo adiuvante, retinere et confiteri, atque a meis subditis, seu illis quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri et praedicari, quantum in me erit, curaturum, ego idem N. spondeo, voveo et iuro: sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei Evangelia. Item iuro quod, quatenus per sanctam Sedem Apostolicam licebit, tenebo, tuebor, defendam, praedicabo, atque docebo animam beatissimae Virginis Mariae in primo instanti suae creationis et infusionis in corpus, praeveniente Spiritus Sancti gratià, intuitu meritorum Iesu Christi, Redemptoris, a peccato originali reservatam et immunem suisse, et in hoc sensu festum Conceptionis eius ab Ecclesia celebrari ».

Promotor dicat: « Quoniam sapientiam vocasti amicam, et amator factus formae illius quaesisti eam tibi sponsam assumere, ecce Deus dat tibi eam sponsam. ut semper tecum sit et cor tuum possideat. In signum ergo accipe annulum in manu tuâ. Accipe, inquam, annulum in signum foederis et ingenuitatis verum. Et ego, auctoritate apostolicà per litteras nostri reverendissimi patris generalis mihi commissas, instituo, creo, facio te doctorem et magistrum in sacrâ theologià, doque tibi potestatem et facultatem publice legendi, docendi et interpretandi, exponendi et declarandi sacram theologiam. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti ».

Deinde surgat et faciat promovendum sedere in suà sellà dicens: «Promoveo te ad gradum magisterii sacrae theologiae annumerans te consortio doctorum ct magistrorum dictae facultatis: ita collocet, et sedere te faciat Dominus cum principibus, ut solium gloriae teneas».

Deinde imponit pileum seu biretum capiti eius, dicens: « Accipe pileum seu biretum nigrum cum flosculo candido in signum magisterii; sic ornet te Deus coronâ gloriae ». Deinde elevet, et dans ei osculum dicat: « Ecce odor filii mei, sicut odor agri pleni; crescere te faciat Dominus in millibus, et benedicat tibi in saeculâ saeculorum. Amen ».

III. Forma graduandi baccalaureum: Promovendus, flexis genibus ante magistrum generalem vel provincialem suum, faciat professionem fidei, ut supra; qua finità, dicat promotor: « Ego, auctoritate apostolicâ mihi commissâ, promoveo te ad gradum baccalaurei sacrae theologiae tamquam benemeritum et valde condignum ».

I. Ut autem munus praedicationis in CAPUT VIII. religione fulgeat, et simul fratres ha-toribus. biles instituantur ad huiusmodi exercitium; idcirco decernimus, ut nemo ad illud assumatur, nisi per duos saltem annos sacram theologiam audierit, ac diaconatus ordine initiatus existat. Cum vero eligendus sit a provinciali (ad quem attinet), semper id fiat praemisso rigoroso examine coram ipso et examinatoribus conventus, cui provincialis adfuerit, et in sensibus Sacrae Scripturae, fideique mysteriis exacte probetur instructus. Sine hoc vero examine nullus audeat munus praedicationis exercere, neque sine licentiis superiorum iuxta Concili Tridentini decretum.

II. In quolibet conventu duos praedicatores conventuales admittimus, et non amplius, qui huic labori cum merito et iure ad praemium infra designatum incumbant. Quod si plures instituantur, nominationes posteriorum inanes omnino reddimus, quantum ad iura merendi. Illis ergo praecipua sit cura praedicare per loca ditionis suae ad poscendas et colligendas eleemosynas pro captivis,

cum litteris tamen patentibus suorum provincialium. In quo labore per duodecim annos exerceri debeant, itaut illis non reputetur ad gradum, nec suppleri valeant aliis meritis, nisi vere et integre huiuscemodi officium perquamdiligenter expleverint modo et formâ hîc et superius dist. II cap. II praescriptis. Praeter hoc insuper eos teneri volumus ut conciones conventus, iuxta ordinem et dispositionem commendatoris, habeant, et conscientiae casum alterne proponant et resolvant quotidie ab initio Adventus Ordinis usque ad dominicam Trinitatis.

III. Qui vero actu in hoc praedicationis munere laboraverint, gaudeant exemptionibus ab officio chori et altaris, a matutinis mediâ nocte dicendis, et Primâ: insuper missam unam pro se celebrare possunt ultra concessam a constitutione. Et tandem, completis duodecim annis praedicationis, immunes etiam ab officio hebdomadae declaramus, non tamen a residentià chori, quam eos de cetero integre sectari praecipimus.

IV. Cum pro his, qui praefatae praedicationis officium compleverint, sex praesentaturas iam pridem Ordo instituerit, in qualibet provincià eas neminem posse obtinere decernimus, nisi peractis, ut iam praemissum est, duodecim annis in praedicationis exercitio, praeviâque informatione de illis ab ipso provinciali seu visitatore factà, sub eisdem formà et tempore, annorumque nullitate in capitulo praesentanda, quae superius de lectorum informationibus decernuntur. Definitorium vero capituli ius habeat privativum eas approbandi, ac etiam exponendi praedicatores ad praedictos gradus, et hanc quoque facultatem cedendi magistro, sicut in gradibus de lecturâ sancivimus.

v. Ipsis vero praedicatoribus iam graduatis easdem immunitates, indulta et

privilegia concedimus, quibus gaudent omnes praesentati de lectură, vocemque similiter activam vel passivam in capitulo provinciali, et in electione definitorum provincialium et definitorum, electorum generalium, et ceteris actibus capituli, praeterguam in eius definitorio. nisi ad illud aliunde pertineat.

1. Per professionem litterarum eo maxime ducimur ut discamus scientiam nibus et confessanctorum, mysticamque theologiam, qua in Poenitentiae foro ductores animarum efficimur, et lepram a lepra discernimus. Unde, eam in confessariis nostris sufficientiam desiderantes quae decet ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei, firmiter stabilimus, ut nullus frater in Ordine nostro confessiones audiat saecularium, neque fratrem<sup>1</sup> alterius Ordinis, nisi prius a magistro vel provinciali fuerit approbatus, quibus enixe constituimus, ut ad munus huiusmodi eos tantum fratres eligant, qui litteris, vità et sanctitate suerint commendabiles; praeter has autem licentias ab Ordine, nullus frater confessiones saecularium audire praesumat, nisi illam etiam obtineat a dioecesano, vel eius vicario, vel ab alio cui huiusmodi confessiones audiendi iure possit facultatem vel curam animarum iniungere. Caveant autem dicti confessarii, ne aliquid a poenitentibus exigant, imo neque suscipiant, illud Evangelii adimplentes: gratis acceptis, gratis date.

II. Quilibet commendator in suà commendà idoneos fratres assignet, et satis sibi probatos, qui aliorum fratrum confessiones audiant; omnes tamen conventuales teneantur suis commendatoribus ad minus semel in anno confiteri, et ab ipso communionem suscipere in missà solemni feriae quintae maioris hebdomadae.

- 1 Videtur legendum fratrum (R. T.).
- 2 Videtur legendum qui (R. T.).

III. Fratres autem, sive conventuales, sive hospites in conventu commorantes, nullis aliis confessariis confiteantur, nisi tantum illis, quos pro conventu praelatus designaverit. Extra conventum vero, et ubicumque nostrorum confessariorum copiam non habuerint, confiteri poterunt extraneis confessariis a suis respective superioribus approbatis.

CAPUU X.

- 1. Agnoscentes utilitatem historiae, dins provincia-quae antiquorum patrum exemplis prae-riographis. sentium saepe mores estractos instituant propterea ordinamus ut in capitulo generali, quoties opus fuerit, cligatur vel confirmetur unus historiographus pro toto Ordine, qui omnes res cius et gesta vitasque praecipue venerabilium patrum praecellentiumque virorum memoriae tradat, atque inceptam semper historiam novis voluminibus et tractatibus adaugeat; similiter et in qualibet provincià alius etiam in eius capitulis provincialibus nominetur, qui totius provinciae res fideliter referat et digerat, unde et generalis historiographus totius Ordinis historiam concinnare valeat.
  - II. Volumus autem, ut, qui nominati fuerint ad officium huiusmodi, sint ad illud genio naturaeque facilitate proclives, sacris etiam et humanis litteris praestantes: ante collationem muneris aequum erit, ut a provinciali aliisque viris rerum exprimentum fiat, ut cum discretione eligatur, qui proposito et intentione utilior videatur et commodior.
  - III. Dum ergo generalis chronographus hoc in opere laboraverit, fratrem amanuensem semper apud se habeat, ab omni conventus onere liberum oleum etiam, papyrum et cetera suo muneri necessaria ei a praelato tribuantur ; si non fuerit magister, gaudeat, quoad victum, mensurâ et portione magistri; si autem magister existat, eadem victus

1 Forsan instituat (R. T.).

ratio designetur ei quam patribus provinciae praefiximus.

- IV. Expensae vero, quibus pro scriptis praelato mandandis indigeat, illi inviolabiliter conceduntur ab Ordine iuxta magistri generalis dispositionem, cui enixe suademus, ut totis viribus amnia, quae super hoc fuerint elaborata, semper iuris comiti contendat. Duas insuper missas, praeter indultam a constitutione, generali chronographo perpetuo concedimus in singulis septimanis.
- v. Historiographus autem provinciae. si propriam et specialem historiam provinciae ordinare et accedere constituat. id fiat expensis provinciae, nisi eas aliunde ipse vel praelati provideant; quod si non faciat, mittat singulis annis ad magistrum Ordinis universa, quae digna relatu invenerit et elaboraverit, ut generalibus chronicis inserantur.
- vi. Immunitates, quibus gaudere debet, sint una missa praeter communem in singulis septimanis, oleum, papyrum. reliquaque ad scribendum necessaria. et tandem partes magistri quoad victum.
- 1. Cum bibliotheca sit communis disciplina fratrum et officina litterarum, cario. unde quis praeter inopiam de omnibus edoceri valeat, eam, quantum fieri possit, omnibus facultatem i praecipimus esse instructam, maxime vero in domibus studiorum. Pro custodià autem et culturà illius fratrem unum pervigilem et libris omnino deditum constituat praelatus. cui omnino bibliotheca et librorum numerus tradatur, de quibus, cum postulatus fuerit, rationem reddere debeat. Ad hoc vero fit duplex inventarium, quorum alterum in conventu depositum includatur, alterum vero apud ipsum maneat bibliothecarium, itaut in fine utriusque, et quotiescumque librorum mutatio fiat in qualitate vel numero, subscribat sem-

1 Forsan facultatibus lectio imperfecta (R. T.).

CAPUT XI.

per praelatus cum depositariis et bibliothecario.

II. Huic ergo fratri subiungimus, ut librorum species sic discretis componat ordinibus, ut secundum diversitates facultatum sint ad invicem separati; qui pertineant ad unam scientiam et facultatem, simul in uno vel pluribus pluteis per suas cellas et ordines componat, titulo facultatis desuper addito, et signatis voluminibus propriis numeris, ut per eos facile inveniantur in tabulà.

III. Praeterea studere debet, ut, pro nitore et munditià librorum, fenestrae contra pluviam et ventum praecludantur, ut locus everratur frequenter, et a voluminibus pulvis et tineae saepe numero excutiantur, clavis bibliothecae servetur semper apud ipsum, sitque perpetuo paratus ad illam aperiendam studere volentibus, et ibi interim assistendum per se vel fidelem socium sibi creditum et a praelato designatum, nec quisquam alius specialem clavem obtineat praeter bibliothecarium.

IV. Ipse ulterius in id maxime incumbat, ut non solum libri non pereant, sed potius ut in dies accrescant; omnium illorum ita debet esse conscius, et 1 praecipuos saltem in aliquâ facultate semper comparari curet; quod quidem commutatis aut venditis libris duplicatis fieri poterit. Ceterum, cum id agi oporteat, nunquam exequatur pro libito, nisi cum assensu commendatoris et provincialis in scriptis.

v. Sed ut omnis nostri Ordinis bibliotheca fideliter conservetur, librique ullà negligentià decrescere vel disperdi nequeant, praecipimus, in virtute Spiritus Sancti et sanctae obedientiae, sub poenà excommunicationis maioris ipso facto incurrendâ, ut nullus frater, cuiuslibet qualitatis aut conditionis extiterit, pos-

1 Potius lege ut (R. T.).

sit nec audeat librum aut libros quoscumque, vel quolibet excogitabili praetextu seu causă, ex bibliothecă extrahere nec ad hoc valeant praelati facultatem concedere, sub eisdem poenà et praecepto.

vi. Qui vero frater libros sibi ad usum concessos communi bibliothecae tradere voluerit, poterit libere ex ipsis dumtaxat aliquem seu quos velit pro suo studio deducere. In conventibus autem exiguis, ubi pauci fuerint libri, eos praelatus in suâ cellâ custodiat, de quibus poterit tradere quos frater aliquis ad studendum postulet, relictà tamen memorià in chirographo, ut eos debito tempore reddat.

vII. Ut denique bibliothecarius praemissa omnia diligentius expleat, illumque sui muneris nunquam taedeat, ordinamus ut omni tempore, quo illud obierit, si non fuerit praesentatus, gaudeat omnibus gratiis, immunitatibus et exemptionibus praesentati, praeter vocem et locum. Si vero praesentatus existat, omnia pariter privilegia illi concedimus, quibus magistri fruuntur, excepto loco dumtaxat.

# DISTINCTIO SEPTIMA. De electionibus ad officia, et potestatibus electorum.

Ordinis vineam essentialibus iam disciplinis institutam, fratribusque quasi vitibus plantatis<sup>4</sup>, poenarum vallo munitam, et litterarum torculari instructam, nunc tradimus religiosis agricolis, quos in praelatos assumimus, ut apti, adhibità regiminis cultura, fructum eius Domino referant tempore opportuno.

1. Magistri generalis officium in Ordine nostro non amplius quam sex generali, eiusannorum spatio concluditur, itaut illud convocatione. nunquam perpetuari liceat, sicut decreto Gregorii XIII et motuproprio Sixti V

1 Potius lege plantatam (R. T.).

CAPUT 1.

praecipitur, neque rursus, qui vicem suae alternationis inferius declarandae per sexennium expleverit; eâdem iterum vergente non possit denuo in magistrum generalem assumi, sed expectari debet sequens ipsius' magistratus vicissitudo.

II. Sex autem annos praedictos mobiles et ecclesiasticos intelligimus videlicet a sabbato in sabbatum ante dominicam Pentecostes, vel a sabbato in sabbatum ante tertiam dominicam octobris, quae non codem mense vel die contingunt, unde si capitulum generale praecedens celebratum suerit sabbato ante dominicam Pentecostes, hoc eodem sabbato sex post annis subsequens capitulum habendum sit absque dubio. Si vero ob vacationem magistratus ante sexennium expletum (ut infra constituitur) praecedens capitulum celebratum sit sabbato ante dominicam tertiam octobris. sequens in ipsum recidat post sevennium. Quod si ob eamdem causam, capitulum habeatur sabbato ante Pentecostem, capitulum immediate succedens pariter post sex annos finiatur in ipso.

III. Et quamvis aliquando (ut inferius etiam ordinatur) ad sabbatum ante dominicam Trinitatis vel quartà octobris transferatur, non propterea futurum proxime capitulum (extra casum quo haec translatio octava dierum statuitur) a praedictis sabbatis ante dominicam Pentecostes aut tertiam octobris amoveatur, sed in ipsam redire praecipimus.

IV. Ad hoc autem capitulum generale (exceptis casibus vacationis magistratus inferius assignandis) omnes eius vocales praesentis constitutionis iure convocamus, itaut vi illius omnes censeantur convocati ad unum ex praedictis sabbatis, eo praecise quod expleatur sexennium, atque adeo teneantur accedere ad domum pro eo celebrando in proxime superiori capitulo designatam;

nihilominus magister generalis poterit suas litteras convocatorias ad eos opportuno tempore mittere iuxta consuetudinem religionis. Quod quidem praestare tenebitur vicarius generalis Ordinis, qui in eius locum, magistratu qualibet ratione vacante, successerit, in suis semper litteris causam vacationis declarando. Ceterum, si magister iuste sit impeditus et nequeat ad celebrationem capituli generalis accedere, praesidemque in illo nominaverit (quod dicimus in eo casu vicarium magistri), nullam is habeat potestatem convocandi, sed per se id faciat i magister generalis tempore superius declarato.

v. Quocumque autem sive magistro sive vicario generali Ordinis convocante, sive etiam iure tantum constitutionis convocatione factà et supposità, ut praemissum est, omnes vocales ad praefatum generale capitulum venire tenentur loco et die, qui praestituti fuerint, inspectis. Si qui vero noluerint, aut fuerint impediti legitime, ius eligendi maneat apud illos qui praesentes extiterint.

vi. A die convocationis ad celebrationem capituli usque ad eius conclusionem, in quolibet Ordinis monasterio fiat quotidie supplex ad Deum deprecatio pro felici eius eventu, et pro prospero vocalium itinere. Post Nonam itaque vel missam dicat conventus psalmum: Ad te levavi, animam meam, ut sup. 2 dist. 111 cap. xv; quo peracto, cantorincipiat: Veni, Sancte Spiritus, etc., et deinde Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster, etc.

- y. Et ne nos inducas in tentationem.
- B'. Sed libera nos a malo.
- y. Emitte Spiritum tuum et creabuntur,
- B. Et renovabis faciem terrae.
- y. Salvos fac servos tuos,
- B'. Deus meus, sperantes in te.
- 1 Ed. Main. leg. difaciat pro id faciat (R.T.).
- 1 Edit. Main. habet y pro sup. (R. T.).

- y. Dominus vobiscum.
- N. Et cum spiritu tuo.

### Oremus.

Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere.

Adesto, Domine, supplicationibus nostris, et viam famulorum tuorum in salutis tuae prosperitate dispone, ut inter omnes viae et vitae huius varietates tuo semper protegantur auxilio. Per Christum, etc.

CAPUT II. atur.

- 1. Vivente magistro generali sui mu-De praeside capituli general neris est praesidere generali capitulo, lis, et casibus eius si per salutem et expeditionem liceat; celebratio mu- quod si morbo vel alià instà causà ita quod si morbo vel aliâ iustâ causâ ita fuerit impeditus, ut ipse per se capitulo adesse non valeat, tunc praesidem ad illud mittere posse decernimus, fratrem utique nostri Ordinis idoneum et prudentem, tantoque muneri exequendo litteris et auctoritate non disparem. Hunc autem magister sub nomine sui vicarii, et non vicarii generalis, litteris ópportunis sigillo suo roboratis, ad hunc tantum effectum praesidendi, constituat cum eà potestate quam declarabimus inferius.
  - n. Quoniam autem praeter hung casum potest magister Ordinis morte, promotione, renunciatione, aliisve causis ab officio deficere: consequens etiam est ut ad novam eius electionem in alios praesides incidamus, et diversis temporibus eveniat celebratio capituli, providereque debeamus singulis.
  - III. Cum itaque futuris temporibus magistratus Ordinis per obitum aut renunciationem, vel alias quovis modo, vacare contigerit, si id ante quatuor menses proximos mensi Pentecostes eveniat, capitulum generale in vigilià huius Paschatis celebretur. Si autem praedictus obitus magistri, vel alia vacatio (ut praemittitur), succedat intra tempus dictorum quatuor mensium ante

perfectum¹ Pascha, tunc celebratio capituli generalis ad sabbatum ante dominicam tertiam octobris eiusdem anni differatur, quam scilicet non usualem sed ecclesiasticam intelligimus.

- IV. Similiter si praedicta vacatio magistratus acciderit ante quatuor menses proximos dicto sabbato tertiae dominicae octobris, capitulum generale in eo sabbato dictae dominicae tertiae celebretur. Si autem intra tempus ipsorum quatuor mensium ante dictam dominicam tertiam octobris obveniat, tunc ad sabbatum seu vigiliam Pentecostes anni immediate sequentis transferatur, itaut celebratio capitulorum generalium et electio magistri semper in sabbato, et non alià die instituatur aut fiat.
- v. Unde in hunc finem, et pro maiori declaratione huius nostrae constitutionis, statuimus, ut, si a vacatione magistratus usque ad vigiliam Pentecostes plus quatuor mensibus intercedat, itaut ante dictam vigiliam isti quatuor menses expleantur, praefatâ vigilià habebitur capitulum; similiter, si quatuor praedicti menses finiantur ante sabbatum dominicae tertiae octobris, non aliud sabbatum expectabit electio, sed fiet in ipso.
- vi. Attamen si a vacatione magistratus usque ad vigiliam Pentecostes, vel ab ipså vacatione usque ad sabbatum tertiae dominicae octobris, ita pene quatuor menses interveniant, ut statim post dictam vigiliam aut sabbatum compleantur, videlicet intra sequentem hebdomadam, et ante dominicam Trinitatis vel quartam octobris, tunc celebratio capituli generalis transeat respective ad haec sabbata ante dominicam Trinitatis vel quartam octobris, et non ultra, ne propter paucissimos dies ita longe magistri prorogetur electio.
  - vII. Interea vero, donec magister eli-1 Potius lege praefatum (R. T.).

gatur, cum ad priorem Barchinonae, vel, eius defectu, ad alios inferius suo ordine declarandos successioni 1 religionis gubernium<sup>2</sup> pertineat. Quicumque tamen ille fuerit, succedit etiam cum omnimoda facultate convocandi et praesidendi capitulo generali usque ad ipsam electionem inclusive, et non amplius, sicut accidit etiam in praesidentia ipsius magistri.

VIII. Declaramus autem, ut omnis tollatur ambiguitas, quod, quotiescumque vacaverit magistratus Ordinis intra quatuor ultimos sexennii menses, etiamsi paucissimi dies deficiant, capitulum generale celebretur sabbato quo sexennium concluditur, itaut vicariatus generalis amplius durare non valeat quam illis praecise diebus, aut intervallo quod deest usque ad conclusionem sexennii et dictam celebrationem capituli, quod a praefixo tempore divelli nequeat, nec vicariatus ultrasexennium procedere.

ix. Post electionem vero, statim ac noviter electus fuerit canonice declaratus, ac in vere magistrum a capitulo susceptus, si praesens sit, iam de cetero transit in illum praesidentiae munus in universis definitoriis et actibus tam publicis quam privatis ipsius capituli; si vero abfuerit, idem praeses electionis. omnibus praefatis actibus praesideat, modo decreta a definitorio facta a magistro electo postea confirmentur.

x. Quod si durante capitulo prae aliquà invaletudine magister electus nequeat praeesse actibus et definitoriis capituli, cuius est ipse caput et pars praecipua, tunc illi fas erit aliquem de vocalibus ad hanc praesidentiam eligere, et in illum transferre omnem suae vocis auctoritatem pro singulis in definitorio et reliquis actibus decernendis. Cum tamen eligatur, fiat authentice, itaut de singulis actis, electionibus et decretis definitorii vel capituli, esse rite et canonice facta, et non tamquam a corpore aut definitorio acephalo processisse, in libro Ordinis et ubique constare valeat.

xi. Si autem casus adveniat, quod, ex temporale obitu generalis electi ante absolutionem capituli, nova electio magistri fieri debeat in ipso capitulo iuxta inferius ordinanda, tunc huic electioni semper praesideat prior Barchinonensis, tamquam revera vicarius generalis, in hac etiam etsi brevissimâ vacatione a constitutionibus postulatus, cui, si fuerit absens, aut alioquin impeditus, suo ordine succedant, quos infra praesenti constitutione decernimus.

1. Cum magister generalis, quia prima CAPUT III in Ordine dignitas, ius habeat praesi- pus et elegendis dendi generali capitulo, ideireo primum nerali. locum et vocem semper obtineat in electionem magistri universisque actibus totius capituli electionem praecedentibus, in omnibus insuper praefatam electionem consequentibus vocem sortiatur; id ipsum quoque concedimus in vicarium generalem Ordinis vel capituli praesidem illi succedenti.

II. Rursus eo, qui in Ordine nostro munus magistri generalis obierint, ita praesenti constitutione ad praefatum generale capitulum convocamus, ut absolute ad illud accedere valeant, et vocem electivam et decisivam habeant in omnibus sicut quilibet ex definitoribus et electoribus capituli, locumque magistro generali et praesidi immediatum ante omnes provinciales.

ии. In qualibet provincià quinque sint vocales, qui votum et suffragium habeant in capitulo generali, provincialis et quatuor sibi socii post eius electionem in capitulo provinciali canonice electi, quorum duos definitorum,

1 Potius lege extempore (R. T.).

<sup>1</sup> Potius lege successores (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit gubernio (R. T.).

alios vero electorum generalium titulo gaudere constituimus. Ex his autem omnibus primum locum habeant provinciales, deinde definitores generales, quos subsequantur electores iuxta antiquitatem provinciarum.

An. C. 1691

IV. Vocales insuper, quos electores generales dicimus, tantum habeant vocem et suffragium in actibus pleni capituli, scilicet in qualificatione vocalium ante electionem, et in ipså electione magistri et designatione domus capitularis, non autem in aliis congregationibus, quas definitorium ad differentiam capituli nuncupamus.

v. Prior autem Barchinonensis, etiamsi non sit vicarius generalis neque praesideat capitulo, vocem habet non solum in electionibus illius, sed etiam in definitoriis subsequentibus, et locum post provinciales vicariosque provinciales immediatum; vocem tamen in omnibus ante illos omnes obtineat.

vi. Deinde, qui in Romana Curia strenue et cum approbatione communi in officio procuratoris generalis se gesserint per quinquennium, seu magistri seu solius praesentaturae gradu praefulgeant, vocem habent in capitulo generali proxime celebrando dumtaxat, et non tantum in electionibus pleni capituli, verum etiam in omnibus eius definitoriis, usque ad absolutionem et finem ipsius, ex decreto capituli generalis Optensis a SS. D. N. Innocentio XI confirmato.

vII. Cum, temporibus opportunis et casibus a constitutione nostra praevisis et ordinatis, possit, in defectu alicuius de praedictis electoribus aut definitoribus, novus alius vera et canonica electione a definitorio provinciali substitui, super hoc ipso declaramus, iuxta decreta praesentis capituli generalis Optensis, hanc substitutionem solum esse intelli-

1 Forsan praefati vel praecedentis (R. T.).

gendam et posse fieri aliquo ex praedictis suffragiis certo et determinate vacare contigerit in effectu, non autem ob solam contingentiam vel casum quo forte in itinere aut in ipso capitulo quovis modo impediri possit aut deficere. Quod ut immutabiliter impleatur, et non ita late via pateat multiplicandi suffragia, nec pluribus quam par est temere et sine causà determinatà adire capitulum liceat, praesenti constitutione praecipimus, nullum electorem aut vocalem, in locum alterius subrogatum, posse de cetero admitti in generali capitulo ad aliquem eius actum, nisi exhibito semper et realiter praesentato authentico testimonio in ipsâ sui creatione a definitorio provinciali concedendo, prout inferius in hac ipså distinctione cap. xxII ordinatur, quo evidenter constatº de defectu determinato et legitimo impedimento illius qui ad talem vocem habendam in capitulo generali electus fuerit in suae provinciae provinciali capitulo.

viii. Quantum vero ad eligendos eos qui vocem passivam habeant in congregatione generali, statuimus primo ad magistrum generalem non quoscumque de Ordine esse semper habiles, sed inter eius provincias et regna sequentem servandam fore alternativam, ita videlicet, ut semel sit ex totà coronà Aragoniae, Galliae, Italiae, regnique Navarrae; semel vero ex totà coronà Castellae et Portugalliae, inclusis provinciis Vandaliae, et Indiarum occidentalium ac etiam orientalium congregatione seu domibus.

ix. Quod quidem intelligendum est de filiis dictarum provinciarum seu congregationum aut domorum, qui in eisdem vere professionem emiserint, nec

- 1 Videtur legendum casu quo (R. T.).
- 2 Aptius lege constet (R. T.).

solà adoptione sint filii. Huiusmodi enim nullatenus tali alternativà gaudere posse decernimus, nisi tantum in concurrentià earum provinciarum, congregationum aut domorum, ubi primam et veram filiationem habuerint.

x. Haec ergo, quae de electoribus et eligendis ordinavimus, sic esse firma desideravimus', et sic stabiles eorum voces, ut tam activâ quam passivà privari aut destitui non valeant a vicario generali Ordinis toto tempore vacationis magistratus, ut amplius declarabitur inferius. Quod si ratione alicuius delicti, vel ob alias causas, aliquis de praedictis eo tempore appareat active vel passive inhabilis, et suffragandi actione ex tunc iure communi vel harum constitutionum carere videatur, res deferatur ad capitulum generale, ubi, accurate discussà, decidatur.

xI. Si autem magister generalis electus mortem obierit ante absolutionem eiusdem capituli, ubi creatus extitit, non ideo iudicamus expletam et evacuatam alternativam suae partis et provinciarum, quin imo secundum eamdem nova fieri debet electio magistri ex personis eiusdem partis et provinciarum. Unde in hoc casu nullam vacationem magistratus contingere declaramus, itaut Ordo expectare debeat officium vicarii generalis per menses quatuor, aut amplius.

xII. Ex dictis ergo provinciis, quae iuxta ordinem praefatae alternativae actualem sortem et concursum habeant in capitulo generali, unus frater de universà eorum ditione vel ambitu eligendus est a capitularibus, sive praesens sive absens sit a capitulo, in quo nihil aliud considerare debent, nisi quod cetate sit maturus, et sensibus, doctrinà et religione praeclarus, morum suavitate acceptabilis, disciplinae regularis ama-

1 Forsan desideramus (R. T.).

tor, et in arte gubernandi iam probatus, diligens, zelator et prudens.

xIII. Post celebratam electionem magistri, eligantur etiam in eodem capitulo per definitorium generale vicarii generales Indiarum et procurator generalis Urbis, et quos oporteat constitui pro rebus totius Ordinis in curiis regum, iuxta modum et formam inferius in hac distinctione cap. ix et x designandam; in eodem denique pleno capitulo eligatur domus pro celebratione capituli generalis proxime succedentis, cum alternatione et qualitatibus in huius distinctione cap. xi statuendis.

I. Instructo capitulo, vocales omnes, quos iam in vigilià electionis vel sab-macistri gene-bati supponimus domum capitularem in illà servauda. ingressos, iuxta inferius cap. viii ordinanda, in ipsam sono campanae conveniant, communiterque procedant ad obedientiam praesidi exhibendam, quos ille benigne suscipiat, et opportuno tempore vicarium capituli sub hoc nomine instituat, qui iurisdictionem ordinariam habeat supra omnes capitulares et alios fratres ad capitulum concurrentes. Talis autem vicarius eligendus est a vocalibus illius provinciae in qua celebratur capitulum generale, ar quidem industrius, providus et pacificus.

11. Eådem autem die et vigiliå sub vesperum congregentur capitulariter praedicti vocales a praeside iuxta morem; et factis commemoratione et precibus pro SS. D. N. Papa, pro felici statu et incrementis Ecclesiae, pro regibus catholicis, pro benefactoribus Ordinis et sidelibus captivis, vivis atque defunctis, prout superius distinctione III cap. xv de capitulo quotidiano ordinatur, electionis praeses patribus electoribus breveni et piam orationem faciat. quae et de fine convocationis disserat, et ad electionem magistri generalis se-

cundum Deum et canonice peragendam hortetur, ac simul de meritis eligendi, et quâ debet praestare virtute, prudentiâ, doctrinâ et zelo observantiae regularis eos ferventer admoneat.

III. Hac vero oratione peractà, ad examen vocalium et legitimas eorum voces canonice discutiendas procedat. Et primo per formalem obedientiam et excommunicationis maioris poenam ter illis praecipiat, ut, si quis aliquem vocalium legitimo impedimento vel censură ecclesiastică innodatum in capitulo adesse cognoverit, ratione cuius in electione suffragari non liceat, confestim prodat et nullatenus latere sustineat. Quod si aliquis reperiatur vel censurâ ecclesiastică vel alio impedimento iuris nostrarumve constitutionum inhabilis, idque sufficienter probetur, factà de eo accuratâ discussione a capitulo generali, ab ipso decidatur et declaretur, et e capitulo protinus eiiciatur, itaut in hac primà congregatione aut sessione sic maneant vocales de suae vocis legitimatae i iusto examine comprobati, ut ad futuram die sequenti electionem sub certo numero statuantur.

IV. Sequenti die, primo diluculo, et ad auroram, omnes vocales legitimà voce ad electionem suscepti in capitularem locum conveniant, ibique a vicario conventus includantur; quibus locum electionis ingressis, celebratur in eo missa de Spiritu Sancto (quam etiam in toto Ordine eàdemque die et horà cantari praecipimus); ut² post illam concio litteralis ad electores latino sermone habeatur, hortando eos ad rectam et bono communi utilem electionem; qua finità, flexis genibus concinatur hymnus Veni, Creator Spiritus, et eo cantato, surgat praeses et dicat: Emitte Spiritum tuum, etc.

### Oremus.

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per Dominum nostrum, etc.

Et sic ulterius ad sequentia procedatur.

v. Magister generalis, seu qui eius defectu praesideat, similiter ut pridie. sub formali praecepto et poena excommunicationis moneat excommunicatos, suspensos et interdictos, vel alioquin suffragium et vocem legitimam non habentes (si qui sint in praefato conclavi, aut quos adesse cognoverit), ut illico recedant vel prodantur, cum de iureinteresse non valeant; quocirca illis protestari debet non esse de mente ipsius aliquem illorum admittere. Si autem occulte se ingesserint, nolumus eorum voces sive suffragia approbare, aut per eas electioni canonicae derogare, seu quovis modo inferri praeiudicium.

vi. His itaque praemissis, omnes electores adiurari debent a praeside singulatim per Deum et eius sancta Evangelia suis manibus tacta in hanc formam: « Iuras, quod secundum Deum et propriam conscientiam, ac in animae tuae periculum, eliges in magistrum Ordinis fratrem, quem revera regulari observantiae et publicae utilitati iudicaveris meliorem et magis idoneum regimini?» Elector vero dicit: Iuro. Quo iuramento peracto, omnes etiam singulatim accedunt ad mensam in qua erit coram praeside vas aliquod praeparatum, et secreto in illum schedulas iniiciant, quas quidem, tam in hac quam alià qualibet electione canonice faciendâ, non teneantur electores a secretario capitulari petere, sed ipsi eas infra vel extra capitulum ad proprium nutum valeant conscribere prout maluerint. Si

<sup>1</sup> Forsan legitimitate (R. T.).

<sup>2</sup> Potius lege et (R. T.).

autem intra capitulum aliquis elector ita langueat, ut nequeat electioni assistere, capitulum nominet duos vocales, qui, ad cellam eius advenientes, accipiant ab eo suffragium clausum et signatum, illudque ad capitulum deferant, et eodem secreto in vase reponant.

vii. Postquam omnes vota sua et suffragia in vas praefatum immiserint, tunc praeses capituli cum duobus definitoribus ex toto capitulo dignioribus coram secretario vota et singulas schedulas scrutentur, et computent an vocalium numero coaequentur. Tunc autem si maior pars medietate eligentium in aliquo fratre convenerit, scrutinium et electio publicetur ut canonica a praedicto secretario capituli, qui fidem de omnibus praestabit in scriptis.

VIII. Is autem secretarius vel notarius huiusmodi capituli semper debet eligi ex fratribus nostri Ordinis, et nullatenus saecularis, praestito prius secreti et fidelitatis iuramento, cuius quidem muneris est fidem reddere et authentice litteris consignare universa electionis acta, et quaecumque gerantur et decernantur in capitulo.

IX. Si vero maior pars eligentium (ut praedicitur) in uno fratre non conveniat, secundo, tertio, si fuerit opus, ad nova suffragia et scrutinia procedatur, donec maior pars medietate eligentium in unum conveniat et electio fiat canonica: quod si intra duos dies non elegerint, praecipimus in virtute obedientiae commendatori domus, vel eius vicario, ut panis et aqua tantum electoribus ministretur, donec magistrum generalem eligant ex se ipsis aut aliis absentibus nostri Ordinis, iuxta alternativas superiori capite declaratas.

x. Ut autem in electionibus, quae a maiori parte capituli fiunt, omnis incertitudo validitatis evitetur, decernimus, ris, omni odio et amore postpositis?

quod, si eligatur religiosus extra gremium capituli, sufficiat pro maiori parte numerus suffragiorum excedens partem alteram in una ut, ex quadraginta uno vel quadraginta, vigintiunum. Et si eligatur religiosus de gremio capituli, tunc ad certitudinem validitatis necessarium sit aliud suffragium, ut, ex quadraginta uno vel quadraginta, vigintiduo.

xi. Si autem in aliquâ schedulâ inveniant scrutatores subscriptionem aliquam vel signum, quibus persona eligentis innotescat, vel si nihil in eâ sit scriptum, aut suffragium inepto tribuatur, non ideo praeiudicium patiatur electio, si alioquin sufficienti suffragiorum numero facta sit, ut praedicitur, sed talis schedula subscripta, signata vel alba, seu in favorem inepti reposita, separetur, et pro suffragio cassato vel potius deposito reputetur, et solum habeatur ratio reliquarum ad scrutandum numerum canonicae electioni sufficientem, iuxta maiorem partem eligentium.

xII. Cum autem inter scrutandum aliqua forte vel plures inveniantur schedulae supra numerum vocalium, scrutinium inane reputamus; atque adeo, relicto priori ut penitus cassato, ad aliud procedatur. Denique vero, cum iam legitima evadat electio, omnes schedulae coram toto capitulo protinus comburantur.

xIII. His itaque peractis, et publicatà electione per secretarium capituli, statim, antequam novus magister obedientiam suscipiat a capitulo, debet coram praeside et electoribus secretarioque praedicto per Deum et crucem et eius sancta Evangelia suis manibus tacta, iuramentum facere de sequentibus. Praeses interroget: « Iuras quod secundum Deum et propriam conscientiam et constitutiones nostri Ordinis ipsum reges et moderaberis, omni odio et amore postpositis? »

Electus vero respondeat: Iuro. Praeses iterum: « Iuras, quod Ordinis instituta et constitutiones eius servabis ac servari facies, et ea pariter exequêris, quae pro parte provinciarum Ordinis a tuis praedecessoribus approbata et reservata fuerunt? » Respondeat electus: Iuro. Praeses adhuc: « Iuras, quod fideliter et omni studio exequêris, quae ad redemptionem captivorum pertinent, nec in aliquo, iuxta constitutiones huiusmodi, praedictae redemptionis bona, quovis colore vel praetextu, in proprios vel alios usus convertes, aut converti permittes?» Respondent electus: Iuro. Praeses autem: « Iuras, quod omnia bona Ordinis tibi credenda fideliter attrectabis, et de illis et quibuscumque aliis ad Ordinem pertinentibus et tuae dispositioni committendis semper in capitulo exactam rationem reddes? » Electus vero: Iuro. Praeses tandem: « Iuras, quod observabis capita concordiae initae cum nostrâ familia Discalceata circa ministerium redemptionis prout in ea continetur? » Electus respondeat: Iuro.

xiv. Haec est forma iuramenti perpetuo et iviolabiliter a magistro generali electo praestandi; qui si omnia vel praedictorum quidquam iurare recusaverit, electio sit nulla, nec ipse pro magistro generali suscipiatur. Si vero iuraverit, omnes confestim ad illum accedant, et genuflexi humiliter obedientiam exhibeant; quo facto, incipiatur hymnus Te Deum laudamus, et procedatur ad ecclesiam, locorum ordine servato prout in capitulo, cuius tamen praesidi magister electus adhaerebit ad extra; et ubi accesserit ad altare, ibi prosternatur, et praeses electionis dicat:

- y. Salvum fac servum tuum, Domine,
- B. Deus meus, sperantem in te.
- \*. Dominus vobiscum.
- p. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Concede, quaesumus, omnipotens Deus, ut famulum tuum, quem ad regimen animarum elegimus, dono tuae gratiae prosequaris, ut te largiente cum ipså tibi nostrå electione placeamus.

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere.

Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetuâ mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosâ Beatae Mariae semper Virginis intercessione a praesenti liberari tristitiâ et aeternâ perflui laetitiâ. Per Christum, etc.

Quibus ita finitis ducitur magister electus ad chorum, ibique in sede sua se commendat orationibus fratrum, et populo publicatur electio.

xv. Tandem ergo de consensu magistri electi et capituli constituantur procurator vel procuratores qui praedictam electionem Pontifici Maximo exhibeant, ut illam approbare et confirmare dignetur, quippe cui Ordo noster est immediate subiectus. Si quis vero huiusmodi electioni rite et recte (ut praemittitur) factae ausus fuerit contradicere vel obstare, vel ab ea quomodolibet appellare, illum praesenti constitutione excommunicamus, et suffragiis tam in vita quam in morte, et officiis in Ordine nostro perpetuo privamus.

xvi. Magister generalis, qui praefato modo canonice electus fuerit, suum statim officium exercere incipiat sub titulo generalis electi, sitque caput et praelatus generalissimus in toto Ordine, cui omnes provinciales atque eorum provinciae cum omnibus et singulis totius Ordinis fratribus obtemperare teneantur Postquam vero a Sede Apostolică fuerit confirmatus, palam id notum faciat et denunciet suis provinciis, ac deinceps

1 Edit. Main. legit facta (R. T.).

absolute nomine et titulo magistri generalis utatur.

CAPUT V. stri generalis.

- 1. Generalis magister universalem ha-De officio et potestatem in toto Ordine, illam videlicet quae supremis praelatis cuiuslibet Ordinis est de iure communi vel privilegiis concessa et in posterum concedenda, ad omnia quae ex peculiari statuto nostri Ordinis non sunt illi prohibita, et ad curam seu administrationem totius Ordinis tam spiritualiter quam temporaliter exercendam. Unde per se solum in omnibus et singulis eam potestatem habeat in toto Ordine, quam provincialis in sua provincia, et commendator sen praelatus quisque localis in suâ commendâ vel domo; insuper eam quae ad rationem sui officii ex iure communi aut privilegio ex nostrisve constitutionibus expectare potest. Verumtamen inferiorum praelatorum ministerio non se immisceat nisi ob corumdem defectum, vel cum prudentia et rationabilis causa id postulaverit, semper tamen inferiores illi parere teneantur.
  - II. Cum igitur ipsi incumbat, tamquam generali pastori et antistiti, Ordinem visitare et proprias oves cognoscere, propterea ipsius conscientiae consulendo praecipimus in Domino, ut in utroque triennio totum Ordinem et omnia illius monasteria per se vel idoneos fratres (si ipse non valeat) omni studio visitare non desinat. In suà autem visitatione se omnibus iustum et mitem exhibeat. ac regularis observantiae amatorem, nunc verbo, nunc baculo, vel ferreà etiam virgâ corripiens, si necesse suerit, yaut omnes sibi subditos, quantum sit possibile, in bonam frugem et severam Ordinis disciplinam inducat.
  - III. Omnimodam autem potestatem habeat modificandi, rationabiliter et ex causà ut superius praemittitur, poenas
    - 1 Edit. Main. legit rationabili (R. T.).

- hac constitutione inflictas, exceptis tamen casibus ab ea praefixis.
- Iv. Ipsius insuper est potestatis gradus Ordinis confirmare, ac reliqua per se exegui quae olim agebantur in capitulo generali intermedio iuxta Pauli V et Urbani VIII decreta, quibus equidem insistente: praefatum generale capitulum intermedium de cetero celebrari omnino prohibemus.
- v. Ad eum etiam privative pertinet adoptiones et filiationes fratrum unius provinciae in aliam constituere; si quae autem commendae vacaverint in provincià ubi reperitur, potest eas pro libito conferre, dum tamen provincialis eiusdem provinciae commendatorem prius non elegerit. Unde inter ipsos super hoc in praedicto casu praeventionis iura constituimus. Similiter in provincia, cui magistrum adesse contigerit, si definitorium provinciae habendum sit, illud convocare potest, et ei pariter praesidere, atque habere suffragium; in electione prioris Barchinonensis, si electionis tempore in ea domo fuerit inventus, non dissimilem potestatem habere decernimus ut convocet et praesideat pariterque vocem habeat.
- vi. Ad magistrum quoque privative attinet sententiam expulsionis ferre iuridice in criminosos incorrigibiles eå formâ quam superius declaravimus.
- vii. Item magister generalis debet apud se habere duo sigilla, videlicet magnum et parvum, in quorum primo sit incisa imago revelationis Ordinis cum eiusdem scuto et stemmatibus, istoque versiculo per limbum: Redemptionem misit Dominus populo suo; in secundo autem sint tantum praedicta religionis stemmata; quo ut vere minori utatur in rebus minoribus, illo vero in maioribus tantum, quae pro rei maiestate sic postulant; ad perpetuamque rei memoriam

subiicimus, ut in fine omnium litterarum suarum seu scripturarum testimonialium anno Domini apponat etiam annum fundationis Ordinis his verbis: A descensu vero et apparitione beatissimae et immaculatae Virginis Mariae ad fundationem nostri Ordinis anno N., quam pariter ab universis aliis praelatis observari praecipimus, ut antiqua Ordinis consuetudo ab ipsius limine inducta non pereat, tantaeque Matris dignationi istud vel levissimum obsequium deferamus.

viii. Magister generalis potest ulterius praesidere capitulis generalibus et provincialibus per se ipsum vel suum vicarium ad id ab eo specialiter deputatum, et vocem quidem habeat tam ipse quam eius vicarius in omnibus electionibus, ordinationibus et definitoriis usque ad absolutionem utriusque capituli.

- ix. Properante iam tempore electionis provincialis, poterit ipse magister convocare ad celebrationem capituli provincialis, mittendo immediate suas litteras ipsi provinciali, qui illas continuo manifestet capitulariter conventui ubi adesse contigerit; ipsas vero deinde mittat illico ad omnes alios conventus ut cunctis vocalibus innotescant.
- x. Ulterius in concurrentià capitulorum provincialium potest magister quodlibet eorum anteponere vel postponere
  per tres menses a complemento triennii,
  ut uni et alteri interesse possit, dummodo nullum a die sabbati distrahat.
  Quod etiam praestare valeat quamvis
  non sit concurrentia capitulorum, sed
  unicum dumtaxat celebrandum, si alioquin sibi visum fuerit expedire. Ultra
  tamen dictos tres menses non possit
  magister generalis capitula provincialia
  anteponere nec postponere.
- xI. Adhuc ad magistrum pertinebit, ut vere Ordinis patrem, si praesens fue-

rit electionibus, electores dirigere, eos modeste, pie et religiose monendo, hortando et instruendo atque etiam vage suadendo ad eligendum personam digniorem et magis idoneam, ipsius utcumque virtutes regimini necessarias capituli disserendo. Si autem non interfuerit, id ipsum per litteras ad capitulum seu electores missas eâdem charitate, quae nunquam agit perperam, praestare licebit.

xII. Quod si electores in provinciali capitulo congregati intra tres dies a primo exclusive ad electionem designatam de personà eligendà non convenerint, vel electio non sit facta iuxta sacros canones, constitutiones et decreta Ordinis, atque adeo sit iure cassanda, tunc ius eligendi provincialem devolvitur in magistrum, qui illum confestim eligere teneatur.

XIII. Magister generalis debet etiam confirmare electionem vicarii generalis nostrae Recollectionis (si fuerit canonica) intra dies quindecim a primo praesentationis, et patres praedictae familiae intra tres menses a die electionis tenentur praesentare illam magistro generali pro eius confirmatione obtinendâ, ex concordià inter utramque familiam a Gregorio XV confirmatà.

xiv. Similiter debet electiones provincialium rite factas confirmare, vel defectum earum ostendere, atque etiam prioris Barchinonensis si sit quoque canonice celebrata; in qua tamen si conventuales de personâ eligendâ non convenerint intra mensem, ius eligendi devolvitur in generalem magistrum, qui vicarios provinciales in quibusdam casibus inferius cap. xv huius dist. exprimendis creare possit; sicuti et in provincia, quae ob provincialis decessum regitur per vicarium provincialem ab eo relictum, designare vicarium generalem,

quem pro nullà extra hunc casum provincià nominare valeat. Hinc tamen excipimus Hispaniae, Galliae Italiaeque provincias. Dicto namque magistro in Hispanià residenti potestatem facimus ut pro Gallià et Italià vicarios generales instituat. Dum vero in Gallià commoretur vel Italià, eamdem facultatem habeat ad eligendum vicarium generale pro Hispanià.

xv. Licet iure constitutionis pristinae magister generalis de aliquibus dispensare possit cum fratribus, illis interdum concedendo nonnullas exemptiones, gratias et immunitates, nihilominus tamen, quia plura et ingentia damna ex hac liberalitate provenire compertum est, eam in posterum praedicto magistro interdicimus, eique solum permittimus declarare fratres aliquos illis immunitatibus et exemptionibus gaudere, quae solent appellari reales, et quibus ratione officii, gradus vel antiquitatis quadraginta annorum in Ordine gaudere possunt iuxta constitutiones huiusmodi et decreta Pontificum seu capitulorum generalium.

xvi. Pro expensis autem sui muneris, et pro vestiariis, aliisque sumptibus Ordinis, singulae provinciae teneantur singulis annis praefato magistro persolvere eam pecuniarum quantitatem quae pro earum diversitate et facultate fuerit a consuetudine stabilita cum approbatione generalis capituli, ita tamen ut, sive plus, sive minus, nulla provincia, vel etiam congregatio, seu viceprovincia, excludatur a solutione praedictà.

xvII. Sciat autem magister generalis quod circa huiusmodi religionis bona meram ei tantum administrationis potestatem concedimus intra Ordinem supra iis quae ad bonum Ordinis spectant, eaque ideo ut communia, non vero ut privata respiciat; nullaque insuper ra-

tione aut praetextu bona, provincialibus commendatoribus aut quibuscumque fratribus ad usum concessa, sibi quomodolibet determinet vel assumat. Imo reddituum omnium oppidi de Algar et quarum cumque contributionum, tam pro vestiariis praedictis, quam alioquin sibi concessarum, in capitulo generali proxime futuro, vel, si ante illud deserat officium, provinciali et definitorio provinciae ubi repertus fuerit rationem reddere teneatur, ita ut animalia, quae officio deserviunt, cum pecuniis aliisve rebus ad illud pertinentibus, iisque post redditam rationem supervenerint, novo magistro electo resignet pro usibus sui muneris, vel dicto provinciali et definitorio tradat, qui ea magistro eligendo custodiant.

xviiii. Super omnia vero, ipsius interest pro viribus laborare ut in omnibus redemptio captivorum ferventer exerceatur a fratribus, eiusque eleemosynae omni studio colligantur, fideliterque serventur, ita videlicet, ut suis temporibus sic omnes integrae fidelium liberationi proficiant, quod nullà ratione aut praetextu cuiuscumque privilegii aliquam vel minimam partem aliis quibuscumque usibus applicet, seu applicari permittat.

xix. Quà de re omnem ignorantiam propellere desiderantes, ipso magistro, ut universis praelatis Ordinis, eiusque fratribus, strictissime, et sub excommunicationis sententià ipso facto incurrendà, praecipimus, ut enixe observent et observare faciant decretum et statutum editum in capitulo generali Barchinonae MDXX, ob aliquorumque ignorantiam aut dubia saepe in succedentibus confirmatum et expresse declaratum, prout nunc expresse reproducimus et declaramus, circa renuntiationem, seu potius non admissionem cuiusdam tunc recen-

tis Bollae sanctissimi Leonis X de anno MDXVI, et einsdem confirmationis a Clemente VII de anno moxxv, quantum ad usum bonorum redemptionis indifferentium, ita ut, quaecumque ab ipsis concessa facultas praedicto magistro vel Ordini circa distractionem alicuius partis illorum, nunquam censeatur admissa, imo quamprimum, et saepius, ut praedicitur, ab ipsis magistro et Ordine renunciata, neque tunc in elus praesentatione aut aliquando susaepta, sicut eam ut talem nunc iterum declaramus, et iuxta pristinam constitutionem nostram nullatenus a praefato magistro vel quibuscumque aliis exequendam, sub praedictis poenis et omnibus aliis superius dist. 11 cap. 111 latis, ubi cuncta circa praedictas elcemosynas non aliò distrahendas prohibita iuxta praesentem declarationem et decreta superius memorata esse et fuisse semper intelligenda denunciamus.

xx. Pro his ergo magister debet impensius omnia quantum liceat impedimenta superare, ut capitulo generali ac etiam provincialibus semper intersit, ubi praedictis maxime et aliis quae ad bonum Ordinis attinent ad oculum valeat providere, ne gregibus sibi traditis propter sui absentiam in capitulis minus diligenter a reliquis eorum pastoribus consulatur.

xxi. Ulterius provinciis magis desolatis, vel minus sibi sufficientibus, debet esse favorabilior in concedendis fratrihus idoneis et utilibus, sive ad legendum, sive ad praedicandum, sive ad alia Ordinis obeunda negocia, iuxta utilitatem Ordinis, aut fratrum transferendorum, vel etiam provinciae, a qua vel ad quam traslatio huiusmodi fuerit facienda; nunquam tamen sub huius facultatis praetextu fratrem aliquem traducat de vocalibus unius provinciae in

aliam intra duos menses ante capitulum provinciale illius a qua dimittitur. Quod nec alio tempore faciat, nisi rationabiliter urgeat. Contentiones quoque (si quae fuerint inter provincias) debet prudenter dirimere, et a mutuis eas iniuriis et vexationibus praeservare.

XXII. Magistri generales post impletum officium maneant ipso facto magistri de numero; in quâlibet totius Ordinis provincià, ubi reperiantur, in omnibus capitulis tam generalibus quam provincialibus, corumque definitoriis extra vel intra capitulum celebrandis, vocem habeant decisivam et electivam in omnibus; honorem paternitatis reverendissimae non amittant; post praelatum conventus locum semper obtinent immediatum; ubicumque voluerint, conventualitatem possunt eligere de licentià magistri, et ibidem socium penitus ab omni conventus onere liberum illis dare praecipimus; in reliquis gaudent omnibus privilegiis et exemptionibus quibuscumque aliis a constitutione concessis, ita ut iuxta supremam dignitatem praeteritam amplior eis honor deferatur in singulis.

I. Ut haec successio clarius in sin- CAPUT VI. gulis eventibus statuatur, primo et ante ne in vicarinm generalem Or omnia decernimus magistrum generalem dinis, vacante posse ubique et quovis tempore renun-et de polestat ciare magistratum per se vel procuratorem, coram tamen provinciali et electoribus ac definitoribus generalibus eius provinciae cui adesse contigerit. Qua renuntiatione factà, et authentico testimonio per secretarium Ordinis attestatà, ex tunc protinus sedem magistri vacare, et ad illum, qui iure harum constitutionum sit vicarius generalis in Ordine, totum eius regimen devolvi, perpetuo stabilimus. Cum autem magister generalis ad aliquam ecclesiam seu episcopatum eveniat promoveri, non statim sedes magistri vacua censeatur, nec suc-

cessorem ad officium vicarii generalis vocatum illud posse confestim assumere, quousque de praeconizatione in consistorio romano, et confirmatione a Sanctissimo, authentico liqueat testimonio.

II. Adhuc sedes magistri vacare potest vel per decessum, privationem, aliasve causas de iure praemissas; quacumque autem eveniente, sic successionem eius constituimus. Cum prior nostri conventus Barchinonensis, sive sit confirmatus sive non confirmatus, semper esse debeat caput et vicarius generalis totius Ordinis, quoties magistro viduetur, et sedes vere vacaverit; idcirco decernimus, ut, quacumque ex praedictis causis vacare contigerit, commendator domus, ubi evenerit (si tamen provincialis eius provinciae non adsit, cui praesenti actionem istam deferimus), nuntium specialem auctoritate et iudustrià praestantem instituat cum authentico testimonio a secretario deficientis magistri recepto de veritate et causà vacantis<sup>1</sup>, et illum primo mittat ad praefatum priorem Barchinonensem, ut illud ipsi suoque conventui notum faciat, ac nomine totius Ordinis in successionem inducat.

III. Quod si tunc temporis non sit prior electus in praedicto conventu, universis eius fratribus denunciamus, ut, intra spatium vigintiquatuor horarum a puncto notificationis, priorem de more constituant. Quod si secus fecerint, vel prior inventus aut electus aliunde fuerit impeditus, succedat provincialis, aut vicarius provincialis in capite provinciae capitularis ad proxime generale capitulum designatae. His vero deficientibus, succedat commendator domus pro eodem proxime celebrando capitulo generali praefixae. Qui si etiam fuerit impeditus, transcat successio ad

1 Forsan vacantiae (R. T.).

digniorem definitorem generalem eiusdem provinciae capitularis. Et his quoque impedimento constrictis, ad digniorem electorem generalem ipsius.

rv. In his autem omnibus rite ac de iure implendis, ita nuntius praefatus sit prudens et industrius, ut ex singulis ante dictis, quae in praefato priore aut aliis post illum vocatis successionem impediant, authenticum testimonium semper accipiat, prout de iure opus fuerit; et illud secum deferens, transeat de uno in alium, donec perveniat ad expeditum et habilem, cui vacationem sedis et ipsius successionem in illâ notam authentice faciat, ac sigilla conferat magistratus.

v. Hic4 vero, quicumque fuerit, convocatis illico fratribus illius domus ubi reperiatur, et in capitulo congregatis, praedictam vacationem sedis suique in eå successionem cum omnibus testimoniis hanc et illam rite adstipulantibus manifestet, et tunc ab omnibus solemniter obedientiam accipiat coram tali nuncio, qui etiam de his postremis actibus fide dignam attestationem recipiat, in qua et aliis superioribus semper notabit diligenter annum, mensem, diem et horam possessionis officii vicarii generalis et notificationis eiusdem, itaut possit omni bus constare iuridice de legitimitate suc cessionis.

vi. Sed cum hos omnes sui vicariatus tempore possibile sit deficere, aut impediri canonice, ac proinde novâ successione sit opus; propterea statuimus, ut, si prior Barchinonensis sit vicarius generalis, et aliquâ causâ ex praedictis deficiat, simili modo, ut superius, notum faciat authentice per nuncium, si accidat extra Barchinonem, alioquin intra illam a secretario praecedentis capituli generalis intimetur praefato conventui, ut fratres eius intra periodum viginti-

1 Male edit. Main. legit his (R. T.).

quatuor horarum ab instanti vacationis vel eius notitiae novum priorem eligant, qui pariter succedat in vicarium generalem Ordinis; quod si non fecerint, aut electus sit etiam (ut praemittitur) impeditus, tunc, sumpto per nuncium aut secretarium praedictum authentico testimonio totius rei gestae, transeat ipse vel nuncius ad provincialem seu vicarium provincialem provinciae capitularis, aut alium successive vocatum (ut praedicitur), ipsique notam faciat successionem.

vii. Si vero vicarius generalis desiciens non sit prior Barchinonensis, sed alius de vocatis post illum, tunc pertineat praedicta successio ad primum ex omnibus praedictis, qui tunc temporis non fuerit impeditus, ita videlicet ut a provinciali revertatur, et secundo quaerat priorem Barchinonensem, si iam eius impedimentum cessaverit, ratione cuius transivit ad provincialem. Quod si ita non sit, vel prior non eligatur intra spatium praefatum, iterum revertatur ad successionem provincialis, aut alios suo ordine vocatos, ut supra; de quibus omnibus eadem et eodem ordine observanda intelligimus si quisquam corum sit vicarius generalis et deficiat.

viii. Sic successione magistratus in vicarium generalem pro tempore vacationis legitime inductà, quamprimum talis vicarius litteras suas patentes tam obedientiae quam convocationis ad capitulum generale celebrandum transmittat ad omnes provincias, ad quas opportune pervenire valeant ante praedictum capitulum, et hoc primum esse volumus suae potestatis indicium.

ix. Prior itaque Barchinonensis, aut, eius defectu, quicumque alius de praedictis ad hanc successionem assumptus, dum officio vicarii generalis fungitur, ita sit revera totius Ordinis caput, ut

supremam et eamdem in omnibus habeat potestatem et vices quae inerant ipsi magistro, ac proinde gaudeat facultate et auctoritate sufficienti tamquam supremum caput totius Ordinis ad confirmationem graduum conferendam sicut ipse magister, et prout superiori distinctione cap. vi amplius declaratur.

x. Illi tamen nullatenus liceat aliquem ex vocalibus capituli generalis proxime celebrandi mutare, vel privare, aut novos eligere, neque etiam nominare vicarium provincialem; quod si tempore sui vicariatus provincialem aut eius vicarium deficere contigerit, succedat absolute in vicarium provincialem quem inferius cap. xx de illius successione in vicarium ordinabimus, unde, quantum ad hoc, ipsi electores, quos magister generalis quomodocumque deficiens reliquerit, permaneant immutabiliter in ordine, itaut sit in eodem statu usque ad electionem futuram, sicut fuerat ante vacationem sedis.

xi. Insuper si tempore sui vicariatus aliquod capitulum provinciale obtigerit celebrandum, nec illud celebrare poterit, nec ab alio quovis modo celebrari, etiamsi compleatur triennium, sed prorogari omnino constituimus in aliam dominicam in Cantate proxime futuram post generale capitulum, itaut provincialatus ad quadriennium in hoc casu producatur, ne utique in electoribus capituli generalis aliqua mutatio contingat, ut inferius amplius de omnibus provinciis et Indiarum praecipue declarabitur in huius distinctionis cap. 1x.

xII. Prior autem Barchinonensis, vel, eius defectu, quicumque in vicarium generalem successerit, si, quando huiusmodi officium suscipit, fuerit solum praesentatus, ipso facto transeat in magistrum, dummodo annos lecturae pro magisterio adimpleverit; si vero fuerit

iam magister de numero, maneat post officium cum exemptionibus et gratiis exprovincialibus debitis cum praecedentià ad reliquos magistros suae provinciae, et immediate sedeat post omnes exprovinciales, qui sunt vel pro tempore fuerint.

CAPUT VII. potestate.

- 1. Non solum in vacatione sedis ma-Do vicario pagistri et cius gistri in vicarium generalem totius Ordinis incidimus, sed interdum etiam, propter infirmitatem aut aliud rationabile impedimentum ipsius magistri, ad alios vicarios ab eo specialiter nominandos oportet ipsi facultatem concedere, quos et in potestate debeamus instruere.
  - II. Statuimus ergo, magistrum, si ita impeditus sit ut capitulo generali vel provinciali interesse nequeat, unum posse idoneum et prudentem nostri Ordinis fratrem sub titulo vicarii magistri ad capitulum mittere cum litteris opportunis suo sigillo roboratis. Cum autem fuerit in capitulo, et illud iam sit congregatum sono cymbali, ut assolet, in vigilià ipsius praedictas litteras praesentare tenetur; quarum virtute, acceptà a vocalibus obedientià, ex tunc eamdem habeat potestatem in ipso capitulo generali vel provinciali, quam ipse magister si praesens adesset, atque eadem illi obedientia et honor a commendatoribus et universis fratribus capituli deferantur, quae ipsi magistro exhiberentur, et quidquid per ipsum vicarium et definitorium generalis vel provincialis capituli ipso durante definitum aut ordinatum fuerit, roboris obtineat firmitatem. In utroque autem capitulo semper, ut vere caput et praeses illius, primam habeat vocem in omnibus; quamprimum vero praesidentia eius expiraverit, eo quod succedat in munus magister electus, immediate post ipsum sedeat, in singulisque sequentibus defini-

torii et capituli actibus vocem habeat; iisque peractis, potestas praedicti vicarii protinus ipso facto cessabit.

- III. Declaramus tamen, quod praedicti vicarii, seu etiam provinciales, qui in absentià magistri capitulo provinciali praesident, non gaudeant iure devolutionis quantum ad electionem provincialis, quam in casibus infra dicendis soli magistro concedimus; sed eis evenientibus tantummodo possit vicarium provincialem subrogare, donec, delatâ devolutione ad magistrum, ipse provincialem in provincià constituat; in reliquis autem electionibus eiusdem capituli et definitorii provincialis, si devolutiones eveniant, quas alibi etiam magistro praesidente committimus, eas quoque praedictis vicariis aut cuilibet alteri praesidenti concedimus, si videlicet electores, post tria scrutinia de discordiâ praemoniti, adhue in quarto dissideant, ne capitulum moram patiatur, vel maneat impersectum.
- I. In definitorio generali primam CAPUT VIII. semper vocem et locum habeat magi-capituli generalis electus, tamquam eius sufragiis, ordine et polesiale caput et praeses noviter constitutus; constituatur. etiam voce gaudeat generalis absolutus, seu quisquam ex ordine electionis praesul, qui generali electo immediatus assideat, salvà magistratus antiquitate; sequantur et vocem obtineant, qui iam in Ordine generales extiterint; deinde provinciales aut vicarii provinciales secundum ordinem suarum provinciarum. Prior autem Barchinonensis locum teneat post dictos provinciales vicariosve provinciales immediatum, vocem attamen ante illos omnes primam habebit; postea succedat procurator generalis in Urbe, et tandem definitores generales, prout suarum provinciarum antiquitas postulaverit. Etiam in definitorio secretarium generalem includimus, sine voce

tamen si alioquin illa non gaudeat, ut de omnibus definitionibus, decretis et electionibus fidem faciat.

11. Omnes itaque praedicti sunt ex quibus componitur definitorium generale, et vocem tam electivam quam decisivam habent in omnibus eius actibus ct statutis; locum autem et ordinem, quem eis designamus, etiam extra definitorium in actibus pleni capituli vel conventualibus et domesticis observare praecipimus.

ui. Huius autem definitorii potestas, cum sit suprema et altior in Ordine, vim habeat legislativam tam directive quam quam coactive super omnes eius fratres et praelatos, itaut ab eius correctionibus et censurà nullus penitus sit immunis, unde in omnibus et singulis, quae pro toto nostro Ordine suerint constituenda, mutanda vel diminuenda, laudanda, approbanda, declaranda et confirmanda, nec non punienda aut moderanda, dispensanda vel indulgenda, ita se habeat definitorium praedictum, ut illa omnia ordinet, constituat vel destituat, mutet, addat, seu minuat, laudet, approbet et confirmet, puniat, seu etiam moderetur, dispenset vel indulgeat, et firmiter quaecumque decernat, iis tamen exceptis de quibus constitutiones extiterint a Sede Apostolica confirmatae, quas nihilominus declarare poterit, et quicquid per hanc congregationem seu definitorium fuerit generaliter constitutum, ordinatum et declaratum universe, in toto nostro Ordine observetur, et insuper vim constitutionis habeat, si per tria continua capitula generalia statuatur.

iv. Tandem vero, ut quae in definitorio sunt agenda et decernenda Deo semper auspice fiant, statuimus, ut, quoties habendum sit, ante omnia invocetur gratia Spiritus Sancti, et dicatur antiphona Veni, Sancte Spiritus, cum aliâ

de beatâ Mariâ Virgine, ut moris est, cum versibus et orationibus consuetis.

1. Constituto definitorio generali, prima CAPUT IX. electio, quae ab illo assumitur, est circa officio et potevicarios generales Indiarum, haec enim vicarii generacelebratur per suffragia secreta praedicti definitorii, quam tamen poterit assignare magistro, et in illum se compromittere, ut intra vel extra capitulum, et quoties vacatio contingat, praedictos vicarios nominet, et ut etiam a definitorio vel a se nominatos, ex iustâ causâ iureque servato, destituat. Eorum regiminis metam quinquennium esse statuimus, nisi, ob moram successoris, ut prorogetur necesse sit, ut ordinatur inferius.

II. Quomodocumque autem siat electio, semper debet esse praefati vicarii ex Castellae Vandaliaeque provinciis, quarum scilicet non adoptione sed verâ professione sint filii, etiamsi alterius nationis existant. Eorum quidem unus eligatur, ut visitet et exerceat potestatem sibi traditam in Peruanis provinciis; alter vero in iis, quas Ordo habet in Novâ Hispaniâ et Guatemala, cum insulis et locis illi adiacentibus et unitis.

III. Quod tamen ita faciat, ut uterque vicarius per vices suas eligatur alterne ex praefatis Castellae Vandaliaeque provinciis, ita videlicet, ut, si vicarius generalis Peruanus sit semel ex provincià Castellae, in sequenti vice idem vicarius generalis eligendus sit ex provincià Vandaliae, et nullo modo duo vicarii generales Peruani aut Novae Hispaniae sibi immediate ex eâdem provinciâ succedant.

IV. Quamprimum ergo ad quamlibet suarum provinciarum quisque de praedictis vicariis perveniat, in qualibet earum domo poterit publicare litteras sui muneris, quarum virtute fratres omnes. quibus notificatae fuerint, illum suscipere et tamquam legitimo praelato obe-

lis Indiarum.

dire teneantur: sed, ut omnibus et singulis provinciis sui regiminis praefatae litterae pateant, unum transumptum authenticum ad eas transmittat, quo pariter a singulis agnoscatur et suscipiatur ut verus pastor et visitator earum.

v. Sed, ne super potestate huiusmodi vicariorum aliqua dubitandi rimula relinguatur, eam in omnibus esse generaliter ordinariam, magistro tamen subditam, declaramus, a quo poterit limitari, si expediat, sicut in multis ab his nostris constitutionibus cohibetur.

vi. Ad eos maxime pertinere decernimus visitare et reformare praedictas Indiarum provincias, et, cum opus fuerit, ad debitam observantiam reducere, iuxta regulam et constitutiones Ordinis nostri, corripientes et punientes excessus, transgressiones et crimina fratrum.

VII. Ipsos etiam potestate instruimus convocandi capitula provincialia secundum statuta constitutionum huiusmodi, eorumque electiones confirmandi, irritasque faciendi in praefatis provinciis, cum ita de iure secundum formam hîc statim constituendam fieri oporteat; praecipimus tamen illis, sub poenâ excommunicationis maioris latae sententiae perpetuaeque privationis vocis activae et passivae, ne unquam faciant aut permittant se eligi in provinciales earumdem provinciarum, neque, si eligantur, consentiant; quodsi contrarium fiat, talem electionem ex nunc pro tunc ducimus inanem; electus vero contra constitutionem istam, a magistro vel definitorio capituli generalis corripiatur, nullatenusque recedat impunis, sed debitis poenis cum severitate correctus.

viii. Etiamsi, ut praemissum est, huiusmodi vicariorum officium quinquennio concludamus, ipsos tamen nolumus illud dimittere quousque successor accedat.

tutae sanctae obedientiae et sub poena privationis a voce activâ et passivâ, praecipimus ut ab illorum obedientia, sub praetextu iam adimpleti muneris aut quinquennii, non audeant quovis modo deflectere, donec alius in officio successerit. Nullus ex praedictis vicariis generalibus a provinciis sibi creditis recedat quousque successori suo exactam rationem de omnibus illis oslicioque reddiderit; qui vero a suis provinciis et officio discessisse, non reddità prius successori suo praefatà ratione, repertus fuerit, voce activâ et passivà privatus maneat. Ratio autem residentiaque praedicta ad magistrum generalem deferatur, et usque dum ab isto declaretur immunis, illum ad omne religionis officium inhabilem declaramus.

IX. Ipsis iterum enixe praecipimus, ut in nullà penitus provincià ex sibi subiectis quacumque ratione vel causa nominare possint, mittere, aut constituere commissarium generalem, aut quocumque alio nomine delegatum, sed earum regimen suis provincialibus relinquat; quod si casus et causa gravis accidat, quae suam praesentiam et visitationem poscat, aut tempus eas visitandi pro munere immineat, nec ad eas accedere valeant, poterunt pro illis nominare vel mittere visitatorem aut visitatores, qui in omnibus se gerant et observent universa quae infra distinctione sequenti, cap. v alibi de visitatoribus stabilitur. Si vero contra praesentem constitutionem aliqua (ut praemittitur) nominatio contingat, nullius fore roboris declaramus.

x. Quocirca observari constituimus sanctionem iam alias memorati capituli generalis Optensis a SS. Innocentio XI confirmatam, qua praecipitur, ut, instante ratione vel causâ, quibus necesse sit Quare subditis eorum universis, in vir- in praefatis Indiarum provinciis visitatorem (ut praedicitur) institui, non possint praefati vicarii generales illum eligere nisi virum auctoritate et matură discretione praeditum, atque gradu saltem praesentaturae insignitum. Nec item valeant huiusmodi officium, aut quodlibet aliud, sive dignitatem, vel administrationem et honorem suis conferre sociis, aut aliis quibuscumque fratribus alienigenis, etiamsi in dictis provinciis iam adoptione gaudeant, nisi peracto et adimpleto integro quinquennio a die adoptionis illorum.

xi. Cum autem, per se vel alium, provinciam aliquam visitaverint, non possunt ad se revocare fratres doctrinarios ad visitationem extra suam doctrinam, nec ipsi ita vocati tenentur adire, sed in eisdem doctrinis debent praedictam visitationem suscipere et rationem praefatis vicariis generalibus aut eorum visitatoribus reddere, neque ab ipsis privari poterunt et a doctrinis amoveri, tam extra quam intra visitationem, nisi praevià iustissimà causà, et eà prius actà iuridice. Caveat tamen vicarius generalis, ne unquam doctrinarius a suà doctrină recedat, usque dum successor adveniat.

xII. Quamvis huiusmodi vicarii generales possint confirmare, ut praemittitur, et annullare capitula provincialia et provinciarum electiones quae veniunt de iure cassanda, minime tamen poterunt ad hanc declarationem in iudicio procedere, nec similiter in aliis casibus suspendere vel privare provinciales, nisi per se tantum, et non per visitatorem, et quidem praevià causà legitimà, de iure actà et conclusà in ipsà provincià, provinciales privandi, aut suspendendi, sive ad electione exturbandi. Quae omnia sic rite implenda et actuanda praecipimus, ut videlicet privatio et annullatio electionis dictorum provincialium

semper fiat de consensu et assensu quatuor praelatorum seu definitorum eius provinciae, ubi dictos vicarios generales adesse contigerit; suspensio vero de duorum dumtaxat assensu, et non aliter.

xiii. Sententiam vero, sub hac formâ a praedictis vicariis et praelatis seu definitoribus latam, plenum effectum sortiri decernimus, qualibet appellatione postpositâ; et, ne provincia maneat orbata praesule, continuo cum eisdem definitoribus vel praelatis, ac de illorum assensu et consensu, eâdemque formâ, qua provincialem suspenderit aut deposuerit, vel eius electionem annullaverit, vicarium provincialem pro eo substituat.

xiv. Cum autem electio provincialis post triduum ab aurorà sabbati adhuc discordiam patitur, itaut electores non conveniant, vel, si conveniant, non sit electio canonica, tunc ad solum magistrum, ut reliquas omnes in toto Ordine similes, devolvendam esse decernimus. Ipsis tamen vicariis, necnon praesidentibus loco illorum concedimus, ut interea per se solos vicarium provincialem substituant (ne provincia maneat sine praesule), et cum eo reliqua capituli acta persolvant. Si vero in electionibus reliquorum officiorum, quae fiunt in definitorio et capitulo, casus devolutionis eveniant, quos alibi magistro praesidenti absolute subiicimus, ipsis quoque vicariis generalibus, seu eorum loco praesidentibus quomodolibet sine restitutione post quatuor serutinia committimus, ut in hac distinctione cap. vII declaravimus.

iure actà et conclusa in ipsa provincia, provinciales privandi, aut suspendendi, sive ad electione exturbandi. Quae omnia sic rite implenda et actuanda praecipimus, ut videlicet privatio et annullatio electionis dictorum provincialium ubi statuta est proxima celebratio pro-

vincialis capituli, et suo ordine definitores provinciae, aut post eos dignior provinciae magister dummodo praedictos nullum impedimentum adstringat.

xvi. Vicarii generales Indiarum habent similiter suffragium in omnibus electionibus et definitoriis capituli provincialis, quotiescumque a generali magistro praesidenti capitulis vel praesidem i nominandi facultatem acceperint; illis autem strictissime subiungimus, ut ad praefata capitula, non alia suffragia aut vocales admittant nisi constitutionibus nostris praescripta, et prout inferius cap. xiv et seqq. huius distinctionis declarabitur.

xvII. Cum autem praedictà auctoritate suffultus non valeat alicui provinciali capitulo interesse, ac necesse fuerit praesidem institui, illum semper eligat graduatum virum equidem ab omni ambitu et aliorum partibus alienum, ne vel ad se totam electionem alliciat, vel, partes alterius agens, provinciam et capitulum dividat, et concordiam ubique desiderabilem frangat, qui mittitur zelator eiusdem. Is eamdem vocem in capitulo, quam vicarius generalis si adesset, obtineat.

xvIII. Et ne superfluis sumptibus et contributionibus graventur dictae provinciae Peruanae et Nova Hispania, statuimus ut in posterum pro vestiariis magistri generalis minime fiant contributiones ibi fieri solitae, sed tam pro dictis vestiariis quam pro sumptibus procuratoris generalis in Urbe, et negotiis ab eo gerendis, praesenti constitutione designamus medictatem illarum contributionum quae in dictis provinciis fiunt et fieri consueverunt pro vestiariis vicariorum generalium, itaut tales exactiones seu contributiones in duas partes aequales dividantur, quarum una

1 Forsan capituli vel praeside (R. T.).

mittatur magistro generali, altera vero vicariis generalibus pro sui officii sumptibus deputetur.

xix. Quibus denuo enixe praecipimus, sub poenà excommunicationis maioris latae sententiae, ac privationis utriusque vocis perpetuo subeundae, ut, peractis suis officiis, praefatam rationem reddant magistro, et deinde proximo generali capitulo de omnibus praedictis contributionibus ac aliis quibuscumque bonis quae toto sui regiminis tempore. tam titulo et ratione praemissis, quam quolibet officii iure, receperint.

xx. Ipsis tamen interdicimus ne suos secretarium et socium ordinem sedendi frangere, et locum inter fratres sibi non debitum patiantur assumere. Et, ne quidem' de cetero pendeat a solà comitate vel libito, perpetuo observari praecipimus, quod, si socius aut secretarius cuiuslibet vicarii generalis Indiarum fuerit graduatus suae propriae provinciae, praesideat omnibus magistris de numero, sitque exprovincialibus immediatus; si vero in suâ provinciâ graduatus non fuerit, locum obtineat immediatum ante omnes praesentatos de numero; toto videlicet tempore quo uterque praesatis muneribus respective gaudent, et solum in provinciis ubi illa exerceant, et non ultra.

1. Post electionem utriusque vicarii CAPUT X.

De electione
generalis Indiarum procedat definitorium et omicio proad electionem seu nominationem pro-rais in Romana curatoris generalis in Urbe, secundum formam superiori capite declaratam, per suffragia scilicet praedicti definitorii, aut nominationem ab eo fraditam et compromissam magistro. Hanc autem legi alternationis provinciarum non adstringimus; sed, undecumque sit generalis, potest dictus procurator ex totius Ordinis fratribus institui, prout melius

1 Potius lege id (R. T.).

ad eius negotia iudicatum fuerit expedire.

negotiaque peragere, quae habuerit Ordo apud Romanam Curiam, atque ea totis viribus promovere; cui pariter iurisdictionem et facultatem concedimus ad comprehendendum, puniendum et corripiendum omnes eos fratres, qui sine licentià in scriptis a magistro concessà reperti fuerint in Romanà Curià, quam adire nemini licere patimur sine praedictà licentià, neque eam a magistro concedendi<sup>4</sup>, nisi cogat iusta et urgentissima causa.

III. Huiusmodi procurator Urbis, vir utique debet esse praestantissimus litteris et prudentià decorus, morum suavitate, sensu et virtute praeditus, atque in rebus tractandis industrius. Huiusmodi Ordo noster provideat de sufficientibus expensis ad victum, et omnibus pariter quibus munus eius indigeat. Non possit generalis magister eum absolvere, revocare aut suspendere, nisi propter delicta, quibus ipso facto iustam de iure mereatur a dictà procuratione repulsam. Si vero post factam nominationem tale procuratoris officium per mortem, renunciationem, privationem, vel alià legitimâ causâ vacaverit, ius eum noviter eligendi penes magistrum Ordinis maneat.

iv. Is qui per quinquennium strenue et laudabiliter in hoc munere procuratoris se gesserit, vocem semper habeat tam electivam quam decisivam in omnibus definitoriis, actis et electionibus proxime dumtaxat futuri capituli generalis; et si praeterea ante expletum praedictum quinquennium sit aut fiat praesentatus, maneat post illud cum gradu magistri et cum praecedentià ad omnes qui in suà provincià ad talem gradum fuerint promoti post finem prae-

1 Aptius lege concedendam (R. T.).

dicti quinquennii, modo habeat aliunde omnia requisita iuxta constitutiones Ordinis et decreta apostolica ad magisterium de iustitià obtinendum; quod si praedictis qualitatibus fuerit destitutus, locum habeat immediatum omnibus magistris de numero; et si denique ante finitum etiam praefatum quinquennium factus sit magister de numero, maneat post procurationem cum gratiis, exemptionibus et loco eorum qui fuerint provinciales, sine praecedentià tamen ad omnes qui tunc vel postea exprovinciales extiterint.

v. Etiamsi praedictum procuratorem generalem per totum Ordinem constituamus in Urbe, per hoc tamen non tollimus, quod, si generalis extiterit ex provinciis sub alternativâ Coronae Castellae collocatis, aut, viceversa, Aragoniae, omnes aut singulae provinciae alternative contraria possint pro se alterum procuratorem in definitorio provinciali intra vel extra capitulum eligere, et propriis expensis mittere, dum tamen in rebus obedientiae et regularis disciplinae sit subditus commendatori Romae nostri Ordinis vicarioque generali Italiae, observatis in omnibus nostri praefati Ordinis constitutionibus et statutis.

vi. Praeter procuratorem generalem in Curià Romana eadem forma eligantur et designentur procuratores generales totius Ordinis quibus de facto sit opus in regum curiis, tam pro rebus ipsius Ordinis, quam pro redemptione generatim. Et quia extra capitulum idipsum contingere potest, itaut in aliqua regum curia oporteat pro praedictis rebus totius Ordinis et redemptionis aliquem procuratorem generalem noviter institui, vel iam institutum removere aut privari, et in eius locum alium subrogari, haec potestas relinquatur magistro, cuius nominationem deinceps ratam habere vo-

1 Potius lege alternativae contrariae (R. T.).

lumus, et omnes ab eo nominatos in ! veros procuratores redemptionis et Ordinis respective, et prout de jure opus fuerit, constituimus, cum omni potestatis legitimaeque facultatis plenitudine, ac si creati essent a toto capitulo vel definitorio generali.

vii. Ipsorum quidem sit muneris ea omnia subire et versare negotia, quae ad senatus, tribunalia, vel iudices eius curiae, in qua respective fuerint, pertinere videantur, tam pro redemptione quam Ordine. Qui autem hoc munere funguntur, si non fuerint graduati, ex eo solum vocem electivam habeant in provinciali capitulo suae provinciae, et in ordine sedendi post omnes quomodolibet graduatos locum immediatum obtinebunt. Quod si gradum aliquem habuerint, eius antiquitatem servabunt iuxta eius confirmationem a magistro. At vero inter se ipsos, si aliunde fuerint aequales, semper alterum in loco vincat qui redemptionem procuraverit, etiamsi fuerit professione posterior.

CAPUT XI. De electione ris generalis caque absolutio-

1. Domum capitularem pro futuro imdomus capitula- mediato capitulo generali per veram publi eiusdem- electionem omnium vocalium alternatim designari praecipimus, ita videlicet, ut, si generalis electus sit ex provinciis alternativam Coronae Aragoniae, Galliae et Italiae constituentibus, domus capitularis eligatur ex aliquâ provinciarum praefatae alternativae; et pariter si magister fuerit electus ex provinciis ad alternativam Coronae Castellae Portugalliae atque Indiarum attinentibus, etiam domus capitularis immediate futura in aliquâ ex huiusmodi provinciis designetur, ita ut electio magistri immediate quo in illo, vel de licentià in scriptis futura semper fiat in aliquà provincia- a generali magistro vel eius gerente rum quae non sunt habiturae vicem et personam expedità. alternationem. Eam vero sic designatam a capitulo nullatenus magistro nec eius vocales iam conveniunt, eos statim in vicario mutare liceat, nisi cum, instante ! 1 Videtur legendum ut pro et (R. T.).

celebratione capituli generalis, sucrit impedita peste aut bello sive alià causâ simili.

II. Ubicumque autem haec domus assignetur, electores provideant, ut locus sit salubris, et quantum fieri possit vocalibus cunctis accomodatus, et non profusis sumptibus accessibilis, nullâque libertati vocalium ratione suspectus, itaut iura canonicae electionis inde violari non possint, neque annullationis sive infractionis periculum ex hac parte timeatur.

III. Ad hanc autem domum tempore capituli omnes fratres, qui vocales non sint, vel ex munere teneantur, omnino accedere prohibemus: quod ut inviolabiliter observetur, reproducimus decretum capituli generalis Optensis a SS. Innocentio XI confirmatum, etiam alioquin paulo ante memoratum, quo, ad vitanda magna et intolerabilia dispendia quae sieri possunt in huiusmodi accessibus et stationibus in domo tam capituli generalis quam provincialis per aliquos religiosos qui neque sunt vocales, nec de corpore capituli nec aliquem in eo habent actum, illis strictissime praecipitur, sub poenâ excommunicationis maioris latae sententiae trinà canonicâ monitione praemissâ ipso facto incurrendae, et sub poenâ privationis vocis activae et passivae in perpetuum, et utrâque irremissibiliter subeundà, et 1 nullus frater, cuiuscumque gradus aut qualitatis extiterit, adire vel ingredi praesumat domum capitularem, neque civitatem aut locula cuiuscumque capituli, nisi sit de cori ore ipsius, et cum voce et actu ali-

IV. Cum autem prope diem capituli

illam ingredi praecipimus, ne indecore per diversoria cursitent aut morentur incommode. Ingressi, tam de suis viaticis solvant conventui victum, donec expensae capitulares incipiant. Nimis autem properare, aut valde immature domum praedictam ingredi omnino interdicimus sub poenâ gravioris culpae, nisi de licentià magistri vel praesidis.

v. Conclusis iam electionibus ac decretis praedicti definitorii generalis, totum congregetur capitulum, cui praeses orationem, brevem, piâ tamen gravitate fluentem, instituat, qua omnes ad regularem disciplinam severius observandam hortetur, ac deinde omnia definitorii generalis decreta, una cum sanctae Inquisitionis edicto, legi et publicari faciat, et tandem ad absolutionem capituli formå cap. xviii huius distinctionis subiiciendà procedat.

CAPUT XII. De electione stri generalis.

1. Cum, ita officio postulante, duos sibi sociorum magi-socios debeat magister assumere, illi omni studio consulimus ut eos semper eligat morum suavitate praeditos, Deum timentes, Ordinis zelatores, discretione ornatos, religiosâque et amabili conversatione benignos, et nihil aliud de ipsis et suo munere quaerat, nisi solam Ordinis utilitatem.

> II. Illorum sit officium, ea quae viderint vel audierint in Ordine corrigenda vel pro illius maiori bono disponenda, magistro prudenter aperire, illaque praesertim quae ad redemptionem captivovorum attinent ad memoriam revocare. Si qua vero Ordinis secreta ipsis crediderit, sub districto silentio contineant.

III. Ex his autem sociis unus ad minus debet esse secretarius, et in epistolarum arte disertus, qui magis laboret in notando sententiose et breviter, quam sermonem turgidum et verba sublimia. Debet etiam Ordinis sigilla apud se re-

ad haec in promptu habere, librosque magistri et Ordinis custodire, ad quod munus exercendum in magistri manibus faciat iuramentum contacto suis Evangelio in hanc formam. Dicat enim magister: «Iuras in animae tuae periculum, quod eris fidelis in omnibus, et quae pro bono Ordinis tam in eius visitationibus quam universo regimine fuerint tibi credita, retinebis, et secundum Deum et propriam conscientiam tuum munus in omnibus exequêris »? Secretarius respondeat: Iuro. Alter vero socius vir sane debet esse totius consilii litteris et auctoritate praestans, quem possit magister de gravibus arduisque rebus consulere, sibique adiutorem adhibere, atque illi interdum, si expedierit, aliqua sui muneris agenda committere.

ıv. Dum huiusmodi socii funguntur hoc munere, solius magistri obedientiam subeunt, et nulli alteri praelato subduntur. In ordine sedendi magistris omnibus eminent, et cos tantummodo exprovinciales praecedunt, et qui talium honore iure harum constitutionum sunt affecti. Cum autem ab officio recesserint, si per tres annos illud obierint, maneant cum gratiis et honoribus exprovincialibus debitis, dempto loco dumtaxat. Socios vero magistri, quos ad honorem dicimus, sic iam in posterum destituimus, ut nullam ulterius eorum electionem in omnibus provinciis permittamus, nisi tantum eorum, quos magister in exercitio constituit, ut sibi continuo adhaereant.

1. Ordinatis iam superius, quae pertinent ad capitulum generale, occurrit pore, convocastatim capitulum provinciale eadem for-side capituli mâ et distributione ordinatum. Quoad provincialis. locum ergo celebrationis eius semper in eâ domo fieri constituimus, quae in praecedenti capitulo designata fuit a detinere, litteras signare, et pertinentia finitorio provinciali, vel in suis casibus

a magistro, ut infra cap. xvII huius distinctionis statuitur.

m. Nulli penitus Ordinis fratri hanc domum capitularem aut locum eius adire neque intrare liceat sine ministerio vel voce, aut sine licentiâ in scriptis magistri vel provincialis, aut alioquin praesidis a capitulo admissi, sub poenis in hac distinctione cap. xi latis. Ceterum quisque facultatem habeat mittendi ad capitulum et scribendi litteras ad praesidem provincialem et definitores circa ea quae ad statum domus provinciae seu Ordinis expedire iudicaverit, modo veritatem profiteatur. Quod si contrarium repertum fuerit, poenâ gravioris culpae puniatur.

cti capituli, semper illud sabbato ante dominicam in *Cantate* fieri constituimus, nisi per magistrum generalem, propter concursum plurium capitulorum, aut aliam rationabilem causam, transferatur vel anteponatur, iuxta facultatem sibi concessam, et superius in hac distinctione cap. v declaratam.

iv. Provincialis officium tribus precise annis concluditur a sabbato in sabbatum praedictae dominicae regulariter computandis; ita scilicet ut triennium non quidem naturalibus, sed annis ecclesiasticis constituatur: unde, si ratione facultatis praemissae anteponendi et postponendi capitula, praecedens celebratum sit diebus aliquot ante et post praedictum sabbatum, non ideo capitulum subsequens eâdem die praecedentis celebrandus est, sed ad sabbatum praefatae dominicae in Cantate redire debet. 👫 v. Attamen ab his legibus omnes provincias Indiarum excludimus, quas propter vastitatem regionum climatumque varietatem suae consuetudini hactenus ab Ordine iam probatae relinquimus; ita tamen ut sabbatum capitulare, in

qualibet carum, et quovis anni tempore, respective designatum, sit semper initium et consumatio triennii, et terminus pariter unde sumatur facultas protrahendi seu anticipandi capitula cum vicariis generalibus, si id aliquando expedire videatur, et specialem ad hoc facultatem habuerint a magistro.

vi. Si autem contingat impleri triennium vacante sede magistri, celebratio capituli provincialis prorogabitur in dominicam in *Cantate* immediate futuram, post capituli generalis celebrationem, ut Ordo, magistratu quovis modo vacante, in eodem penitus statu consistat usque ad electionem magistri.

vii. Circa vocationem praedicti capituli decernimus, ut, properante eius tempore, possit magister generalis convocare ad eius celebrationem per litteras patentes mittendo eas immediate provinciali, quas ille continuo manifestabit et notas faciet pleno capitulo illius conventus ubi adesse contigerit, et inde ad omnes alios transmittet. Si autem magister generalis reperiatur in aliquo conventu illius provinciae ubi habendum sit capitulum, praedictae litterae convocatoriae prius notificari poterunt capitulariter dicto conventui, posteaque ad provincialem i mitti, qui pariter reliquis conventibus illas notas faciat.

VIII. Quod si duobus ante mensibus quam compleatur triennium, litterae convocatoriae magistro provinciali provinciae ubi habendum est capitulum notificatae non fuerint, tunc casus, et non aliter, provincialis suas litteras convocatorias publicare poterit, quas si forte neuter expediat, sciant vocales se vi huius constitutionis esse convocatos ad capitulum die quo iuxta supradicta haberi debet, et in loco a definitorio precedentis capituli designato celebrandum.

1 Edit. Main. legit provinciale (R. T.).

Illos autem qui comparuerint, aliis non | expectatis, ad omnes electiones et alia necessaria quae in his capitulis consueverunt fieri et decerni, sine morâ procedere posse et debere decernimus. Quibus omnibus ita robur et firmitatem adiicimus, ac si omnes in unum convenissent, absentibus non obstantibus.

IX. A die convocationis ad celebrationem capituli usque ad eius conclusionem, in quolibet provinciae monasterio fiat quotidie supplex ad Deum deprecatio pro felici eius eventu prosperoque vocalium itinere uti supra in huius distinctione cap. 1 stabilitur.

x. In huiusmodi capitulis primus de iure praeses sit semper magister Ordinis, ubicumque possit ad illa commode accedere et inveniri contigerit. Si autem fuerit rationabiliter impeditus, vel alia causa perurgeat, poterit ubicumque nominare vicarium et pracsidem ad celebrationem cuiuslibet capituli provincialis, quod etiam facere poterunt vicarii generales Indiarum iuxta facultatem a magistro concessam, ut superius praemisimus. Quod si praedicti praesides deficiant, propriis provincialibus seu vicariis provincialibus haec munia committimus, nisi forte, gubernante vicario provinciali a defuncto provinciali relicto. adsit provinciae (ut potest) vicarius generalis pro illius regimine electus iuxta ea quae superius in hac distinctione cap. v stabilivimus, in quo casu, defectu praesidis a magistro nominati, praesideat dictus vicarius si fuerit expeditus.

CAPUT XIV.

1. Magister generalis, seu quisquam De electori-bus et eligendis alius eius loco suffectus in praesidem, in capitulo pro-vinciali. primam vocem habeat in capitulo proprimam vocem habeat in capitulo provinciali; deinde provincialis vel vicarius provincialis in capite; postea qui aliquando fuerit magister generalis in Ordine, definitores provinciae, omnes maciae, tam ex cathedra quam praedicatione, necnon qui per Breve speciale Sanctissimi a provincià admissum huiusmodi gradus obtinuerint cum voce et voto in capitulo; cum hac tamen conditione, quantum ad praesentatos, quod videlicet prius in aliquâ universitate de licentià Ordinis, vel a magistro generali aut provinciali suae provinciae, ad baccalaureatus gradum sint promoti.

II. Etiam vocem et suffragium habeant omnes commendatores seu praesides in capite omnium conventuum provinciae. Deinde eodem gaudeant suffragio et voce in suis respective provinciis procuratores generales provinciae, tam pro redemptione quam provincià; quocirca firmiter statuimus procuratores generales totius Ordinis solum posse creari et institui in praecipuâ curia regnorum quae sunt sub uno principe, aliter enim dicto suffragio non gaudere. Ultra praedictos ab hac constitutione vocatos, nullus superior alios vocales instituere vel creare possit, sub utriusque vocis privatione in perpetuum et sub nullitate capituli. Omnes igitur praedicti fratres tenentur venire ad capitulum, nisi infirmitate vel alia simili causa legitime sint impediti, de qua certum faciant capitulum per litteras testimoniales.

III. Commendatores autem, per tempus duorum mensium ante celebrationem capituli provincialis; non possint privari suâ commendâ, possunt tamen ab officio suspendi usque ad celebrationem capituli, in quo nihilominus votum et suffragium habebunt. Qui autem eum suspenderit, praesidem conventui perficiat.

IV. Similiter statuimus, ut intra praedictos duos menses ante capitulum nemo possit renunciare officio, ratione cuius habet suffragium in capitulo, sub poena gistri et praesentati de numero provin- inhabilitatis ad omnia Ordinis officia.

Si tamen iustà de causà quis renunciaverit, loco illius nominatus voce in capitulo non gaudeat.

v. Ex vocalibus autem praefatis solum patres provinciae, magistri, et commendator domus capitularis provinciae poterunt secum unum socium adducere. Cum autem vocales ad capituli locum accesserint, statim se in domum capitularem recipiant, non enim eos patimur per diversoria vagari; ita tamen ut ante celebrationem capituli non de conventus expensis, sed de suis viaticis alantur. Caveant autem, sub poena gravioris culpae, ne sic audeant properare, ut ante tres dies domum capitularem ingredi praeveniant, nisi de licentia magistri generalis aut provincialis.

vi. Si vero commendator aliquis impeditus fuerit quominus ad capitulum veniat<sup>1</sup>, fratrem mittat aut nuncium com litteris causam et statum domus continentibus; provincialis vero, aut vicarius provincialis, vel visitator, scripto scu verbo accedat, semper instructus de his quae in suo regimine aut visitatione reliquerit, vel digna invenerit providentià capituli.

vii. Circa eos qui in omnibus electionibus capituli provincialis voce gaudent passivà, sub electionis nullitate constituimus, ut, qui eligendus sit in provincialem, debet esse totius disciplinae regularis amator, providus et discretus, ac litterarum ornamento conspicuus, simulque magister vel praesentatus illius provinciae, etab câ admissus, duodecimque saltem annos a professione adeptus. Deinde decernimus, ut, qui iam provincialis extiterit, aut etiam vicarius provincialis in capite per duos integros annos, non potest eligi in provincialem, nisi post completum officium duobus trienniis ab eo vacaverit.

1 Edit. Main. legit reniant (R. T.).

viii. Definitores provinciae debent esse gradu magisterii vel praesentaturae insigniti, vel ad minus antiquitate viginti annorum a professione praestantes. Quecirca, ut nullus serpere possit error, iam' antiquitatem probandam fore decernimus per authenticum testimonium omni fide et iuris auctoritate roboratum: statuentes insuper, sub eâdem nullitate, ut, qui in praecedenti capitulo vel extra illud iam fuerint in definitores assumpti, in proximo sequenti capitulo denuo eligi non valeant, neque extra illud in aliorum locum substitui, donce integrum triennium elabatur.

ix. Definitores generales indispensabiliter debent esse magistri vel praesentati. Electores vero generales idipsum habeant, vel ad minus viginti annos antiquitatis a professione, quam debent etiam authentico testimonio comprobare, ut definitores provinciae, sub eâdem poena nullitatis electionis; sub qua similiter statuimus, ut, qui in uno capitulo vel extra illud sit electus definitor aut elector generalis, non possit ad idem officium eligi in proximo sequenti capitulo; possit tamen in eis alternare<sup>2</sup>, ita ut fiat elector, qui prius extitit definitor et e converso. Qui tamen actu est provinciae definitor, minime potest eligi in electorem aut definitorem generalem. Commendatores et praelati locales vel gradum habeant, vel sexennii ad minus a professione antiquitatem excedant<sup>3</sup>, ita ut in aliquà domus vicarià seu novitiorum magisterio saltem per triennium simul sint probati, vel actu annos lecturae seu praedicationis ad gradum aliquem de iustitià pomerendum a capitulo approbatos obtineant. In eligendis vero ad cetera officia nullum aliud spe-

- 1 Forsan eam pro iam legendum (R. T.).
- 2 Potius lege alternari (R. T.).
- 3 Edit. Main. legit excedat (R. T.).

ciale requisitum exigimus, practer ea quae in suis propriis locis pro electione ipsorum agendà designamus.

CAPUT XV. cialis ac suffragulatione.

- 1. Primam diem capituli appellamus Do prima die sapituli provin feriam sextam ante sabbatum ad elegiorum cius re-ctionem provincialis designatum. In mane ergo dictae feriae sextae, horà quasi nona, commendator domus capituli cymbalum conventus pulsari faciat in signum inchoationis capituli, ut intelligatur ex eo iam apertum esse et inceptum, ac deinceps vocales non posse egredi domo capitulari, usque dum fiat provincialis electio. Electores autem ad praedictum signum conventualiter congregati accedant simul ad praesentiam magistri, vel vicarii generalis ab eo nominati, et, horum defectu, provincialis, ut se illi in capituli formam exhibeant, a quo etiam ex eo tempore revera suscipiantur, ut tales, cum benignitate et amore. Si vero ; assequantur. adsit praeses missus, eius litterae a secretario provinciae in hac ipsâ capitulari congregatione legantur et ut talis exinde suscipiatur ab omnibus.
  - II. Sic autem inchoato et aperto capitulo, illius praeses constituat unum fratrem ex vocalibus virum prudentem, discretum et sollicitum, qui sit vicarius eiusdem capituli, sine cuius licentiâ nemo fratrum audeat egredi a monasterio, simulque diligenter provideat ut nullus maneat extra illud.
  - III. Eodem die ad vesperam omnes vocales congregentur in capitulo, ibique praeses commendationem faciat pro domino Papa, pro rege, pro benefactoribus Ordinis, pro fidelibus captivis, et pro felici statu Ecclesiae, super quibus enixe debet iniungere vocalibus ut in suis semper obsecrationibus praedictorum memoriam repetant; ac brevi oratione praemissà, surgat praeses, et incipiat psalmum Ad te levavi, ut supra, distinctione III, cap. xv; deinde Kyrie eleison,

Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster, etc.

- y. Et ne nos inducas in tentationem,
- R'. Sed libera nos a malo.
- y. Oremus pro domino Papa,
- n. Dominus conservet eum et beatum faciat eum in terrà et non tradat eum in animam inimicorum eius.
  - x'. Salvos fac servos tuos et ancillas tuas,
  - B. Deus meus, sperantes in te.

## Oremur.

Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus, practende super famulum tuum Papam nostrum N. et super cunctas congregationes sibi commissas spiritum gratiae salutaris, et, ut in veritate tibi complaceat, perpetuum ei rorem tuae benedictionis infunde.

Praetende, Domine, famulis et famulabus tuis dexteram caelestis auxilii, ut te toto corde perquirant, et, quae digne postulant,

- iv. Post hanc deprecationem ipse praeses aliam plane gravem et piam orationem instituat, in qua finem ad quem convenerint proponat, et simul vocales omni verborum pondere ad electionem provincialis Deo sane dignam et Ordini profecturam hortetur. Eà autem finità, secretarius magistri, vel alius frater ab ipso vel praeside in notarium capituli electus, et pracvio secreti et fidelitatis iuramento susceptus, referat omnes fratres defunctos eius provinciae a tempore capituli immediate praeteriti, qui semper debent esse inviolabiliter conscripti in libro capitulorum ipsius provinciae, et per illum legi fideliter: ipsisque relatis, surgant omnes et dicant De profundis clamavi, etc., et in fine Requiem acternam, etc. Kyric clcison, etc. Pater noster, etc.
  - x. Et ne nos inducas in tentationem,
  - I. Sed libera nos a malo.
  - χ. A porta inferi,
  - B'. Erue, Domine, animas eorum.

- y. Ne tradas bestiis animas confitentes
- r). Et animas pauperum tuorum ne obliviscaris in finem.
  - y. Requiescant in pace,
  - B. Amen.
  - y. Domine, exaudi orationem meam,
  - B. Et clamor meus ad te veniat.

  - B). Et cum spiritu tuo.

## Oremus.

Absolve, quaesumus, Domine, animas famulorum tuorum fratrum nostrorum ab omni vinculo delictorum, ut in resurrectionis glorià inter sanctos et electos tuos resuscitati respirent. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

v. In fine autem praeses pià exoratione 'commendet orationibus provinciae animas praedictorum fratrum, ac deinde ad censuram vel examen et probationem corum, qui in tali electione vocem et suffragium habent, procedatur<sup>2</sup>. Quocirca praeses moneat ter et praecipiat vocalibus universis sub poenâ excommunicationis maioris latae sententiae, ut, si quem agnoverint de praesentibus aliquo iuris communis aut nostrarum constitutionum impedimento obstrictum, ob quod capitulo interesse aut electioni seu electionibus suffragari nequeat, illico notum reddant. Si quis vero praefato modo reperiatur impeditus, a congregatione capituli eiiciatur, quousque impedimentum ab ipsâ mature et sedulo discutiatur; quae si in illud invenerit, declarabit, et innodatum protinus, quippe qui suffragio legitimo careat, a capitulo repellet. Qui autem de suae vocis legitimitate4 et valore canonico fuerint comprobati, et sub certo numero constituti, ad futuram electionem progrediantur.

- 1 Forsan exhortatione (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit procidatur (R. T.).
- 3 Edit. Main. legit praecepiat (R. T.).
- 4 Edit. Main. legit legitimate (R. T.).

vi. Si quae sunt litterae apostolicae seu regales ad capitulum directae, hae coram toto capitulo ab eius secretario referantur et legantur. Idem fiat de iis quas minister miserit aut vicarius generalis si forte capitulo non adfuerint. Aliae vero litterae vel epistolae, si fratrum Ordinis fuerint, maiori religionis commodo et utilitati providentium, definitorio reserventur. Si autem sint commendatitiae, a quocumque tam intra quam extra Ordinem expeditae, nullà ratione aperiantur quousque finiatur capitulum.

I. Diem secundam provincialis capi- CAPUT XVI. tuli dicimus sabbatum ad electionem die capituli proagendam destinatum; in eo quidem rovinciali alore de omnes vocales ad auroram signo cym-eligendis. bali convocati simul ingrediantur capitulum, et statim dicetur missa Spiritus Sancti, quem omnes interea humiliter exorent ut eis ostendat quem elegerit, ne in humanâ ipsi electione displiceant. Hanc autem missam in omnibus provinciae domibus pariter eâdem ipsius sabbati horâ cantandam esse decernimus. Illà vero peractà, in capitulo omnes genuslexi invocent Spiritus Sancti gratiam, cantantes hymnum Veni, Creator Spiritus, etc., ut supra, distinctione iv, cap. III, in cuius fine surgat praeses et dicat:

- y. Emitte Spiritum tuum, Domine, et crea-
- R. Et renovabis faciem terrae.
- y. Dominus vobiscum.

buntur.

r. Et cum spiritu tuo.

## Oremus.

Deus qui corda fidelium, etc.

II. Deinde, vocalibus suo ordine sedentibus, fiat concio, quam litterariam dicimus, sermone latino, ut est moris in Ordine, qua similiter praemoneatur digniorem fratrem in provincialem ita eligere ut electio sit Deo acceptabilis et

maiori bono provinciae profutura. Eà vero finità, praeses capituli primo, secundo et tertio moneat pridie, sub praecepto et sententià excommunicationis, ut omnes (si qui sint) de iure prohibiti a presenti electione recedant, vel ut eos denuntient quicumque tales adesse sciant. Quocirca debet magister aut praeses protestari universis nullam sibi profecto incidere mentem aliquem ex praedictis ad electiones suscipiendi. Si qui forte occulte se immiserint, et impedimenta celaverint, non propterea eorum vox illegitima praeiudicium aliquod inducat electioni futurae.

III. Postea singuli electores et vocales suo ordine accedant iuraturi in manibus praesidis per Deum et Crucem et Sancta Dei Evangelia propriis manibus tacta, videlicet sub hac formâ. Praeses eos interrogat dicens: « Iuras, quod. omni odio vel amore postpositis, eliges in provincialem fratrem Ordinis et provinciae nostrae, qui ad minus duodecim annos integros professionis obtineat, et virum sane religiosum, providum et prudentem, atque etiam doctrina commendabilem, et vel magistrum vel praesentatum ab Ordine et provincià admissum, et qui denique tuo iudicio dignior appareat, et tam in spiritualibus quam etiam temporalibus praestantius provinciam moderetur et diligat<sup>1</sup>? » Elector autem respondeat: Iuro.

IV. Hoc ergo iuramento sic praestito sit statim coram praeside vas aliquod praeparatum in quod vota seu schedulae<sup>2</sup> secreto mittantur, ita tamen ut mittentes eas et vas ab omnibus videantur. Postquam vero praedictas schedulas et vota omnia in vas praefatum intulerint, tunc praeses cum duobus definitoribus provinciae dignioribns et secretario capi-

2 Edit. Main. legit schedula (R. T.).

tuli vota omnia computent et scrutentur, et, si maior pars medietate eligentium (iuxta omnia in magistri electione tradita) in aliquo fratre convenerit, tune scrutinium publicetur, et denuncietur electio ut canonica, et secretario capituli, qui fidem de omnibus praestabit in scriptis; si autem maior pars eligentium non convenerit, secundo, tertio, et quoties opus fuerit, ad scrutinium procedatur, donec maior pars medietate eligentium conveniat, canonicaque evadat electio.

v. Si autem electores intra triduum a primo ingressu ad auroram sabbati iam praedicti de persona eligenda non conveniant, aut electio in eodem triduo non emergat canonica et legitima, tunc ius eligendi devolvatur ad solum magistrum generalem, qui statim, si sit praesens, per se solum debet provincialem eligere. Si vero sit absens, praeses capituli certiorem reddat magistrum de devolutionis eventu, et interim nominet per se vicarium provincialem, cum quo prosequatur et concludat capitulum, qui et provinciam gubernabit, donec magister provincialem elegerit. Verum si electio litigiosa fuerit, et non satis aperte irrita, etiam si fiat intra triduum, mittatur similiter ad magistrum, a quo iudicium pariter expectetur, et interea provincialis electus non destituatur officio, sed habeatur ut talis usque ad declarationem magistri.

vi. Si vero contingat (ut superius etiam praepicitur circa electionem magistri) ut in aliquâ schedulâ seu suffragio scrutatores reperiant aliquam subscriptionem aut signum quo deveniatur in cognitionem eligentis, vel sit omnino alba, aut in favorem inepti conscripta, non ideo praeiudicium inferat electioni; sed talis schedula, quaecumque sit, comparetur ab aliis et pro suffragio nulla re-

<sup>1</sup> Forsan dirigat (R. T.).

<sup>1</sup> Potius lege  $\alpha$  pro et (R. T.).

putetur, solumque habeatur respectus ad reliquas schedulas, iuxta maiorem partem omnium vocalium.

vii. Semper numerentur schedulae antequam legantur, et si una vel plures supra vocalium numero repertae fuerint, omnes simul separentur, et relicto priori, ut prorsus inani, ad aliud scrutinium procedatur. Tandem vero, cum iam eo scrutinio et praefatis schedulis legitima electio deprehensa fuerit, omnes illae protinus comburantur coram omnibus in ipso capitulo, ita ut nulla de quocumque scrutinio maneat. Si numerus suffragiorum sit impar, servetur ad electionem canonicam idem quod in electione magistri cap. Iv huius distinctionis ordinatum manet.

VIII. Peractà igitur electione, et a secretario publicatà capitulo, antequam ab eo suscipiat electus obedientiam, debet se sistere praesidi, ibique per Deum et Crucem et Sancta Dei Evangelia suis manibus tacta iuramentum sequens genussexus elicere. Praeses enim illum sic interrogat. « Iuras, quod secundum Deum et propriam conscientiam et iuxta constitutiones Ordinis provinciam tibi commissam gubernabis, omni odio et amore postpositis? ». Electus autem respondeat « Iuro ». Praeses insuper: « Iuras quod eris obediens magistro generali Ordinis et successoribus eius, et quod fideliter et omni studio curam et sollicitudinem ages circa redemptionem captivorum eiusque eleemosynas colligendas?». Electus vero: « Iuro ». Ulterius praeses: « Iuras, quod de omnibus, quae receperis quovis modo, in definitorio rationem reddes, neque relaxationem huius iuramenti ut dispensationem in aliquo a Sede Apostolicâ postulabis? ». Electus vero: « Iuro ».

ix. Hoc itaque sic dato iuramento, omnes surgant, et a capitulo processio-

naliter egredientes ad ecclesiam procedant cantantes hymnum Te Deum. Ubi prostratus provincialis electus benedictionem suscipiat a praeside eâdem formà quam supra in hac distinctione cap. Iv retulimus. Eâque finitâ, fratres ad illum suo ordine accedant, genuflexique ei obedientiam exhibeant.

x. Si autem persona electa fuerit absens a provincià, potest magister generalis vel praeses de consilio definitorum nominare vicarium provincialem ad regimen provinciae, et ad definitorii et capituli munia gerenda, cum omnimodà facultate vicariis provincialibus per constitutionem concessâ, quem provincialis electus revocare non poterit, neque alterum denuo nominare, usque dum suam provinciam ingrediatur. Si autem non a provincià, sed solum a capitulo sit absens, nuntius mittatur ad ipsum, qui ex parte praesidis et ipsius capituli notam faciat illi authentico testimonio electionem, quam si acceptaverit, et mature possit accedere ad capitulum ante conclusionem illius, eo quamprimum se conferat, ubi omnia praedicta cum ipso fiant. Si autem venire nequeat, in ipso conventu ubi adest (absens vero a provincià, in primà suae provinciae domo) praedictum faciat iuramentum in manibus commendatoris, et cantato hymno Te Deum, praesatisque benedictione et orationibus super ipsum a commendatore recitatis, accipiat obedientiam a fratribus.

xi. Quod si munus et electionem declinaverit, et solutum sit iam capitulum, res deferatur magistro, qui vel admissionem electo iubeat, vel provincialem provinciae per se ipsum provideat. Si tamen id accidat in remotis valdeque dissitis provinciis a residentiâ magistri, et quae per vicarios generales guber-

1 Edit. Main. legit eo pro et (R. T.),

nantur, debet ab ipsis interim constitui vicarius provincialis, usque ad deliberationem magistri; ne tam longo tempore provincia suo praesule maneat viduata.

XII. Electio provincialis intra Ilispaniam debet praesentari magistro generali intra sexaginta dies, aliàs sit irrita et vana, et magister generalis tenetur illam sonfirmare, si canonice et iuxta formam constitutionum facta sit; quod si renuerit illam confirmare, causas et defectus canonicos erga electionem vel personam electam manifestare debet. Provinciae autem Galliae et Italiae intra tempus quatuor mensium tenentur praesentare coram magistro generali electionem sui provincialis; quod si intra dictum tempus illam non praesentaverint<sup>1</sup>, electio sit irrita et nulla. Provinciales vero Indiarum a vicario generali et postea a magistro Ordinis confirmationem petant.

xIII. Quandocumque autem nullitas electionis fuerit a magistro declaranda, aut provincialis alioquin ex causâ legitimâ deponendus, nunquam id faciat per alium, sed per se ipsum, et de consensu et assensu quatuor ex dignioribus magistris eius provinciae ubi reperiatur; quod si tantum fuerit suspendendus, duo tantum ex praedictis sufficiant.

xiv. De vicariis autem generalibus, et quibusdam aliis qui huiusmodi capitulo in absentia magistri praesideant, quam et qualiter facultatem habent in praedictis et aliis, iam respective in propriis locis huius distinctionis superius ordinatum relinquitur, et in sequentibus statuctur.

xv. Completà electione provincialis, quamprimum fieri possit, ad electionem definitorum provinciae transeat capitulum. Hos quatuor in unaquaque provincià constitui decernimus, viros equidem

1 Edit. Main. legit praesentaverit (R. T.).

discretione ac zelo ad maiorem provinciae utilitatem bonumque praestantes, et conditiones cap. xiv huius distinctionis habentes, quos eâdem formâ, scilicet per suffragia secreta et a toto capitulo eligendos esse constituimus, itaut in electo maior pars medietate eligentium convenire debeat, servarique omnia quae de aliis electionibus superius saepe decrevimus.

xvi. In ipsorum electione, si post trina scrutinia vocales admoniti, adhuc in quarto dissideant, ius eligendi migrabit in praesidem; novis autem definitoribus electis, priores subito expirant, et eorum locum recentes assumant, illique ad eum, qui aliàs ad ipsos attinet, statim revertantur. Ex quibus si forsan aliquis non graduatus extiterit, nullam amplius vocem aut ingressum habeat in aliquo actu capituli, cum iam ad illud nullà alià ratione pertineat.

xvII. Quicumque autem in definitorem sit quovis modo creatus, sequens iuramentum super tacta evangelia facere debet in manibus praesidis definitorii vel capituli, qui sic illum interroget: « Iuras, quod secundum Deum et propriam conscientiam, atque omni odio et amore postpositis, quae tui sunt muneris exequêris, et non personarum sed in omnibus solius Ordinis et provinciae bono prospicies? ». Ipse vero definitor respondeat: Iuro.

xvIII. Post praefatam definitorum provinciae electionem, procedat immediate capitulum ad definitores et electores generales eâdem formâ creandos, viros quidem prudentiâ et religione praeditos, atque etiam conditionibus ut superius cap. xIV huius distinctionis declaratis; in his autem electionibus, si post tria scrutinia electores admoniti ulterius in quarto non conveniant, vis eligendi transeat ad praesidem illius capituli.

xix. Cum aliquis definitorii generalis officium denuo susceperit, iurare debet in manibus praesidis definitorii, suis 1 evangeliis superpositis, quae sequuntur: « Iuras (inquit praeses), quod secundum Deum et propriam conscientiam, atque omni cordis affectione posthabitâ, omnes tui muneris actus totis viribus implere conaberis, et nunquam in rebus decernendis eris personarum acceptor, sed solius boni totius Ordinis et regularis disciplinae zelator?». Definitor autem:

xx. Denique ab eodem pleno capitulo nominentur iudices causarum et examinatores annorum lecturae et praedicationis omnium lectorum et praedicatorum, qui eos probare voluerint, et tandem designentur calculatores rationum a quibusque fratribus in capitulo reddendarum.

CAPUT XVII. De tertià die torio peragen-

- 1. Die tertia capituli, scilicet dominica, capitali provin- seu postridie electionem, fiat solemnis cialis rebusque ab eius defini- processio, missaque celebretur ab ipso provinciali electo (si fuerit expeditus) de festivitate illà, vel Sancto Ordinis, quam iam consuetudo provinciae stabilierit, vel magister sive eius generalis vicarius provincialisve absolutus designaverit, atque in eâ habeatur concio de ipso, quae simul ad institutionem electi dirigatur. In hac missa communicare debent fratres omnes non presbyteri; sacerdotes vero capituli dictis primis tribus diebus divina celebrent pro benefactoribus Ordinis; ad vesperam eiusdem provinciae conclusiones habeantur: residuis vero diebus iuxta morem provinciarum mane celebretur officium et concio, conclusiones autem vespere; ita tamen, ut postremo die officium cum concione semper sit pro defunctis.
  - II. Ab hac ergo die, vel a vespere diei praecedentis, quando id non incom-1 Videtur deesse manibus (R. T.).

mode fieri possit, debent sine ullo temporis dispendio celebrari definitoria, quae intra provinciale capitulum constituuntur primo ex personâ magistri, vel alterius pro eo praesidis, et deinde ex provinciali electo, et provinciali seu vicario provinciali absoluto, ad dexteram et sinistram ipsius praesidis collocatis, et quatuor definitoribus provinciae hinc inde quoque sedentibus secundum ordinem dignitatis sive antiquitatis ad invicem, itaut graduatus non graduato semper emineat, et inter ipsos servetur qualitas graduum et antiquitas eorumdem.

III. Qui generales iam fuerint, si huic definitorio tam intra quam extra capitulum adesse libuerit, eos omnino cum voce electivâ et decisivâ suscipimus. His omnibus additur ubique secretarius sive magistri sive praesidis capituli, sive alius quisquam ad hoc munus a praedictis electus qui fidem praestare valeat, et signare litteris universa quae ibi fuerint decernenda.

- IV. Omnes ergo personae praedictae, excepto secretario (nisi fuerit etiam definitor), suffragium decisivum habeant in hoc definitorio, tam in decretis pro bono regimine et reformatione provinciae, quam in electionibus per illud agendis; quae omnia ut secundum Deum fiant, invocari debet in cuiusque definitorii initio gratia Spiritus Sancti, recitando antiphonam Veni, Sancte Spiritus, cum versu et oratione consuetis.
- v. Deinde praeses cum praedicto definitorio, nullà alià personà cuiuslibet status, officii vel conditionis admissâ, invicem conferat quae fuerint ordinanda et agenda, ad quod praeses primo, secundo et tertio moneat, ac iuret<sup>1</sup>, et praecipiat omnibus ex definitorio in virtute Spiritus Sancti, ut, in his quae
  - 1 Legendum adiuret pro ac iuret (R. T.).

fuerint decernenda per se ipsos, non personas vel odium in eas vel amorem accipiant, et, in corrigendis fratribus, solius disciplinae regularis zelo non livore ducantur, in conferendisque dignitatibus, solius Ordinis et domorum eius utilitati prospiciant.

vi. Hoc praecepto et adiuratione cuncti ex definitorio praeventi, procedant ad seguentia suo ordine et maturitate exequenda, ubi primum singuli commendatores resignare debent titulum suae commendae, et de illius statu integram rationem reddere per transumptum a calculorum totius triennii compendio deductum, a seque et praeside clavariisque conventus subscriptum, quod coram definitorio de verbo ad verbum legatur, ut, commendatoribus ipsis ad congregationem accersitis, eiusdem nomine praeses pro uniuscuiusque merito operosum laudet, desidem vero increpet; si quem falsa perhibuisse probatum fuerit, is poenâ gravioris culpae puniatur. Si qua debita commendator aliquis in suo conventu non soluta reliquerit, eaque definitorio celaverit, ipsa per eum et depositarios, qui simulationi consenserint, solvenda esse constituimus.

VII. In praedicto transumpto pariter de receptis pro redemptione captivorum fidelem penitus rationem reddat praelatus, itaut nullus audeat venire ad capitulum sine vero et legitimo computo eorum omnium quae pro redemptione undecumque susceperit. Ad quem etiam uberius comprobandum, deferre teneatur ad capitulum transumptum dati et accepti omnium eorum quae ad redemptionem attinent, prout adest in libris redemptionis, iuxta superius distinctione I cap. IV stabilita, circa quae definitorium diligenter exploret quo servore charitatis huiusmodi nostrique instituti impleantur officia, et, quem in iis iniuria | legendum (R. T.).

temporum invenerit, omni severitate corripiat.

viii. Deinde magister generalis, si adsit, et provincialis absolutus, aut eorum visitatores, si sint ex definitorio, proponant illi quae in visitationibus vel extra tam communi quam privatà emendatione aut reformatione digna in provincià perscrutati fuerint, quibus sane ut definitorium de salubriori medelà provideat, rebus mature exacteque discussis, opportuna reformationis decreta super omnibus instituat.

IX. Rursus de litibus inter fratres, auditis causarum iudicibus, definitorium iudicet, easque omnino dirimat iuxta maioris partis arbitrium. Si visitator aut provincialis, seu vicarius provincialis, absolutus proclamatus fuerit, et accusatus fuerit legitime, vel de aliquo crimine convictus, corripiatur a definitorio secreto, vel, prout aequitatis ratio et culpae qualitas postulaverit, et secundum poenas a iure vel constitutione suscipiat.

x. Similiter examinatores annorum lecturae et praedicationis exhibeant sua iudicia de illis, ut ab ipso definitorio feratur sententia, eos iuxta meritum approbando, aut etiam reprobando, vel, si opus sit, exponendo ad gradus Ordinis; calculatores denique supputationem ad capitulum pertinentium non dissimiliter proponant definitorio quod sentiunt de illis, ut debitum circa eos decretum definitorium proferat.

xI. His peractis, procedat definitorium ad praelatorum localium nominationem, eos ad hoc munus eligendo, quos maiori bono spirituali ac temporali domorum secundum Deum et propriam conscientiam meliores iudicaverit, cum qualitatibus cap. xIX huius distinctionis de-

1 Forsan incuriosum pro iniuria temporum legendum (R. T.).

signatis; deinde pro redemptione peragendâ duos redemptores instituat cum conditionibus in cap. v distinctionis II stabilitis. Et si ad eam proxime perficiendam collectae eleemosynae sufficiant, tempus pariter statuat, quo debeat expediri. Quod si ex redemptoribus electis aliquem post capitulum mori vel languere contigerit, illum magister Ordinis ex eiusdem provinciae fratribus pro libito reproducat.

XII. Ulterius praedictum definitorium pro negotiis ipsius redemptionis ad totam provinciam spectantibus unum procuratorem generalem nominare debet, et alium pro rebus ipsius provinciae peragendis, quibus deficientibus quomodolibet post capitulum, a provinciali similiter designentur: decernentes, ut cuique procuratori ex praedictis, tam provinciae quam redemptionis, et tam intra quam extra capitulum creato, semper definitorium provinciae instrumentum praebeat procuratorium cum plenâ aut limitatà facultate, quae pro opportunitate uniquique respective conveniant, et, quotiescumque opus fuerit, eam augeat vel cohibeat, eamdemque cum 2 habeat, ac si a toto capitulo traderetur.

XIII. Postea ab eodem stabiliantur definitorio novitiatuum domus atque eorum novitiorum magistri; utrorumque vero mutationem aut novam institutionem extra capitulum non permittimus, nisi rationabilis et gravis causa perurgeat; qua superveniente, ad id potestatem extra capitulum provinciale<sup>3</sup>, seu vicario provinciali relinquimus, itaut de domibus novitiorum non sine definitorio constituat, de ipsorum vero magistris per se solum providere valeat.

xiv. Deinde studiorum regentes pro

domibus theologiae scholasticae, uti supra cap. II distinctionis vi, instituat, et fratrem aliquem litteris et genio praestantem provinciae historiographum eligat; et, ubi conventus monialium habemus, pro illis vicarios destinet omni sufficientià et morum honestate conspicuos, qui earum confessiones audiant, atque illas spiritualiter dirigant.

xv. Denique praedictum definitorium eligat domum capitularem pro futuro immediate capitulo, cuius electio sic semper a praefato definitorio privative fiat, ut nulli alteri praelato compromissa relinquatur, ne, si ille obire contigerit sine designatione loci, hic vagus maneat, ignotusque vocalibus, quibus ab ipso anteacto capitulo expedit et volumus innotescere; ex tunc enim ad illum iure constitutionis convocati sunt omni tempore, etiamsi, ut possunt, convocatoriae deficiant; facultatem tamen ad eam commutandam, aliamque denuo instituendam instante tempore convocationis ad capitulum, iustâque ac rationabili causâ interveniente, praedicto definitorio et magistro generali concedimus. In quo casu, vel quolibet alio in quo domus capituli tam generalis quam provincialis mutationem subeat, non ideo iura successionis magistri vel provincialis in suis respective casibus ad provincialem provinciae capitularis aut commendatores domorum utriusque capituli pertinentia mutari permittimus, sed maneant semper apud illos ad quos iuxta priorem electionem domus capitularis attinebat.

xvi. In praedictis autem nominationibus ac decretis et quibuslibet aliis a dicto definitorio determinandis aut eligendis absque suffragiis secretis, si vota in partes aequales dividantur, praevaleat illa, cui praeses adhaereat. In ceteris 3 Vel legend, vel addendum provinciali(R.T.). vero electionibus, quas per vota secreta

<sup>1</sup> Aptius lege conveniat (R. T.).

<sup>2</sup> Vox cum delenda (R. T.).

fieri debere stabilitum manet, serventur ea quae pro casibus devolutionis in suis propriis locis sancita reliquimus.

xvII. Conclusis tandem quae in definitorio decreta et peracta fuerint, nemo vocalium, si forsan aliquos de ordinatione aliquà vel actu turbatos inveniat, se ita in illis excuset (etiamsi non consenserit), ut socios suos calumnietur, aut prodat, auctoresque fuisse manifestet eorum de quibus turbatio querimoniaque processerit. Unde super hoc praedictis definitoribus, ut universis aliis praedictum definitorium provinciale constituentibus, in virtute Spiritus Sancti et sub excommunicationis sententia praecipimus, ut nullus ea, quae in definitorio versantur, alicui detegat, aut foras quomodolibet essundat, ne insuper alii fratres (sub eisdem censurâ et praecepto) ea, quae in capitulo geruntur, saecularibus aperiant.

CAPUT XVIII.

1. Capitulum provinciale quamcitius capitati provin desiderantes finiri, illud in feriam terabsolutionis in tiam vel quartam post sabbatum electionis iuxta provinciarum consuetudinem tantummodo prorogari permittimus, ne provincia gravetur sumptibus; quibus diebus ca omnia, quae capitulo praecedenti definitorio agenda praescripsimus, ita praeses pro rerum et temporis opportunitate digerat, ut nihil intactum relinquatur. Postremo vero die praeses, congregato capitulo, brevem spiritualem devotamque habeat orationem qua praelatos electos ad suum munus recte et sideliter exequendum graviter instruat. Deinde a secretario capituli legantur coram omnibus cuncta acta ipsius, cum decretis et statutis pro maiori reformatione provinciae a definitorio editis. Ulterius etiam publicetur edictum sanctae Inquisitionis iuxta praeceptum eiusdem.

cedatur formà sequenti. Praeses capituli confessionem dici iubeat, quam fratres flexis genibus et in faciem parum inclinati recitent, eaque finità, dicat prae ses Misereatur vestri, etc., et statim subiungat: « Ego, auctoritate Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, et auctoritate mihi commissâ, absolvo vos et omnes fratres nostro regimini commissos ab omni vinculo excommunicationis et suspensionis, et pariter dispensationem indulgeo super quacum que irregularitate (si forsan quis indigeat) atque etiam remissionem ab omnibus transgressionibus, excessibus seu omissionibus regulae et nostrarum constitutionum, quantum ego possum; et quod non possum, suppleat et perficiat summus et omnipotens sacerdos et Pontifex dominus noster Iesus Christus: et iniungo vobis in poenitentiam et remissionem omnium peccatorum quidquid boni feceritis, et specialiter jugum obedientiae et regularis observantiae disciplinam. Neque intendimus absolvere perditionis et iniquitatis filios, scilicet proprietarios et apostatas, sed per viscera misericordiae Dei nostri eos primo. secundo et tertio monemus, ut profugi et apostatae humili corde revertantur ad sinum suae professionis et Ordinis. proprietarii vero, et bonorum temporalium cupidi et amatores, ad sui voti et veram professionis inopiam redeant, et resipiscant, alioquin eos ex nunc in scriptis denuo excommunicationis sententià innodamus, idque declaramus. Et quia qui perserveraverit usque in finem hic salvus erit, auctoritate Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, benedicimus in Christo carissimos fratres, tam absentes quam praesentes, quantum possumus; et quod fragilitas nostra non obtinet, suppleat et perficial 11. Iis peractis, ad absolutionem pro- dominus noster Iesus Christus sua larga

benedictione, qui sit vobiscum in itinere vestro, et ad domos vestras sanos incolumesque reducat. Qui vivit et regnat Deus per omnia saecula saeculorum. Amen ».

III. Tunc surgentibus fratribus, cantor incipiat hymnum Te Deum, quem alternis versibus canentes procedant omnes ad ecclesiam; ubi, eo finito, dicat praeses:

- ★. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis,
- N. A templo sancto tuo quod est in Ilierusalem.
  - y. Domine, exaudi orationem meam,
  - B'. Et clamor meus ad te veniat.
  - ★. Dominus vobiscum.
  - R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Actiones nostras, quaesumus, Domine, aspirando praeveni et adiuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat et per te coepta finiatur. Per Christum, etc.

- y. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
- n. Qui fecit caelum et terram.
- iv. Postea suo ordine manus praesidis osculentur, et sic absolvitur capitulum; eoque absoluto, praeses specialiter congregabit definitorium provinciale, in quo legantur litterae ad definitorium vel capitulum missae initioque non recitatae, quibus prudenter et consulto respondeant.
- v. Praecipimus tandem, ut, ubicumque capitulum provinciale celebretur cui magister Ordinis non adfuerit, teneatur praeses illius, ab isto vel constitutione nostrâ designatus, omnium eius actuum, nullo excepto, fidele transumptum de verbo ad verbum authentice conscribi facere in formâ secundi originalis, ab iisdemque a quibus primum similiter subscriptum, remittere ad magistrum, ut de illius valore ac ritu plenius decernat et iudicet.

- I. Provincialis, quamprimum canonice suerit electus, utatur officio suo sub potestato protitulo et nomine provincialis electi ante cius secretarii confirmationem a magistro, eamque ob-munere. tentam universae provinciae denunciet, et deinceps titulum habeat provincialis, cui omnes et singuli fratres provinciae, tam in spiritualibus quam in temporalibus obedire teneantur.
- II. Sub praecepto formali obedientiae poenisque ad arbitrium magistri generalis imponendis praecipimus, ut nemo provincialis, quamvis sit magister, possit assumere titulum sibi magistri provincialis, nec illo uti in subscriptionibus litterarum officii, sed id solum praestare valeat generalis magister.
- III. Provincialis in totă suâ provincià eamdem potestatem habeat in omnibus et singulis, qua gaudent commendatores in suis conventibus; eam tamen nunquam de plenitudine exerceat, nec addat suo muneri, nisi negligentiae defectusque commendatorum id postulent. atque urgeat causa legitima.
- IV. In triennio sui officii omnia et singula monasteria suae provinciae, per se, vel, si non potuerit, per idoneos visitatores, bis visitare teneatur, et omnibus tamquam verus pater, tam in spiritualibus quam temporalibus, discreto regimine provideat, et simul studeat singulas, si valeat, oves sibi traditas agnoscere.
- v. Extra actualem visitationem poterit fratres a domo in domum transferre. vel ipsis licentiam petentibus, vel prout necessitas domorum, ratioque regiminis postulaverit. Diligenter tamen attendat, ut semper id fiat absque notâ scandali et denigratione Ordinis et fratrum, quod potissime in ipsis visitationibus observabit, in quibus, nisi causa mutationis palam publiceque perurgeat, non debet esse festinus, sed eam prudenter diffe-

CAPUT XIX. institutione et rat tantisper, donec in fratris famam suspicio non pateat.

vi. Licentias in albis nunquam fratribus largiatur, aut eas commendatoribus relinquat; quas autem illis miserit pro mutancis fratribus, nisi intra dies quindecim intimentur, nullum deinceps habere valorem patimur, si denuo a provinciali seu a visitatore non reproducantur.

VII. Super his autem ita sit provincialis discretus et prudens, ut fratres periculosos aut discolos semper a conventibus parvis removeat, eosque transferat ubi melius custòdiri possint, et communi exemplo observantiae regularis in meliorem frugem induci. Reliquos vero, inspectis semper eorum qualitatibus, in provinciae domos distribuat, prout maior fructus solatiumque domorum ac fratrum exegerit. Cum autem transferuntur de loco in locum, curare debet ut a commendatore, a quo recedunt, viaticum inviolabiliter accipiant secundum viae et itineris longitudinem.

viii. Cum provincialis conventum aliquem visitandum ingrediatur, statim licentias confessiones audiendi confessariis non graduatis de iustitia suspendat, donec novo examine approbentur. De omnibus tamen caveat, ne quando per desidiam aut negligentiam a sufficienti peritià muneris excidant; et quoscumque noverit vel suspicetur inhabiles, aut in disciplinà moralis theologiae remissos, eos proprio per se iudicio et examini cum discretione subiiciat; quos autem insufficientes invenerit, a munere subito avertat, nec amplius illud eos exercere permittat, quousque peritiores appareant, sciens de omnibus illis, ac de erroribus ex eorum inertià derivatis, assertionem' Domino redditurum.

IX. Circa provinciam et domos debet

1 Forsan rationem (R. T.).

divisiones, si quae sint, pro viribus interimere, eas et earum partes ad unitatem concordiamque ducendo; querelas etiam et lites, si quae inter conventus oriantur super eorum negociis, quamcitius terminare et extinguere; conventus novos, qui evidenter reputentur utiles, procurare; acta capitulorum litterasque magistri, quae ad reformationem expedita suerint, ibique i per conventus scribi facere et legi. In absolvendis commendatoribus, qui boni reputantur, non debet esse facilis, neque propter eorum instantiam fratrumve importunitatem eos amoveat, quin potius foveat et erigat, eisdemque infensos comprimat ac deterreat. Poterit autem commendatores ab una in aliam commendam transferre, cum id religionis commodo expedire iudicaverit.

x. Ulterius ipsi praecipimus, ut, intra duos menses ante celebrationem capituli provincialis, commendatores suâ commendâ privare nequeat, licet eos valeat ab illâ suspendere usque ad dictum capitulum. Quocirca diligenter servare debet quae superius in cap. xiv huius distinctionis ordinata reliquimus; causas omnes, processus et informationes in triennio suo formatos suo debet successori tradere, quae nullo modo comburi aut disperdi patimur, nisi eorum sint fratrum qui iam a vitâ decesserint.

xi. Pro sumptibus et vestiariis ad suum munus attinentibus, singulis annis eam a sua provincia taxationem suscipiat, quae fuerit in usu a capitulis provincialibus comprobata, nec ulterius quidquam exigere constituimus. Si quae autem expensae speciales occurrant, proportione servata, ex provinciae domibus colligendae, non prius eas taxet, quam consulat definitorium provinciae, ut, quid cuique domui respondeat iuxta earum mensu-

1 Potius lege ubique (R. T.).

ram, rationabili computatione deducat, taxationemque iam factam magistro remittat, eiusve personam gerentibus in remotis provinciis, quibus annuentibus, taxasque praedictas approbantibus, et non aliter, ad earum exactionem deveniat, sub poenà privationis vocis passivae, aliisque ad arbitrium definitorii capituli imponendis in proxime futuro capitulo. Cum autem per monasteria transierit, caveat ne illa superfluis sumptibus gravet, sed moderatà hospitalitate sit contentus ubique, ne qui domos adiuvare tenetur, earumque subsidio consulere, illas diruat impendiis.

xII. In expensis capituli provincialis ita sit moderatus et sobrius, ut gloriam lati cordis pretio domorum pauperum non emat. Sit ergo ministratio victus, qua regularem modestiam deceat; quod ut in posterum certâ lege observetur, communibus obsoniis alia tantum duo moderata et qualitate similia superaddi permittimus, sub eådem poenå praedictå, et quod insuper pro his excessibus nequeat augmentum mensae capitularis exigere.

xiii. Quamprimum electus fuerit provincialis, in munereque susceptus, sibi debet secretarium deligere, quem non patimur ab alio nominari; illi tamen consulimus, ut ad tale munus fratrem semper instituat, qui sit in consilio maturus, in secreto fidelis, in epistolarum arte disertus, et in zelo regularis observantiae sibi omnino conformis, isque in manibus provincialis, priusquam suum exequatur ministerium, praestet iuramentum eàdeni formâ, qua supra cap. XII huius distinctionis stabilivimus.

xiv. Secretarii interest librum provinciae regere, et in eo definitorio, eorumque electiones et acta notare, visitationes pariter ab ipso provinciali factas ab

1 Potius lege quae (R. T.).

initio usque ad finem in conventuum libros diligenter authenticeque referre, alias vero visitatoribus commissas curâ pervigili custodire, querulos interdum de provinciali fratres debet in tranquillitatem et bonum de illo sensum inducere, itaut inter eorum et provincialis partes semper discretum mediatorem exhibeat. Si graduatus non fuerit, infra procuratores generales vocem in capitulis habentes primus ubique sedeat. dum actu munus obierit. Quo item tempore et intra provinciam constitutus solius provincialis obedientiae subiaceat, neque in commendatorem assumi valeat.

xx. Provincialis tandeni, in fine sui muneris, omnium, quae in toto illius decursu receperit, țam pro suis expensis quam aliis quibusque, quovis titulo, ratione vel causà ad suum officium pertinentibus, rationem reddat in definitorio capituli.

xvi. Circa immunitates eorum qui suerint provinciales, ordinamus, ut socium habeant nullis conventus oneribus impeditum, qui in omnibus eos adiuvet, prout necesse habuerint; omnes missat pro sua intentione celebrare possunt; communis refectionis quantitas et mensura sit illis ubique dupla, et in reliquis magistrorum immunitatibus perfruantur. Qui vero exemptiones huiusmodi non harum vi constitutionum, sed a superioribus, vel tribus etiam capitulis generalibus indultas obtineant, illis gaudeant, excepto loco, paternitate reverendâ et mensurâ duplice victus, quae nemini ullà unquam ratione concedi posse decernimus.

I. Cum saepissime, multisque de cau- CAPUT XX. sis vicarium provincialem oporteat in-ne in vicarium stitui, operae pretium est omnes casus potestate illius. huiusmodi successionis exponere et ordinare, et quam ubique potestatem ha-

1 Forsan missas (R. T.).

beat qui eam obtinere contingat. Quocirca duo genera generalis vicarii provincialis agnoscimus, alium in capite et alium substitutum. Primum autem semper fratres intelligant qui non habet supra se provincialem, sed sit provinciae caput, ex defectu principalis creatum. Vicarium vero substitutum existiment, qui secundum iura harum constitutionum illius loco statuatur.

II. Declaramus autem illum appellari debere provincialem absolute, nullàque ratione vicarium, qui per veram et canonicam electionem sit a capitulo electus, iure devolutionis a magistro. Provincialis electus vel confirmatus, quocumque tempore extra capitulum renunciaverit, nullatenus poterit vicarium provincialem sibi substituere, sed in regimine succedat commendator domus capitularis a provinciali capitulo designatae, vel, illo legitime impedito, dignior ex definitoribus provinciae, modo sit graduatus; alioquin transeat successio ad digniorem graduatum provinciae, quam sane ratam esse statuimus, donec confirmetur a magistro, aut alium vicarium provincialem pro libito eligat, si maluerit, similiter graduatum, cui soli hanc potestatem in hoc casu, ubicumque non tuerit limitata, concedimus, neque ullus ille 2 vicarius generalis, etiam totius Ordinis, aliquando gaudere praesumat.

III. Praedictam autem conditionem graduati ita semper in omni nominatione et successione observari praecipimus, ut³, sive electio vicarii provincialis fiat a magistro, vel provinciali, aut alio quocumque, sive iure constitutionis eveniat, semper in graduatum incidat, et secus facta sit irrita iuxta capituli generalis

- 1 Deesse videtur particula vel (R. T.).
- 2 Videtur legendum illâ, nempe potestate antedictà (R. T.).
  - 3 Particulam ut nos addimus (R. T.).

Optensis decretum a sanctissimo domino nostro Innocentio XI confirmatum.

IV. Eiusdem capituli aliud decretum a praedicto similiter Innocentio confirmatum observari subiungimus, ut videlicet, provincialatu quovis modo vacante, nullus provincialis absolutus, aut qui vicarius provincialis in capite per duos annos aut amplius extiterit, possit immediate vicarius provincialis in capite a quocumque constitui, nisi duobus trienniis a provincialatu vel vicariatu decursis.

v. Insuper si provincialis extra capitulum versetur in mortis periculo, potest vicarium provincialem sub litteris et authentico testimonio relinquere, qui ei succedat in omnibus suis iuribus usque ad finem triennii, et nequeat ab aliquo revocari, nisi praevià causà delicti. Tunc autem magister generalis poterit (si velit) illius vicariatu durante vicarium generalem in illà provincià instituere. Quod si provincialis absque praesatà nominatione decesserit, succedat, ut a sacrà constitutione postulatus, etiamsi alioquin habeat vicarium provincialem iam antea quomodolibet subrogatum, quem nullo modo in hoc casu succedere patimur, nisi fuerit a provinciali specialiter nominatus ut ei succedat post obitum.

vi. Quantum vero ad impedimenta, et casus quibus extra mortis articulum necesse ducimus vicarium provincialem institui, decernimus, ut, quotiescumque provincialem ab officio suspendi contigerit, ius instituendi, protempore suspensionis, vicarium provincialem, ad illum ipsum, qui eum suspenderit, attineat. Si autem provincialis qualibet ex causa sit omnino impeditus ad gubernium provinciale, tunc necessario debeat vicarium provincialem sub-

1 Edit. Main. legit si pro ei (R. T.).

stituere, qui ei succedat irrevocabiliter | in omni iure ipsius, atque etiam in suffragio capituli generalis. Quod si accidat omnino ad regimen impediri tempore convocationis ad praefatum capitulum, tunc vicarius provincialis ab eo nominatus in dicto capitulo suffragari nequeat; sed ad suffragium huiusmodi praestandum succedat semper, ut praediximus, commendator domus capitularis, aut alius de reliquis suo ordine a constitutione vocatis. Qui quidem pariter a nemine revocari valeat, atque in praedicto capitulo generali universisque eius actibus et definitoriis semper eamdem vocem electivam et decisivam unà cum loco possideat, ac ipse provincialis si adesset, vereque reputetur in tali capitulo tamquam eius provinciae vicarius provincialis, etiamsi solo titulo suffragandi convenerit; hoc ipsum ei quoque concedimus, etiamsi provincialis non sit omnino impeditus ad gubernium sed ad iter agendum ad dietum generale capitulum causà infirmitatis medicorum iudicio comprobatà. Similiter si provincialis egredi debeat extra provinciam. vicarium provincialem, usque dum revertatur, instituat.

vii. Caveat autem magister generalis, ne, vivente provinciali, et expedito regimine, aut etiam per se substituente in casibus iam praesatis et debitis, alium vicarium illi substituat, nisi tantum eum de iure et ex causâ illum ab officio suspenderit vel deposuerit; in iis enim casibus poterit quidem providere de vicario, qui curam habeat provinciae usque ad solutionem suspensionis provincialis, vel futuram eius electionem in capitulo.

viii. Licet provincialis (ut praemissum est) in mortis instanti nominare possit vicarium provincialem post obitum, in provincialis, etiam in capite; sed, casu quo ipse vicarius moriatur, succedat nominatus in renunciatione provincialis iuxta formam in hoc capite num. vi praefixam; in casibus autem quibus dictum vicarium impediri, suspendi, deponi vel renunciare contigerit, itaut substitutione sit opus, serventur omnia quae in similibus de provinciali praediximus.

ix. Neque insuper succedit praefatus vicarius provincialis in omnimodâ potestate ad privandum seu amovendum commendatores a suis officiis in postremo anno triennii; hoc enim tempore nullà ratione patimur posse eos deponere aut privare, bene vero suspendere aut de domo in domum transferre. prout sibi visum fuerit expedire. Quod si commendator aliquis in ultimo praefato anno causam privationis perpetraverit, haec reservanda est capitulo provinciali, ibique discutienda et iudicanda legitime. Si vero commendatorem solà suspensione corripiat, poterit nominare praesidem sui conventus, sine voce tamen ad capitulum, qua dictum commendatorem nolumus destituere, nisi aliunde in regulatione vocalium veniat destituendus legitime.

x. Si vicarius provincialis quomodolibet institutus vocem aliunde habeat in capitulo generali, vel sit definitor provinciae, eligatur semper alius loco illius toto tempore quo fuerit vicarius provincialis, ita scilicet, ut tam in capitulo generali quam definitorio provinciae (si accidat celebrari) nunquam deficere possit numerus completus definitorum aut vocalium.

xi. Circa immunitates et privilegia eorum qui fuerint vicarii provinciales, firmiter constituimus, ut, peracto officio, non maneant cum honoribus et gratiis exprovincialibus debitis, nisi vicarii prohoc tamen iure non succedat vicarius | vinciales in capite extiterint, idque per duos annos completos obierint: circa | locum vero, serventur quae inferius de ordine sedendi constituimus.

XII. Tandem, ut omnia de substitutione provincialis declarata relinquamus, praesenti constitutione decernimus, ut, si aliqua provincia ultra mare posita, aut regione longinqua, et a praecipuo illius corpore valde segregata, unum aut plures conventus obtineat, et eos per se provincialis visitare decernat, nunguam id faciat nisi in alterà parte provinciae, quam deserit, aliquem substitutum etiam de graduatis relinquat, ne maior aut praecipua portio provinciae maneat praeside destituta. Quod si conventus ultra mare constituti, aut in alià regione vel regno nimis longe dissiti, ita sint plures, ut ad rectam eorum gubernationem substituto indigeant, illum posse nominare provinciali concedimus, ne, pro saepe emergentibus et extemporaneis, haec illis moderatio deficiat: hos autem substitutos, quia solum sunt auxiliares provincialis, non vicarios provinciales, sed commissarios, ut praemissum est, appellari praecipimus.

CAPUT XXI.

1. Definitorium provinciale extra capiprovinciali ex-tulum exprovinciali tantum, seu vicario tra capitului, caratti exprovinciali tantum, seu vicario et definitorum provinciali, et ex illis qui suerint gene-provinciae offi. cio et potestate. rales, si provinciae adesse contingat, et ex definitoribus provinciae, praesente eius secretario ad effectum tantummodo praestandi sidem de agendis, vel alii fratres ad hoc munus a praeside nominati<sup>2</sup>, constitui decernimus et declaramus. ita tamen ut si magister generalis intra provinciae terminos inveniatur, et illud ingredi voluerit, convocandi potestatem, praesidentiam, ac vocem tam electivam quam decisivam in eo habeat; absente, vel, si adfuerit, convocare nolente, maneat convocandi facultas penes provincialem vel eius vicarium. Huic definitorio sic constituto plenam potestatem concedimus ad ea omnia, quae iuxta huiusmodi constitutiones ad definitorium extra capitulum attinent, decernentes et declarantes ad illud privative spectare electiones definitorum et electorum generalium ac definitorum provinciae, qui quomodolibet fuerint instituendi finito capitulo prôvinciali.

II. Si ergo extra capitulum aliqua de definitionibus provinciae quovis modo vacaverit, convocato solemniter definitorio provinciae ab eius provinciali, seu magistro, si adsit provinciae ipsique placuerit, novus eligatur definitor pro co qui vacaverit : quod similiter observandum est, si aliquis definitor provinciae ab illà fuerit absens, congregarique definitorium urgenter expediat; tunc enim pro eiuscemodi functione licebit alium definitorem loco absentis eligere, qui statim expirabit, cum res iam peracta fuerit, neque ullis postea exemptionibus perfruatur.

III. Si quis vero definitor aut elector generalis transacto iam capitulo renuntiare aut obire contigat, vel si instante celebratione capituli generalis, aliquo iuris impedimento, aut alià qualibet causâ fuerit praepeditus, poterit provincialis, vel vicarius provincialis, atque etiam magister, si provinciae adsit, nullus tamen alius quicumque sit, definitorium congregare, et cum eo novum electorem aut definitorem per vota secreta eligere et substituere, etiamsi legitime impeditus suum titulum renunciare voluerit<sup>1</sup>, absque tamen praeiudicio iuris eiusdem, si forte impedimentum cessaverit, interveneritque capitulo. Quicumque vero in electoris aut definitoris locum subrogetur ad tempus ratione impedimenti, functione iam peractà cessa-

1 Videtur legendum noluerit (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit nec (R. T.).

<sup>2</sup> Legend. vel alio fratre ... nominato (R. T.).

bit, et vivente seu perseverante principali, nulla muneris privilegia retineat, praeterquam in ipso definitorio et capitulo.

IV. In dictis electionibus et quibusdam aliis a praedicto definitorio faciendis iura huius nostrae constitutionis observari praecipimus, secundum ea quae de aliis electionibus saepe decreyimus ut rite et canonice fiant, in quibus si definitorii suffragia intra tres dies a primâ electionis inclusive non convenerint, ius eligendi devolvatur in praesidem; in reliquis vero a definitorio deliberandis, si in partes aequales suffragia dividantur, praevaleat illa cui praeses adhaereat.

v. Ad definitorium provinciae pertinet commune bonum provinciae pro viribus procurare, audire negotia fratrum, corum litteras vel libellos supplices ad definitores directos suscipere, et definitorio opportuno tempore praesentare, vel secretario capituli per eum praesentanda committere. Cavendum est autem eis ne aliquid pro fratre faciant, aut in definitorio proponant et iudicent, quod vel vindictam in alium aut privatum amorem sapiat, sed ius tantum et aequitatem.

vi. Definitores tandem huiusmodi, dum in officio permaneant, omnibus exemptionibus, gratiis et privilegiis magistrorum de numero gaudere decernimus, si forte magistros non esse contigerit. Quantum vero ad locum, illum ordinem teneant, quem distinctione sequenti, capite de ordine sedendi statuimus.

1. Proprium definitorii generalis muet electorum nus est maius Ordinis bonum pro virigoneralium po-testate et off- bus satagere, ad quod cum electus fuerit, postulet a definitorio et eius praeside hunc sibi laborem in remissionem peccatorum iniungi, et sic officium cum

Videtur legendum definitoris (R. T.).

humilitate suscipiat; pro eo autem semper et ubique legitime exercendo instrui debet patentibus litteris a definitorio provinciali omni iuris auctoritate suffultis.

II. Cum ergo definitorium Ordinis ac supremam eius censuram potestatemque constituat, nunquam se agere debet ut personam privatam, sed ut publicam et regulari observantiae sedulo intentam. Unde, cum ad capitulum vel aliò procedens ad conventus Ordinis declinaverit, ita se debet parce et moderate gerere, ut fratres, apud quos diversatur, in hoc potius aedificet, habereque possit audaciam in capitulo ad corrigendos excessus sumptusque inordinatos aliorum; sit etiam ubique inter fratres et extraneos in vigiliis et sobrietate strenuus, in silentio et oratione assiduus, in omni honestate atque observantià regulari fervidus, et ita in verbis et actibus bonum de se proferat exemplum, ut evidenter appareat quod non immerito ad tantum Ordinis fastigium sit assumptus.

III. Factus iam definitor debet diligenter evolvere acta praecedentis capituli, et cum omni consilio curâque perspicere, an illa expediat confirmari, vel imo destitui, aliave recentia condi, quibus bonum Ordinis et observantiae regularis vergat in melius.

IV. Circa officium electoris magistri, eadem illi consulimus quae de definitore praediximus, ut videlicet munus suscipiat humiliter in veniam suorum peccatorum, necnon litteras testimoniales vocis sibi collatae a definitorio provinciali recipiat, et secum ad capitulum deferat.

v. Quantum vero ad electionem, tam ipsis electoribus quam definitoribus atque etiam alteri cuicumque vocem electivam habenti subiungimus, ut a tempore sui suscepti muneris Deum orare

1 Edit. Main. legit possit, audacium (R. T.).

CAPUT XXII. De definitorum

non desinant<sup>1</sup>, et secundum eius voluntatem atque Ordinis utilitatem, tam ipsi quam alii dirigantur. Cum autem fratres invenerint discretos, Deum timentes, rerumque et personarum Ordinis consciosº debet cum ipsis conferre libenter, ut per illos de iis, quae a se agenda sunt, plenius informetur. Cavendum est autem ei, ne, propter auditum et famam leviter volitantem, ad eligendum aliquem inclinetur, nisi prius digniori side nuper comparatà, circa personae meritum instruatur. Nec unquam sic aliquis suae menti insideat, ut, si alius postea melior appareat, non sit paratus ad vocem in eum transferendam.

vi. Ita silenter electionis acta apud se retineat, ut nihil penitus de illis aperiat, neque prodat fratres qui hunc elegerunt, aut illi adversati sunt, et similia quae possunt turbationem inducere. Potissimum vero debet esse cautus, ut, in tractatibus ante electionem faciendis ab electoribus circa personam eligendi, suà semper conscientià provideat, propter occasiones interdum inde subortas denigrandi famam multorum. Unde super hoc decreta Urbani VIII de huiusmodi tractatibus non prohibendis omnino reverentes, tantum ut fiant secundum Deum sine laesione famae et cum zelo et charitate consulimus.

vII. Definitores et electores generales ita desideramus auctoritate praecellere, ut vix huiusmodi munera non nisi gravioribus dignioribusque Ordinis fratribus conferentur. Quod si definitor aliquando non magister, vel etiam elector raro non graduatus extiterit, uterque tamen, dum munus sustineat, magistrorum de numero favoribus et immunitatibus gaudeat, excepto suffragio capituli provincialis, quod neuter assequitur ratione officii,

nisi illud aliunde possideat. Quantum vero ad locum et praecedentiam, eam utique retineat quae distinctione sequenti, capite de ordine sedendi, stabilitur.

1. Quicumque ad officium commenda- De officio et toris in Ordine nostro fuerit eligendus mendato um. intra capitulum, debet a definitorio constitui ut supra cap. xvi huius distinctionis stabilivimus. Extra capitulum vero, si quovis modo commendam vacare contigerit, solus provincialis, seu vicarius provincialis in capite, per se ipsum, sine definitorio, commendatorem instituet. Si tamen magister Ordinis provinciae, in qua commenda vacaverit, praesens fuerit, poterit etiam pro libito commendatorem eligere, modo non sit praeventus a provinciali praedicto. Huiusmodi autem commendator, sic denuo creatus ab altero praedictorum, eodem iure et potestate gaudeat in omnibus, ae si fuisset electus in definitorio capituli.

11. Ubicumque sit eligendus commendator, vir semper debet esse qui monasterio videatur utilior, et ad domesticum regimen, regularisque vitae cultum, zelo industriâque praestantior, et cum qualitatibus cap. xiv huius distinctionis ordinatis. Si de alicnâ vero professione ad nostrum Ordinem quis quovismodo transierit, nequeat fieri commendator, nisi post decem annos a nostrâ professione completos.

III. Nullus qui fuerit commendator alicuius domus, sive intra sive extra capitulum electus, possit in ea per duo immediata triennia succedere, nisi forte aliqua notabilis fabrica ab ipso ibi incepta sic exigat: secluso enim hoc casu, praedictam elexctionem intra vel extra capitulum nulla ratione permittimus, et si secus fiat, sit profecto inanis et irrita. Nullus etiam definitor capituli provincialis potest commendator aut praeses

1 Edit. Main. legit qui (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit desinat (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit conscius (R. T.).

in capite institui; quod si fiat, maneat definitione privatus, atque alius eligatur pro illo.

IV. Quicumque vero creatur commendator, debet instrui publicis et patentibus litteris, quas nunquam iter agendo relinquat. In conventibus autem habeat sigillum parvum cum scuto Ordinis, quo utatur in publicis instrumentis quae ad eius officium expedire pertineat.

v. Vicarium et officiales domus (exceptis depositariis novitiorumque magistro) confirmare poterit aut mutare. Procuratorem autem aut procuratores conventuales, tam pro redemptione quam domo, si revocare voluerit, novosque instituere, id semper fiat de consensu capituli conventualis, a quo debent suscipere iuridice procurationem et titulum.

vi. Cunctis fratribus quoad spiritualia semper ut bonus pastor invigilet, eosque in temporalibus pascat, singulisque de omnibus provideat, maxime vero aegrotantibus in re nulla deficiat quae ad eorum recreationem et salutem assequendam medici iudicio conducat, ut iam supra distinctione III cap. XXIII praecipimus; senibus autem et iam aetate gravatis atque impeditis ea indulgere studeat, quae inferius distinctione sequenti, cap. constituimus. Infra ambitum triennii, universis suis conventualibus vestiarium praestare teneatur, prout superius abunde ordinatur distinctione iv cap. iv De vestitu.

vii. Sine magistri generalis aut provincialis licentià in scriptis aedificationes neque incipiat, neque prosequatur, neque insuper sine dictà licentià quidquam sui conventus quolibet praetextu aut colore diruat, sub poenà privationis officii et vocis activae et passivae ad sexennium.

viii. Choro semper intersit ad omnes horas officii, quavis occupatione post-

habità, ut aliis fiat exemplum quo et verbis interdum eos ad Dei laudes sine intermissione alliciat; refectorium quoque die noctuque non deserat, quantum sui muneris patiatur angustia: quod si crebro non intersit his actibus, ab officio et commendà deponatur, ut superius distinctione in cap. ix manet stabilitum.

IX. A suâ domo nunquam sit notabiliter absens sine licentia superiorum, sub poenâ privationis officii, neque recedat ab illâ, nisi propter aliquam eius utilitatem non modicam, quae semper talis sit, ut non per alium quam per se ipsum agi et comparari valeat. Si rem vero peculiariter sibique propriam gerendam habuerit, quae illum a suo conventu proficisci compellat, semel in suo triennio per triginta solum dies posse abesse concedimus; dum tamen conventus non solvat viaticum et impendia itineris. Quod si pluribus quam triginta diebus, aliave simili profectione indigeat, licentiam exigat a provinciali, qua instructus et non aliter viam instituat.

x. Ex rationabili causa per quatuor dies suis subditis licentiam indulgere poterit; amplius autem omnino prohibemus, sub poena privationis officii. Quod si casus accidat ita extemporalis et urgens, ut provincialis arbitrium expectare nequeat, sitque in mora periculum, tunc commendator, consultis patribus a concilio, licentiam praestare possit, valeat, ac protinus provinciale de facto certiorem reddat.

xI. Ut autem nullus commendator sit negligens in bonis conventus et redemptionis debità ratione tractandis, illis enixe praecipimus ut diligenter et accurate observare studeant quae circa eorum computa et rationes fidelemque custodiam ac depositum inferius, distinctione sequente cap. xI De depositis, et alibi forte praescripsimus.

xII. Ipsis praeterea subiungimus ut nullo modo missarum stipes expendant, neque illas a communi deposito educant, nisi prius fuerit omnis earum celebratio completa. Praeter illas autem quae sunt de iure constitutionis, unam relinquat liberam omnibus suis presbyteris singulis hebdomadibus, quam ipsis per totum Ordinem suae intentioni concedimus. Quas autem, praeter istam, aliis fratribus elargimur, in propriis iam capitulis constituimus.

XIII. Cuilibet ulterius commendatori praecipimus, sub formali obedientià et poenà privationis utriusque vocis per tres annos, ut nullo praetextu per se solum audeat expendere vel recipere aliquid ad monasterium pertinens non praesentibus depositariis, quorum absentià ad praedicta teneatur vocare aliquem ex senioribus conventus. Quod ut inviolabilibus periodis impleatur, sub praefatis poenis eidem iniungimus ut singulis septimanis indispensabiliter computa faciat, non quidem privatim, solique procuratori associatus, sed publice, adstantibusque depositariis, sacristâ, dispensatore conventus, eiusque procuratore, atque ctiam procuratoribus redemptionis, quotquot in eâ domo resideant, sono cymbali vocatis; quos omnes huiusmodi computationibus necessario adesse compellimus.

xiv. Commendatores observare tenentur motumproprium Urbani VIII circa bona Ecclesiae non alienanda. Quod si quis contra facere praesumpserit, alienationes, omnes et singulas, inanes ducimus, praesentique constitutione irritas declaramus. Dissipatorem autem huiuscemodi bonorum Ordinis, qui talia perpetrare attentaverit, non tantum damnamus ad poenam gravioris culpae sine relaxatione subeundam, verum et omni

1 Particulam ut delemus (R. T.).

curá, administratione et commendá Ordinis nostri ipso facto hac nostra constitutione privamus.

xv. Commendatores itaque, quomodolibet constituti, non possunt intra triennium per aliquem deponi, nisi dissipatores bonorum Ordinis reperti fuerint. vel publicum scandalum vel quaevis altera privationis causa a nostris constitutionibus designata processerit, ac de ipsis sint prius de iure convicti. In quo casu magister Ordinis provincialis, vicarius provincialis, aut visitator, eos deponere poterit, eå tamen conditione ut semper id fiat a praedictis de consilio duorum commendatorum aut definitorum provinciae, seu ab uno commendatore cum definitore. Magister autem in suis respective casibus praedictos commendatores aut definitores adhibeat modo dicto ex personis eius provinciae ubi repertus fuerit. Si tamen provincialis. aut eius vicarius, seu visitator, aliter in praefata depositione processerit, gravissimam correctionem subeat in provinciali capitulo. Ceterum absolutionem ab eis factam secus ac praedicitur, etsi revera culpabilem, non tamen invalidam ducimus, neque substitutionem aut novam commendatoris electionem ut inanem reputari permittimus, sed factam subsistere, ut urgentioribus incommodis occurramus.

xvi. Quod si commendator aliquid commiserit, quo in constitutionibus nostris poenà suspensionis afficitur, illamve promereatur superioris iudicio, tunc superior per se solum, absque praedictorum praelatorum seu definitorum consilio, ac strepitu iudiciali reiecto, secundum sui ipsius prudentiam, pro casibus emergentibus praedictam suspensionem, dummodo sex mensium spatium non excedat, infligere possit.

1 Edit. Main. legit quavis (R. T.).

xvII. Item ipsius interest in magnis solemnitatibus, absente magistro vel provinciali, altaris officium assumere, sepelire fratres, infirmis sacramenta ministrare, aliaque similia peragere. Communibus actibus semper intersit, capitula et collationes spirituales cum fratribus habeat, unde eorum profectus et morum cultura proveniat. Curam etiam habeat ut mandata et ordinationes visitationum et capitulorum generalium et provincialium debità observatione vigeant. Singularitates in cibo vel epulationes superfluas omnino caveat.

xvIII. In ieiuniis et abstinentiis nunquam toti conventui dispensationes indulgeat, exceptis casibus a constitutione praevisis; officialium negligentias corrigat, ac de iis, quae ab illis sunt facienda, frequenter admoneat et instruat; caveat insuper, ne ab<sup>1</sup> ipsis, ratione officiorum, ea quae sunt Ordinis negligantur, nisi quantum propter officium compellantur, vel de licentià rationabiliter eis permissum fuerit.

CAPUT XXIV. De officio et sidis et vicarii.

1. Circa praesides, qui in cmni evenpotestate prae-tu possint et debeant institui ut commendatoribus succedant aut subrogentur, primo statuimus ut nuilus commendator, qui domi sibi commissae resideat et eam per se gubernare valeat, qualibet ratione praesidem sibi substituat. Quod si aliquando cum debità licentià peregre proficisci voluerit, vel alioquin mora futura sit diuturnior, ex suo conventu unum fratrem magis idoneum in praesidem subrogare? usque ad adventum suum, nisi aliter provinciali expedire videatur. Tandem nominationem facere poterit, cum processerit ad capitulum provinciale, et nominatus gubernabit usque ad personalem possessionem commendatoris electi, nisi aliter etiam ipsi provin-

ciali videatur, cui super hoc semper facultatem huiusmodi nominationes reformandi concedimus.

41. Si vero commendatoris obitus immineat, huic pariter potestatem tradimus, ut opportune ante decessum possit sibi praesidem substituere, qui post illum teneat gubernium, donec praelatus superior eidem conventui aliter provideat de commendatore vel praeside; quod si ita subito decedat, ut nominare non valeat, aut aliàs quomodocumque sine nominatione proprià vel praelati<sup>1</sup> superioris a munere deficiat, tunc dignior in conventu ad eiusque regimen expeditus succedat in locum ipsius sub nomine praesidis, donec praelatus superior aliter, ut supra, providere decernat.

III. Declaramus autem, quod, si commendator ad capitulum provinciale quomodolibet non accedat, maneat nihilominus in regimine sui conventus, donec noviter electus de illo possessionem personalem accipiat, nisi aliter novus provincialis, aut eius vicarius, de praeside constituat.

iv. Quocirca, ut omnis ambigendi locus praecludatur, praesidem alios in capite, interinos alios nuncupamus. Praesidem in capite esse vere et absolute praelatum cum potestate omnimodà praelati localis, primumque in universis conventus actibus locum possidere declaramus. Illum vero dici et esse praesidem in capite intelligimus et statuimus, qui a praelato superiori tamquam talis per speciales litteras constituitur, qui tamen ab ipso pro nutu poterit amoveri per novam electionem commendatoris, sive alterius praesidis; dummodo id non fiat intra duos menses ante capitulum provinciale, nec hoc

<sup>1</sup> Praeposit. ab nos addimus (R. T.).

<sup>2</sup> Deest verbum poterit (R T.).

<sup>1</sup> Male edit. Main. legit praelatis (R. T.).

<sup>2</sup> Potius lege pracsides, alium (R. T.).

tempore suffragia mutentur pro libito, sed serventur ca quae superius in hac distinctione cap. xiv praemisimus.

v. Reliquos autem praesides, aliter a quocumque quomodolihet institutos, subrogatos et interinos dicimus, sine nomine quidem et sensu praelati, inter quos, qui ab aliquo praelato quomedocumque non stabiliter, sed ut interinus nominatus fuerit, eam potestatem habeat in utroque regimine, quam ipsi delegaverit aut concesserit praelatus instituens, cum limitationibus tamen in his nostris constitutionibus ordinatis.

vi. Ille vero qui solo iure constitutionis absque aliquà nominatione successerit, ultra limitationes tam commendatoribus quam praesidentibus in capite et interinis iam aliunde hic et alibi a praedictà constitutione factas, nequeat in conventu quidquam immutare, neque etiam de arduis extemporaneis urgentibusque decernere, quae superioris praelati non valeant expectare consultum et directionem, nisi de consensu directorum patrum. In reliquis autem non limitatis, omnis ubique praeses usualem cursum ordinariae potestatis directivae et coactivae suscipiat in utroque regimine. Hic autem praeses interinus, si fuerit vicarius, in suo loco permaneat; secus autem sedeat immediate ante illum (quem sane tunc vicarium permanere permittimus), nisi alioquin locum superiorem obtineat.

vit. Constitutis commendatoribus, ad unumquemque perlinet, quamprimum domum sibi creditam verâ et personali possessione obtinuerit, unum fratrem in vicarium eligere, virum utique religiosum et prudentem, ac viribus omnino validum, qui ipsum adiuvet in omnibus sui muneris, et non propterea nomen aut sensum praelati se habere praesumat. Hunc autem debet ipse commendator instituere cuiusmodi potestatem eum velit habere, sive in praesentiâ, sive in absentià sui, et non ultra se extendere. Declaramus tamen, quod, etiamsi paucos dies aut brevem moram commendator non longe sit absens, praedictus vicarius sub hoc nomine vices eius in omnibus gerat quantum ad ea quae ad domesticam gubernationem attinent in utroque regimine, ne vel ad horam fratribus legalis moderatio cum potestate directivă et coactivă deficiat; quae vero commendatoris adventum expectare valeant ab ipsoque' sunt illi restricta, vel aliunde huiusmodi constitutionibus tam vicariis quam praesidibus inferius limitata, nullo modo ab illo exequenda permittimus. In urgentibus autem nihil omnino decernat sine consilio et assensu discretorum patrum. Deficientibus in choro aut refectorio praelato vicario seu praeside, dignior sacerdos ex parte hebdomandarii prae. sideat, necnon licentiam intrandi et exeundi concedat.

VIII. Vicarius etiam de illis quae utilia sunt conventui, sive spiritualia sive corporalia, pie apud commendatoreni debet intercedere; si qua his fratribus gravamina faciat, ipsi prudenter ostendere; quae autem per se corrigere valeat non ea importune commendatori denuntiare, sed tantum illi graviora deferre. Quoad locum vero, vicarius omnibus praesentatis de numero perpetuo immediatus emineat. Duas missas ultra communem vicariis omnibus elargimur. quas pro suâ possint intentione celebrare, et denique ab officio chori et altaris sint absoluti, quandiu in munere existant.

I. Cum fratres (etiam extra Ordinem) CAPOT XXV. possint ad plura officia, beneficia, gra-bos sine licendus et dignitates diversimode promove-piendis.

1 Male edit. Main. legit ab ipso quae (R. T.).

ri, ut ea quidem cum merito et religiose suscipiant, illis salubriter constituimus, ut nemo, absque speciali licentià
magistri aut provincialis, officium aliquod, gradum, beneficium aut dignitatem assumat. Quod si secus fecerit, praesenti constitutione suffragiis et omnibus
beneficiis spiritualibus Ordinis nostri
privamus. Fratri etiam, qui in dignitate
constitutus, vel quavis alià causà extra
Ordinem vivens, habitum et instituta
Ordinis non servaverit, suffragia Ordinis
similiter interdicimus.

II. Si quis autem huiusmodi beneficia, gradus et dignitates, vel alioquin, sine illis aut rationabili causa, vitam degere extra Ordinem favoribus procuraverit, eosque praesertim ab extraneis personis obtinuerit, poenae gravioris eulpae ipso facto subiaceat.

#### DISTINCTIO OCTAVA.

De statu et regimine omnium provinciarum Ordinis et domorum eius.

Quia neque commune, neque particulare provinciarum et domorum regimen, neque officia opportune et satis complecti potuimus, ea omnia in praesenti distinctione digerimus, ubi quaeque hactenus desiderata subdidimus.

CAPUT I.
De communi
provinciarum
regimino.

1. Omnes Ordinis provinciae singulos habeant provinciales et quatuor definitores illius, et pro capitulis generalibus duos definitores generales et totidem electores, atque etiam pro singulis domibus proprios praelatos locales, qui commendatores appellantur, exceptis tantum ad regimen collegiorum electis, quibus rectorum nomen permittimus, et ad Barchinonensis conventus gubernium destinato, quem¹ prioris nomine³ datura³ ob causas cap. IV distinctionis sequentis⁴

assignandas inviolabiliter gaudere decernimus. Hi autem omnes eligantur ut in distinctione superiori praediximus. Quocirca declaramus ea omnia intelligenda esse de provinciis veris ac formatis, non autem de congregationibus aut provinciis nominalibus, quae adhuc in veras provincias erectae non sunt; has enim infra sub speciali regimine constituimus.

II. Circa numerum graduatorum, quos singulis provinciis designabimus, similiter declaramus, quod omnis congregatio, donec talis extiterit et in veram provinciam non erigatur, nullam vim habeat ad graduatum aliquem postulandum; quae autem iam fuerit vera provincia, ita magistrorum et praesentatorum numeros in praedictà distinctione vi praefixos, et conditiones ad eos ibidem appositas observari praecipimus, ut nullå excogitabili ratione praefata liceat statuta transcendere, quamobrem taxatur capitulis provincialibus potestas exponendi atque etiam magistro confirmandi gradus sine conditionibus a constitutione ordinatis; et si aliter conserantur, ipso facto sint irriti, etiamsi provincia sit exigua, numerisque graduatorum cum statutis conditionibus non sufficiens.

III. Quod si in regionibus aliquibus, tractu temporis Ordinem propagari contingat, et fiat aliqua domorum aggregatio ab illis provinciis separata, quae non sit adhuc in veram provinciam erecta, sed tantum congregatio specialis, ut ea quam Ordo possidet in regionibus Maragnonis coronae Portugalliae, illam, quaecumque sit, si non habuerit aliunde specialem formam regiminis a Sede Apostolicà indultam, veluti congregatio Parisiensis, ita constitui et gubernari praecipimus, ut ipsi videlicet magister Ordinis unum commissarium generalem praeficiat, cum eà facultate ordinaria

<sup>1</sup> Edit. Main. legit quam (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit nomen (R. T.).

<sup>3</sup> Vox datura praeter rem esse videtur (R. T.).

<sup>4</sup> Potius lege huius distinctionis (R. T.).

aut delegatà sibique semper subjectà, quae visa fuerit expedire iuxta illius distantiam a se ipso.

IV. Commendatorum autem electionem. ac reliquas 1 cuiuscumque congregationis regimen spectantia, ita sieri constituimus, ut praedictus commissarius generalis de triennio in triennium per litteras convocatorias congreget capitulariter in conventu a se designato omnes commendatores aut praesides duce congregationis ad sabbatum dominicae in Cantate, nisi alia fuerit constituta dies, iuxta qualitatem regionis, et in eorum capitulari coetu novi commendatores eligantur pro triennio immediate sequenti per suffragia secreta omnium vocalium; in quibus, si post tria scrutinia praemoniti, etiam in quarto non conveniant, in ipsum commissarium devolvantur electiones, sicut et in aliis per suffragia secreta ordinavimus; si qua vero statuenda videantur pro bono regimine congregationis mature ab omnibus decernantur, et una cum electionibus praedictis totoque processu capituli et statu congregationis mittantur authentice ad magistrum, ut, quae viderit confirmanda, confirmet, et iuxta sibi relata ipsam dirigat, in meliusque promoveat.

v. In reliquis autem, quae praedictis non opponantur, eam regere studeat praefatus commissarius iuxta constitutiones nostras, potissime vero cultum litterarum pro viribus instituat, et ad disciplinas artium et theologiae dignos lectores postulet a magistro, seu eligat ex suis fratribus, quos idoneos habuerit, servatis per omnia, quae dist. vi circa institutionem lectorum stabilita reliquimus, ut subsidio litterarum in dies congregatio procedat in melius, et viris, qui eam promoveant, decoretur.

1 Aptius lege reliqua (R. T.).

2 Quid pro duce legendum nescio (R. T.).

vi. Quantum ad transitum de una provincià in aliam, statuimus, ut, si hoc siat per adoptionem fratrum, solus magister generalis et nullus alius praelatus etiam vicarius generalis totius Ordinis eam concedere valeat; quandocumque autem a magistro concedatur, semper consilium utriusque provincialis, a quo et ad quem, adhiberi praecipimus. Quod si transitus praedictus non sit ad permanentiam, sed ad tempus pro aliquo negotio gerendo, vel si alioquin fratrem aliquem extra suam provinciam transferre conveniat, non solum magister, sed etiam vicarii generales in suis respective provinciis illam poterunt ordinare et praebere licentiam sine praedicto concilio.

vII. Si quis autem frater sine facultate et authentico testimonio magistri, aut alicuius vicarii generalis (intra sibi delegatam iurisdictionem) in aliam provinciam quomodolibet transmigraverit, tamquam fugitivus tractetur a provinciali et commendatoribus illius, et ad provincialem suae provinciae remittatur.

viii. Eâdem ratione statuimus, ut nullus frater suam provinciam deserens ad Romanam Curiam vel regiam aut regale pretorium quolibet praetextu se conferat, sine speciali mandato aut licentià in scriptis capituli generalis vel magistri, nec similiter in terram Saracenorum transeat absque praedictà facultate etiam in scriptis magistri vel capituli generalis aut provincialis, ut suo loco praediximus. Qui autem secus attentaverit, tamquam fugitivum in virtute Spiritus Sancti corripiendum esse praecipimus, et a commendatore, qui eum sic indebite vagantem agnoverit, in compedibus detinendum, magistroque vel eius provinciali denuntiandum, ut ab eo puniatur iuxta qualitatem delicti.

ix. Praeterea omnibus provinciis sit

CAPUT II.

commune electionis privilegium, earumque capitula intra certum terminum praesentare magistro pro confirmatione obtinendà, vel etiam vicariis generalibus ad eam facultatem habentibus. Si enim electio et capitulum provinciale celebretur in Hispania sine personali praesentià magistri, debet illi praesentari intra sexaginta dies, alioquin sit inanis et irrita, atque in ipsum devoluta magistrum, qui profecto illam confirmare tenetur si canonice fuerit celebrata, secundum iura et constitutiones huiusmodi, vel eius desectum ostendere.

x. Provincias autem Galliae et Italiae ad eamdem praesentationem magistro faciendam intra quatuor menses teneri decernimus, sub poenà nullitatis et devolutionis praedictae, et eumdem pariter magistrum earum capitula et electiones debere confirmare aut infirmare, ut praedicitur. Congregationem autem Parisiensem, quantum ad suum capitulum et electionem vicarii generalis, eidem legi et praedictae confirmationi magistri et devolutioni subiicimus. Confirmationem vero provincialis Indiarum suis respective vicariis generalibus sub formâ superiori distinctione cap. Ix praescriptà committimus.

xi. Tandem universis et singulis provinciis duo sigilla conveniunt, quibus earum provinciales in suis litteris utantur, alterum parvum cum solo scuto et stemmatibus Ordinis pro rebus exiguis et communibus, alterum vero magnum cum eisdem stemmatibus in calce et aliquâ imagine alicuius de festivitatibus B. Virginis Mariae, vel, earum defectu, alicuius de Sanctis Ordinis in eius arcâ 1 praecipua, prout in capite sequenti ad unamquamque provinciam designabimus, cuius quidem signaculum patentibus officiorum aliisque litteris eiusdem ponderis apponatur.

1. In Hispaniarum regnis Castellae et Aragoniae, ubi primum fundatus extitit provinciis spe Ordo noster, quatuor sunt provinciae; gillis earum. quarum prima est Aragoniae constituta ex conventibus ipsius regni Aragonum et principatus Catalauniae, atque etiam regni Navarrae et Sardiniae, detractis conventibus Tarraconae et Dertusae ex Catalonià, et Turoli et Sarrion ex Aragonià, qui simul cum domibus regni Valentiae, Maioricae et Oran provinciam Valentiae constituunt.

II. Regnum Castellae dividitur in alias duas provincias sub nominibus Castellae et Vandaliae, quarum localis discussio ' fiat et sit a slumine quod dicitar Luadiana, a quo quidem loca omnia versus Vandalium sita Bethicae provinciae subiaceant, quae vero a praedicto flumine versus Castellam tendunt, ad provinciam Castellae pertineant, cum iis pariter quae ad Gallaeciam, Cantabriamque, et regnum Legionis attinent, cum locis terrisque adiacentibus.

III. In regno Lusitaniae ex monasteriis quae Ordo possidet in Maragnione apud Indiam orientalem constituta est quaedam congregatio, et quasi viceprovincia sub uno commissario generali moderata; si qua vero alia in praedictà India erigantur, ad eamdem congregationem et commissarii generalis moderationem spectare decernimus, donec domorum numerus ad formalem provinciam provinciasve erigendas sufficiat.

IV. Deinde regnum Galliae unam habet provinciam, quae Gallica nominatur. et unam congregationem ab eâ separatam, quae Parisiensis dicitur. Ex conventibus autem Romaniae regnorumque Neapolis et Siciliae, aliorumque locorum

<sup>1</sup> Videtur legendum area (R. T.).

adiacentium, provincia una consurgit, quae appellatur Italica.

v. Post provincias Europae seguintur, quas Ordo habet in America; ubi primum incidimus in provincià S. Dominici; et procedentibus per terrarum tractus versus Occidentem, occurrit provincia de Mexico et Guatimalae, deinde Limensis et Cuzcuana; post eas vero Chilensis et Tucumana, et postrema Quitensis. Quibus iam omnibus commune regimen superius ordinavimus, et propria quibusdam in sequentibus statuemus. Si quae autem aliae domus vel coetus fratrum Ordinis alibi per totum orbem nunc aut pro tempore extiterint, ut in insulà Hiberniae, directioni et providentiae magistri subiaceant.

vi. Quantum attinet ad sigilla, provincia 'Aragoniae habeat pro stemmate imaginem Conceptionis Beatae Virginis Mariae matris ac fundatricis nostrae, in cuius honorem fuit Ordo noster ab ipså fundatus et erectus in civitate Barchinonae, et illius puritatis signum candenti habitu decoratus; in limbo autem praefati sigilli sit versiculus iste: Tota pulchra es, amica mea.

vn. Sigillum vero provinciae Castellae imaginem Assumptionis eiusdem Beatae Virginis contineat, cum hoc versiculo incisam: Assumpta est Maria in caelum; provincia Valentiae mysterium Purificationis eiusdem cum his verbis: Lumen ad revelationem gentium; provincia Vandalica eiusdem Praesentationem in templo cum hac inscriptione per gyrum: Respexit Dominus humilitatem ancillae suae; provinciae vero Galliae sit pro sigillo Nativitas cum hac litterâ: Nativitas gloriosae Virginis Mariae; Italiaeque provinciae Visitatio cum hoc versu: Benedicta tu inter mulieres.

1 Edit. Main. legit provinciae (R. T.).

VIII. Ulterius provincia S. Dominici assumat imaginem S. Petri Paschasii, sic inscriptam 1: Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis; provincia Mexicana Desponsationem Beatae Mariae sub his verbis: Cum esset desponsata mater Iesu Maria Ioseph; provincia Guatimalae effigiem S. Raymundi Nonnati, cum hoc versu: Suscepisti me de utero matris meae; provincia Limensis imaginem sancti patris nostri Petri Nolasco cum litterâ: Maiorem charitatem nemo habet; provincia Cuzcuana divi Petri Armengaudi effigiem hoc versiculo insculptam: Suspendium elegit anima mea; provincia Chilensis habeat pro signaculo Patrocinium B. Mariae, idest imaginem eius filios sui Ordinis sub pallio protegentis; littera vero: Beata es Maria, patrona et mater nostra; provincia Tucumana Expectationem eiusdem, cum isto versiculo: Expectans expectavi Dominum; et tandem provincia Quitensis imaginem ipsius B. Virginis Dolorosae, his verbis circumscriptam 2: Tuam ipsius animam gladius pertransivit.

ix. De praedictis etiam congregationibus ordinamus, ut Parisiensis, quae est in Gallia, suscipiat in sigillum Annunciationem praedictae B. Virginis cum hoc versu: Ave, gratia plena; congregatio vero Maragnionis imaginem Sanctae Mariae ad Nives quasi apparentis in nubibus super collem rigentibus cum hac litterà: Candidiores Nazaraei eius nive. Quae quidem signa, etiamsi in veras provincias erigantur, semper et ubique retineant. Universis vero praelatis stricte praecipimus, ut praefatis sigillis. prout unicuique provinciae seu congregationi statuuntur, in litteris publicisque instrumentis obsignandis utantur.

- x. Declaramus autem quod per hunc
- 1 Edit. Main. legit inscriptum (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit circumscriptum (R. T.).

ordinem litterae, quo praedictas provincias nominavimus, non intendimus ipsis derogare suum proprium locum et sedem, vel iura antiquitatis earum violare, sed ea omnia illaesa relinquere, incolumi similiter consistente iure ac possessione praecedentiae, qua Vandaliae provincia fruitur respectu provinciarum Indiarum et primaevis suae institutionis decretis.

CAPUT III.

De speciali
regione 1 quarum provinciarum.

- 1. Quoniam in Ordine nostro sunt aliquae provinciae vel congregationes<sup>4</sup>, quae
  in aliquibus specialiter gubernantur,
  expedit quidem ad earum regimen certis quoque et perpetuis legibus in nostris constitutionibus concludamus.
  - II. Primo enim provincia Aragoniae cum plura regna contineat, electionem provincialis in eâ per alternationem perpetuam fieri constituimus, id quod antehac servatum est, ita videlicet ut uno triennio sit provincialis ex Cataloniâ vel Sardinià, in sequenti vero immediate ex regno Aragoniae sive Navarrae eligatur, dummedo reperiantur personae cum meritis ad tale officium a constitutione praefixis.
  - III. Praedicta autem alternativa debet accipi non penes originem et filiationem saeculi et naturalem, sed iuxta filiationem conventus in quo patuit ingressus in Ordinem, ita quidem ut qui habitum suscepit in conventibus Aragoniae vel Navarrae, poterit esse provincialis in Aragoniae alternativa, etiamsi natione sit ex Catalonia vel Sardinia, sive e converso.
  - iv. Rursus, ut omnis occasio praeiudicii cuicumque parti penitus evellatur, decernimus et declaramus quod nemini faveat adoptio seu nova filiatio in conventibus alicuius partis, ut illius alternativà gaudere valeat, sed semper pensari debet secundum filiationem ex reali

habitus susceptione in conventibus alternativae concurrentis.

- v. Circa definitores vero provinciae quos praefatum elegit Aragoniae capitulum, decernimus ut una saltem desinitio semper tribuatur alicui ex patribus principatus Cataloniae. Cum autem provincia nonnullos habeat conventus ultra mare in insulà Sardiniae, quos facile provincialis gubernare et proxime suis necessitatibus occurrere casibusque emergentibus providere non sufficit. propterea constituimus ut dictus provincialis eò dirigat unum fratrem idoneum, qui sit commissarius provincialis in praedictà insulà, cum litteris et sufficienti potestate instructus ad libitum, ut domos eius gubernare valeat.
- vi. Quantum ad provincias Castellae ct Vandaliae, decernimus etiam et ordinamus, quod, licet in duas sint revera divisae, collegia tamen Complutense et Salmanticense, in provincia Castellae contenta, debeant esse utriusque provinciae communia, ita videlicet ut collegium Complutense tres fratres ex provincià Vandalià, quinque vero Salmanticense in collegas admittere et alere teneantur; quod si ultra praefatos numeros alii mittantur ad illa, eos non teneantur sustentare collegia, sed propriis expensis alantur. Hos tamen omnes provincialis Castellae poterit ab uno collegio traducere in aliud, vel etiam ab studio repellere, si expedire iudicaverit, et provincialis Baeticae, ad quem pro utroque collegio huiusmodi pertinet designatio, in eorum locum alios subrogare: quoscumque autem fratres haec duo collegia undecumque in collegas susceperint, denuo per annum fratrem a praedictis respective collegiis deputatum probandos esse de genere denunciamus,

respective concessas.

vII. Ulterius in regno Galliae congregatio, quae dicitur Parisiensis, erecta auctoritate apostolică, donec in provinciam evadat, sub illis legibus conservandam esse decernimus, quas illi Sedes eadem Apostolica ordinaverit; in reliquis autem, huiusmodi constitutionibus omnino subiaceat.

viii. Adhuc provinciam Italiae, quae utcumque de fratribus naturalibus et non paucis de Hispania constituitur, sic in electionibus provincialis moderandam esse decernimus, quod videlicet in eâ servetur omnino decretum SS. Pauli V, datum Romae apud S. Mariam Maiorem die xII iunii MDCXIX, pontificatus sui anno xv, in quo praecipitur ut praedicta electio provincialis praefatae provinciae iure alternationis constituatur inter praedictos fratres Hispanos ex unâ parte, et reliquos fratres Italos ex alterâ, secundum consuetudinem hactenus in eå servatam, ita nempe ut ad fruendum praedictà alternativà sufficiat Hispanis fratribus adoptio per quinquennium integrum in eâ provinciâ a solo magistro generali concessa. Illos autem quos eò magister ipse non miserit, perpetuo ab universis eiusdem provinciae honoribus abdicamus, etiam si aliunde praefato adoptionis tempore gaudeant.

ix. Parem vicissitudinem inter praedictos observari praecipimus quantum ad electiones definitorum et electorum generalium, ita videlicet ut semper in capitulis quaelibet pars et alternativa unu'n ex se definitorem atque electorem generalem sortiatur; quam etiam divisionem et sortem inter ipsos pro desinitoribus provinciae statuimus, servatā tamen etiam ad haec officia praefată conditione adoptionis. Commendatores autem S. Ursulae Neapolis et S. Annae

iuxta bullas SS. Pii IV utriusque collegio | Panormi semper eligi debent de Hispanis, quibus domus consignatae sunt. Commendator vero Romae secundum consuetudinem eligatur.

x. Et quoniam apud Indias Occiden tales in provincia Quitensi quantum ad provincialis officium similis viget alternandi consuetudo inter Ilispanos scilicet et eius regionis indigenas ab ipsâ Ilispania oriundos; idcirco pariter constituimus, ut praedicta alternatio intelligenda sit quatenus ex utrâque parte suppetat vir habilis iuxta constitutiones nostras ad provincialatum praedictum; et, quantum ad Hispanos, quod similiter praecedat quinque annorum adoptio, statuimus, et nunc denuo declaramus de universis honoribus et dignitatibus ab huiusmodi fratribus Hispanis in praedictâ et reliquis Indiarum provinciis impetrandis.

xi. De omnibus insuper provinciis Indiarum, quantum ad vocales inde ad generale capitulum accedentes, firmiter constituimus, ut, quia longa et vastissima sunt ab illis regionibus itinera, tam provinciales quam definitores et electores generales earum provinciarum, etiam expleto suae electionis triennio, per unum amplius annum sua gaudere voce in capitulo, modo non superveniat in eâdem voce successor in sequenti immediato post electionem praedictorum electus. Quae omnia, ut sine litibus eveniant, fidelibus instrumentis de tempore electionis eorum esse comprobanda praecipimus, iuxta decretum capituli generali Catalaunibus a Clemente VIII confirmatum, die viii novembris moxciv.

I. Cum nostra domus Barchinonensis sit profecto totius Ordinis caput, in qua regimine domus revera processerunt illius initia; idcirco, noncasis quanhanc eius antiquitatem et dignitatem nem prioris. attendentes, atque pristinam eius consuetudinem perpetuo observari deside-

CAPUT IV.

rantes, praesenti constitutione irrevocabiliter stabilimus, ut praelatus praefatae domus non commendator, sed prior sit appellandus, cuius electio per fratres eiusdem domus canonice debeat celebrari per vota secreta et iuxta formam Concilii Tridentini; sic autem electus prior suo munere per triennium et non amplius utatur, quod quidem semper computari volumus secundum annos naturales et integros ab ipså die electionis, nisi in casibus specialibus inferius assignandis.

II. In illa vero vocem habeant omnes conventuales praedicti conventus Barchinonensis, dum tamen sint sacris initiati, et quatuor annos a professione antiqui, atque etiam praefata conventualitas in ipsâ domo sit saltem unius mensis proximo<sup>4</sup>, antequam prioratus per mortem aut alià qualibet causà vacaverit.

III. Decernimus autem et ordinamus praedictos fratres conventuales, prioratu vacante, vocem electivam habentes, non debere tantum esse filios eiusdem domus Barchinonensis, sed sufficere conventualitatem praedictam cum conditionibus declaratis, ut in eâ electione suffragari valeant, sive fuerint filii eiusdem domus, sive filii et habitatores assignati in totâ provincià Aragoniae.

IV. Praedicti ergo fratres, sicut praemittitur, ad eligendum idonei, eligant et constituant in priorem ex se aut ex aliis domibus totius provinciae Aragoniae, qui sit religione, moribus et doctrinà ita praecellens, ut non solum praedictam domum, sed totum etiam Ordinem suo tempore et casibus gubernare sufficiat; pro quo statuimus ut vel magister de numero provinciae existat, vel saltem praesentatus, etiam de numero et lecturà in eàdem provincià; et electio secus facta sit irrita.

1 Corrigat, si opus sit, lector scius (R. T.).

v. In huiusmodi electione, si adsit magister Ordinis vel provincialis vel eius vicarius, semper alter eorum, qui fuerit inventus, praesideat et suffragium habeat in illa; quod si uterque concurrat, praesidentia deferatur magistro, si eam non malit provinciali relinquere; si uterque vero sit absens, praesidere debeat superior seu vicarius eiusdem conventus, vel, eius defectu, frater ex totà communitate professione antiquior. Statuimus autem, quod electio dicti prioris ad illos tantum ex praefatis electoribus attineat, qui personaliter fuerint praesentes in illa, sicuti fit in electione magistri; quod si quis maiorem partem medietate eligentium habuerit, ille sit et reputetur tamquam prior electus. Hanc autem electionem facere teneatur praefatus conventus intra unum mensem a vacatione prioratus. Quo elapso, si adhuc non elegerit, tunc magister Ordinis, iure ad se devoluto, de priore provideat.

vi. Factam iam prioris electionem statim magistro Ordinis explorandam confirmandamque mitti decernimus. Unde conventus confirmationem postulans, numerum pariter et nomina omnium vocalium, et simul quot eorum suffragia electus habuerit, per authenticum testimonium referat eidem magistro.

vii. Exinde prior electus, consultis patribus a consilio, superiorem seu vicarium sine morà constituat, qui possit corripere delinquentes, curamque conventus et fratrum sollicite gerat, secundum quod ipse prior illum instruxerit et permiserit.

viii. Officium praedicti prioratus ita praecellit in Ordine, ut, vacante sede magistri, semper sit primus ad successionem et substitutionem vocatus, modo et formà iam alibi constitutis, ubi et de plenitudine suae potestatis, et cuiuslibet alterius qui potest esse vel fuerit vica rius generalis, satis superque decrevimus, unde per dictum' officium nullo modo vacare permittimus durante spatio ac tempore vicariatus generalis, etiamsi triennium talis prioratus expleatur. Tunc ergo, quia in ipso capitulo generali etiam post factam electionem magistri adhuc prior Barchinonensis (sive sit vicarius generalis sive non) vocem et locum possidet usque ad finem capituli, propterea constituimus ut praefatus mensis, intra quem dicti conventuales priorem eligere tenentur, excurrere non incipiat nisi a die authenticae notitiae consummationis capituli ab eius secretario attestante.

ix. Cum autem prior Barchinonensis praedictus iure constitutionis, vacante sede magistri ante expletum sexennium, in officio vicarii generalis totius Ordinis cum plena iurisdictione succedat, decernimus et statuimus, ut, si, quando dictum vicariatum adierit, fuerit solum praesentatus, ipso facto propter dignitatem officii supremique totius Ordinis magisterii in quo succedit, magister habeatur, sit et nominetur, modo lecturae curricula, a constitutionibus ordinata pro simili gradu, cum approbatione definitorii suae provinciae iam confecerit.

x. Antiquitas autem huius magisterii ut certum ubique locum obtineat, inter magistros suae provinciae computari debet a die qua vicariatum generalem assumpsit; si vero magister de numero suae provinciae prius extiterit, exemptionibus provincialis (perinde ac si esset functus praefato munere) gaudeat cum praecedentià ad exteros magistros suae provinciae, et loco immediato post eos qui provinciales fuerint et postmodum futuri sunt; inter illum autem et exprocuratores generales Romanae Curiae servetur ordo, quem infra in cap. xix De ordine sedendi statuimus.

1. Cum magister Ordinis intra tempus sui regiminis teneatur, per se vel provinciarum per alium, totum Ordinem visitare, et morum. provincialis itidem bis totam provinciam in suo triennio, aut quoties compellatus fuerit specialiter a fratribus vel postulet rerum eventus; non importunam duci mus formam visitationis ab ipsis vel suis visitatoribus faciendae iuris et aequitatis legibus instituere.

II. Primo enim magister ingrediens visitare alicuius provinciae domos, debet simul visitationem provincialis aggredi, unde, si antequam accedat ad domum capitalem provinciae, ubi provincialis adest, aliquas occurrentes domos in via visitare oporteat, in ipsis etiam de regimine et reliquis ad provincialem spectantibus disquirere incipiat secundum formam inferius tradendam.

III. Insuper a provinciali de fratrum moribus debet inquirere, ac fratres ipsos in singulis domibus interrogari si quid emendatione dignum habeant circa bonum utilitatemque provinciae revelandum. De quibus omnibus eius communem visitationem simul et particulares domorum peragat et concludat.

iv. Si visitationes istas non per se magister adimpleat, debet semper eum visitatorem eligere qui sit aetate, litteris, religione ac moribus approbatus, cui auctoritatem suam in scriptis conferat, quatenus ad omnia praedicta gerenda sibi expedire videatur. Is insuper debet esse zelo, prudentià et benignitate praeditus, verumtamen qui potens sit irrumpere iniquitatem, ne vel fortitudine nimis terreat, vel victus suavitate non adeat<sup>2</sup>; quae omnia similiter provinciali vicariove provinciali subiun-

<sup>1</sup> Forsan praedictum pro per dictum (R. T.).

<sup>2</sup> Videtur legendum ceteros (R. T.).

<sup>1</sup> Potius lege importunum (R. T.).

<sup>2</sup> Videtur legendum audeat (R. T.).

gimus. Visitator autem institutus semper sibi eligat unum fratrem in secretarium, qui de omnibus visitationis actibus fidem reddat, iuramentum secreti et fidelitatis ipsi prius visitatori perhibeat.

v. Cum vero praelatus aut visitator ab eo missus domum visitandam ingreditur, debet suscipi, iterantibus exhibenda¹ prout inferius cap. xvIII praecipitur. Susceptus autem statim visitatio nem incipiat, nisi ita sit longo itinere vexatus, ut aliquà prius requie levari oporteat. Visitator missus tribus tantum diebus requiescere poterit, quibus tractetur ut hospes; iis vero elapsis, sine morâ visitationem inchoët, a cuius initio ad finem usque dumtaxat sit vere praelatus, vicesque et locum sui principalis obtineat in eâ tantum domo quam visitat, cum potestate tamen extra illam, quantum ad incidentia quae eamdem visitationem respiciant: qua finitâ et conclusă, si in eà domo forsitan immoretur, habeatur hospes, sitque provinciali et praelato locali subiectus. Visitationem autem in domibus exiguis et modicis semper quatuor praecise diebus continuis peragat et concludat in magnis vero duos amplius, vel quatuor dies adiicimus; quos praeterire non liceat.

ví. Si vero delicta aliqua ex visitatione prodierint quae processu iudiciali indigeant, et intra dictos quatuor aut octo dies concludi non valeant, tunc in provinciis Europae suo principali, a quo fuerit nominatus, relinquat; in provinciis vero Hispaniae, a quocumque fuerit missus visitator, semper provinciali deferat praedictas<sup>2</sup> causas, ut eas prosequatur et finiat, ne si vicario generali aut magistro, a quorum altero nomina-

tus fuerit, reserventur, ipsis noceat distantia locorum.

vII. Ipsi tamen praelato visitanti ubique consulimus, ut, quantum negotia sustineant, praefixos etiam terminos in visitationibus non praetereat, ne domus per moram gravetur, vel suspicionibus intestini mali eius fama laedatur. Quod si visitatio non fiat de officio et more, sed sit irregularis, et ex peculiari causa emergenti, etsi eam quoque quamcitius desideremus absolvi, nullam¹ tamen dierum metam circumscribimus.

VIII. Si commendator suae domui, visitationis tempore, non adfuerit, visitatio nihilominus eo non expectato fiat, et visitator aut praelatus ad omnia praedicta et inferius insuper dicenda procedat. Si quid autem de commendatore agnoverit emendatione dignum, de iustà correptione provideat iuxta constitutiones nostras, et prout domus necessitas postulet. Si vero pro aliquo testimonio necesse fuerit absentem aliquem fratrem vocare vel citare, id praestare poterit visitator nominatus in omni visitatione, sub excommunicatione et praecepto.

ix. Visitator itaque ingressus monasterium, pace fratribus oblatâ, et congregato capitulo, si praelatus non fuerit, litteras visitationis ostendat, legique faciat coram capitulo; quibus lectis et evulgatis, atque illi praestità visitandorum obedientià, dicat: Benedicite, fratres, etc.: commendationem deinde pro vivis et defunctis instituat, ut habetur in principio capituli quotidiani. Postea vero piam et religiosam exhortationem fratribus habeat secundum eorum qualitatem et circumstantias domus, et moneat primo, secundo et tertio, in virtute Spiritus Sancti, et sub obedientiae praecepto, ac sententia excommunicationis. ut omnes et singuli, odio et amore post-

1 Edit. Main. legit nulla (R. T.).

<sup>1</sup> Forsan itinerantibus exhibendo (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit per dictas (R. T.).

positis, sibi clare et distincte manifestent ea omnia, quae in communitate, aliquove individuo, emendatione, correctione seu punitione digna repererint, et maxime quidquid in observantiae ruinam, religionis sive fratrum perniciem suerit perpetratum, si quas rixas aut dissidia, si qua scandala vel crimina, et si qua alia ex iis, de quibus in scrutinio inferius declarando interrogabuntur, tam in capite quam in membris agnoverint, cunctaque absque dubio fratres singuli, cuiuscumque gradus et conditionis extiterint, ei aperte declarare debeant, ut illis, in iudicio vel extra, congruam inferat medicinam.

x. Ut autem fratres nihil de sibi rovelandis occultent, in hoc primo capitulo iisdem exponat, quantum illos censura et iuramentum adstringant, quibus omnia sibi nota ac remedio digna manifestare promittunt; ibi enim adiuret eos per viscera Iesu Christi, quod bonum Ordinis et fratrum in iustitià et veritate diligant, quod salutis eorum boni aemulatores existant, quodque, medico ipsorum vetera vel putrescentia vulnera celantes, eorum patroni crudeles amicique pestiferi non fiant; super hoc enim sit tota vel praecipua capituli ac sermonis materia, quo de ipsorum manibus exquirendum esse protestetur sanguinem eius, qui suo silentio perierit. Hos maxime securos reddat de secreto a se fideliter exacteque servando in omnibus quae sibi quomodolibet revelaverint, prout in conscientià tenetur et inferius enixe praecipitur.

x1. In praedicto deinde capitulo tam praelatus quam visitator omnes confessarios publice et ex officio suspendat, praeter graduatos, donec novo examine comprobatos restituat, seu a ministerio revertat. Ceterum si graduatum aliquem a sufficientià vel discretione aliisque diligentius et accuratius (ut institutum

pro munere requisitis defluxisse cognoverit, prudenter et privatim similiter suspendat, donec denuo examinatum approbet vel removeat.

xII. Postea vero intra vel extra celebrationem missae albâ et pluviali indutus, et cum cereis accensis, et thuribulo, secundum formam ritualis Ordinis, visitet sacramentum Eucharistiae, an sit in loco pie, religiose et ritualiter parato et instructo, et quo tempore renovari soleat. Videat insuper et recenseat an reliquiae et oleum infirmorum decenti cultu et custodià serventur. Deinde an sacra indumenta pro necessitate sufficiant, an apta et munda sint; et quae reparanda, quae sint addenda praecipiat.

xIII. Post haec autem in secreto loco solus a singulis fratribus accipiat iuramentum, quod vera proferent ad ea, de quibus interrogati suerint ab ipso, omni odio et amore posthabitis; eoque sic praestito, procedat ad inquirendum in genere de statu domus, de fama, vita et honestate praelati et subditorum eius secundum instructionem inferius proponendam, singulaque in emendationem respective inducat, prout sibi declarata ac probata fuerint, et iustitiae vel charitati conveniat. Delicta vero tam commendatorum quam fratrum visitet, corrigat et emendet, quocumque tempore perpetrata sint, si punita et emendata non fuerint.

xiv. Post visitationem rerum ecclesiae, visitari debent omnes libri rationales, et inventaria conventus, videlicet liber missarum, et reliqui omnes dati et accepti, inventarium sacristiae, infirmariae, bibliothecae, omniumque utensilium, quae sunt in cellulis fratrum, cum tabulà defunctorum provinciae. Deinde vero libros redemptionis suscipiat, quos

postulat) severissimo examine perpendat, et si quid in illis inveniat extra constitutiones huiusmodi commissum, absque ullà misericordià corripiat. Si procuratores autem praedictae redemptionis tepidos et negligentes invenerit in huiusmodi charitatis officio, puniat vel amoveat, secundum qualitatem delicti. Commendatores etiam, iuxta constitutiones nostras, in hac vel alia culpă deprehensos, poterit visitator suspendere, convictosque privare, ac praesidem pro illis substituere, donec praelatus superior de domo illà provideat. Super praedictà autem commendatoris suspensione declaramus eam posse praelatum aut visitatorem aliquando facere absque eo quod causam vel rationem exhibeat.

xv. Similiter si vicarium, si procuratorem conventus aut sacristam dignos depositione vel remotione probaverit, eos a suis muneribus depellat, atque alios a commendatore subrogari constituat. Si vero depositarium huiusmodi privatione afficiat, eius nominationem conventui relinquat. Magistrum autem novitiorum, si fuerit a se depositus, provinciali noviter eligendum deferat.

xvi. Ad provincialem denique, sive eius visitatorem, pertinet in ipso actu visitationis informationem de lectoribus per se ipsos immediate suscipere, itaut in scrutinio secreto siat omnino certior de illorum negligentià et desectibus. vel de sollicitudine in proficiendo et docendo, de quibus etiam, iuxta superius dist. vi cap. vi ordinata, publice testimonium debet accipere a maiori parte conventus, de peractisque curriculis iuridicam informationem suscipere, ut suo tempore exhibeatur definitorio capituli. Ex his ergo, et secundum ea quae legitimă probatione deprehenderit, debet eos laudare vel corripere, aut etiam (si visitationem faciat praelatus)

ipse solus lectură privare, quos a primă sufficientia noverit excidisse.

xvII. In mutationibus fratrum, si plures amoveri expediat, non omnes dispergat simul, sed, transactâ visitatione, sensim singulatimque, ne scandalum fiat in populo.

xvIII. Factà ergo visitatione, atque omnibus eius actis scripto mandatis, fiant a visitatore decreta, quae sibi visa fuerint expedire, prout domus status regularisque observantiae postulet custodia, et sic omnia scripta permaneant, et<sup>1</sup>, ubicumque opus fuerit, in definitorio aut capitulo, fidem faciant. Statuta vero, congregato a visitatore capitulo, inibi legantur, brevique fratres oratione ad eorum observantiam aut totius vitae regularis inviolatam integritatem hortetur; postea omnes se prosternant, et dicant Confileor Dco, etc.; stans autem visitator adiiciat: Misercatur vestri, etc., Indulgentiam, etc. « Et ego, auctoritate Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, et auctoritate mihi commissà, absolvo vos ab omni vinculo irregularitatis, suspensionis, excommunicationis latae ab homine vel a iure (si indigetis), et ab omnibus transgressionibus, excessibus, omissionibus regulae et constitutionum nostrarum, quantum ego possum; et quod non possum, suppleat et perficiat omnipotens sacerdos et summus pontifex dominus Iesus Christus; et iniungo vobis in poenitentiam omnium peccatorum vestrorum quidquid boni feceritis et specialiter iugum obedientiae ac regularis observantiae disciplinam. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen ». Et sic concluditur et solvitur visitatio.

xix. Tempore visitationis praelatus semper aut visitator cum fratribus in refectorio comedat de communi victu,

1 Forsan ut pro et legendum R. T.).

neque singularia sibi fercula parari sustineat, qua de re illius conscientiam oneramus, ne visitatio, quae mederi debet excessibus, eos inducat potius quam cohibeat.

xx. Praelato vel visitatori provideat conventus necessaria pro impensis itineris usque ad monasterium proxime visitandum: semper vero religiose et honeste praelatus aut visitator incedant cum uno fratre socio, et servis, et animalibus necessariis, ne domus dilapidentur a visitatoribus.

CAPER VI. De interrogatatore in inqui-

- 1. Ingresso visitatore scrutinium, et a tionibus a visi singulis fratribus praestito iuramento, silione et seru- ut praedicitur, illud in hanc formam incipiat: An scilicet praelatus frequenter absit a divino officio et oratione mentali; an de illis ita sit negligens ut aliquando non ritualiter ac devote compleantur, neque temporibus a constitutione dispositis; an residentiam chori fratribus persaepe dispenset, eamve curare praetermittat; an circa ecclesiam et missarum celebrationem, secundum omnia conventus et Ordinis onera, curam adhibeat; an lampades SS. Sacramenti iugiter ardere non studeat, aut super hoc negligentiam sacristae non severe corripiat.
  - II. Insuper an redemptionis instituto et eleemosynarum collectae minus diligenter intendat; an ea et universae redemptionis bona sideliter custodiat et tractet, et a fratribus eadem procurantibus similiter tractari faciat.

III. An saepius refectorio non intersit, aut fratres pro viribus interesse non faciat; an illis super hoc nimis indulgeat, aut ieiuniorum Ordinis violationi consentiat; an eorum depravatos mores non coërceat, illisque in observantià regulari laxa fraena dimittat; an ab ipsis munera accipiat; an fiat personarum acceptor seu lenior in poenis!

et observantiae custodia; quod etiam potissime interrogabit visitator generalis de provinciali aliisque praelatis Ordinis; et quos donorum receptores sive acceptatores personarum invenerit (et maxime ab illis, quos provincialis in officio vel commendà suffecerit) propriis deponat officiis, et publicis quoque poenitentiis vindictam' sumat de foeditate criminis, ut illis in correctionem, reliquis vero fratribus proveniat in exemplum.

IV. Ulterius inquirat de commendatore, an quotidiana capitula habere, fratresque assiduo corrigere praetermittat; an benigne et comiter, vel durius quam expedit, cum fratribus se gerat; an erga in crmos debitum charitatis exsolvat, vel omnibus postulatus necessaria dispenset; an erga singulos aeque affectus appareat, aut divisiones foveat, quas imo tenetur extinguere; an circa bona conventùs infidelis, negligens aut dissipator existat; an illi census, possessiones, atque corum instrumenta sint curae; an singulis septimanis computus et rationes faciat. De praedictis ergo praecipue non debet erga commendatores interrogatio dimitti. Poterit tamen visitator plura alia, quae ad eos pertinent, inquirere, prout opportune et congruenter expediat; libros quoque dati et accepti, et quaecumque rationalia et inventaria conventus, etiamsi alioquin visitata, denuo perscrutari, in examenque et inquisitionem revocare valeat.

v. De vicario autem interrogabit: An choro frequenter intersit; an inter ipsum et commendatorem mutua sit intelligentia, quae conventus paci noceat, eosdemque fratribus reddat de aliquà in eos aut domum infidelitate suspectos; an divinum officium statutis temporibus et devote quotidie celebrandum curet; an in designandis officiis per tabulam sabbati sit personarum acceptor; an sit de infirmis sollicitus, et alia id genus, quae visitatori opportuna videantur.

vi. De insuper sacristà, procuratoribus, depositariis, ceterisque ministris et officialibus interroget an sua munera religiose et diligenter exerceant. Item de praedicatoribus et confessariis, an suis ministeriis sufficiant ad profectum, eaque laudabiliter, an vero indigne et cum dedecore compleant.

vii. Adhuc de lectoribus et studentibus, eorumque magistro et regente studiorum inquirat, qua sollicitudine et utilitate suo quisque muneri incumbat; an regens studia moderetur cum zelo, disciplinà, vel protervius, aut nimis iustus in munere discordias cum praelato sustineat; an lectores saepe a lecturà desiciant, an in aliquo a doctrinà divi Thomae discedant, vel sint novitatis amatores; an singulis diebus non feriatis conferentiae, statisque temporibus conclusiones habeantur.

viii. An' conventibus novitiatuum de ipsis novitiis et eorum pià disciplinà diligentissime inquirat; an videlicet magister ipsorum illis instituendis verbo et exemplo invigilet; an sint in regulà et constitutionibus, cantu, ritibus, caeremoniis et arte² recitandi satis instructi; an capacitate, sufficientià et moribus polleant, quibus ad professionem indigent: si quos autem in huiusmodi deficere inveniat, moneat commendatorem, eorumque magistrum, ut ipsos diligentius instituant, et, si adhibità omni curà melioris frugis et sufficientiae non evadant, eos ab Ordine dimittant.

ix. Circa fratres laicos inquirat etiam specialiter de illorum institutione in catechismo, de observantiis Ordinis, de frequentià sacramentorum, de vitae honestate et bonà conversatione illorum.

x. Circa fratres autem in communi, ita ex praelato et subditis de sequentibus interroget, an aliqui suspecti sint de horis non recitandis, de non confitendo frequenter et temporibus a constitutione designatis, de indevote celobrando, et si quis forte non iustà de causà missae celebrationem omittat.

xi. Circa vota vero, an aliqui utantur superfluitate in vestibus, aut non servent uniformitatem, tam in materià quam in colore vel forma; an habeant aliqua utensilia vel dona suscepta, aut peculia praelatorum libito et voluntati non exposita; an sint suspecti de aliquà familiaritate inhonestà, vel impurà sermonum consuctudine; an sine licentià cum mulieribus quandoque tractatus habeant; an omnes debitam superiori reverentiam exhibeant; an humiliter ferant eius increpationes et monita; an aliqua bona redemptionis laeserint, vel ea tractantes negligenter aut cum infidelitate procedant.

XII. Circa constitutiones et regulam percontetur, si quis eas contemnat; si quis pro consuetudine frangat; si ieiunia Ordinis, cum valeat, non observet; si quis silentium horis statutis habere despiciat; si quis a choro saepius, aut refectorio, aliisque communibus actibus absit.

xIII. Insuper, an inter commendatorem et fratres sit religiosa concordia; an sese omnes vero charitatis foedere diligant; inter quos si qua dissidia aut partes invenerit, sollicite radicem inquirat et evellat, auctoresque discordiae cum severitate corripiat; an alii alios decipiant, et non debito se invicem honore praeveniant; an mutuis se detractionibus devorent; an (quod absit) species aliqua ludi a iure et constitutione

<sup>1</sup> Videtur legendum In (R T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit arti (R. T.).

nostrà prohibita inter fratres serpat, aut vigeat, vel maxime cum saecularibus, aut coram illis exerceant; an scandalum aliud commiserint; an contra praelatos Ecclesiae vel statum politicum privatim aut publice concionando aliquid indiscrete protulerint.

xiv. Tandem in hospitiis et exiguis conventibus inquirat, an divinum officium quotidie celebretur, et potissime in locis ubi sanctissimum sacramentum asservatur, et illud recitari statuat coram ipso, si nondum invenerit institutum. Illis etiam ordinem vitae regularis praescribat, vel iam praescriptum¹ discutiat et confirmet, prout iudicaverit opportunum.

CAPET VII. De observan-Latribus.

1. De praesatis omnibus et aliis, si dis in praedi- pro opportunitate opus fuerit, debet viciò scrutinio a visitator inquirere ex officio et in genere; verum, ne ipsc in iis et potissime fratres iura charitatis aut iustitiae praetereant, ipsi visitatori praecipimus ut in hac generali inquisitione caveat omnino laedere famam conventus aut subditorum, inquirendo specialiter de personâ aut delicto nisi fuerit de aliquâ vel aliquo instructus, tam intra quam extra scrutinium praesatum, ut secundum iura charitatis et iustitiae specialis inquisitió fieri queat; eo videlicet fine, ut, peracto scrutinio, ex eo deliberare possit, quae secreto, ut patet, quae domestice et plane, quae vero in iudicio ad vindictam publicam corrigere expediat et liceat, ne de singulis processus cum strepitu iudicialique morâ consurgat. In reliquis vero, de quibus non est infamia aut suspicio, semper inquirat in genere iuxta interrogatoria praemissa, quae etsi personas munerum et officiorum videantur attingere, non est ideo particularis inquisitio, cum fiat generaliter ex solà constitutione et officio.

1 Edit. Main. legit praescriptam (R. T.).

H. Quaecumque autem sibi revelentur, debet ipse solus sine secretario conscribere, qui tantum postea vocandus est pro his quae sint tractanda in iudicio. Ipsi vero visitatori praecipimus in virtute Spiritus Sancti, ne quidquam, de sibi revelatis in praedictà inquisitione generali, flirecte vel indirecte cuiquam aperiat. Quod si ex ipsis possit iam satis iuste procedere ad inquisitionem specialem, semper eam faciat suppressis nominibus delatorum, donec illi in indicio se ipsos manifestent, ac detegi oporteat, prout consuetudo aut praxis et facultas regularium causaque postulaverit.

III. Circa praedicta verò legitime interroganda, universis fratribus declaramus teneri ad visitatoris mentem respondere, et nihil tegere posse, aut quavis arte celare veritatem de his quae remedio indigeant ac veniant revelanta de iure; unde crimina iam publica, unâ cum eorum auctoribus publice dissamatis, etiam sine praevià correctione fraterna, sunt ab ipsis manifestanda absque dubio sub poenâ periurii, ut publico scandalo fiat satis. Quae autem sunt occulta, si tamen vergant in commune damnum, aut tertii, quod superet famam ipsius delinquentis, etiam sine dictà correctione manifestari debent, nisi certo sciant solam correctionem fraternam ad criminis emendationem non \* sufficere; si vero tantum redundent in damnum ipsius peccantis, similiter nota fiant praelato, praemissâ correctione fraternâ.

iv. Quocirca hanc regulam fratribus observari praecipimus, quod in omnibus delictis, sive debeat praeire correctio evangelica sive non, si tamen aliquando possunt ea licite manifestare praelato tamquam patri vel iudici, nullà ratione

<sup>1</sup> Conjunct. et delemus (R. T.).

<sup>2</sup> Particula non delenda (R. T.).

praetermittant, neque illa sinant in fratribus obscurari, aut eos sine medico et medelâ perire propter modicum ruborem et dolorem famae apud illum; malint enim vulnera eorum et ulcus praelati discretae providentiae cum fiduciâ subiicere, quam eadem occulte putrescere; praelatus vero in omnibus ad se delatis ita prudenter se gerat, ut nunquam temere et inconsulto crimina subrogat¹, sed ea respective medenda suscipiat paterne vel iudicialiter, secundum quod de iure et charitate magis congruat emendationi delinquentis. Eam tamen regulam sibi observandam statuat, ut secreta secreto, publica publice corrigantur, et coram pluribus aut paucioribus, secundum gradum diffamationis delicti.

v. Quaecumque autem deferenda sint iudicialiter, semper de illis debet praecedere diffamatio et suspicio, quae de iure ad delationem sufficiat. Si reus iam fuerit alioquin emendatus in casibus ita occultis, et ex illis scandalum et vindictae publicae satisfaciendi necessitas non emergat, omnino celandus est iudici. Si autem sine scandalo offendat, et fraterna correctio non prosit, vel quis eam facere non audeat, evangelicam tantum denunciationem adhibeat, ut paterne et sine strepitu corripiatur. Quae iam fuerint punita aut correcta nec paterne nec iudicialiter denuncientur praelato, nisi morale immineat relabendi periculum; cum ipsi aliquid manifestaverint, debent etiam declarare omnia, quae illum iuvare possint ad convincendum delinquentem; ex audito nihil proferant, nisi simul referant a quo vel quibus audiverint.

vi. Factà itaque inquisitione generali, agere debet visitator secundum quod ex illà deprehenderit, quae enim ut 1 Quid pro subrogat legendum nescio (n. T.).

pater agnoverit, paterne corripienda suscipiat, et si per amotionem a loco aut alia media suavia possit avertere delinquentem a reiteratione lapsus absque notà infamiae, ita profecto exequatur. Si autem delicta publica invenerit, vel quae deduci possint et probari in iudicio, et sic oporteat fieri, tunc procedat ad inquisitionem specialem, praevià semper insinuatione clamorosà, non quidem leviter inter quoscumque vagante, sed a timoratis et prudentibus attestatà.

vii. Si autem iudicium de aliquo crimine instituat, cum hoc fieri possit per accusationem aut denuntiationem iudicialem quae saepius pacem turbant in Ordine, seminariumque prodeunt discordiae ac fomites invidiae inter fratres; idcirco tertia via incedere praelato consulimus, quae quieti et societati fraternae magis convenit, iamque est a regularibus in consuetudinem ducta; quod videlicet visitator procedat ad instantiam iuridicam accusantis aut denuntiantis, sed ex solo officio, idest utendo ipsorum delatione et notitià sufficienti et legitimà in praedicto scrutinio, vel extra, vel ab ipso clamore facti legis, aut verà infamià delicti tamquam accusatoribus fictis acceptă; in hac enim formă nullius personae accusantis vel denuntiantis nomen scriptum appareat in processu, sed testes a praelato ex officio vocati coguntur attestari quod noverint sine strepitu et notă livoris unius fratris in alium, cum haec omnia tunc fiant ex solà iudicis aequitate et officio, iuxta notitiam in praefată generali inquisitione susceptam.

viii. Haec est enim via corripiendi et iudicandi salubrior et charitati conformior, et vix in Ordine reperietur delictum, quod vel paterna correctione

1 Edit. Main. legit procedant (R. T.).

vel praefatà ex officio emendari non sufficiat. Si autem aliquod occurrat, quod propter commune bonum indigeat accusatione vel denuntiatione iudiciali, haec prius quam illa eligenda est, quia lenior et magis charitatem redolens, nisi forte accusatione sit opus omnino ad maiorem vindictam sceleris, vel si ab eà delator reverti noluerit, velut pars laesa clamat ad iudicem.

ix. Quaecumque autem assumatur, debet fieri coram secretario, qui delationem scribat cum nominibus delatoris, et tertium; in quo tamen casu si fratres in inquisitione speciali iudicialiter deferre et ratificare noluerint quae in generali detulerunt, debent cogi praecepto et censuris, et ipsi tenentur obedire iudici. Sciat autem accusans, ipsum esse obligatum ad probandum plene debitum', sub poenâ talionis; cui etiam aliquatenus subditur denuncians qui sine sufficienti fundamento denunciavit, aut accusator palliatus reperiatur; qui eo dignoscitur, cum revera utitur nomine denunciantis, et nihil scribi permittit, nec vult delata subscribere, aut illis nomen dare, et 2 omnino poenas talionis esfugiat.

x. Delationes, quae importune malignitatem redolent, non debet visitator admittere; admissas autem et tales postea repertas non prosequi, sed rescindere: quinimo prudens consilium erit veras aliquando non tractare in iudicio, ex quibus forsan maius scandalum formidatur, quam profectus eruitur, dum ex ipso iudicio altius in delinquentem aut communitatem crepitare consuevit infamia vel ignis discordiae in fratribus exardescere. Talibus autem praelatus suraviter et paterne medeatur secundum prudentiam sibi datam a Domino. Melius

- 1 Forsan delictum vel delatum (R. T.).
- 2 Forsan legendum ut pro et (R. T.).

est enim aliquando oleo maturare et concoquere vulnus, quam illud ferro inscindere, suaque putredine iudicio publico disfusa delicatos et ignaros inficere.

xi. De levibus nunquam instituatur iudicium, sed de plano corripiantur secundum Ordinis statuta, et iuxta prudentiam et censuram praelati. De iis etiam fratres respondere tenentur in scrutinio praefato, praesertimque aperire quaecumque possint in communem ruinam observantiam inducere.

xII. Visitator autem et omnis praelatus caveat ab epistolis non subscriptis contra fratrem aliquem sibi directis, quas debet omnino despicere, ut per eas de tali fratre ad inquisitionem specialem deveniant, etiamsi epistola non subscripta testes adhibeat: quod si subscriptam ab aliquo fratre sibi noto recipiat, poterit ab ipso rem diligenter investigare, quousque satis sit ut ea versetur in iudicio.

XIII. Saecularium delationes aut litteras in fratres nunquam suscipiat, nec eos pro testibus admittat, nisi crimen vel scandalum fratris urgeat, et solum fuerit inter saeculares nullo sciente fratre commissum.

xiv. Denique cum praelati sint quasi signum ad sagittam, nec possint omnibus placere, sed potius in eos multorum odia succenseat, idcirco in eosdem accusatio non est facile a visitatore admittenda, sed diligentem cautelam adhibeat, ut, ex qualitatibus praelati, subditorum ac prudenter delicti, agnoscat, an ex invidià zeloque aequitatis delatio procedat, et sic se gerat in omnibus et provideat ne praelati criminationibus versentur iniustis, ut tamen caveat ne sub hac umbra criminibus indolescant. Cunctis ergo praedictis a visitatore servatis, ita se habeat cum fratribus et delictis, ut, quantum possit, nihil impuni

tum maneat, et omnes sub meliori fruge et conversatione relinguat.

CAPER VIII. De donabas

- 1. Nulla domus in qua fratres nostri Acceptantis ac debeant commorari, sive sit conventus d's in regulait formatus, sive hospitium, per aliquem que clausura fratrem nostri Ordinis acceptetur, vel acceptata dimittatur, aut aliò transferatur, seu commutetur in alteram, nisi de licentià magistri vel provincialis: in novis fundationibus servetur praxis consueta. In qualibet autem quae sit noviter constructa vel Ordini collata, nisi fuerit domus rusticana aut hospitium, semper aliquis frater fiat commendator, qui sit prudens et fidelis administrator illius. Hic habeat secum illum numerum fratrum, quem et locus exigat et domûs substantia patiatur, a quibus adiuvetur et humiliter obediatur in omnibus. Debent etiam divinum officium devote celebrare et elecmosynas pro redemptione captivorum impense colligere, et laborare in ipsis, quae sunt duo nostri Ordinis cardines, et instituta illius in quolibet conventu exequenda.
  - II. Pro iis ergo et aliis quibuscumque provinciarum domibus, debet definitorium provinciale sollicite providere, ut iuxta distantiam a se invicem unaquaeque (si territorium sufficiat) suum districtum habeat pro eleemosynis captivorum procurandis, qui nullatenus cum termino alterius domus confundatur, sed ita sint ad invicem discreti, ut collector unius domus fines alterius non attingat, et quisque tantum siat de suae messe caudalibus.
  - III. Domus autem, quae de cetero erigantur in Ordine, ita exsurgant ambitu et mole capaces, ut et templa Deum et cultum eius deceant, et frequentiae populi aliunde sufficiant, nec numero fratrum sit locus aliquando futurus angustior; sit, inquam, ita latus, ut omnes officinas et cameras regulari domui ne-

cessarias et congruas modeste intra se continere valeat. Enixe vero consulimus, et in quantum liceat praecipimus, ut universis domibus Ordinis, si loci amplitudo permiserit, semper aliqua pars vel area separetur ad opus horti, ut intra illas habeant fratres aliquod recreationis levamen, nec illud foris quaerere indigeant.

- IV. Rursus claustra in eis aedificanda ita clausa et obserata extruantur, et iam extructa similiter reformentur, quatenus sit possibile, quod transitus ad chorum hyemis asperitatibus non pateat, ne fiat inde praetextus dispensandi aliquoties matutinas medià nocte dicendas.
- v. Quascumque autem domos nostras, quae iam sint vere coenobium, conventus vel monasterium, sic legibus clausurae subiicimus, ut nulli commendatori, praesidi vel vicario, aut cuicumque particulari fratri liceat, sub poenâ privationis officii et utriusque vocis in perpetuum, in designatam clausuram introducere seu ingredi permittere1, quocumque colore vel causà, etiam serviendi aut curandi aegrotos. Quocirca declaramus clausuram monasterii, coenobii, vel conventus esse ca omnia quae pertinent ad ipsius habitationem ac domicilium, exceptis ecclesiis et claustris inferioribus, si capellas et sacella contineant. In quo casu ad huiusmodi claustra fiminas ingredi permittimus tempore dumtaxat celebrationis missae aut processionis alicuius. Poterit tamen in hoc magister vel provincialis pro bono regimine declarare et interpretari difficultates, quae in hac parte occurrere solent.
- vi. Saeculares in domibus nostris convivere aut pernoctare non permittimus. Delinquentes autem, qui se ad monasteria recipiunt, ut capturam effugiant,
  - 1 Videtur deesse feminas (R. T.).

nullus praelatus ultra tres dies patiatur in suo conventu manere, et potissime intra claustra, sub poenâ privationis officii; frater vero qui praedictos clam aut quomodolibet retinuerit, poenae gravis culpae subiaceat, et conventualitate privetur.

vii. In fine tandem statuimus, ut in quacumque domo cellae et camerae illius sic fratribus a praelato distribuantur, ut semper potiores dignioribus conferantur.

CAPRT IX.

- 1. Possessiones, redditus, et eas quae nibus habendis pertinent ad commune proprium, vel ceterisque ho-nis temporali tangunt possessionis titulum, liceat Ordini nostro tenere et possidere. Unde universis commendatoribus nostris licitum erit de consilio suorum conventualium praedicta bona acceptare, ut habeantur et possideant in communi, seclusa omni proprietate singularium: si qua vero conventus bona possideat in annuum perpetuumve censum redigenda, sive iam extinctorum censuum sint capita, sive pecunia ex haereditario aut alio quovis iure proveniens, sive quocumque titulo accepta vel donata conventui, id nequaquam facere possit solus commendator aut procurator aliquis, sed conventus dumtaxat, cui privative competit, tamquam dictorum bonorum domino. Ad hoc autem debet congregari capitulum, ac de consensu maioris partis res ista decerni, interveniente tamen licentia provincialis in scriptis ab ipso conventu capitulariter petità, discussâque fideliter securitate et bonitate hypothecae, et quod aliis censibus et contractibus non teneatur adstricta.
  - II. Super his ergo bonis et aliis quibuscumque statuimus et ordinamus, ut tam generalis magister in Ordine, quam provincialis et commendatores in suis respective conventibus et provinciis diligenter requirant aut requiri faciant

scripturas omnes, et publica instrumenta possessionum, reddituum, legitimarum, actionum et quorumcumque aliorum bonorum ad Ordinem nostrum, provincias et domos eius quomodolibet pertinentium, ut illa in communi deposito ordine debito et accurate custodiantur, ita sane, ut facile dignoscantur rescripta omnia et publica instrumenta bonorum omnium praedictorum, et sint in promptu quoties necesse fuerit.

III. Commendatoribus autem praecipimus, sub poena privationis officii, quod, quoties aliquis census et hypotheca cuiuscumque possessionis conventus in novum possessorem transeat, de hoc semper memoriam faciant in libro speciali expressis nominibus ementium, atque etiam illorum qui noviter et de facto possident terras, domos, aut haereditates liminares, quibus hypotheca, haereditas, censualis, aut possessio conventus adhaeret, itaut probatio identitatis eorum nunquam perire valeat, nec oblivione deleri, sed tractu successivo novorum dominorum semper diligentissime notato omni tempore dominio Ordinis pateat. Quod insuper ut aliunde non pereat, sub praefatis poenis eiusdem s commendatoribus constituimus, ut omnes dominos praedictorum censuum, haereditatum, aliorumque bonorum conventibus respondentium in toto suo triennio aut etiam in antecedentibus invocatos obliget4 ut novo instrumento iuridico se ipsos debitores conventibus fateantur.

IV. Similiter omnia debita tam activa quam passiva debent commendatores in libro speciali conscribere, ut omnium illorum nomina ullà oblivione delean-

<sup>1</sup> Deesse videtur nomine (R. T.).

<sup>2</sup> Videtur legendum dominium (R. T.).

<sup>3</sup> Videtur legendum eisdem (R. T.).

<sup>4</sup> Potius lege obligent (R. T.).

<sup>5</sup> Potius lege nulla (R. T.).

tur. Nomina insuper tam debitorum quam creditorum in ipso etiam libro memorari praecipimus, ut, quid cuique debeatur aut debeat, conventui constare valeat. Si quid autem mutuo commendatores accipiant, semper id faciant numeratà pecunià coram depositariis, et inter debita activa in praedicto libro conscriptâ, in librisque maioribus conventus dati et accepti, tam in solutione quam receptione dictae mutuatae pecuniae; quod si contrarium faciant, tam ipsi depositarii quam commendator poenam privationis vocis activae et passivae et officiorum incurrant, et sint obligati debito, donec illud conventui solvant.

v. Statuimus praeterea, ut superiores Ordinis, quacumque auctoritate seu facultate praefulgeant, nullo modo possint bona quaecumque in alteram provinciam vel etiam de uno conventu in alium traducere, iuxta constitutionem Clementis VIII eiusque tenorem, sub datis Romae xix ianuarii mpci.

vi. Quantum vero ad alienationem bonorum Ordinis districte praecipimus, ut neque magister generalis, neque provincialis, aut illorum capitula, neque commendatores, aut illorum conventus, vel quilibet alius possit per se vel alterum remittere aut condonare neque renunciare haereditatem legitiman, aut alia quaecumque bona quae fratribus et haereditario iure paterno vel materno aut quovis alio illis et Ordini debeantur.

VII. Super quibus similiter observari praecipimus decretum sacrae Congregationis Concilii speciali iussu SS. Urbani VIII editum die VII septembris anno MDCXXIV, ubi perpetuo prohibetur omnibus superioribus cuiuslibet religionis, sub poena privationis omnium officiorum vocisque activae et passivae ipso facto incurrenda, bonorum immobilium

1 Videtur legendum ex (R T.).

pretiosorum alienatio, aliaeque actiones et contractus circa eadem bona in eodem decreto contenta, nisi eadem sacra Congregatione<sup>4</sup>, et cum ipsius expressa licentia, praeterquam in casibus a iure permissis et pro redemptione captivorum.

VIII. Praesenti constitutione statuimus et decernimus, ut bona stabilia, ad fratrisque legitimam pertinentia, semper illi monasterio tribuantur, ubi talis frater habitum religionis suscepit. Cum autem e vitâ discesserit, universa bona mobilia, quae ad usum possidebat, sic dividantur, ut habitus et vestes religiosis magis indigentibus a commendatore distribuantur, pertinentia vero ad lectulum et mensam, quaecumque illa sint, ducantur ad infirmariam, eiusque deposito inferantur, in quo huiusmodi utensilia pro infirmis tantum custodiri praecipimus modo et formâ iam suo loco praedictis. Ceterum libri a magistro vel provinciali conventibus studiorum (prout melius expedierit) impertiantur. Sedilia vero, mensae et omne genus arcae, tegumentorum, vestiumque custodiae, ministerium scribendi, lucernae et candelabra, et id genus utensilia, maneant ipsi conventui, ubi frater decesserit, in communique eius inventario describantur tamquam bona ipsius conventus, itaut perpetuo conserventur in cellis eiusdem ad usum religiosorum.

IX. Reliqua tandem bona, quae praeter dicta superfuerint, solutis ante omnia debitis defuncti, in quatuor partes aequales dividantur, quarum prima pertineat ad conventum in quo defunctus habitum suscepit; secunda ad provincialem pro expensis provinciae; tertia reponatur in custodià religiosi designati a magistro generali pro victu et sustentatione sui et pro sumptibus officii; quarta vero ad

1 Videtur deesse consultà, aut simile (B. T.).

ipsum magistrum generalem pro expensis et causis Romanae Curiae mittatur.

- x. Declaramus tandem ad hanc divisionem et partes non pertinere, neque inter spolia reputanda esse, ea debita, quibus conventus aliquis adstringatur fratri decedenti ratione commendae ab eo gubernatae; et si quid de hoc in computis et rationibus talis conventus praedicto fratri debitum apparuerit, eo defuncto, cedat in beneficium conventus. et delcatur a debitis.
- xi. Circa bona autem quae magister Ordinis decedens ad se pro suo tempore pertinentia reliquerit, distincte praecipimus provinciali eius provinciae in qua praedictus magister obierit, ut ea omnia tamquam bona Ordinis diligentissime colligat, et in aliquo deposito fideliter custodienda reponat. Ex quibus, solutis prius omnibus debitis magistri et Ordinis, si qua fuerint, reliqua futuro proxime generali magistro omni curâ reservet, illique quamprimum electo subiiciat, eidemque rationem reddat de ıllis.

CAPUT X.

- 1. Ut autem praedicta conventuum riis convonius, bona debità ratione et fidelitate serventur et dirigantur, duos depositarios seu clavarios in singulis domibus institui praecipimus, qui libere et per schedulas suffragiaque secreta capitulariter eligantur, nec aliter possit ullus commendator illos designare aut nominare, sub poena privationis officii, nec eadem die. qua proponit electionem, eam perficiat, sed unum diem ad minus pro electione conferendà fratribus concedat.
  - II. Ad huiusmodi munus semper eligendus est frater, qui sit arte calculandi sufficienter idoneus, probataeque fidelitatis. In conventibus autem, ubi fucrint graduati, unum saltem ex illis necessario duximus assumendum, alterum vero de reliquis fratribus eiusdem conventus.

- III. Ad eos quidem pertinet regere libros omnes dati et accepti, et omnium rerum quae pertinent ad conventum rationem habere, et secundum proprias earum species et qualitates diversos libros statuere, in quibus omnia cum distinctione scribantur.
- iv. Quantum enim ad pecunias, illis districte, sub excommunicationis maioris poenà praecipimus, ne in libris rationalibus quantitatem aliquam cuiuscumque sit generis apponant aut scribant, quae realiter coram ipsis non fuerit numerata et deposito recondita, nisi statim de illà fiat solutio aliqua ab ipsis quoque depositariis cum commendatore vere et realiter creditori numeranda; nec, sub eâdem poenâ, permittant, quod sumptus et expensae omnisque ratio dati et accepti confuse adnotentur, sed distincte, et cum omni claritate, adiectis pariter nominibus dantis et accipientis, sive etiam vendentis et ementis.
- v. Si qua autem debita contra conventum in triennii fine remaneant, inviolabiliter ea debent scribere in ratione et computis capitulo provinciali exhibendis; quod si non faciant, illis et commendatori irrelaxabiliter solvenda relinquimus, itaut, licet conventus eorum solutionem faciat, ipsi eamdem teneantur conventui retribuere. Praefatis ulterius depositariis iniungimus, ut computos a commendatore fieri contendant tempore et formâ superius cap. xxIII distinctionibus praestabilitis; praetereaque, ut bona redemptionis ac debitam de illis rationem diligentissime sumenda curent, iuxta ea quae dist. II et III praecipimus.
- vi. Insuper ipsis commendatoribus et depositariis constituimus, ut nullas externorum quantitates in communi deposito custodiendas suscipiant et inserant, nisi sub hac lege quod ad restitutio-

nem earum Ordo noster minime teneatur, si furto vel incendio aut quavis alià ratione simili periri contigerit.

vii. Tandem, si depositarius aliquis a suo exercitio et munere sit quomodolibet impeditus tam per brevem quam dinturnam moram, clavem depositi et exercitium muneris alteri fratri consignet, cui se credere posse cognoverit, illeque omnem eius potestatem obtineat, sitque subjectus omnibus praedictis, sicut depositarius ipse.

viii. Quoniam autem potissime ad depositarios attinet bonorum conventus habere expressam notitiam, ac libros eorum dirigere, in illisque scripturas et novos hypothecarum dominos censuumque notare debitores, et1 de cunctis exactam rationem habere et reddere valeant, und cum commendatore in capitulo: idcirco statuimus, ut unus corum qui ex iudicio, praelati plus sit diligens et disertus in custodià et peritià scripturarum, officium archivarii exerceat, et ita habeat cuncta instrumenta disposita, ordinata et servata, ut, quantum sit possibile, disperdi non valeant: habeat apud se clavem semper archivii, a quo nullum instrumentum extrahi permittat, nisi per breve tempus, relictaque memoria extrahentis. ad quem finem et quò deferat illud: curet pariter ut locus sit aptus et mundus a pulvere, tineis, vermibus et muribus, unde scripturas saepius lacerari contingit; ac nimis antiquas, antequam penitus abeant, denuo a suis originalibus extrahat, vel illud medium adhibeat, quo ad sidem publicam maneant semper cum viribus.

CAPUT XI.

1. In quolibet conventu, pro suis bothe procura-turbus conven- nis temporalibus agendis, unus vel plures procuratores eligantur iuxta pondus et multitudinem rerum agendarum. Illum autem vel eos poterit commendator designare, qui magis ad artem fori eiusque tractanda negotia sint habiles, de consensu capituli conventualis, ad quod privative pertinet per suffragia vivae vocis huiusmodi procuratores instituere, cum iure et facultate ipsis ab eo concedendà pro libito: si vires unius fratris ponderi sufficiant, nullo modo commendator procurateres multiplicet. neque praetextu procurationis fratrem aliquem audeat sublevare ab officio chori et altaris, aliisque conventus oneribus; quo si secus fiat, provincialis suâ potestate coërceat.

II. Ab eisdem commendatore et capitulo, codemque ritu, constituitur procurator conventualis redemptionis, ad quem pertinet omnia captivorum bona intra terminos sui conventus, vel undequaque ad eum spectantia, sollicite procurare et exigere. Cuicumque autem ex dictis procuratoribus instrumentum procurationis authenticum respective tribuatur a conventu, cum eà facultate, quae pro opportunitate visa fuerit expedire. Illis vero enixe pracipimus, sub poenà gravioris culpae, ut nullà se ratione distendant in aliorum negotia extra Ordinem procuranda. Quod si alia domus nostra eius procuratione specialiter indigeat, eam nunquam assumat, nisi de licentià provincialis, ab eoque antea perpensis suae primariae obligationis oneribus, ne extra illam nimis ad alia dispersus suae obedientiae et domui non sufficiat.

III. Procuratores autem, dum fuerint in actuali exercitio sui muneris, non teneantur officic hebdomadae aut altaris, et unam pro se missam, praeter a constitutione assignatam universis presbyteris, celebrare poterunt in singulis septimanis.

Potius lege ut (R. T.).

<sup>1</sup> Artius lege quod (R. T.).

CAPUT XII. De capitulis

1. Plura quidem in conventibus eveconventualibus. niunt, quae, vel de iure aut consuetudine et prudentià, nonnisi capitulariter ordinantur et fiunt. Unde receptiones ad habitum et professionem et ordines etiam maiores aut minores suscipiendos, electiones depositariorum, vel si quae sint aliae nominationes, graviaque negotia, quae vel ex se postulant aut consueverint fieri per suffragia secreta, semper decernantur in capitulo conventuali, in quo tantum vocem habeant sacris initiati. Contractus autem et negotia vel dubia quae pertinent ad bona temporalia, ut emptiones vel admissiones haereditatum, aut censuum, nominationes procuratorum, et aliae ' actiones similes, in eodem capitulo conventuali decernantur per suffragia vivae vocis ab omnibus conventualibus et professis eiusdem domus; et sensus maioris partis capituli praevalebit. Procurator redemptionis conventus in hoc etiam capitulo ab omnibusque 2 conventualibus nominatur.

II. Nullum negotium ad bona temporalia conventus vel ad Ordinem pertinens, quodque in capitulo proponere sit necesse, eâdem die qua proponitur resolvatur, sed in diem sequentem aut alium differatur resolvendum, et illud inter se versandi et maturius decernendi locum habeant fratres, ne aliquando resolutio et consilium extemporaneum, et nimis propere datum, Ordini vel conventui damnum aliquod inferat. Quocirca praecipimus commendatoribus, in virtute sanctae obedientiae, et sub poenà privationis officiorum, ne unquam huic constitutioni adversentur, neque arte aliquà tempus eligant importunum pro huiusmodi capitulis habendis; sed semper eos congregent illis dicbus et ho-

- 1 Edit. Main. legit alia (n. T.).
- 2 Aptius lege omnibus (R. T.).
- 3 Aptius lege ut (R. T.).

ris, quibus fratres regulariter consucverint adesse conventui, et sanior pars et patres a consilio non absint.

III. Sub praedictis poenis, eisdem commendatoribus constituimus, ne supplicationes aut petitiones, quae pro rebus suarum domorum exhibendae sint superioribus propriis nominibus conventualium subscriptae, subscribere faciant, nisi prius lectae fuerint in pleno capitulo, et in eo publice ab omnibus subscribantur singulis proprium sensum affirmativum vel negativum declarantibus; quibus etiam sub poenà gravis culpae praecipimus, ne aliter praedictas petitiones nomine proprio subscribant.

1. Quaedam modica frequenter oriun-CAPUT XIII. tur in Ordine quae praelatus potest sine a consilio.

consensu aliorum expedire; quaedam vero sunt adeo magna, ut nullo modo debeant sine consilio totius conventus peragi nec resolvi; quaedam tandem sunt media ad quae tractanda et exequenda sufficit, vel forsan etiam in gravibus expedit paucorum adhibere consilium, ne vel conventus nimis gravetur capitulis, et praelatus, pro suo libito praedicta resolvens, minus sapienter agat contra Salomonis eloquium.

II. De nimis arduis et gravibus, quae de iure vel usu exigunt assensum capituli, iam superiori capite constituimus. Nunc autem pro rebus mediis, atque etiam interdum difficilibus, quae non expedit toti conventui subiicere, specialem coetum discretorum patrum in singulis domibus totius Ordinis designamus, quorum suffragia, non quidem decisiva, sed tantum consultiva permittimus. Caveat tamen praelatus, ne, sibi nimis fidenter adhaerens, sanioris vel maioris partis sensum quandoque despiciat.

III. Ad hunc coetum constitui debent fratres, qui sint probatae directionis.

exercitati in agendis, amatores boni, in suo sensu non nimis abundantes, quique Dei spiritum habere credantur; quae omnia cum in patribus provinciae, magistris, praesentatis, lectoribus iubilatis, et qui fuerint commendatores, facilius inveniantur ratione litteraturae vel experti regiminis, omnes praedictos, modo sint conventuales, ad istum coetum et consilia designamus; ubi autem non fuerint tres de praedictis, vicarius conventus, praedicator conventualis et magister novitiorum vel professorum, atque etiam quicumque senior quadraginta annorum a professione, vel amplius, vocandi sunt ad consilium, cum quibus praedicta negotia, potissime quae pertinent ad bona ipsius domus, debet tractare et consulere commendator, et praecipue res illas quae raro circa gubernationem domus evenerint.

CAPUT XIV.

I. Cum ex constitutione beati Pii V apostolicis a et Iulii III praelatis regularibus sit connis eligendis. cessum, ut unum, tres, quatuor, aut plures fratres in notarios apostolicos valeant instituere, tam pro toto Ordine vel provincià, quam pro domibus singulis et cum omnimodà potestate quae de iure sit tradita huic muneri; propterea decernimus, ut primus magister, si velit, pro toto Ordine, et provincialis pro totà provincià, unum fratrem illius, sibi satis ad hoc probatum et idoneum, notarium apostolicum nominet, qui, si opus fuerit, mandata, privilegia, gratias, concessiones, indulta et rescripta apostolica quaecumque Ordini concessa, eiusque utilitatem quomodolibet concernentia, cuicumque personae rite notificare possit, atque alia cuncta, quae de iure sidem publicam exigunt, instrumentis authenticis consignare speciali signo vel rubrica roboratis, cum omnibus aliis, ad quae in constitutionibus praedictorum Pontificum facultas continetur indulta.

II. Commendatores autem pro suis conventibus unum similiter de suis fratribus in hoc munere instituant, quoties in conventu opus sit, aut designatus deficiat, qui omnia praedicta pariter possit agere ubicumque expedierit, et fidem publicam reddere, ut vere notarius.

III. Forma autem illud instituendi: Vocato namque fratre a praelato coram testibus sufficientibus et idoneis, sive extraneis, sive ab Ordine assumptis, recipiat ab eo iuramentum sub hac formâ: « Ego frater N. promitto et iuro Deo omnipotenti, et SS. D. N. Papae N., et tibi N., quod officium a te mihi traditum auctoritate et largitione apostolică fideliter exercebo in omnibus et per omnia. Sic me Deus adiuvet et haec sua sancta evangelia ».

IV. Praestito iuramento tradit illi calamum cum atramentario dicens: « Accipe potestatem notificandi et intimandi in toto Ordine (vel in istà provincià) quibuscumque personis, etiam regibus, mandata, indulta et privilegia apostolica, necnon quaecumque alia in Bullà felicis recordationis B. Pii Papae V contenta, faciendique publicos actus et instrumenta. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen ».

v. Forma vero litterarum, quibus constare debeat talem fuisse in hoc munere constitum<sup>4</sup>, haec vel alia similis esse potest: « Pateat universis quod nos fratres <sup>2</sup> N. provincialis (aut commendator) ex auctoritate SS. D. N. Pii PP. V per suas litteras datas Romae apud S. Petrum die xxi martii anni mplxxi, quae incipiunt Debitum pastoralis officii. creavimus, constituimus et deputavimus in notarium dilectum nobis in Christo patrem fratrem N. Ordinis nostri bea-

<sup>1</sup> Aptius lege constitutum (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan legendum frater (R. T.).

tissimae Virginis Mariae de Mercede professum, et huius nostrae provinciae N. filium, vel conventualem huius conventus N., virum moribus praestantem, et fide et virtute commendabilem, ad intimanda et notificanda quaecumque indulta, etc., et facienda quaecumque instrumenta, etc., recepto prius ab eo coram pobis genuslexo iuramento sidelitatis ad sacra Dei evangelia coram testibus infrascriptis. Datum, etc. In quorum fidem, etc. ». Et postea subscribat ipse provincialis instituens cum testibus vocatis, quae omnia referendabit et signabit secretarius eiusdem, vel commendator instituens.

CAPUT XV. De magistro

1. Magistrum novitiorum non pro universis domibus constituimus, sed illis tantum quas definitorium provinciale in capitulo designaverit, in quo pariter pro munere praefato viros ab eo non dispares eligendos esse decernimus, iuxta ea, quae dist. vii, cap... constituimus. Novitiatus ehim sunt plantationes Ordinis, ubi virgulta et surculi sine culturà silvescunt, studiose vero irrigata et effusa surgunt virtute frugiferà.

II. Hinc ergo magister novitiorum debet semper eligi, qui sit in virtute probatus, in observantià sedulus, in doctrinà sufficiens, in docendo patiens et assiduus, in corrigendo suavis et mitis, non pro genio et indole durus, nec tamen qui exardescere nesciat, sed qui in opportunitatibus non frangatur, nec auctoritate vilescat.

III. In hoc autem officio, quanto desiderio possumus, graviores Ordinis fratres et virtute et prudentià et litteris praestantiores semper adhiberi concupiscimus, quibus in Christi visceribus suademus, ut ad illud quandoque vocati nullà causà detrectent, sed culturam ex-

cipiant tot meritis et frugibus Domino placituram.

iv. Quae autem ad magistrum novitiorum sic exoptatum attineant circa executionem sui muneris iam superius dist. IV cap. v De instructione novitiorum satis superque sancivimus; illum tamen ita liberum in suâ potestate relinquimus, ut, quantum ad regimen novitiorum, et eorum correctiones propter defectus tam intra quam extra novitiatum commissos, solus ipse sit arbiter, tantumque praelatis et commendatori subiaceat: professos etiam ita omnino ipsi subiicimus, ut vicarius conventus solum extra novitiatum possit eos aliquando corripere, cum videlicet ad publicam emendationem expedierit, defectuve praedicti magistri; in reliquis correctiones eorum semper ipsi relinquat. Si magister novitiorum infirmari aut abesse ad tempus eveniat, ipse commendator fratrem idoneum cum eadem potestate substituat.

v. Ut autem huius oneris gravissimique plane muneris pondus dignis compensationibus sublevetur, quibus et potentis humerus alliciatur ad illud, praesenti constitutione decernimus, ut, quicumque non graduatus per duodecim annos continuos in praefixis domibus novitiorum a definitorio capituli vel provinciali praefectus cum approbatione et laudabiliter hoc fuerit functus officio, maneat exemptus perpetuo ab hebdomadă, aliisque officiis et ministeriis poenalibus communitatis et tabulae officiorum, et dum actu est in munere eâdem exceptione gaudeat, et ultra unam missam, quam pro se concedimus universis fratribus in hebdomadâ, alias duas suae intentioni liberas indulgemus. Quantum vero ad victum, sic illum tractari praecipimus sicut magistros de numero, prout in qualibet provincià fuerit consuetum.

vi. In reliquis autem provinciae domibus, ubi novitiatus non existat, si fratres professos, quos clericos et non presbyteros nuncupamus, adesse contigerit, semper in alio loco speciali et a reliquorum convictu separato receptos contineri praecipimus, sub curâ tamen et directione unius provecti probique fratris, qui sit et dicatur magister proceat, et instituta bonosque mores in novitiatibus tradita nunquam ab eis excedere permittat, quinimo ad illa obiurgando et puniendo promoveat.

Capur XVI. De examina-

- 1. In singulis conventibus provinciae, toribus conven- in quibus provincialis expedire iudicaverit, duos examinatores instituat, quorum censura primo et praecipue subiicimus omnes qui accedant ad suscipiendum habitum, et eos probent circa sufficientiam in litteris et capacitatem ad fideliter referre capitulo conventus quid de illis sentiant circa meritum; qua super re servare studeant quae superius dist. Iv cap. 1 et vi stabilivimus de praedictis.
  - II. Similiter ad eos pertinet examinare fratres ordinandos et eos qui ad studia litterarum mittendi sunt, ac de ipsorum sufficientià provinciali ac capitulo conventus respective suum iudicium ex aequo detegere: quocirca ipsius conscientias oneramus, ne fratrem aliquem immature ad philosophiam seu theologiam approbent, et praecipue ad sacros ordines suscipiendos, ne vel in studio perdant operam, vel in ministran do altari stultum exhibeant Domino ministerium. Si quos autem in aliis examinandos susceperint sibi a provinciali commissos, semper cum aequitate procedant, ne in eos Deus damna retorqueat, quae ex eorum approbatione devenerint.
- I. Cum in Ordine statutis temporibus CAPUT XVII. silentium observari debeat, et pro eo conventus. aliisque zelandis unum fratrem adhiberi oporteat, quem zelatorem aut circatorem dicimus; idcirco de cetero constituimus, ut munus istud semper exerceat vicarius conventus, qui, sub tacitis horis quibus silere constringimur, semel aut pluries totam domum eiusque fessorum, qui eos essentialia Ordinis do- i officinas et loca intra clausurant perambulet, et, si alicubi fratrem vel fratres invenerit qui contra religionem vel debitam honestatem regulae aliquid locuti fuerint vel fecerint, auctoritatem habeat eos corripiendi secundum facultatem a praelato susceptam: quod si apud aliquos dissolutiones commendatori non silendas agnoverit, eas illi suo tempore deferat, vel gravius ipse corrigat et emendet, ita scilicet ut semper totus conventus in debitâ tranquilillas; quibus examinatis, debent omnino 'litate et quiete temporibus silendi permaneat.
  - 11. Nec per hoc intendimus commendatorem ex praefato zelandi munere sublevare, imo denuo illi praecipimus, ut tam circa custodiam domus et clausurae, quam circa quietem et tranquillitatem illius, semper ut verus pastor et excubiator invigilet.
  - 1. Dum fratres nostros urgeat itine- CAPUT XVIII. randi necessitas, nullus viam instituatiter agenthus nisi de licentià praelati superioris vel commendatoris respective iuxta ordinata superius distinctione praecedenti cap. xxii; qui vero secus audeat, puniatur iuxta ea proxime dicenda, et alibi iam praemissa.
  - II. Omnes fratres viatores Ordinis nostri secum perpetuo ferant in scriptis praedictam licentiam sui praelati, vel litteras testimoniales, quas ubique ostendere valeant. Si autem eas non ferant. nec epistolam commendatitiam, aut alia instrumenta non exhibeant, neque aliun-

de non esse fugitivos aut apostatas in- iniiciatur donec a provinciali veniam renotescat, detineantur a praelato in custodià vel carcere, donec rei veritas pateat; et tunc cum ipsis agatur secundum qualitatem delicti, et iuxta superius dicta de apostatis et fugitivis.

III. Omnes fratres, cum sint in viâ semper divinum ufficium recitent. Sacerdotes autem, si opportune liceat, nunquam rem sacram facere praetermittant; nullus quoque dies eos sine oratione praetervolet, quam bis habere debent iuxta constitutionem nostram, etiam in vià constituti. Si plures simul incedant, semper digniori in omnibus deferant et obediant, et modestiam ubique interius exteriusque praeseserant; non utantur nisi vestibus omnino albis, et prout superius dist. w cap. x De vestitu praecipitur.

IV. Fratres viatores uti poterunt equitaturis, non profane sed modeste stratis, quas omnino interdicimus fratribus non viatoribus cuiuscumque qualitatis aut dignitatis extiterint, ita videlicet, ut ad egrediendum domo, et incedendum intra loca ubi sunt conventus, nulli sit licitum quodcumque genus equitaturae quomodolibet per se vel alium ubicumque habere, neque in illà equitare quocumque praetextu vel causă, sub poenà privationis utriusque vocis et inhabilitatis ad officia; super quo taxatur potestas magistro, aliisque praelatis universis, ut nonnisi fratribus ad negotia Ordinis et magni ponderis destinatis indulgere valeant, in eoque tantum loco ubi propter eius magnitudinem et alia incommoda incessûs ita expedire iudicaverit.

v. Propterea nullus audeat ingredi curiam regiam, nisi immediate post duodecim horas commendatori conventus nostri se praesentaverit. Quod si secus fecerit, a commendatore in carcerem cipiat.

vi. Si quis itinerando stationem facturus sit in loco ubi est conventus Ordinis, semper ad illum accedat et praestet commendatori obedientiam. Quod ut nemo facere praetermittat, et virtus hospitalitatis ubique in Ordine fulgeat, commendator commendatorem supervenientem cum honore suscipiat, et universis Ordinis viatoribus iuxta qualitatem personae omnia officia charitatis impendat, et maxime ad pernoctandum inviolabiliter retineat et cogat quamdiu moram fecerit in loco sui conventus. Et licet fratres aliorum Ordinum quasi nobiscum vinculo verae fraternitatis adstrictos non dissimili hospitalitate suscipiamus, fratres tamen Ordinum sancti Dominici et sancti Francisci, quos cum nostro uno quasi foetu parturivit Ecclesia, et ex hoc ad invicem arctiori fraternitate copulamur, specialibus etiam charitatis officiis, iuxta constitutionem pristinam, in domos nostras inducimus, et omni studio et hilaritate refoveri praecipimus.

vii. Fratres nostri hospites sine licentia commendatoris domus, in qua sunt, nihil agant, neque ab eâ egrediantur, sed illi deferant in omnibus obedientiam, etiam in correctionibus, si expedierit. Rursus per tres dies eos commendator in hospitio recreari faciat, quibus si eâ in domo diutius immorari necesse sit, refectorium cum ceteris adeant et utantur consuetà refectione conventus.

viii. Nullus frater viam prosequuturus discedat a monasterio, ubi stationem fecerit, nisi prius a praelato obedientiam accipiat. Deinde coram ipso (si libeat) vel alio sacerdote prostratus dicat psalmum Levavi oculos meos in montes, etc.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Pater noster, etc.

- \*. Et ne nos inducas in tentationem,
- B. Sed libera nos a malo.
- \*. Salvum fac, etc.
- R'. Dominus vobiscum, etc.

## Oremus.

Adesto, Domine, supplicationibus nostris, et viam famulorum tuorum in salutis tuae prosperitate dispone, ut inter omnes viae et vitae huius varietates tuo semper protegantur auxilio. Per Christum, etc.

Et aspergatur aqua benedicta.

IX. Quotidie autem, dum viam aggreditur, dicat: In viam pacis. Et benedictus Dominus Deus Israel, etc. ut in Breviario Romano. Cum vero ad propriam domum redierit, vel in vià ad aliquam ex Ordine declinaverit, dicat in ipso ingressu: Pax huic domui et omnibus habitantibus in eå. Et statim se conferat ad praelatum pro benedictione suscipiendà, ipsi dicendo Benedicite. Deinde coram aliquo sacerdote dicat psalmum:

Ad te levavi oculos meos, qui habitas in caelis.

Ecce sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum,

Sicut oculi ancillae in manibus dominae suae, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum donec misereatur nostri.

Miserere nostri, Domine, miserere nostri: quia multum repleti sumus despectione.

Quia multum repleta est anima nostra: opprobrium abundantibus et despectio superbis.

Gloria Patri, etc.

- v. Kyrie eleison,
- B'. Christe eleison,
- \*. Kyrie eleison,
- y. Pater noster, etc.

#### Oremus.

Miserere, quaesumus, Domine, huic famulo tuo, et quidquid in vià ei surripuit sensus, totum ineffabili clementià deleas. Per Christum, etc.

x. Quando vero praelatus seu visitator viam incipiat vel ab illà regrediatur, eisdem psalmis et orationibus dimittendus et suscipiendus sit. Quod si magister Ordinis vel provincialis de vià veniat, et primum accessum faciat ad aliquam domum Ordinis, tunc, eo iam properante, campanà ecclesiae convocandi sunt fratres ad fores eius in duos choros divisi cum sacerdote pluviali albo induto et parvam crucem gestante, quos praeibunt crux magna conventus cum caeroferariis, et sic omnes, suscepto magistro vel provinciali, intrabunt ecclesiam cantantes Te Deum, in cuius ingressu sacerdos praedictam crucem parvam illi genuflexo adorandam offert.

xi. Inde proceditur ad cappellam maiorem, ibique magister vel provincialis genuflexus orabit paulisper dum hymnus Te Deum canitur; quo finito, sacerdos stans in altare dicit:

- y. Salvum fac servum tuum, Domine,
- n. Deus meus, sperantem in te.
- y. Mitte ei, Domine, auxilium de sancto,
- N. Et de Sion tuere eum.
- y. Nihil proficiat inimicus in eo,
- R'. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
  - y. Ora pro nobis, sancta Dei genitrix,
- N. Ut digni efficiamar promissionibus Chisti.
  - y. Domine, exaudi orationem meam,
  - B'. Et clamor meus ad te veniat.
  - v. Dominus vobiscum.
  - N. Et cum spiritu tuo.

# Òremus.

Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus, praetende super famulum tuum N. et congregationes illi commissas spiritum gratiae salutaris, et ut in veritate tibi complaceat, perpetuum ei rorem tuae benedictionis infunde.

Protege, Domine, famulum tuum subsidiis pacis, et beatae Mariae semper Virginis patrociniis confidentem a cunctis hostibus et periculis redde securum. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

XII. Absolutis orationibus, omnes fratres se prosternunt, magistro seu provinciali genuslexo manente, super quem sacerdos facit benedictionem itinerantium incipiens psalmum Ad te levavi, etc. cum Gloria Patri, etc., quem recitat alternative conventus, deinde additur Kyrie eleison, etc. et Pater noster, etc. Et ne nos inducas, etc. R Deus meus, etc. Dominus vobiscum. R Et cum spiritu tuo.

#### Oremus.

Miserere, quaesumus, Domine, huic famulo tuo, et quod in viâ surripuit visus vel auditus malae rei aut otiosi sermonis, totum ineffabili pietate deleas et abstergas. Per Christum, etc. N. Amen.

XIII. His peractis, surgat magister vel provincialis cum fratribus, et incipiat psalmum De profundis, etc. cum Requiem aeternam, etc. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Deinde dicat Pater noster, etc.

- y. Et ne nos inducas in tentationem,
- R. Sed libera nos a malo.
- y. A portà inferi,
- R. Erue, Domine, animas eorum.
- y. Dominus vobiscum.
- R. Et cum spiritu tuo.

#### Oremus.

Deus veniae, etc. Per Christum Dominum nostrum. N. Amen. Requiescant in pace. Amen.

xiv. His ergo conclusis, sit cella praeparata, in qua sedeat magister vel provincialis, atque omnibus fratribus ad obedientiam susceptis, eisque datà pace, surgit et ingreditur monasterium sociatus ab eisdem fratribus usque in cellam suam.

CAPUT XIX. De ordine sefratrum ad invicem.

1. Magister generalis, et quicumque dendi et honore illi successerit in officio, primum et praecipuum locum obtineat in toto Ordine, sicut et provincialis eiusque vicarius in tota provincia, et commendatores in suis conventibus; vicarius autem generalis in

provincià aliqua seu provinciis designatus primum similiter locum habeat in illà seu illis, et provincialibus praeseratur; quod etiam intelligitur de visitatore generali respective in eâ domo quam actu visitat, a principio usque ad finem visitationis eius. Eâdem ratione visitator provincialis praefertur commendatori et obtinet locum sui principalis in eâ tantum domo quam visitat, et tempore visitationis dumtaxat; praesides in capite sicut ipsi commendatores toti conventui in prima sede praesideant; praesides vero interini teneant locum vicarii, nisi aliunde digniorem possideant; quod si tempore sui gubernii vicarius permancat in officio, sint immediate ante ipsum.

II. Post commendatorem sedeant generales absoluti, inter quos praecedat semper qui sit in munere antiquior; rursus immediate sequantur omnes exprovinciales cum eodem inter eos ordine prioritatis officii, quamvis aliquis eorum aliud munus possideat. Exprovincialibus autem proxime adhaereant qui fuerint vicarii generales totius Ordinis et procuratores generales eiusdem in Romanà Curià secundum conditiones in propriis locis declaratas, et servato inter ipsos ordine temporis a quo fuerint ius adepti ad honores exprovincialium; quod si ad eos non deveniant, ut suo loco praedicitur, maneant inter magistros de numero, cum optione antiquitatis inter illos a die (ut etiam praemissum est) quo ius ad magisterium assecuti fuerint, modo tamen impleverint annos lecturae pro illo, secus autem inter magistros de numero sint semper et ubique novissimi.

III. Praeterea post exprovinciales et omnes eos praedictos qui iure constitutionis simili honore gaudent, socios actuales magistri sedere praecipimus, et

1 Edit. Main legit permissum (R. T.).

inter eos sit ea praecedentia, qua secluso munere gauderent. His autem accedunt omnes duodecim magistri quos vocamus de iustitià vel numero, et qui iuxta constitutiones nostras cum integro lecturae merito ab Ordine sunt suscepti. Inter eos etiam antiquitas et prioritas gradus ubique respicitur, quae semper in omnibus graduatis ad se invicem in sui genere comparatis attenditur a die confirmationis gradus a magistro, unde ius ad illum et consequenter ad praecedentiam acquiritur. Ubicumque vero magistri fuerint aequales in confirmatione praedictà, respicienda orit antiquitas professionis. Si quis autem praesentatus de cathedra ex speciali gratia Sedis Apostolicae ab Ordine susceptà magisterium obtineat, sedeat immediate post omnes magistros de iustitià et numero qui sunt et pro tempore suerint.

IV. Post magistros vero praefatos, reliqui, quos hîc nominabimus, sedeant cum hoc ordine litterae, videlicet: vicarius conventus, praesentati de lectură, magistri de gratiă, praesentati de pulpito; lectores iubilati; praesentati de gratiă; et denique procuratores generales redemptionis et Ordinis, et procuratores provinciales redemptionis et provinciae, si non fuerint graduati, dum tamen omnes vocem habeant in capitulo. Qui autem de illis graduatus fuerit, sedeat in ordine sui gradus iuxta qualitatem et antiquitatem illius, nullo habito respectu ad procurationes praedictas.

v. Circa reliqua officia quae diversis personis accidunt, sic ea distribuimus. Definitores generales ex suo genere sunt electoribus priores, et utrique definitoribus provinciae. Cum autem haec officia in personis superioris dignitatis extiterint, ut in patribus provinciae et reliquis adhuc<sup>4</sup> ordinem pertinentibus, non pro-

1 Videtur legendum ad hunc (R. T.).

pterea locum inter se mutare debent, sed semper servare sibi debitum exprovincialatu aut alio munere peracto. Infra eos autem usque ad lectores iubilatos inclusive, quicumque praedicta officia subierit, ratione illorum omnibus sui generis, gradus et qualitatis antesertur; videlicet, si unus socius magistri factus 1 definitor Ordinis, aut provinciae, sive generalis elector, ex hoc ipso sit altero socio prior. Magister vero de numero superet omnes similes, et magister de gratiâ, ex praesentaturâ de cathedrâ electus, eos tantum qui forsan de hoc ordine fuerint, sicut etiam magister de gratia eos dumtaxat qui fuerint qualitatis huiusmodi; praesentatus autem de cathedrâ omnes praesentatos de cathedrå et vicarium conventus; praesentatus de pulpito omnes eiusdem generis; et lector iubilatus iubilatos omnes. Infra istos autem si quis fiat definitor, aut elector generalis, sive definitor provinciae, post praedictos iubilatos immediate locum habeat, nec ipsi quomodolibet liceat ratione praedictorum officiorum ad sedem et ordinem superius nominatorum ascendere. Quod si duo intra eumdem ordinem in definitione aut electione fuerint pares, tunc praecedat qui alterum alioquin sine dictis officiis anteiret.

vi. De socio autem et secretario cuiuslibet vicarii generalis tam totius Ordinis quam provinciarum aut alicuius provinciae statuimus, quod, si fuerint graduati, praesideant omnibus magistris de numero, et sint exprovincialibus et eorum iuribus a constitutione faventibus <sup>2</sup> immediate<sup>3</sup>, modo non concurrant cum sociis magistri, quibus eos ubique reddimus inferiores. Si vero graduati non

- 1 Adde verbum fuerit (R. T.).
- 2 Videtur legendum fruentibus (R. T.)
- 3 Videtur legendum immediati (R. T.).

fuerint, omnibus praesentatis de numero praeferantur toto tempore quo permaneant in munere et solum in provinciis ubi illud exerceant. Secretarius autem provinciae, si non fuerit graduatus, sedeat proxime post procuratores generales Ordinis et provinciae vocem in capitulo provinciali habentibus; graduatus vero, locum in suo Ordine praehabitum non praetereat.

VII. Patres graduati, aut aliquo munere affecti aliarum provinciarum, ubicumque de licentià superioris extiterint, semper sint postremi inter graduatos sui ordinis aut dignitatis et officii.

VIII. Tandem, post omnes superius suo ordine relatos, sequuntur alii fratres conventuales secundum antiquitatem professionis, dum tamen ordinati praecedant non ordinatos, et clerici tam professi quam novitii omnes laicos fratres. Si vero contigerit lectorem aliquem non esse presbyterum, locum obtineat presbyteris immediatum.

1x. Haec ita sint extra capitulum. Tempore vero capituli in omnibus actibus electionum et definitorii hic ordo servetur. Quod si fuerit capitulum provinciale primi semper assideant praesidi tur dignior. provincialis electus et absolutus a dexteris et a sinistris illius, et post eos câdem formâ definitores provinciae, qui tamen in aliis actibus conventualibus toto tempore capituli semper sedeant | omnes simul in choro sinistro post ipsum provincialem electum, cum quo personam totius provinciae ita in his actibus gerant. Prior Barchinonensis intra provinciam Aragoniae, si fuerit magister omnes alios magistros, si autem praesentatus omnes eiusmodi gradus antecellat.

x. In capitulo generali primus semper sedeat magister, sive praeses ante

1 Forsan legendum habentes (R. T.).

electionem quomodolibet constitutus; eâ vero peractâ, praesideat magister electus si fuerit praesens, alioquin autem praeses, qui incepit, continuabit praesidentiam et locum. Praesidente vero generali electo, sequitur post ipsum generalis absolutus, vel quicunque alius qui praeses electionis praeextiterit. Huic autem succedunt suo ordine reliqui generales absoluti, si sint in Ordine, et huiusmodi capitulo intersint.

xi. Post illos autem constituimus provinciales aut vicarios provinciales, iuxta suarum provinciarum antiquitates et ordinem. Deinde sedeat prior Barchinonensis, si praesidere non contingat. Postea procurator generalis in Urbe, quem sequantur definitores generales secundum antiquitatem provinciarum, et postremo eodem ordine electores generales.

xII. Denique super huiusmodi declaramus, quod, quoties in his constitutionibus ius, actio vel res aliqua relinquitur aut defertur digniori de coetu, communitate, aut capitulo, vel etiam generaliter, in designationibus unius prae alio semper intelligatur de illo qui loco praecellit inter eos fratres de quibus statuitur dignior.

xIII. Circa honorem fratrum ad invicem, ipsis enixe consulimus, ut semper alterutri honoribus se praeveniant. Quadragenarios autem in Ordine, qui per hanc integram et non interruptam periodum iugum eius laudabiliter tulerint, a matutinis mediâ nocte dicendis, Primà, ac epistolà et evangelio decantandis absolvimus; senibus insuper confectis atque impeditis de sibi necessariis et socio, qui curam eorum gerat, sic a praelatis provideatur, ut cunctis ibique fiat veneranda canilies.

xiv. De reliquis statuimus, sub poena gravis culpae, ut nunquam sibi honores aut comitates deferant more sacculi, sed ut per Salomonem praecipitui: ] Magnatis humilia caput tuum, et presbytero animam tuam; ut non quasi ad oculum carnis immodicis deflexionibus idolum vanitatis colere videamur 1, sed quasi spirituales alter alteri ex animo verâ mentis humilitate se subiiciat.

xv. Sed ut in istis metam fratribus statuamus iuxta qualitates personarum Ordinis, sic eas tractari praecipimus, ut soli magistro, et, ipso deficiente, vicario generali totius Ordinis titulus paternitatis reverendissimae deferatur. Expleto tamen officio, nulli vicario praedicto, sed tantum generali absoluto praefatum tituli honorem continuari permittimus. Provincialibus autem et vicariis provincialibus sociisque magistri actualibus honorem paternitatis reverendae concedimus. Exprovinciales vero, vicarios generales Ordinis absolutos, et eos qui per duos annos vicarii provinciales extiterint, et socios magistri praedictos, qui per triennium haec munera subierint, atque etiam commissarios et visitatores tam generales quam provinciales dum sunt in actuali munere, non dissimiliter reveremur. Vicarios vero generales provinciarum, tam actuales, quam absolutos, hanc eamdem reverentiam et titulum habere decernimus.

xvi. Magistros insuper et praesentatos, atque etiam lectores iubilatos, qui iam omnia merita pro magistro adimpleverint, paternitatem habere concedimus. Item commendatores, definitores et electores generales, definitores provinciae. eiusque secretarios, et omnes procuratores generales et provinciales, eiusdem tituli sunto, quamdiu officia peregerint, etiamsi illo aliunde non gaudeant. Reliquos vero fratres, quicumque sint, solo reverentiae nomine appellandos esse ordinamus. Caveant autem omnes, sub

1 Edit. Main. legit videamus (R. T.).

poanâ gravis culpae, ne hanc honoris diversitatem et gradus indistincte permisceant et confundant, sed unicuique quod suum fuerit tribuant cum discre tione praedictâ.

I. Cum omnia et singula, quae in his CAPUT FINALE. constitutionibus auctoritate et facultate fraires circa apostolica, ut initio praemissum est, cla tam in reordinavimus, vel novâ texturâ, exposition e constitutionibus aut omissorum additione in meliorem ordinata. formam redegimus, ita mature et consulto deliberata sint, ut nihil in illis inveniatur etiam levissimum, quod non fuerit ad severissimam lancem et trutinam revocatum; nulli propterea licitum debet esse quidquam pro suo libito mutare, addere, vel minuere; imo definitoribus generalibus omnino interdicimus, ut, quae auctoritate apostolicâ confirmata vel constituta fuerint, nullà ratione destituant, neque actis, decretis. aut contrariis inchoationibus deleant, sed ista immota relinquant, ut malint tolerare vel quomodolibet exponere quae minus congrue ordinata pro tempore appareant, quam, saepius innovando textum, turpem instabilitatem committere.

II. Quod si propter vicissitudines temporum rerumque mutationes aliqua innovari seu mutari necesse sit, fiat semper sine deformatione huiusmodi compilationis, per modumque expositionis dispensatoriae, cum distinctione a textu et ad calcem capitis additae, servatā semper integritate illius.

III. Sed ut etiam in istis non latius pateat constituendi et addendi vel innovandi libertas, antiquam constitutionem strictissime observari praecipimus, ut in praemissis nihil addatur aut apponatur, modo etiam praedicto, nisi per tria capitula generalia continuo successiva fuerit approbatum, aut etiam per unum a Sede Apostolica confirmatum,

1 Forsan innovationibus (R. T.).

sive sit per modum constitutionis novae, sive dispensationis aut declarationis antiquae. Quibus tamen conditionibus praemissis, et non aliter, huic volumini, et ad calcem proprii capitis, cum distinctione a textu, subiiciatur, et ita vim universalis et rigorosae constitutionis obtineat.

iv. Observantiam autem omnium praedictorum sic inviolatam intendimus, ut ne minima quidem pateant despectui, ne paulatim in maximis decidamus; nec ita in modicis simplicibus statutis securitatem iniungimus, ut, maiori obligatione occurrente, minor observantia urgere nos audeat cum detrimento potioris.

v. Quod ne contingat interdum legum incompatibilitas temperetur, universis praelatis in Ordine dispensatoriam concedimus facultatem, ut, quoties prudenter et rationabiliter expedire iudicaverint, huiusmodi observantias fratribus indulgere valeant, et eas quidem praecipue quae divinum officium, aut captivorum redemptionem, vel praecisam et communem Ordinis utilitatem impediant, aut generaliter quando minor obligatio et observantia cum minori complicata videatur. Ab hac tamen dispensatorià facultate excipimus ea, quae iure communi nostrarumve constitutionum ipsis expresse prohibentur.

vi. Fratribus autem expedit super omnia summo studio perpendere corrigere, et mensura , tam regula quam constitutiones praemissae ad conscientiae forum pertineant, nec videlicet transgressionis scrupulus eos in angustià constituat, vel inobservantia transeat in contemptum, et lapsus iterati ducant paulisper in foveam.

vII. Et licet superius dist. III cap. I De obedientiâ iam super hoc regulae

- 1 Emendet qui potest (R. T.).
- 2 Forsan ne legendum (R. T.).

sint praemissae, eas tamen fratribus non importune inculcabimus, ut in eorum cordibus defixae permaneant, neque illarum oblivio vergat in conscientiae periculum. Unde memores eos facimus quod regula et constitutio, aut etiam praelatorum verba seu iussa, nullatenus eos obligant ad culpam quae theologica dicitur, sed tantum ad poenam, nisi ubi adsit praeceptum formalis obedientiae, vel contemptus praelati, constitutionis, aut regulae, vel nisi in materià quae iam aliunde obligat ex voto vel praecepto.

VIII. Praeceptum autem formalis obedientiae tunc debent intelligere fratres, cum praelatus, regula, vel constitutio praecipit in virtute obedientiae, aut sub aliis verbis, poenis et execrationibus, quae affectum et intentionem obligandi significant modo ibidem praefixo. Quomodo autem praelatus nonnisi in' materià gravi illis uti debeant, et quae sit illa, iam similiter in eodem loco exposuimus.

ix. Circa poenas vero, quas interdum constitutionibus adiicimus, quando et quemadmodum incurrantur, similiter in dist. v² cap. 1 De poenis in genere regulam praelibavimus, quam semper fratres habere prae oculis omni studio consulimus, ne per negligentiam aut errorem se innoxios aliquando reputent, vel per livorem alios innodatos existiment. Quicumque autem praemissam regulam et constitutiones sequuti fuerint, pax super illos et misericordia, et super Israël Dei. Amen.

Actuum et sessionum definitorii generalis Dies absolufinis factus est in Dei Salvatoris nostri eius-nis, que sanctissimae Genitricis gloriam et honorem d'e xxx novembris anno MDCLXXXVIII

Fr. Iosephus Linas, magister generalis; Subscriptiones. Fr. Petrus Garcia Castellae, provincialis; Fr. Michaël Mareis, exprovincialis et definitor generalis Castellae; Fr. Marcus de

- 1 Praeposit. in nos addimus (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit 15 (R. T.).

Ostos, exprovincialis ac definitor generalis Vandaliae; Fr. Iosephus Brizeno, exprovincialis Chilensis; Fr. Damianus Stephanus, definitor generalis Valentiae; Fr. Michaël de Ulate, praesentatus, huiusque generalis definitorii secretarius.

cretarii.

Cum suo originali, quod in generalium capitulorum libro manet exaratum, recte cohaeret: in cuius rei testimonium me totius Ordinis generalem secretarium subscripsi.

Fr. IOANNES NAVARRA, magister definitor, et secretarius generalis.

Preces procuratoris genecalis.

§ 2. Quare praefatus Martinus Salvator procurator generalis nobis humiliter supplicari fecit ut constitutiones huiusmodi apostolicae confirmationis patrocinio communire de benignitate apostolicâ dignaremur.

Confirmatio relatae compilationis

§ 3. Nos igitur, ipsius Martini Salvatoris procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnes et singulas constitutiones praeinsertas, et in eis contenta quaecumque, auctoritate apostolică, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; ac omnes et singulos iuris et facti ac solemnitatum quarumcumque in similibus etiam de necessitate observandarum, aliosve quoslibet etiam formales et substantiales defectus, si qui in praemissis principaliter, vel accessorie, aut aliàs quovis modo intervenerint, seu intervenisse dici, censeri vel praetendi pőssent, penitus et omnino supplemus et sanamus.

§ 4. Decernentes easdem praesentes clausulae. litteras ac constitutiones praeinsertas semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dicti Ordinis, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis etiam Ordini praedicto illiusque superioribus, fratribus et personis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, ac pluries confirmatis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importan-

tes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formà in illis tradità observatâ, exprimerentur vel insererentur, iisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, ad effectum praesentium, illis aliàs in suo robore permansuris, harum serie derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii decembris mocxci, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 7 decembris 1691, pontif. anno 1.

### XVII.

Confirmantur quaedam decreta fratrum Eremitarum sancti Augustini provinciae Baeticae circa institutionem novorum magistrorum 1.

## Innocentius Papa XII. ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dile-Numerus magistrorum an- st. Lapon north naper lacetta dideta fuit ab cti filli fratres próvinciae Baeticae Ordi-Alexaniro VIII. nis fratrum Eremitarum sancti Augustini, quod, cum aliàs felicis recordationis Ale

> 1 Constitutio Alex. VIII hic laudata, quo au ctus fuit numerus magistrorum, extat ed. MPCXC, die 21 ianuarii, pontif. 1. Similes constitutiones habentur editae MDCXC, die 31 iulii, pontif. 1, pro provincia Quitensi, et MDCXCII, die 28 seseptembris, pontif. III, pro provincia Mexicana.

xander Papa VIII praedecessor noster per quasdam suas in simili forma Brevis litteras die xxI ianuarii mpcxc expeditas indulserit, ut de cetero senarius dictae provinciae magistrorum numerus ad duodenarium, sub certis modo et formà tunc expressis, augeretur, capitulum provinciale provinciae supradictae, novissime, videlicet anno mocxci, habitum, maiori ipsius provinciae bono et decori unice intentum, ac ut incommodis, quae exinde aliàs in tranquillitatis eiusdem provinciae perturbationem oriri potuissent, occurreret, conditiones seu leges quasdam in magistrorum huiusmodi institutione servandas proposuit per suum decretum desuper emanatum tenoris qui sequitur, videlicet:

« Cum felicis recordationis sanctis- Decretom casimi domini nostri Alexandri divina pro-cialis. videntià Papae VIII Breve, datum Romae apud S. Mariam Maiorem, die xxi mensis ianuarii anni proxime praeteriti mpcxc, sic incipiens Ex iniuncto nobis, etc. in archivio provinciae asservatum, definitorio constiterit, et attente cognitum fuerit, in quo praedicti domini nostri benignitas, huic Baeticae provinciae fovere cupiens, illi concedit magisteriorum numerum senarium praeter aliorum sex numerum, quo provincia haec pluries 1 ab hinc annis fruebatur; quod cum inspectum diligenter fuerit, et a patribus definitorii diligentia maxima revisum: praedicti patres decrevere dictam magisteriorum gratiam debere admitti et acceptandam esse, sicuti de facto accipit et admittit, his tamen servandis conditionibus: quod praedicta magisteria sunt taliter distribuenda, ut semper partialitas provinciae ex his sex magisteriis quatuor obtineat, unum partialitas Hispalensis, Estremadurae autem partialitas restans aliud. Et ut distributio haec

1 Legendum pluribus (R. T.).

toto fiat iustitiae rigore, et subicctis dignioribus praedicta magisteria conserantur, decrevit definitorium, cui inest subiectorum clara notitia, ad dicta magisteria numeralia, et ad sex alia, quibus potiebatur antea provincia, non admittendos esse patres quos non expresse et specialiter ad magisterium numeri definitorium postulaverit. Ad quem gradum nullus postulabitur a provincià, qui duodecim annorum completorum spatio publicus philosophiae et theologiae professor intra limites provinciae non steterit, sexque generalium actuum praesidens agnoscatur, ex quibus conclusionum actibus, ad minus quinque sacrae theologiae esse debebunt. Et ne dispensationes, quas, ut obtineant praedicta magisteria, patres solent acquirere, emeritorum ius enervantes, sortiantur effectum, decernit definitorium patri reverendissimo supplicationem esse faciendam a quacumque, quam sua reverendissima circa hoc expedierit, dispensatione; ne, qui praedictum lectoratus tempus impleverint, dignioresque inveniantur, iunioribus, qui tempus non expleverint, postponantur, ex quo solent quamplurima damna nasci, plurimaeque seditiones oriri. Statuit idem definitorium, praedictam postulationem ad numeri magisteria nullatenus efficiendam, quousque aliquod ex praedictis vacaverit magisterium; quae tamen postulatio a definitorio plena facienda est, et pro subjectis earumdem partialitatum, quarum erant praecedentes patres magistri vitâ functi. Et tandem, ut magisteriorum provisio rectius fat ex duodecim numeralibus magisteriis, quibus provinvia fungitur, ex quibus sunt sex antiqua, et noviter concessa sex, definitorium patrem reverendissimum existentem et pro tempore extiturum exorat, ut, quando

1 Videtur legendum pleno vel plane (R. T.).

vacare contigerit numerale magisterium, magistrum constituat unum ex duobus, vel tribus, et non amplius, a definitorio proponendis, tamquam omnibus requisitis instructioribus et dignioribus, quin pater reverendissimus existens vel extiturus possit obligare provinciam, ut plures alios proponat quam illos, quos pro primà vice ad magisterium numerale postulavit. Quem tamen ordinem servandum rogat non solum in noviter concessis magisteriis, sed etiam in antiquis, quae pacifice possidet provincia. Quibus conditionibus a patre reverentissimo benigne admissis, gratia sanctissimi domini nostri, et non aliter (ob incommoda gravia inde absque dubio in pacem provinciae progignenda), admittitur, ita taliter<sup>4</sup>, quod, si pater reverendissimus has conditiones renuerit acceptare, decernit definitorium ad Sanctissimum recurrendum, enixe rogans ut Breve praedictum nullius sit roboris, efficaciae nullius; si autem pater reverendissimus praedictas approbat conditiones, statuit definitorium sanctissimum dominum nostrum exorandum, ut dispositio haec sua confirmatione stabilis perseveret, simul praecipiens, quod ex duodecim magisteriis numeralibus ad partialitatem provinciae octo pertineant, duo ad Hispalensem, et alia quae supersunt duo ad partialitatem Extremadurae ».

Et subinde dictus filius Fulgentius Travalloni prior generalis dicti Ordinis suum pariter decretum super praemissis edidit tenoris sequentis, nempe: « Magister frater Fulgentius Travalloni a Monte Elparo Georginas totius Ordinis fratrum Eremitarum sancti patris nostri Augustini prior generalis. Inspectis retroscriptis actis capitularibus nostrae provinciae Baeticae, ac de consilio admodum reverendissimorum pa

1 Forsan tamen pro taliter legendum (R. T.).

Decretum ris generatrum nobis assistentium serio ac diligenter examinatis, primo annuendum et laudandum censuimus, quod Breve apostolicum Alexandri felicis recordationis Papae VIII de extensione magistrorum ad numerum duodenarium sub conditionibus expressis in primo decreto executioni mandetur; ita tamen, ut pro singulis locis magistrorum de numero duodenario, quoties vacaverint, tres ad minus nisi doctrina et statutis conditionibus praediti a pleno definitorio proponantur et postulentur, ex quibus ad reverendissimum patrem generalem pro tempore existentem aliquem eligere, atque in magistrum numerarium instituere spectabit, prout meritorum, laborum et boni provinciae ratio postulaverit ».

Confirmatio relatorum creforum.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo sitio subiungebat, ipsi exponentes, decreta huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri, summopere desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decreta praeinserta a memoratis capitulo provinciali et Fulgentio priore generali edita, ut praefertur, cum omnibus et singulis in eis respective contentis, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et

facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 3. Decernentes easdem praesentes Claudiae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii adostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis con- Contrariorum derogatio. stitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 11 februarii mocxcii, pontificatus nostri anno i.

Dat. die 2 februarii 1692, pontif. anno I.

## XVIII.

Permittitur moderatio particulae constitutionum Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum Discalceatorum Congregationis Hispaniae de nonnullis ad habitum non recipiendis 1

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Constitutiones a quo confir-

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus matae, et parti-filius Petrus a Iesu procurator generalis trula praedi-cta refettur. Congregationis Hispaniae fratrum Discal-Congregationis Hispaniae fratrum Discalcalceatorum Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum, quod in constitutionibus dictae Congregationis, a felicis recordationis Clemente Papa X praedecessore nostro per quasdam suas in simili formâ Brevis die 1 iulii mdclxxvi expeditas litteras in formâ specificâ confirmatis, cap. xLII § 2, ubi agitur de personis ad habitum per fratres eiusdem Congregationis gestari solitum non admittendis, inter cetera disponitur hoc verborum tenore: « Nec etiam admittatur neophytus, nec qui descenderit per lineam rectam in quolibet gradu a iudaeis, haereticis, mauris, vel mauristis, nec ullus, cuius praedecessores per lineam etiam rectam, ac in quolibet gradu, ob haeresis, vel iudaismi, vel sectae mahumetanae crimina puniti fuerint ab haereticae pravitatis inquisitoribus: quod si aliquis ex dictis in hac constitutione, celans aliquod ex praenarratis impedimentis, professionem fecerit apud nos, statim ac detegatur tale impedimentum, eiiciatur, quia religio non praestat suum consensum ad talem professionem. Quapropter omnes in publico coram communitate moneantur ante receptionem habitus, et etiam ante professionem, quod, si habent aliquod ex impedimentis in hoc numero enarratis, professio (etiamsi fiat) invalida et nulla

> 1 Dictae constitutiones confirmatae fuere a Clemente X constit. edit. MDCLXXVI, die 1 iulii; et a Clemente XI constit. edit. MDCCXIX, die 6 decembris, pontif. xIx, confirmatum decretum circa mutationem habitus donatorum.

est, quamvis pluribus annis in religione

§ 2. Cum autem, sicut 1 cadem exposi- cau a mode. tio subiungebat, praeinserta constitutio, tempore quo Congregatio huiusmodi in Hispaniâ dumtaxat reperiebatur facta suerit, nunc vero, cum eadem Congregatio, adiuvante Domino, per Germaniam, Poloniam et alias mundi partes propagetur, experientià compertum sit constitutionem praedictam extra Hispaniam quoad descendentes ab haereticis servari non posse: nos propterea, dicti Petri procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, enunciatam constitutionem, quoad descendentes ab haereticis tantum, tam quoad admissos, quam quoad admittendos, tam ad habitum quam ad professionem in praefatà religione, auctoritate nostrà apostolicà, tenore praesentium moderamur; firmà tamen remanente ipsâ constitutione quoad Hispaniam et Lusitaniam, ac salvâ semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes ipsas praesentes lit- Chausulae teras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore

1 Voces autem, sicut nos addimus (R. T.).

quandocumque spectabit, in omnia et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter et ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Congregationis et Ordinis praedictorum etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus: ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si sorent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1 martii MDCXCII, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 1 martii 1692, pontif. anno 1.

## XIX.

Conceditur collegio S. Antonii civitatis Cuscan in Indiis Occidentalibus facultas conferendi gradus scholasticos 1.

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Æternae sapientiae consilio ad Eccle- Exordium. siae catholicae per universum terrarum orbem diffusae regimen, meritis licet imparibus, evecti, laudabilibus eorum studiis, per quae christifidelium, praesertim in remotissimis ab hac Sanctà Sede partibus degentium, in doctrinà sanâ institutioni atque eruditioni consulitur, peculiarem pastoralis muneris nostri sollecitudinem, cum a nobis petitur, et reges orthodoxi magnis in Ecclesiam Dei meritis fulgentes vota sua in id dirigunt, libenti animo adhibemus, sicut, omnibus mature perpensis, conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Nuper siquidem pro parte caris- Describitur collesimi in Christo filii nostri Caroli Hispa-gium. niarum regis catholici nobis per dilectum filium nobilem virum modernum ducem de Medinacaeli ipsius Caroli regis apud nos et Sedem Apostolicam oratorem expositum fuit, quod, cum in civitate Cuscan in Indiis Occidentalibus iam inde ab anno moxcii erectum reperiatur sub invocatione seu titulo S. Antonii abbatis unum collegium seu seminarium ecclesiasticum, de iure patronatus praedicti Caroli regis existens, quinque cathedras regià impensà fundatas habens, tres videlicet philosophiae et duas sacrae theologiae, quae collegialibus ipsius collegii per concursum conferuntur, atque ad

1 De huiusmodi gradibus aliis universitatibus concessis vide Alexandri VIII const. edit. MDCXC, die 7 novembris, pontif. II; et in huius Pontificis constit. edit. MDCXCIV, die 27 aprilis, pontif. III. conceduntur alia privilegia collegio Barisiensi Scotorum.

idem collegium pobiliores illarum partium iuvenes studiorum causâ se conferant, degantque in eo centum plerumque collegiales, qui, praeter bonarum litterarum studia, quibus ibidem operam navant, cathedrali ecclesiae Cuscan debitis temporibus inserviunt, necnon inde viri sacris missionibus, curae animarum, ac servitio Ecclesiae valde utiles et fructuosi prodierint; id vero unum eidem collegio deesse videatur, quod eius collegiales supradicti, seu alii illius scholares, studiosis suis laboribus peractis, graduum litterariorum praemium consequi nequeunt, eo quia universitas studii generalis Limana quingentis circiter milliaribus a dictà civitate Cuscan distat, nec in alio collegio S. Bernardi Cuscan, quod a clericis regularibus Societatis Iesu regitur, et in quo ceteroqui examen eorum, qui subinde ad gradus scholasticos r er episcopum Cuscan promovendi sunt, habetur, examini huiusmodi se subiicere valent, propter différentiam scholarum; quandoquidem collegiales collegii S. Antonii huiusmodi, quod alias antiquius existit, et pracrogativâ praecedentiae super collegium S. Bernardi supradictum fruitur, a primaevâ institutione in eorum primo ingressu ad sequendam doctrinam S. Thomae Aquinatis iuramento se adstringunt, illique incumbunt: ipse Carolus rex plurimum cupit eisdem collegialibus, seu aliis scholaribus collegii S. Antonii huiusmodi a nobis indulgeri, ut, absolutis studiis, et praevio examine per cathedraticos conventus S. Dominici dictae civitatis Cuscuan Ordinis fratrum Praedicatorum, attentâ doctrinae consensione, faciendo, baccalaureatus, licentiaturae, magisterii et doctoratus in philosophià et sacrà theologià gradus a pro tempore existente episcopo Cuscuanensi, ecclesiae vero Cuscuanensis sede episcopali vacante, a capitulo illius ecclesiae in conventu supradicto suscipere valeant. Nobis propterea memorati Caroli regis nomine humiliter supplicatum fuit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

Permissio.

§ 2. Nos igitur, piis eiusdem Caroli regis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, episcopo Cuscuanensi, sive eius vicario in spiritualibus generali, cum vero ecclesiam Cuscuanensem vacare contigerit, vicario capitulari ecclesiae huiusmodi, illius sede episcopali vacante, legitime deputato, respective pro tempore existentibus, donec et quousque publica universitas in dictà civitate Cuscuanensi erigatur, illos ex collegialibus seu aliis scholaribus collegii S. Antonii supradicti, qui, peracto studiorum curriculo, ac praevio examine non modo ab ipsius collegii S. Antonii, sed etiam memorati conventus S. Dominici cathedraticis faciendo, habiles et idonei reperti fuerint, baccalaureatus, licentiaturae ac doctoratus et magisterii in philosophia et sacra theologiâ huiusmodi gradus, servatâ tamen in omnibus et per omnia formâ decretorum Viennensis et Tridentini Conciliorum, quibus in aliquo derogare non intendimus, auctoritate nostrà apostolicà conferendi facultatem, eadem auctoritate, tenore praesentium, concedimus et impartimur; locum vero, in quo graduum huiusmodi collatio facienda erit, episcopi et vicarii capitularis praefatorum arbitrio respective remittimus: salva tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis memoratorum cardinalium.

Clausulas.

§ 3. Decernentes ipsas praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabil, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores, formas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quac ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1 martii mdcxcii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 1 martii 1690, pontif. anno I.

XX.

Confirmatur decretum Congregationis particularis in causa nonnullarum provinciarum Ordinis Carthusiensis 1.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Aliàs, in causa inter dilectos filios procuratorem generalem Ordinis Car-praedictum. thusiensis ex una et fratres laicos seu conversos duarum provinciarum Hispaniarum dicti Ordinis ex alterâ partibus vertente, emanavit a particulari Congregatione nonnullorum ex tunc existentium S. R. E. cardinalium, a felicis recordationis Alexandro Papa VIII praedecessore nostro specialiter deputatà, decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « In causà vertente inter patrem procuratorem generalem Ordinis Carthusianorum ex una et laicos duarum provinciarum Hispaniarum eiusdem Ordinis partibus ex alterâ, Congregatio nonnullorum eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium per sanctissimum dominum nostrum specialiter deputata, partibus ipsis informantibus, referente eminentissimo De Laurea, infrascriptum in modum respondendum censuit, nempe: Ad 1<sup>um</sup> quoad habitum donatorum, et praecipue quoad caputium, in duabus provinciis Hispaniarum servandam esse consuetudinem; Ad 2um, conversis non competere votum in capitulis conventualibus; Ad 3<sup>um</sup>, circa receptionem conversorum servandas esse constitutiones Ordinis, part. III cap. I, n. xvi; Ad 4<sup>um</sup>, quoad praesentiam donatorum in capitulis culparum, et quoad interven-

1 In Innocentii XI constit. ed. MDCLXXXII, die 11 septembris, pontif. VIII, extat quaedam declaratio Congregationis Rituum circa processionem; et in huius Pontificis constit. ed. MDCXCII, die 4 novembris, pontif. II, alia circa prohibitionem egressus ab evenio.

tum donatorum insimul et conversorum in ecclesiis et resectoriis, itidem servandas esse constitutiones Ordinis; Ad 5<sup>um</sup>, spatiamenta monachorum non competere conversis: causamque praedictam non esse amplius proponendam. Romae, XXIX martii MDCXC. G. card. CARPINEUS. A. Altovitus secretarius ».

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut dictus procurator generalis nobis nuper exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinium communiri plurimum desideret: nos, specialem ipsi procuratori generali gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis. censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, ac omnia et singula in eo contenta et expressa, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, subsque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam çausarum palatii apostolici auditores, iudicari ed definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus contrariorum et ordinationibus apostolicis, necnon, derogatio, quatenus opus sit, dicti Ordinis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque. indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xi aprilis mocxcii. pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 11 aprilis 1692, pontif. anno I.

## XXI.

Confirmantur decreta circa alternativam inter fratres Minores S. Francisci de Observantià reformatos provinciae S. Nicolai<sup>1</sup>

1 Extant aliae alternativae in Innocentii XI const. ed. MDCLXXXVIII, die 3 iunii, pon'if xII,

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Institutio al-

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus filius modernus minister provincialis provinciae S. Nicolai Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià Reformatorum nuncupatorum, quod aliàs dilectus pariter filius Ioannes ab Aquila frater expresse professus dicti Ordinis, cum in eâdem provinciâ, quae in duas partes, videlicet Barensem et Liciensem, divisa reperitur, munere commissarii visitatoris fungeretur, dissensiones componere, et inconvenientibus, quae inter fratres provinciae huiusmodi capitularium aliarumque similium electionum occasione oriebantur, occurrere cupiens, pro communi ipsius provinciae beneficio et quiete concordiam quamdam seu alternativam ab omnibus dictae provinciae vocalibus legitime ad id congregatis firmari et acceptari ac unanimi omnium consensu subscribi curavit per decretum capituli provincialis in conventu Tarentini S. Antonii die vi aprilis mocxc desuper emanatum, tenoris qui seguitur, videlicet: « Decretum provinciale 1. Cum toti huic provinciae strictioris observantiae S. Nicolai universalis rumor acceperit paci consulendae, pietati firmandae, iurgiis dissidiisque totam provinciam vagantibus; quippe plausu et omnium religiosorum consensu desiderare non destitit ut provincia aequâ iustitiâ gubernetur, et partium causa ad tribunal eminentissimi domini nostri Alderani Cybo, vigilantis protectoris, atque reverendissimi patris nostri Caroli Francisci de Varesio, dignissimi commissarii generalis,

in clectione commissarii; et pro provincià Ianuensi in huius Pontificis constit. ed. die 7 ianuarii, pontif. v.

1 Textum decreti quod sequitur corrigere desperamus (R. T.).

devolvenda scrutinio deliberaretur, ut in posterum dissidia cederent, et Barensis religiosorum pars atque Liciensis invicem ne altercari audeat, magno saecularium scandalo, strictioris observantiae detrimento: ideo admodum reverendus pater Ioannes ab Aquila in hac divi Nicolai provincià actualis commissarius visitator, auditis omnium utriusque partis vocibus, et toto animo stabilimentum communi paci investigans, ipsemet non alio desiderio ardens, nisi iurgia abolere, nisi pacem firmare, nisi iustitiae consulere, tandem certiores redditi eminentissimus protector et reverendissimus pater commissarius generalis praesati eidem commissario visitatori decreto transcripsit, ut videre est in calce: Nos frater Carolus Franciscus de Varesio, etc., et sub fine omnes adamussim observent. Cum voto eminentissimi domini nostri protectoris ipse pater commissarius generalis magnâ cum prudentiâ et iustitià ad officia ipsius provinciae obeunda alternativam transmisit, omni iustitiae consonam, praecipiendo in virtute sanctae obedientiae et sub poenis contra inobedientes et rebelles a legibus taxatis. Inde pater commissarius visitator, perpensis mature omnium desideriis, decretum reverendi patris commissarii generalis publicat et eius mentem in hoc nostro provinciali decreto sirmare decernit, quam videre est in originali decreto citato, ut supra. Alternativam (sic aiens) provincialatus eiusdem provinciae ponendam, stabiliendam, atque in perpetuum sigendam esse iudicamus inter patres seu religiosos partium, nationum, seu provinciarum Barensis et Liciensis. Unde admodum reverendi patres commissarii et iudex ministri provincialis, cum patribus definitorii et vocalibus provinciae ad comitia provincialia convocatis talem

alternativam toto animo acceptare desiderantibus, ita quod in quibuslibet comitiis provincialibus seu capitularibus congressibus pars Liciensis habeat in definitorio tres satisfactiones, et etiam tres pars alia Barensis, tali ordine, et<sup>t</sup> pars Liciensis, tamquam copiosior fratribus et conventibus, successive per duas vices habeat provincialatus officium, ipsum habere incipiendo a proximo imminenti capitulo, cum adscriptione duorum rationalium patrum in definitorio, ideoque in singulos novennos annos pars Barensis habeat semel provinciale cum duobus definitoribus, et alio sexennio custodes cum definitoribus binis, in unoquoque triennio: sic Licienses per consequens habeant reliqua in definitorio officia. Praeterea disponere etiam volumus guardianatus pro eiusdem provinciae communi pace et sine offensione iustitiae distributivae, ita quod patres Barenses duodecim habeant guardianias; ne autem summa inaequalitas videatur in electionibus futurorum capitulorum, volumus duas alias guardianias addi parti Barensium, ita quod duo alii guardiani eligantur a Barensibus ad ipsorum satisfactionem, sed eligendi sint natione Licienses, usque dum conventus ab ipsis recipiendi ad aequalem numerum pervenerint conventuum Liciensium. Si vero in futurum conventus Barenses Liciensium numerum excesserint, ad aequalitatem in utramque partem reductum iri censemus. Quapropter partem Barensem duodecim guardianiis confectam praescribemus geografice et secundum naturam per divisionem, vulgo la Gravina di Castellaneta, et provinciam Liciensem a Castellaneta exclusive usque ad Praesitium. Pariformiter, ut radicitus omnis dissensionis fomentum tollatur in receptione novi-

1 Videtur legendum ut (R. T.).

tiorum, quae indisserenter sieri debet, praecipimus, ut de receptis et approbatis intra numerum solitum a sacrà Congregatione concedi pro quolibet anno duodecim iuvenes, octo clerici, quatuor laici, de melioribus respective pro parte Barensi recipiantur ad habitum et professionem; reliqui vero pro complemento numeri praefixi a sacrâ Congregatione ex alia parte tamquam numerosiori vestiantur. Unde consulto admodum reverendi patres commissarius visitator et iudex, minister provincialis, custos et patres omnes definitores, quam vocales, ad pedes eminentissimi protectoris et reverendi patris commissarii generalis subiicientes unanimi consensu, quo maiori favore deprecantium vota prosequi dignentur, pro maioris roboris validitate, apud sacram Congregationem cardinalium decreto obsignari. Et quae in hoc decreto praescribuntur ab omnibus in futurum adamussim observentur, sub poenâ nullitatis electionum, quae in contrarium oriri possint. Datum Tarenti in loco nostri discretorii conventus S. Antonii tempore comitiorum provincialium, die vi aprilis MDCXC ».

Ego fr. Thomas a Matera lector theologiae provinciae Barensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Franciscus a Veliis lector sacrae theologiae provinciae Licensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Theodorus a Tarento lector sacrae theologiae provinciae Lic ensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Cherubinus a Nerito lector sacrae theologiae provinciae Liciensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Seraphinus a Turo theologus generalis guardianus et vocalis acceptavi ut supra, provinciae Barensis.

Ego fr. Franciscus Maria Valenzano theologus guardianus et vocalis acceptavi ut supra.

Ego fr. Franciscus a Gravina provinciae Barensis vocalis acceptavi ut supra.

Ego fr. Franciscus a Cellerario provinciae Barensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Bonaventura a Brisuto provinciae Barensis theologus guardianus acceptavi ut supra.

Ego fr. Franciscus a Turre lector provinciae Liciensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Antonius ab Alliste provinciae Liciensis guardianus vocalis acceptavi ut supra.

Ego fr. Bernardus a S. Vito provinciae Liciensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Bonaventura a Gallipoli provinciae Liciensis guardianus acceptavi ut supra.

Ego fr. Antonius a Nucibus guardianus provinciae Barensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Bartholomaeus a Castellaneta guardianus provinciae Barensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Antonius a Crinola guardianus provinciae Barensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Angelus a Criptaliis guardianus provinciae Liciensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Bonaventura a Castellaneta guardianus provinciae Barensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Ioseph Maria a Francavilla guardianus provinciae Liciensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Bernardinus a Gravina guardianus provinciae Barensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Ioannes a Bario guardianus provinciae Barensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Ioannes a Castelletto guardianus provinciae Barensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Franciscus a Leghis guardianus provinciae Liciensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Antonius a Castro Graecorum guardianus provinciae Liciensis acceptavi ut

Ego fr. Nicolaus guardianus provinciae Barensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Ludovicus a Mandurio exdefinitor et guardianus provinciae Liciensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Iacobus ab Altamura exdefinitor et guardianus provinciae Barensis acceptavi ut supra.

nitor et guardianus provinciae Barensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Bernardus a Cequolis exdefinitor provinciae Liciensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Angelus a Solero exdefinitor provinciae Liciensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Ioannes a Turo guardianus Barensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Antonius a Brundusio definitor actualis provinciae Liciensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Antonius a Malleis definitor actualis provinciae Liciensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Bonaventura a Francavilla desinitor actualis provinciae Liciensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Antonius a Ionia definitor actualis provinciae Liciensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Honuphrius custos actualis provinciae Liciensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Laurentius a Licio guardianus exminister provincialis Liciensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Honuphrius a Cannato minister provincialis provinciae Barensis acceptavi ut supra.

Ego fr. Ioannes ab Aquila commissarius visitator.

Et subinde dilectus etiam filius Carolus Franciscus de Varesio tunc tem-neralis. poris commissarius generalis dicti Ordinis decretum praeinsertum confirmavit ac observari mandavit per suum pariter decretum tenoris sequentis, nempe: « Decretum confirmationis. Ex debito pastoralis officii paci et tranquillitati nostrae reformatae provinciae S. Nicolai Barensis consulentes, alternativam in retroscripto instrumento descriptam et in pleno capitulo celebrato Tarenti die vi aprilis mocac examinatam, propriis subscriptionibus firmatam, et acceptatam a patribus vocalibus unanimi consensu et communi omnium laetitia, in executione ponerdam, stabiliendam, atque in perpetuum figendam esse iudicamus in-Ego fr. Bonaventura ab Altamura exdesi- | ter patres seu religiosos partium, na-

tionum, seu provinciarum Barensis scilicet et Liciensis; ideo tenore praesentium praefatam alternativam, prout in dicto instrumento iacet extensam praefigimus, stabilimus et confirmamus tamquam rationabilem, atque secundum iustitiae distributivae praescriptum, maiorique pacis ac tranquillitatis augmento accomodatam, nec non fixam, approbatam et confirmatam conditione, serie et ordine superius expresso volumus haberi ab omnibus eiusdem provinciae, tam superioribus, quam subditis; praecipientes in virtute sanctae obedientiae et sub poenis contra inobedientes et rebelles a legibus taxatis, et in omnibus capitulis, congregationibus et congressibus in posterum faciendis, quae in eå praescripta sunt omnes inviolabiliter observent, nec contra praefata aliquid attentare praesumant, sub poena excommunicationis ipso facto incurrendà. Datum ex nostro Aracaelitano conventu de Urbe hac die xxvı aprilis MDCXC. — Frater Carolus Franciscus de Varesio coinmissarius generalis: de mandato suae paternitatis reverendissimae, fr. Inno-CENTIUS DE CRIPTIS secretarius

Decretum cardinalis protectoris.

Ac demum venerabilis frater nostro Alderanus episcopus Ostiensis S. R. E. cardinalis Cybo nuncupatus, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protector, suum quoque decretum super praemissis edidit tenoris qui sequitur, videlicet: « Alderanus miseratione divinà episcopus Ostiensis S. R. E. cardinalis Cybo sacri collegii decanus, ac totius Ordinis sancti Francisci apud Sanctam Sedem protector. Cum retroscriptae conventiones et pacta pro conciliandà et stabiliendà religiosorum pace et quiete in provincià reformatà S. Nicolai de consensu totius capituli provincialis decreta fuerint, necnon per commissarium generalem approbata et

confirmata: nos, huiusmodi pacem tranquillitatemque summopere cupientes, praenarratas conventiones, decreta, pacta, alternativam, auctoritate qua fungimur protectoris, confirmamus et approbamus, non solum praemisso, sed etiam meliori modo. Praecipientes omnibus et singulis superioribus et subditis praefatae provinciae et quibuscumque aliis districte in virtute sanctae obedientiae, ne in posterum quovis praetextu aut quaesito colore, directe vel indirecte, contra praedictum concordatum et alternativam aliquid innovare aut attentare praesumant, sed, prout iacent, eam servent et executioni mandent, nedum sub poenis in decreto commissarii generalis, sed nullitate omnium actuum, aliisque arbitrio nostro et pro tempore existentis protectoris infligendis. Non obstantibus, etc. Datum Romae hac die xvi martii mocxc. -A. cardinalis Cybo protector ».

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dictus minister provincialis cretorum dodecreta huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, spe cialem ipsi ministro provinciali gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposito-

1 Videtur legendum maii pro martii (R. T.).

rum consilio, et attentis dicti Alderani episcopi cardinalis et protectoris ac dilecti pariter filii moderni commissarii generalis Ordinis huiusmodi relationibus ad eosder cardinales transmissis, decreta praeinserta a memoratis capi-- tulo provinciali, ac Carolo Francisco tunc commissario generali, et Alderano episcopo Carolo et protectore edita, ut praesertur, cum omnibus et singulis in cis respective contentis, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvâ tamen in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Chausulao.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in pracmissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum deregatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac reformident, aut se se ad id inhabiles

vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvii maii MDCXCII, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 17 maii 1692, pontif. anno I.

# XXII.

Conceditur ministro generali Tertii Ordinis sancti Francisci facultas conferendi doctoratus lauream suis religiosis.

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper secit dilectus Causae hoins

filius Ioannes Locatus a Bergamo, prior generalis fratrum Tertii Ordinis sancti Francisci, quod, cum ex praescripto constitutionum dicti Ordinis, praesertim illarum quae a felicis recordationis Innocentio Papa X praedecessore nostro per quasdam suas in simili forma Brevis die vi novembris mocklyiii emanatas litteras in formâ specificâ confirmatae fuerunt, illi qui ex Ordine huiusmodi doctoratus seu magisterii lauream suscepturi sunt, debeant prius philosophiam per triennium legere, et deinde, onere sacram theologiam per quadriennium legendi indispensabiliter suscepto, litteras patentes a ministro generali pro tempore existenti Ordinis praefati obtinere, quarum subinde vigore, in aliquâ publicâ studii generalis universitate se praesentantes, laurea huiusmodi decorantur, non pauci circa praemissa abusus irrepserunt; multi siquidem adeptå laureà huiusmodi quadriennalem eiusmodi sacrae theologiae lecturam negligunt, alii vero, etiam ipså triennali philosophiae lectură, eo quod aut labores

agnoscant, penitus vel in parte omissâ, litteras patentes supradictas, praepotenti patronorum interposità operà et auctoritate, de manibus dicti ministri generalis extorquent, et inde in publicis studiorum generalium universitatibus, ubi nonnumquam magis lucrum quam virtutis meritum respicitur, doctoris seu magistri titulo decorantur, sicque privilegiis alias nonnisi vere magistris seu doctoribus competentibus gaudent, in maximam studiorum iacturam et aliorum antiquiorum sacerdotum dicti Ordinis praeiudicium, ac non sine evidenti religiosae paupertatis detrimento; quandoquidem isti sic laureandi notabiles pecuniarum summas in Ordine supradicto colligunt, illasque sic collectas foris expendent et distrahunt.

sin et procura-

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositoris generalis, tio subjungebat, dictus Ioannes procurator generalis abusus huiusmodi tolli viamque illis in posterum praecludi plurimum desideret, nobis propterea idem Ioannes prior generalis etiam nomine dilecti filii Iacobi Guidotti a Bononia ministri generalis eiusdem Ordinis humiliter supplicari fecit, ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Concessio

§ 3. Nos igitur, eiusdem Ioannis propraedictae fa-collatis sub cer- curatoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet in innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E.

cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, et attentà relatione venerabilis fratris nostri Alderani episcopi Ostiensis S.R.E. cardinalis Cybo nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, praefatis cardinalibus, qui etiam dictum Iacobum ministrum generalem audiverunt, factà, eidem Iacobo et pro tempore existenti ministro generali Ordinis huiusmodi facultatem, privative quoad omnes alios, conferendi doctoratus seu magisterii lauream fratribus in dicto Ordine professis, qui antea philosophiam per tres et super omnibus libris Sententiarum sacram theologiam per alios quatuor annos laudabiliter legerint et docuerint, ac duabus saltem publicis conclusionibus praesederint, et subinde ab eodem ministro generali, procuratore generali, vel, isto absente, ab uno per eum deputando, qui praeditus sit qualitatibus in ceteris examinationis ut infra requisitis, necnon tribus aliis eiusdem Ordinis in eadem sacra theologia versatioribus, quique per septennium laudabiliter legerint, in capitulis generalibus vel provincialibus dumtaxat, et non alibi, examinati<sup>4</sup>, et ab aliis<sup>2</sup>, vel saltem a quatuor eorum, per secreta et reiterata vota tamquam idonei et laureâ digni approbati fuerint, itaut, si secus aliquâ in parte fieri contigerit, minister generalis privationis vocis activae et passivae, ac officiorum, si quae habuerints, et laureati nullitatis collatae laureae poenas respective ipso facto incurrant, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, concedimus et indulgemus, salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis praedictorum cardinalium.

<sup>1</sup> Edit. Main. legit examinari (R. T.).

<sup>2</sup> Potius lege illis (R. T.).

<sup>3</sup> Potius lege habuerit (R. T.).

Clausulae.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

contrariorum.

§ 5. Non obstantibus praemissis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti Ordinis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvii maii mocxen, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 17 maii 1692, pontif. anno i.

XXIII.

Confirmantur, innovantur, ampliantur et moderantur plurimae constitutio nes de non concedenda homicidis redeundi facultate absque Romani Pontificis mandato

> Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Viros sanguinum et dolosos, qui, in- Exordium a humanae saevitiae et irae seu vindictae ius constitutiofurore succensi, nedum corporibus mortem dare, sed non raro etiam Salvatoris nostri Iesu Christi pretiosissimo sanguine redemptis animabus, si non sint armis spiritualibus divina praeveniente gratia praemunitae, aeternam perditionem procurare non perhorrescunt, cum Domino abominantes, nostrorumque et Sanctae Sedis etiam in temporalibus immediate et mediate subditorum tranquillitati et paci, ac eorumdem et ministrorum iustitiae maiori securitati, eiusdemque iustitiae liberiori exercitio, quantum nobis ex alto conceditur, consulere cupientes, inter alias apostolicae sollicitudinis curas, quibus incessanter urgemur, in illam praecipue incumbimus, ut perditos nequitiae filios, qui a quorumcumque homicidiis, et a rectorum et ministrorum iustitiae necnon querelantium et testium offensionibus virtutis amore abstinere detrectant, formidine saltem poenae, et guidem irremissibilis, retrahamus. Cumque ex spe remissionis, compositionis, gratiosae rebannitionis, cassationis processus, seu banni, aut alterius gratiae assequendae, delictorum huius-

1 Consule constitutiones Pii II, Sixti IV, Clementis VII, Pii IV et Pii V infra citatas. Ad evitanda homicidia non parum conducit Alexandri VIII constit. ed. MDCxC, die 13 augusti, pontif I, De delatione armorum.

2 Ed. Main. legit in humana saevilia (n. T.).

modi facilitatem et frequentiam etiam | procedere 1 experientia rerum magistra docuerit, ut hanc quoque detestabilem et perniciosam spem magis magisque adimamus et recidamus, ac delicta huiusmodi, quantum fieri potest, arceamus, ea quae a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus desuper statuta et provide ordinata fuisse comperimus, ut eo maiorem obtineant firmitatem, quo saepius fuerint apostolico praesidio communita, nostrae confirmationis patrocinio roboramus, eaque de novo statuimus, seu alias ampliamus, immutamus, et in honorem eximiae S. R. E. cardinalium de latere legatorum dignitatis respective moderamur, prout rationabiles causae persuadent, et in Domino conspicimus salubriter expedire.

A Pio II adem-

§ 1. Aliàs siquidem felicis recordatiopla fuit omni-bus facultas ro- nis Pius Papa II praedecessor noster, Youandi banni-tos homicidas, ad cuius audientiam pervenerat quod in terris, locis et tenimentis tunc sibi et Romanae Ecclesiae mediate et immediate subjectis quamplurima etiam ex levibus causis commissa esse reperiebantur homicidia, ideireo tune suos et Ecclesiae Romanae praedictae mediate et immediate subjectos pacificos fore et modestos, ac loca praedicta sicariis, homicidis et malefactoribus expurgare desiderans, inter cetera statuit et decrevit, quod omnes illi, qui pro delicto homicidii fuissent condemnati, seu aliàs de civitate aliqua et districtu illius banniti, non possent ad civitatem seu districtum huiusmodi quocumque tempore redire, seu in eis vel eorum altero moram trahere, etiam habitâ pace ab haeredibus vel consanguineis seu filiis ipsius occisi, nec legatus, etiam de latere, aut gubernator, qui pro tempore fuisset, vel quivis alius, posset auctoritate apostolicâ, seu ex officio suae legationis, aliquem

1 Edit. Main. legit praecedere (R. T.).

homicidam sic exbannitum rebannire, reducere seu revocare ad civitatem, seu districtum, aut eorum alterum, seu ei licentiam vel salvum conductum concedere redeundi seu morandi in eis vel eorum altero, in perpetuum, vel ad tempus modicum sive magnum, nec etiam per diem unum sive noctem. Quod si secus per quemquam ex praedictis factum fuisset, incideret in poenam excommunicationis ipso facto sine ulteriori sententià declarationis, a qua per alium quam per Summum Pontificem, et tunc factà de hoc speciali expressione, non posset absolvi; ac reductio, licentia, revocatio, salvus conductus et cessatio processus et banni huiusmodi essent ipso iure nulla, nulliusque roboris et momenti, adiectis aliis poenis, inhabilitationibus, censuris et decretis; et aliàs, prout in eiusdem Pii anno Incarnationis Dominicae MCDLXI, v kalendas februarii, pontificatus sui anno iv expeditis litteris plenius continetur.

§ 2. Et successive recolendae memoriae Sixtus Papa IV similiter praedeces-confirmata suit sor noster, accepto per eum, quod con-oliam quoad ditenta in litteris Pii praedecessoris hu-quaginta milliaiusmodi a certis temporibus tunc elapsis non fuerant observata, et ex illorum non observantià subditi praedictae Ecclesiae procliviores erant ad homicidia committenda, iamque fere passim homicidia quotidie perpetrabantur, et homicidae praefati ideo ad illa committenda promptiores existebant, quia sperabant latere. et suorum excessuum remissionem consegui facile posse, ac detestabilem et horrendam talium sicariorum neguitiam ad aliorum cautelam opportunis iuris remediis prosequi studio cupiens indefesso, habità super his cum fratribus suis praedictae Ecclesiae cardinalibus deliberatione maturâ, et de illorum consilio, per sucs anno Incarnationis domi-

Constitutio slantiam quinnicae MCDLXXXIV, kalendis aprilis, pontificatus sui anno IX, expeditas litteras, statuta et decreta Pii praedecessoris huiusmodi, et, prout illa concernebant, omnia et singula in dictis litteris eiusdem Pii praedecessoris contenta, apostolicâ auctoritate approbavit, et robur perpetuae firmitatis obtinere debere decrevit ac voluit, et praesatà auctoritate, de eorumdem fratrum consilio, statuit et ordinavit, quod condemnati eatenus, et quos in posterum condemnari contigisset ubilibet in civitatibus, terris et locis Romanae Ecclesiae mediate et immediate subjectis pro homicidio, sive ut principales, sive ut consilium, auxilium et savorem praestantes, suarum condemnationum remissionem, aut contra illas salvum conductum et licentiam secure in loco patrati criminis' vel ei infra quinquaginta milliaria, ut praefertur, propinquo, nullatenus obtinere possent ab alio quam a Romano Pontifice qui pro tempore esset, et alicuius alterius etiam legati de latere remissio nemini suffragaretur. Et si forsan contingeret, eumdem Romanum Pontificem ad remissionem seu salvum conductum huiusmodi procedere, talis remissio per praeoccupationem processisse censeretur, et nemini prodesse posset, nisi in illâ vere earumdem litterarum Sixti praedecessoris huiusmodi tenor de verbo ad verbum, non autem per clausulas idem importantes, insertus foret, ac specifica et determinata causa exprimeretur, quae eumdem Romanum Pontificem induceret ad derogandum iisdem litteris Sixti praedecessoris, quae cum tam maturâ deliberatione ab eodem Sixto praedecessore emanaverant.

A Clemente VII

§ 3. Deinde piae memoriae Clemens confirmatae ac importate fuere Papa VII, etiam praedecessor noster, faconstitutiones, cti notorietate edoctus, plures Urbis,

1 Videtur deesse verbum manendi (R. T.).

civitatum, terrarum, castrorum, teni-necnon ampliamentorum, partium et locorum tune sibi des antonnem et dictae Romanae Ecclesiae mediate et immediate subjectorum, contra corumdem et aliorum praedecessorum litteras elatâ cervice devenire, ac censuras et poenas in illis contentas sensu reprobo parvipendere non vereri, sceleratorum insolentiis salubriter reprimendis intendens, et criminosorum temeritatem ultrice iustitià cohibere, ne litterae praedictae, quae provida deliberatione ab ipsis praedecessoribus emanaverant, contemptibiles redderentur, sed excessuum perpetratores debità animadversione punirentur, opportunis remediis providere volens, inter cetera motu proprio singulas praefatorum et aliorum praedecessorum inibi relatas litteras, cum omnibus et singulis in eis contentis, pari auctoritate approbavit et innovavit, et per singulos, quos litterae ipsae concernebant, sub censuris et poenis in eis contentis, quas contravenientes eo ipso incurrerent, perpetuo inviolabiliter observari decrevit; illasque etiam ad hoc ut homicidae, sicarii, exititii, criminosi, rebelles, aliique infames, propter homicidia et alia nefanda per eos perpetrata excessus, crimina et delicta in civitatibus, terris, castris, vel locis eorum, seu in quibus tunc morabantur, banniti et condemnati, etiam habità pace ab haeredibus, filiis seu consanguineis occisorum, aut partium laesarum, non solum a locis circumvicinis usque ad quinquaginta milliaria, sed etiam ab omnibus et singulis civitatibus, terris. castris, locis et partibus tunc sibi et dictae Romanae Ecclesiae quomodolibet mediate et immediate subiectis banniti et exules essent et esse censerentur, nec in illis seu eorum aliquo, etiam praetextu cuiusvis licentiae, salvi conductus, remissionis, reductionis, revocationis vel

alterius gratiae per eos desuper quomodolibet pro tempore obtentae, moram trahere possent, et, si in eis resedissent vel reperti suissent, capi, detineri et incarcerari, ac iuxta criminum et excessuum per eos perpetratorum qualitatem et litterarum Pii praedecessoris huiusmodi tenorem, sub poenis in iisdem litteris contentis, per officiales civitatis, terrae, castri vel loci, in qua vel in quo deprehensi fuissent, debitis poenis plecti, seu inde educi, et ad forum, seu officiales, ad quos criminum et excessuum eorumdem punitio de iure vel consuetudine pertinebat, remitti deberent, extendit et ampliavit; et nihilominus omnia et singula, prout per Pium, Sixtum et alios praedecessores praedictos statuta, ordinata, inhibita, decreta et ordinata fuerant, itaut duces, barones, marchiones, comites, domini temporales, vicarii, feudatarii, capitanei, magnates, principes, communitates, cives, officiales, et personae, ac alii, quos ipsius Clementis, et aliorum praedecessorum praefatorum litterae concernerent, ac ipsorum singuli, litteras et in eis contenta hiusmodi non observantes, et illis quomodolibet directe vel indirecte contravenientes, et eis adhaerentes, eorumque fautores et complices, singulas censuras et poenas praedictas eo ipso absque alià declaratione incurrerent, et incurrisse censerentur de novo: et, ne facilitas veniae incentivum praeberet delinquendi, quibusvis dictae Sedis legatis, etiam de latere, ac nunciis, et provinciarum rectoribus, necnon tunc suis et dictae Romanae Ecclesiae vicariis in temporalibus, pro tempore existentibus, et praesatis communitatibus omnem super absolutionibus homicidiorum huiusmodi per eumdem Clementem, eiusque successores Romanos Pontifices, ac Sedem eamdem sub quavis formâ | Sedem praedictam concedi contigisset,

et verborum expressione concessam, approbatam et innovatam auctoritatem et facultatem revocavit, cassavit, irritavit et annullavit, et, si quando similes absolutiones per eumdem Clementem, eiusque successores Romanos Pontifices, ac Sedem praefatam concedi contigisset, illas per indices et officiales, ad quos pertinerent, nisi trinae litterae apostolicae sub intervallo unius mensis pro singulis litteris huiusmodi cum expressâ derogatione earumdem ipsius Clementis praedecessoris litterarum desuper emanassent, nullatenus atlmitti vel observari voluit, et alias, prout in eiusdem Clementis litteris anno Incarnationis dominicae MDXXIV, pridie idus iunii, pontificatus sui anno i desuper expeditas uberius continetur.

§ 4. Postmodum eiusdem memoriae A Pio IV con-Pius Papa IV, pariter praedecessor nos-value et derlater, habita super his cum fratribus suis constitutiones S. R. E. cardinalibus deliberatione maturâ, et de illorum unanimi consilio et assensu, iisdem modis et formå praedictis quibus idem Clemens praedecessor litteras suorum praedecessorum confirmaverat et extenderat, ipse pariter litteras memoratas eiusdem Clementis, et aliorum praedecessorum, cum eâdem expressione et extensione, et cum simili, ut praesertur, revocatione, cassatione, ir ritatione et annullatione omnis auctoritatis et facultatis dictae Sedis legatis, etiam de latere, aliisque praedictis super absolutionibus homicidiorum huiusmodi per eumdem Pium Papam IV eiusque praedecessores Romanos Pontifices ac Sedem eamdem sub quavis formå et verborum expressione concessae, approbatae et innovatae, necnon cum eâdem, ut praesertur, voluntate seu decreto, si et quando similes absolutiones per eumdem Pium IV eiusque successores et

nt Cleman• tis VII,

per quasdam suas anno Incarnationis dominicae molxi, viii idus ianuarii, pontificatus sui anno 11, expeditas litteras approbavit et innovavit. Cumque idem Pius praedecessor accepisset, nonnullos ex gubernatoribus et officialibus per eum in diversis civitatibus, terris et locis Status Ecclesiae constitutis et deputatis, forsan suae voluntatis ignaros, aut aliàs, praetendere poenarum remissionem iaquisitis, bannitis et condemnatis super homicidiis per eos pro tempore perpetratis, per eos remitti, gratiamque fieri, et exinde ab eis compositionem exigi posse; idcirco, ad tollendum omne dubium quod exinde oriri potuisset, et ne gubernatores et officiales praedicti ac quicumque alii, ignorantiae eiusdem suae voluntatis aut quovis alio praetextu, in illis se intromittere praesumerent, veriores dictarum suarum litterarum tenores, ac si de verbo ad verbum insertae fuissent, pro expressis habens, decrevit et declaravit, gratias seu remissiones aut compositiones quibusvis inquisitis, condemnatis aut bannitis ex causà vel occasione homicidii animo deliberato, vel casu fortuito, aut in rixâ, vel quovis modo pro tempore perpetrati, pro quo poena ordinaria vel extraordinaria imposita vel imponenda fuisset, per quoscumque in civitatibus, terris et locis pradictis Sedis Apostolicae legatos, vicelegatos, gubernatores, vel alios officiales, deputatos et deputandos, fieri in posterum nullatenus posse, et illas tantum compositiones et gratias cum inquisitis, condemnatis et bannitis huiusmodi, ut supra, ab inde faciendas valere, illisque suffragari, qui habuissent supplicationes desuper sua manu signatas, et per datarium pro tempore existentem datas, prout in cedula motus eius proprii sub datum vi kalendas maii, anno pontificatus ipsius v, continetur.

§ 5. Post haec similis memoriae Pius A Pio V con-Papa V, habitâ super his cum venerabilifirmatae finernat
bus fratribus suis eiusdem S. R. E. carClementis VII
denalibus deliberatione maturâ, ac de et Pii IV. illorum unanimi consilio et assensu, inter cetera ibidem per ipsum decreta et sancita, singulas praedictorum Pii II. Sixti, Clementis et Pii, et aliorum praedecessorum litteras, cum' omnibus et singulis, quos illae concernebant, penitus, ac sub ibi relatis per contrafacientes irremissibiliter incurrendis poenis, observari voluit et decrevit, et alias prout in ipsius Pii V praedecessoris desuper anno Incarnationis dominicae MDLXVI, ш nonas iulii, pontificatus sui anno 1 emanatis litteris, quarum et praefatarum eorumdem Pii II, Sixti, Clementis et Pii IV praedecessorum litterarum et cedulae tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur.

§ 6. Nunc vero nos, nequitiis huius- Ab hoc Ponmodi salubriter reprimendis, ne crimi-mantur, innonosorum invalescat praesumptio, illo-pliantur omnes rumque perversitas quoquo modo re-stitutones, necmaneat impunita quin ultrice iustitia dore giulur. perpetuo retundatur, sedulo intendentes, ac insimul quieti et tranquillitati praefatorum nostrorum et eiusdem Sedis in temporalibus subditorum, necnon maiori iustitiae officialium securitati, ac eiusdem iustitiae liberiori exercitio providere volentes, motu proprio, ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, singulas eorumdem Pii II, Sixti, Clementis et Pii IV et Pii V praedecessorum litteras huiusmodi, cum omnibus et singulis quae praemissa et infrascripta concernunt et concernere possunt, tenore praesentium approbamus, confirmamus et innovamus, illisque perpetuum et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, ac ab

1 Videtur legendum ab (R. T.).

omnibus et singulis, quos illae concernunt, penitus et sub inibi contentis per contrafacientes irremissibiliter incurrendis poenis et censuris, et cum omnibus inibi decretis et sancitis, observari volumus atque decernimus; firmis et in suo robore et statu remanentibus ceteris in iisdem litteris statutis, sancitis et decretis.

Redditor ministris facultas tum conductum

§ 7. Nihilominus hactenus inquisitos, concedendi sal- processatos, condemnatos aut bannitos, sive uti principales, sive uti mandantes vel mandatarios, sive uti complices, aut auxilium, vel consilium, vel favorem praestantes, ex causa vel occasione homicidii, pro qua poena ordinaria vel extraordinaria imposita fuerit vel erit seu imponenda foret, et quos quibuscumque futuris temporibus similiter inquiri, processari, condemnari seu banniri contigerit ubilibet in quibuscumque civitatibus, terris et locis nobis et Sanctae Sedi mediate et immediate subjectis. comprehensis etiam quatuor legationibus et civitatibus Bononiensi, Ferrariensi, Beneventana, aliisque etiam specialem et individuam expressionem et denominationem requirentibus, nullo unquam tempore vel modo ex aliquâ gratiâ seu compositione, vel per viam cassationis processus remitti, seu quoquo modo gratioso rebanniri, habilitari seu dispensari, minusque illis aliquem salvum conductum, praeterquam pro vero, reali et necessario servitio iustitiae, et tunc pro eo dumtaxat tempore, quod huiusmodi servitio congruat, concedi per quoscumque locorum et civitatum gubernatores et iustitiae officiales, provinciarum rectores dictae Romanae Ecclesiae in temporalibus vicarios, et quoscumque alios quantumvis speciali et individuâ notâ dignos, ac etiam ipsos de latere legatos (salvå tamen quoad eosdem legatos infrascriptà distinctione seu moderatione), etiam pace ab haeredibus vel

consanguineis aut filiis occisi habità, sine nostro et Romanorum Pontificum pro tempore existentium speciali mandato, omnino prohibemus, ita tamen ut pro huiusmodi mandato certa seu precisa forma non requiratur, prout in superius relatis litteris, quibus in hac parte opportune derogamus et derogatum esse volumus, cavebatur, sed quocumque legitimo modo illud apparere seu probari sufficiat.

§ 8. Ad hace omnes et quaslibet fa- In concessione cultates quibuscumque locorum et civi- vari debet hutatum gubernatoribus, iustitiae officiali-nis forma. bus, provinciarum rectoribus, dictae Romanae Ecclesiae vicariis in temporalibus. et quibuscumque aliis quantumvis speciali et individuà notà dignis, ac etiam ipsis de latere legatis (salvâ tamen quo ad eosdem legatos infrascripta distinctione seu moderatione) super huiusmodi gratiarum, compositionum, cassationum, processuum, remissionum, habitationum, dispensationum et salvorum conductuum concessione, etiam per nos et praedecessores nostros, ac Sedem eamdem, sub quavis formà et verborum amplitudine concessas, innovatas et approbatas, omnino revocamus, cassamus, irritamus et annullamus, et pro revocatis, cassatis, irritis et nullis, ac si concessae non fuissent, haberi volumus et decernimus, et quascumque facultates, si quas in posterum concedi contigerit, servari huius nostrae constitutionis formam intelligi et observari deberc omnino volumus et mandamus.

§ 9. Verum, quia in relatis praedeces- Conceditu sorum nostrorum litteris ceteris omni-latere legata bus officialibus et personis praefatis, casun praem e aeque ac ipsis de latere legatis, huius-du. modi gratiae et actus indistincte prohibentur, omniumque facultates pariformiter revocantur, sive de homicidiis animo deliberato, sive casu fortuito, vel in rixâ,

1 Male edit. Main. legit congregationis (R.T.).

vel alio quovis modo patratis agatur: nos, eximiam legatorum de latere S.R.E. cardinalium dignitatem prae oculis habentes, eosque facultatibus ea qua decet circumspectione usuros esse sperantes, praefatas constitutiones moderari, illasque et praesentem nostram sanctionem quoad praesentes et pro tempore existentes de latere legatos eiusdem Romanae Ecclesiae cardinales locum habere decernimus pro homicidiis animo doloso et praemeditato commissis; iisdemque de latere legatis, ut sibi concessis seu concedendis facultatibus, quos nos iuxta praescriptam in iisdem praesentibus formam etiam harum serie opportune concedimus, quoad gratias et actus praedictos uti possint et valeant quotiescumque de homicidiis casu fortuito vel rixà seu aliàs similiter sine dolo et praemeditatione commissi agi contigerit; iisdemque constitutionibus in hac parte amplissime derogamus et opportune derogatum esse volumus et mandamus, firmis tamen et in suo robore quoad quoscumque alios remanentibus omnibus et singulis, quae in praefatis et in praesenti nostra constitutionibus quoad omnia homicidia etiam in rixâ vel casu fortuito vel aliàs commissa statuuntur et decernuntur.

Extenduntur praedictae conoffentores mi-

§ 10. Volentes praeterea delinquentistitutiones ad bus eorumve fautoribus occasione tum nistrorum iusti-homicidiorum tum aliorum delictorum tiae, partis que-relantis vei te- ansam eo magis amputare, ne curiae et fisco eosdem inquirendi et processandi. condemnandi, banniendi, et quoscumque iustitiae actus explendi impedimentum praebeant, et e converso nuncios, birruarios, notarios, promotores seu procuratores fiscales, iudices, ceterosque justitiae officiales et ministros ad eorum operam attentius navandam, ac quere-

> 1 Forsan quas; sed adhuc syntaxis claudicat (R. T.).

lantes ad operam iustitiae tutius implorandam, et testes ad veritatem liberius propalandam, spe et praesidio maioris securitatis excitare, praefatas et praesentem nostram constitutionem sic extendimus et respective locum habere mandamus, ut omnes et quicumque in poenam ultimi supplicii vel ad triremes perpetuo condemnati<sup>1</sup> ex causà praefatorum iustitiae ministrorum et officialium seu partis querelantis vel testium offensionis a nemine ex praedictis gubernatoribus, officialibus, rectoribus, vicariis in temporalibus, et quibuscumque aliis speciali et individuà notà dignis, et nec ab ipsismet de latere legatis S. R. E. cardinalibus, remitti, seu ullam ex gratiis et actibus superius expressis, minusque aliquem salvumconductum, praeterquam pro vero, reali et necessario servitio iustitiae, et tunc pro eo dumtaxat tempore quod huiusmodi servitio congruat, sine expresso, ut praefertur, nostro seu Romani Pontificis pro tempore existentis mandato, obtinere ullatenus possint et valeant; omnesque et quascumque facultates quoquo modo concessas, quae praesentibus adversarentur, penitus et omnino, ut praesertur, revocamus et annullamus; istoque casu et ad hunc effectum, ut, indiciis ad transmittendam inquisitionem sufficientibus ex processu resultantibus, iudices, ad quos spectat, servatis solitis terminis, ad condemnationem delinquentium huiusmodi expedite procedere teneantur, omnino volumus et decernimus.

§ 11. Mandantes, huiusmodi nostram Clausulae. constitutionem, ac omnia et singula in eà contenta, per quoscumque etiam speciali nota dignos inviolabiliter observari. sub omnibus censuris et poenis quae in superius relatis praedecessorum nostrorum litteris imponuntur et continen-

1 Edit. Main. legit condemnari (R. T.).

tur, sieque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices tam ordinarios quam delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, indicari et definiri debere, irritum quoque et inane quidquid secus super omnibus et singulis praemissis vel circa ea a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 12. Non obstantibus praemissis, et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, quibuscumque consuetudinibus, ac omnibus et singulis illis, quae dicti praedecessores in praefatis eorum litteris voluerunt non obstare, aut si aliquibus communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuscumque aliis privilegiis, facultatibus, indultis et litteris apostolicis, etiam motu proprio, sub quibuscumque tenoribus et formis, et cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel in specie, et aliàs quomodolibet per praedecessores nostros Romanos Pontifices ac etiam nos concessis, innovatis et approbatis; quibus omnibus et singulis. etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, ac formâ in illis traditâ observatâ. inserti forent, eisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, ad effectum praesentium, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 13. Volumus autem, quod, lapsis vi- Fides tranginti diebus postquam praesentes valvis sumptorum. ecclesiae Lateranensis et basilicae Principis Apostolorum et in acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex nostris cursoribus affixae et pubblicatae suerint, omnes et singulos tam in Urbe quam in Statu praefatis existentes perinde obligent et arctent, ac si unicuique eorum personaliter et nominatim intimatae fuissent; quodque earum transumptis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem prorsus sides in iudicio et extra adhibeatur, quae eisdemmet praesentibus, si exhibitae vel ostensae fuissent, adhiberetur.

§ 14. Nulli ergo omnino hominum Sanctio poeliceat paginam hanc nostrarum approbationis, confirmationis, innovationis, voluntatis, decreti, prohibitionis, derogationis, revocationis, cassationis, irritationis, annullationis, mandati, concessionis et extensionis infringere, seu ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se no-

Datum Romae, apud S. Mariam Maidrem, anno Incarnationis dominicae MDCXCII, VII idus maii pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 9 maii 1692, pontif. anno 1.

verit incursurum.

# XXIV.

Confirmatur indulgentia plenaria perpetua in ecclesiis monialium Visitationis beatae Mariae Virginis in festo sancti Francisci Salesii.

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Praedicta indulgentia conmontalium.

§ 1. Dudum felicis recordationis Alecessa fuit visi- xander Papa VII praedecessor noster pro tantibus eccle-sias dictarum peculiari sua erga sanctum Franciscum Salesium, quem, ad omnipotentis Dei gloriam, exaltationem catholicae fidei, ct christianae religionis incrementum, Sanctorum catalogo solemni ritu adscripscrat, devotione, omnibus utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis monasteriorum monialium Ordinis Visitationis Beatae Mariae Virginis Immaculatae a memorato sancto Francisco instituti, tam eatenus erectorum, quam imposterum quandocumque erigendorum, et ubique existentium, die festo eiusdem sancti Francisci Salesii a primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi singulis annis devote visitassent, et ibi pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effudissent, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concessit, et alias, prout in eiusdem Alexandri praedecessoris litteris desuper in simili forma Brevis die xviii septembris MDCLXVI expeditis, quas perpetuis futuris temporibus valere voluit, et quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

Confirmatio.

§ 2. Nunc autem nos, supplicationibus dilectae in Christo siliae modernae superiorissae monasterii monialium ipsius sancti Francisci Salesii de Urbe nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, indulgentiam a memorato Alexandro praedecessore, sicut praemittitur, in perpetuum concessam, ac desuper expeditas eius litteras praefatas, auctòritate apostolicà tenore praesentium itidem perpetuo approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 11 iunii MDCXCII, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 2 iunii 1692, pontif. anno I.

## XXV.

Confirmantur constitutiones Congregationis presbyterorum saecularium SS. Trinitatis peregrinorum et convalescentium de Urbe 1

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex debito pastoralis officii, quo catholicae Ecclesiae regimini divina dispositione praesidemus, ad ea, per2 quae christianae charitatis atque pietatis opera ubique locorum et praesertim in hac almâ Urbe nostrâ, ex qua bonorum operum exempla in omnes christiani orbis partes assidue promanant, modis congruis promoventur, favorabiliter intendentes, congregationes christifidelium in sortem Domini vocatorum laudabiliter in id ipsum incumbentes paterno favore libenter prosequimur, et illis, quae pro felici earum regimine et gubernio provide prudenterque constituta esse noscuntur, ut sirma semper atque illibata persistant, apostolici muniminis adiungimus firmitatem.

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper A quo condi-
- 1 Ab Innocentio XI, constit. ed. MDCLXXXIV, die 15 novembris, pontif. Ix, confirmatae fuerunt constitutiones presbyterorum sancti Iosephi de Urbe; et in huius Pontificis constit. ed. MDCXCII, die 21 iunii, pontif. I, constitutiones presbyterorum S. Luciae Bononiensis.
  - 2 Praeposit. per nos addimus (R. T.).

quentes consti-fecerunt dilecti filii superior et presbyteri Congregationis presbyterorum saecularium in ecclesiâ SS. Trinitatis peregrinorum et convalescentium de Urbe praefatâ institutae 1, quod aliàs pro felici ipsorum exponentium et Congregationis huiusmodi directione a quondam Mariano Socino, dum vixit, presbytero saeculari Congregationis Oratorii sancti Philippi Nerii de eâdem Urbe, formatae seu compilatae fuerunt nonnullae conconstitutiones tenoris qui sequitur, videlicet:

> Costituzioni della Congregazione dei sacerdoti dell'arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti di Roma.

Il fine che devono avere li sacerdoti chiamati a questa Congregazione si riduce principalmente a due capi, che sono 1º l'acquisto della propria perfezione; 2º la cooperazione al bene spirituale de' prossimi. E per la conservazione di questi due sublimi fini dovrà ciascun sacerdote coltivare seriamente un vero spirito ecclesiastico, ed una fedele osservanza delle presenti costituzioni, come istromento della propria ed altrui perfezione, accendendosi ciascuno alla pietà ed allo spirito, non solamente con la viva reminiscenza dell'obbligo che porta seco lo stato sacerdotale, ma anco con la considerazione della santità dovuta a Roma, debitrice al mondo di buon esempio. massimente in questo luogo, che per esser un pio albergo di pellegrini, si fa oggetto, e quasi un centro, dove entrano gli occhi di tutta la cristianità, aggiungendosi stimolo alla virtù cristiana con la grata memoria del glorioso fondatore san Filippo Neri, ed anche con verace riflessione della santità che si contiene negli esercizi di questo istituto, tutto intento ed impiegato in opere di carità a Dio gratissime così di misericordia corporale come spirituale.

CAP. I. — Come li sacerdoti dovranno portarsi verso li signori superiori.

Professeranno una cordiale e filiale obe-1 Edit. Main. legit instituta (R. T.).

dienza ed ossequio all'eminentissimo signor cardinal protettore ed illustrissimo monsignor primicerio loro superiori, ed il dovuto rispetto alli illustrissimi signori guardiani, nè s'ingeriranno mai nel loro governo, nè in alcuna amministrazione o altra cosa temporale, che non gli venga dai medesimi signori superiori imposta, e molto meno averanno o potranno mai avere alcuna giurisdizione o dominio sopra alcun bene presente o futuro dell'ospedale ed arciconfraternita, ed in caso di legati pii, donazioni, istituzioni o altre simili lascite che si facessero ai detti sacerdoti in generale o in particolare, come sacerdoti di questa Congregazione, tanto con peso, quanto senza peso di messe o altr'obbligo, o per qualsivoglia altra causa, non s'intenda mai da essi e loro successori acquistata ragione alcuna di dominio. ma spetti all'arciconfraternita l'amministrazione ed incumbenza per soddisfare o far soddisfare alla mente dei testatori, ecc., non avendo mai per alcun tempo li detti sacerdoti da fare o poter fare figura alcuna di corpo da sè, ed in qualsivoglia minima parte separato dall'ospedale ed arciconfraternita, ma in tutto e per tutto siano totalmente come meri ministri della chiesa ed ospedale nelle cose spirituali e spettanti alla coltura delle anime sempre dipendenti dalli sopraddetti signori superiori, e perciò averanno da attendere ai loro ministeri ecclesiastici ed alla direzione delle anime, conforme gli è prescritto nelle presenti costituzioni. E riconoscendo la paterna carità dei suddetti signori superiori in esentarli da ogni cura temporale, ed in provvederli onestamente, acciò senz'altra sollecitudine possano darsi unicamente agli apostolici ministeri, procureranno, per essergli grati, avere memoria di essi signori nei loro santi sacrifizi, e di participargli le loro orazioni ed osservanze. Si persuadano però che il maggior compiacimento e gratitudine, che potranno usargli, sarà fare esattamente il servizio di Dio, ed osservare fedelmente queste costituzioni ed esercizi, dal che prenderanno essi signori motivo di maggiormente affezionarsi, aver cura, ed invigilare sopra la Congregazione,

oratorio e casa, e di proteggerli sempre nelle cose di gloria di Dio e bene del prossimo.

CAP. II. — Qualità che si devono ricercare nelli sacerdoti della Congregazione.

Primieramente si dovrà fare matura riflessione e considerazione se il soggetto sia veramente chiamato da Dio a questo santo instituto, ed a quest'effetto se gli faranno fare gli esercizi spirituali, per esplorare lo spirito della vocazione, e per escludere qualche indegno motivo d'interesse o di rispetto umano che potesse stimolarlo all'ingresso della Congregazione.

Dovrà essere uomo di conosciuta virtù e di onorata fama, nè sia stato eietto da alcuna religione, ne di razza neòfita, che abbia scienza sufficiente per le funzioni dell'istituto, massimamente per confessare e sermoneggiare;

Che sia di buona natura, capace di ben convivere in comunità, che abbia buona sanità, e che non sia tanto avanzato nell'età che si renda inabile agli esercizi della Congregazione;

Che possieda il canto ecclesiastico, o che ne sia in qualche modo instrutto;

Che non abbia occupazioni o impieghi poco compatibili con gli esercizi dell'istituto;

Che abbia sincera e ferma volontà di acquistarsi il cielo con le opere spirituali che in essa eserciterà;

Che particolarmente sia uomo d'una solida carità ed umiltà e pazienza, poichè l'aver sempre a fatigare per uomini di condizione poveri, e di nazioni per ordinario straniere, dalle quali non si può sperare alcuna retribuzione umana, ed essendo la fatiga molta e senza intermissione, è impresa che non si potrà sostenere da chi non ha capitale d'una gran carità, d'una grande umiltà, e d'una gran pazienza; perciò si procuri che si ammettano chierici per gli offizi della casa o ospedale, quali possano riuscire atti allo stato ecclesiastico per poter meglio coltivarli e renderli a suo tempo sacerdoti abili a questo instituto.

Perchè niuna cosa potrà nuocere tanto all'osservanza dell'instituto, e servizio di Dio e di questo santo luogo, quanto l'ammet-

tere sacerdoti inabili e poco ben disposti; non si dovrà ricevere alcuno che prima non abbia frequentato la Congregazione dei sacerdoti con edificazione ed osservanza delle loro regole, e praticato gli esercizi in questo instituto; che però dovrà, prima di ammettersi il soggetto ad osservare gli esercizi, prendersene licenza dall'eminentissimo protettore, e riconosciuto abile dai sacerdoti già ammessi, ed approvato negli scrutini secreti, almeno con la maggior parte dei voti, se ne darà parte all'istesso eminentissimo protettore, acciò si degni confermare l'elezione.

Stabilito che sarà alcuno in Congregazione non possa licenziarsi, se non dall'eminentissimo signor cardinal protettore, o con li due terzi dei voti di tutti gli altri sacerdoti, per causa di gravi delitti o di reiterate inosservanze, con la licenza dell'eminentissimo protettore.

CAP. III. — Osservanze comuni alli sacerdoti.

Primo faranno ogni giorno all'ora e luogo assegnata almeno mezz'ora d'orazione mentale in comune, e saranno pronti ad intervenire tutti. Ed occorrendo per legittimo impedimento di non potervisi alcuno trovare, inviolabimente la dovrà fare da sè in altra ora, tenendo per certo, che dal far bene questa, ne verrà in conseguenza il buon adempimento di tutto il restante del servizio di Dio e del prossimo, ed al pari dell'orazione sarà il profitto delle loro anime; che perciò dovranno essere molto assidui nell'orazione, e farla senza intermissione, abituandosi con frequentissime orazioni giaculatorie.

Celebreranno ogni mattina, mentre non siano legittimamente impediti, la santa messa, salvâ semper però l'onesta e debita devozione in ciascuno, conforme dispongono i sagri canoni nel cap. Significatum de praebendis, ordinatamente per turno, o ciascuno all'ora assegnatagli dal superiore.

Frequenteranno il santo sacramento della confessione, rimettendosi la frequenza secondo la propria devozione e disposizione; si confesseranno dal confessore proprio della Congregazione, o da quello a cui ciascuno averà maggior confidenza.

Ogni anno faranno gli esercizi spirituali, nei quali si dà loro per consiglio di far la confessione generale annua, che comprenda le materie del passato anno.

Faranno ogni sera l'esame di coscienza in comune, ed il lunedi, mercoledi e venerdi faranno la disciplina, eccettuatene le feste che caderanno in detti giorni.

Faranno ogni otto giorni, o almeno ogni quindici, la congregazione delle colpe, nella quale assistendo per turno uno dei sacerdoti che abbia compito il triennio in Congregazione, o il superiore, farà una devota esortazione o conferenza per promuovere tra di loro lo spirito, e per infiammarsi vicendevolmente al buon servizio dell'instituto.

Conserveranno tra di loro una sincera carità e fraterno amore, e se talvolta nascesse tra di loro qualche ombra, o ben minima lesione di carità, saranno solleciti ed accurati a reintegrarsi nella pristina cristiana affezione, e se per avvetura fosse seguita qualche parola di mordacità o di contristazione verso il suo prossimo, ne chiederà umilmente perdono all'offeso in pubblico nella stanza dell'orazione, e l'offeso vicendevolmente rivolgerà con pari umiltà sopra di sè la colpa, l'occasione della colpa, ed il superiore, accettando questa vicendevole umiliazione, ingiungerà al colpevole leggiera o nessuna penitenza.

Averanno parimente premura di mantenere gran carità e vicendevole dilezione con tutti li ministri dell'ospedale, aiutandoli e sollevandoli caritatevolmente nelle loro osservanze, e vincendo con la carità ogni loro imperfezione.

Appartiene allo spirito della loro vocazione d'amare teneramente i poveri pellegrini, e tra di loro i sacerdoti, e con pari affetto amare e beneficare spiritualmente i poveri convalescenti, e nutriranno insieme tra di loro sacerdoti una santa emulazione di bene e santamente servirli nello spirito.

Vestiranno modestamente, escludendo particolarmente il vestire di seta, e si porteranno in ogni altra cosa conforme alla disposizione dei sacri canoni.

Onnuno si trovi in casa all'Are Maria, e la seconda mensa.

la sera dopo cena, avanti finisca la ricreazione, si serrino le porte, e si consegnino le chiavi al superiore.

Nell'uscir di casa, ognuno metta il suo segno nella tavoletta, andando fuori con ogni modestia, come conviene ai sacerdoti; non si trattengano nei cortili, portici, refettori o altro luogo dell'ospedale a far circoli di nuove, o altri discorsi inutili e vani, e molto meno nella dispensa, cucina, o altre officine del medesimo ospedale; nè tratterranno con li ministri o serventi di esso, se non per quello che concerne il buon incamminamento della divota vita, o per il buon servizio dell'ospedale.

Useranno tra di loro gran carità ed assistenza, quando saranno infermi, somministrando uno all'altro ogni consolazione ed aiuto così spirituale come corporale.

Quando alcuno tra di loro morirà, ciaschedun sacerdote dovrà celebrare una messa per l'anima del defunto, e ciascheduno similmente dovrà celebrare una messa per l'anima dell'eminentissimo protettore, e di monsignor illustrissimo primicerio, ed illustrissimi signori guardiani, in caso di morte.

Interverranno tutti con puntualità alla mensa comune, e dato che sarà il segno ultimo della campanella nell'ora consueta, conforme alla tabella, così la mattina come la sera, si troveranno avanti il refettorio, eccetto però quelli che fossero occupati in servizio della chiesa, nè entrino, se non sono la metà in circa, ed entrati e lavatesi le mani, si faccia la benedizione al solito dal superiore, o in sua assenza dal più anziano che vi sarà; cominci il lettore a leggere, e gli altri a mangiare.

Nel tempo della mensa si osservi sempre da tutti rigoroso silenzio, e si consumerà una parte del tempo nella lezione spirituale, e l'altra in proporre due dubbì, uno di teologia morale, e l'altro di scrittura sagra o sagra erudizione, e ciascuno risponderà con brevità, e così s'osservi anche la sera; e il lettore, finito che averà di leggere, anderà a sedere nell'ultimo luogo vacante, o aspetterà la seconda mensa.

Non si levino da tavola, se non tutti unitamente, quando sarà sparecchiato, eccetto il lettore, quando non avesse finito di mangiare; e poi rese le grazie, si partiranno dal refettorio.

Chi verrà mentre si legge, entrato sarà, farà prima riverenza alla SS. Trinità o altra sagra immagine che si conserverà in refettorio, e poi a quelli che sono a tavola, e fatta la benedizione sotto voce, anderà a sedere all'ultimo luogo vacante.

Tutti li sacerdoti leggeranno e serviranno a mensa per turno, particolarmente i più giovani, aiutandoli anco per turno uno della famiglia, e mancando quello a cui tocca leggere o servire, il più prossimo supplisca, e non si fermino mai in refettorio, se non in tempo della mensa.

Ogni giorno, così dopo pranzo, come dopo cena, averanno insieme almeno mezz'ora di ricreazione nella stanza a quest'effetto destinatagli, e tutti doveranno intervenirvi, se non in caso d'impedimento con licenza del superiore, ed ivi si porteranno con modestia e religiosità.

Nessun sacerdote potrà invitare alcuno alla mensa comune, e molto meno a mangiare nelle loro stanze o altro luogo dell'ospedale senza licenza de' superiori.

Nè alcuno potrà andare alla mensa di alcun amico senza licenza del superiore, il quale sarà molto raro in concederla, e molto circospetto.

Non usciranno di casa senza licenza, che doveranno chiedere con la benedizione dal superiore.

Siano molto parchi e circospetti in ammettere forastieri nelle camere.

Nessun sacerdote potrà accettare carica o incombenza di negozì temporali esterni o contrarì alla propria vocazione.

Quando alcuno commetterà qualche errore nel convivere domestico, se ne accuserà in pubblico nella stanza dell'orazione, così per propria emenda, come per edificazione, e per rifacimento dell'esempio dato.

Quando vacherà alcuna stanza, si darà l'azione ai sacerdoti secondo l'ordine dell'anzianità,

CAP. IV. - Carità verso i pellegrini.

Averanno viscere di cristiana carità verso i poveri pellegrini, procurando che, per quanto si può, partano dall'ospedale migliori che non ci vennero, ed edificati e consolati.

Entrati ed ammessi che saranno li pellegrini dalli fratelli o ministri a quest'effetto deputati, uno o più di detti sacerdoti, secondo il numero dei pellegrini, li condurra tutti nella chiesa o cappella di san Filippo, o altro luogo più comodo, e gli farà una breve, chiara ed utile istruzione per la santa confessione e comunione, o sopra qualche atto pratico del cristiano, e li persuaderà a fare la loro confessione generale. La mattina seguente, incamminandosi poi esso con quelli della prima sera alla lavanda de' piedi, gli altri resteranno a recitare la terza parte del rosario o altra orazione.

Giunti alla lavanda, si farà questa sagra funzione puntualmente ed unitamente cogli altri fratelli secondo il rito solito dell'ospedale.

Terminata la lavanda, anderanno con ordine modestamente nel refettorio, dove dai fratelli o dai ministri dell'ospedale a ciò destinati saranno posti a tavola.

Incominciandosi la refezione con la benedizione della mensa, secondo il rito dell'ospedale, e terminandosi col solito rendimento di grazie, durante il tempo della mensa si farà dal sacerdote la lezione di un libro spirituale.

Dopo il rendimento di grazie, anderanno con silenzio e modestia, o alla chiesa, o oratorio, o altro luogo più comodo, ove giunti il sacerdote li farà fare brevemente l'esame di coscienza, e poi li accompagnerà al dormitorio, cantando le litanie della Madonna santissima, o altr'orazione, ed aspersi con l'acqua benedetta, li lascerà con qualche salutevole, ma breve ricordo.

Il suddetto sacerdote insinuerà ai fratelli secolari o alli serventi ad avere gran riguardo che ognuno dorma separatamente nel suo letto, e quando mai la moltiplicità dei pellegrini portasse la necessità di più d'uno per letto, s'avverta con gran premura di non accompagnare persone d'età sospetta,

e parimente i sani con gli infermi, massime d'infermità comunicabili.

S'avvertirà, che, secondo la dovuta e decente divisione degli uomini dalle donne, ed anco dai sacerdoti, massimamente in occasione di gran concorso, si assegnerà distintamente uno dei sacerdoti per la simile direzione dei loro esercizi spirituali.

La mattina svegliati i pellegrini dal servente, e le pellegrine dalla serva alla debita ora assegnatagli, e vestiti, si porteranno nel luogo destinatogli, dove il sacerdote, a cui toccherà, fatto che gli averà l'esercizio quotidiano con la dovuta e decente divisione degli uomini dalle donne, gli farà una breve e fruttuosa esortazione, o meditazione instruttiva.

In questo tempo saranno pronti al confessionario alcuni confessori, più o meno, secondo il maggiore o minore concorso dei pellegrini, ad ascoltare le confessioni, ed il simile si farà dopo il pranzo nell'ora che sogliono incominciare a comparire i pellegrini nei maggiori concorsi.

Apporterebbe incredibile giovamento ai pellegrini, perchè resterebbero sufficientemente istrutti, e mossi a vivere cristianamente, e se ne partirebbero ben contenti ed edificati, se qualche sacerdote in questi giorni dell'ospedalità potesse trattenerli occupati in continui esercizi, ed assisterli ed istruirli nella pratica degli esercizì ed atti più principali ed importanti del cristiano; e li tirasse a fare la loro confessione generale, e che un sacerdote, o almeno qualche fratello secolare gli accompagnasse per regolarli ed instruirli alle visite delle sette chiese, o altre più insigni di Roma, e per dargli maggior comodità si potrebbe cercare ai pellegrini qualche soccorso per la refezione della mattina; e quando qualche buon fratello avesse questo spirito d'accompagnarli, ma non potesse metterlo in pratica per la sua povertà che l'obbligasse all'esercizio di qualche arte, sarebbe limosina molto ben impiegata il sovvenirli di necessario vitto.

Sarà anche bene di stampare un piccolo libretto, nol quale si contenga una succinta

e pia istruzione non solamente di quello che si deve divotamente oprare in quel tempo dell'ospedalità, visita delle chiese, e viaggio, ma in tutta la lor vita per vivere cristianamente, e sarebbe spediente che quel libretto si stampasse anco in latino, in tedesco, ed altre lingue.

CAP. V. — Carità verso i convalescenti.

Primo, i poveri convalescenti costituiscono una vigna del Signore molto feconda e fruttuosa, che merita pure ogni diligenza e coltura.

La mattina ad un'ora discreta saranno svegliati dal loro servente, e levatisi da letto chi potrà, un sacerdote li visiterà, ed avanti il loro altare o oratorio gli farà fare l'esercizio spirituale della mattina, come si è detto per i pellegrini, ecc. Di più farà loro un breve e semplice ragionamento spirituale per istruirli sopra gli atti pratici del cristiano, e per disporli alla confessione e comunione, e di poi offerirà loro commodità di confessarsi per chi si sentisse disposto, e nel medesimo tempo si troveranno altri sacerdoti per sentire le confessioni generali che gli saranno state assegnate; e confessati che saranno, il sopraddetto celebrerà la santa messa per la loro commodità e divozione. Terminata la messa, e rese le grazie per la comunione, si porteranno alla mensa, la quale sara accompagnata dalla benedizione, lezione, e rendimento di grazie nella conformità si è detto dei pellegrini.

Un altro sacerdote, tre ore in circa dopo il pranzo, visiterà i convalescenti, e farà con loro una divota ed utile conferenza spirituale, pigliando per materia l'esame della coscienza così generale come particolare, l'esercizio dell'orazione, la perfezione di ciascuno nel suo stato, le opere della misericordia così corporali come spirituali, il modo di bene ed utilmente confessarsi e comunicarsi, la praeparazione alla morte, l'introduzione a varie divozioni della sagra Passione di Nostro Signore, della B. Vergine, dell'Angelo Custode, ecc., e gli esorterà a cavare frutto dalla infermità antecedente, dalla quale Dio si è degnato liberarli, con una buona mutazione di vita, con una confessione generale, alla quale si offerisca pronto esso ed altri bisognando, prendendo nota di quelli che vorranno farla. Servirà a trattenerli allegri e sollevati, il cantarglì poi qualche lode o canzonetta spirituale, ed il farli recitare la terza parte del Rosario.

Un quarto d'ora avanti cena faranno l'esame di coscienza in comune, e poi si porteranno alla mensa, la quale sarà accompagnata dalla benedizione, lezione sagra, e rendimento di grazie come sopra; dopo la cena li ricondurrà al dormitorio, dove farà il solito esercizio della sera, e data loro la benedizione con l'aspersione dell'acqua santa, li lascerà con qualche buono e breve ricordo.

CAP. VI. — Della chiesa e sagristia.

Primo si deputeranno due sacerdoti alla cura e custodia della sagrestia e chiesa, ed uno di loro averà titolo di prefetto della sagristia, e l'altro di coadiutore.

Doveranno questi due sacerdoti essere uomini di molta vigilanza, accurati nel culto di Dio, e di carità e civiltà verso quelli che frequentano la chiesa e sagristia.

Procureranno con ogni diligenza il decoro della casa di Dio, la polizia della chiesa, il candore e decenza degli altari, e della sagra suppellettile.

Sarà loro offizio e incombenza che nella chiesa si osservi modestia con escludere circoli dei poco riverenti verso la casa di Dìo, e molto più con tenere la chiesa purgata da tutto quello che può offendere, anco in cose minime, la castità, e faranno osservare un rigoroso silenzio tanto in essa quanto nella sagristia.

Averanno a cuore che le funzioni dell'altare e del coro si facciano con puntualità e con decenza, ed a quest'effetto sarà anco destinato un altro sacerdote con titolo di prefetto delle ceremonie.

Apparterrà a loro il procurare che ciaseun sacerdote così di casa come di cappellani stranieri celebrino la messa nell'ora ad essi prescritta, acciochè con l'ordinato ripartimento delle messe la chiesa resti bene offiziata, ed i confluenti ad essa trovino ad ogni ora pronta comodità di messe.

Invigileranno che i cappellani stipendiati non compariscano all'altare con chioma, o abito disdicente ai sacri canoni, o agli ordini de' superiori; ma celebrino con modestia e divozione dovuta a tanto ministerio, anco per edificazione dei concorrenti alla chiesa. Che però potrà riuscire di molto servizio di Dio, per proprio ed altrui spirituale profitto, introdurre una conferenza, dove intervenissero li suddetti sacerdoti esteri per trattare ivi della disciplina ecclesiastica, dei casi morali, ed altre materie pertinenti allo stato ecclesiastico, per potersi detti sacerdoti abilitare alla cooperazione della salute delle anime, ed all'aiuto delli ministerì ed opere spirituali della chiesa e casa, in caso di bisogno, con licenza dell'eminentissimo protettore e monsignor illustrissimo primicerio.

Invigileranno ehe i sottosagristani e chierici servano con puntualità e decoro, ed osservino anco, in quello potrà spettare al loro profitto spirituale e servizio da loro dovuto alla chiesa, sagrestia, a quest'istituto, e¹ gli ordini dei superiori.

Averanno singolare premura, che nel concorso dei pellegrini resti sempre la debita distanza e segregazione degli uomini dalle donne, e che i medesimi pellegrini non si servano della chiesa per luogo di trattenimento, o di conversazione, o di passatempi, particolarmente quando vi intervenissero uomini e donne, ma si assegni loro altro ritiro, o sia loro pensiero il ritrovarselo.

Li sacerdoti deputati dal superiore assisteranno con ogni carità ed assiduità al confessionario in chiesa nelle mattine di festa ed altri giorni di concorso, e nelle mattine feriali basterà che un solo di loro per turno v'assista sempre.

Sarà buon ordine che il prefetto e suo coadiutore negli affari di chiesa giornalmente occorrenti conferiscano le difficoltà con gli altri sacerdoti per darne poi parte all'eminentissimo protettore e monsignor illustrissimo primicerio.

Sarà buon servizio e grande utilità dell'instituto, che i sacerdoti si esimano, per 1 Coniunct. e redundare videtur (R. T.). quanto si può, da alcuni pesi, cioè di andare ! ad accompagnare i defunti, benchè vengano nella nostra chiesa, come di andare a celebrare anniversari fuori della nostra chiesa, o altre simili funzioni, potendosene di queste trasferire il peso alli cappellani stranieri, acciocchè i medesimi sacerdoti con più decoro, e con animo più libero, e con forze più disimpegnate da altre occupazioni, possano con tutto il loro spirito impiegare tutti se stessi, tutti i loro talenti in quello che è essenziale, e che è l'anima dell'instituto, cioè nel buono e perfetto servizio della chiesa e dell'anime, e in particolare dei pellegrini e convalescenti, che propriamente è opera d'insigne carità, che ha tirato a sè l'amore, l'edificazione e l'applauso di tutta Roma, e possiamo dire di tutto il mondo.

Ogni volta che si esporrà il SS. Sacramento nella chiesa, vi interverranno tutti per la processione che si farà tanto nell'esporlo quanto in riponerlo; ed in tutto il tempo che sarà esposto, tanto di giorno quanto di notte, vi assisterà un sacerdote con cotta, conforme il rito. per turno, un'ora per ciascheduno.

Dovranno celebrare ogni mattina e cantare tutte le messe de' vivi e dei defunti per soddisfare agli obblighi della chiesa, salva sempre però l'onestà e debita divozione di ciascuno, come si è detto nel cap. III, come anco assistere ai vespri tutte le domeniche ed altre feste dell'anno, ed in altri giorni soliti della chiesa, ed ogni sera all'Ave Maria cantare la Salve, come è solito, all'altare della B. Vergine coll'intervento di tutti.

Non possono, tanto i destinati a confessare attualmente nella chiesa, quanto gli altri, ricevere elemosine per le messe, o per altro effetto, ma devono inviare quelli che vogliono dare quell'elemosina al padre sagristano o altro coadiutore; e quando l'elemosina non fosse per le messe, ma per altre cause, si invii il benefattore a qualcheduno dei signori guardiani, ed in loro assenza al maestro di casa, mentre il benefattore non potesse o non volesse mettere l'elemosina nelle cassette che sono alle porte della chiesa ed ospedale; e se il benefattore non potesse o

non volesse portare, la prenda il sacerdote, e quanto prima la consegni al guardiano, ed in sua assenza al maestro di casa.

CAP. VII. - Dell'oratorio.

Non minor obbligo de' pellegrini e convalescenti hanno i sacerdoti verso i fratelli dell'oratorio di fare ogni lodevole applicazione alla cultura spirituale delle loro anime. A quest'effetto si deputi un sacerdote col titolo di padre spirituale dell'oratorio, il quale nelle mattine delle feste dovrà intervenire alle adunanze de' fratelli nell'oratorio.

Quivi uno dei fratelli a ciò destinati leggerà un libretto spirituale assegnatogli, e dopo qualche spazio di lezione, sin che si veda arrivato numero sufficiente dei fratelli per recitare l'orazione della Beata Vergine e dei morti secondo il solito dell'oratorio, si farà fermare la lezione, ed il padre dedurrà uno o più punti da meditare, sopra li quali si tratterranno genuflessi orando mentalmente per breve spazio di tempo di un quarto d'ora.

Dopo la meditazione si reciterà l'offizio, ecc., ed avanti la messa uno dei sacerdoti, secondo il turno, farà ai fratelli un breve ed utile ragionamento spirituale, e tutto questo senza pregiudizio della messa parrocchiale, secondo la disposizione dei sagri canoni, e specialmente del Concilio di Trento.

Nel medesimo tempo uno o più sacerdoti col padre spirituale, secondo il maggiore o minore concorso, assisteranno ad ascoltare le confessioni de' fratelli.

Assisteranno ancora alle loro anime con carità paterna, nel dargli indirizzi spirituali.

Procureranno di promoverli nella frequenza dei santi sacramenti, ed osservanze dei loro statuti, ed altre divozioni praticate dai primitivi fratelli dell'Oratorio e figli del padre S. Filippo, per soddisfare anch'essi all'obbligo che hanno di dare buon esempio al mondo. Perciò gioverebbe molto che si raccogliessero le principali osservanze del cristiano appropriate al loro stato, e si facessero stampare, acciò meglio si potessero apprendere ed osservare, e comunicare anco alle confraternite aggregate; e per fargliele meglio apprendere servirebbe molto bene

che un sacernote gli facesse conferenza spirituale sopra l'osservanza delle medesime e pratica degli atti cristiani in tempo che stimasse più approposito, e che se gli offerisca di dargli gli esercizi spirituali per alcuni giorni, massime quando occorreranno più feste insieme.

Doveranno anco aver particolar cura dei ministri e serventi dell'ospedale, e dei poveri di S. Maria in Cappella; e per il buon incamminamento di tutta la famiglia nella vita devota, e puntual servizio dell'ospedale, si deputi loro un sacerdote che li instruisca, e faccia ogni settimana la congregazione, conforme si fa alli sacerdoti, e faccia che si confessino e comunichino le feste deputate, e secondo il consiglio del loro confessore, e specialmente ogni prima domenica del mese con li fratelli, e che ogni mattina ascoltino la santa messa, e facciano la sua orazione, ed ogni sera l'esame di coscienza, e se riuscirà possibile, unitamente insieme, e vivano in santa pace e concordia tra di loro, e siano fedeli, esemplari ed accurati nel servizio dell'ospedale e verso dei pellegrini e convalescenti, riverenti verso i sacerdoti, e gli obbediscano in quelle cose che dispongono le presenti costituzioni, e che sono ordinate nelle istruzioni e tabelle perpetue, o da approvarsi dai signori superiori spettanti alla cura spirituale delle loro anime e dei pellegrini e convalescenti, e tra loro si potrà eleggere uno dei più morigerati ed abili che abbia cura d'avvisare ai suoi tempi, e di eseguire quanto gli sarà ordinato dal sacerdote.

Si doveranno ordinare gli esercizi che ciascuno dovrà fare, e sopra ogni esercizio formare una distinta e chiara istruzione, come s'ha da praticare, acciò si renda più facile e fruttuoso, e si dovranno anco descrivere in tavolette gli ordini delle giornate che possano servire per tutto l'anno, acciò ogni cosa si faccia con uniformità, ed a' suoi debiti tempi, e conforme la mente de' signori superiori, dai quali si dovrà prima ogni cosa approvare.

Potranno anco comunicarsi queste constituzioni o altri statuti dell'arciconfraternita lità e disposizione de soggetti, ed averà

alle confraternite aggregate, ed insieme alle altre che le desiderano, acciò possano metterle in pratica ed osservarle in quelle parti che sarà loro possibile; e dove non conviveranno e non si potranno mantenere sacerdoti a sufficienza per l'assistenza ai pellegrini e per il dovuto servizio alle chiese ed oratorì, potranno supplicare i sacerdoti medesimi delle congregazioni ed altri fratelli, distribuendo fra di loro i ministeri ed offizî, e le congregazioni si aiuteranno scambievolmente per l'osservanza; e senza uscir dalla sfera dell'istituto, con facoltà dell'eminentissimo protettore e monsignor illustrissimo primicerio, potranno alcuni sacerdoti portarsi a dargliene l'indirizzo e regolamento: con questo mezzo e loro esempio promoveranno molto il servizio di Dio in molte confraternite ed altri pii istituti, e gioveranno ad innumerabili anime.

CAP. VIII. - Offizî de' sacerdoti.

- 1. Superiore.
- 2. Prefetto dei pellegrini.
- 3. Prefetto dei convalescenti.
- 4. Prefetto della sagrestia e della chiesa.
- 5. Suo coadiutore.
- 6. Prefetto delle ceremonie.
- 7. Confessore della congregazione.
- 8. Correttore segreto.
- 9. Infermiero.
- 10. Suo coadiutore
- 11. Padre spirituale dell'oratorio.
- 12. Correttore della lezione della mensa.
- 13. Ministro.
- 1. Ciascuno delli suddetti ministri ed offiziali di congregazione e famiglia adempirà le particolari incombenze spettantegli secondo il regolamento già stampato, e conforme le istruzioni che sopra le medesime costituzioni ed offizi saranno loro prescritte dai superiori.
- II. L'elezione del superiore si rinnoverà e confermerà ogni tre anni con la maggior parte de' voti segreti de' suddetti sacerdoti.
- III. Fatta l'elezione, si parteciperà all' eminentissimo protettore per l'approvazione.
- iv. Ed il superiore ogni anno eleggerà i sopraddetti offiziali, seondo la maggior abi-

cura di ben regolare la congregazione e di far osservare le presenti costituzioni, ecc., e tutti saranno molto puntuali in osservarle; ed essendo stati fedeli in queste poche cose, saranno costituiti dal Signore sopra moltı beni.

v. In conformità si dice nel cap. I di queste costituzioni, li suddetti sacerdoti restino tanto più astretti ad aver ogni debita obbedienza e soggezione all'eminentissimo protettore e monsignor illustrissimo primicerio, e rispetto dovuto agl'illustrissimi signori guardiani, con osservare quanto si prescrive per loro disciplina nello stato dell'arciconfraternita, approvato da monsignor Filippo Archinto, già vicario del Papa, in quello che non sarà contrario alle presenti costituzioni, che doveranno inviolabilmente osservarsi.

Confirmatio relatarum constitutionum.

§ 2 Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicti exponentes constitutiones huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent, nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine super hoc nobis humiliter porrectis inclinati, de nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium ad ipsas constitutiones examinandas a nobis specialiter deputatorum consilio, omnes et singulas constitutiones praeinsertas, auctoritate apostolica, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

- § 3. Decernentes easdem praesentes clausulae. litteras, ac constitutiones praeinsertas, semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 4. Non obstantibus constitutionibus Derogatio conet ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, seu quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat. specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 6. Volumus autem ut earumdem Fides to sumptorum. praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici scriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 111 iunii mocxcii, pontificatus nostri anno i. Dat. die 3 iunii 1692, pontif. anno 1.

## XXVI.

Conceditur facultas celebrandi tres missas die sabbati sancti in capellâ S. Mariae de Athocha fratrum Praedicatorum oppidi Matriti 1.

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Piis orthodoxorum regum de Ecclesià Dei multis nominibus optime meritorum studiis paternâ charitate libenter obsecundamus, sicut ad omnipotentis Dei gloriam, bonorum operum incrementum, et christiani populi aedificationem salubriter in Domino expedire arbitramur.

Erat immemorabilis congregationis.

§ 1. Cum itaque, sicut pro parte casuetado cele-rissimi in Christo filii nostri Caroli brandi dietas missas, sed ei Hispaniarum regis catholici nobis per decretum Con-dilectum filium nobilem virum modernum ducem de Medinacaeli ipsius Caroli regis apud nos et Sedem Apostolicam oratorem nuper expositum fuit, in capellà regià sub titulo seu invocatione S. Mariae de Athocha nuncupatâ, in ecclesià fratrum Ordinis Praedicatorum oppidi Matriti Toletanae dioecesis sità, tres missae singulis annis die sabbati sancti immemorabili tempore celebrari hactenus consueverint, nunc vero hac in re obstet decretum a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum novissime, nempe

> 1 In Innocentii const. ed. MDCLXXXVIII, die 26 iunii, pontif. xii, agitur de missali; et in huius Pontificis const. ed. MDCxcIV, die 3 augusti, pontif. III, permittitur missa B. Ioannae Alphonsi.

die xi februarii mocxc, emanatum, ac a felicis recordationis Alexandro Papa VIII praedecessore nostro approbatum, per quod celebratio missarum dictâ die sabbati sancti in quibuscumque ecclesiis et oratoriis etiam privatis, non obstante quacumque consuetudine in contrarium, prohibetur, et unicam missam conventualem una cum officio eiusdem sabbati sancti celebrandam esse decernitur: nobis propterea, eiusdem Caroli regis nomine per praefatum modernum ducem humiliter supplicatum fuit ut in in praemissis opportune providere de benignitate apostolicâ dignaremur.

§ 2. Nos igitur, piis ipsius Caroli regis votis et supplicationibus huiusmodi, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuentes, de memoratorum cardinalium consilio, ut praedictà die sabbati sancti in posterum singulis annis, post absolutam missam solemnem, in praefatâ ecclesiâ seu capellâ tres missae tantum, iuxta assertam antiquam et immemorabilem consuetudinem, dummodo tamen praesens gratia non transeat in exemplum, celebrari libere et licite possint et valeant, apostolică auctoritate, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Chausulae. litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime sufragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apo-

Concessio

stolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die viii iunii mocxcii, pontificatus nostri anno i. Dat. die 8 iunii 1692, pontif. anno I.

## XXVII.

Confirmantur constitutiones Congregationis presbyterorum saecularium in collegio S. Luciae Bononiensis Societatis Iesu 1.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Procemiam.

In supremo militantis Ecclesiae solio, meritis licet imparibus, per ineffabilem divinae clementiae abundantiam constituti, ea, quae pro felici prosperoque congregationum christifidelium in sortem Domini vocatorum, ac propriae alienaeque saluti laudabili studio incumbentium, ad exercenda christianae charitatis atque pietatis opera pie sancteque institutarum, regimine et progressu provide prudenterque constituta atque ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque illibata persistant, apostolicis muniminis patrocinio, cum id a nobis petitur, libenter roboramus.

A quo institula dicta Con-

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper gregatio, et con-fecerunt dilecti filii Camillus Malvezzi constitutiones, et Ilieronymus Sampieri Bononienses. quod, cum anno proxime praeterito venerabilis frater Iacobus archiepiscopus Bononiensis, ad omnipotentis Dei gloriam et clericalis status in dioecesi Bononiensi perfectionem, Congregationem presbyterorum seu clericorum saecularium in collegio S. Luciae Bononiensis

> 1 In const. ed. MDCXCII, die 3 iunii, pontif. I, confirmatae fuere constitutiones presbyterorum SS. Trinitatis peregrinorum et convalescentium de Urbe.

clericorum regularium Societatis Iesu erexerit atque instituerit, eidem Congregationi de mandato ipsius Iacobi archiepiscopi praescriptae fuerunt nonnullae constitutiones tenoris qui sequitur, videlicet:

Costituzioni della Congregazione degli ecclesiastici secolari eretta in Bologna nel collegio di S. Lucia della Compagnia di Gesù. per ordine di monsignor illustrissimo arcivescovo Giacomo Boncompagni l'anno 1691, addì 8 novembre.

- 1. Il fine di questa Congregazione è attendere, mediante la divina grazia, al proprio profitto spirituale, e rendersi abile di attendere con ogni sforzo al profitto degli altri.
- II. Si radunerà la Congregazione il dopo pranzo d'ogni mercoledì non impedito, quando in progresso di tempo non sembrasse qualche altro giorno più opportuno: e tutto l'anno, toltine il settembre e l'ottobre, si eserciteranno i congregati in giorni distinti 1º nella sposizione degli evangelî; 2º in ragionamenti sopra gli atti e canoni de'concilî; 3º in decisioni de'casi di coscienza; 4º in osservazioni sopra le rubriche della messa.

III. Mentre si radunano all'ora prefissa ai congregati, si leggerà per un quarto d'ora un libro spirituale. I tre quarti seguenti, dopo l'invocazione dello Spirito Santo, si impiegheranno in uno de'suddetti esercizi, ed in conferenze sopra le materie discusse. Nella mezz'ora ultima, recitate le litanie della beata Vergine, fare una breve esortazione concernente alle virtù ed ogni perfezione dello stato ecclesiastico.

IV. Lo spositore degli evangeli da' sensi letterale e mistico spiegati trarrà uno o più assunti de'più utili e popolari, accennando che cosa potrebbe dirsi per istruzione del popolo; o pure, stretto in poche parole un breve discorso, ragionerà a'congregati come se fossero l'uditorio ch'egli dovesse ammaestrare. Seguirà poi la conferenza, in cui sarà lecito ad ognuno dei congregati o proporre qualche altro assunto morale, o addurre qualche nuova spiegazione e riflessione de'santi Padri sopra i luoghi spiegati, o muovere qualche dubbio e chiedere lo scioglimento.

v. Se la materia della conferenza sarà assai copiosa, come spesso avviene, si potrà il mercoledi seguente, lasciato il solito esercizio, assegnare tutto il tempo della lezione spirituale fino all'esortazione ad una più esatta e piena conferenza sopra il medesimo testo, per sentire da varî maggior copia di osservazioni e documenti de'santi Padri, e mettersi a memoria maggior varietà di argomenti morali confacevoli alla capacità del popolo, ed atti a muovere gli animi all'abborrimento del vizio ed amore d'ogni virtù.

vi. Chi ragionerà sopra de'concilì, data una breve contezza del tempo, luogo, occasione, numero e qualità de' padri convocati, spiegherà con speciale accuratezza i dogmi stabiliti per mantenimento della fede, e i canoni decretati per la riforma de'costumi. Le conserenze si faranno specialmente sopra i due punti accennati, e sopra le autorità e ragioni espresse negli atti sinodali, che mossero i padri a dichiarare ciò che spetta alla sincerità del credere, ed ordinare ciò che giova alla santità dell'operare.

vn. Il decisore de' casi, soddisfatto con brevità e chiarezza ad uno o più quesiti del caso proposto, risponderà alle difficoltà che da qualunque de'congregati gli potranno essere opposte.

viii. Le rubriche della messa potranno ora semplicemente spiegarsi, ora attualmente esercitarsi, come più caderà in acconcio. Le conferenze di questa materia si faranno specialmente o sopra i sensi mistici di qualunque minima ceremonia o rito ecclesiastico, o sopra i difetti che quotidianamente si commettono circa l'esatta osservanza di dette ceremonie e rubriche.

ix. Tutti li congregati si ricorderanno spesso qual sorta di vita richiegga da' suoi ministri il sommo nostro sacerdote Cristo Gesù, sanctus, innocens, impollutus, segreyatus a peccatoribus, et excelsior caelis factus. E però s'ingegneranno, coll'esercizio d'ogni solida virtù, e massime dell'umiltà, mortisicazione, carità e modestia nel parlare, conversare, vestire, nel portamento tutto della persona, di giungere a quell'innocenza di vita, che è di tanto splendore allo stato ecclesiastico, e cagiona tanto frutto col solo esempio allo stato laicale.

x. Avranno tutti un padre spirituale stabile, a cui almeno una volta l'anno renderanno intiero conto di tutta la sua coscienza, nè gli manifesteranno solamente i difetti. ma le divozioni, penitenze, limosine, visite de'spedali, e virtù tutte, per esser da quello indirizzati, ed assicurarsi di non errare.

xi. Daranno ogni giorno quel tempo all'esame di coscienza, all'orazione mentale. alla lezione spirituale, che gli suggerirà la propria divozione regolata dalla vece e consiglio del proprio direttore, in cui si avvezzeranno di riconoscere la voce del Signore.

xII. Faranno ogni anno per otto intieri giorni gli esercizi spirituali di S. Ignazio nel solito oratorio, e non potendo a suo tempo cogli altri intervenire al comune ritiramento, soddisfaranno in privato, per quanto gli sarà possibile, all'obbligo loro, con partecipazione ed indirizzo del padre della Congregazione, a maggior utilità sua e de'prossimi, ed a maggior gloria del Signore e della sua santissima Madre, particolare protettrice della Congregazione, e maestra di si fruttuoso modo di orare e di migliorare sè stesso.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, ex tam pio instituto stitutionum. uberes fructus in beneficium animarum hactenus provenerint, et maiores de cetero proventuros esse speretur, ac proinde dicti exponentes, quibus id ex peculiari eorum officio incumbit, constitutiones huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis. suspensionis et interdicti, aliisque ec-

clesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine super hoc nobis humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum consilio, et attentis relationibus dicti Iacobi archiepiscopi, necnon dilecti filii nostri Leandri dictae S. R. E. cardinalis Coloredi nuncupati, ad quem Congregatio memoratorum cardinalium easdem constitutiones pro revisione remisit, super praemissis eisdem cardinalibus factis, praeinsertas constitutiones, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate supradictae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras, et constitutiones praeinsertas, semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab cis respective inviolabiliter observari. sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores. iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum Jerogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quate-

nus opus sit, dictae Congregationis presbyterorum, seu clericorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, seu quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides fianpraesentium litterarum transumptis, seu sumptorum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxi iunii mocxcii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 21 iunii 1692, pontif. anno 1

## XXVIII.

Praescribitur moderatio servanda a Pontifice in concedendis bonis ecclesiasticis suis consanguineis et affinibus, horumque loco adlectis, necnon modus in signandis gratiis per concessum ipso aegrotante 1.

1 In Alexandri VIII constit. edit. MDCXC, die 15 martii, pontif. I, iterum restituuntur redditus vicecancellario; et in huius Pontificis const. edità MDCXCIII, die 15 octobris, pontif. II, modus imponitur cardinalibus circa privilegium testandi.

# Innocentius Episcopus, servus servorum Dei, ad penpetuam rei memoriam.

Exordium.

Romanum decet Pontificem, tamquam fidelem servum et prudentem quem constituit Dominus super familiam suam, in Ecclesiae catholicae conspectu actum suum ita ordinare, ut ipse quidem in diebus suis placeat Domino et inveniatur iustus, fiatque forma gregis ex animo, et bonus sit Christi odor in omni loco; ceteri vero antistites et ecclesiarum praelati, in partem sollicitudinis. cuius ei commissa est plenitudo, vocati, aliique christifideles, quos curae suae divinitus creditos in visceribus paternae gerit charitatis, eius exemplo atque praeceptis, caduca mundi huius despicere, carnisque et sanguinis laqueos essugere, ac de bonis et rebus ecclesiasticis iuxta aequitatis et iustitiae leges disponere, et spiritualium remigio alarum ad caelestia contendere atque evolare, auxiliante Domino, condiscant. Hinc ad ea sacrorum canonum instituta, quae episcopis, ne bonis et redditibus Ecclesiae consanguineos suos augere studeant, interdicunt, considerationis nostrae aciem convertentes, eam nobis in supremâ beati Petri apostolorum principis, cui caro et sanguis non revelavit, Sede constitutus, ab ipso pontificatus nostri primordio servandam proposuimus, et hactenus, Deo adiuvante, servare studuimus disciplinam, ut, in bonorum et reddituum ad hanc Sanctam Sedem et Cameram nostram Apostolicam spectantium distributione, iustitiae atque prudentiae leges et regulas accurate custodientes, summam meritorum, nullam autem carnis et sanguinis aut cuiuscumque humani affectus rationem haberemus. Et licet in Dei misericordià speremus, tales nobis successuros Romanos Pontifices, qui non l minus hac in parte, quam in reliquis munus suum impleant, et Ecclesiam universam spiritualium aromatum odore perfundant; nihilominus ea, quae nobis licere non patimur, aliis indicare, salubremque in S. R. E. omnium ecclesiarum matre et magistrâ circa praemissa normam et legem constituere atque stabilire decrevimus.

turâ, ac de illorum consilio pariter et assensu, ad omnipotentis Dei gloriam, Apostolicae Sedis honorem, ac antistitum, praelatorum, aliorumque ecclesiasticorum aedificationem et bonum exemplum, hac nostrâ perpetuo valiturà constitutione statuimus atque decernimus, salutarem hanc de cetero in dictà S. R. E. servari rationem atque disciplinam ut nec a nobis, nec ab ullo Romanorum Pontificum successorum nostrorum, ad favorem nostrorum sive suorum respective fratrum, nepotum, aliorumque quorumcumque consanguineorum, seu affinium, sive illorum quos in locum nepotum aliorumque consanguineorum per cooptationem in familiam aut aliter adlegi seu adscisci contigerit, de bonis, pecuniis, locis montium vacabilium et non vacabilium, officiis venali-

bus, illorumque pretio, creditis, reddi-

tibus, rebus et iuribus quibuscumque

ad Sedem et Cameram praefatas quovis modo spectantibus vel quandocumque

spectaturis, etiam ex emolumentis Da-

tariae, Cancellariae Apostolicae, Secretariae brevium, spoliorum ecclesiastico-

rum, et quarumcumque palatii apostolici

portionum seu distributionum prove-

nientibus, liberalitatis et donationis

aliove quovis gratuito seu lucrativo

titulo, directe vel indirecte, ctiam servitiorum et meritorum, quae tamen talia

§ 1. Habitâ igitur super his cum ve- Nonnisi titulo institua liceat nerabilibus fratribus nostris eiusdem dare dietis personis praefata S.R.E. cardinalibus deliberatione ma-bona.

non sint ut ex lege iustitiae eam exigant remunerationem, aliove quolibet colore seu praetextu, sive etiam supra veram ipsorum servitiorum et meritorum rationem, ullo modo in posterum disponatur.

Quid fas sit n casu mopiae carum.

§ 2. Quod si fratres, nepotes, consanguinei, vel affines, seu illorum loco adlecti sive adsciti praefati, inopià laboraverint, poterit Romanus Pontifex pro tempore existens, pro timoratâ suâ conscientia, illorum paupertatem eodem omnino modo sublevare, quo pauperum extraneorum inopiae subvenire fas est.

Ut tolla-

§ 3. Ne autem, quod directe prohior practextus supendiorum, betur, indirecte permittatur, magnorum rum pluribus stipendiorum seu honorariorum nonneribus saccu-nullis Sedis praedictae officiis seu muneribus (quae consanguineis vel affinibus seu adlectis vel adscitis praefatis concedi ut plurimum consueverunt) assignatarum ratione', stipendia, provisiones, sive salaria et honoraria, et aliàs quomodolibet nuncupari solita emolumenta quaecunique, quae antehac per Cameram praedictam in civitate Avenionensi et comitatu Venayssino nostris in spiritualibus et temporalibus vicario generali ac in illis et vicinis quinque provinciis eiusdem Sedis de latere legato praestari et solvi plerumque solita et consueta fuerunt, superintendentis vero generalis negotiorum Sedis Apostolicae, necnon totius militiae tam equestris quam pedestris Status nostri Ecclesiastici gubernatoris et capitanei generalis, itidemque classis et triremium pontificiarum praefecti, illiusque et illarum commissarii et locumtenentis generalis, arciumque et turrium ad littora maris tam Adriatici quam Thyrreni existentium superintendentis generalis, praefecti quoque generalis utriusque

> 1 Polius lege assignatorum rationes, vel assignationes (R. T.).

custodiae corporis Romani Pontificis, ciusque locumtenentis generalis, item castellani Arcis S. Angeli de Urbe gubernatoris, ut aliàs deputabatur, civitatis Beneventanae (cuius tamen gubernium ad instar aliorum praedicti nostri Status, prout impraesentiarum servatur, remaneat) et arcis Beneventanae praefecti, item gubernatoris oppidi nostri Civitatisvetulae, ac demum Perusinae, Anconitanae et novae Asculanae respective arcium praefecti seu castellani officia et munera ipsa, cum omnibus et singulis illorum et cuiuslibet eorum iuribus, praerogativis, stipendiis, salariis et emolumentis quibuscumque, perpetuo supprimimus et abolemus, illaque deinceps quomodocumque et quandocumque renovari prohibemus, nec cuiquam de cetero assignari et praestari seu concedi et conferri respective volumus atque decernimus. Quod si pro rerum qualitate, temporumque contingentià, manifesta urgensque necessitas munera seu officia militaria hujusmodi vel aliqua ex eis de novo institui exegerit, viros ad illa assumi volumus et mandamus strenuos et fideles, eximià virtute praestantes, reique militaris apprime peritos, et in illà diuturno ac probato usu exercitatos, quibus Romanus Pontifex pro tempore existens, secundum datam sibi a Domino sapientiam, pro ratione laboris, industriae, atque periculi, competentia et congruentia stipendia assignabit. Porro si nostri successorumque nostrorum Romanorum Pontificum pro tempore existentium fratres, nepotes et alii quicumque consanguinei, seu affines, sive veri, sive, ut praefertur, adlecti et adsciti, vitam ecclesiasticam elegerint, ac ecclesiarum et monasteriorum, aliorumque benefi. ciorum et officiorum ecclesiasticorum, ac annuarum pensionum super eorum

fructibus consecutionis capaces fuerint, eam in reddituum et proventuum ecclesiasticorum distributione eis faciendâ servari volumus moderationem, ut nonnisi iuxta eorum merita et non ultra congruam pro 1 gradus vel dignitatis, quem vel quam in Ecclesia obtinuerint, nullo ad consanguinitatem, affinitatem, seu adlectionem erga Romanum Pontificem habito respectu, sustentationem, eiusmodi redditus et proventus ecclesiastici eis distribuantur, quo, custodità in omnibus ecclesiasticae disciplinae atque iustitiae distributivae regulâ, nemini relinquatur conquerendi vel obloquendi occasio, sed ecclesiastica stipendia ministrantibus in Ecclesia Dei aequâ lance pro uniuscuiusque merito assignentur.

Cardinalibus

§ 4. Quoad illos autem ex fratribus, assignati ne-que unit ad vi nepotibus, aliisque consanguineis seu duodecimmilia affinibus Romanorum Pontificum pro tempore existentium praefatorum, sive veris, sive, ut praefertur, adlectis et adscitis, quos, eximiis eorum ita exigentibus meritis, ad sublimem cardinalatus dignitatem assumi contigerit, eam quoque de cetero servari volumus moderationem, ut ecclesiae, monasteria, commendae, aliave cuiusvis generis beneficia et officia ecclesiastica ac pensiones annuae super illorum fructibus unicuique eorumdem respective conferenda, commendanda et concedenda, ac reservandae et assignandae, verum valorem annuum duodecim millium scutorum monetae romanae, computatis insimul beneficiorum et officiorum quibuscumque fructibus et pensionum quantitatibus, in totum non excedant: in ea tamen taxatione non comprehendantur emolumenta officiorum eiusdem Apostolicae Sedis et Romanae Curiae S.R.E. cardinalibus demandari seu concedi so-

1 Praeposit. pro delenda videtur (R. T.).

litorum, aliorumque munerum, quae ipsis non ad vitam vel in perpetuúm, sed ad tempus seu beneplacitum Romani Pontificis pro tempore existentis demandata seu concessa fuerint. Declarantes, quod deinceps praefati, qui vitam ecclesiasticam elegerint, seu ad sublimem cardinalatus dignitatem fuerint assumpti, quoscumque titulos fructuum reservationibus gravatos, sive praeventivas vel eventitias pensiones, ultra moderationem ut supra respective praescriptam, nullatenus assegui valeant.

§ 5. Quod si forsan (quod absit) modus circa praemissa sic congruenter sor Pontifex re-

salubriterque praescriptus in posterum scindal. excedatur, curae erit Romanis Pontificibus successoribus, donationes gratuitas, seu lucrativas dispositiones, excessivas subventiones, munerum et officiorum seu illorum stipendiorum et emolumentorum concessiones, ac reddituum et proventuum ecclesiasticorum distributiones, necnon collationes, commendas, concessiones, reservationes et assignationes, aliaque praemissa, contra vel ultra modum ut praefertur praescriptum factas seu facta, rescindere, revocare et in nihilum redigere, ac ut praefertur donata, elargita, concessa. collata, commendata, reservata et assignata a consanguineis et affinibus, sive veris, sive adlectis et adscitis praefatis, eorumque haeredibus et successoribus respective, etiam manu regià et de apostolicae potestatis plenitudine vindicare et auferre, ac Camerae Apostolicae applicare et incorporare, aliisque respective conferre, commendare, concedere et assignare, ac alias desuper opportune providere seu disponere.

§ 6. Quia vero aegrotante Romano Modus ser-Pontifice nonnunquam contigit ut si-gnaudis su strong gnaturae gratiarum, quae per concessum negrotante l'oufieri dicuntur, modum illum excederent,

quem ipse Romanus Pontifex, dum bene valebat, servare consucverat; statuimus atque decernimus, ut ii, quibus eiusmodi signaturas per concessum a Romano Pontifice aegrotante, etiam per chirographum speciale manu ipsius Romani Pontificis subscriptum, vel aliàs quomodocumque committi contigerit, cuiuscumque status, gradus, ordinis et dignitatis fuerint, etiamsi cardinalatus honore praefulgeant, nullas huiusmodi gratias signare vel expedire valeant, nisi fuerint ad illas adhibiti duo eiusdem S. R. E. cardinales, qui, unà cum signatore praefato coram ipsomet Romano Pontifice eas concedente ac expediri mandante, earumdem gratiarum supplicationibus sive minutis aut chirographis aliisque concessionum scripturis subscribant; alioquin, quidquid secus actum gestumve fuerit, nullum, irritum et invalidum, nulliusque sit roboris vel momenti; et qui huic saluberrimae sanctioni contravenerint, ab ipso Romano Pontifice sanitati restituto, vel eius successoribus, condignis poenis puniantur.

Haec constitutio confirmanda Pontificibus.

§ 7. Ut autem praemissa omnia et est iuramento singula perpetuo et inviolabiliter obserah omnibus car-dinatibus et ventur, volumus et apostolicà auctoritate decernimus, ut, sicut eiusdem S.R.E. cardinales in Romanà Curià praesentes hanc constitutionem quantum in eis erit observare, illique non contravenire, nec ullis contrafacientibus, etiam Romanis Pontificibus, consentire, nec absolutionem a iuramento praestito petere, nec oblatam aut concessam acceptare promiserunt et iurarunt, item quoque per absentes ab eâdem curià dictae S.R.E. cardinales, quandocumque ad eam advenerint, ac per futuros cardinales in assumptione pilei promitti et iurari debeat, promissioque et iuramentum huiusmodi in formulà iuramenti per eosdem cardinales praestari soliti adiun-

gantur et adscribantur. Occurrente autem quandocumque eiusdem Apostolicae Sedis vacatione, iidem cardinales in conclavi, quando de observandis felicis recordationis praedecessorum nostrorum Iulii Papae II, super electione Romani Pontificis, Pii Papae V, ne civitates et loca S.R.E. infeudentur, et Sixti Papae V, de pecuniis in Arce S. Angeli positis inde non amovendis, aliisque nonnullis constitutionibus apostolicis iuramentum praestare solent, etiam de praesenti constitutione per quemlibet eorum, qui Romanus Pontifex electus fuerit, inviolabiliter observanda, et postmodum ipse ad supremi apostolatus officium assumptus, post assumptionem huiusmodi, hoc ipsum promittere et iurare debeat, servatis etiam aliis omnibus et singulis illis, quae circa iuramentum huiusmodi in praesata Sixti praedecessoris constitutione, anno Incarnationis dominicae MDLXXXVI, XI kalendas maii, pontificatus sui anno 1 editâ, praescribuntur.

§ 8. Has quoque nostras litteras in Item adiunlibellum redigi, et post praedictas Iulii, stitutionibus et Pii et Sixti, quae in conclavi legi solent, aliorumque praedecessorum nostrorum constitutiones adiungi, et in quinterno Cancellariae nostrae Apostolicae unâ cum aliis constitutionibus apostolicis adscribi et ad valvas ecclesiae Lateranensis, basilicae Principis apostolorum, dictaeque Cancellariae, et in acie Campiflorac de Urbe publicari, ipsarumque praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eamdem prorsus fidem tam in iudicio quam extra illud ubique haberi volumus, quae iisdem praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

†

†

1 †

Sanctio poe-

§ 9. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum constitutionis, suppressionis, abolitionis, taxationis, statutorum, decretorum, voluntatum et mandati infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCXCII, x kalendas iulii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 22 iunii 1692, pontif. anno 1.

## EGO INNOCENTIUS

CATHOLICAE ECCLESIAE EPISCOPUS PROMITTO, VOVEO ET IURO.

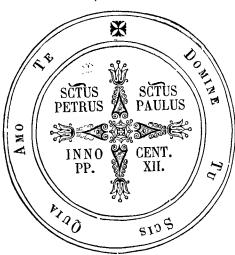

† Ego Alderanus episcopus Ostiensis cardinalis Cybo promitto, voveo et iuro.

† Ego Iacobus episcopus Tusculanus cardinalis Fransonus promitto, voveo et iuro.

† Ego P. episcopus Praenestinus cardinalis de Alteriis S. R. E. camerarius promitto, voveo et iuro.

§ 9. Nulli ergo omnino hominum litat paginam hanc nostrarum constitutat paginam hanc nostrarum constitutat paginam hanc nostrarum constitutat paginam hanc nostrarum constitu-

> † Ego Carolus tituli S. Laurentii in Lucina presbyter cardinalis Barberinus promitto, voveo et iuro.

> † Ego Nicolaus tituli S. Calisti presbyter cardinalis Acciaiolus promitto, voveo et iuro.

† Ego Gaspar tituli S. Mariae Transtyberim presbyter cardinalis Carpineus promitto, voveo et iuro.

† Ego Caesar tituli SS. Trinitatis in Monte Pincio presbyter cardinalis de Estrées promitto, voveo et iuro.

† Ego Franciscus tituli S. Matthaei in Merulana presbyter cardinalis Nerlius promitto voveo et iuro.

† Ego Hieronymus tituli S. Sylvestri de Capite presbyter cardinalis Casanate promitto, voveo et iuro.

† Ego Galeatius tituli Ss. Quirici et Iulitae presbyter cardinalis Marescottus promitto, voveo et iuro.

† Ego Fabritius tituli S. Chrysogoni presbyter cardinalis Spada promitto, voveo et iuro.

† Ego P. Thomas Hovardus tituli S. Mariae super Minervam presbyter cardinalis de Norfolcia promitto, voveo et iuro.

† Ego Ioannes Baptista tituli S. Caeciliae presbyter cardinalis Spinula promitto, voveo et iuro.

† Ego frater Laurentius Basilicae Ss. XII Apostolorum presbyter cardinalis de Laurea promitto, voveo et iuro.

† Ego Iacobus tituli S. Mariae de Arâcaeli presbyter cardinalis de Angelis promitto, voveo et iuro.

†

t

t

t

†

† Ego Marcus Antonius Barbadicus tituli S. Susannae presbyter cardinalis S. Susannae promitto, voveo et iuro.

Ť

† Ego Ioannes tituli S. Petri in Monte Aureo presbyter cardinalis de Gaessen promitto, voveo et iuro.

† Ego P. Maria tituli S. Marcelli presbyter cardinalis Petruccius promitto, voveo et iuro.

4 t

† Ego Ioseph Saens tituli S. Balbinae presbyter cardinalis de Aguirre promitto, voveo et iuro.

† Ego Leander tituli Ss. Nerii et Achillei presbyter cardinalis Coloretus maior poenitentiarius promitto, voveo et iuro.

† Ego Fortunatus tituli Ss. Ioannis et Pauli presbyter cardinalis Carafa promitto, voveo et iuro.

† Ego Bandinus tituli S. Pancratii presbyter cardinalis Panciaticus promitto, voveo et iuro.

† Ego Ferdinandus tituli S. Clementis presbyter cardinalis de Abdua promitto, voveo et iuro.

† Ego Tussanus tituli S. Agnetis entra moenia presbyter cardinalis de Janson Forbin promitto, voveo et iuro.

† Ego Ioannes Baptista tituli S. Laurentii in Pane et Perna presbyter cardinalis Rubinus promitto, voveo et iuro.

† Ego Ioannis Baptista S. Anastasiae presbyter cardinalis Costagutus promitto, voveo et iuro.

† Ego Urbanus S. Mariae in Vialata diaconus cardinalis Sacchettus promitto, voveo et iuro.

† Ego Fulvius Ss. Cosmae et Damiani diaconus cardinalis Astallius promitto, voveo et iuro.

† Ego Petrus S. Laurentii in Damaso dia conus cardinalis Ottobonus S. R. E. vicecancellarius promitto, voveo et iuro.

† Ego C. S. Mariae in Cosmedin diaconus cardinalis Bichius promitto, voveo et iuro.

† Ego Aloysius S. Mariae in Porticu diaconus cardinalis Homodeus promitto, voveo et iuro.

† Ego Ioannes Franciscus S. Adriani diaconus cardinalis Albanus promitto, voveo et iuro.

† Ego Franciscus S. Angeli in Foro Piscium diaconus cardinalis Barberinus promitto, voveo et iuro.

† Ego Laurentius S. Mariae in Aquiro diaconus cardinalis de Alteriis promitto, voveo et iuro.

#### XXIX.

Confirmantur decreta capituli generalis et Congregationis episcoporum et regularium pro celebratione capituli provincialis fratrum Discalceatorum sancti Augustini provinciae Germaniae.4

#### Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Nuper, pro parte dilecti filii procu- Decretum caratoris generalis Congregationis Italiae fratrum Ordinis Eremitarum sancti Augu-

1 Eadem facultas concessa fuit eremitis Discalceatis Congregationis Italiae a Clemente XI const. ed mocci, die 30 aprilis, pontif. 1.

†

stini Excalceatorum nuncupatorum, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae expositum fuit, quod capitulum generale dictae Congregationis Italiae, novissime, sub praesidentià venerabilis fratris nostri Palutii episcopi Praenestini eiusdem S. R. E. cardinalis de Alteriis nuncupati, Ordinis praedicti apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, celebratum, ad favorem provinciae Germaniae eiusdem Congregationis Italiae decretum edidit tenoris qui sequitur, videlicet: « Die vii maii sess. vii post vesperas lectus fuit supplex libellus provinciae Germanicae, in quo repetit preces in aliis capitulis generalibus porrectas, quod ei soli concedatur celebratio capituli provincialis ob particulares rationes adductas, atque etiam ob instantiam augustissimi imperatoris; et annuente eminentissimo et reverendissimo domino cardinale Palutio de Alteriis S. R. E. camerario protectore nostro, et pracsentis capituli generalis apostolico praesidente, mature consideratis considerandis, decernimus et statuimus, quod omnino concedatur, sicut de facto concedimus, itaut possit incipere capitulum provinciale in secundo anno praesentis triennii iuxta methodum statutam in capitulo generali de anno mocxxviii, et in praesenti approbatam et confirmatam cum nonnullis additionibus, prout in exemplari subscripto ab eminentissimo praedicto protectore et a praeside necnon ab omnibus et singulis patribus definitorii generalis; insuper impartiuntur facultatem patri Calisto a S. Innocentio procuratori generali ex praeteritis impetrandi confirmationem praesentis decreti a sacrâ Congregatione statuti 4 episcoporum et regularium prae-

1 Forsan negotiis et consultationibus (R. T.).

posità, et, quatenus opus esset, ctiam robur apostolicum a sanctissimo domino nostro Innocentio Papa XII. Omnibus per vota secreta concurrentibus, cardinalis de Alteriis protector et praeses ».

Et proinde pro parte dicti procu-s Decretum ratoris generalis praedictae cardinalium nis. Congregationi supplicato ut decretum huiusmodi confirmaret, emanavit ab eâdem Congregatione cardinalium decretum tenoris sequentis, videlicet: « Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, attentis narratis, petitam confirmationem. servatâ tamen in omnibus unitate et subjectione, prout antea, oratori benigne concessit. Romae xxIII maii MDCXCII.

II. card. CASANATA.

Locus + sigilli.

A. Altovitus secret. ».

§ 2. Cum autem, sicut dictus procu-confirmatio rator generalis nobis subinde exponicretorum. fecit, ipse praemissa, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praeinsertum novissimi capituli generalis decretum, a memoratâ cardinalium Congregatione ut praemittitur confirmatum, necnon desuper emanatum decretum a Congregatione cardinalium, decretum itidem praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvă tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis dictorum cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Ordinis, Congregationis Italiae et provinciae praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxx iunii MDCXCII, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 30 iunii 1692, pontif. anno I.

XXX.

Decretum particularis Congregationis, quo abolentur omnes iudices particulares, et tribunalia Urbis revocantur ad ius comune.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Ad radicitus submovendum quoti- causae dick dianos iurisdictionum conflictus et intolerabiles abusus, qui in Romanâ Curiâ ex multitudine iudicum particularium exercentium ex privilegio privativam scu cumulativam iurisdictionem, nimis irrepserunt, Congregatio particularis, a sanctissimo domino nostro Innocentio divinâ providentiâ Papa XII specialiter (ut infra) deputata, censuit nullum aliud magis proprium, iustius et aptius remedium dari posse huic gravissimo malo. per quod iurisdictio iudicum et tribunalium ordinariorum ad nihilum fere redacta reperitur, quam mediante novâ constitutione <sup>2</sup> per Sanctitatem suam promulgandà penitus tollere et abrogare omnes praedictas iudicaturas particulares vigore privilegiorum hactenus erectas et constitutas, et proinde ad viam iuris reducere omnia et singula indulta, facultates et privilegia eligendi seu deputandi tam in primâ quam in ulterioribus instantiis omnes praedictos iudices particulares quocumque nomine nuncupatos concessa per praedecessores Romanos Pontifices congregationibus etiam S. R. E. cardinalium, ecclesiis et basilicis etiam patriarchalibus, universitatibus, monasteriis, collegiis, etiam sub curâ et administratione patrum So-

- 1 In Innocentii XI constitut. edit. MDCLXXXIX, die 28 iunii, pontif. XIII, extat reformatio tribunalium; et in huius Pontificis const. ed. MDCXCII, die XVII septembris, pontif. II, revocatio tribunalium particularium.
  - 2 Edit. Main. legit Congregatione (R. T.).

cietatus Iesu existentibus, hospitalibus, archihospitalibus, etiam Sancti Spiritus in Saxia, confraternitatibus, conservatoriis, domibus piis, etiam almae Domus Lauretanae, capellis, altaribus, montibus etiam pietatis, ceterisque aliis locis piis, quocumque pariter nomine nuncupatis, seu cardinalibus, eorum protectoribus, archipresbyteris, abbatibus, vicariis, aliisque administratoribus quibuscumque, in quibusvis causis civilibus, criminalibus, aut mixtis dictarum ecclesiarum, locorum priorum, aliorumque, ut supra, necnon eorum officialium, dignitatum, canonicorum, beneficiatorum, affictuariorum, emphyteutarum, colonorum, aliorumque quomodolibet inservientium eisdem locis piis, illorumque bonis et tenutis, etiamsi privilegia praedicta appareant seu fuerint concessa motu proprio, consistorialiter, seu in limine fundationis, sive ex causà onerosâ, vel pro bono publico spirituali, aut temporali, et quantumvis extiterint semel ac pluries per Sedem Apostolicam confirmata et innovata, cum quibusvis facultatibus et auctoritatibus eligendi notarios sibi benevisos, ac providendi summarie, de plano, solâ facti veritate inspectă, sine strepitu et figură iudicii, manu regià, ac quacumque appellatione, reclamatione, recursu, revisione, supplicatione, seu restitutione in integrum remotis, seu cum aliis similibus aut maioribus facultatibus, ac quibuslibet efficacissimis clausulis munita noscantur, etiamsi istae continerent derogatorias ad futura, seu derogatorias derogatoriarum, seu mandarent revocari non posse nisi auditis etiam pluries habentibus interesse, itaut constitutionis per Sanctitatem Suam promulgandae effectus sit quod in omnibus et per omnia praedicta privilegia, facultates et indulta, quocumque titulo, causâ, vel ratione, aut verborum amplitudine edita seu concessa, habeantur ac si non emanassent, aut numquam fuissent confirmata vel innovata.

§ 2. Mens autem ac sensus Congrega- Quid agendum do iam ungationis fuit et est sub praesenti ordina- coptis causis. tione non comprehendere causas iam instructas seu aliàs legitime contestatas coram iudicibus particularibus, quive propterea, eâ non obstante, poterunt ad illarum expeditionem prout iuris fuerit procedere; verum si causis huiusmodi expeditis appellari, reclamari, supplicari, recurri, aut in integrum peti restitutio contingat, appellationes huiusmodi, reclamationes, supplicationes, restitutiones in integrum devolvantur ad signaturam iustitiae, prout practicatur in ceteris causis expeditis a iudicibus ordinariis, nec amplius redire possint ad tribunalia antiquorum privilegiatorum, sive ad protectores, archipresbyteros, aliosque ut supra; prout nec etiam in casu recursuum et appellationum in posterum interponendorum a sententiis et decretis iudicum per eosdem privilegiatos extra Curiam deputatorum seu deputandorum, huiusmodi recursus et appellationes non amplius ad supranominatos, sed ad iudices ordinarios et competentes Romanae Curiae devolvi debeantur 2.

§ 3. Declarando tamen, quod per prae- Excipienter nonnelli indices sentem ordinationem non censeatur ullo particulares. modo adempta cardinalibus, archipresbyteris, protectoribus, seu titularibus, eorumque vicariis, aliisque deputatis, facultas seu iurisdictio in his quae concernunt servitium ecclesiae seu loci pii circa disciplinam ecclesiasticam et morum correctionem dumtaxat, prout quod neque sub eâdem ordinatione comprehensa sint tribunalia Camerae Aposto-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit decreti (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit debeatur (R. T.).

licae, legatus Avenoniensis, ac iudex fabricae S. Petri, neque congregationes descriptae in solito liberculo seu elencho congregationum ac tribunalium Urbis. Quo vero ad interesse notariorum, necnon ad artes et consulatus Urbis, censuit eadem Congregatio esse in posterum particulariter providendum.

Approbatio Pentificis,

§ 4. Factà sub eâdem die xxxI augusti MDCXCII per me infrascriptum relatione praemissae resolutionis SS. D. N., Sanctitas Sua praecepit illam publicari et interim omnino observari, donec desuper edatur Bulla, ac si eadem iam emanasset.

Ansaldus de Ansaldis SS.N.D. auditor. Dat. die 31 augusti 1692, pontif. anno II.

Sequentur nomina praelatorum, aliorumque qui praedictae Congregationis particularis a Sanctissimo specialiter deputati intervenerunt.

Reverendissimus pater dominus Prosper Bottinus archiepiscopus Mirensis, fisci et Camerae Apostolicae advocatus et promotor fidei;

R.mus Iacobus Emerix sacrae Rotae advocatus;

R.mns P. D. Matthaeus Ysore de Héruault sacrae Rotae auditor;

- R. P. D. Federicus Caccia sacrae Rotae auditor:
- R. P. D. Ioseph Molines sacrae Rotae auditor;
- R. P. D. Icannes Dominicus Thomatus A. C. locumtenens;
- R. P. D. Curtius Origus signaturae iustitiae auditor;
- R. P. D. Ioseph Sacripante SS. D. N. subdatarius;
- R. P. D. Ferdinandus Nuptius reverendae Camerae Apostolicae commissarius generalis;
- R. P. D. Ansaldus de Ansaldis auditor Sanctissimi;

Dominus Fattinellus de Fattinellis primus collateralis Curiae Capitolii;

Dominus Ioannes Dominicus Raynaldus locumtenens criminalis eminentissimi cardinalis vicarii;

Pro domino successore domini Nicolai Florelli, olim A. C. et sacri palatii apostolici notarii;

Angelus Montani pro reverenda Camera deputatus.

#### XXXI.

Firmantur limites facultatum maioris poenitentiarii 1

Innocentius Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex, omnium christifi- Procemam. delium pater et pastor, Illius, qui, ut peccatores pretiosi sui sanguinis profusione redemptos salvos faceret, semetipsum exinanivit, vices gerens in terris, ad ea, per quae sibi caelitus commissi gregis saluti duberius consulitur, praecipuis debet et indefessis studiis incumbere, sibique in Petro apostolorum principe attributam potestatem, qua, infallibili Christi Domini testimonio, quidquid solverit super terram erit solutum et in caelis, per se, et respective per alies, providà dispensatione exercere. Huius considerationis intuitu, Romani Pontifices praedecessores nostri Poenitentiariae Apostolicae officio et maiori poenitentiario quamplures et amplas facultates concesserunt, illasque aliquando, in iis praesertim quae forum internum non concernebant, reformarunt, et quandoque ampliarunt et immutaruut, prout rerum et temporum circumstantiis, op-

- 1 Non eadem semper fuit facultas maioris poenitentiarii, uti constat ex constitutionibus infra laudatis, videlicet Pii IV, Pii V, Gregorii XIV, Urbani VIII et aliorum Pontificum. In huins Pontificis constitut. edit. MDCXCII, 7 idus maii, pontif. 1, reformata fuit iudicum facultas circa reditum homicidarum, et per constit. edit. MDCXCII, die 18 novembris, pontif. II, revocata fuit facultas tribunalium particularium.
  - 1 Edit. Main. legit salutis (R. T.).

portunitatibus et vicissitudinibus attente pensatis, censuerunt in Domino salubriter expedire.

A Pio V reformala fuit anclonitentiariae.

§ 1. Aliàs siquidem, post antiquiores ritas officii Poe- Officii huiusmodi status, felicis recordationis Pius PP. IV praedecessor noster, officiorum et tribunalium Romanae Curiae reformationi pastorali sollicitudine intentus, ad eiusdem Poenitentiariae officium, in quo morum censura et animarum salus praecipue vertitur, considerationis suae oculos direxit; habitàque desuper cum tunc existentibus S. R. E. cardinalibus deliberatione maturâ, ipsoque maiore poenitentiario ac eius officialibus auditis, ac omnibus mature consideratis, de eorumdem cardinalium consilio, quod de cetero perpetuis suturis temporibus pro tempore existens maior poenitentiarius, regens, correctores, superiores et procuratores, ac alii quicumque eius officiales et ministri, ab eorum omnium quae in tunc confectis capitulis et prohibitionibus continebantur et forum internum seu poenitentialem plerumque non respiciebant, concessione et commissione penitus cessare et abstincre deberent, per quasdam suas anno Incarnationis dominicae MDLXII, v nonas maii, pontificatus sui anno III, expeditas litteras, auctoritate apostolicà statuit et ordinavit.

A Pio V revocata fuit otas Poenitentia

§ 2. Successive recolendae memoriae mais auctori Pius PP. V, etiam praedecessor noster, riae, eà exceptà tempus et necessitatem suique instituti tentiariorum, rationem postulare perpendens ut in multis Romanae Curiae rebus novam deinceps formam proponeret, eiusmodi vero curam ipsum impensius sollicitare ut ad ea in primis incumberet quae salutem et periculum respiciebant animarum, ac' praesato Poenitentiariae officio initium capere, novamque illi pro futuris facultatem statuere volens, de

1 Vel legendum a pro ac vel add ndum (R. T.).

apostolicae potestatis plenitudine, omnem et quamcumque eiusdem officii et poenitentiarii maioris auctoritatem, iurisdictionem et potestatem ordinariam et delegatam, ac omnia et quaecumque privilegia, facultates et indulta, illis ceterisque omnibus dictae Poenitentiariae tunc existentibus collegiis et personis ab ipsius officii institutione per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores suos ac seipsum et Sedem Apostolicam, etiam motu proprio et ipsius certà scientià, deque praedictae potestatis plenitudine, tam in genere quam in specie, ac de mandato speciali et expresso, etiam vivae vocis oraculo emisso, et ex quibuscumque causis concessa. confirmata, ac etiam pridem a memorato Pio IV praedecessore reformata, restricta et moderata, quibuscumque concepta formulis, ac etiam restrictivis, derogatoriarum derogatoriis, aliisque fortioribus et efficacioribus ac etiam vim contractus inducentibus clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis suffulta, quorum omnium tenores haberi voluit pro expressis, quaecumque essent (potestate minorum poenitentiariorum suorum et ordinationibus de illis eorumque statu tunc pridem editis litteris salvis et integris remanentibus), revocavit, suppressit et abolevit; et aliàs, prout in eiusdem Pii V praedecessoris iv kalendas maii anno praefatae Incarnationis mplxix et pontificatus sui 1v desuper expeditis litteris uberius continetur.

§ 3. Utque memoratus Pius V prae- Ab endem decessor, habità de ministrorum quali-fut nova forma tate, numero, functionibus et officiis ra- noriae. tione explicată, novam futuris formam de integro praescribere valeret, qua ipsum Poenitentiariae officium, certis quibusdam facultatibus, quae aliis officiis magis conveniebant, exoneratum atque expeditum, deinde ea, quae animarum salu-

tem praecipue concernebant, attentiore studio prosequeretur, xv kalendas iulii eiusdem anni molxix duas edidit constitutiones, in quarum primâ, quae incipit In omnibus rebus, ministrorum qualitatem, numerum, functiones et officia in posterum ordinavit; in alià vero, quae incipit Ut bonus paterfamilias, Poenitentiariae huiusmodi officium nonnullis ibidem relatis facultatibus dumtaxat, quas poenitentialis muneris maxime proprias ac egentium christifidelium remedio accommodatas censuit, communivit.

ctoritas.

nitentiariae au ni Pontifices, quampluribus vivae vocis oraculis, et piae memoriae Gregorius Papa XIV, pariter praedecessor noster, etiam suis in formâ Brevis die x aprilis anni moxer expeditis litteris, reformatas ut praefertur memorati officii facultates multoties ampliarunt et extenderunt.

iterno reformatas Poenitentia-

Ab Urbano VIII § 5. Verum huiusmodi facultatibus valde ta fuit aurtori- ut praesertur multiplicatis et adauctis', similis memoriae Urbanus Papa VIII, etiam praedecessor noster, memoratorum Pii IV et Pii V praedecessorum vestigiis inhaerens, per suas die xvii septembris anni mpcxxxiv pontificatus sui xII in formâ Brevis pariter expeditas litteras (praevià, quoad inibi descripta capita, quarumcumque facultatum seu indultorum ac vivae vocis oraculorum desuper concessorum et aliter emanatorum, quae iisdem litteris adversarentur, revocatione), motu proprio, ex certà scientià et matura deliberatione suis, deque apostolicae potestatis plenitudine, statuit et ordinavit, quod de cetero perpetuis futuris temporibus maior poenitentiarius, et eiusdem Poenitentiariae regens, ceterique eius officiales et ministri pro tempore existen-

> 1 Edit. Main. legit adductis pro adauctis (a. T.).

tes, a particularium casuum et negotiorum inibi expressorum concessione, commissione et expeditione, quae aliàs nullae essent, eo ipso penitus cessare et abstinere deberent.

§ 6. Adhuc tamen et post huiusmodi Ab aliis Ponparticularem reformationem alia Roma-aupliata et monorum Pontificum ad haec usque tem-cta auctoritas. pora vivae vocis oracula facultates huiusmodi ampliantia et respective moderantia supervenerunt.

derata fuit di-

§ 7. Hinc nos, animarum saluti, et fa- Causae hoius

cultatum unicuique officio et tribunali competentium ordini et distinctioni, quantum nobis ex alto conceditur, consulere volentes, ac propterea litterarum apostolicarum et vivae vocis oraculorum praefatorum multiplicitatem, varietatem et immutationes sedulà meditatione pensantes, nostrae Poenitentiariae ac maioris poenitentiarii facultates seligere, et delectas, ceteris exclusis, compilare et in unum redigere decrevimus, ut quousque facultates huiusmodi extendantur, ac quomodo et quibus casibus exerceri possint et debeant, certe, prompte et distincte sub unicà et omnium comprehensivå sanctione innotescant.

litterarum et oraculorum huiusmodi, ac tis Poenitentiaaliarum et aliorum, quaecumque sint et si quae sint, tenores pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, ac salvis et in suo robore et statu permanentibus iis, quae in alterâ ex praefatis eiusdem Pii V praedecessoris constitutionibus incipiente In omnibus super ministrorum Poenitentiariae praefatae qualitate, numero, functionibus et officiis ordinata fuerunt (ac etiam salva semper maioris poenitentiarii facultate Romanum Pontificem' in quibuscumque

1 Edit. Main. legit Romanorum Pontificum (R. T.).

particularibus casibus, tametsi per prae-

§ 8. Omnium itaque et singularum Firmantur II-

sentes nostras litteras non concessis, imo prohibitis, consulendi, itaut ipsi maiori poenitentiario de Romani Pontificis speciali mandato desuper vivae vocis oraculo sibi facto procedere asserenti indubia fides debeat adhiberi), motu proprio, ex certà scientià ac maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, infrascriptas tantum facultates eidem Poenitentiariae et maiori poenitentiario de cetero competere, ac in illà et ab illo in hunc qui sequitur modum exerceri posse, hac nostrà perpetuo valiturà constitutione statuimus atque decernimus.

Conceditor que foro regusub certis conditionibus.

§ 9. Nostro itaque et pro tempore eximaiori poenitentiario pena stenti maiori poenitentiario concedimus, vendi ab omni ut omnes et singulos, cuiuscumque quabus culpus et cusurisin utro-litatis, dignitatis et gradus, ecclesiasticos alios saeculares, et cuiusvis Ordinis, congrecasibos gationis, societatis et instituti regulares, necnon laicos quoscumque utriusque sexus, tam praesentes quam absentes, ab omnibus et quibuscumque culpis, criminibus et excessibus quantumcumque gravibus et enormibus, tam publicis quam occultis, quandocumque et quomodocumque commissis et perpetratis. necnon ab omnibus excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque censuris et poenis ecclesiasticis praemissorum occasione latis et per illos incursis, etiam in casibus nedum superioribus regularibus et ordinariis, sed etiam nobis et Sanctae Sedi specialiter, ac etiam per litteras quae die Coenae Domini quotannis promulgantur, reservatis, iniunctà semper iisdem pro modo culpae poenitentià salutari, et aliis quae fuerint de iure iniungenda, absolvere, et absolvi mandare possit et valeat: regulares nimirum, a culpis et censuris praemissis in utroque foro, et ecclesiasticos saeculares, necnon laicos, a praedictis culpis et censuris in foro conscientiae tantum;

eosdem vero ecclesiasticos saeculares. necnon laicos, tunc in utroque foro absolvere et absolvi mandare possit, quando agitur de excommunicatis et suspensis a sententià generali vel speciali delegatorum aliorumque iudicum, quorum iurisdictio expiraverit, seu etiam de illis quorum absolutio per eosdem iudices aut alios fuerit ad Romanum Pontificem et ad dictam Sanctam Sedem remissa, seu pariter de iis, qui, legitimo impedimento detenti, praesentiam iudicum, vel illorum qui eos excommunicarunt aut suspenderunt, aut alium seu alios, adire non potuerunt.

utroque foro ut praesertur absolvendi, in suis congruis casibus respective iudicato paruerint et parti satisfecerint, vel, quamprimum potuerint (alioquin in easdem censuras reincidant), satisfaciant. Eadem vero parte oblatam convenientem satisfactionem, quae tamen in sententiis seu decretis individuata non sit, irrationabiliter recusante, possit maior poenitentiarius iudicis, coram quo censurarum causa pendet, conscientiae remittere, ut convenientem satisfactionem

arbitretur, illâque per reum oblatâ, et

per aliam partem irrationabiliter recu-

satà, valeat adhuc, firmà remanente huiusmodi oblatione, ad absolutionem pro-

cedere.

suris ab homine latis seu declaratis in

§ 11. Romam quoque advenientes ab Bouam causa omnibus per quemcumque iudicem vel consequendi vel aliàs quomodocumque, non tamen in absolutionem. Romanâ Curiâ nominatim promulgatis, seu alibi promulgatis et in eadem Curia notoriis censuris (ad effectum dumtaxat ut indulgentias, sacra Urbis loca pie ac religiose invisentibus concessas, libere et licite consequi valeant, itaut, simul ac indulgentias praefatas consequuti fue

1 Male edit. Main, legit pia (R. T.).

§ 10. Ita tamen ut praedicti a cen- Aliae condi-

rint, iisdem, quibus antea, censuris constricti teneantur) absolvere et absolvi mandare possit et valeat. Quod si censuris ab homine nominatim ligati pro absolutione Romam advenerint, sed pro illà obtinendà fuerint ad corum iudices remissi, et probabile mortis periculum in itinere pertimescunt, poterit maior poenitentiarius ad congruum tempus ab ipso pro huiusmodi itinere agendo arbitrandum, sub conditione si huiusmodi periculum immineat, et cum reincidentia si praefati idem periculum evaserint, in foro conscientiae tantum absolvere

De principi- et absolvi mandare. bus et praela-

§ 12. Nequeat tamen in ullis casibus publicis, qui in praesatis litteris die Coenae Domini legi consuetis continentur, etiamsi Sedes Apostolica tunc vacaret, aut Romanus Pontifex propter infirmitatem vel aliam causam ita fuisset impeditus ut celeriter consuli non posset, principes et alios ius imperii, etiam vicario nomine, habentes, ac dominia et respublicas, seu personas illorum et illarum administrationem habentes vel habere solitas, necnon episcopos et alios superiores praelatos absolvere et absolvi

De iis, qui mandare.
agunt de electiono Romani § 13. I Pontificis.

§ 13. Minusque possit etiam in occultis, etiam in foro conscientiae tamquam<sup>4</sup>, S. R. E. cardinales, et alios, cuiuscumque qualitatis, status, gradus, conditionis, dignitatis et praeeminentiae fuerint, qui, vivente Romano Pontifice, de quopiam eligendo vel excludendo tractaverint, suffragia inierint, ambitus aut pactiones fecerint, seu, Sede Apostolicà vacante, in censuras seu poenas in felicis recordationis Gregorii Papae XV et praefati Urbani VIII, etiam praedecessorum nostrorum, super electione Romani Pontificis pro tempore facienda, xvII kalendas septembris anno Incarnationis mocxxv

1 Potius lege tantum (R. T.).

respective emanatis litteris contentas quomodolibet inciderint, absolvere et absolvi mandare.

§ 14. Nec pariter possit eliam in oc- De astrologis cultis etiam in foro conscientiae tantum eos, cuiuscumque qualitatis, status, dignitatis, praeeminentiae et conditionis fuerint, qui, astrologià iudiciarià, vel aliàs. per se vel per alios, de statu reipublicae christianae sive de vitâ aut morte Romani Pontificis pro tempore existentis inquirentes, eiusdem Urbani praedecessoris pridie kalendas aprilis anno eiusdem Incarnationis MDCXXXI contra illos editis litteris contravenerint, absolvere et absolvi mandare.

§ 15. Nec similiter valeat in casibus De violatoripublicis, etiam in iudicium non deductis, us immunitaviolatae immunitatis seu libertatis ecclesiasticae ullatenus absolvere seu absolvi mandare.

§ 16. Eos tantum haereticos in foro De apostatis conscientiae dumtaxat, absque alià abiu-occultis. ratione coram Ordinario aut inquisitore faciendâ, absolvat seu mandet absolvi. qui cum nemine de suis haeresibus loquuti sunt, et omnino sunt occulti, etiamsi aliquos extrinsecos actus fecerint, ex quibus argui potuissent haeretici; dummodo tamen ad eosdem actus, quamvis de sui naturâ noscibiles, seu ad notitiam deducibiles, quantum ipsi sciant et prout credunt, nullus advertit. Apostatas quoque a fide catholica et haereticos in eodem foro conscientiae dumtaxat absolvat, seu absolvi mandet, in iis solum casibus, in quibus necesse non est complices denunciare; quando nimirum iidem complices mortui, seu ex regionibus palam infectis sunt, et in illis degunt; non tamen quando complices Itali vel Hispani, seu ex illis regionibus essent. in quibus Inquisitionis sancti officii auctoritas viget: omni alia facultate ab

1 Deest datum litterarum Gregorii XV (R. T.).

hacresi vel apostasia huiusmodi absolvendi in ceteris, praeterquam in casibus in quibus sanctum Inquisitionis officium ad maiorem poenitentiarium absolvendos remitteret, interdictà.

De recipienregularibus.

§ 17. Munera a regularibus contra recolendae memoriae Clementis PP. VIII pariter praedecessoris nostri anno Incarnationis praefatae moxciv, xiii kalendas iulii, editam constitutionem ultra valorem decem scutorum monetas recipientes, exceptis rerum medicinalium seu devotionis muneribus, ante factam restitutionem non absolvat, nec mandet absolvi; infra vero praedictum valorem. nonnisi factà arbitrio ipsius maioris poenitentiarii seu per eum eligendi confessarii eleemosynâ, quae in beneficium religionis seu conventus, cui de iure facienda esset restitutio, si caute fieri potest, erogetur, absolvat seu mandet absolvi.

Pe infringentibus clausuram meaialium.

§ 18. Moniales, et quascumque personas, quae in casibus publicis clausuram<sup>1</sup> earumdem monialium ad malum finem violaverint, et respective ausae suerint violare, non absolvat, nec mandet absolvi, nisi in casibus in quibus ipsi episcopi seu Ordinarii pro ipsis delinquentibus supplicaverint, et casus ad Congregationem S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium propositam deducti non suerint.

De confessarus montal:um.

§ 19. Confessarios monialibus nullatenus concedat, et Cappuccinos, in illis regionibus in quibus iidem confessionibus audiendis operam dare non solent, in confessarios non deputet.

De irregularibus oh quod camqae Chan.

§ 20. Ad haec super quacumque irredeli-gularitate et inhabilitate ex quocumque delicto, etiam homicidio voluntario, et ex quocumque defectu proveniente2, in casibus tamen occultis et in foro con-

1 Edit. Main. legit clausura (R. T.).

2 Edit. Main. legit provenientes (R. T.).

scientiae tantum, praevia in gravioribus casibus maturâ discussione faciendà in Poenitentiariae signatură, dispensare vel dispensari mandare possit, tam cum ecclesiasticis saecularibus quam cum laicis respective, cum quibus expediens videbitur, ut ordinibus initiari, et susceptis etiam sacris et presbyteratus ordinibus ministrare et ad superiores conscendere, ac dignitates etiam cathedrales et metropolitanas, ac quaecumque beneficia ecclesiastica, quandocumque ante dispensationem, alioquin canonice, obtentas vel obtenta, retinere, necnon huiusmodi beneficia et dignitates (exceptis, quando agitur de homicidio voluntario vel alio gravissimo excessu, ecclesiis cathedralibus et metropolitanis), etiam post delictum, assequi valeant<sup>1</sup>.

§ 21. Cum haeretieis et apostatis a fide the irregulacatholica, quando haeresis et apostasia sim vel apostahuiusmodi nullatenus est propalata, et casus gravitas non suadet poenitentes ad sanctam Inquisitionem remittendos esse, super quacumque irregularitate, inhabilitate et infamià exinde contractà. tam ad ordines sive susceptos sive suscipiendos, quam ad beneficia, dispensare et dispensari mandare possit et valeat.

ribus ob haere-

§ 22. Cum male promotis occultis, De ordinatis non obstante eiusdem memoriae Sixti Papae V etiam praedecessoris nostri anno Incarnationis praedictae MDLXXXIX nonis ianuarii edità constitutione, et signanter cum promotis per saltum, etiam praetextu licentiarum de promovendo extra tempora, vel non servatis interstitiis, vel sine litteris dimissorialibus proprii Ordinarii, non dispenset, nisi in foro conscientiae, quando periculum adesset gravium scandalorum; tunc enim possit in forma Poenitentiariae consuetà dispensare, ut scilicet omissos ordines

1 Edit. Main. legit valcat (R. T.).

secrete recipiant a quolibet catholico antistite gratiam et communionem cum Sede Apostolicà habente, et tunc, et extra tempora, et non servatis interstitiis, et absque praefatis dimissoriis.

De simoniace

§ 23. Cum promotis ad sacros ordines, qui simoniam cum episcopis promoventibus commiserint, dispensare et dispensari mandare possit in occultis dumtaxat et in foro conscientiae tantum, cum clausula monitis monendis, et iniunctà gravi poenitentià, ac re praeser tim discussà in signaturà.

De dispensabus titulorum.

- § 24. A dispensationibus seu convationthus seu convatidationi-lidationibus titulorum, etiam in foro conscientiae tantum, etiam in occultis casibus, abstineat, cum agitur de simonià reali scienter contractà, et de beneficiis super quibus contracta est ipsa simonia; at, si illa contracta fuisset ignoranter, etiam ignorantia iuris inculpata, possit major poenitentiarius in occultis et in foro conscientiae tantum dispensare, et beneficiorum post simoniam obtentorum titulos convalidare, modo orator, de eâdem simoniâ certior factus, quamprimum commode potuerit, petierit dispensationem, omni aliâ facultate in ceteris simoniae casibus et praesertim publicis interdictà.
  - § 25. Titulos beneficiorum in concursu obtentorum in foro conscientiae tantum in occultis convalidare possit, quando tamen inhabilitas provenit ex aliquâ censură, vel quia illă irretitus impetrans administravit.

De compositions et condo-Paltone cinnos.

- § 26. A convalidatione titulorum et fre condonatione fructuum abstineat quoad illos, qui, de ecclesiis cathedralibus provisi, infra praefinitum tempus munus consecrationis non susceperint.
  - § 27. A compositione pariter et condonatione fructuum beneficialium et ecclesiarum episcopalium, ac etiam distributionum quarumcumque, quovis modo

male perceptorum, in casibus non occultis abstineat; in occultis vero possit cum Gallis, Belgis, Germanis, Polonis et ulterioribus componere vel etiam condonare, iniunctà eisdem poenitentibus erogatione eleemosynae, ipsius maioris poenitentiarii vel confessarii ab ipso deputandi arbitrio limitandae; cum reliquis autem, videlicet Italis, Hispanis, Lusitanis et adiacentium insularum personis discrete compositionem concedere, et eå mediante fructus condonare, pecuniis exinde exactis receptori emolumentorum Datariae nostrae integraliter consignatis; pauperibus tamen, quorum inopia compositionem non admittit, possit condonare, iniunctâ eleemosynâ modo supradicto: quae nihilominus sine praeiudicio illorum, quibus distributiones accrescere vel non decrescere debent, sint et censeantur ordinata.

§ 28. Cum regularibus autem super De irregulairregularitate, quorumcumque criminum rum. quandocumque perpetratorum vel incursûs in censuras occasione, vel quia iidem' sic ligati suos ordines, non tamen in contemptum clavium, exercuerunt, aut illis se immiscuerint, seu aliter quomodolibet contractà, ut, eâdem irregularitate et quibuscumque aliis defectibus non obstantibus, susceptis ordinibus et eorum privilegiis uti, ac in illis etiam in altaris ministerio ministrare, et ordines non susceptos suscipere, et in iisdem similiter etiam in altaris ministerio ministrare; necnon quaecumque, quotcumque et qualiacumque suorum Ordinum et congregationum alioquin canonice obtenta officia, beneficia regularia, munia, praeeminentias, dignitates et praelaturas, etiam maiores et principales, retinere et exercere, necnon eadem seu easdem (non tamen generalatum) ad quae seu quas in futurum canonice,

1 Forsan iisdem (R. T.).

et iuxta eorumdem Ordinum et congregationum regularia instituta eligentur vel aliter assumentur, recipere, assequi, gerere et libere exercere etiam licite valeant, dispensare, eosque in pristinum, et ad eum, in quo ante praemissa quomodolibet erant, statum, et ad vocem activam et passivam restituere, reponere et plenarie reintegrare, et poenas illis gratiose remittere et condonare, necnon, pro maiori absolutionum et dispensationum praefatarum firmitate, quibusvis constitutionibus, ordinationibus, statutis et privilegiis quomodolibet obstantibus sufficienter derogare, maior poenitentiarius praesatus possit et valeat.

De casibus occultis regula-

§ 29. Volumus tamen ut in huiusmodi casibus occultis, in foro conscientiae tantum, in publicis vero casibus, in utroque foro, auditis tamen et supplicantibus superioribus, bonumque testimonium de ipsis regularibus ferentibus, gravatà in iis eorumdem superiorum conscientià, et maturà circumspectione semper adhibità, cum iisdem regularibus, ut praefertur, dispensare et dispensari mandare valeat.

De homicidis,

§ 30. Cum homicidis, bannitis, aliisque delinquen- que delinquentibus, qui, memorati Sixti praedecessoris anno Incarnationis praefatae MDLXXXVII, VI kalendas decembris, expeditis litteris religionem ingredi, et in eå professionem emittere inhabilitantur, si expedire videbitur, habilitare et habilitari mandare, et cum iis, qui homicidia voluntaria commiserint, ut etiam uti clerici aliquam ex approbatis religionibus ingredi, ibique profiteri, in utroque foro, quando sic expedire videbitur, dispensare et dispensari mandare valeat, eâ tamen lege, ut sic habilitandi seu dispensandi fiscum et partem prius concordaverint, et professionem emittant, nec ante professionem huiusmodi in susceptis ordinibus ministrare

nec ad superiores Ordines ascendere possint.

§ 31. Quoad apostatas et transitum pe apostatis, regularium de una ad aliam religionem, religiosis e transcuntibus citra aliquam innovationem interim fa-gionem. ciendam, an et quales facultates maiori poenitentiario remanere, reformari, seu concedi conveniat, de nonnullorum S. R. E. cardinalium desuper a nobis deputatae Congregationis consilio suis loco et tempore decernemus.

§ 32. In matrimoniis contrahendis De matrimopossit idem maior poenitentiarius in foro dis. conscientiae tantum super impedimentis occultis, quae matrimonium non dirimunt, dispensare vel dispensari mandare. At a dispensationibus super quocumque impedimento ex quovis gradu sive consanguinitatis sive affinitatis ex copulâ licità sive ex cognatione spirituali proveniente, etiam in foro conscientiae tantum, tametsi impedimentum sit occultum et periculum scandalorum immineat, in iisdem matrimoniis contrahendis abstineat.

§ 33. In contractis vero matrimoniis De matrimoa dispensatione, seu matrimonii revalidatione in gradibus primo et secundo, seu secundo tantum consanguinitatis vel affinitatis ex copulà licità, etiam in occultis pariter abstineat, praeterquam si in huiusmodi secundo tantum gradu impedimentum saltem per decennium duraverit occultum, et oratores simul publice contraxerint et coniunxerint et uti coniuges legitimi reputati fuerint. In tertio autem et quarto gradibus occultis possit dispensare, ac et in iisdem tertio et quarto gradibus publicis revalidare matrimonia nulliter contracta ex causâ subreptionis vel obreptionis occultae litterarum apostolicarum, praeterquam si falsitas consistat in narratione praecedentis copulae, quae tamen antea non intercesserat.

De dispensamatrimoniis.

§ 34. Quod si oratores, qui obtinuerint positionibus a nostrà Datarià dispensationem super gradu prohibito tam in primo et secundo, quam in secundo tantum, ac etiam in tertio vel quarto tacità copulà inter eos sequutâ, quam sine honoris detrimento detegere non valent, et ratione huiusmodi taciturnitatis petant dispensationem pro matrimonio contrahendo, seu revalidationem matrimonii contracti, possit idem maior poenitentiarius, si copula sit adhuc secreta, in foro conscientiae tantum concedere, factà, quando agitur de primo et secundo vel secundo tantum gradu, compositione quinquaginta ducatorum auri de Camerâ ad Datariam transmittendorum, ad effectum, ut inconcussi moris est, erogandi eleemosynas, nisi prior gratia expedita fuisset in forma pauperum, quo casu etiam haec gratia absque ullà compositione similiter expediatur.

> § 35. Si vero oratores, qui, obtentà dispensatione a Datariâ super impedimento primi et secundi, sive secundi dumtaxat gradus consanguinitatis seu affinitatis, cum expressione quidem carnalis copulae, sed tacità occultà et malitiosà intentione in ipsà copulà habità ad facilius habendam dispensationem, pro revalidatione huiusmodi dispensationis recurrant ad dictam Poenitentiariam. possit idem maior poenitentiarius desuper dispensare cum miserabilibus personis explicite affirmantibus se uti tales et sub illå expresså qualitate et formå miserabilium dispensationes a Datarià obtinuisse; cum iis vero, qui non tamquam pauperes, sed uti ex honestis familiis, sive uti nobiles, sive uti illustres, fuerint similiter ab eâdem Datarià dispensati, idem maior poenitentiarius non dispenset, nisi solutà prius in Datarià, ad effectum pariter erogandi in elcemosynas, taxâ cum datario pro tem-

pore existente concordandà. Quod si supplicantes sint pauperes, itaut vere et realiter integram summam taxatam vel aliquam eius partem solvere nequeant, praesatus maior poenitentiarius insimul cum eodem datario opportune provideat.

§ 36. Super impedimento occulto affinitatis ex copulà illicità seu ex actutis ex copulà fornicario proveniente, quotiescumque illicità. adsit rationabilis causa, licet periculum revelationis seu scandalorum non immineret vel non adesset, in matrimoniis tam contractis quam contrahendis, in foro conscientiae tantum; quoties vero affinitas huiusmodi post contractum matrimonium supervenerit, ut debitum peti possit, in eodem conscientiae foro dispensare et dispensari mandare possit et valeat.

§ 37. Super occulto impedimento criminis adulterii, si fuerit cum fide datà adulterii. dumtaxat, neutro machinante, commissum, possit tam in contrahendis quam contractis matrimoniis dispensare; si vero crimen huiusmodi fuisset utroque vel altero machinante patratum, possit dispensationem concedere, raro tamen, et quando necessitas postulaverit ratione alicuius gravis imminentis periculi, quod prudentià maioris poenitentiari, re praesertim discussà in Congregatione vel signaturâ, arbitrandum erit.

§ 38. Declaramus tamen, quod facul- De phiraliface tates praesatae a nobis maiori poeniten-rum et prole. tiario et eiusdem Poenitentiariae officio concessae circa dispensationes matrimoniales locum habeant, etiamsi gradus et impedimenta huiusmodi multiplicia sint quâcumque et quantâcumque multiplicitate, volentes in litteris huiusmodi dispensationum matrimonialium posse prolem, ubi opus erit, sive susceptam, sive suscipiendam, non tamen in adulterio conceptam, in foro conscientiae tantum legitimam decernere, necnon

apponi clausulam Nulli, etc., prout in huiusmodi materiis hactenus ipsa Pocnitentiaria servare consuevit.

De votis simpluribus.

§ 39. Vota simplicia quaecumque quomodolibet emissa, tametsi privato iuramento confirmata, etiam castitatis, religionis, visitationis liminum Ss. Petri et Pauli de Urbe, Sepulchri dominici et S. Iacobi de Compostella, possit idem maior poenitentiarius in alia pietatis opera commutare, votorum implementum disferre, ab illorum transgressionibus absolvere, et cum iis, qui matrimonium contrahendo votum castitatis transgressi sunt, ad licite debitum coniugale petendum dispensare, et respective commutari, differri, absolvi et dispensari mandare, semper in foro conscientiae tantum, possit et valeat, consideratis causis commutationum, dilationum, absolutionum et dispensationum huiusmodi, et adiectis clausulis quae apponere', iisque iniunctis quae iniungere hactenus Poenitentiaria laudabiliter consuevit.

De divino of-

§ 40. Super recitatione divini officii seu horarum canonicarum propter aliquam impossibilitatem seu moralem difficultatem cum commutatione in alias preces vel orationes seu illarum iniun ctione facultatem habeat dispensandi.

De jurament's.

§ 41. Iuramenta quaecumque, in quibus exploratum erit, nullum cuiusquam agi praeiudicium, facultatem habeat in foro conscientiae dumtaxat relaxandi.

De rebus male ablatis,

§ 42. Quoad male ablata vel retenta, quando domini sunt incerti et casus sunt occulti, partem aliquam delinquentibus pauperibus, si, eorum qualitate et necessitate pensatis, ita videbitur, remittere seu condonare, vel remitti seu condonari mandare possit; residuum vero pauperibus, vel in pia opera in locis, si fieri potest, ubi illa ablata, extorta seu usurpata sunt, distribui seu converti mandet.

§ 43. Cum puellis, quae virgines non De dotibus sunt et dotes petunt seu obtinuerunt a confraternitatibus aut aliis locis vel dispensatoribus piis, quibus iniunctum est ut illas virginibus tantum dent seu distribuant, in occultis et in foro conscientiae tantum, quatenus illae in posterum honeste vivant, facultatem habeat dispensandi.

§ 44. Dubia in materia peccatorum, seu forum poenitentiale aliàs quomodolibet concernentia, cum consilio doctorum et theologorum suorum valeat declarare.

§ 45. Commissiones maioris poeniten. De commistiarii, etiamsi committens, illis nondum praesentatis, re integrâ desinat quomodocumque poenitentiarius existere, non expirent.

§ 46. Sede Apostolica vacante, ma- Dr Apostolica vacante. ior poenitentiarius eiusque officiales ea tantum facere et expedire valeant, quae ad forum conscientiae pertinent; in reliquis eorum officium conquiescat, et a quibuscumque matrimonialibus et aliis dispensationibus ac absolutionibus et declarationibus, necnon quibusvis aliis expeditionibus forum fori mixtim vel separatim quomodolibet respicientibus, omnino abstineant.

§ 47. Quotiescumque procuratores et De procura-scriptores Poenitentiariae secretae ali-ptoribus Poeni-tentiariae. quâ malâ valctudine detinentur, vel ex aliquà legitimà causà maior poenitentiarius expediens iudicaverit, possit alios in eorum locum, durante infirmitate seu causâ, subrogare seu substituere, praestito solo iuramento, et cum iisdem obligationibus, quibus alii procuratores et scriptores titulati adstringuntur.

§ 48. Nullus minor poenitentiarius penitentiarius

1 Male edit. Main, legit illis (R. T.).

trium basilicarum Urbis possit admitti seu recipi ad officium, nisi prius a maiori poenitentiario ac Poenitentiariae congregatione seu signaturâ fuerit examinatus et approbatus; et, postquam admissus fuerit, nequeat sine eiusdem licentia discedere seu dimitti; idemque servetur quoad minores poenitentiarios Lauretanos, quibus et aliis supradictis maior poenitentiarius possit facultatem ad libitum concedere et restringere, et quorum examen possit in absentià etiam episcopo in partibus sibi beneviso committere.

De adeunti-

§ 49. Omnibus christifidelibus, qui ex bus poeniten-narium maio-veteri et laudabili instituto poenitentiarium maiorem munere suo statutis diebus in hebdomadà majori solemni ritu fungentem pie reverenterque adierint, sesegue poenitentiali virgâ tangendos submiserint, centum dies de iniunctis eis seu aliàs quomodolibet debitis poenitentiis in formâ Ecclesiae consuetâ relaxandi perpetuam facultatem eidem maiori poenitentiario confirmamus, et, quatenus opus sit, de novo concedimus.

Clausulae.

§ 50. Decernentes praesentes litteras, etiam ex eo quod maior poenitentiarius ac praefatae Poenitentiariae regens, et officiales praedicti, ac alii quicumque in praemissis quomodolibet interesse habentes seu habere praetendentes, eisdem graemissis non consenserint, aut vocati seu auditi non fuerint, aliaque quâvis de causa quantumvis legitima et iuridica, de ullo subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel alio quocumque defectu notari, impugnari, redargui, retractari, in ius vel controversiam revocari nullatenus posse, sed semper et perpetuo validas firmas et efficaces existere, et a maiori poenitentiario, regente et officialibus praedictis, aliisque, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter obser-

vari, sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum palatii apostolici auditores, et S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, sublatà eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, ubique iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane quidquid secus super omnibus et singulis praemissis, vel circa ea, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

aliis quibuscumque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, et dictae Poenitentiariae, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis aliâ firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus quibuscumque, ac quibusvis vivae vocis oraculis, privilegiis, indultis et literis apostolicis, eiusdem Poenitentiariae officio, illiusque maiori poenitentiario, ac officialibus et ministris, et quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogato riarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio, et aliàs quomodolibet per praedecessores nostros Romanos Pontifices ac etiam nos concessis, innovatis, confirmatis et approbatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores

praesentibus pro plene et sufficienter 1 Verbum insererentur nos addimus (R. T.).

huiusmodi, ac si de verbo ad verbum,

nihil penitus omisso, et forma in illis

tradità observatà insererentur<sup>4</sup>, iisdem

§ 51. Non obstantibus praemissis, et contrariorum

expressis et insertis habentes, ad essectum praesentium, illis aliàs in suo robore permansuris, harum serie derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Sanctio poe-

§ 52. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum compilationis, concessionum, prohibitionum, decretorum, statuti, voluntatis, declarationis, confirmationis, derogationis, aliorumque praemissorum infringere, eique ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCXCII, III nonas septembris, pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 3 septembris 1692, pontif. anno II.

#### XXXII.

Abolentur omnia tribunalia et iudices particulares cum suis facultatibus'.

> Innocentius Papa XII, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium

Romanus Pontifex curae<sup>2</sup> agri Domini more diligentis patrisfamilias indesinenter invigilans, ut, iuxta verbum propheticum, noxia evellat et destruat, utilia vero plantet et aedificet, ea etiam, quae alia3, rationabilibus tunc suadentibus causis, a Sede Apostolicà concessa fuerunt, ex aliis validioribus seu supervenientibus rationibus, quibus praesertim fa-

- 4 In praecedenti constitutione extat reformatio facultatum maioris poenitentiarii; et in constit. ed. MDCXCII, die 18 novembris, pontif. II, alia facultatum tribunalis viarum.
  - 2 Edit. Main. legit curiae (R. T.).
  - 3 Vel aliàs vel olim legendum (R. T.).
  - 4 Particula seu redundat (R. T.)

ciliori, ordinario et iuridico iustitiae cursui in Romanâ Curiâ ceterarum magistrà uberius consulitur, ad viam iuris reducere, moderari, immutare et revocare non desinit, et in his sollicitudinis suae studium interponit, quando et prout in Domino conspicit salubriter expedire.

§ 1. Hinc est quod nos, sedulâ medi- Causae hu. 13 tatione pensantes privilegia privativarum seu cumulativarum iurisdictionum, etiam cum facultate proprios seu benevisos notarios habendi seu deputandi, quampluribus praefatae curiae particulariter institutis iudicibus seu tribunalibus a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris aliquorum saeculorum spatio concessa, ita paulatim quidem, sed in immensum excrevisse, ut iudicum et tribunalium ordinariorum iurisdictio magnopere decreverit, et super huiusmodi iurisdictionum conflictu et iudicum competentià frequentes contentiones, expeditam causarum terminationem cum litigantium damno et causidicorum incommodo differentes, irrepserint; ac propterea, inter alia quae circa eamdem curiam emendanda, reformanda et rectius ordinanda suscepimus, quantum nobis ex alto conceditur, huiusmodi absurdis occurrere, ac praefatae curiae eiusque iudicum et tribunalium maiori decori et ordini, sicut iustitiae ratio et publica utilitas postulant, hac nostrâ speciali constitutione prospicere volentes: motu proprio, ex certâ scientiâ et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, necnon de nonnullorum dilectorum filiorum eiusdem curiae praelatorum et virorum, pietate et doctrină, prudentia et rerum usu praestantium, ad hunc effectum de mandato nostro pluries congregatorum, consilio, omnia et singula huiusmodi particularia tribunalia et speciales iudices. vigore privilegiorum praefatorum in eadem Curià hactenus constituta seu constitutos, tenore praesentium penitus et omnino supprimimus, abolemus et abrogamus, ac propterea ad viam iuris reducimus omnia et singula indulta, facultates et privilegia habendi seu deputandi tam in primâ quam in ulterioribus instantiis omnes praedictos particulares iudices quocumque nomine nuncupatos, ac etiam assessores, congregationibus etiam S. R. E. cardinalium, ecclesiis et basilicis, etiam patriarchalibus, monasteriis, abbatiis, collegiis, etiam nationalibus, etiam sub curâ et administratione presbyterorum seu clericorum regularium Societatis Iesu existentibus, archihospitalibus et hospitalibus, etiam Sancti Spiritus in Saxiâ et Neophytorum, archiconfraternitatibus, confraternitatibus, etiam Annunciationis Beatae Mariae Virginis, montibus etiam pietatis, monasteriis etiam mulierum poenitentium, Ordinibus, congregationibus, et institutis, etiam Societatis Iesu, curiis et iudicibus, etiam Burgi, et Arci S. Angeli, militiis etiam sancti Ioannis Hierosolymitani, quibuscumque universitatibus et consultationibus etiam artium, conservatoriis, domibus piis, etiam almae domui Lauretanae, capellis, etiam ad Praesepe Iesu Christi et imaginis Beatae Mariae Virginis in basilicà S. Mariae Maioris, altaribus, ceterisque aliis locis piis, quocumque pariter nomine nuncupatis, seu cardinalibus eorum protectoribus, archipresbyteris, abbatibus, vicariis, aliisque administratoribus quibuscumque, ac praefectis, etiam palatii nostri apostolici, in quibusvis causis civilibus criminalibus aut mixtis, activis et passivis dictarum ecclesiarum, locorum piorum, aliorumque supra, necnon eorum officialium, dignitatum, canonicorum, beneficiatorum, affictuariorum, emphytentarum, colonorum, aliorumque quo-

modolibet inservientium iisdem locis piis, illorumque bonis et tenutis, etiam cum quibusvis facultatibus et auctoritatibus eligendi notarios sibi benevisos, ac procedendi summarie, de plano, solà facti veritate inspectà, sine strepitu et figură iudicii, manu regiâ, ac quacumque appellatione, reclamatione, recursu, revisione, supplicatione, seu restitutione in integrum remotis, seu cum aliis similibus aut maioribus facultatibus, etiam per nos et quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, sub quibusvis verborum tenoribus et formis, et cum quibuscumque etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, essicacissimis, et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, vel ad imperatoris, regum, reginarum, rerumpublicarum et principum quorumlibet preces et instantiam. seu eorum contemplatione et intuitu, ac etiam in limine fundationis, seu ex quacumque causâ, non tamen vere onerosâ, videlicet congruae et effectivae solutionis Camerae nostrae legitime factae, et non aliàs, vel pro bono publico spirituali aut temporali, etiam ex causâ studii, aut catholicae fidei, ac aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessa, confirmata et approbata, ac pluries et quantiscumque vicibus innovata; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus 1 specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda ant aliqua alia exquisita et certa forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas, causas

1 Edit. Main. legit tenoris (R. T.).

et occasiones, praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, servatis et specificatis respective habentes, perinde ac si praefata indulta, facultates et privilegia concessa, confirmata et innovata non fuissent, ad effectum praesentium specialiter, expresse, plenissime et amplissime derogamus, et derogatum esse volumus et mandamus.

Revocan' ar

§ 2. Iisdem pariter modo et formå ad pristinum statum faculta- et quaecumque indulta, facultates et prineralis in Urbe. vilegia dilecto filio nostro ac pro tempore existenti in Urbe eiusque districtu vicario in spiritualibus generali, sub quibusvis formis, decretis, clausulis, aliisque supradictis, per quoscumque Romanos pontifices praedecessores nostros, et praesertim per felicis recordationis Clementem Papam X etiam praedecessorem nostrum, quibusdam suis pridie idus augusti anno Incarnationis dominicae mpclxxi expeditis litteris concessa, ad statum in quo erant ante litteras piae memoriae Pauli V, pariter praedecessoris nostri, kalendis martii anno eiusdem Incarnationis mocki super reformationem tribunalium Urbis editas, et respective iuxta easdem litteras, in iudicialibus reducimus.

Permitti'ur clarum seu con-

§ 3. Liceat tamen iudicibus, ut supra expeditio can-sarum instru suppressis et abrogatis, qui vigore privilegiorum ut praefertur processerunt, causas coram iisdem hactenus iam instructas, seu aliàs legitime contestatas, praedictis non obstantibus, per totum mensem decembris proxime venturi, prout iuris fuerit, expedire, itaut, eo tempore elapso, huiusmodi causae ad iudices ordinarios et competentes Romanae Curiae in statu et terminis ipso facto devolvantur.

§ 4. Quod si huiusmodi causis interim Minima vero earum appellatio, reclamate, expeditis appellari, reclamari, supplicari, recurri, aut restitutio in integrum

4 Edit. Main. legit tam pro tamen (R. T.).

peti contigerit, appellationes huiusmodi, reclamationes, supplicationes, recursus, et restitutionis in integrum petitiones non amplius ad tribunalia antiquorum privilegiatorum, sive ad protectores archipresbyteros, aliosque ut supra, sed ad signaturam iustitiae, et respective ad suos superiores et ordinarios, prout in ceteris causis per iudices ordinarios expeditis servatur, devolvantur, et devolutae sint et esse censeantur.

§ 5. Similiter etiam in casu appellationum, reclamationum, supplicationum, recursuum, ac restitutionis in integrum petitionum a sententiis et decretis iudicum per eosdem privilegiatos extra curiam praefatam deputatorum seu deputandorum in posterum interponendarum, eaedem appellationes, reclamationes, supplicationes, recursus, ac restitutionis in integrum petitiones non amplius ad supranominatos, cuiuscumque dignitatis etiam cardinalitiae sint, qui etiam ratione episcopatuum, guberniorum, abhatiarum, commendarum, aut alio quovis titulo vel privilegio, huiusmodi iurisdictionem tum in committendo tum in decernendo vel in iudicando usque ad praesens in Urbe ipså vel aliàs exercuerunt, sed ad iudices ordinarios et competentes eiusdem Romanae Curiae devolvantur indifferenter et pari modo sicuti in ceteris causis per alios iudices de partibus expeditis servatur, nullá habità ratione privilegiorum et antiquarum facultatum.

§ 6. Habentes autem facultatem eli- De facultate gendi in partibus iudicem secundarum secundarum et instantiarum, teneantur illum ibidem per liarum. unicam et universalem deputationem ad omnes huiusmodi causas constituere; et, si vel super recusatione vel super modo procedendi coram dicto iudice deputato emergat controversia, ad signaturam iusiitiae, prout in ceteris causis et ne-

eligendi judices

gotiis fieri solet, recurratur. In tertiis vero seu ulterioribus instantiis, eo modo quo in causis appellationum a iudicibus de partibus ad Romanam Curiam legitime devolutarum procedi solet, observetur.

De facultate

§ 7. Quoad consulatus artium et uniconsulum artorum, sublatis omnibus assessoribus, et abrogatà in iudicialibus quacumque consulum et universitatum iurisdictione (itaut eorumdem et earumdem iurisdictio, ex nunc, etiam quoad causas instructas, penitus et omnino cessare debeat, et cessasse intelligatur), succedant et procedant competentes iudices ordinarii iuxta eorum ordinarias faculates, nullà, ut supra, habità ratione privilegiorum et antiquarum facultatum, inter quos sit locus praeventioni, adhibitis, quatenus iudicibus ipsis opus videatur, iisdem consulibus solummodo tamquam peritis in rebus et negotiis eorum artem concernentibus. Excipimus tamen, et sub praesenti nostra constitutione comprehensos esse nolumus, tum consules agriculturae illorumque assessorem, tum notarios curiae Burgi, mercatorum et aromatariorum pro eorum officiis titulo oneroso acquisitis, seu administratis, donec aliter provideatur.

De notariis respectu locorum piorum.

§ 8. Ad haec, basilicae collegia, hospitalia, ceteraque memorata loca pia, quae ex concessione apostolicâ vel inveteratà consuetudine electionem et usum proprii notarii in primis vel ulterioribus instantiis habebant, et in posterum, in causis in quibus agatur de vero ac proprio interesse dictarum ecclesiarum et locorum piorum, non teneantur ad aliquam solutionem extractus seu regestri, sed notarii quorumvis tribunalium debeant in dictis causis, et in qualibet istantià, conficere instrumentum actorum, prout iacent, nihilque ab eis, ultra quartam partem eius mercedis quae solvenda esset pro extractu seu regestro pro dicto instrumento actorum, sub quovis praetextu etiam excessivitatis scripturae, petere vel exigere valeant.

§ 9. Postremo declaramus, per prae- Exceptio gnasentes nostras litteras nullatenus adem-tatum. ptam esse cardinalibus archipresbyteris. titularibus, seu protectoribus, eorumque vicariis, aliisque deputatis, facultatem seu iurisdictionem in iis, quae servitium ecclesiae, seu loci pii, circa tamen disciplinam ecclesiasticam et morum correctionem dumtaxat, concernunt, minusque sub iisdem praesentibus tribu nalia Camerae Apostolicae, legatum Avenionensem, iudicem fabricae S. Petri, neque ipsas congregationes in solito liberculo seu elencho congregationum ac tribunalium Urbis descriptas comprehendi.

§ 10. Decernentes, easdem praesentes clausulae. literas, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod omnes vel singuli supradicti, ac alii quicumque in praemissis quomodolibet ius vel interesse habentes, seu habere praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae vel dignitatis, seu aliàs specifica et individua mentione et expressione digni existant, iisdem praemissis non consenserit, nec ad ea vocati seu auditi fuerint, tametsi suorum indultorum vel privilegiorum vigore consentire seu vocari semel vel pluries quoquomodo debuissent, aut ex aliâ quamtumvis iuridică et privilegia causa, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, ullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel interesse habentium consensûs, alioque quolibet, etiam quamtumvis magno ac formali et substantiali defectu

notari, impugnari, infringi, in controversiam revocari, ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari nullatenus posse, sed semper et perpetuo validas, firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere, et ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sic, et non aliter, per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate, praeeminentia, aut potestate fungentes et functuros, etiam causarum palatii apostolici auditores, et S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, sublată eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 11. Non obstantibus omnibus et singulis praemissis, et, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, et pariter, quatenus opus sit, recolendae memoriae Pii Papae IV similiter praedecessoris nostri de gratiis qualecumque interesse Camerae Apostolicae concernentibus in dictà Camerà intra certum inibi praescriptum tempus praesentandis et registrandis, itaut praesentes in eâ praesentari et registrari nullo unquam tempore vel modo necesse sit, necnon aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac Urbis nostrae, dictarumque ecclesiarum, omniumque et singulorum supradictorum quibusvis, (etiam iuramento vel aliàs quavis firmitate, sub quibuscumque verborum tenoribus, formis, clausulis, decretis, aliisque supradictis in contrarium praemissorum roboratis, seu confirmatis et innovatis) statutis, ac usibus, stylis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus; quibus pariter, modo, forma et tenore praemissis, ad effectum praesentium, illis alias in suo robore permansuris, amplissime, ut praefertur, derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 12. Nulli ergo omnino hominum Sanctio pooliceat paginam hanc nostrarum suppressionis, abolitionis, abrogationis, reductionum, derogationum, voluntatis, mandati, declarationis et decreti infringere vel eis ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCXCII, die XVII septembris, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 17 septembris 1692, pontif. anno 11.

#### XXXIII.

Extenditur senarius numerus magistrorum fratrum eremitarum S. Augustini Mexicanae provinciae ad duodenarium<sup>4</sup>.

# Innocentius Papa XII ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut dilecti filii prior provincialis et definitores provinciae Mexicanae in Indiis Occidentalibus Ordinis
fratrum eremitarum sancti Augustini nobis nuper exponi fecerunt, capitulum
generale dicti Ordinis, anno MDCLXXXV
in almâ Urbe nostrâ celebratum, senarium magistrorum numerum in provincià
praedictà, benedicente Domino multum

1 Idem factum legitur pro provincià Baeticà in const. ed. MDCXCH, die 2 februarii, pontif. 1; et in Clementis XI const. ed. MDCCX, die 20 maii, pontif. x, pro provincià Chiliensi.

terris disfusa, usque ad duodenarium extendendum esse censuerit, si nostra et huins Sanctae Sedis facultas desuper accederet; similis vero extensio numeri magistrorum pro Peruana et Baetica provinciis eiusdem Ordinis, in dicto capitulo generali facta, a felicis recordationis Innuocentio XI et Alexandro VIII Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, per quasdam eorum in simili formâ Brevis litteras die xxII ianuarii mpclxxxviii et die xxi ianuarii mpcxc respective expeditas, approbata et confirmata fuerit: nobis propterea exponentes praefati humiliter supplicari fecerunt ut sibi pariter in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Extensio praedicta.

Clausulae

- § 2. Nos igitur, eosdem exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ut de cetero senarius dictae provinciae Mexicanae magistrorum numerus ad duodenarium, servatâ tamen in reliquis quoad promovendos ad magisterii gradum formâ' per apostolicas et dicti Ordinis constitutiones necnon specialia ipsius provinciae Mexicanae decreta et consuetudines praescriptà, augeatur, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.
- § 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere.
  - 1 Edit. Main. legit formam (R. T.).

ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

- § 4. Non obstantibus recolendae me- contrariorum moriae Sixti V et Clementis VIII Romanorum Pontificum etiam praedecessorum nostrorum de senario magistrorum numero, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon provinciae Mexicanae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 5. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII septembris MDCXCII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 28 septembris 1692, pontif. anno II.

#### XXXIV.

Confirmantur quaedam decreta prioris generalis Ordinis Carmelitarum pro promovendis studiis praesertim in Italiae provinciis '

#### Innocentius Papa XII. ad futuram rei memoriam.

Evordium

Militantis Ecclesiae regimini, per ineffabilem divinae bonitatis abundantiam, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, praesidentes, ea, quae a religiosorum Ordinum superioribus, ad bonarum artium et sacrae theologiae studia, ex quibus Ecclesiae et religioni multum decoris atque utilitatis provenire solet, opportunis rationibus promovenda, provide sapienterque constituta et ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque inviolata persistant, apostolici muniminis nostri praesidio, cum id a nobis petitur, libenter roboramus.

Insequentia decreta condita generali.

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper tuerunt a priore secit dilectus filius Ioannes Teyxoò de Villalobos, prior generalis Ordinis fratrum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo, quod ipse, ut sacrarum eisque ancillantium bonarum litterarum studia in eodem Ordine, ac praecipue in provinciis Italiae ipsius Ordinis, magis in futurum vigeant, peculiarem muneris sui sollicitudinem adhibere satagens, vigore specialis facultatis sibi ad id in capitulo generali dicti Ordinis novissime in hac almâ Urbe celebrato attributae, ac cum approbatione venerabilis fratris nostri Palutii episcopi Praene-
  - 1 Pro reformatione provinciae Pedemontanae extat decretum cardinalis protectoris in Innocentii XI constit. ed. MDCLXXXVII, die 27 martii, pont. xI; et in huius pontificis const. ed. MDCXCII, die 22 novembris, pontif. II, decreta capitulorum generalium pro Discalceatis: in Clementis vero XI constit. ed. MDCCXI, die 10 novembris, pontif. xt, reductio studiorum et graduum.

stini S. R. E. cardinalis de Alteriis nuncupati Ordinis praedicti apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, nonnulla super praemissis decreta, ordinationes et provisiones fecit tenoris qui sequitur, videlicet:

« Fr. Ioannes Teyxod de Villalobos Textus docro sacrae theologiae magister, ac humilis prior generalis totius Ordinis fratrum beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo antiquae et regularis observantiae, etc.

Omnibus et singulis notum est quod sacra nostra religio a primis eius in-rum decretorum stitutoribus uberes in Ecclesià Dei fruges ex laudabilibus bonorum fratrum operibus et exemplis provenientes totis studiis proferre consuevit, ut liqui lo constat tam ex nostris constitutionibus praescribentibus quod priores provinciales et locales in nostro Ordine nec minimum quidem apicem quoad studia praetermittere negligant, et potius prae oculis semper habeant' quod magis floreant in favorem, gloriam et decus religionis, tum ex Bullis felicis recordationis Gregorii XIII Ut laudes, Iulii II Ad Sacrum Ordinem, et Sixti IV Dum attenta, ibi: Fructus quoque uberes, quos dictus sacer Ordo in agro militantis Ecclesiae in propagatione religionis et sidei orthodoxae hactenus produxit, utiliter producit, ac in futurum producturum speramus, etc. Hinc nostrorum patrum vestigia sectantes, et nostris constitutionibus, imo Sapientiae divinae, cap. XIII loquenti: Vani sunt omnes homines, in quibus non subest scientia Dei, quae propterea praeponitur regnis et sedibus, et cum qua, ut dilucide proclamat Salomon, omnia bona venire solent, adhaerere cupientes, omni contentione elaborandum duximus ut a nostris subditis exulet ignorantia omnium malo-

1 Edit. Main. legit habent (R T.).

rum foecundissima parens. Quare, ut in [ totà religione, et praecipue in provinciis Italiae, praefata bona radices fundere, et mala ex nimià in admittendis studentibus ac gradibus conferendis facilitate forte obventura vitari omnino valeant, et de consensu et instante zelo nostri eminentissimi cardinalis protectoris de Alteriis, ac de consilio gremialium nostrorum super hoc nostram conscientiam gravantium, pro eisdem provinciis, aliisque in quibus vigent gradus, et non sunt pro illis statuta specialia, sequentia decreta inviolabiliter observanda emanare statuimus.

De excipien-dis ad habitum. Omnium sive progressum sive defectum a receptione et educatione pendere, mandamus ut nullus admittatur ad habitum, nisi a reverendo admodum patre provinciali, ac tribus vel saltem duobus examinatoribus in capitulis provincialibus, vel iuxta exigentiam ab eo deputandis, per suffragia secreta adiudicetur peritus in grammatica et litteris humanis: quibus per magistrum ab eodem provinciali designandum, qui eos edoceat, ipso adhuc novitiatu, etc., anno1, quotidie saltem per horam incumbere teneantur, ut si ad professionem admittantur, praehabitis deinde a conventu testimonialibus alias ad omnium graduum collationem requisitis, de vitâ et moribus facilius ad cursus artium valeant promoveri, prout omnes in posterum promovendos mandamus.

Institutio quatuor collegio-

II. Instituantur in omni provinciâ quatuor collegia, vel plura aut pauciora iuxta capacitatem provinciarum et conventuum possibilitatem. Unum pro cursu philosophiae per triennium a lectoribus absque ullà interruptione complendum duraturo, in quo propterea incipiendo lector a summulis prosequi

1 Forsan ipso adhuc novitiatûs anno (R. T.).

debeat usque ad completam metaphysicam, nec ullo modo distrahatur, simul legendo, v. g., uni vel pluribus logicam, aliis vero summulas, vel physicam aut metaphysicam, sed iisdem, quibus incepit summulas, et qui nullatenus ab eo conventu vel collegio, nisi maximi delicti causă, erunt in posterum removendi, habitis quotidie circulo et duabus lectionibus per horam divisive, totum cursum triennalem prosequatur; et, si qui intra triennium promovendi sint ad philosophiam, instituatur pro his in alio conventu a provinciali designando alter lector, qui eodem modo suum cursum prosequatur. Alterum pro cursu theologiae, in quo collocentur cursores per quadriennium, et lectores seu regentes habeant quotidie mane per unam horam lectionem ad mentem Angelici praeceptoris, vel Resoluti nostri doctoris, aliorumque ipsorum fidelissimorum sequacium, et ut in constitutionibus tum actualibus tum pro tempore habendis explicatur<sup>4</sup>, et vespere per aliam horam circulum seu conclusiones (nisi velint pro maiori studentium profectu mane et vespere lectionem simul cum circulo facere), quibus teneantur per se vel per magistrum studentium praesidere, arguentes ad placitum in ipso actuali circulo, ut omnes parati ad arguendum accedere teneantur, deputando, et negligentes rigide puniendo; eâ tamen denique lege, quod ubi erunt duo regentes titulo primi et secundi regentis iuxta nostras constitutiones potituri, mane et vespere per horam divisive lectiones et circulum oblatione praesidendi alternative per mensem habeant unâ cum conclusionibus publicis quolibet mense, et ubi fuerit unicus regens quolibet bimestre cum interventu aliarum religionum, quibus tamen non per

1 Edit. Main. legit explican. (R. T.).

magistrum studentium, sed per se ipsos praesidere teneantur. Tertium, ad quod transeant deinde cursores, qui ad illud deputabuntur pro lecturis suo tempore obtinendis, in quo quotidie per horam mane et per aliam vespere habeantur conclusiones iuxta sequentem dispositionem: in primo anno de primo, in secundo de secundo, in tertio de tertio, in quarto de quarto 1 libris Sententiarum, et in quinto de Sacramentis, ita tamen quod in illà parte, in qua finient in quolibet anno, prosequantur in sequenti, et intra quinquennium notitiam seu species habeant totius theologiae scholasticae et moralis circa quaestiones magis selectas, graviores et tutiores in probabilitate, relictis minus probabilibus, iuxta legem aeternam, divinam, naturalem, positivamque ecclesiasticam, secundum iudicium prudentiae et conformitatem dictamini rationis per iudicium reflexum viri sapientis, medio iudicio determinato absoluto non fluctuante. Quartum denique pro theologiâ morali, in quo instituatur lector, qui illam methodice doceat omnes mane et vespere, habendo qualibet hebdomadâ circulum sive conclusionem de aliquâ quaestione per spatium horae cum dimidia, ad quam ad invicem arguant studentes, et teneantur prior cum aliis patribus etiam non studentibus accedere, quae quidem lectura suffragabitur lectoribus pro suis gradibus acquirendis. Quae collegia ita volumus fore distincta, ut in uno eodemque conventu nullo modo, nisi sit ex principalioribus et ditissimus, deputentur simul duo studia, sive philosophiae, sive theologiae, aut philosophiae et theologiae.

De studentiphiloso-

III. Qui ad cursum artium reputabuntur proinde idonei, mittantur ad primum collegium, in quo studeant per

1 Edit. Main. legit quatuor pro quarto (R.T.).

tres annos philosophiae, modo et formâ ibi praescriptis; et curst expleto, praeviis punctis, sive lectionibus, ac publicis disputationibus super universâ philosophià, comprehensà metaphysicà, ad tenorem constitutionum examen pro cursoratu consequendo subire teneantur; et qui reperti suerint apti ad dandam theologiae operam, instituantur cursores; qui vero inepti, mittantur ad quartum collegium, in quo theologiae morali incumbere teneantur, ut, hoc exercitio praediti, tutius administrationi Sacramentorum, praesertim Poenitentiae, pro fidelium salute incumbere valeant.

tantur ad secundum collegium, in quo bus theologiae. per quadriennium theologiae scholasticae studere teneantur, modo et forma ibi praesignatis: et regentes seu lectores debeant tractatus sive materias, a praesecto 2 studiorum, vel primo regente, iuxta dispositionem tamen pracscriptam, eligendas, et nunquam intra idem tempus repetendas, perfecte complere intra cursum: quo quadriennio expleto, ab examinatoribus a generali pro tempore deputandis examinentur pro lecturarum concursu: et qui ad eum reperientur idonei, mittantur ad tertium collegium, in quo mane et vespere habeant quotidie circulum conclusionum, modo et formà ibi statutis; et praeviis deinde duabus saltem conclusionibus habendis, una in codem collegio, reliquâ<sup>3</sup> vero in aliis collegiis vel capitulis provincialibus, in quibus tamen eligantur magis acuti et perspicaces pro honore provinciae et religionis, ad lectu-

- 1 Edit. Main. legit totius pro tutius (R. T.).
- 2 Pessime ed. Main. legit praefata (R. T.).

ras ut infra obtinendas disponantur; qui

vero inepti adiudicentur, in concionibus,

quaterus habiles ab eisdem examinato-

3 Edit. Main. legit reliquae (R. T.).

IV. Cursores deinde sic instituti, mit- De studenti-

ribus reputentur, se exerceant, ut sic | religioni valeant inscrvire.

Do lectorum concursu.

v. Cum tempus aliàs a provincialibus (unà cum conventu ad studia tamen designato) iuxta oppositorum commoditatem quolibet biennio quatenus sint sufficientes oppositores praescribendum pro lecturis advenerit, fiat concursus omnium qui dicta requisita compleverint (sive sint illius, sive alterius provinciae, et iure retento ad lecturas obtinendas tum in proprià provincià tempore oppositionis, ad quod habiles iure legitimo declarantur omnium iurgiorum viam claudendi causà, tum in eà in qua reperiuntur saltem per hoc sexennium, licet sint alienae provinciae), et intra spatium vigintiquatuor horarum unusquisque tria dubia per unam horam super tribus punctis sorte desumptis proponat, propriam sententiam aperiendo: pro philosophiâ ex Aristotele in logica, octo libros physicorum, de animà, et de generatione et corruptione; pro theologià vero ex Magistro sententiarum Petro Lombardo; et per aliam horam plene satisfaciat difficultatibus a duobus cooppositoribus per duo media propositis, nisi maluerint eligere (quod eorum arbitrio omnino relinquimus) ex tribus punctis unum, ex quo genuinam vel magis consonam quaestionem per spatium unius horae proponant et probent, ad quam tamen teneantur pariter duo cooppositores duo media similiter proponere.

De lectorum electione.

vi. Oppositionibus expletis, conveniant statim provincialis, eiusque socius, prior conventûs, regentes sive lectores actuales, una cum praesecto aliisque magistris de numero in codem conventu degentibus, qui quidem omnes eisdem oppositionibus assistere teneantur, et per vota secreta conferatur re-1 Potius lege libris (R. T.).

spective lectura illi qui plura vota habuerit, et, aequalibus votis, qui fuerit professione antiquior (salvâ tamen semper generalium auctoritate instituendi tum praefectos tum regentes studiorum, guos aptiores iudicaverint, praesertim in studiis generalibus), relictà deinde alteri primâ lectură vacatură absque novae oppositionis obligatione, et declaratis aliis, qui in suffragiis fuerint inferiores, vel lectoribus theologiae moralis per hoc sexennium tantum, vel magistris studentium tum philosophiae tum theologiae. ut in exercitiis litterariis regentes adiuvent, simulque se disponant ad suum cursum philosophicum conficiendum, et sic subtilius ac perfectius suum munus adimplere possint tempore quo, ad oppositionem iterum redeuntes, eligentur regentes sive lectores; mandamusque ut tam lectores quam magistri studentium eligantur iuxta merita et antiquitatem in iustitià et aequitate, quam omnino intendimus, non autem ad libitum provincialis seu regentium; super quo eorum conscientias oneramus, ne in sententiam electionis indigni, relicto digniore, prolabantur.

vii. Lectura obtenta, legant per tres De la fortbus annos totam philosophiam in primo collegio modo et formà ibi declaratis; quo triennio expleto, gradum baccalaureatus a generali consequatur ad theologiae lecturam complendam per alios quinque annos, ante gradum magisterii, quem a nobis ac successoribus, iuxta Breve Alexandri VIII, deinde obtinebunt deputandi.

viii. Lectores usque modo iam insti- De promotuti (et idem proportionaliter dicen-dum magisterii. dum venit de baccalaureis, qui nondum biennium baccalaureatus compleverint), qui vel tempus pro baccalaureatu consequendo nondum adimpleverunt,

1 Videtur legendum consequantur (R. T.).

vel eo adimpleto nondum patentes litteras baccalaureatus obtinuerunt, sive legerint sive non, computato illis tempore elapso, ac si omnes actu legissent, teneantur (praeviâ tamen, pro his qui non legerunt, praedictâ oppositione) reliquum supplere temporis lecturae usque ad completum triennii pro baccalaureatu consequendo iuxta praesentia statuta requisiti; quo obtento, una cum lectura modo et formà quibuss upra, promoveantur suo tempore, et praevià praesentatione provinciae, ad gradum magisterii.

De baccalaureis.

IX. Baccalaurei denique, qui omnia hactenus requisita pro magisterii gradu obtinendo adimpleverint, sed, ob causas nobis notas praesertim, intra quatuor elapsos annos ad examen accedere non potuerint, sicut et alii qui inxta capituli generalis decretum, sub poenâ privationis graduum et privilegiorum, Romam accedere tenentur, accedant ad examen, ut iuxta eorum capacitatem providere valeamus, propositione servatà, de magisterio iuxta relata. Qui vero noluerint ad lecturas concurrere, approbati tamen sint ab aliquo Ordinario pro audiendis saecularium confessionibus, et in illis laudabiliter se exercuerint, consequentur gradum baccalaureatus de morali, et fruentur praecedentià decem annorum ultra tempus professionis supra patres simplices; quo etiam titulo seu gradu et praecedentia gaudebunt illi omnes, qui, peracto studio theologiae moralis methodice traditae, fuerint approbati ab aliquo Ordinario, et in huiusmodi confessionibus per quadriennium saltem laudabiliter se exercuerint; et qui denique otiose et sine aliquo fructu tempus transigere volunt, subiaceant decreto capituli generalis, careantqué gradibus et privilegiis, itaut inter patres simplices computentur, nisi in concio-

1 Forsan proportione (R. T.).

nibus dederint religioni splendorem; quo casu decorabuntur gradu baccalaurei de pulpito cum eodem privilegio quo fruentur baccalaurei de morali.

x. Ut autem omnia maiori studen- De tempere tium profectu valeant adimpleri, cisdem studentibus sive philosophis sive theologis inhibemus, ne a conventu unquam exeant, nisi cum regentibus occasione recreationis, quae unicae tantum erit in qualibet hebdomadâ, vel causă exercitii litterarii, aut maximae necessitatis a regentibus approbatae, et praevià superioris et lectoris licentià etiam tempore vacationis (id est aestivo vel quadragesimali, quatenus aliquis regens vel magister studentium in conventu remanserit), quo diebus lunae, mercurii et veneris, ne species acquisitas deperdant, mane aut vespere circulum aut conferentiam habeant per unam horam, ad quam omnes praesertim regentes accedere teneantur, eodem prorsus modo quo in diebus dominicis, vel, eo impedito, alio die commodiori cuiusque hebdomadae totius anni, et singulis saltem mensibus cum concursu aliarum religionum, conclusiones haberi volumus et mandamus.

XI. Et cum plurimum pariter officiat De regentibus quod ad alia religionis munera, ut eve-saris collegionire solet, simul applicentur regentes rum. actuales, cum aliàs nequeant duobus dominis servire; districte inhibemus ne aliquod officium etiam prioratus simul exercere valeant: et pro eorum ac studentium necessitatibus mandamus prioribus, sub poena privationis officii negligentibus statim infligenda, ut sub determinato tempore solvant vestiarium tum regentibus tum studentibus ac eorum magistris. Decernentes expolia fratrum decedentium fore applicanda sive

- 1 Videtur legendum unica (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit autem (R. T.).

expendenda pro libris necessariis in quolibet conventu, praesertim ubi sunt studia (quorum librariis omnino applicandos pariter volumus eorumdem decedentium libros), et, si libri sufficientes iam fuerint, pro indigentiis dictorum regentium ac studentium.

De numero magistrorum.

xII. Praecipientes denique ultimo omnibus provincialibus, quod in primo capitulo provinciali, debità proportione servatà, iuxta quantitatem et qualitatem conventuum provinciae assignetur numerus determinatus magistrorum in futurum servandus, praesentibus magistris cum omnibus gratiis, privilegiis ac praerogativis manentibus: de reliquo autem nullus instituatur magister cum suffragio in capitulo, nisi sit de illo numero determinato, in quo iuxta suam antiquitatem magisterii a die datarum litterarum subintrare debeant. In quorum fidem, etc. Datum Romae, die xx augusti anni moclxii >.

Confirmatio relatorum deeretorum.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dictus Ioannes prior generalis praemissa, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius Ioannis prioris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, omnia

et singula decreta, ordinationes, provisiones et capitula pracinserta, auctoritate apostolica, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salva tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari. sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores. iudicari et definiri debere, ac irritum et inanc, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

bus et ordinationibus apostolicis, nec-derogatio. non praefatorum Ordinis et provinciarum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuctudinibus, privilegiis quoque indultis ct litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu evemplis, etiam impressis, manu alicu-

contrariis quibuscumque.

§ 4. Non obstantibus constitutioni- contrariorum

ius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x1 octobris mocxcii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 11 octobris 1692, pontif. auno II.

#### XXXA.

Aboletur venalitas officiorum auditoris generalis causarum curiae Camerae Apostolicae, eiusdem Camerae thesaurarii generalis, duodecim clericorum et praesidentis 1

> Innocentius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordinm a causis

Ad hoc unxit Deus oleo laotitiae prae constitutionis consortibus nostris, ut iustitiam, quae est praeparatio Sedis nostrae, incessantibus studiis diligamus. Quod tunc laudabiliter, ut par est, nullo nostrorum ministrorum suffragio, sed ineffabili omnipotentis Dei bonitate et providentià adimplemus, cum, vià regià incedentes, neque ad dexteram declinantes, neque ad sinistram aliqualiter deviantes, ius suum unicuique tribuere, eosque, quos praesertim iuri nedum in causis privatorum sed fisci nostri dicendo, necnon Sedis et Camerae Apostolicae bonis, iuribus et redditibus administrandis et tuendis respective in partem sollici-

> 1 In const. Innocentii XI ed. MDCLXXVIII, die 1 octobris, pontif. 11, extat taxa emolumentorum ex rebus ecclesiasticis; et in huius Pontificis constitut. ed. MDCXCIX, die 30 ianuarii, pontif. IX, confirmatio constitutionis super datis et promissis.

tudinis evocamus, personarum acceptatione non facta, divitiarum sorte posthabità, ac meritorum et virtutum collatione dumtaxat libratâ, undequaque dignos et praestantiores eligere satagimus. At, dum ad praecipua Romanae Curiae praelatorum, nimirum causarum curiae Camerae Apostolicae generalis auditoris, ac eiusdem Camerae tum thesaurarii generalis tum duodecim clericorum praesidentium, necnon alterius praesidentis vacabilia et interim infructifera officia, quae, rationabilibus olim suadentibus causis seu gravibus tunc urgentibus necessitatibus alias decuit recepto pretio concedi, et successive, durantibus et plerumque adauctis iisdem necessitatibus vel çausis, opus seu opportunum visum fuit similibus concessionibus instaurari, mentis nostrae oculos sedula meditatione convertimus. exinde viros alioquin dignos, solvendo tamen pretio huiusmodi impares, aliquando praetermitti necesse esse, non sine gravi animi nostri moerore perpendimus.

§ 1. Hinc, ut sola virtutum praestan-Redditum suit tia in huiusmodi officialium circumspe-lutum pretium, ctà et iustà electione praeponderet, atque contra praefatam Romanam Curiam obloquendi et oblatrandi invidis et infensis eius detractoribus calumniosa huiusmodi tollatur occasio, quantum nobis ex alto conceditur, providere volentes, iustum officiorum praedictorum et cuiuslibet illorum pretium, quin etiam quidquid pro expeditione in eorumdem officiorum acquisitione fuerat expensum. ascendens in totum ad summam decies centenorum et viginti millium septingentorum sexdecim scutorum monetae romanae, unicuique ex praefatis officialibus, pro sui officii valore et expensis praedictis, in primis et ante omnia. prout in nostro die xi currentis mensis

octobris desuper confecto et manu nostra subscripto chirographo, cuius tenorem haberi volumus pro expresso, uberius continetur, restitui mandavimus. In cuius exequutionem, cum pretii et expensarum huiusmodi integra et effectiva restitutio iisdem officialibus in id consentientibus subsequuta fuerit, officiorum praedictorum venalitati imposterum occurrere volentes, motu proprio, ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, memoratorum officiorum venalitatem tenore praesentium penitus et omnino tollimus, supprimimus, extinguimus, removemus et abolemus, volentes et mandantes ut huiusmodi officia, antehac in perpetuum seu ad vitam concedi solita, in posterum, ad nostrum et Romani Pontificis pro tempore existentis et dictae Sedis Apostolicae beneplacitum, viris vitae et morum integritate praestantibus litterarum scientiâ praeditis, rerumque humanarum experientià insignibus, ad maiorem Dei gloriam, Romanae Curiae et praelaturae decorem, necnon virtutis incitamentum et praemium, gratis et nullo recepto pretio concedantur.

Emolumenta omnia dictorum

§ 2. Volumus tamen et decernimus officiorum ite-omnia et singula emolumenta, tam orrum Camerae dinaria quam extraordinaria, iura, bona, fructus, redditus et proventus certos et incertos, dictà Sede tam plenà quam vacante, undecumque provenientes, etiam ex annatis, quindenniis, minutis servitiis, mulctis, poenis, compositionibus. sigillis, expeditionibus, ac litteris patentalibus, necnon iocalia et regalias solvi solitas a quibusvis personis et communitatibus, et praesertim a Camerâ Apostolică, illiusque appaltatoribus, thesaurariis, censuariis aut feudatariis in quocumque anni tempore, et signanter in

1 Male edit. Main. legit eius (R. T.).

vigilià ac festo Ss. apostolorum Petri et Pauli, ac in Nativitate SS. Domini nostri Iesu Christi, et denique obventiones et responsiones quascumque, quocumque nomine nuncupatas, quae prius in compensationem pretii persoluti memoratis officialibus respective debebantur et solvebantur, penitus et omnino cessare debere, illaque omnia et singula pro indemnitate eiusdem Camerae Apostolicae, urgentibus necessitatibus pressae, et nuper etiam pretii et expensarum restitutione praefatis officialibus ut praesertur factà magis gravatae, motu. scientia, deliberatione ac potestatis plenitudine paribus, restituimus, reunimus, incorporamus et applicamus.

tes litteras, etiam ex eo quod praefati

causarum curiae Camerae Apostolicae generalis auditor, ac eiusdem Camerae thesaurarius generalis, duodecim clerici praesidentes, ac alter praesidens, et alii quicumque in praemissis quomodolibet ius vel interesse habentes seu habere praetendentes, eisdem praemissis non consenserint, aut vocati seu auditi non fuerint, tametsi suorum indultorum seu privilegiorum vigore consentire, vocari seu audiri semel vel pluries quoquomodo debuissent, aut ex aliâ quacumque quantumvis iuridica et privilegiata causâ, de ullo subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel interesse habentium consensûs, alioque quocumque etiam quantumvis magno, formali et substantiali defectu notari, impugnari, redargui, retractari, in ius vel controversiam revocari, ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis

in integrum, aliudve quodcumque iuris.

facti vel gratiae remedium intentari vel

impetrari nullatenus posse, sed semper

et perpetuo validas, firmas et efficaces

§ 3. Decernentes, easdem praesen- Clausulae.

existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere, et ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore quandocumque et quomodocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque et non aliter per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate, praeeminentià aut potestate fungentes et functuros, etiam praefatae Camerae clericos praesidentes, causarum palatii apostolici auditores, et S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Deregatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus, quatenus opus sit, de iure quaesito non tollendo, aliisque nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, et felicis recordationis Symmachi, Pauli Papae II, Pauli Papae IV, et aliorum Pontificum praedecessorum nostrorum de rebus Ecclesiae non alienandis et alienatis recuperandis, ac recolendae memoriae Pii Papae IV similiter praedecessoris nostri de gratiis qualecumque interesse Camerae concernentibus intra certum inibi expressum tempus exhibendis et registrandis, itaut easdem praesentes litteras ibidem exhiberi et registrari nunquam necesse sit, aliisve quibusvis constitutionibus et ordinationibus, ac tribunalium, officiorum et officialium praefatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis, consuetudinibus et decretis, etiam cameralibus et consistorialibus, necnon quibuscumque eorumdem officiorum erectionibus et concessionibus, etiam praesentium possessorum, tametsi alias factis ad vitam seu in perpetuum, ac etiam ex causâ onerosa seu correspectiva, vel per viam se noverit incursurum.

contractus, seu vim contractus habente, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, tribunalibus, officiis seu officialibus praesatis, sub quibuscumque tenoribus et formis, cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie, etiam motu et potestatis plenitudine similibus, aut aliàs quomodolibet per nos et Romanos Pontifices praedecessores nostros in contrarium corumdem praemissorum concessis, ac etiam pluries confirmatis, innovatis et approbatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso. et formå in illis traditå observatå exprimerentur et insererentur, iisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, harum serie, specialiter et expresse, motu, scientiâ, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poepaginam hanc nostrarum suppressionis, extinctionis, remotionis, abolitionis, voluntatis, mandati, decretorum, restitutionis, renovationis, incorporationis, applicationis et derogationis infringere. vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius

Declaratio

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae mocxcii, x kalendas novembris, pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 23 octobris 1692, pontif. anno II.

### XXXVI (al. 37).

Declaratur statutum Ordinis Carthusiensis priori Carthusiae fuctum non egrediendi a terminis suae eremi'

### Innocentius Papa XII ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex iniuncto nobis caelitus pastoralis sollicitudinis munere ad ea peculiares vigilantiae nostrae curas libenter convertimus, quae prospero christifidelium, qui e fluctibus saeculi in portum vitae religiosae confugerunt, gubernio ac illorum statui et quieti conducibilia fore in Domino arbitramur.

Declaratio cathusiae.

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper feot prioris Car-cit dilectus filius procurator generalis Ordinis Carthusiensis, quod, tametsi aliàs capitulum generale Ordinis nonnulla statutorum ipsius Ordinis auctoritate apostolicâ nuper confirmatorum verba, quibus exprimitur quod prior Carthusiae nunquam terminos eremi suae egreditur, ita declaraverit, ut sub illis urgentes necessitates non comprehendantur, nihilominus, quia aliquando ac praesertim his calamitosis temporibus contingere potest, ut ipsius Carthusiae et aliae ei vicinae domus dicti Ordinis, inter quas tria monasteria monialium numerantur, tam gravibus periculis et damnis obno-
  - 1 Ab Innocentio XI confirmata fuit nova collectio statutorum in const. ed. MDCLxxxVIII, die 27 martii, pontif. xII; in huius Pontificis const. ed. MDCXCII, die 11 aprilis, pontif. I, extat decretum Congregationis particularis super quadam causa; et in constit. ed. MDCXCVIII, die 25 iulii, pontif. viii, confirmatur constitutio Iulii II pro pace servandâ.

xiae reperiantur<sup>4</sup>, ut illis non aliter quam per egressum dicti prioris ab eremo praedictâ eiusque personalem assisstentiam occurri possit, ipse procurator generalis, ut quaevis de cetero hac in re controversiarum et quaestionum occasio penitus praecidatur, peculiari desuper paternae charitatis ac prudentiae nostrae praesidium accedere plurimum desiderat. Nobis propterea, dilecti etiam filii moderni prioris Carthusiae huiusmodi nomine, humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolică dignaremur.

§ 2. Nos igitur, priorem et procuratorem generalem praedictos specialibus piens novos favoribus et gratiis prosequi volentes, et certis conditiocorum singulares personas a quibusvis

excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine. quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie, absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium super hoc negocio a nobis specialiter deputatorum consilio, imminentia pericula bellorum, seditionum, tumultuum popularium et morborum pestiferorum, necnon incendia, ruinas aedificiorum, aliosque graves et insolitos casus, sive in ipsius Carthusiae domo, sive in eius grangiis a praedictâ domo ultra duas dietas non distantibus quandocumque eventuros, quibus non aliter quam per ipsius moderni ac pro tempore existentis prioris Carthusiae huiusmodi praesentiam provideri valeat, sub prohibitione egressûs ab eremi suae terminis eidem priori per statuta supra-

1 Edit. Main. legit reperiebantur (R. T.).

dicta sicut praemittitur factà minime comprehendi; praeterea nec etiam sub prohibitione huiusmodi gravium et urgentium necessitatum casus, qui aliquando in tribus monasterii monialium dicti Ordinis eidem domui ut praesertur vicinis contingere possunt, comprehendi; itaut illis opportune occurrendi gratià dictus prior, de consensu tamen capituli generalis ipsius Ordinis, ad tempus ad id necessarium dumtaxat, terminos supradictos egredi libere et licite, ac absque ullo conscientiae scrupulo aut poenarum per statuta praedicta quomodolibet impositarum incursu, possit et valeat, auctoritate praedictà, tenore praesentium, declaramus.

Clausuiae.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti Ordinis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, spe

cialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die iv novembris MDCXCII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 4 novembris 1692, pontif. anno II.

## XXXVII (al. 38).

Confirmantur quaedam decreta definitoriorum et capitulorum generalium pro pace utriusque Congregationis fratrum Carmelitarum Discalceatorum 1.

#### Innocentius Papa XII ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dile. In praedicties cti filii moderni procuratores generales tuitur commu-utriusque Congregationis fratrum Ordinis Congregationes beatae Mariae Virginis de Monte Car-Italiae. melo Discalceatorum nuncupatorum, quod, non modo ad mutuam charitatem inter religiosos ipsarum Congregationum, verum etiam regularem observantiam invicem confovendam, primo quidem in Hispaniae, mense septembris mocxc, et Italiae, Congregationum praedictarum, die xii ianuarii mocxci, definitoriis generalibus, subinde vero in primodictae v et xiii diebus maii dicti anni mdcxci, in secundodictae Congregationum huiusmodi die vii mensis maii proxime praeteriti respective celebratis capitulis generalibus, pariformiter deliberatum, decretum ac ordinatum, et hinc inde acceptatum fuit, ut quandocumque et quomodocumque, sive cum debità licentià, sive sine

1 In const. ed. MDCXCII, die 11 octobris, pont. II. leguntur decreta prioris generalis pro studiis: in const. ed. MDCXCIII, die 2 ianuarii, pontif. 11, extat decretum capituli generalis pro alternativa in provincia Castellae; et in const. ed. MDCXCIV. die 9 februarii, pontif. III, declaratur quoddam Breve circa superiores monialium Excalceatarum.

ea, et ex quacumque causa, ratione aut praetextu, contingeret religiosum seu religiosos unius ex dictis Congregationibus ad locum seu loca intra terminos alterius Congregationis huiusmodi existentia pergere, divertere, transire aut commorari, ita pergentes, divertentes, transeuntes aut commorantes benigne tractarentur ac hospitio exciperentur, necnon superiorum seu praelatorum illius Congregationis, intra cuius terminos reperirentur, iurisdictioni et obedientiae in omnibus et per omnia subiacerent et subessent, ac ad omnes huius Congregationis observantias et constitutiones tenerentur, perinde ac si eiusdem professores existerent, itaut illius superiori tamquam proprio obedire, eiusque directioni, gubernio, visitationi, correctioni et punitioni subiacere tenerentur; ipse vero superior etiam per formalia praecepta illis iubere et eosdem dirigere, gubernare, visitare, corrigere et punire, etiam per censuras, et contra eos iuxta casuum contingentiam ad sententias et poenas in illius Congregationis, cuius ille superior esset, constitutionibus praescriptas procedere posset, adeout professores dictae Congregationis Hispaniae intra terminos Congregationis Italiae supradictae reperti, perinde ac si de Congregatione Italiae huiusmodi essent, e contra vero professores dictae Congregationis Italiae intra terminos supradictae Congregationis Hispaniae pariter reperti, perinde ac si de dictâ Congregatione Hispaniae essent, tam in favorabilibus quam in odiosis (non tamen quoad superioritates et officia) respective haberentur, alerentur et tractarentur, conventione inter ipsas Congregationes factà ita observandi et observari faciendi, necnon iurisdictione vicissim

1 Edit. Main. legit tam pro tamen (R T.).

communicată seu translată, et communicatam seu translatam vicissim pariter acceptatà; et aliàs, prout in eorumdem definitoriorum et capitulorum generalium decretis desuper emanatis uberius dicitur contineri.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, in iisdem definitoriis curatorum geet capitulis generalibus pro praemissorum omnium validitate et firmiori subsistentià ulterius statutum fuerit, ut illorum confirmatio ab hac sanctà Sede impetranda esset: nobis propterea exponentes praefati humiliter suplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 3. Nos igitur, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et decretorum. eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ordinationes praefatas in definitoriis et capitulis generalibus utriusque Congregationis huiusmodi factas, ut praefertur, emanataque desuper decreta supradicta, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros esfectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectahit, in omnibus et per omnia ple-

nissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Congregationum et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum. hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides, tam in iudicio quam extra illud, ubique locorum adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx<sup>1</sup> novembris mocxcii, Pontificatus nostri anno II.

Dat. die 20 novembris 1692, pontif. anno II.

1 Edit. Main. ad marg. legit 22 (R. T.).

XXXVIII (al. 36).

Confirmantur, innovantur, reformantur, et extenduntur facultates tribunalis seu magistratus viarum¹

> Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Sacerdotalis et regiae Urbis nostrae Exordium. ad illud sublimatae fastigium, ut, per beati Petri sedem caput orbis effecta, latius praesideat religione divina, quam unquam comparuerit dominatione terrenà, venustati, decori et commodis etiam temporalibus eo nos convenit ampliori curâ prospicere, quo ipsam, ubi praecipuorum Apostolorum glorificatus est exitus, et quam in communem patriam christianus populus universus agnoscit, singulari dilectione gerimus in paternae visceribus charitatis. Dum vero in eâdem Sede, meritis licet imparibus, supernà dispositione locati, Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum exemplo, ad Urbem praefatam considerationis nostrae oculos principaliter convertimus, eius etiam districtûs aliorumque nobis et Romanae Ecclesiae etiam in temporalibus subiectorum locorum commodioribus viis, aliisque utilitatibus

1 Huiusmodi facultates extant in constitutionibus infra laudatis, nempe Martini V const. ed. die 30 martii, pontif. VIII; Sixti IV constit. edit. MCDLXXX, die 30 iunii; Leonis X constit. edit. MDXVII, die 2 novembris; Pii IV const. edit. MDLXV, die 23 angusti; Pii V constit. edit. die 10 aprilis, pontif. vI, et constit. edit. die 3 iulii, pontif. vi; Gregorii XIII constit. edit. MDLXXIV, die 1 octobris, et aliorum Pontificum. In huius Pontificis constit. edit. MDCXCII, die 17 septembris, pontif. II, revocatae fuere ad ius commune facultates iudicum particularium; in constit. ed. MDCXCIII, die 11 ianuarii, pontif. II, facta fuit cardinalibus facultas visitandi loca pia et ecclesias, et constit. ed. MDCXCIII, die 10 februarii. pont. 11, reformata fuit facultas protectorum regularium.

in subditorum nostrorum et quorumcumque romipetarum beneficium respective consulere non praetermittimus.

A Marline V Herum instituti

§ 1. Alias siquidem felicis recordafinere viarum tionis Martinus Papa V praedecessor novem causam. ster, cum rei evidentià edoctus suisset quod praesata Urbs eiusque districtus ex defectu officii magistrorum, quod antiquitus pro viarum, stratarum, platearum et locorum tam publicorum quam privatorum, necnon aedificiorum, lapideorum et ligneorum, parietum, tignorum, bancorum, tectorum, tabulatorum, moeniorum, apothecarum et pontium, portarum, transituum, aquarum decursuum, canalium et meatuum, necnon urbanorum et rusticorum praediorum, pratorum, hortórum, atque vinearum finium, restaurationum, servitutum et libertatum administratione institutum et ordinatum fuerat, in praemissis grandem patiebatur deformitatem; necnon accepisset, nonnullos cives et incolas res foetidas et corruptas in vias, stratas, plateas, et loca publica et privata huiusmodi proiicere, seu vias, stratas, plateas et loca publica et ecclesiastica occupare, alienare, et in usus proprios deducere; et propterea huiusmodi deformitatibus, excessibus et incommodis posse tenus occurrere cupiens: officium magistratus huiusmodi iuxta illius institutionem auctoritate apostolicà suscitavit, reintegravit et restituit; duos quoque Urbis et districtûs praesatorum viarum magistros ad suum beneplacitum deputavit, cum solitis ab antiquo iurisdictionibus, potestatibus, honoribus, privilegiis, libertatibus, atque oneribus universis, in praemissis et circa ea concernentibus, dependentibus et annexis, etiam cum facultate faciendi submagistros, necnon huiusmodi excessus reparandi, corrigendi et emendandi, absque cuiusvis vocatione seu citatione, sed iuxta datam illis a Domino prudentiam, etiam per demolitionem quorumcumque aedificiorum, necnon praemissorum occasione gravatos, absque lite, sed summarie, simpliciter, de plano, et quibuscumque tunc expressis non obstantibus, relevandi, restituendi et reponendi, contradictores quoque et rebelles privandi, banniendi, arrestandi, incarcerandi, omniaque et singula faciendi et exercendi. quae magistri illorum praedecessores facere et exercere potuerunt, seu etiam debuerunt; et alias, prout in eiusdem Martini praedecessoris secundo kalendas aprilis<sup>1</sup>, pontificatus sui anno viii, expeditis litteris plenius continetur.

§ 2. Succesive alii Romani Pontifices A Sisto IV. praedecessores nostri, et praesertim si-Pio IV confirmilis recordationis Sixtus IV anno In-novae concessor carnationis dominicae MCDLXXX pridie camerario et kalendas iulii, Leo X anno eiusdem Incarnationis MDXVII, IV nonas novembris, et Pius IV anno Incarnationis praefatae MDLXV, x kalendas septembris, per suas respective editas litteras, S. R. E. camerario et praefatis viarum magistris plerasque coniunctim, aliquas vero separatim exercendas iurisdictiones, facultates et functiones confirmarunt, ampliarunt, et respective concesserunt. Quas et alias huiusmodi litteras, cum decreto Camerae Apostolicae de inquilinis in emptione domorum praeserendis, tametsi recolendae memoriae Pius Papa V etiam praedecessor noster per quasdam suas motusproprii cedulas sub datum ıv idus aprilis et v nonas iulii, pontificatus sui anno vi, quoad ius congrui, et nova, non tamen sacra aut publica, construenda aedificia, ad terminos iuris communis reduxerit, nihilominus piae memoriae Gregorius Papa XIII, similiter praedecessor noster, per alias suas anno Incarnationis praefatae molxxiv kalendis

1 In nota ad rubr. legit 30 aprilis (R. T.).

matae fuere et

octobris editas litteras, praedictis memoratorum Sixti, Leonis, ac Pii IV et Pii V litteris, quatenus ad aliquid eorum, quae in iisdem suis litteris continebantur, pertinebant, et de aliquo eorum statuebant et disponebant, antiquatis, abrogatis, et penitus revocatis et sublatis, plurima innovavit, statuit, decrevit et ordinavit circa aedificia et ornatum dictaé Urbis, ac coactas seu voluntarias venditiones, et ius congrui seu retractûs earumdem venditionum occasione competens seu institutum, tum in eadem Urbe, tum intra tria et respective duodecim a praesatà Urbe milliaria, cum multis facultatibus et iurisdictionibus plerumque a praefatis camerario et viarum magistris coniunctim exercendis.

Aliae etiam

§ 3. Aliae quoque et multiplices iuab aliis Roma-nis Pontificibus risdictiones, facultates, curae et functioconcessae fuere facultates, sed nes in quampluribus sive praedictorum, ctalis inrisdi sive aliorum Romanorum Pontificum ctionis eorum praedecessorum nostrorum chirographis, litteris in formâ Brevis, ac motusproprii cedulis, necnon in eiusdem Urbis a Sede Apostolicâ confirmatis statutis, ciusdem S. R. E. camerario praesidi et magistris viarum praefatis, aliquando singulis separatim, aliquando aliquibus mixtim, et aliquando omnibus insimul, concessae seu demandatae fuerunt: exercitium tamen iudicialis et contentiosae iurisdictionis in iis quae dictis viarum magistris iniuncta fuerant, penes eorum assessorem ab eâdem Apostolicâ Sede deputatum existere consuevit.

Causae huius constitutionis.

§ 4. Hinc nos, abusibus, qui desuper irrepserant, occurrere, iustitiae administrationi in praemissis plenius consulere, ac praefatae Urbis ornatui, necnon eiusdem illiusque districtûs et ditionis ecclesiasticae respective viarum, locorum, et aliorum quorumcumque in praefatis litteris et ordinationibus quoquomodo

contentorum, instructioni, conservationi, reparationi, restaurationi et expurgationi, quantum nobis ex alto conceditur, uberius respective providere cupientes; ac propterea omnium praefatarum et aliarum, si quae sint, litterarum, tam sub plumbo, quam in formâ Brevis, motusproprii, cedularum, chirographorum, ordinationum et statutorum quorumcumque circa praemissa existentium tenores, ac si de verbo ad verbum inserti essent. pro plene et sufficienter expressis habentes, de dilectorum filiorum nonnul- Confi note et lorum Romanae Curiae praelatorum et dictarum littovirorum pietate, doctrina, prudentia et rarum. rerum usu praestantium specialiter ad id a nobis deputatorum, qui rem mature examinarunt, consilio, ac etiam motu proprio, ex certâ scientiâ et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, memoratas litteras, cedulas, chirographa, ordinationes et statuta, in his quae praesentibus et omnibus et singulis hîc contentis quoquomodo non adversantur, earumdem tenore praesentium, approbamus, confirmamus et innovamus, illisque perpetuum et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, et ab omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, penitus et omnino observari volumus et mandamus.

§ 5. Decernentes, omnes et singulas Sed iuxta formam infra dehuiusmodi litteras, sanctiones et statuta scribendam. et ordinationes, tam speciales tribunalis seu magistratûs, quam generales, et in parte de eorum¹ tribunali seu magistratu tractantes, necnon omnes et singulas iurisdictiones, facultates, curas, functiones et administrationes huiusmodi quoquo modo concessas, non aliter quam ad formam harum praesentium observari, exequi et intelligi posse et debere, perinde, ac si ab initio institutae, et respective concessae, attributae, dire-

1 Forson eodem pro eorum legendum (R. T.).

ctae et demandatae fuissent personis, modis ac formis in praesenti nostrâ in perpetuum valiturâ constitutione contentis; quam, supplendo omnem et quamcumque alioquin necessariam seu opportunam expressionem, ac sublatis omnibus et quibuscumque contrariis, diversis, seu disferentibus, omnino et inviolabiliter observari, adimpleri et exequi volumus et mandamus.

Aboletar offieium assessoviarută.

§ 6. Reformationem vero tribunalis ris magistrorum seu magistratûs huiusmodi a iurisdictionis normà et distinctione incipientes, praeviâ pretii ac impensae expeditionis restitutione iam factà ei qui magistrorum viarum assessoris officium hactenus obtinuit, officium huiusmodi penitus et omnino supprimimus, abolemus et abrogamus.

Causae iuris rarium.

§ 7. Iurisdictionem in omnibus et sincongrui spe-ctent ad came-gulis causis in i iuris congrui, seu singulis ab eo dependentibus, annexis et connexis, in quibus antehac memorati camerarius ac magistrorum viarum assessor insimul procedebant, in posterum ad eumdem camerarium privative quoad alios spectare; huiusmodi autem causas in gradu appellationis iisdemmet modis et formis, quibus hactenus observatum fuit, ad praesidem viarum devolvendas esse, et ab illo ad tribunal Camerae supradictae appellandum esse decernimus.

Reliquae vero can ae ad praesidem.

§ 8. In reliquis omnibus causis et negotiis, eorumque annexis, connexis et dependentibus, omnem et quamcumque necessariam et opportunam iurisdictionem pro tempore existenti viarum praesidi, privative quoad alios, concedimus, et ad eumdem, ac quoad Cameram praesatam pariter appelletur, spectare volumus et mandamus.

Quaenam sint magistrorum facultates.

- § 9. Magistris tamen viarum tam in Urbe quam in eius districtu praefatis,
- 1 Praeposit. in delenda videtur, vel postea iure pro iuris legendum (R. T.).

occasione seu in actu vias eiusdem districtûs invisendi, facultatem coërcendi contravenientes constitutionibus, bannimentis, statutis et ordinationibus tribunalis seu magistratûs, necnon ipsorum magistrorum vel alterius eorum praeceptis seu iussionibus, usque ad eorumdem contravenientium carcerationem, ac etiam excarcerationem, in forma tamen extraiudiciali, prout etiam procedendi in simili formà contra huiusmodi contravenientes ad pignorationem pro mulctis et poenis pecuniariis in praefatis bannimentis contentis, ac eorumdem pignorum restitutionem (reservatis semper praedicto viarum praesidi ulteriori cognitione et recursu), praeservamus, et, quatenus opus sit, etiam concedimus.

§ 10. lisdem quoque viarum magistris curam, superintendentiam et administra tionem instruendi, reficiendi, restaurandi, manutenendi, mundandi et expurgandi vias, plateas et loca Urbis, necnon confirmandi, eligendi et amovendi architectos, submagistros, operarios et artifices praedicto magistratui viarum inservientes, salvo semper iure praesidis eosdem ex iustâ causâ removendi, prout etiam facultatem et licentias hactenus ab iisdem dari solitas, et in posterum pro indemnitate magistratus et officialium iuxta modum praescribendum registrandas et sigillo praesidis gratis muniendas. concedendi, salvo ad memoratum praesidem, auditis magistris, ab huiusmodi licentiarum denegatione seu indebitâ concessione recursu, similiter praeservamus, et, quatenus opus sit, concedimus.

§ 11. Eidem¹ praesidi procuratorem fiscalem, ratiocinatorem et exactores las eligendi miquarumcumque taxarum vel exactionum, tam in Urbe quam in eius districtu supradictis, necnon mandatarium et viarum commissarium, cum magistrorum

1 Edit. Main. legit Fidem pro Eidem (R. T.).

Conceditor

praefatorum consilio, et baroncellum ad eius libitum deputandi et amovendi facultatem concedimus, reservatà tamen venerabili fratri nostro Palutio episcopo Praenestino eiusdem S. R. E. cardinali de Alteriis nuncupato dictae S. R. E. camerario praedictos procuratorem fiscalem, ratiocinatorem et mandatarium, donec vixerit, deputandi et amovendi.

Redditur praesidi et tribunalı in platea Ago-

§ 12. Ad haec, omnes et singulas iuviarum facultas risdictiones, facultates, curas et emolumenta quaecumque pro tempore existentibus eiusdem S. R. E. camerariis in plateà Agonis competentes et competentia, seu ab illis exerceri et percipi hactenus consuetas et consueta, ex nunc prout ex tunc, sequuto obitu memorati Palutii episcopi cardinalis et camerarii, cui pariter, donec vixerit, nullum ius huiusmodi adimere volumus et declaramus, ab eodem camerariatus officio penitus et omnino dismembramus et separamus, illasque et tribunali et magistratui viarum sub curâ, regimine et iurisdictione solius pro tempore existentis praesidis viarum, ad limites et formam praesentium, absque ulla prorsus inter dictam Agonis et alias plateas Urbis disserentia seu distinctione, restituimus, seu unimus, annectimus et incorporamus, ac<sup>4</sup> restitutas, seu unitas, annexas et incorporatas esse volumus et mandamus.

Item aliae facultates aliis

§ 13. Ex nunc autem omnes et singulas iurisdictiones, facultates, curas et administrationes huiusmodi cuicumque personae, etiam praefatae S. R. E. cardinali, etiam eiusdem S. R. E. vicecancellario, collegiis, capitulis, locis piis, basilicis et ecclesiis etiam patriarchalibus, et quibuscumque quavis dignitate vel praeeminentià tam saeculari quam ecclesiastică fungentibus, etiam speciali et individuâ mentione dignis, super 1 Conjunct. at nos addimus (R. T.).

plateis, viis et locis Urbis praesatae quoquomodo concessas vel competentes, necnon emolumenta (de quorum percipiendorum valido et subsistenti iure, quod tam' respectu aliorum, quam ecclesiarum et locorum piorum, ex titulo vere et proportionate oneroso ct correspectivo esse debeat, legitime non constiterit) supprimimus, abolemus et abrogamus, ac ab eisdem seu eorum officiis vel muneribus separamus et dismembramus, illasque et illa, modo et formâ praemissis, ex nunc tribunali viarum sub curà, regimine et iurisdictione pro tempore existentis praesidis viarum huiusmodi restituimus, seu unimus, annectimus, incorporamus, et, quatenus opus sit, de novo concedimus.

§ 14. Praeterea, inhaerentes alias fa- Omnes obnoctis chirographis et ordinationibus tri- que solutioni et bunalis et magistratûs huiusmodi, quae-bunalis viarum. cumque privilegia et exemptiones, et quasvis litteras patentes ibidem revocatas et praesentibus adversantes, nullatenus suffragari declaramus, illaque et illas iterum revocamus, cassamus et annullamus; volentes et mandantes, omnes et singulos, nemine prorsus excepto, in eisdem chirographis specificatos seu comprehensos, etiam palatii nostri apostolici et cuiuscumque iudicis et tribunalis, tametsi speciali et individuâ notâ dignorum, necnon dictae S. R. E cardinalium, basilicarum, Ordinum, congregationum et societatum, etiam Iesu, ministros et officiales quoscumque, et quibusvis litteris patentibus munitos, ac neophytos, et milites etiam auxiliatores Arcis S. Angeli, et alabarderios nuncupatos gubernatoris Urbis, quoscumque et quotcumque, etiam in minori et modico seu minimo numero, ad solutionem et contributionem quarumcumque taxa-

1 Particulam tam nos addimus (R. T.).

rum et impositionum aeque ac alios

non privilegiatos teneri et obligatos esse, necuon iurisdictioni tribunalis et magistratûs huiusmodi ac omnibus et singulis illius constitutionibus et ordinationibus quibuscumque pariter esse et remanere subjectos; prout etiam, praefata chirographa et ordinationes innovantes et ampliantes, a decretis, mandatis et sententiis super solutione quarumcumque taxarum seu contributionum a tribunali seu magistratu praefatis impositarum et imponendarum, et respective super affictuum seu appaltuum ab affictuariis seu appaltatoribus debitorum seu debendorum solutione, necnon super rationibus per administratores seu oeconomos reddendis, ac super restitutione vel solutione eorum quae per eosdem administratores seu occonomos exacta fuerint, nullam admittendam esse appellationem seu recursum in suspensivo, sed in devolutivo tantum, itaut quaecumque appellationes et recursus, seu citationes, inhibitiones, supersessoriae et decreta, in vim appellationum seu recursuum huiusmodi faciendae seu facienda, absque ullo attentatorum, poenarum, seu nullitatis incursu, possint impune sperni.

Praescribitur tempus solutio-

§ 15. Solutiones quarumcumque taxarum, pro quibus iudicialiter, mediante contestatione litis, vel saltem tentatà aliquâ executione mandatorum, actum non fuerit, triennio ex nunc, quoad praeteritas, et a die impositionis, quoad futuras taxas, computando, praescribantur.

De electione praesidis et magistrorum.

§ 16. Ceterum praeses viarum huiusmodi non amplius ad annum in Camerâ praedictâ, ut moris crat, sorte extrahatur, sed a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente ad nostrum et eiusdem pro tempore existentis Romani Pontificis et dictae Sedis beneplacitum in posterum deputetur. Ex magistris vero viarum non amplius uter-

que insimul, sed ulteruter tantum, ut unus semper pendentibus magistratûs negotiis instructus remaneat, dimittatur.

§ 17. Appaltus expurgationis Urbis, necnon unius iulii qui singulis trime-in contractas fiant stribus pro qualibet apothecâ solvitur, ministrorum. itidemque curruum seu rhedarum, ac chisiorum, vulgo calessi, locari solitorum. praesato Palutio cardinali et camerario. pariter donec vixerit, insimul cum praeside et magistris viarum huiusmodi; alii vero appaltus, affictus et contractus, ac, post obitum memoratii Palutii episcopi cardinalis, etiam dicti appaltus expurgationis Urbis et praesati iulii, necnon curruum seu rhedarum et chisiorum praenominatorum, in congregatione singulis hebdomadis pro negotiis dicti tribunalis seu magistratûs faciendâ, cui iidem praeses, magistri viarum et alii ministri de more intersint, apertis semper in supradictis congressibus cedulis oblationum, et factà deliberatione meliorem conditionem facienti, respective concludantur et stipulentur.

§ 18. Renovetur, seu fiat, facta imprimatur, et impressa in locis a praeside mentorum. praefato praescribendis exponatur et retineatur distincta et moderata taxa omnium et singulorum emolumentorum tam tribunalis seu magistratûs quam singulorum eius ministrorum seu officialium, nihilque prorsus praeter vel contra eamdem, sub 2 poenis arbitrio memorati praesidis infligendis, percipiatur vel exigatur.

§ 19. Teneantur singuli exactores, sub poenà falsi, distincte et diligenter annotare omnes et singulas taxas, et quoscumque earumdem debitores, prout etiam omnes et singulas etiam minimas exactiones ac personas a quibus exegerint, intra quindecim dies post quamlibet

- 1 Edit. Main. legit currum (R. T.).
- 2 Male edit. Main. legit sed pro sub (R. T.).

De officio

licet minimam exactionem computandos, istaque omnia diligenter, fideliter et distincte describere in libris in officio notarii tribunalis retinendis et cuicumque quodlibet interesse habenti prompte exhibendis.

Usus emolumentorum.

§ 20. Omnia et singula emolumenta tribunalis seu magistratûs, etiam ex taxâ curruum et chisiorum praefatorum locari solitorum, necnon ex pretio situum publicorum, in beneficium tribunalis seu magistratûs vel implementum eius onerum et praesertim in expurgationem viarum convertantur.

Magistri contenti sint anquatuor centum scutorum.

§ 21. Magistri viarum nulla prorsus, nuo stipendio etiam minima, ac etiam sponte oblata, tum in pecunià tum in qualibet specie, et tam ordinaria quam extraordinaria, certa et incerta emolumenta, ratione eorum muneris, seu quarumcumque licentiarum, accessuum et functionum, posthac amplius exigere seu percipere quoquo modo valeant, sed solo annuo stipendio scutorum quadringentorum monetae romanae pro quolibet eorum, ex emolumentis magistratûs extrahendo, quod illis constituimus et assignamus, "omnino debeant esse contenti.

Cura de viis consularibus.

§ 22. Viae consulares districtûs Urbis propiis sumptibus et expensis personaliter revideantur et recognoscantur saltem semel in anno pro qualibet vià per dictos magistros viarum; quo vero ad praesidem praefatum, eius arbitrio: et, ultra huiusmodi accessus, in quibus necessitatibus, reparationibus et commoditatibus huiusmodi viarum debeant iidem respective consulere et providere, semper invigilent ac certiorari satagent de omnibus earumdem viarum-necessitatibus et incommodis etiam per litteras circulares gubernatoribus et communitatibus seu universitatibus civitatum, terrarum seu locorum, in quorum territoriis viae praefatae consistunt, ut

responsiones et aliae informationes desuper habitae in congregatione praefatâ, ad effectum opportune desuper providendi, referantur et examinentur.

§ 23. Praesidis viarum superintenden- Facultas praetia et facultates vias consulares ditionis sularibus. ecclesiasticae extra praefatum districtum existentes comprehendant et eiusdem ditionis gubernatores subjecti sint ordinationibus memorati praesidis, qui de viarum praefatae ditionis instructione, refectione, restauratione et manutentione, non tamen in iudicialibus, debeat esse sollicitus. In districtu vero omnem suam iurisdictionem in viis tam consularibus quam non consularibus respective valeat exercere.

§ 24. Decernentes, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod omnes et singuli supradicti et alii quicumque in praemissis quomodolibet ius vel interesse habentes seu habere praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae vel dignitatis, seu aliàs specificà et individuâ mentione et expressione digni existant, iisdem praesentibus non consenserint, nec vocati seu auditi fuerint, tametsi suorum indultorum vel privilegiorum vigore consentire seu vocari et audiri semel vel pluries quoquo modo debuissent, aut ex alia quantumvis iuridicâ et privilegiatâ causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, ullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel interesse habentium consensûs, alioque quolibet etiam quantumvis magno et formali ac substantiali defectu notari, impugnari, infringi, in controversiam revocari, ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gra-

1 Vocem sint nos addimus (R. T.).

tiae remedium intentari vel impetrari nullatenus posse, sed semper et perpetuo validas, firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros essectus sortiri et obtinere debere, et ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore quandocumque et quomodocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque et non aliter per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate, praeeminentià aut potestate fungentes et functuros, etiam causarum palatii apostolici auditores, et dictae S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§. 25. Non obstantibus omnibus et singulis praemissis, et, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, necnon praefati Pii II praedecessoris de qualecumque interesse Camerae Apostolicae concernentibus in dictà Camerà intra certum inibi praescriptum tempus praesentandis et registrandis, necnon aliis quibuscumque apostolicis ac in generalibus conciliis editis et edendis constitutionibus et ordinationibus, ac Urbis et Curiae Romanae et Camerae Apostolicae eiusdemque Curiae tribunalium, quarumcumque ecclesiarum, etiam patriarchalium S. Ioannis in Laterano, Principis Apostolorum et S. Mariae Maioris, monasteriorum, hospitalium, locorum piorum, necnon Ordinum, congregationum et societatum, etiam Iesu, et quibusvis aliis, etiam iuramento vel aliâ quavis firmitate roboratis, statutis, usibus, stylis, consuetudinibus et decretis, etiam novis reformationibus quibuscum-

que, legibus et canonibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, et cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, vel ad quorumvis instantiam, ac etiam consistorialiter, aut alias quemodolibet per nos et Romanos Pontifices praedecessores nostros in contrarium eorumdem praemissorum concessis, ac etiam pluries confirmatis, innovatis et approbatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formâ in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, iisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, harum serie, specialiter et expresse, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus et mandamus, necnon omnibus illis quae iidem praedecessores nostri in praemissis quibuscumque corum litteris et chirographis voluerunt non obstare; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 26. Volumus autem quod postquam Fides ! praesentes valvis ecclesiae Lateranensis et basilicae Principis apostolorum et in acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex nostris cursoribus affixae et publicatae fuerint, omnes et singulos, tam in

Fides tran-

Urbe quam in districtu et ditione praefatis existentes, perinde obligent et arctent, ac si unicuique eorum personaliter et nominatim intimatae fuissent; quodque earum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiasticà constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae iisdemmet praesentibus, si exhibitae vel ostensae fuissent, adhiberetur.

Sanctio poepa'16.

§ 27. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum approbationis, confirmationis, innovationis, voluntatis, mandatorum, decretorum, suppressionum, abolitionum, abrogationum, praeservationum, concessionum, declarationum, dismembrationum, separationum, restitutionum, unionum, annexionum, incorporationum, revocationis, cassationis, annullationis, constitutionis, assignationis, derogationis, aliorumque praemissorum infringere vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCXCII, IV kalendas decembris, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 28 novembris 1692, pontis. anno II.

#### XXXIX.

Conceduntur nonnullae ordinationes in causâ a Sanctâ Sede definiendâ de alternativà officiorum generalium inter provincias Gallicas et alias fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia ac Recollectorum

1 In const. ed. MDCXCII, die 17 maii, pontif I, agitur de alternativâ in provincia S. Nicolai de Observantia Reformatorum; et in const. edita

Innocentius Papa XII. ad futuram rei memoriam.

Injuncti nobis caelitus pastoralis of- Exordium. ficii sollicitudo nos admonet, ut paternam christifidelium divinis obsequiis sub arctioris vitae instituto laudabiliter incumbentium curam gerentes, eos in pace et iustitià continere, ac enata inter ipsos animorum dissidia, ne amabilis concordiae fraternaeque charitatis serenitatem diutius conturbent, opportunis rationibus recidere, necnon illorum statui et quieti, quantum nobis ex alto conceditur, consulere studeamus.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fe- Schisma ex-cerunt dilecti filii Ludovicus Duval et clas Congrega-Claudius Bonaventura Sicault, necnon tensam alterna-Edmundus Godelle et Salvianus Paquin, procuratores seu deputati provinciarum nationis Gallicae Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci tam de Observantià quam Recollectorum respective nuncupatorum, quod, cum aliàs, videlicet anno mocexxxviii, tunc existentes vocales eiusdem nationis electionibus aliisque in capitulo generali dicti Ordinis in hac almà Urbe celebrato actis, ob sibi tunc denegatam ad generalatum aliaque officia generalia eiusdem Ordinis, quam praetendebant, alternativam, interesse recusaverint, eâque de causâ a capitulo generali praedicto recesserint, ipsum vero capitulum generale ad electionem trium definitorum generalium pro praedictà natione, ceteroqui eligi solitorum, minime devenerit; abinde omnes et singulae personae utriusque sexus provinciarum huiusmodi obedientiam tunc existenti in memorato capitulo generali electo ac subinde dilecto filio moderno ministris generalibus eiusdem Ordinis nullatenus hucusque praestiterunt.

MDCXCVI, die 7 ianuarii, pontif. v, de alternativa in provincia Ianuensi,

Reconciliatio inter partes.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, iam nunc personae huiusmodi, unionem spiritus in vinculo pacis servare cupientes, tam eidem moderno quam eius pro tempore successoribus ministris generalibus dicti Ordinis canonice eligendis debitam obedientiam, iuxta apostolicarum et ipsius Ordinis constitutionum praescriptum, praestare, dictumque capitulum generale pro rite et canonice celebrato habere paratae sint; quinimo ipsi exponentes earundem personarum nomine obedientiam huiusmodi iam praestiterint, seque supradictum capitulum generale pro rite et canonice celebrato habere declaraverint; verum praemissa atque inde sequuta, quo dictarum provinciarum religiosae tranquillitati plene provisum sit, apostolicum paternae providentiae nostrae praesidium exposcant: nobis propterea exponentes praefati humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Avocator causa ad Sanctam singulia religio-

§ 3. Nos igitur, qui Ordinem praefa-Sedem, ablata tum in visceribus gerimus charitatis, sis quiequan perturbationibus et incommodis, quae praemissorum occasione in dies oriri possent, mature occurrere, et opportunum iam exortis remedium adhibere cupientes, ipsosque exponentes et alios infrascriptos dicti Ordinis professores specialis favore gratiae prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodotibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes; necnon causae et controversiae super alternativae praefatae statum et merita, nominaque et cognomina, ac qualitates iudicum et collitigantium seu contendentium quorumcumque et alia quaelibet, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ac auditâ super praemissis dilectorum filiorum procuratoris generalis ac aliorum superiorum utriusque familiae dicti Ordinis, quos desuper audiendos duximus, relatione. causam et controversiam praefatas in statu et terminis, in quibus de praesenti quomodolibet reperiuntur, tam a dicto capitulo generali quam ab illis quibuscumque iudicibus et tribunalibus ad nos et Sedem Apostolicam, prout iuris fuerit, terminandas, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, avocamus.

g 4. Porro, cum iidem exponentes di-Resolva ur eliam decidere ctarum provinciarum nomine etiam in-de quarto de-§ 4. Porro, cum iidem exponentes distiterint ut quartum definitorem gene-rah addendo. ralem ex fratribus Recollectis provinciarum huiusmodi addere et deputare vellemus, nobis similiter et Sedi praedictae facultatem statuendi hac in re quidquid in Domino expedire censuerimus harum serie reservamus, ac proinde omnibus et singulis nationis et Ordinis praedictorum superioribus fratribus et personis, ne tam coniunctim quam divisim in praemissis vel eorum aliquo directe vel indirecte aut aliàs quomodolibet quidquam innovare vel attentare audeant quovis modo seu praesumant, districte inhibemus, illisque praecipimus et mandamus ut a quibusvis attentatis seu innovatis huiusmodi humiliter abstineant, donec a supremâ nostrà et eiusdem Sedis aequitate habeant iustitiae complementum.

§ 5. Practerea, ut de cetero ad munus A quo eligenagentis seu negotiorum gestoris, quem tionis gallicae.

1 Praeposit. ad nos addimus (R. T.).

provinciae praesatae in Romana Curia habere consueverunt, quoties illud vacare contigerit, is tantummodo assumatur, quem pro tempore existens minister generalis dicti Ordinis ex tribus religiosis sibi ad id per superiores pro tempore pariter existentes earumdem provinciarum praestandis idoneitate et meritis praestantiorem esse iudicaverint, auctoritate et tenore praedictis statuimus et ordinamus.

Absolutio 2 tensuris.

§ 6. Ceterum omnes et singulas personas utriusque sexus provinciarum et nationis huiusmodi, quae post celebrationem capituli generalis obedientiam pro tempore existentibus ministris generalibus eiusdem Ordinis, sicut praemittitur, hactenus non praestiterunt, ex nunc prout ex tunc postquam obedientiam huiusmodi a dictis exponentibus illarum nomine praestitam, ac declarationem circa memoratum capitulum generale ab eis factam, ut praesertur, realiter et cum essectu ratificaverint, a censuris quibuslibet, si quas propter praemissa quomodolibet incurrerunt seu incurrisse dici vel praetendi possent, eâdem auctoritate, harum serie, in utroque foro absolvimus et totaliter liberamus. Ac cum illis ex fratribus provinciarum et nationis praedictarum, qui, censuris huiusmodi, si quas propter eadem praemissa incurrerunt, innodati, sacrosanctum missae sacrificium (non tamen in contemptum clavium) celebraverunt, seu aliàs in suis ordinibus ministraverint, super irregularitate per eos quomodolibet inde contractà, itaut, illà et iisdem praemissis non obstantibus, dummodo nullum aliud canonicum eis obstet impedimentum, clericali charactere, quo aliàs rite insigniti fuerunt, illiusque privilegiis ac susceptis per eos pariter rite quatuor minoribus, necnon sacris subdiaconatus, diaconatus et presbyteratus ordinibus

uti, et, quatenus illos nondum susceperint, ad eos, si ad id idonei reperiantur, servatis aliàs servandis, promoveri, et promoti in illis etiam in altaris ministerio ministrare libere et licite possint et valeant, in utroque pariter foro dispensamus. Personas itidem supradictas, et eorum quamlibet, si quam propter eadem praemissa privationis vocis activae et passivae poenam incurrerunt, ad vocem activam et passivam huiusmodi adversus praemissa opportune rehabilitamus, illasque in integrum et pristinum, ac eum, in quo antea quomodolibet erant, statum restituimus, reponimus et plenarie reintegramus.

§ 7. Omnes insuper et singulos tam Confirmantur capitulares quam definitoriales et alios gitume facti. quoslibet tam iudiciales quam extraiudiciales actus et functiones in supradicto rerum statu, aliàs tamen legitime, per quoscumque superiores, fratres et personas dicti Ordinis in memoratis provinciis, earumque et aliis quarumcumque civitatum, terrarum et locorum carissimo in Christo filio nostro Ludovico Francorum regi christianissimo subiecto rum conventibus, monasteriis ac domi bus regularibus tam virorum quam mu lierum eiusdem Ordinis hactenus gestos et factos respective, cum omnibus inde, ceteroqui pariter legitime, secutis, dictà auctoritate, earumdem tenore praesentium, validamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, etiam substantiales, si qui desuper propter praemissa quomodolibet intervenerunt, seu intervenisse dici, censeri vel praetendi possint, sanamus et supplemus.

§ 8. Ne autem natio praedicta tribus Eliguntur tres definitoribus generalibus pro eâ hacte-res generales nationis Gallinus, sicut praemittitur, eligi solitis diu-cae. tius destituta remaneat, dilectos filios

Gulielmum Beccard et Nicolaum Potin de Observantia, ac Ilyacinthum Lefebure Recollectorum respective fratrum nationis et Ordinis huiusmodi professores, de quorum fide, prudentiâ, rerum agendarum usu, pietate, integritate, charitate et religionis zelo plenam in Domino fiduciam habemus, praedicti Ordinis definitores generales pro memoratà natione Gallicà usque ad proxime futurum capitulum generale eiusdem Ordinis dura. turos, cum omnibus et singulis praeeminentiis, praerogativis, facultatibus, auctoritate, privilegiis, gratiis et indultis, ac honoribus et oneribus solitis et consuetis, itaut ipsi officia definitorum generalium huiusmodi usque ad idem proxime futurum capitulum generale gerere et exercere libere, licite et valide possint et valeant in omnibus et per omnia, perinde ac si ad illa in capitulo generali dicti Ordinis de pleno vocalium consensu, servatisque omnibus servandis, canonice electi fuissent, eàdem auctoritate, harum serie creamus, facimus, ac constituimus et deputamus.

Clausulae.

§ 9. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios ct integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter et inconcusse observari et adimpleri, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque indices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales de latere legatos et dictae Sedis nuntios, et alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter indicandi et interpretandi facultate et auctoritate,

1 Male edit. Main, legit de pro ad (R. T.).

iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 10. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, praedictorum Ordinis, nationis, provinciarum, conventuum, monasteriorum et domorum regularium, aliisque quibusvis. etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis. statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque superioribus et personis quibusvis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie, etiam consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, ac pluries approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, causas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis, insertis, servatis et specificatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 11. Volumus autem ut, intra quatuor Fides tranmenses proximos, nomine quarumcumque personarum nationis, provinciarum, conventuum, monasteriorum et domo-

rum regularium huiosmodi, dilecti filii superiores earumdem provinciarum, seu alii ad quos spectat, debitam subiectionem et obedientiam iuxta apostolicas et Ordinis huiusmodi constitutiones eidem moderno eiusque pro tempore successoribus ministris generalibus canonice eligendis a supradictis exponentibus praestitam, ac declarationem circa proxime praeteritum capitulum generale praedictum ab eis factam ut praesertur, realiter et cum effectu ratificare, necnon in subjectione et obedientià huiusmodi sincere in posterum permanere, praesentiumque litterarum dispositioni in omnibus et per omnia acquiescere omnino teneantur; alioqui eaedem praesentes nullae sint eo ipso. Insuper volumus ut personae supradictae, si quà, propter praemissa, absolutione in foro conscientiae indigeant, poenitentiam, quam eis sacerdos idoneus propter eadem praemissa respective imposuerit, omnino adimpleant, alioquin ipsae pracsentes eis, quoad absolutionem in foro conscientiae huiusmodi, minime suffragentur, utque earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent eshibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die ix decembris mocxcii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 9 decembris 1692, pontif. anno II.

#### XL.

Conceduntur indulgentiae perpetuae utriusque sexus personis Ordinis sancti Francisci de Observantiâ, necnon | 18 augusti, pontif. v.

christifidelibus societatum in illorum ecclesiis erectarum 1

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Ad ea, per quae animarum christifi- Exordium. delium salus procuratur, libenter intendimus, et eorumdem christifidelium devotionem, ut spiritualibus exercitiis ferventius incumbant, caelestium munerum elargitione libenter fovemus et incitamus.

§ 1. Itaque, de omnipotentis Dei mi- Concessio insericordià, ac beatorum Petri et Pauli dulgentiae. apostolorum eius auctoritate confisi, supplicationibus quoque dilecti filii Francisci Diaz a S. Bonaventura Ordinis fratrum Minorum S. Francisci de Observantià nuncupatorum definitoris generalis necnon Missionum pro familià ultramontanà dieti Ordinis procuratoris nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus et singulis fratribus et monialibus, et aliis utriusque sexus personis Ordinum et congregationum obedientiae seu directioni ministri generalis eiusdem Ordinis nunc et pro tempore subjectis, ac etiam christifidelibus confratribus et consororibus quarumlibet confraternitatum et societatum, sive sub Immaculatae Conceptionis beatae Mariae Virginis, sive sub alio quolibet titulo seu invocatione, tam hactenus in eorumdem fratrum et monialium ecclesiis canonice erectarum, quam in posterum canonice erigendarum, qui per quadrantem horae orationi mentali vacaverint, pro qualibet vice centum dies: qui per duos quadrantes continuatos, vel saltem per quadrantem horae, singulis diebus et per totum mensem dabunt operam, et vere poenitentes et

1 Aliae indulgentiae extant in Innocentii XI const. ed. MDGLXXXVII, die 22 ianuarii, pontif. xi; et in huius Pontificis const. edit. NDCXCV. die

confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, ac pro christiaroram principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam semel quolibet mense omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, quam per modum suffragii animabus christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, applicare possint, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, misericorditer in Domino concedimus. Insuper quod fratres et moniales ac utriusque sexus personae huiusmodi orationi mentali, sive (ut dicitur) Viae Crucis exercitio, ad quam seu quod ratione eorum regulae et constitutionum quolibet die tenentur, operam dantes, praedictas omnes et singulas indulgentias, et peccatorum remissiones et poenitentiarum relaxationes proportionabiliter lucrari et consegui possint et valeant, auctoritate et tenore praedictis indulgemus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Contrariorum derogatio.

§ 2. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 3. Volumus autem quod praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici vel secretarii generalis dicti Ordinis subscriptis, et sigillo ministri generalis eiusdem Ordinis vel alterius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv decembris mocxcii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 24 decembris 1692, pontif. anno 11.

XLI.

Confirmatur decretum capituli generalis Ordinis Carmelitarum pro alternativa in provincià Castellae 1

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus species facti filius procurator generalis Ordinis fratrum beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, quod in capitulo generali dicti Ordinis novissime celebrato, ad religiosam pacem, ob varias lites, in provincià Castellae eiusdem Ordinis, quippe quae in duas partes, nempe in veterem et novam dividitur, exortas, haud parum conturbatam, firmiter stabiliendam, necnon ad ipsius provinciae instantiam, quaedam alternativa quoad officia provincialatus et socii eiusdem provinciae inter partes praefatas de cetero servanda ordinata fuit, prout continetur in decreto dicti capituli generalis desuper emanato, tenoris qui seguitur, videlicet: « Die mercurii, scilicet xxvIII, coram il- Decretum calustrissimo domino Bussio statutum est, quod, cum Castella vetus et nova habeant alternativam in officio provincialatus et socii, itaut quando provincialis est ex unâ Castella, socius illius sit ex aliâ, et in spatio triginta quatuor annorum magna fuerit inaequalitas in praeiudicium Castellae veteris, ut alternativa in posterum aequaliter mensuretur, si pro-

1 ln const. edit. MDCXCII, die 22 novembris, pontif. 11, reperiuntur decreta capitulorum generalium pro pace utriusque Congregationis; in const. ed. MDCXCIV, die 9 februarii, pontif. III, declaratur quoddam Breve circa superiores monalium Excalceatarum regni Franciae; et in Clementis XI const. ed. MDCCII, die 24 novembris, pontif. II, extat decretum cardinalis protectoris circa erectionem confraternitatum et distributionem scapularium pro Congregatione Hispaniae Excalceatorum.

vincialis sit in gubernio per triennium

vel quadriennium in una Castella, sit etiam provincialis Castellae ex alterâ parte per aequale tempus, sive per mortem, sive per assumptionem, sive per liberam renunciationem cesset provincialatus; itaut ex illà parte, ad quam pertinet regimen, adaequetur triennium vel quadriennium. Et quia in praesenti reverendus admodum pater magister Ludovicus Sbarra habet gubernium per quadriennium, provincialis qui eligetur anno MDCXCIII per quatuor annos debebit gubernare, et sic alternatim, ut post quadriennium Castellaeveteris incipiat Castellanova tantum per triennium, nisi adsint urgentissimae causae, sed semper deinceps servetur alternativa aequaliter, itaut clausula, quae est in actis reunionis, nullo modo inficiat huic praesenti decreto, quod conficitur pro pace et quiete utriusque provinciae ad vitandum omne litigium ».

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, praedictus procurator generalis decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos. ipsum procuratorem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensicnis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectum filium modernum priorem generalem dicti Ordinis audiverunt,

consilio, decretum praeinsertum a capitulo generali praesato die xxviii maii proxime praeteriti editum, auctoritate apostolica, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salva tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

teras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici

auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Ordinis et provinciae huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis. illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem prae- Fides transummer sumptorum. sentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes lit- Clausulae.

notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die II ianuarii MDCXCIII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 2 ianuarii 1693, pontif. anno II.

#### XLII.

Indicitur visitatio apostolica ecclesiarum et locorum piorum Urbis cum expositione SS. Sacramenti et indulgentia plenaria <sup>1</sup>

Innocentius Papa XII,
Dilectis filiis clero et populo romano,
salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Agrum universalis Ecclesiae, supernâ caelestis patrisfamilias praeordinatione curae nostrae demandatum, omni studio atque industriâ, quantum nobis ex alto conceditur, custodire atque excolere iugiter satagentes, spiritualibus huius almae Urbis nostrae, quae proprioribus charitatis vinculis nobis coniungitur, quamque ipse Christus Dominus tot praeclaris amoris significationibus prae ceteris dilexisse visus est, augendis promovendisque bonis peculiarem apostolici muneris nostri sollicitudinem impensius adhibere non praetermittimus.

Causae huius visitationis.

- § 1. Cum enim sancta haec Romana Ecclesia veluti civitas supra montem posita, ac supra fundamentum Apostolo-
- 1 Praecepta fuit continuatio visitationis ab Alexandro VIII constit. edit. MDCXC, die IX februarii, pontif. 1; et ab hoc Pontifice, in constit. ed. MDCXCIII, die XVI ianuarii, pontif. II, concessae fuere novae facultates cardinalibus visitatoribus.

rum aedificata, omnium in se oculos undequaque convertat, ex eâ potissimum non solum doctrinae, sed vitae ac virtutum omnium exempla in reliquas christiani orbis ecclesias, quarum mater et magistra est, oportet promanare. Quamvis itaque eam esse, miserante Domino, eiusdem Urbis cleri et populi pietatem reputemus, ut Christi bonus odor exinde in exteras quoque regiones disfundi possit; nihilominus, quia post primi parentis labem semper ad inferiora nos deprimit nostrae mortalitatis infirmitas, et carnis fragilitate austerior paulatim observantia relaxatur, unde et de mundano pulvere etiam religiosa corda sordescere, et in agro Domini spinas et tribulos identidem germinare quotidianâ experientià perdocemur, memores nos ideo in sublimi hoc Apostolicae Sedis fastigio constitutos ut noxia evellamus atque utilia plantemus, nihil nos salubrius aggredi posse cogitavimus, quam si iam usque a primis fere Ecclesiae temporibus traditum, et ab ipså sacrosanctå Tridentinà Synodo tantopere commendatum, quodque non minus sapienter constitutum, quam re atque usu frugiferum compertum semper fuit ac salutare pastoralis visitationis auxilium adhiberemus; qua quidem spirituali veluti culturâ et vitiorum zizania, quae suffocant sementem patrisfamiliàs, eradicentur, et uberior, benedicente Domino, electi sanctorum operum frumenti messis exurgat. Ut igitur divinus in Urbe praefatâ cultus amplificetur, ecclesiastica floreat disciplina, boni firmentur mores, corrupti corrigantur, omnisque populus in viâ Domini, praelucente clero, feliciter progrediatur, summi et aeterni pastoris exemplo excitati, cuius illa sunt verba: Ecce eyo requiram oves meas, et visitabo cas sicut visitat pastor gregem suum, statuimus, Deo dante, hunc peculiarem agrum et gregem nostrum recognoscere, omnesque dictae Urbis tam patriarchales quam collegiatas et parochiales ecclesias, earumque capitula et personas, item monasteria, conventus et ecclesias quorumvis Ordinum tam virorum quam mulierum, hospitalia, collegia, confraternitates laicorum, montem pietatis et omnia, quocumque censentur nomine, loca pia visitare.

Committitur alisque.

§ 2. Porro in huiusmodi operis connords ministris sortium, quippe quod, tametsi per nos ipsos illud inchoare, prosequi et perficere vehementer optaremus, nihilominus, tam aliorum eorumque gravissimorum negotiorum mole quam nostrarum virium infirmitate praepediti, absque aliorum adiutorio explere posse plane difsidimus, nonnullos ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, necnon episcopos et Romanae Curiae praelatos aliquos advocabimus, ultra alios super negotiis visitationis apostolicae, ecclesiarum et locorum piorum eiusdem Urbis auctoritate apostolicâ dudum institutae deputatos, quorum consilio atque operâ in re tam salubri atque arduâ utamur.

Indictio dictae visitationis.

§. 3 Ad omnipotentis Dei itaque laudem et gloriam, sanctaeque Romanae Ecclesiae exaltationem, Urbis visitationem nostram indicimus, quam a sacrosanctâ primariâ Lateranensi ecclesiâ inchoabimus, ac subinde statuendis diebus, adiuvante Domino, prosequemur. Universos proinde et singulos per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos Oriens ex alto, monemus et obsecramus, ut, memores vocationis vestrae, tempus hoc acceptabile et promovendae animarum saluti destinatum agnoscentes, praeparetis corda vestra Domino, vitaeque ac morum emendatione, necnon bonorum operum studio visitationem nostram ita praeveniatis,

ut ex eå fructum centuplum expectare possimus.

§ 4. Ceterum, qui imbecillitatis nostrae § 4. Ceterum, qui imbecillitatis nostrae Expositio probe conscii plantare frustra ac rigare in quibusdam conaremur nisi laboribus nostris ope ecclesis. misericordiae suae adesse dignaretur qui incrementum dat Deus, suique super nos Sancti Spiritus liberali manu spargeret unctionem; idcirco, ad caelestem opem concordibus votis efficacius implorandam, volumus ut proximâ sextâ feriâ in nonnullis praefatae Urbis patriarchalibus, collegiatis et aliis praecipuis ecclesiis, per dilectum filium nostrum in eâdem Urbe vicarium in spiritualibus generalem praescribendis, sanctissimum Eucharistiae sacramentum solemni ritu in altari proponatur et quadraginta horarum oratio de more celebretur.

Indulgentia

- § 5. Haec autem ut ferventiori spiritûs ardore maiorique fructu fiant, caelestium munerum thesauros, quorum dispensationem nobis credidit Altissimus, aperire et erogare decrevimus. Omnibus itaque et singulis utriusque sexus christifidelibus Romae degentibus, qui vere poenitentes et confessi, proximà die dominică, quae erit in Septuagesimâ, sacrà communione refecti fuerint, piasque in quavis ecclesia ad Deum preces effuderint, ut haec nostra visitatio utilis sit Ecclesiae et animarum saluti, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam concedimus et elargimur.
- § 6. Agite igitur, dilecti filii, pastora- Conclusio. lem sollicitudinem, quam paternâ charitate vobis impendimus, et huius notrae visitationis labores orationibus sublevate, actusque vestros ita disponite, ut non in vacuum gratiam Dei recipiatis, sicque ipsi per omnia placere satagite, ut non modo fides, sed et sancta conversatio vestra annuntiari possit in universo mundo, vestrique omnium mores in faciem ecclesiarum Romanum illum

clerum ac populum ostendant, quem beatissimus princeps apostolorum Petrus in christiană religione primus instituit, et gentium magister et doctor Paulus prae omnibus erudivit, atque ita in omnibus honorificetur Deus, ut, cum ad iudicandum venerit et scrutabitur Hierusalem in lucernis, exaltet nos in tempore visitationis ad videndum in bonitate electorum suorum, ad laetandum in laetitiâ gentis suae, ac laudetur cum haereditate suà in perpetuas aeternitates.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi ianuarii mocxem, pontificatus nostri anno m. Dat. die 11 ianuarii 1693, pontif. anno II.

# XLIII.

Confirmatur decretum capituli intermedii monachorum Cisterciensium Congregationis Portugalliae de non recipiendis illegitimis et a quavis alià religione expulsis 1

> Innocentius Papa XII. ad futuram rei memoriam.

Species facti. § 1. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii abbas generalis et definitores Congregationis monachorum Portugalliae Ordinis sancti Bernardi, quod in capitulo intermedio *Iuncta* nuncupato dictae Congregationis, die viii septembris proxime praeteriti in monasterio S. Mariae de Alcobaça eiusdem Congregationis celebrato, attente perpensis causis propter quas felicis recordationis Sixtus Papa V praedecessor noster constitutionem quamdam contra illegitimos, ne in Ordinibus regularibus reciperen-

> 1 In Alexandri VIII const. edit. MDCLXXXIX, die 23 decembris, pontif. I, agitur de electione ab-Batis; et in huius Pontif. constit. ed. MDCXCIV, die 24 martii, pontif. III, de appellatione ad iudices extra religionem

tur, ediderat, necnon praevia matura consideratione, factum fuit statutum seu decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « In capitulo intermedio, vulgo nuncu- Decretum capato Iuncta, sub die viii septembris pitulare. currentis anni mpcxcii celebrato in venerando monasterio S. Mariae de Alcobaça domo capitulari Congregationis monachorum Cisterciensium regni Portugalliae, statutum et definitum fuit ut infra, videlicet: Attentis causis, quae digne moverunt sanctae memoriae Papam Sixtum V ad effectum prohibendi ne in religionibus personae illegitimae acceptarentur, eisdemque causis maturâ ponderatione in istà Iuncia consideratis, per nostrum reverendissimum patrem abbatem generalem aliosque definitores patres mandamus et praecipimus, ne ab hodie in posterum nemo in hac nostrå Congregatione acceptetur seu recipiatur pro religioso, qui sit illegitimus, etsi quacumque qualitate aut praerogativâ praeditus, sub poenis contentis in constitutionibus ac etiam expressis in motuproprio eiusdem Summi Pontificis incipiente Cum de omnibus ecclesiasticis ordinibus, etc. Et proinde pro ' renunciatis habere volunt modificationes apostolicas favore dictorum illegitimorum emanatas, et quomodolibet publicatas, itaut huic nostrae definitioni ac legi derogari et dispensari non valeat. Ac pariformiter acceptari non debeat pro novitio aliqua persona, quae expulsa fuerit aut ingressa in quamcumque aliam religionem, etsi quacumque qualitate seu praerogativa praeditus ».

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, exponentes praefati statutum seu decretum huiusmodi, pro firmiori illius subsistentia, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsos

1 Praeposit. pro nos addimus (R. T.).

Confirmatio

exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommuni cationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis memoratorum cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, et constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, supradictae Congregationis monachorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis

quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xII ianuarii MDCXCIII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 12 ianuarii 1692, pontif. anno II.

#### XLIV.

Conceduntur cardinalibus visitationis apostolicae Urbis facultates omnes necessariae, eisque nonnulla iniunguntur<sup>1</sup>

#### Innocentius Papa XII,

Venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus pro visitatione ecclesiarum et locorum piorum almae Urbis a nobis instituta specialiter deputatis.

Venerabiles fratres nostri, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Cum in pastorali visitatione, quam stitutionis, nuper inchoavimus et Deo adiuvante prosequi intendimus, cleri nimirum Romani et omnium almae Urbis ecclesiarum, piorumque locorum et operum, vos potissimum ex sacro venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium collegio delegerimus, et nobis in eo munere adiutores assumpserimus, adeoque vestra opera, in iis quae per nosmetipsos praestare non valemus diligenter inquirendis, examinandis, uti cupimus: idcirco, ut vestrum ea in re ministerium plus

1 Vide const. xLII et seqq. constit.

habeat auctoritatis et firmitatis, uberioremque ad cultus divini propagationem ac animarum salutem Deique gloriam pariat fructum, providere volentes, vobis et vestrum cuilibet, circa visitationem ipsam, eâque durante, mandata quaecumque, etiam vivae vocis oraculo, per vos a nobis accepta, illis ad quos ea res pertinet descrendi, et oretenus per nos ordinata mandandi (quibus relationi ac mandatis vestris et cuiuslibet vestrum de ordine nostro factis huiusmodi plenam et indubiam fidem ab omnibus adhiberi atque firmiter obtemperari tamquam mandatis nostris apostolicis volumus et iubemus); mandata quoque et praecepta quaecumque necessaria et opportuna, illis in rebus quae visitationis huiusmodi praeparationem, statum, progressum et executionem concernunt, decernendi, faciendi atque exequi iubendi; personas quasque tam ecclesiasticas saeculares et cuiusvis Ordinis, etiam Cisterciensis ac sancti Antonii Viennensis, necnon congregationis, societatis, etiam Iesu, ac instituti, necnon militiarum, etiam hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, regulares, quam etiam laicas, pro rebus et negotiis ad visitationem huiusmodi pertinentibus, ad vos vocandi et ad personaliter coram vobis comparendum citandi opportunisque iuris et facti remediis compellendi; similes item personas quascumque, et tamquam principales et tamquam testes, seu tamquam principales quoad se, et tamquam testes quoad alios, examinandi, et ut veritati testimonium perhibeant admonendi ac etiam cogendi, iuramenta eis deferendi et ab eis exigendi et recipiendi ad sacrorum canonum praescriptum, ac recusantes per censuras ecclesiasticas aliasque poenas etiam corporales vobis benevisas compescendi; memorialia etiam nobis inscripta et directa, atque instructiones,

relationes, delationes, querelas etiam secretas contra quascumque personas accipiendi et nobis referendi, seu aliàs, prout rerum et personarum qualitas requiret, iuxta ordinationes nostras ex auctoritate vobis traditâ providendi; congregationes aliquarum personarum, quae vobis in consilium super praemissis adhibendae videbuntur, faciendi, et illas easdem personas auctoritate nostrà vocandi, et cum eis de negociis visitationis huiusmodi tractandi, consultandi et deliberandi; quotiescumque etiam vobis videbitur, ac etiam seorsum a nobis, et iteratis vicibus, quarumvis dictae Urbis seu extra illam, intra tamen illius districtum. consistentium patriarchalium, collegiatarum seu aliarum ecclesiarum, etiam S. R. E. cardinalibus ratione tituli aut denominationis sui cardinalatus et aliàs quomodolibet vel ex quavis causâ subiectarum, seu cuiusvis cappellae vel oratorii, necnon monasteriorum tam virorum quam mulierum, prioratuum, domorum et locorum saecularium, seu cuiuslibet Ordinis, etiam Mendicantium, ac etiam Cisterciensium et sancti Antonii Viennensis, necnon congregationis, societatis, etiam Iesu, ac instituti et militiae, etiam hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, etiamsi illorum capita existant, regularium, et hospitalium etiam nationalium et Sancti Spiritus in Saxià, ac etiam exemptorum nobisque et Apostolicae Sedis immediate subjectorum, et generaliter quorumcumque locorum et operum piorum quomodolibet nuncupatorum, et quocumque privilegio, exemptione et immunitate suffultorum, eorumque capitulorum, conventuum, universitatum, collegiorum, congregationum, confrater nitatum, archiconfraternitatum etiam laicorum, etiam nullo alio speciali nostro expectato ordine vel mandato aut etiam requisito consensu vel licentia, visita-

tionem faciendi, ac illa et quaelibet illorum visitandi, et in illorum statum, formam, regulas, instituta, regimen, statuta; consuetudines, vitamque, ritus, mores, disciplinam, doctrinam et idoneitatem singularum personarum, coniunctim vel divisim, et tam in capite quam in membris, necnon circa divinum cultum, religiosam functionem, ecclesiarum decorem, fructuum et introituum dispositionem, regularem religiosorum tam virorum quam mulierum observantiam, aliaque omnia et singula ad actum huiusmodi visitationis quomodocumque spectantia, diligenter inquirendi, et ad hunc effectum quaecumque illorum archivia, bibliothecas et quaecumque in illis continentur documenta et instrumenta authentica, scripturas, libros, rationem dati et accepti, computa et ratiocinia perlustrandi, inspiciendi, perscrutandi, praesertim vero SS. Eucharistiae sacramentum et sacras reliquias, et, quibus ipsum augustissimum Sacramentum ac sacrae reliquiae et res ad alia ecclesiastica sacramenta pertinentes continentur, sacra vasa, pyxides, thecas, tabernacula, necnon indumenta, ornamenta et instrumenta, utensilia et supellectilem ecclesiasticam, etiam pretiosam, diligenter et accurate inspiciendi, et ad praedicta exhibendum quascumque personas cogendi et compellendi; ac in praemissis omnibus et singulis, quaecumque correctione, emendatione et reformatione indigere cognoveritis, corrigendi, emendandi et reformandi, processusque necessarios desuper faciendi et nobis referendi, seu iuxta ordinationes nostras in his opportune providendi, mandata, decreta, statuta et ordinationes, executioni demandandi, ac custodiri et observari praecipiendi, demumque omnia alia

et singula quae huiusmodi visitationis negocium, ulteriorem progressum, executionem, et in ea facta et facienda mandata, decreta, statuta et ordinationes concernunt et concernent, seu ad ea quomodolibet spectant et spectabunt, faciendi, gerendi, exequendi, mandandi et ordinandi; contradictoresque et vobis in praemissis inobedientes et rebelles, eisque auxilium, consilium vel favorem, publice vel occulte, directe vel indirecte, quomodolibet praestantes, per suspensionis ac etiam privationis beneficiorum et officiorum ecclesiasticorum ac per censuras et poenas ecclesiasticas et temporales, etiam mancipationis carceri, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità, compescendi, auxiliumque brachii saecularis, si opus fuerit, invocandi, plenam, liberam, amplam et universam tribuimus potestatem. Mandantes propterea omnibus et singulis, ad quos spectat et spectabit, quacumque dignitate, auctoritate, potestate et praeeminentià fulgentibus, ut vobis et cuilibet vestrum in praemissis omnibus et singulis prompte pareant et obediant, alioquin sententias, sive poenas, quas rite tulcritis seu statueritis in rebelles, ratas habebimus, et faciemus, auctore Domino, usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari.

§ 2. Ceterum in visitatione huiusmodi ordo servandus in visitatio-ordinem praecedentiae inter ecclesias, ae nibil officiat iuri piimatus. monasteria et loca quaecumque per vos visitanda, quantum commode sieri poterit, servari volumus; nulli tamen ecclesiae, monasterio vel loco, nec ulli capitulo, collegio, conventui, confraternitati aut personae, tam coniunctim quam divisim, seu aliàs quomodolibet, eiusdem visitationis sive ordinis huiusmodi in illâ servati vel non servati occasione, in aliquo etiam minimo quoad praecedentiam aliasque praerogativas quascumque prae-

iudicari, aut cuiquam novi iuris acquiri decernimus et declaramus.

Commendan-

§ 3. Praeterea cupientes in praedictâ tur visitatori-bus pauperes nostra pastorali visitatione animarum firmi, quihus saluti, quantum in nobis est, prodesse, nedictio apo- ac etiam corporales Christi pauperum stolica et indulgentia plenaria, pariterque infirmorum indigentias paternà charitate sublevare, circumspectioni vestrae et vestrum cuilibet praesentium serie mandamus, ut coniunctim vel divisim parochias ecclesiarum diligenter perlustrare et perquirere studeatis, atque earum pauperes infirmos graviter decumbentes singulos nostro nomine visitetis, apostolicam et nostram eis benedictionem, ut moris est, semel impartiamini, eosque paternis monitis et salutaribus consolationibus recreetis, hortantes ipsos ut in humilitate et patientià propter Deum corporis insirmitatem et dolores sustineant, et ad parendum divinae voluntati, quandocumque ei placuerit ipsos ex hoc saeculo revocare, se pie et christiane praeparent, sinceroque corde ad Deum conversi humiliter ab eo suorum peccatorum veniam petant, atque omnia ecclesiastica sacramenta, quibus christifideles ex hac vità migraturi se praemunire solent et debent, devote et reverenter suscipiant. Nos i enim eorum singulis, ante vel post vestram visitationem, ut praemittitur, poenitentibus, confessis et SS. Eucharistiae sacramento refectis, semel plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem elargimur. Volumus autem ut eo interim vobiscum adducatis dilectum filium nostrum et palatii apostolici eleemosynarium, qui prout cuiuscumque eorumdem pauperum egestas et personarum conditio postulaverit, etiam oblatis nostrâ impensâ charitatis subsidiis, pecuniis, cibis, potu, pharmacis, vestibus, medicorum ope, ceterisque ad victum seu ad recuperandam valetu-

dinem necessariis, temporalibus, quibus nunc urgentur, eorum necessitatibus succurrat.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Clausulae. et ordinationibus apostolicis, etiam conciliaribus, et ecclesiarum, monasteriorum, hospitalium, Ordinum, congregationum, societatis, militiarum, etiam dicti hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, archiconfraternitatum, confraternitatum, et aliorum locorum et operum piorum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudipibus, etiam immemorabilibus, stabilimentis, usibus et naturis, ac stylo curiae, privilegiis quoque, indultis, exemptionibus et litteris apostolicis, praemissis et cuivis illorum, ac superioribus et personis eorum quomodolibet nuncupatis et qualificatis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis etiam irritantibus, in genere vel in specie, etiam motuproprio vel ad imperatoris, regum, reginarum, rerum publicarum et principum quorumlibet preces et instantiam, seu eorum contemplatione et intuitu, ac etiam consistorialiter et alias quomodocumque et quandocumque concessis, confirmatis et pluries innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter

1 Edit. Main. legit cuiusvis (B. T.).

expressis, insertis et servatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, specialiter et expresse ac plenissime derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvi ianuarii MDCXCIII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 16 ianuarii 1693, pontif. anno II.

#### XLV.

Conceditur cardinalibus visitationis apostolicae Urbis facultas exercendi pontificalia in omnibus ecclesiis <sup>1</sup>.

#### Innocentius Papa XII,

Venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus pro visitatione ecclesiarum locorum piorum almae Urbis a nobis institutâ specialiter deputatis.

Venerabiles fratres nostri, salutem et apostolicam benedictionem.

Causa con-

Officii nostri est pastoralia munera, quae, divina favente clementia, administranda suscepimus, ea prompto hilarique animo prosequi; eos vero, quos in eisdem pastoralibus muneribus prosequendis assumpsimus et deputavimus, nostrae item mentis est opportunis facultatibus adhuc munire, ut, illis suffulti, incumbentia onera melius subire, et incoeptum opus perficere quamprimum valeant.

Concessio praedictae facultatis.

§ 1. Cum itaque occasione visitationis nostrae apostolicae, quam in universae almae Urbis eiusque districtûs ecclesiis, monasteriis, locisque sacris et piis nuper indiximus, et per nosmetipsos obire coepimus, non raro comperiri possit, necesse esse in aliquibus ex ecclesiis huiusmodi altaria consecrari,

- 1 Vide constit. praeced. et seqq.
- 2 Edit. Main. legit etiam pro quam (R. T.).

campanas et ornamenta indumentaque ecclesiastica benedici, sacramenta ministrari, et alia pontificalia munera exerceri: illis ex vobis in eâdem visitatione adiutoribus per nos assumptis, qui consecrationis episcopalis munus susceperunt, et eorum cuilibet, plenam per praesentes concedimus facultatem, ut in quibuscumque, tam intra eamdem Urbem, ac prope et extra illius muros, quam etiam intra eiusdem Urbis districtum sitis ecclesiis, etiam patriarchalibus, necnon monasteriis, prioratibus et domibus saecularibus, seu cuiuscumque Ordinis Mendicantium vel non Mendicantium, militiae, congregationis, aut instituti, regularibus, tam virorum quam mulierum, atque hospitalibus et oratoriis, sacellis, coemeteriis, locisque piis ac religiosis, tam exemptis nobisque et Apostolicae Sedi immediate subjectis, quam etiam exemptis et quibusvis etiam S. R. E. cardinalibus ratione tituli aut denominationis seu cardinalatus aut aliàs quomodolibet et ex quavis causa subiectis, altaria ac ipsasmet ecclesias consecrare, aut illa vel easdem ecclesias aut illis annexa reconciliare, seu etiam coemeteria, campanas, calices, patenas, cruces, indumenta et ornamenta ecclesiastica quaecumque, et aquam, ut moris est, benedicere, sacramentum confirmationis, quod ex ritu in visitatione ministrari consuevit, quibus, ubi, quando et quoties illis seu cuilibet eorum expedire videbitur, ministrare, sacrosanctum quoque missae sacrificium. necnon vesperas et quaecumque alia divina officia solemni et pontificali ritu in ecclesiis et locis, in quibus illi id ad maiorem animarum consolationem, spiritualemque profectum, et ad ipsam etiam, quam intendimus, reformationem inducendum pertinere iudicaverint, celebrare et decantare, verbi Dei praedicationes et conciones ad Dei amorem et timorem in cordibus fidelium excitandum et accendendum publice ad clerum et populum, seu aliàs privatim, prout occasio et necessitas postulabit, habere, aliaque omnia et quaecumque munia pontificalia, etiam quae notam aut expressionem requirerent magis specialem, et sub generali huiusmodi concessione non comprehenderentur, etiam erga personas alioquin habiles et idoneas, exercere, etiam nullo alio a nobis expectato aut requisito mandato, libere et licite valeant.

Clausulas.

§ 2. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac in conciliis etiam generalibus editis, dictarumque ecclesiarum, monasteriorum, Ordinum, congregationum, militiarum, hospitalium aut domorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris die xvi ianuarii MDCXCIII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 16 ianuarii 1693, pontif. anno II.

#### XLVI.

Conceditur cardinalibus visitationis apostolicae Urbis facultas terminandi quascumque causas tam civiles quam criminales 1.

#### Innocentius Papa XII.

Venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus pro visitatione ecclesiarum et locorum piorum almae Urbis a nobis institutâ specialiter deputatis.

1 Vide constit. praeced, et seqq.

# Venerabiles fratres nostri, salutem et apostolicam benedictionem.

Ouoniam in prosequendo munere vi- concessio ut sitationis ecclesiarum et piorum loco-in rabrica. rum huius almae Urbis nostrae, ad quod vos specialiter ex sacro venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium Collegio delegimus, facile contingere poterit ut aliqua negotia criminalia pertractanda sint: nos, conscientiarum ac status vestrorum securitati opportune providere volentes, vobis et cuilibet vestrum, ut tam conjunctim quam divisim, durante huiusmodi visitatione, et illius occasione dumtaxat, quascumque querelas, accusationes, denunciationes contra quascumque personas, tam ecclesiasticas, saeculares vel regulares, quam laicas, cuiuscumque status, gradus, dignitatis et praeminentiae existentes, recipere et audire, causasque exinde aut aliàs quomodolibet ex dictà visitatione, vel illius causâ emergentes, tam ecclesiasticas quam profanas, ac tam civiles quam criminales et mixtas, sive ad procuratoris fisci, sive ad aliorum quorumcumque instantiam, aut ex officio audire, cognoscere, quandoque nobis referre et nobiscum communicare, ac iuxta mandata nostra, seu alias prout institia suaserit et ordo dictaverit rationis, illas decidere et terminare, aliasque in illis vos immiscere sine aliquo conscientiae scrupulo, aut censurarum ecclesiasticarum vel etiam irregularitatis incursu, etiamsi inde sanguinis effusio, membrorumque mutilatio, aut etiam ultimi supplicii poena infligenda venerit, dummodo vos ipsi a sententià sanguinis per vos ipsos ferenda abstineatis, libere et licite valeatis, licentiam concedimus et indulgemus; utque liberius ab omnibus denunciationes, que lae et accusationes, ac causae quaecumque ad dictam visitationem pertinentes

deferri possint, omnibus similiter ct singulis personis tam laicis quam clericis, etiam in sacris et presbyteratus ordinibus constitutis, saecularibus, et quorumvis Ordinum, congregationum et instituti regularibus, quavis etiam episcopali vel maiori ecclesiasticà vel mundanâ dignitate vel praeeminentiâ fulgentibus, qui in actu eiusdem visitationis, seu aliàs illius occasione, aliquid, quod ad praedictas causas pertineat, per viam denunciationis, querelae vel accusationis, palam vel occulte, sponte vel ad aliorum etiam procuratoris fisci instantiam, in iudicio vel extra iudicium revelaverint, aut in praemissis testimonium dixerint, vel aliquid propterea scripserint, subscripserint, indicaverint, dictaverint, detulerint, interrogaverint, vel interrogati responderint, vel, ad reos defendendos, convincendos, capiendos, custodiendos, puniendos, indicia, votum, consilium, auxilium vel favorem per se vel alium directe vel indirecte praestiterint, sive tamquam iudices ordinarii vel delegati, custodes, scribae, testes, tabelliones, consultores, procuratores, advocati, seu aliàs se in praemissis quomodolibet ingesserint, ut nullam propterea poenam vel censuram ecclesiasticam aut irregularitatis notam incurrant, concedimus pariter et indulgemus.

Non obstantibus generalis concilii atque aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac cuiuscumque Ordinis et monasterii, atque ecclesiarum et aliorum piorum locorum quorumcumque, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel alià quavis firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvi ianuarii MDCXCIII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 16 ianuarii 1693, pontif. anno II.

#### XLVII.

Conceditur cardinalibus visitationis apostolicae Urbis facultas ad se avocandi causas pendentes, et transferendi missas ab altaribus1.

#### Innocentius Papa XII,

Venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus pro visitatione ecclesiarum et locorum piorum almae Urbis a nobis institutà specialiter deputatis.

Venerabiles fratres nostri, salutem et apostolicam benedictionem.

Ut in prosequendo visitationis eccle- concessio, ut siarum et piorum locorum almae Urbis in rubrica. nostrae munere, ad quod vos specialiter ex sacro venerabilium fratrum nostrorum sacrae Romanae Ecclesiae cardinalium collegio delegimus, causae occurrentes, omni qua fieri potest celeritate, iustitià mediante, terminentur, quantum cum Domino possumus, providere volentes, motu proprio, ac ex certâ scientià nostrâ, vobis, ultra alias facultates per diversas nostras in simili formâ Brevis expeditas litteras vobis attributas, ut omnes et singulas causas occasione visitationis huiusmodi coram quibuscumque iudicibus tam ordinariis quam delegatis pendentes, et etiam instructas, in statu et terminis in quibus reperiuntur, cum omnibus et singulis corum incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis, totoque negotio principali, ad vos auctoritate nostrà avocare, illasque summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figurà iudicii, solà facti veritate inspectà, et manu regià, audire, cognoscere, et fine debito, prout iuris fuerit, terminare; praeterea, ubi contigerit alicui altari etiam pro defunctis privilegiato, seu capellae, tam magnum missarum ce-

1 Vide constit. praecedentes, et constit. ed. MDCscm, die 11 februarii, pontif. II.

lebrandarum numerum ex variis defuns ctorum legatis impositum esse, ut singulis diebus praescriptis nequeat illis satisfieri, quidquid magis ad Dei hono. rem, ecclesiarum utilitatem, salutemque animarum eorum, qui legata pia reliquerunt, etiam per translationem partis missarum huiusmodi ad aliud altare seu altaria etiam non privilegiata, videritis expedire, re tamen diligenter perspectâ, statuere et ordinare, ut in eisdem altaribus commodius ac plenius piae defunctorum voluntati satisfiat, ita quod missae ad altaria huiusmodi, ad quae illarum celebrationem transtuleritis, celebratae, illis, pro quibus celebrabuntur, perinde suffragentur, ac si ad altaria privilegiata, seu alias iuxta eorumdem defunctorum voluntates celebratae fuissent; ceteraque omnia et singula in praemissis, et circa ea necessaria, seu quomodolibet opportuna, etiamsi talia sint vel fuerint quae magis specialem, specificam et expressam requirerent mentionem, facere, dicere, gerere, et exequi libere et licite possitis et valeatis, apostolicâ auctoritate, tenore praesentium, plenam et amplam facultatem concedimus et impartimur.

Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac dictorum defunctorum etiam ultimis voluntatibus, quas, quoad praemissa, sufficienter et expresse commutamus, necnon nostrâ et Cancellariae Apostolicae regulà de non concedendis indulgentiis ad instar, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvi ianuarii мосхен, pontificatus nostri anno н.

Dat. die 16 ianuarii 1693, pontif. anno II.

#### XLVIII.

Statuitur ut officia et loca montium vacabilia Romanae Curiae non vacent per assumptionem ad cardinalatum<sup>1</sup>.

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Ex quo humilitatem nostram in sub-Exerdium a limi Sedis Apostolicae speculo, nullo larum constitumeritorum nostrorum suffragio, collo-milium petitum. cavit Altissimus, nihil profecto (quantum divina bonitas dedit) praetermittere conati fuimus, quo Romanae huius Curiae, quam prae ceteris ordinatissimam esse decet, decoram undique faciem, ac pulcherrimà integritatis laude perfulgentem sine rugâ et sine maculà omnium oculis exhiberemus, praccipue vero quamcumque ab ea cupiditatis, quae radix omnium malorum est, suspicionem pro viribus tolleremus, ut ita ii, qui ex adverso sunt, vereantur, nihil habentes malum dicere de nobis. Hoc sane consilio per nostram nuper editam constitutionem, carnis et sanguinis laqueos abrumpere satagentes, salutarem praescripsimus modum circa donationes et distributionem reddituum ecclesiasticorum in consanguineos vel affines Romani Pontificis pro tempore existentis inviolabiliter observandum<sup>2</sup>. Eodem subinde animo, tametsi probe sciremus falso non minus quam iniuste eiusdem Curiae detractores conqueri de causarum curiae Camerae nostrae Apostolicae auditoratus ac dictae Camerae thesaurariatus generalium necnon clericatuum et praesidentatus respective ofsi-

1 Idem fuit Pontificis scopus in hac, ac in constitutuione edità MDCXCII, die 23 octobris, pontif. II, contra venalitatem officiorum Camerae. Nec admodum diversae speciei extat constit. edit. MDCXCIX, die 30 ianuarii, pontif. IX, super datis et promissis pro iustitià vel gratià.

2 Vide supra pag. 441 et seq. (n. T.).

ciorum venalitate (ac si nimirum pretium, quo aliàs praefata officia vendebantur, spei cuiusdam ad altiores Ecclesiae gradus ascendendi merces esset, iique propterea pecuniae potius quam virtutis intuitu tribui viderentur; cum tamen revera pretium huiusmodi nonnisi pinguium proventuum, qui ex officiis praedictis percipiebantur, compensatio foret, neque id unquam impedimento fuerit, quemadmodum experientià compertum est, quin' ii, qui eorum eximiis ita exigentibus meritis a memoratis officiis ad sublimiores evecti sunt dignitates, undequaque laudatissimi ac veri catholicae Ecclesiae cardines extiterint), nihilominus, ut omnis iniquitas oppilaret os suum, ac ne viri alioquin digni, solvendo tamen pretio dictorum officiorum impares, ab iis assequendis in posterum arcerentur, per aliam similem nostram desuper editam constitutionem corumdem officiorum venalitatem perpetuo suppressimus, extinximus et abolevivimus 2.

Statuit ut in rubrica.

§ 2. Verum, cum non omnia uno eodemque tempore excogitari nedum perfici potuerint, et plura adhuc remaneant ultra praedicta in câdem Romanâ Curià diversorum generum officia venalia, quae, sive vigore quorumdam decretorum a diversis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris in consistorio editorum ac etiam nonnullarum litterarum apostolicarum desuper editarum, sive alia forsan ratione, per assumptionem illa obtinentium ad cardinalatus honorem vacare consueverunt, indeque nonnullis aliqua etiamnum de amplissimâ ecclesiastică dignitate lucrum capiendi occasio superesse videatur: dignam profecto pastorali munere nostro, quo non ea, quae mundi sunt, sed animarum lu-

cra inquirere admonemur, rem facturi existimamus, si in his quoque apostolicae nostrae sollicitudinis partes interponamus. Quamvis enim certissimum sit, atque omnibus exploratum, longe iniquiores hac in requerelas illorum esse, quorum os maledictione et amaritudine plenum est, et quisque prudens rerum aestimator facile agnoscat, nonnisi emolumentorum ex officiis secundodictis provenientium causâ illorum pretium solvi, nullà prorsus excelsioris acquirendi gradus habità ratione, cum praesertim pleraque ex eiusmodi officiis a laicis coningatis, infantibus, imo etiam mulieribus obtineri dignoscantur, tantumque absit quod Romani Pontifices pro tempore existentes in S. R. E. cardinalium promotionibus quidquam de his officiis cogitare consueverint, ut potius non raro acciderit, illos, an promoti per eos officia huiusmodi obtinerent, prorsus ignorasse; nos tamen temporale quodcumque commodum, quod ex eorumdem cardinalium creationibus quomodolibet etiam indirecte ac praeter intentionem nobis aut successoribus nostris Romanis Pontificibus provenire posset, penitus removere, atque ita omnem vel nimiam suspicandi occasionem eliminare volentes, ne nos aut iidem successores nostri in tam sublimis muneris amplitudine conferendà aliquorum egregiae virtutis et insignium meritorum intuitu ducamur, necnon ulterius considerantes, admodum aequum esse ut ad tanti honoris fastigium evecti, quos pro statu suo iuxta gradus celsitudinem decenter sustinendo maiorum expensarum onera subire oportet, praefatorum officiorum vacatione patrimonii sui detrimentum minime patiantur: motu proprio, non ad cuiusquam nobis super hoc oblatae petitionis instantiam. sed ex certâ scientiâ et maturâ delibe-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit quia pro quin (R. T.).

<sup>2</sup> Vide supra pag. 473 (R. T.).

ratione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, nulla de cetero officia et loca montium vacabilia Romanae Curiae, tam hactenus erecta quam in posterum forsan erigenda, cuiuscumque speciei, naturae, qualitatis et quantitatis existentia, et quocumque nomine nuncupata, etiamsi praelatitia, aut aliàs specificà et individuà mentione et expressione digna sint, per promotionem de personis illa obtinentium ad cardinalatus honorem a nobis seu Romanis Pontificibus successoribus nostris quandocumque faciendam vacare, sed ea, sicut praemittitur, obtinentes, si officia quidem et loca huiusmodi talia sint quae per cardinales obtineri nequeant, illa, ut prius, dimittere et resignare; si vero talia sint quae per cardinales obtineri possint, illa unà cum eâdem cardinalatus dignitate, ut prius, retinere, ac omnibus et singulis praerogativis, praecminentiis, facultatibus, honoribus, emolumentis, ceterisque iuribus solitis et consuetis cis ratione corumdent officiorum et locorum quomodolibet competentibus et competituris uti, frui et gaudere, absque alià novà declaratione, indulto, seu dispositione nostrà aut eorumdem Romanorum Pontificum successorum nostrorum desuper faciendà, neque ipsos, aut ab eis causam habentes quoscunque, pro officiis, locis praedictis, eorumque emolumentis perceptis et in futurum percipiendis, a Camerà nostrà Apostolicà seu quovis alio molestari quovis colore aut causâ ullo unquam tempore posse aut debere, tenore praesentium perpetuo statuimus et ordinamus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, casdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque in praemissis ius vel interesse principaliter vel secundario et aliàs quovis modo habentes, seu habere quomodolibet prae-

tendentes, ad illa vocati, citati et auditi, seu causae, propter quas ipsae praesentes emanarint, adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alià quacumque quantumvis iustâ, iuridicà et rationabili, ac etiam tali, quae ad effectum validitatis praemissorum necessario exprimenda foret, causà, occasione, colore, ingenio, practextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae et interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam maximo, essentiali ac incogitato et inevcogitabili defectu notari, impugnari, invalidari, annullari, retractari, rescindi, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, scu adversus illa aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et pos testatis plenitudine paribus concesso, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, sed ipsas pracsentes litteras et in eis contenta huiusmodi semper et perpetuo firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis omnibus et singulis censeri, atque ita per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. camerarium, et alios cardinales, etiam de latere legatos, dictaeque Camerae praesidentes clericos, et alios officiales et ministros, ceterosque quoslibet quavis auctoritate et potestate sungentes et quandocumque suncturos, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, etiam illà de iure quaesito non tollendo, necnon felicis recordationis Symmachi, Pauli II, Pauli IV, necnon aliorum quorumcumque Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum de rebus Ecclesiae et Camerae praedictae non alienandis, et male alienatis recuperandis, et illis i non obligandis, necnon recolendae memoriae Pii Papae IV praedecessoris pariter nostri de gratiis, qualecumque interesse Camerae praedictae concernentibus, in eàdem Camerâ eiusque libris intra certum tunc expressum tempus praesentandis, insinuandis et registrandis, itaut praesentes letteras ibidem praesentari, vel insinuari, aut registrari nunquam necesse sit, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac dictae Camerae, aliisve quibuslibet, statutis, regulis, usibus, stylis et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, seu quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem Camerae, ac quibusvis aliis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, ac consistorialiter, et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et ap-

1 Edit. Main. legit itlas pro illis (n. T.).

probatis, ac pluries et quantiscumque vicibus innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas, causas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter ac exactissime et accuratissime expressis, insertis, servatis et specificatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, specialiter et expresse ac plenissime et amplissime derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die I februarii мосхон, pontificatus nostri anno н.

Dat. die 1 februarii 1693, pontif. an. II.

#### XLIX.

Deputatur iudex causarum et exequutor decretorum visitationis apostolicae, qui dependeat a voto visitatorum '

Vener. fratri Sperello episc. Interamnensi, Innocentius Papa XII.

1 Vide sup. constit. ed. MDCXCIII die 16 ianuarii, et infra constit. ed. MDCXCIII, die 11 februarii.

Fides trannptorum,

# Venerabilis frater. salutem et apostolicam benedictionem.

Deputatio, iu-

§ 1. Ut ea, quae in visitatione eccledies, ut in ru-binea. siarum almae Urbis nostrae a nobis, seu S. R. E. cardinalibus in adjutores visitationis huiusmodi per nos specialiter assumptis, salubriter decreta erunt, debitae executioni quamprimum demandentur, et controversiae, illius occasione, praesertim inter personas ecclesiasticas, quas litium dispendiis a Dei servitio ayocari minime decet, ad nostram audientiam deducendae, quantocius terminentur, te, de cuius probitate et doctrinâ plurimum in Domino confidimus, iudicem causarum et executorem decretorum visitationis praefatae, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, constituimus et deputamus; dantes tibi plenam et liberam facultatem, quae a nobis et cardinalibus praedictis in eadem visitatione decreta, statuta et ordinata erunt, exegui et observari faciendi, contra inobedientes et negligentes, necnon cuiuscumque criminis occasione dictae visitationis detectos reos ct delinquentes, corumque complices et fautores, cuiuscumque status, dignitatis, ordinis et conditionis fuerint, per viam accusationis, querelae vel denunciationis, ctiam summarie, simpliciter et de plano, sinc strepitu et figurâ iudicii, solâ facti veritate inspectà, inquirendi et procedendi, reosque, prout canonicae requirunt sanctiones, et aliàs nostro seu corumdem cardinalium arbitrio puniendi; ac tam super praemissis quam etiam alias quascumque in câdem visitatione, aut etiam antea, per nos tamen tibi etiam absque speciali commissione committendas causas ecclesiasticas, vel profanas, civiles, criminales, aut mixtas inter capitula, conventus, collegia, universitates, confraternitates, archiconfraternitates, corumque superiores, ac singulares personas ecclesiasticas sae-

culares, vel cuiusvis Ordinis, etiam Mendicantium, regulares, etiam exemptas, et quovis privilegio vel immunitate suffultas, etiam nobis et Apostolicae Sedi immediate subiectas, seu ctiam inter laicos motas et movendas, cum earum omnibus incidentibus, emergentibus, annexis et connexis, etiam summarie et simpliciter et de plano, et aliàs prout praesertur, terminis substantialibus unico contextu vel etiam non servatis, sed illorum loco praefixo termino arbitrio tuo, et de eiusdem visitationis mandato, procedendi, audiendi, ac fine debito terminandi, et ad hunc, ceterorumque contingentium effectium, quoscumque, etiam per edictum publicum, constito summarie et extraiudicialiter de non tuto accessu, citandi et monendi. eisque, ac quibusvis iudicibus et ceteris personis, quibus et quoties opus fuerit, etiam per simile edictum, ac etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis, necnon pecuniis tuo arbitrio moderandis et ampliandis, inhibendi; contra inobedientes quoscumque censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravandi, auxiliumque brachii saecularis invocandi, mandata, prohibitiones, inhibitiones ct monitoria, etiam sub censuris et aliis poenis praedictis, ceterisque tibi benevisis remediis, omni et quacumque appellatione postposità, decernendi, omniaque in praemissis et circa ea necessaria et quomodolibet opportuna faciendi, mandandi et exequendi, cliam quae expressionem requirerent magis specialem, et sub generali concessione non venirent, dummodo inconsultis nobis aut cardinalibus pracfatis, et nisi de eorum voto in aliquo praemissorum non procedas, nec sententiam feras, aut quic quam exequaris, nec te in 'aliquo immisceas.

§ 2. Non obstantibus constitutionibus Clausulae,

et ordinationibus apostolicis, ac quarumcumque etiam patriarchalium ecclesiarum, monasteriorum, domorum et Ordinum, confraternitatum, archiconfraternitatum, congregationum et hospitalium, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque superioribus et personis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vii februarii mocxciii, pontificatus nostri anno ii.

Dat. die 7 februarii 1693, pontif. anno II.

# L.

Conceditur visitatoribus et iudici visitationis apostolicae Urbis facultas adhibendi sidem simplici indicationi scripturarum, ac dicto iudici procedendi voto visitatorum 1

### Innocentius Papa XII, Ad futuram rei memoriam.

Referentur

§ 1. Aliàs nos nonnullos ex venerabifacultates con-cessae Congre-lium fratrum nostrorum S. R. E. cardina-gationi et undici visilationis. lium collegio adiutores in munere pastoralis visitationis nostrae ecclesiarum et locorum ac operum piorum huius almae Urbis assumpsimus, ac illis inter alia facultatem faciendi in praemissis pro-

> 1 Vide const. praecedentem; et Clementis XI constit. editam die 14 ianuari, MDCCI, pontif. I, que instituitur nova visitatio apostolica Urbis.

cessus necessarios, aliaque omnia et singula, quae huiusmodi visitationis negotium, ulteriorem progressum, executionem et in eâ facta et facienda mandata, decreta, statuta et ordinationes concernunt et concernent, seu ad ea quomodolibet spectant et spectabunt, faciendi, gerendi, exequendi, mandandi et ordinandi, necnon omnes et singulas causas occasione dictae visitationis coram quibuscumque iudicibus tam ordinariis quam delegatis pendentes, et etiam instructas, ad se auctoritate nostra avocandi, illasque summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figură iudicii, solà facti veritate inspectà, ac manu regiâ, audiendi, cognoscendi et fine debito, prout iuris foret, terminandi, concessimus; ac venerabilem fratrem Sperellum episcopum Interamnensem in iudicem causarum et executorem decretorum visitationis huiusmodi cum diversis facultatibus deputavimus, eâ lege ut inconsultis nobis, aut cardinalibus praedictis, et nisi de eorum voto, in aliquo non procederet, nec sententiam ferret, aut quicquam exequeretur, nec se in aliquo immisceret, et aliàs prout in diversis nostris in simili forma Brevis desuper expeditis litteris, quarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Nunc autem, celeriori causarum Concessio do praedictarum expeditioni et partium dispendiis, quantum cum Domino possumus, opportune providere cupientes. motuproprio, ac ex certà scientià nostrâ, ut tam Congregatio dictorum cardinalium per nos assumptorum, quam idem Sperellus episcopus iudex et executor, ut praefertur, deputatus, in omnibus litibus et causis, quae coram ipsis respective in vim facultatum eis respective per litteras praedictas attributarum for-

san motae sunt et in futurum movebuntur inter quascumque personas, tam ecclesiasticas quam laicas, seu ecclesiarum piorumque locorum et operum huiusmodi oeconomos, ministros et officiales executores seu procuratores, quocumque nomine censeantur, pro et contra, simplici et nudae scripturarum ac iurium in tribunalibus seu archiviis aut notariorum officiis eiusdem Urbis existentium indicationi, eorumque notis ac privatis copiis stare, et illis, ad probationem, eamdem fidem in judicio adhibere possint, quam adhiberent si illa in formà publicà et authenticà forent transumpta, ant aliàs originaliter exhibita, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, concedimus, statuimus et ordinamus. Necnon eidem Sperello episcopo, iudici et executori, ut, etiam inconsultis nobis seu cardinalibus praefatis et absque eorum voto, in causis supradictis, usque ad sententiam definitivam aut decretum vim definitivae habens exclusive, servatà in ceteris formà et dispositione dictarum litterarum super eius deputatione huiusmodi emanatarum, procedere libere et licite valeat, facultatem tribuimus et impartimur.

Clausulae.

§ 3. Non obstantibus quoad ea, quae praesentibus quomodolibet adversantur, praefatis nostris litteris, ac omnibus et singulis illis, quae in eis voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xi sebruarii mdexeiii, pontificatus nostri anno ii.

Dat. die 11 februarii 1693, pontif. anno II.

LI.

Confirmatur concordia super exercitio iurisdictionum in quibusdam terris,

cum separatione territoriorum inter episcopum Aquilanensem et monachos Caelestinos.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper secerunt ve- causa concornerabilis frater modernus episcopus Aqui-diae. lanensis ac dilectus filius procurator generalis Congregationis monachorum Ordinis sancti Benedicti Caelestinorum nuncupatorum, quod ipse episcopus et. dilecti filii abbas generalis et monachi dictae Congregationis, pro tollendà ac penitus extinguendà controversià quae super exercitio iurisdictionis spiritualis in terris S. Pii, Caporciani, necnon S. Benedicti in Perillis, usque ab anno MDXXX inter tunc existentes episcopum' Aquilanensem ex una et monachos Congregationis praedictae ex alterâ partibus exorta fuerat, et usque ad haec nostra tempora in variis instantiis coram diversis iudicibus agitata perduraverat, ad infrascriptam, reservato tamen desuper nostro et huius sanctae Sedis beneplacito, devenerunt concordiam: ut scilicet abbas et monachi praedicti omnem et quamcumque iurisdictionem spiritualem in supradictis terris S. Pii et Caporciani eidem episcopo cedant; e contra vero omnimoda iurisdictio spiritualis huiusmodi in praedictà terrà S. Benedicti de Perillis dictis monachis remaneat, itaut pro tempore existens abbas monasterii de Collemadio dictae Congregationis omnimodam inibi et plenariam iurisdictionem ordinariam quasi episcopalem, et tamquam in statu nullius dioecesis et separato territorio existens, habere debeat, absque eo quod dictus episcopus aut successores ullo unquam tempore iurisdictionem ordinariam vel delegatam in ipså terrâ S. Benedicti de Pe-1 Edit. Main. legit episcoforum (R. T.).

rillis sibi vindicare seu praetendere possint: et alias, prout in publico desuper per acta successoris Antonii Felicii Petrocchi olim notarii curiae causarum Camerae Apostolicae generalis auditoris die prima iulii proxime praeteriti celebrato instrumento uberius dicitur contineri. Quare dicti exponentes, asserentes concordiam huiusmodi ulteriores lites effugiendi studio initam fuisse, nobis humiliter supplicari fecerunt ut sibi in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Separatio el concessio terri-

§ 2. Nos igitur, ipsos exponentes spetoriorum, ac cialibus favoribus et gratiis prosequi praedictarum. volentes, et corum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio (praeviâ separatione territoriorum et iurisdictionum, qua mediante territoria castrorum seu terrarum S. Pii et Caporciani ac in illis omnimodam inrisdictionem eidem moderno ac pro tempore existenti episcopo Aquilano, castri vero seu terrae S. Benedicti in Perillis territorium et in illo omnimodam quasi episcopalem iurisdictionem monachis Congregationis supradictae, seu pro tempore existenti abbati monasterii Collismadii eiusdem Congregationis respective, auctoritate apostolică, tenore praesentium, assignamus) camdem concordiam confectunque desuper instrumentum, cum omnibus et

singulis in eo contentis, aliàs tamen licitis et honestis, auctoritate et tenore praedictis confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus: salvå tamen semper in praemissis, auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes lit- clausulae. teras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Camerae Apostolicae auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, conti-

gerit attentari.

tionis Pauli II et aliorum Romanorum derogatio. Pontificum praedecessorum nostrorum de rebus Ecclesiae non alienandis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, ecclesiae Aquilanae, monasterii et Congregationis monachorum huiusmodi, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostotică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in

suo robore permansuris, ad praemisso-

rum effectum, hac vice dumtaxat, specia-

§ 4. Non obstantibus felicis recorda- contrarierum

liter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xv februarii мосхон, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 15 februarii 1693, pontif. anno II.

# LII.

Extenditur fucultas confirmandi guardianos et promovendi definitores ad guardianatum pro provincia Franciae ad provinciam S. Bonaventurae fratrum S. Francisci de Observantia<sup>1</sup>.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Huiusmodi

- § 1. Aliàs felicis recordationis Innofacultas primo concessa fuit centio Papa XI praedecessori nostro pro ab Innocentio XI provia- parte tunc existentis vicarii provincialis provinciae Franciae Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, tam suo quam definitorii eiusdem provinciae nomine, iuxta capitularem resolutionem die in mai tunc proxime praeteriti factam, exposito, quod (cum iuxta Sedis Apostolicae dictique Ordinis constitutiones, quae a quindecim circiter ab inde annis suum sortitae fuerant effectum, guardiani in suis officiis ultra triennium continuare non possent nec deberent, minusque plura officia in eâdem personâ combinari, dicta autem provincia ita vasta et ampla existeret ut rarus in eà esset et vix sufficeret numerus religiosorum iis qualitatibus praeditorum, qui triginta octo conventibus et duobus hospitiis, quibus provincia praedicta componebatur, digne et laudabiliter sub guardiani vel superioris
  - 1 Dicta facultas provinciae Franciae extat in Innocentii XI const. ed. MDCLXXVIII, die 12 februarii; et in huius Pontificis const. ed. MDCXCIV, die 5 aprilis, pontif. III, agitur de electione procuratoris et commissarii generalis.

titulo praeficerentur) fratres definitorii eiusdem provinciae in eorum provincialibus capitulis et congregationibus intermediis plures non quidem habiles, sed inter ceteros minus inhabiles ad guardiani officium promovere coacti fuerant; et in eâdem expositione subiuncto, quod dictus vicarius provincialis in decursu visitationum conventuum huiusmodi, quas fecerat, regularem disciplinam exinde in plerisque eorum non mediocrem perpessam fuisse iacturam, ipsamque provinciam varia eaque magna in spiritualibus et temporalibus detrimenta in dies experiri animadvertisset, et, ut opportunum his incommodis remedium adhiberetur, idem vicarius provincialis fratribus definitorii dictae provinciae, ut in tunc proximo eorum capitulo provinciali guardianos, quos magis idoneos reperiissent, in suis officiis usque ad sequens provinciale capitulum absque praeiudicio suffragiorum eisdem in electionibus competentium, et perinde ac si per tres annos tantum guardiani extitissent, non solum continuare, sed etiam in uno eodemque religioso, aliàs capaci et idoneo, illa officia, ipsum<sup>9</sup> vacare posse iudicassent, continuare libere, licite et valide possent et valerent, a praedicto Innocentio praedecessore indulgeri<sup>3</sup> plurimum desiderabaf: idem Innocentius praedecessor, supplicationibus dicti vicarii provincialis nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, provinciali et definitoribus praedictae provinciae, quoties necessitas exigeret, confirmandi guardianos in eorum officiis ultra triennium et usque ad capitula provincialia, salvis eorum iuribus et praerogativis, necnon eligendi ad guardianatus

- 1 Ed. Main. legit expediri pro experiri (R.T.).
- 2 Forsan cum pro ipsum legendum, vel aliter corrigat lector scius (R. T.).
  - 3 Edit. Main. legit indulgere (R. T.).

officium eos qui definitoriatus munere fungebantur, facultatem auctoritate apostolicà concessit et impartitus fuit, et alias, prout in ipsius Innocentii praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die xII februarii MDCLXXVIII expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

Praedicia fa-

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius cultas extendi-tur, ut in ru-Franciscus le Roux minister provincialis brica. provinciae S. Bonaventurae dicti Ordinis, in sacrà theologià doctor, tam suo quam definitorii provinciae S. Bonaventurae huiusmodi nomine nobis nuper exponi fecit, in provincià S. Bonaventurae praefatà caedem prorsus rationes, imo urgentiores, militent, quandoquidem ipsa provincia S. Bonaventurae in provincià Franciae supradictâ amplior existit, maiorque in eâ, quam in quavis aliâ dicti Ordinis provinciâ, conventuum numerus reperitur, ac proinde dictus Franciscus minister provincialis facultatem, a memorato Innocentio praedecessore pro dictà provincià Franciae sicut praemittitur concessam, ad provinciam S. Bonaventurae praefatam per nos extendi summopere desideret: nos, ipsum Franciscum ministrum provincialem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuriset poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac auditâ super praemissis dilecti filii procuratoris generalis dicti Ordinis relatione, facultatem, provinciali et definitoribus pro-

vinciae Franciae supradictae, quoties necessitas exigeret, confirmandi guardianos in eorum officiis ultra triennium et usque ad capitula provincialia, salvis eorum iuribus et praerogativis, necnon eligendi ad guardianatus officium eos qui definitoriatus munere fungebantur, a praedicto Innocentio praedecessore per suas litteras praenarratas concessam ut praefertur, ad praedictam S. Bonaventurae provinciam, servatâ tamen earumdem litterarum formà et dispositione, ac itaut, circa temporis extensionem, conscientia pro tempore existentis ministri generalis dicti Ordinis onerata intelligatur, auctoritate praedictâ, tenore praesentium, extendimus et ampliamus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulas. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque indices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus derogatio. et ordinationibus apostolicis, necnon provinciae S. Bonaventurae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus. privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum efctum, hac vice dumtaxat, specialiter et

expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xx februarii MDCXCIII, pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 20 februarii 1693, pontif. anno II.

#### LIII.

Abrogantur discreti locales pro capitulis fratrum Cappuccinorum provinciarum utriusque Castellae1.

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

C.. naae simireguorum.

§ 1. Nuper pro parte charissimi in Chripro alis relisto filii nostri Caroli Hispaniarum regis catholici nobis per dilectum filium nobilem virum modernum ducem de Medinacaeli, ipsius Caroli regis apud nos et Sedem Apostolicam oratorem, expositum fuit, quod tam Praedicatorum et Minorum sancti Francisci de Observantiâ nuncupatorum, quam aliorum diversorum Ordinum fratres in regnis utriusque Castellae existentes sua capitula provincialia cum interventu superiorum localium conventuum Ordinis huiusmodi. absque discretis seu sociis qui olim ab ipsis conventibus ad effectum sua suffragia ferendi in eisdem capitulis eligi consueverant, de praesenti celebrari solent. Id siquidem, praeterquam quod decretis Concilii Tridentini sub sess. xxv. cap. vi, ibi, nec in posterum liceat provinciales aut abbates, priores aut alios quoscumque titulares ad effectum electionis faciendae constituere, etc., magis conforme videtur, necessarium quoque

> 1 Octo provinciis Germaniae concessum fuit votum in capitulis ab Innocentio XI const. ed. MDCLXXIX, die 10 ianuarii, pontif. III, et ab hoc Pontifice declarata et ampliata praesens abrogatio const. ed. MDCXCIII, die 12 septembris, pontif. III.

compertum est tum ad tollenda damna et incommoda, quae ex eorumdem discretorum seu sociorum electione in religiosae pacis et concordiae, quae in Ordinibus praedictis semper florere debet, praeiudicium proveniebant, tum ad impediendas relaxationes quas dependentia, quam tunc superiores a suis subditis habebant, producebat; ipsi enim superiores, ut dictos suos subditos, pro iis in discretos seu socios huiusmodi eligendis quos ad effectum se in perpetuo suarum provinciarum gubernio confovendi eligi necesse erat, benevolos haberent, regularis disciplinae conservationi, prout eorum officii erat, incumbere negligebant. Quocirca, quoties dictorum regnorum religiosi, regularis disciplinae huiusmodi tuendae zelo ducti, ad ipsius Caroli regis patrocinium pro eorumdem discretorum seu sociorum abrogatione ab hac Sanctà Sede impetrandà confugerunt, illud semper adfuit, donec eiusmodi gratiam consecuti fuerunt.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dictus Carolus rex nis pro Cappuccertior factus fuerit, fratres Ordinis Minorum einsdem sancti Francisci Capuccinorum nuncupatorum, in regnis praefatis existentes, non modo eadem incommoda et damna quae olim religiosi aliorum Ordinum praesatorum ex electione discretorum seu sociorum huiusmodi experti fuerant, pati, sed alia multa concurrere, propter quae fratres praedicti usum eligendi discretos seu socios praedictos in provinciis dictorum regnorum abrogare plurimum desiderant, adeoque ipsius Caroli regis zelum sollicitant ut apostolicae desuper auctoritatis nostrae partes interponi similiter curet: nobis propterea eiusdem Caroli regis nomine per memoratum ducem humiliter supplicatum fuit ut in prae-

missis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

Abrogatio praedictorum sociorum.

§ 3. Nos igitur, piis ipsius Caroli rediscretorum seu gis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de Congregationis nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus a nobis specialiter deputatae consilio, discretos praefatos in provinciis utriusque Castellae fratrum dicti Ordinis Capuccinorum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, tollimus et removemus.

Clausulae.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab' illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon provinciarum utriusque Castellae et Ordinis Capuccinorum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, consirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, spe-

1 Praeposit. ab nos addimus (R. T.).

cialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu samptorum exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxix martii mocxciii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 29 martii 1693, pontif. anno II.

#### LIV.

Confirmatur decretum Congregationis Rituum approbans sententiam Ordinarii de cultu immemorabili beatae Ioannae, vocatae principissae, Ordinis sancti Dominici 1.

> · Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Sacrosancti apostolatus cura, quam in- Exerdium. scrutabilis divinae sapientiae atque bonitatis altitudo humilitati nostrae, meritis licet et viribus longe impari, ponere dignata est, nos urget, ut piis orthodoxorum regum magno in Ecclesiam Dei meritorum fulgore conspicuorum votis, ad augendam in terris sacrarum virginum cum caelesti sponso in beatâ aeternitate regnantium, illarum praescrtim quae in diebus peregrinationis suae, tametsi in rerum humanarum sub-

1 In const. ed. MDCXCII, die 8 iunii, pontif. 1. extat quaedam facultas celebrandi missas die sabbati sancti; et in const. ed. MDCxCIV, die 3 augusti, pontif. 111, indultum recitandi officium et mis-am dictae beatae Ioannae.

limitate positae essent, non sperarunt in lubrico divitiarum, sed, divini spiritus depromptum infusione apostolicum consilium secutae, cogitarunt quae sunt Domini ut essent sanctae corpore et spiritu, venerationem laudabiliter tendentibus, favorabilem assensum libentissime praebeamus.

Series facti

§ 1. Cum itaque aliàs, videlicet die x usque ad sen-iulii MDCLXXXVIII, Congregatio venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium sacris ritibus praepositorum processus super sanctitate et virtutibus beatae Ioannae clarae memoriae Alphonsi V, dum vixit, Portugulliae et Algarbiorum regis illustris natae, ac religiosae Ordinis sancti Dominici, cognomento sanctae principissae, die xu mai MCDXC defunctae, autoritate ordinarià confectos, examinaverit; ac, commissione introductionis causae beatificationis seu canonizationis eiusdem beatae Ioannae admissà, eaque subinde a felicis recordationis Innocentio Papa XI praedecessore nostro signatà, in illius executionem, vigore litterarum remissorialium et compulsorialium, alii processus in Colymbriensi, Elborensi et Ulyssiponensi civitatibus super cultu immemorabili ipsi beatae Ioannae praestito et casu excepto a decretis recolendae memoriae Urbani Papae VIII praedecesssoris pariter nostri in Congregatione sanctae Inquisitionis editis, apostolicà auctoritate fabricati fuerint; ac venerabilis frater modernus episcopus Colymbriensis, praefatae Congregationis cardinalium iudex delegatus; super eisdem cultu immemorabili, dictae beatae Ioannae cum scientiâ et tolerantià Ordinariorum exhibito, necnon casu, ut praefertur, excepto, sententiam protulerit, demum vero, ad enixas preces carissimi in Christo filii nostri Petri Portugalliae itidem et Algarbio-

1 Edit. Main. legit protulit (R. T.).

rum regis illustris, accedentibus etiam supplicationibus venerabilium fratrum episcoporum necnon dilectorum filiorum religiosorum, senatuum, collegiorum, academiarum et universitatum regni Lusitanici, et iteratas instantias dilecti pariter filii Paulini Bernardini fratris expresse professi Ordinis Praedicatorum, in sacrâ theologiâ magistri, causae beatificationis seu canonizationis huiusmodi postulatoris, in eadem Congregatione cardinalium proposito dubio an sententia supradicta esset confirmanda in casu et ad effectum de quo agebatur, relatisque contentis in dictis processibus, eisque serio et diligenter discussis atque examinatis, dicta Congregatio cardinalium, audito pariter in scriptis et in voce dilecto filio promotore fidei, de cultu immemorabili constare, praedictamque sententiam confirmandam esse censuerit:

§ 2. Hinc est quod nos, piis et devotis dicti Petri regis supplicationibus nobis super hoc humiliter porrectis favorabiliter annuere cupientes, decretum a memoratà cardinalium Congregatione editum, ut praesertur, quod scilicet de cultu immemorabili dictae beatae Ioannae et casu excepto a decretis praefati Urbani praedecessoris constet, apostolicâ auctoritate, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salva tamem semper in praemissis actoritate praefatae Congregationis cardinalium.

litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iuConfirmatio

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausula.

dices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum lides.

§ 5. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die IV aprilis MDCXCIII, pontificatus nostri anno II. Dat. die 4 aprilis 1693, pontif. anno II.

# LV (al. 58).

Confirmatur decretum Congregationis particularis super reformatione induldultorum canonicis et beneficiatis Urbis concessorum.

### Innocentius Papa XII. ad futuram rei memoriam.

Cansa institutionis et de-Congregationis.

§ 1. Sanctissimus Dominus noster Incretorum dictae nocentius Papa XII (ad cuius notitiam pervenit servitium basilicarum et collegiatarum Urbis valde diminui propter indulta concedi solita nonnullis illarum canonicis et beneficiatis quocumque nomine nuncupatis, vel ratione munerum quibus funguntur, vel causâ studii, cum exemptione ab huiusmodi servitio, et cum privilegio lucrandi fructus et distributiones etiam quotidianas, tametsi iisdem ecclesiis non inserviant) deputavit particularem Congregationem emi-

nentissimorum dominorum cardinalium Carpinei, Marescotti, de Norfolch, Colloredi et Panciatici, necnon illustrissimorum dominorum Sperelli, Altoviti, Pallavicini et Sacripantis, qui eiusdem Congregationis secretarius sit, ad effectum examinandi eadem indulta, et proponendi illas moderationes, reformationes, revocationes et considerationes, quae desuper opportunae visae fuissent.

- § 2. Quae sane Congregatio in pa-Decreta S. Conlatio praedicti eminentissimi Carpinei feruntur. ter coacta, nimirum sub diebus xiii et xx aprilis proxime praeteriti et vii currentis mensis maii, censuit, si eidem sanctissimo domino nostro placuerit:
- 1. Huiusmodi indulta, quoad nuncios apostolicos, necnon intimos et eidem Sanctissimo actu inservientes familiares, ac subdatarium et Camerae Apostolicae commissarium, non esse immutanda;
- II. Quoad gubernatores et vicelegatos provinciarum, civitatum et locorum Status Ecclesiastici, qui durante absentià nunquam possunt ecclesiis interesse, necnon procuratorem generalem montium, ac familiares sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium (firmo tamem quoad eorumdem cardinalium caudatarios remanente decreto moderatorio sacrae Congregationis eminentissimorum cardinalium sacri Concilii Tridentini interpretum die xix augusti mocxc edito), esse revocanda, et expedire quod in posterum non concedantur;

III. Indultum inserviens 2 secretariae Congregationis eminentissimorum cardinalium consultationibus negociorum ditionis temporalis eiusdem S. R. E. praepositorum concessum, esse reformandum et in posterum restringendum ad illos dies et horas dumtaxat, quibus ratione huiusmodi servitii actualiter

1 Edit. Main. legit verae pro visae (R. T.). 2 Vel inservienti vel secretario legend. (R. T.). praestandi impeditus fuerit, eius conscientià desuper strictissime oneratà;

iv. Indulta causà studii, pro lucrandis fructibus dumtaxat, nec aliter pro lucrandis distributionibus quotidianis, esse concedenda, quam pro ecclesiis, quarum redditus consistunt vel in solis distributionibus quotidianis, vel in iisdem distributionibus unâcum aliquibus fructibus tenuis praebendae, demptà tamen tertià parte, quae interessentibus accrescat; nec pariter concedenda ultra triennium, neque maioribus viginti quinque annis, quinimo, huiusmodi aetate vigintiquinque annorum exceptâ¹, eadem indulta, licet idem triennium adhuc expletum non suerit, expirare;

v. Omnes denique habentes indulta, pro singulis diebus et horis, quibus ratione servitii in eorum muneribus seu officiis actualiter praestandi impediti fuerint, adhuc esse punctandos toties quoties ecclesiae seu choro non interfuerint; sed in qualibet hebdomadâ huiusmodi puncta posse et debere deleri seu tolli pro illis tantum diebus et horis, quibus indultarii allegaverint particularia impedimenta ratione corum munerum, eorum conscientia desuper strictissime oneratà: et circa huiusmodi impedimentorum relevantiam iudicio proprii vicarii cuiushbet ecclesiae, in ecclesiis vero, ubi non adest huiusmodi vicarius, iudicio dignioris canonici esse deserendum.

Confirmatio. praedictorum

§ 3. Factà per me infrascriptum hac die viii maii MDCXCIII relatione praedictarum resolutionum sanctissimo domino nostro, Sanctitas Sua illas <sup>2</sup> approbavit, et a die primà iunii proxime venturi mandavit inviolabiliter observari, indultis tam a se quam a Romanis Pontificibus praedecessoribus suis quomo-

- 1 Videtur legendum expletâ (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit illa (R. T.).

dolibet concessis, et aliis contrariis quibuscumque non obstantibus, quibus pro observatione praemissorum amplissime derogavit.

Dat. die 8 maii 1693, pontif. anno II.

Die XXIII maii MDCXCIII supradictum decretum affixum et publicatum fuit ad valvas ecclesiae S. Ioannis Lateranensis, basilicae Principis Apostolorum, et Cancellariae Apostolicae, in acie Campiflorae, ac in aliis locis solitis et consuetis Urbis, per me Franciscum Antonium Simoncellum sanctissimi domini nostri Papae cursorem.

## LVI (al. 55).

Confirmatur erectio provinciae Hispaniae clericorum regularium Ministrantium Infirmis, cum redintegratione provinciae Bononiensis ac nonnullis ordinationibus 1.

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

In supremo militantis Ecclesiae solio Exordium. paternam christifidelium divinis obsequiis sub suavi religionis iugo mancipatorum, uberesque bonorum operum fructus, benedicente Domino, proferre iugiter satagentium, curam gerentes, illis, quae felici illorum regimini religiosaeque tranquillitati conducere arbitramur, peculiarem pastoralis muneris nostri sollicitudinem propensà charitate adhibemus, sicut, omnibus maturae considerationis trutina perpensis, salubriter in Domino expedire conspicimus.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fe-Referenter cerunt dilecti filii praefectus generalis siones provinciarum et modi et alii superiores Congregationis cleri-eligendi praese-

1 Ob Innocentii XI const. ed. MDCLXXXIV, die 31 augusti, pontif. viii, laici eligi nequeunt in consultores, neque gaudere voce activa et passiva, prout in huius Pontificis const. edit. MDGXCVII, die 20 augusti, pontif. vii.

genera corum regularium Ministrantium Infirmis, quod dicta Congregatio diversis temporibus, pro ipsorum temporum et rerum varietate, aliis atque aliis modis et formis, semper tamen ex Sedis Apostolicae indulto, gubernata fuit. In eius etenim primordiis, videlicet anno moxci, tempore felicis recordationis Gregorii XIV praedecessoris nostri, praefectus generalis eiusdem Congregationis eligi consueverat ex toto corpore ipsius Congregationis, quae postea in quinque provincias, videlicet Romanam, Neapolitanam, Mediolanensem, Siculam et Bononiensem, divisa fuit absque ullà alternativà. Atque ita usque ad annum MDCXXVIII observatum fuit: quo tempore recolendae memoriae Urbanus PP. VIII, ctiam praedecessor noster, decrevit ut dictus praesectus generalis per turnum, ună quidem vice ex Romană, alteră vero ex Neapolitanâ, et sic successive ex aliis dictae Congregationis provinciis, eligeretur; ex singulis enim aliis quatuor provinciis, ex quibus praefectus generalis electus non esset, singuli consultores generales, ex eâ vero, ex qua idem praefectus generalis pro tempore fuisset, arbiter generalis respective assumebantur. Sicque servari contigit, quousque particularis Congregatio, a similis memoriae Innocentio PP. X pariter praedecessore nostro deputata, in duas provincias, nempe Neapolitanam, quae etiam Siculam comprehenderet, ac Romanam, quae reliquas provincias praedictas contineret, redegit. Verum, cum praemissorum occasione variae perturbationes subortae fuissent, piae memoriae Alexander PP. VII similiter praedecessor noster memoratam Congregationem in quatuor provincias, Romanam videlicet, quae universum Statum Ecclesiasticum ac Etruriam comprehenderet, necnon Neapolitanam et Siculam ac Mediolanensem, quarum postrema reliquas eiusdem Congregationis et etiam nonnullas in Hispania fundatas domos contineret, divisit et reduxit. Ac insuper voluit ut praesectus generalis alternatim, una quidem vice ex Romanà et Mediolanensi indistincte, alterâ vero vice ex Neapolitana et Sicula provinciis praedictis pariter indistincte eligeretur: ceterum unaquaeque provincia suum habeat consultorem generalem: ex illarum vero duarum provinciarum, ex quibus praefectus generalis electus esset, alterâ, cui scilicet praesectum generalem ex eå eligi nequaquam obtigisset, arbiter generalis assumeretur. Porro, ut eiusmodi turnus servaretur, provincia Bononiensis supradicta dissoluta, atque inter Romanam et Mediolanensem respective provincias divisa fuit.

§ 2. Cum autem, sicut eadem exposi- Causae hours tio subiungebat, integra nunc eiusdem consultationis. Congregationis provincia in Hispaniis erecta seu fundata, nondum tamen a Sede praedictà confirmata reperiatur; ac proinde, quo dictus turnus in posterum continuari possit, omnisque dissidiorum, quae in ipsius Congregationis capitulo generali, quod de praesenti celebratur, evenire possent, occasio tollatur, ipsi exponentes dictam provinciam Bononiensem in pristinum statum restitui, ipsamque novam provinciam Hispaniarum, ad hoc ut praesectus generalis una quidem vice ex Romanâ, Mediolanensi et Bononiensi indistincte, quemadmodum de praesenti servatur, alterà vero vice ex Neapolitană, Siculă et Hispaniarum respective provinciis, prout in capitulo generali praedicto servandum erit, eligatur, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri; necnon, ut singulis provinciis huiusmodi satisfiat, ipsi capitulo generali, ut, postquam dictus praefectus generalis sic electus fuerit,

eligere possit priorem generalem, qui simul etiam sit consultor generalis et aliis consultoribus generalibus praecedat, ipsoque praesecto generali mortis aut cessionis aut visitationis aut alià ex causà deficiente, vicarius generalis (ita tamen ut unum tantum in consultis 1 generalibus suffragium ferre queat usque ad reditum dicti praesecti generalis, si is visitationis causà abfuerit; si vero mortis, cessionis, vel alià ex causà esse desierit, usque ad electionem novi praefecti generalis remaneat), necnon praeterea singulos eligere valeat consultores generales ex singulis aliarum duarum provinciarum ex tribus, quibus obtigit procurator generalis, aliumque consultorem generalem ex duarum provinciarum ex tribus quibus obtigit praefectus generalis alterâ, ex alterâ vero secretarium consultae generalis, qui simul officium arbitri generalis exerceat, facultatem concedi; et quia praeteritis temporibus multi praefecti generales, cum aliarum provinciarum damno et totius Congregationis offensâ, ipsam Congregationem superioribus sibi patrià seu natione coniunctis repleverunt, ne de cetero quisquam Congregationis huiusmodi professor provincialis, praefectus aut superior localis extra suam provinciam eligi seu deputari, neque in capitulis provincialibus et generalibus eiusdem Congregationis voce passivà, nisi in suâ provincià, gaudere possit, a nobis interdici et prohiberi summopere desiderent: nobis propterea exponentes praefati (asserentes votum capituli generalis supradicti, a Congregatione nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium a nobis specialiter deputatà conquisitum super praemissa, omnibus

et singulis id unum fuisse) humiliter supplicari fecerunt ut in iisdem praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

§ 3. Nos igitur, Congregationis clericorum huiusmodi statui et felici dire-vinciae Ilipactioni, quantum nobis ex alto conceditur, niarum. prospicere, ipsosque exponentes specialis favore gratiae prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de memoratorum cardinalium, qui praedictum votum audiverunt, consilio, erectionem seu fundationem supradictae provinciae Hispaniarum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus. Praeterea provinciam Bononien- Redintegratio sem praeinsertam in integrum et pristi- noniensis. num, ac eum in quo, antequam dissolveretur, quomodolibet erat statum, eâdem auctoritate, harum serie, restituimus, reponimus et plenarie reintegramus, itaut eidem provinciae Bononiensi assignandi sint conventus, quibus illa ante dissolutionem constabat, et, si qui alius conventus ab inde citra fundatus fuerit in finitimis illis locis, circa quem dubium oriatur cuinam provinciae assignari debeat, assignatio huiusmodi arbitrio capituli generalis Congregationis huiusmodi facienda sit. Primo, ut praesectus generalis memoratae Congregationis de

Ordinationes.

<sup>1</sup> Edit. Main. legit inconsultis pro in consullis (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit replerunt (R. T.).

cetero per turnum una quidem vice ex Romanâ, Mediolanensi et Bononiensi indistincte, aliâ vero vice ex Neapolitanâ, Siculà et Hispaniarum provinciis supradictis eligi debeat, quemadmodum antehac una vice ex Romana et Mediolanensi, alià vero vice ex Neapolitana et Siculà respective provinciis huiusmodi eligi consueverat, auctoritate et tenore praedictis statuimus et ordinamus. Similiter procurator generalis eiusdem Congregationis (qui insimul etiam consultor generalis esse, aliisque consultoribus generalibus praecedere, necnon, praefecto generali praefato quomodolibet deficiente, vicarius generalis ipsius Congregationis remanere debeat) ex alterà illarum trium provinciarum, quibus turnus electionis dicti praefecti generalis minime obvenerit, in capitulo generali praedicto eligatur. Ceterum ex aliis duabus provinciis, quibus turnus electionis procuratoris generalis huiusmodi obtigerit, pro qualibet illarum unus consultor generalis, ex reliquarum autem duarum provinciarum, quibus turnus electionis dicti praefecti generalis obvenerit, altera quidem alius consultor generalis, reliquâ vero secretarius consultae generalis, qui insimul officium arbitri generalis eiusdem Congregationis exercere debeat, respective assumantur. Demum, quod nullus de cetero dictae Congregationis professor provincialis, praefectus seu superior localis extra suam provinciam eligi seu deputari. neque in capitulis provincialibus seu generalibus eiusdem Congregationis vocem passivam nisi in suâ provinciâ habere possit, dictà autoritate, carumdem tenore praesentium, decernimus et ordinamus.

Clausulae,

§ 4. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et forc, suosque plena-

rios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter et inconcusse observari et adimpleri, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praedictae cardinales, etiam de latere legatos, et alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon earumdem Congregatio-

nis et provinciarum, aliisve quibusvis, ctiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem Congregationi et provinciis, earumque superioribus et personis quibusvis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis. ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie, etiam consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis, ac pluries approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, men-

tio, seu quaevis alia expressio habenda.

aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas, causas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis, insertis, servatis et specificatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides trausumptorum.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XIII maii MDCXCIII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 13 maii 1693, pontif. anno II.

## LVII (al. 56).

Mandatur omnibus ubique terrarum recitatio officii et missae Conceptionis B. M. V. cum octavâ 1.

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Execution.

In excelsâ Sedis Apostolicae speculâ, meritis licet imparibus, per ineffabilem divinae bonitatis abundantiam constituti, muneris nostri esse arbitramur, ut gloriosissimae Virginis Dei genitricis Mariae cultum et venerationem in terris, quantum nobis ex alto conceditur, augere iugiter satagamus.

1 In Innocentii XI constit. MDCLXXIX, die 26 maii, pontif. 111, extat extensio festi Patrocinii B. M. V.

- § 1. Itaque, pro singulari nostra erga Cousae maneamdem beatissimam atque augustissi-regis catholici, mam Virginem caeli reginam devotione, necnon etiam piis et enixis carissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum regis catholici supplicationibus nobis per dilectum filium nobilem virum modernum ducem de Medinacaeli, pro eodem Carolo rege apud nos et Sedem praefatam oratorem, super hoc humiliter Mandatum ut porrectis benigne inclinati, ut officium et missa Conceptionis eiusdem beatae Virginis Immaculatae cum octavâ et lectionibus in octavario romano dudum a Congregatione tunc existentium S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum approbato contentis, et a die octavà ad decimamquintam decembris rite dispositis, quod iam pridem ex diversis eiusdem Sedis indultis seu decretis in plerisque christiani orbis provinciis et regnis recitari consuevit, ubique terrarum in posterum ab omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus tam saecularibus quam regularibus, qui ad horas canonicas teneantur, de praecepto recitetur, apostolică auctoritate tenore praesentium mandamus et decernimus.
- § 2. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis; ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 3. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud adhibeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv maii MDCXCIII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 15 maii 1693, pontif. anno II.

Clausulae.

Fides transumptorum. LVIII (al. 57).

Conceditur Ordini S. Ioannis Dei exemptio ab omnibus processionibus 1

> Innnocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Iniuncti nobis caelitus pastoralis officii sollicitudo nos admonet, ut, paternam christifidelium Altissimi obsequiis sub suavi religionis iugo mancipatorum, uberesque bonorum operum fructus, benedicente Domino, proferre iugiter satagentium, curam gerentes, ne ipsi a salutaribus, quibus iuxta laudabilia eorum instituta continenter incumbunt. christianae charitatis ministeriis nullatenus avertantur, quantum nobis ex alto conceditur, providere studeamus.

Dicto Ordini

- § 1. Exponi siquidem nobis super feconcessa fine-runt ab Urba-cit dilectus filius superior generalis Orlegia Clerico dinis fratrum sancti Ioannis Dei, quod, tium luurmis. tametsi dudum felicis recordationis Urbanus VIII, praedecessor noster, per quasdam suas in simili formâ Brevis litteras omnia et singula per Sedem Apostolicam Congregationi clericorum regularium Ministrantium Infirmis eatenus concessa vel quae in futurum concedi contingeret privilegia, inter quae illud praecipue recensetur quod clerici regulares praedicti, ut liberius magisque assidue aegrotis operam navent, processionibus etiam solemnibus interesse non tenentur, ad Ordinem supradictum et singula illius monasteria, domos, hospitalia et alia loca regularia, illorumque superiores, praelatos et quascumque regulares personas perpetuo extenderit, illaque eis communicaverit et de novo concesserit, ac suffragari vo-
  - 1 Ab Urbano VIII concessa fuerunt huic Ordini privilegia clericorum regularium Ministrantium Infirmis, inter quae extat praesens exemptio, prout const. edit. MDCXXIV, die 20 iunii, pontif. r.

luerit, nihilominus fratres praedicti a nonnullis locorum Ordinariis processionibus huiusmodi, non sine gravi propriarum functionum impedimento, ac maximo pauperum infirmorum, quibus iugiter assistere debent, praeiudicio, interesse, easque comitari compelluntur. Nobis propterea dictus superior generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

§ 2. Nos igitur, eiusdem superioris generalis votis hac in re, quantum cum gratiae. Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore consentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, omnibus et singulis memorati Ordinis sancti Ioannis Dei superioribus, fratribus et personis nunc et pro tempore existentibus, ut ipsi de cetero, ne ab iis quibus ad infirmorum in ipsius Ordinis hospitalibus degentium subvent'o iem et utilitatem sedulo vacant ministeriis distrahantur, processionibus supradictis, quacumque ex causâ, de more vel consuetudine, aut aliàs pro tempore faciendis, aut a quibusvis Ordinariis locorum indicendis, interesse minime teneantur, nec ad id per 1 alias quascumque personas, quavis auctoritate vel superioritate fungentes, inviti seu nolentes cogi vel compelli possint, auctoritate apostolicâ, tenore prae-

1 Praeposit. per nos addimus (R. T.).

sentium, ex integro ac ex speciali gratià concedimus et indulgemus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras, semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Derogatio

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dicti Ordinis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, aut quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides tran-

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx maii MDCXCIII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 20 maii 1693, pontif. anno II.

LIX (al. 60).

Confirmatur et innovatur erectio hospitis apostolici pauperum invalidorum de Urbe cum nonnullis ordinationibus et indulgentia plenaria perpetua '.

> Innocentius Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ad exercitium pietatis, habentis iuxta Exordium a Apostolum promissionem vitae quae charitatis offinunc est pariter ut futurae, et praesertim hospitalitatis, cuius studio intenti quandoque angelos ipsos exceperunt hospitio, mentis nostrae oculos sedulâ meditatione convertentes, ut extremae pauperum invalidorum almae Urbis nostrae mendicitati consulamus, voce Domini illà per Prophetam dicentis commonemur: Frange esurienti panem, et egenos vagosque induc in domum tuam; mandato itidem illo, quod Deus suo populo electo per Moysen iniunxit, excitamur: Omnino indigens et mendicus non erit inter vos; magno demum timore corripimur, dum animo interim perpendimus tremendum novissimae discussionis examen, in quo Filius hominis, cum in sede maiestatis advenerit, singula in pauperes pietatis et charitatis opera sibi ipsi facta aut abnegata rependet, illaque electis, qui ea exercue-

In Innocentii XI const. ed. MDCLXXXVI, die 22 aprilis, pontif. x, confirmata fuit erectio hospitii venientium ad sidem; et in huius Pontificis const. ed. MDCXCIII, die 28 augusti, pontif. III, extenditur quoddam privilegium hospitalis mendicorum de Urbe.

2 In epist. 1 ad Timoth. 1v, 8 legitur iuxta edit. Vulg. et pro ut (n. T.).

runt, memorabit comiter ad sempiternam retributionem et gloriam, reprobis autem qui ea abnegarunt, exprobrabit acriter ad aeternam perditionem et poenam.

§ 1. Sane, licet felicis recordationis

în Urbe varia

erant loca ope-ra pia et elee-Sixtus Papa V praedecessor noster propro videre sategerit, ne ulterius mendici per Urbem praesatam dispersi et vagantes victum quaeritarent, indeque, ut eorumdem animae simul et corporis saluti consuleret, domum hospitalem ad mendicos huiusmodi utriusque sexus excipiendos, alendos et vestiendos prope Pontem Sixtum nuncupatum ad Tyberis ripam fundaverit, erexerit, instituerit et dotaverit; quin in Urbe praesata quamplura alia, et quidem ditissima, existant hospitalia, confraternitates, conservatoria, loca et opera pia pro variis pauperum subventionibus instituta; ac valde considerabiles, et in dies excrescentes eleemosynae per Romanos Pontifices praedecessores nostros et nos pariter dispensari consuevissent et soleant: nihilomimus provida et pia simul eiusdem Sixti praedecessoris intentio (tum propter domus praefatae, alioquin amplae, sed omnes mendicos non capientis; tum propter dotis, alioquin considerabilis, sed omnium mendicorum substentationi imparis, insufficientiam; tum propter praefati hospitalis vel institutum vel usum recipiendi et alendi dumtaxat viros et mulieres, non autem pueros et puellas, nec pauperibus extra illud commorantibus subveniendi) praemeditatum tollendae mendicationis essectum sortiri non valuit, immenso adhuc eorum superexistente numero, qui, vel revera pauperes et corpore aut aetate invalidi, per se aut per alios victum sibi quaerere non valentes, vel paupertatem aut invaliditatem simulantes, vel utcumque per se aut ab aliis ad id | tium; pueros vero in locum seu aedifi-

obligatis victum quaerere non curantes, nedum per eamdem Urbem mendicabant, sed in ipsis etiam ecclesiis, in quibus, ut plurimum reverentiae erga Dei domum et sanctissimum Eucharistiae etiam expositum sacramentum immemores, eiulatibus, querimoniis et importunis petitionibus fideles, precibus, sacrificio Missae et divinis officiis intentos, distrahebant; quin nonnulli, crapulae et vitiis dediti, flagitiosam vitam agebant, filiosque similibus moribus imbutos educabant, ac vagi, certumque domicilium et exinde proprium parochum non habentes, nulliusque censurae subjecti, quandoque etiam sacramentis Ecclesiae contra eius praecepta refici seu communiri impune negligebant.

§ 2. Cupientes itaque pium et salu- Erectio hospilutare opus, alias a nonnullis Romanis Gregorio xitt Pontificibus praedecessoribus nostris et praecipue recolendae memoriae Pio IV, Gregorio XIII inchoatum, semper tamen, ex eo quod illi certos redditus pro alimentis pauperum non assignaverant, irrito conatu dimissum, et ab eodem Sixto praedecessore constitutum quidem, sed plenario, ut praefertur, destitutum effectu, ampliare, et, quantum nobis ex alto conceditur, perficere, quo possemus ecclesiarum reverentiae consulere, animarum saluti prospicere, vere pauperibus invalidis subvenire, paupertatem et invaliditatem simulantium fraudibus obviare, quorumcumque otiose vivere eligentium desidiae occurrere, ac salubriori eiusdem Urbis regimini providere: vagos huiusmodi et mendicantes omnes revera pauperes, et corpore vel aetate invalidos, sibique propriis labore et industrià victum quaerere non valentes, nec a quibus ali deberent et possint habentes, viros nimirum, mulieres et puellas in Lateranense nostrorum pala-

cium ad Tyberis Ripam Magnam nuncupatam sub invocatione S. Michaëlis hactenus constructum, induximus, dictumque palatium congruà suppellectile ac necessariis et opportunis utensilibus et mobilibus, non mediocri sumptu comparatis, sufficienter instruximus, parique sumptu tali structurâ distinximus, ut viri a mulieribus et puellis in discretis et propriis cuiuslibet sexus refectoriis, mansionibus, porticibus, atriis, cellis, officinis, ingressibus et scholis, ac in omnibus prorsus seiuncti et separati commorari interim potuerint et in posterum possint. Et ne coniugati, quos seu quorum alterum huiusmodi paupertas et invaliditas mendicare coëgerant, subventionis nostrae remanerent expertes, iisdem, licet extra hospitium praefatum commorantibus, alicuius eleemosynae subsidio seu distributione providimus.

Confirmatio et h spitil.

§ 3. Hinc est, ut ea, quae, Domino boinnivatio cre-cionis praesati norum omnium auctore inspirante, ad eius maiorem gloriam, proximique tum spiritualem tum corporalem salutem et aedificationem incoepimus, Eodem incrementum dante, ad illam saltem, cui Camerae nostrae Apostolicae, variis necessitatibus pressae, exiguae vires suppetere hactenus valuerunt, formam, subsistentiam et perfectionem reducamus, maiorique, quo possumus, commissae nobis divinitus auctoritatis munimine constabiliamus', ac propterea ne de infrascriptis hospitii erectione, fundatione, dotatione, instituto, ordinatione, gratiis, donationibus et unionibus, earumque varietate, tenore, validitate, subsistentià, perpetuitate, irrevocabilitate et immu-1abilitate ullo unquam tempore, ullo iure, ullove modo, vià seu praetextu dubitari possit seu contingat, motu proprio, ex certâ scientià et maturâ deli-

1 Edit. Main legit constabilimus (R. T.).

beratione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, hospitium apostolicum pauperum invalidorum, tenore praesentium, perpetuo erigimus, fundamus et constituimus, seu illud a nobis iam incoeptum, fundatum et constitutum perpetuo approbamus, confirmamus et innovamus, ac huiusmodi erectioni, fundationi et constitutioni perpetuae, inviolabilis et irrefragabilis apostolicae firmitatis robur et efficaciam adiicimus.

§ 4. Pro huiusmodi autem pauperum Palatium Lainvalidorum, virorum nimirum et mulie-usibus antea derum necnon puellarum habitatione, pa-dem invaliditatium apostolicum primariae nostrae bus et puellis ecclesiae Lateranensi ex uno latere cohaerens, situmque in platea seu plateis pariter Lateranensibus nuncupatis, olim a memorato Sixto praedecessore pro habitatione Romanorum Pontificum, qui nihilominus subsequuto centum et ultra annorum intervallo inibi non habitarunt, amplâ et nobili structură olim aedificatum, iamdiu tamen et praesertim nuper magnà et promptà reparatione in pluribus eius partibus etiam ruinam minantibus indigens, et propterea aliquarum contignationum iam collapsarum innovatione, nonnullorum laquearium, fornicum et murorum pene collabentium solidatione et restauratione, plurimarum lignearum tum portarum tum fenestrarum refectione, aliisque necessariis et opportunis reparationibus a nobis multifariam magnisque impensis fulcitum, solidatum et instauratum, necnon ad praefatum hospitii usum satis commode reductum, illudque, licet a piae memoriae Paulo Papa V etiam praedecessore nostro per suas in forma Brevis die viii ianuarii pontificatus sui anno iv expeditas litteras archipresbytero, capitulo et canonicis memoratae ecclesiae pro eorumdem canonicorum habitatione

1 Edit. Main. legit Lateranensis (R. T.).

perpetuo donatum, ab iisdem tamen non habitatum, illisque scientibus et consentientibus a Camerâ Apostolicâ iamdiu reassumptum, et in varios stationis militum loemocomii seu nosocomii tempore pestis et ut plurimum horrei ad reponendum et conservandum annonae frumentum aliosque similes usus redactum, quin ab ipsis etiam pauperibus, qui inibi extremae caritatis tempore alebantur, quandoque habitatum, et nihilominus ad maiorem cautelam et quatenus opus esset a venerabili fratre nostro Flavio episcopo Portuensi S. R. E. cardinali Chisio nuncupato, moderno archipresbytero, ac a dilectis filiis capitulo et canonicis dictae ecclesiae, per acta Ludovici Martoli notarii publici curiae dilecti filii nostri in Urbe viçarii in spiritualibus generalis, die i martii proxime praeteriti retrodonatum et restitutum, destinamus, assignamus stabilimus et constituimus. Ad quem effectum, nostro sub die v februarii pariter proxime praeteriti confecto et per nos signato chirographo, ac instrumento in eius exequutionem mediante dilecto filio Iosepho Paravicino nostro et Camerae praefatae thesaurario generali per dilectum filium Petrum Palmerium dictae Camerae secretarium die xxIII eiusdem mensis februarii rogato, palatium huiusmodi, cum omnibus et singulis eius iuribus, membris, pertinentiis, usibus et commoditatibus, exceptis tamen, ad usum pontificalium functionum et benedictionum reservatis, xysto ad easdem benedictionem extructo, et modicâ eiusdem palatii parte, iuxta delineationem in praefato instrumento insertam, eidem hospitio libere, gratis et perpetuo donavimus et assignavimns.

Concessio § 5. Quadam etiam nostra motusproet dominiculae S. Ioannis in prii cedula sub datum v idus dicti men-Laterano eidem hospitio. sis februarii quemdam hortum ad di-

ctam ecclesiam Salvatoris scu S. Ioannis in Laterano nuncupatam, seu eius mensam capitularem, aut eiusdem capituli massam minutam itidem nuncupatam, spectantem, prope dictam ecclesiam, mansiones canonicales et alios fines, necnon quamdam domunculam cum suis mansionibus et viridario iuxta eamdem ecclesiam, eiusque atrium maius, praefatumque hortum, ad duos eiusdem ecclesiae canonicatus seu praebendas spectantem, a praefatis ecclesià seu mensà aut massà et respective a dictis duobus canonicatibus seu praebendis, datà tamen iisdem aequivalenti seu maiori retributione, et cum eorum evidenti utilitate, perpetuo dismembravimus et separavimus, illumque et illam sic dismembratum et dismembratam, cum omnibus et singulis illorum membris, dependentiis et pertinentiis, omnibusque ct quibuscumque iuribus, obventionibus et emolumentis universis, undecumque provenientibus, hospitio praesato (a quo, seu a praedicto palatio pauperum invalidorum habitationis, ad supradictos hortum, viridarium et domunculas mediante transitu super porticum magnam dictae ecclesiae Leteranensis de mandato nostro constructo patet accessus) ad praefatorum pauperum usum, commoditatem et utilitatem perpetuo concessimus, assignavimus et applicavimus; iisdemque perpetuis dismembrationi, separationi, concessioni, assignationi et applicationi capitularis eorumdem capituli et canonicorum praefatae ecclesiae, necnon particularis duorum canonicorum praedictos duos canonicatus seu praebendas possidentium, per dicta acta praesati Ludovici Martoli câdem die 1 mensis martii proxime praeteriti accessit assensus.

§ 6. Pro habitatione vero puerorum, Ælificium a edificium a quodam Carolo Thoma Odes-Rijam Magnam Tyberis cum vicaleo basilicae Principis apostolorum, noa assignatur

puero um habi dum vixit, canonico, a fundamentis ad Ripam Tyberis Magnam nuncupatam sub invocatione S. Michaëlis constructum, et ab eo sub protectione dilecti filii nobilis viri Livii Odescalchi ducis Cerae, cum substitutione tamen ad nostri favorem, quatenus simile opus pium puerorum ibidem institutum non continuaretur, in eius testamenti et codicillorum schedulâ relictum, et ex causâ cessionis iurium in vim dictae schedulae competentium, seu permissionis purificationis praefatae substitutionis, ad quam cessionem seu purificationis permissionem idem Livius dux, sub consideratione quod locus pius, ubi vix triginta pueri morabantur, in meliori forma continuari et perpetuari posset, et inibi pauperes pueri in longe maiori numero hactenus ad trecentos circiter ascendente, sub regimine seu comprehensione in hospitio apostolico, a nobis, ut praefertur, fundato, donato et instituto, educari et ali valerent, mediante publico instrumento per acta dilecti filii Ioannis Petri de Carolis notarii capitolini die xi praefati mensis martii rogato, cum omnibus et singulis bonis, iuribus, membris et pertinentiis praefati loci pii a memorato Carolo Thoma constructi et instituti a nobis acquisitum, aliqua ex parte ad absolutum habitationis usum redactum, et successive, Deo dante, ampliandum, una cum contigua vinea seu horto, quam seu quem interim emere curavimus, perpetuo concedimus, assignamus et applicamus.

Transfertur

§ 7. Considerantes praeterea, pauperes hospitium puerorum Litteratos pueros Litteratos nuncupatos domus seu
rum ad dictum hospitium inva- hospitii a Leonardo Cerusio vulgo nunillud assigna- cupato Litterato pie instituti in viâ Cursus eiusdem Urbis prope monasterium S. Sylvestri in Capite nuncupatum sitae seu siti, uti pueros victum sibi quaerere non valentes, nisi ratione corporis saltem ratione aetatis, inter pauperes invalidos et alios pueros hospitio invalidorum receptos connumerari, adscribi et reputari posse, ac propterea, ut sub eodem pauperum invalidorum gubernio regimine, directione et admninistratione nutrirentur, regerentur et educarentur, artesque mechanicas et praesertim opificium seu artem lanae quae in dictis pauperum Litteratorum nuncupatorum domo seu hospitio non exercebantur, in praefato hospitio apostolico pauperum invalidorum discerent et apprehenderent, consentaneum fuisse et fore: propterea, motu, scientiâ, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, domuni seu hospitium pauperum Litteratorum nuncupatorum huiusmodi necnon quamcumque congregationem et protectionem per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros super eâdem domo seu eodem hospitio puerorum pauperum Litteratorum nuncupatorum huiusmodi, illiusque bonorum, fructuum, reddituum ac proventuum administratione, aut ipsius domus seu hospitii eorumdem pauperum puerorum Litteratorum huiusmodi directione quomodolibet constitutam et deputatam, necnon quamcumque admninistrationem et directionem penes quamcumque personam quavis auctoritate, dignitate aut praeeminentiâ ac etiam cardinalatus honore fulgentem seu penes quoscumque administratores et deputatos quovis nomine et titulo existentes, apostolicà auctoritate perpetuo suppressimus et extinximus, omniaque et singula domus seu hospitii puerorum pauperum Litteratorum nuncupatorum huiusmodi sic suppressae et extinctae seu suppressi et extincti, res, bona, ecclesiam seu cappellam, non tamen collativam, membra, domos, dependentias, iura, privilegia, praerogativas, honores et onera, necnon quoscumque redditus et proventus, obventiones et emolumenta, in quibuscumque rebus consistentia et undecumque provenientia, ac pertinentias universas, praedicto hospitio apostolico pauperum invalidorum, ita quod pueri pauperes Litterati nuncupati dictae domus seu dicti hospitii sic suppressae et extinctae seu suppressi et extincti, et dicto hospitio apostolico pauperum invalidorum ut infra aggregatae seu aggregati, non amplius sub eorum et dictae domus seu hospitii sic suppressae et extinctae seu suppressi et extincti denominatione, instituto ac regulis vel statutis seu ordinationibus, sed in omnibus et per omnia sub dicti hospitii apostolici, per nos, ut praesertur, erecti, nomine, instituto, regulis, statutis et ordinationibus educarentur, dirigerentur et viverent, cum amplissimis facultatibus, clausulis, decretis et derogationibus latissime extensis, apostolică auctoritâte, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine similibus, perpetuo assignavimus, applicavimus et appropriavimus, et respective aggregavimus et incorporavimus; et aliàs, prout in nostri motusproprii cedulâ sub datum v idus dicti mensis februarii uberius continetur.

Unitur bospi-

- § 8. Perpendentes etiam, nostram et tale mondico-rum dicto ho- praefati Sixti praedecessoris intentionem spitio luvalido unam et eamdem fuisse, tollendi nimirum mendicationem ab Urbe praedictâ, et vere mendicis subveniendi, ideoque, ut pariter unum idemque opus pium constituatur et sit, ac unà eâdemque congregatione administretur et gubernetur, iisdemque regulis et institutis regatur et dirigatur, illius feliciori progressui et salubriori incremento consentaneum esse et fore: propterea, motu, scientià, deliberatione, et potestatis plenitudine paribus, hospitale praesatum mendicorum ab eodem Sixto praedeces-
  - 1 Edit. Main. legit nostris (R. T.).

sore, per eius v idus maii anno Incarnationis dominicae mplxxxvii, et pontificatus sui III, et VIII idus septembris anno praefatae Incarnationis MDLXXXVIII', et eiusdem pontificatus IV, expeditas litteras, fundatum, erectum, dotatum et institutum, omniaque et singula eiusdem hospitalis mendicorum aedificia, ecclesiam, capellanias inibi erectas seu existentes, res, hona et iura quaecumque, etiam patronatus seu praesentandi vel nominandi, membra, domos, dependentias, privilegia, praerogativas, honores et onera, necnon quoscumque redditus, proventus, obventiones et emolumenta quaecumque, in quibusvis rebus consistentia, undecumque provenientia, et pertinentias universas quocumque nomine nuncupatas, etiam speciali et individuà notà dignas, memorato hospitio apostolico pauperum invalidorum (sive² eius congregationi, eiusque rectoribus, administratoribus et deputatis corporalem, realem et actualem possessionem praefatorum dicti hospitalis mendicorum aedificiorum, ecclesiae, capellaniarum, rerum, bonorum et iurium quorumcumque, membrorum, domorum, dependentiarum, reddituum, proventuum, obventionum et emolumentorum quorumcumque, et pertinentiarum universarum, omniumque aliorum, ut praesertur, expressorum, per se vel alium seu alios proprià auctoritate libere apprehendere. et apprehensam perpetuo retinere, illaque locare, dislocare, arrendare, percipere, exigere, levare et recuperare, et de eisdem libere disponere, illorumque omnium et singulorum supradictorum fructus, redditus et proventus, iura, obventiones et emolumenta quaecumque in dicti hospitii apostolici pauperum

- 1 Edit. Main. legit 1508 (R. T.).
- 2 Aliqua puto excidisse; adeoque legendum sic ut liceat pro sive (R. T.).

invalidorum ad formam praesentium constituti et confirmati, et mediante praefati hospitalis mendicorum unione ampliati, in proprios usus et utilitatem convertere, cuiusvis licentià desuper minime requisità; ita etiam quod pauperes utriusque sexus dicti hospitalis mendicorum per praesentes uniti sub praefati hospitii pauperum invalidorum per nos, ut praesertur, erecti, et mediante huiusmodi unione ampliati, seu in unum redacti, instituto, regulis, statutis et ordinationibus in omnibus et per omnia alantur, dirigantur, gubernentur et vivant) earumdem tenore praesentium perpetuo amplissime et plenissime et irrevocabiliter, omnique 1 meliori, validiori et efficaciori modo, unimus, assignamus, applicamus, appropriamus, aggregamus et incorporamus, ac unum idemque hospitium opusque pium constituimus et facimus. Cumque praefatus Sixtus praedecessor hospitale praedictum mendicorum, ut praefertur unitum, in dictis prioribus eius litteris per quatuor viros clericos aut laicos idoneos et probatos, duos nimirum a populo romano in publico consilio, et reliquos duos a confratribus archiconfratertitatis SS. Trinitatis convalescentium et peregrinorum annis singulis eligendos et deputandos, regendum, administrandum et gubernandum statuerit2, necnon Camerae Apostolicae thesaurarium et commissarium generales, tunc et pro tempore existentes, ut unâ cum praefatis quatuor administratoribus seu deputatis salubri regimini, directioni et conservationi a praefati hospitalis pauperum mendicorum, illiusque officialium, ministrorum, bonorum et iurium, cum facultatibus inibi expressis

deputaverit: propterea, unam eamdemque Congregationem utriusque loci, seu unius eiusdemque operis pii insimul incorporati, et in unum hospitium pauperum invalidorum, ut praefertur, redacti, constituere volentes, infrascriptae Congregationi pro hospitio pauperum invalidorum constitutae praefatos thesaurarium et commissarium generales nunc et pro tempore existentes, et quatuor viros a dicto Sixto praedecessore pro regimine, administratione et gubernio dicti hospitalis pauperum mendicorum deputatos, ut praesertur, deputandos, addimus, aggregamus, unimus et incorporamus.

§ 9. Volentes et mandantes quod o- Palatium Lamnes pauperes utriusque sexus, et tam ficiam S. Mi-viri et mulieres, quam pueri et puellae, spuele mendi-mendi licet iuxta praesentem statum locali nospitum invapraefatorum palatii Lateranensis, loci ad mant. Pontem Sixtum, et alterius loci ad Ripam Tyberis Magnam nuncupatam habitatione distincti, et licet etiam aliter in posterum quoad locum et modum habitationis distinguerentur seu immutarentur, semper tamen unum et integrale hospitium apostolicum pauperum invalidorum, idemque opus pium constituant, quod ab una eademque Congregatione gubernetur, et sub iisdem fundatione, erectione, dotatione, instituto, et quibuscumque desuper iam statutis et concessis, ac statuendis et concedendis regulis, ordinationibus, gratiis et privilegiis comprehendatur.

§ 10. Ne autem pii huius operis finis, Assignatur qui aliàs fuit et nunc est semper unus dans dieto hospitto invalidoet idem, mendicationem ab Urbe prae-rum; pi innun exfata, quoad fieri potest, arcendi, et vere run Litteranpauperibus, qui nullum vel saltem non 🕬 👊 : sufficientem victum propriis labore et industriâ, ut praesertur, sibi quaerere non valent, subveniendi<sup>1</sup>, amplius vel in suo

1 Verbum subveniendi nos addimus (R. T.).

<sup>1</sup> Ed. M. legit omnibusque pro omnique (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit statuerint (R. T.).

<sup>3</sup> Deest verbum ex. g. intenderent (R. T.).

initio deficiat, prout praefatis Romanis Pontificibus et praecipue Pio IV et Gregorio XIII, qui certos redditus non constituerant, evenit, vel in sui progressu desiderato huiusmodi, saltem plenario, destituatur effectu, prout in praefato hospitali mendicorum a dicto Sixto praedecessore, qui illum fundavit et erexit, ac certos quidem, sed omnium mendicorum sustentationi longe impares redditus assignavit: decrevimus, praefatum hospitium invalidorum valde maiori dote partim ex bonis seu redditibus praefatorum hospitii seu domus puerorum Litteratorum olim nuncupatorum, necnon hospitalis mendicorum, ut praefertur, unitorum, plerumque vero ex bonis, iuribus et redditibus per nos, ut infra, assignatis, constabilire. Redditus autem, qui ex bonis et iuribus dictae domus et hospitii puerorum Litteratorum olim nuncupatorum percipiuntur, ultra valorem aedificii seu domus ubi illi habitabant, ascendunt ad annua scuta mille octingenta circiter; qui autem ex bonis et iuribus dicti hospitalis mendicorum percipiuntur, ultra aedificium, quod adhuc pro habitatione pauperum deservit, ascendunt ad alia annua scuta decem mille circiter.

Deinde ex fructibus Camerae, etc.

§ 11. Volentes itaque eidem hospitio, eiusque perpetuae subsistentiae et successivae manutentioni, alterius maioris dotationis seu subventionis ope consulere, iisdem motu, scientià et potestatis plenitudine, centum millia scutorum monetae romanae, per nos ex eiusdem Camerae nostrae fructibus cumulata, ad effectum illa in tot locis montium dictae Camerae non vacabilium vel in bonis stabilibus seu censibus ad nostrum et Romanorum Pontificum successorum nostrorum arbitrium investiendi, prout nuper in censu annui redditus scutorum

1 Edit. Main, legit reditus (R. T.).

trium millium fuerunt investita; necnon Burgum domorum in oppido nostro Civitatisvetulae in loco vulgo nuncupato la Tenaglia de mandato nostro hactenus aedificatum, et in posterum cum eiusdem Camerae fructibus aedificandorum<sup>4</sup>, cum omnibus et singulis earum iuribus, membris et pertinentiis; item quidquid, deductis omnibus Poenitentiariae nostrae oneribus et expensis, ex emolumentis, iuribus, fructibus et obventionibus universis dictae Poenitentiariae seu maiori poenitentiario nostro aliàs assignatis, et pro hac parte seu summâ alias reformatis, supererit, ascendens ad annua scuta similia quinque mille circiter; itidemque alia annua scuta duo mille ex eleemosynis dispensationum matrimonialium, quae alioquin in pauperum subventionem integre erogantur, fixe et invariabiliter detrahenda; pariterque illam partein minutorum servitiorum, quae, ante suppressionem venalitatis officiorum cameralium dudum a nobis factam, assignata erat in partem dotis seu emolumentorum vel reddituum Camerae nostrae praefatae clericis praesidentibus, ascendentem ad annua scuta duo mille circiter, hospitio apostolico pauperum invalidorum huiusmodi purc, libere, perpetuo et irrevocabiliter, omni meliori modo, donavimus et assignavimus, prout in praedictis nostro die v dicti mensis februarii desuper confecto et per nos signato chirographo ac instrumento in eius exequutionem rogato uberius continetur. In quo quidem chirographo ulterius volumus 2 et mandavimus, quod domus seu archiliospitale Sancti Spiritus in Saxia nuncupatum de eadem Urbe, iuxta oblationem ex eius parte nobis desuper factam, centum fru-

<sup>1</sup> Vel lege aedificatarum...aedificandarum, vel aedificatum...aedificandum (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan voluimus (R. T.).

menti et quinquaginta leguminum rubra ipsius archihospitalis expensis ad Urbem praefatam transportata hospitio praedieto apostolico pauperum invalidorum teneretur singulis annis contribuere.

Tertio ex va-

§ 12. Per aliam insuper nostram motusproprii cedulam sub datum v idus dicti mensis februarii, unum correctoriae archivii Romanae Curiae per suppressionem venalitatis officii auditoris Camerae Apostolicae, illiusque restitutionem et reunionem eidem Camerae seu Datariae Apostolicae, aliudve regestri litterarum apostolicarum de non salariatis nuncupatum, et scripturae litterarum apostolicarum non divisum, et aliud S. Pauli, et aliud S. Petri, atque aliud Pii respective nuncupatorum militum, necnon aliud praesidentatûs annonae, ac reliquum portionis Ripac officia, per obitum respective sic vacantia, cum omnibus et singulis illorum honoribus, oneribus, salariis, iuribus et emolumentis solitis et consuetis, tam ordinariis quam extraordinariis, certisque et incertis, etiam ex congregationibus, praesentiis et officiaturis, ac aliàs undecumque ac quomodocumque provenientia, cum facultate deputandi personam seu personas per Congregationem dicti hospitii apostolici ad effectum evigendi dictos fructus et emolumenta quaecumque, necnon congregationibus et officiaturis dictorum officiorum interveniendi, memorato hospitio apostolico pauperum invalidorum apostolică auctoritate perpetuo concessimus, assignavimus et applicavimus.

Item ev ven ditione alierum officiorum.

§ 13. Ad haec, alia scuta undecim mille septingenta et quinquaginta praefatae monetae romanae ex trium scutiferorum, unius portionis cursorum duorum Lauretanorum, et aliorum duorum Piorum, et reliqui Lilii nuncupatorum officiorum, quae per obitum illa possidentium nu-

per vacaverant, pretio retracta, necnon pretium ex officio notariatus magistratus viarum nuncupati, pariter per obitum vacantis, venditionis 1 retrahendum, in banco dilecti filii Francisci Montioni nostri et Camerae praedictae depositarii generalis, in creditum memorati hospitii apostolici, et ad dispositionem deputatorum eiusdem hospitii, et ad effectum illa et illud in tot locis montium, censibus seu stabilibus pro huiusmodi hospitio investiendi, per aliud desuper confectum et per nos die xiii currentis mensis maii signatum chirographum, cum derogationibus et clausulis opportunis, deponi mandavimus, prout dicta scuta undecim mille septingenta et quinquaginta iam deposita fuerunt.

An. C. 1693

§ 14. Et nihilominus praemissis nostris motusproprii cedulis, chirographis latao dotis. et instrumentis harum serie maius robur et pleniorem essicaciam adiicere volentes, illarumque et illorum, necnon quarumcumque aliarum litterarum apostolicarum, inrium, documentorum, fundationum et dispositionum cuiuscumque denominationis et speciei, quarum et quorum mentio, expressio seu insertio quoquo modo necessaria vel opportuna fuisset, pro plene et sufficienter et de verbo ad verbum expressis habentes, motu, scientia, deliberatione, potestatis plenitudine similibus, praefatas nostras motusproprii cedulas, chirographa et instrumenta huiusmodi, omniaque et singula in eis contenta et expressa, non solum eo qui in dictis cedulis, chirographis et instrumentis continetur, sed omni alio meliori, validiori et efficaciori modo plenissime earumdem tenore praesentium 'perpetuo confirmamus, approbamus et innovamus, ac inviolabiliter et inconcusse servari volumus et mandamus, omnesque et singulos iuris et facti

1 Potius lege cx officii ... venditione (R.T.).

defectus etiam substantiales, si qui desuper quomodolibet intervenerint, seu intervenisse dici, censeri, aut praetendi possent, plenissime et amplissime sanamus et supplemus.

Begulae ei-

§ 15. Insuper volentes ad eiusdem dem hospito apostolici pauperum invalidorum, ut praesertur erecti, sundati et dotati, institutum, regimen, normam et disciplinam procedere: in primis utriusque sexus vere pauperibus matrimonio non conjunctis, et corpore vel aetate invalidis, sibique propriis labore et industrià victum quaerere non valentibus, nec eos a quibus ali deberent et possent habentibus, viris nimirum, mulieribus et puellis in praefatorum palatii Lateranensis et domus ad Pontem Sixtum, iuxta destinationem et distinctionem in posterum arbitrio infrascriptae Congregationis faciendam, pueris vero in S. Michaëlis ad Ripam Tyberis Magnam nuncupatam<sup>1</sup>, hospitiis seu locis praefatis, victum similemque respective vestitum praestari volumus et decernimus. Possit tamen quandoque aliquis coniugatus ad memoratum palatii Lateranensis seu domus ad Pontem Sixtum hospitium admitti, eiusdem et alterius coniugis separatim extra hospitium vivere volentis 2 mutuo accedente consensu, nec non incontinentiae periculo et suspicione utriusque cessante, et, iuxta casuum contingentias et circumstantias, praefatae Congregationis arbitrio, ad huiusmodi hospitium admitti ambo coniugati similiter pauperes et invalidi, quando sint senes, et cessante incontinentiae periculo et suspicione, maritus inter viros, uxor autem inter mulieres hospitii praefati separatim et caste vivere elegerint. Et nihilominus etiam pauperibus invalidis coniugatis et infantibus, nec eos a

quibus ali deberent et possent habentibus, qui aliàs omnino mendicare cogerentur, volumus et decernimus esse alicuius eleemosynae subventione succurrendum.

§ 16. At quia pauperum huiusmodi De pauperum non corporibus solum, sed praecipue animabus consulere solerter intendimus, ut iidem¹ in otiosâ desidiâ, a qua plura peccata procedunt, non torpeant, et, quo magis fieri potest, in pietate et charitate proficiant, statuimus et mandamus quod omnes et singuli, qui non sint prorsus inhabiles, ac praesertim pueri et puellae, quorum plerique non sunt corpore invalidi, sed ratione aetatis et praesertim etiam sexus feminei nequeunt sibi victum saltem honeste seu sufficienter acquirere, et desidiosae mendicitati addictos seu addictas esse non convenit, debeant, iuxta qualemcumque cuiuslibet activitatem, ad beneficium hospitii operari, salvo tamen Congregationis arbitrio aliquibus operantibus aliquam modicam portionem lucri ex opere cuiusque illorum resultantis ei dimittendi. Sed quia minus est mala non agere, nisi quisque studeat bonis operibus insudare, volumus etiam et decernimus quod omnes huiusmodi pauperes, maiori qua fieri potest charitate conviventes, missae sacrificio singulis diebus intersint, sacramentalem confessionem et eucharisticam communionem diebus per directores spirituales hospitii apostolici huiusmodi statuendis² frequentent<sup>8</sup>, ac quotidie precibus et orationihus iuxta horarium ac regulas et ordinationes desuper praescribendas devotam operam impendant.

§ 17. Quoties vero pauperes huius- De inobsemodi eorum instituto, disciplinae, seu corregibilibus.

<sup>1</sup> Edit. Main. legit nuncupatum (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit volentes (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit iisdem (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit statuendi (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main. legit frequenter (R. T.).

regulis contravenerint, seu eâ, qua decet, submissione superioribus quibuscumque non paruerint, vel alià animadversione digni existimati fuerint, possit Congregatio praefata, per se, vel per alios, condignis et opportunis poenis, etiam carcerationis, tum in hospitii, eiusque locorum et habitationum huiusmodi, tum in publicis carceribus ad 1 benevisum tempus huiusmodi contravenientes seu inobedientes coërcere. Quod si iidem adhuc relabantur, vel alias incorrigibiles seu ulterius non tolerandi existimati fuerint, debeant omnino nostri et pro tempore existentes in spiritualibus vicarius generalis, aliique iudices competentes, ad instantiam Congregationis praefatae, huiusmodi relapsos, incorrigibiles, seu amplius non tolerandos, exilio, sub comminatione aliarum poenarum in casu contraventionis exequationi demandandarum, mulctare et coërcere, vel aliàs inxta delictorum qualitatem condignis poenis afficere.

De vagabun-

§ 18. Quod si ii, qui vere pauperes et invalidi in hospitio huiusmodi, eiusque respective locis et habitationibus commorari renuentes, vel ab iis, qui illos alere tenentur et possunt, ali negligentes, vel pauperes et invalidi non existentes, seu aliàs propriis labore et industria iuxta suam aptitudinem victum acquirere recusantes, seu non exquirentes, desidiosam vitam agere et mendicare maluerint, debeant noster et pro tempore existentes Romani Pontificis in dictà Urbe vicarius in spiritualibus generalis, quoad mendicantes in ecclesiis earumque portis, seu porticibus, idem vero vicarius et dictae Urbis gubernator aliique iudices competentes quoad mendicantes per eamdem Urbem, tuni ex officio, tum multo magis ad quam-1 Edit. Main. legit ab (R. T.).

cumque praefatae Congregationis huiusmodi hospitii praesidentis instantiam, eorum familiis armatis huiusmodi mendicantes carcerandos et poenis carceris ad tempus, exilii, aliisque eorum arbitrio, coërcendos curare, et ut huiusmodi mendicatio prorsus eliminetur satagere; invigiletque praefatus pro tempore existens Urbis gubernator, ut bannimenta contra vagabundos edita et edenda, ac poenae in illis statutae et statuendae, omnino et solerter exequationi demandentur.

§ 19. Cum autem frequenter contingere possit, ut ii, qui pauperes et in-avaritiam. validos alere tenentur et possunt, idipsum adimplere recusent, seu ab iisdem pauperibus et invalidis arctari nolint vel nequeant, invigilet etiam Congrega tio praefata, hospitio apostolico huiusmodi praeposita, ut iidem pauperes invalidi, solà facti veritate inspectà, manu regià et cum informationibus etiam extraiudicialibus a quibuscumque iudicibus competentibus, quibus ad hunc effectum necessariam et opportunam facultatem impartimur, ad huiusmodi alimenta praestanda omnino compellantur.

§ 20. Volentes praeterea pauperum Concessio ininvalidorum huiusmodi, necnon mini-nariae perpestrorum et officialium quorumcumque dum suffrago in in praesato hospitio eiusque locis seu sivilatibus et habitationibus commorantium, ac etiam omnium et singulorum de Congregatione huiusmodi hospitio apostolico praesidente existentium, devotionem caelestium Ecclesiae thesaurorum elargitione magis magisque excitare et promovere, de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus praedictis, qui in Nativitatis Domini nostri Iesu Christi, Epiphaniae, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, SS. Trinitatis et

Corporis eiusdem domini nostri Iesu Christi, necnon Purificationis, Annunciationis, Assumptionis et Nativitatis beatae Mariae Virginis et Nativitatis sancti Ioannis Baptistae, necnon Apostolorum, et Commemorationis Omnium Sanctorum festivitatibus, vere poenitentes et confessi, et sacrà communione refecti, pro christianorum principum concordià, haeresum et schismatum extirpatione, et sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, quae etiam animabus purgatorii per modum suffragii applicari possit, praesentibus in perpetuum valituris, misericorditer in Domino concedimus, ac etiam omnibus et singulis praesatae Congregationis ubicumque decedentibus, necnon eis, quos in praefato hospitio, eiusque locis, seu habitationibus, vel in hospitalibus infirmorum, ad quae ab hospitio, seu locis et habitationibus praefatis ducti fuerint, decedere ab humanis contigerit, si vere poenitentes et confessi et sacrà communione refecti, vel, quatenus id facere nequiverint, saltem contriti, nomen Iesu ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint in eorum mortis articulo, similiter plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem in perpetuum concedimus.

Concessio cisorum prohibi-

§ 21. Praeterea pauperibus utriusque sorum et abso-sexus huiusmodi in hospitio praefato. culo mortis ab seu eius locis, vel habitationibus sutis et censuris, pradictis pro tempore degentibus, quorum infirmitas vel nimium imbecillis valetudo aut corporis habitudo iciunium, scu carnium et lacticiniorum abstinentiam ferre non poterit, ut, de utriusque medici consilio, quibusvis quadragesimalibus, ac quatuor anni temporibus et vigiliis, aliisque diebus, in quibus ieiunium ab Ecclesià indictum, aut carnium, ovorum et lacticiniorum usus de iure, vel consuctudine, seu alias prohibitus existit vel fuerit, carnibus, ovis, butyro, lacticiniis et aliis cibis prohibitis huiusmodi uti et vesci; singulis quoque presbyteris saecularibus et cuiusvis Ordinis regularibus, qui ad hoc ab infrascriptà Congregatione electi et a praedicto in Urbe vicario approbati fuerint, ut singulos pauperes, ministros et servientes huiusmodi hospitii apostolici a quibusvis excommunicationis, etiam maioris, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, quibus innodati fuerint, necnon quibuscumque eorum peccatis, criminibus, excessibus et delictis, quantumcunque gravibus et enormibus, etiam talibus de quibus dicta Sedes merito consulenda foret, videlicet in casibus, tam Ordinariis locorum quam etiam eidem Sedi reservatis, non tamen in iudicium deductis, neque contentis in litteris in die Coenae Domini legi solitis, semel in ingressu dicti hospitii apostolici, et iterum ab omnibus supradictis, nullo prorsus excepto, in mortis articulo, confessione tamen eorum diligenter audità, in foro tantum conscientiae absolvere, iniunctà inde eis pro modo culpae suo arbitrio poenitentià salutari, perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 22. Quotiescumque autem pauperes, De infirmis, in huiusmodi hospitio eiusque locis et bus et mortuis habitationibus degentes, aegrotare con-pauperibus. tigerit, ad nosocomia eiusdem Urbis pro pauperibus aegrotis erecta et destinata, quae illos iuxta eorum instituta omnino recipere debeant, transmittantur; quique convaluerint, iterum in hospitium eiusque loca et habitationes praesatas reducantur; itaut accessus et recessus hu-

iusmodi curribus dictorum nosocomiorum, ut in aliis similibus aegrotis servari solet, peragatur: defunctorum vero vestimenta a nosocomiis, in quibus illi ab humanis decesserint, hospitio apostolico praesato prompte et fideliter restituantur. Ceterum aegrotis, si quos ad nosocomia ab hospitio eiusque locis et habitationibus huiusmodi transportari non posse aliquando contigerit, ecclesiae sacramenta a parochis, in quorum districtu idem hospitium eiusque loca et habitationes sita existunt, vel ab aliis de eorumdem parochorum licentià ministrentur. Illorum vero cadavera, qui in hospitio Lateranensi decesserint, in coemeterio hospitii ad Sancta sanctorum, quos vero in locis praefatis ad Ripam Magnam nuncupatam, seu ad Pontem Sixtum mori contigerit, in earumdem ecclesiarum sepulturis et coemeteriis interim constructis et construendis respective absque ullo parochorum emolumento sepeliantur.

Consulitur

§ 23. Utque ingentibus expensis, quae hospitif et puel-larum utditati. tanto operi necessariae sunt, aliqualiter suppleatur, volumus, mandamus et apostolică auctoritate hospitio praefato concedimus et indulgemus, ut pauperes praedicti, vel in hospitio conviventes, vel extra illud, ut praesertur, commorantes, habitum tamen hospitii gestantes, et a Congregatione ad hunc effectum eligendà, eleemosynas ad portas ecclesiarum et in aliis locis benevisis, nunquam tamen intra ecclesias, ad beneficium praesati hospitii eiusque pauperum alimoniam modeste quaestuare nedum possint, sed debeant, nec a tali quaestuatione desistatur seu recedatur, etiamsi redditus huiusmodi hospitii omnium pauperum invalidorum manutentioni sufficientes, imo excedentes quoquomodo acquirerentur; quidquid enim unquam, Deo dante, huiusmodi

manutentioni superesse contigerit, in dotationem puellarum, quae in hospitio praefato laudabiliter convixerint, arbitrio Congregationis praefatae erogandum et convertendum esse et forc decernimus. Ac ne eaedem puellae subsidiorum dotalium, quae a confraternitatibus, locis et personis piis Urbis praefatae uberrime dispensantur, remaneant expertes, ut illae omnibus et singulis indultis, facultatibus et privilegiis puellas aliorum conservatoriorum, locorum et domorum piarum eiusdem Urbis ad huiusmodi subsidia assequenda quomodolibet habilitantibus, perinde ac si ipsis seu memorato hospitio apostolico nominatim concessa suissent, uti, frui et potiri perpetuo valeant, motu, scientià et potestatis plenitudine paribus indulgemus. Et nihilominus easdem praefati hospitii puellas ad quaecumque subsidia dotalia etiam nationalia obtinenda, tametsi in eorum propriis seu particularibus domibus vel in regionibus, quarum puellis distributio subsidiorum huiusmodi aliquibus vel singulis annis destinata sunt, non habitent, seu requisita vel ex dispositione fundatorum, benefactorum, aut largitorum, vel ex quacumque etiam inveteratà consuetudine, vel ex quibusvis statutis, vel constitutionibus apostolicis praescripta non habeant, similibus motu, scientià et potestatis plenitudine, etiam tenore praesentium, amplissime et plenissime, praemissis et aliis non obstantibus, habilitamus et dispensamus.

§ 24. Ac insuper, ut huiusmodi hospitii Do Coopregatione, eiusque pauperum invalidorum perpetuae con-facultatibus et servationi, felici regimini, et salubri progressui et incremento, maiori qua fieri potest diligentià et attentione, sit opportune consultum, Congregationem, partim ex Romanae Curiae praelatis, partim ex aliis viris, omnibus virtute,

charitate, pietate, rerumque experientià praestantibus, compositam, atque additione et incorporatione praesatorum Camerae nostrae thesaurarii et commissarii generalis et quatuor pariter probatorum virorum, ut praefertur, adauctam, et in unum redactam, qui tamen quatuor viri non amplius ad annum, sed in futurum, adinstar ceterorum, pariter ad nostrum et Romani Pontificis pro tempore existentis arbitrium sint et intelligantur deputati, praeficimus, deputamus et constituimus, seu iam praesectam<sup>4</sup>, deputatam et constitutam, et, ut praesertur, adauctam, confirmamus et innovamus, ut huiusmodi Congregatio pro tempore existens, et nostro nostrorumque successorum Romanorum Pontificum arbitrio renovanda, confirmanda, seu constituenda, perpetuis futuris temporibus circa ea, quae instituti huiusmodi observantiam, animarum salutem, corporum alimoniam, rectamque hospitii normam et disciplinam, necnon oeconomicam administrationem, rerumque bonorum et iurium conservationem et defensionem, providam ministrorum et officialium etiam sacerdotum, et tam regularium quam saecularium electionem, distributionem et amotionem, salvà tamen quoad regulares erga eorum superiores obedientià, et quamcumque tum spiritualium tum temporalium superintendentiam, directionem et administrationem concernunt, in Domino praesideat, solerter invigilet et incunctanter incumbat; eidemque Congregationi quaecumque statuta, ordinationes, constitutiones et regulas, licitas tamen et honestas, sacrisque canonibus et decretis sacri Concilii Tridentini non adversantes, condendi<sup>2</sup> et faciendi, ac conditas et factas, toties quoties opus fuerit, corrigendi,

1 Edit. Main. legit perfectam (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XX.

68

mutandi, reformandi, et alia de novo faciendi, opportunam et amplam facultatem concedimus et impartimur. Quae quidem statuta, ordinationes, constitutiones et regulae sic conditae, correctae, mutatae, reformatae et de novo factae, postquam per nos et Romanum Pontificem pro tempore existentem approbatae fuerint, ab omnibus et singulis, quos illa et illae concernunt, inviolabiliter observari volumus, ac iuxta eorum et earum dispositionem et tenorem a quibusvis etiam iudicibus et superioribus, sublată aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere.

§ 25. Postremo christifideles maiori Exhortatio ad quo possumus animi affectu hortamur augendum. in Domino, ut piissimo huic et saluberrimo hospitio, pro cuius perpetuâ conservatione et successivà manutentione ingens et prompta impensa et maxima dos requiritur, et cuius facultates et redditus quo magis augentur, eo multiplicatur numerus pauperum alendorum et ampliantur opera charitatis, eleemosynis et benevisis elargitionibus manus porrigant adjutrices, centuplum in aeternis caeli tabernaculis recepturi.

§ 26. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod omnes et singuli supradicti, ac alii quicumque in praemissis quomodolibet ius vel interesse habentes seu habere praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae vel dignitatis, etiam cardinalatus, seu alià specificà et individuà mentione et expressione digni existant, iisdem praemissis eorumque singulis non consenserint, nec ad ea vocati seu auditi fuerint, tametsi suorum indultorum vel privilegiorum vigore consentire seu vocari et audiri semel vel pluries quoquo modo debuissent, aut ex alià quantumvis iuridica et privilegiata causa, colore,

<sup>2</sup> Edit. Main. legit concedendi (R. T.).

praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, ullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel interesse habentium consensûs, alioque quolibet etiam quantumvis magno ac formali et substantiali defectu notari, impugnari, infringi, in controversiam revocari, ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudque quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari nullatenus posse, sed semper et perpetuo validas, firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios, irrevocabiles et perpetuos effectus sortiri et obtinere debere, et ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore quandocumque et quomodocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque et non aliter per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate aut potestate fungentes et functuros, etiam causarum palatii apostolici auditores, praesatae Camerae thesaurarium, et clericos praesidentes, et S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, sublatà eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 27. Non obstantibus praemissis, ac quorumcumque testatorum, fundatorum et piorum largitorum etiam ultimis voluntatibus, quas quoad praemissa sufficienter et expresse commutamus, et, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, necnon Lateranensis Concilii novissime celebrati uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, prout ctiam praefati Sixti praedecessoris, necnon felicis recorda-

tionis Symmachi, Pauli II, Pauli IV et aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum de rebus Ecclesiae et Camerae Apostolicae non alienandis, et de alienatis recuperandis, itidemque praefati Pii IV de gratiis qualecumque interesse praefatae Camerae Apostolicae concernentibus<sup>1</sup>, in dictà Camerà intra certum inibi praescriptum tempus praesentandis et registrandis, itaut praesentes in ea praesentari et registrari nullo unquam tempore vel modo necesse sit. necnon aliis quibuscumque apostolicis, ac ctiam in generalibus conciliis editis et edendis constitutionibus, ordinationibus, ac Urbis nostrae et quorumcumque superius explicite vel implicite nominatorum et comprehensorum quibusvis, etiam iuramento vel alià quavis firmitate roboratis, statutis, usibus, stylis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, etiam in limine fundationis seu dotationis concessis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, etiam consistorialiter, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie, et ad quorumvis instantiam, vel aliàs quomodolibet in contrarium eorumdem<sup>2</sup> praemissorum concessis, ac etiam pluries approbatis, confirmatis, iteratis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut quaecumque alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores,

<sup>1</sup> Edit. Main. legit concurrentibus (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit corum (R. T.).

formas, occasiones et causas, etiam quantumvis praegnantes, pias et privilegiatas, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formà in illis tradità observalâ, exprimerentur et insererentur, iisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis et exactissime adductis respective habentes, illis autem aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, harum serie, specialiter et expresse, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine similibus, plenissime et sufficienter, hac vice dumtaxat, derogamus, ac derogatum esse volumus et mandamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Sanctio poe-

§ 28. Nulli omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum erectionis, fundationis, constitutionum, approbationum, confirmationum, innovationum, roborationis, destinationis, assignationum, stabilimenti, concessionum, applicationum, unionum, appropriationum, aggregationum, incorporationum, additionis, voluntatum, mandatorum, sanationis, suppletionis, decretorum, statuti, indultorum, praefectionis, deputationis, commutationis et derogationis, aliorumque praemissorum infringere, seu ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCXCIII, x kalendas iunii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 23 maii 1693, pontif. anno II.

LX (al. 59).

Conceduntur Ordini SS. Trinitatis redemptionis captivorum omnia privilegia et indulgentiae aliorum Ordinum et religionum 1

### Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Salvatoris et domini nostri Iesu Chri- Exordium. sti, qui pro humani generis redemptione se ipsum exinanivit factus obediens usque ad mortem, vices, licet immeriti, gerentes in terris, religiosos viros divinis obseguiis ac charitatis et misericordiae operibus, praesertim vero christifidelium captivorum redemptioni vacantes, pastorali benignitate complectimur, utque eadem opera alacrius continuent et utilius exequantur, gratiis et favoribus quibus possumus amplissimis confovemus, prout conspicimus in Domino salubriter expedire.

dinis fratrum SS. Trinitatis redemptio- nis olim factae. nis captivorum nobis nuper exponi fecit, fratres et religiosi eiusdem Ordinis in captivorum redemptione<sup>2</sup>, gravissima quaeque discrimina et pericula ad id subeundo, pro viribus occupentur, ac, ut ad tam pii operis evercitium promptiores in dies reddantur, plurimum cupiant aliarum religionum et Ordinum gratias et privilegia a Sede Apostolicâ concessa, quae felicis recordationis Urbanus PP. VIII praedecessor noster, per quasdam suas sub plumbo anno Incarnationis dominicae mpcxxxiv, v ka-

1 Eadem privilegia concessa fuerunt Discalceatis ab Urbano VIII per const. ed. MDCXXXIV, die 28 martii, pontif. xi; et in huius Pontificis constit. ed. MDCxcv, die 23 aprilis, pontif. iv. extat facultas eligendi sibi conservatores.

lendas aprilis, pontificatus sui anno xI.

expeditas litteras, Congregationi fratrum Discalceatorum dicti Ordinis concessit

et communicavit, Ordini praedicto il-

2 Edit. Main. legit redemptionis (R. T.).

§ 1. Cum itaque, sieut dilectus filius Causae di-Felix Pantaleo, procurator generalis Or-nis Discalculus

liusque fratribus et locis per nos et | Sedem eamdem pariter concedi et communicari: nos propterea idem Felix procurator generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Concessio am-

§ 2. Nos igitur, Ordinem praedictum. plissima dicto-rum privilegio- ex quo uberrimi fructus in Ecclesiâ Dei rum et indul- ad illius laudem et christianae reipublicae necnon fidelium captivorum commodum et utilitatem in dies proveniunt, firmissimis praesidiis vallare desiderantes, ipsumque Felicem procuratorem generalem et singulares Ordinis huius personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, et attentâ relatione venerabilis fratris nostri Alderani episcopi Ostiesis, ciusdem S. R. E. cardinalis, Cybo nuncupati, Ordinis supradicti apud nos et Sedem praedictam protectoris, super praemissis eisdem cardinalibus facta, eidem Ordini fratrum SS. Trinitatis redemptionis captivorum, illiusque domibus et regularibus locis sub illo comprehensis, necnon superiori generali pro tempore existenti, definitoribus et procuratoribus generalibus, visitatori, consultoribus, assessori, superioribusque provincialibus et conventualibus, aliisque cuiuscumque nominis officialibus, superioribus, ac religiosis omnibus et singulis in eo professis fratribus pro tempore ad captivos re-

dimendos transmissis, et capitulis generalibus, personis regularibus, novitiis, conversis, donatis, oblatis, ministris, familiis, cunctisque tam officiariis, tam domesticis, et eorum domibus inservientibus, et ceteris dicti Ordinis, ac illius domorum et regularium locorum personis quibuscumque pro tempore existentibus, necnon quibusvis aliis personis, ac christifidelibus illorum ecclesias seu capellas pro tempore visitantibus, ut omnibus et singulis privilegiis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, praeeminentiis, antelationibus, concessionibus, indultis et favoribus, indulgentiis, aliisque praerogativis et gratiis universis et singulis tam spiritualibus quam temporalibus, singulis domibus, conventibus et aliis regularibus locis ac personis tam canonicorum quam clericorum regularium ubivis existentium institutis, et non solum Ordinibus monasticis, regularibus, Mendicantium et non Mendicantium, tam pro redimendis captivis quam aliàs quomodolibet eidem Congregationi fratrum Discalceatorum dicti Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum, illiusque domibus, conventibus et fratribus, necnon Ordini beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum, sed etiam aliis Congregationibus regularibus, et praecipue clericorum regularium Infirmis Ministrantium, et canonicorum Congregationis Lateranensis, S. Salvatoris de Bononia, ac etiam S. Ruffi Valentiac, et S. Crucis Colymbriae, clericorum regularium de Somascha, et Pauperum Matris Dei ac Scholarum Piarum, ipsisque monasticis Congregationibus, etiam Cassinensi, aliisque monachis et monasteriis S. Benedicti, S. Hieronymi, Carmelitis Discalceatis, conventui B. Mariae de Guadalupe, necnon Societati Iesu, ipsisque Carthusiensium, Praemonstratentium, et reformatorum Cisterciensium, Servitarum, Olivetanorum Ordinibus, aliisque familiis et societatibus regularibus, militiis, hospitalibus quibuscumque, et piis locis regularibus, ac quibuscumque personis nunc et pro tempore existentibus praefatorum et quorumlibet Ordinum, Societatum et Congregationum regularium per nos et Sedem praedictam ac alios quoscumque praedecessores nostros Romanos Pontifices, necnon eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et quosvis Sedis praedictae nuncios, vel etiam tam apostolicâ praedictâ quam ordinarià et regià vel imperiali auctoritatibus respective, aut aliâs quomodolibet, quibuscumque verborum expressionibus et tenoribus, in genere vel in specie, ac particulariter, tam per modum communicationis et ampliationis, quam simplicis et individuae ac particularis et specialis concessionis, ac etiam motu proprio, et ex certâ scientiâ, et de apostolicae potestatis plenitudine, etiam iteratis vicibus concessis hactenus, vel confirmatis aut approbatis, et quibus illi tam in vitâ quam in mortis articulo, etiam circa peccatorum remissiones et iniunctarum poenitentiarum relaxationes, aut aliàs quomodolibet de iure, usu, aut privilegio vel consuetudine quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, quamvis illa sint speciali notà digna, difficilisque concessionis, et quae in generali concessione non veniunt, non solum per partecipationem, communicationem, illorum extensionem, et ad illorum instar, sed speciatim et nominatim, pariformiter et aeque principaliter, in omnibus et per omnia, absque ullà prorsus differentià, perinde 1 1 Edit. Main. legit proinde (R. T.).

ac si illa primodicto Ordini, illiusque capitulis generalibus, superiori generali pro tempore existenti, illiusque superioribus et personis praedictis, specialiter et expresse nominatis, etiam per viam et modum simplicis et individuae ac particularis et specialis concessionis, etiam motu proprio, et ex certâ scientiâ, ac de apostolicae potestatis plenitudine, aut communicationis et ampliationis concessa fuissent, quatenus tamen sint in usu et non revocata, nec sub aliquibus revocationibus comprehensa, nec sacris canonibus aut decretis Concilii Tridentini contraria, uti, frui, potiri et et gaudere libere et licite possint et valeant: ita quod omnes et singuli primodicti Ordinis et illius domorum locorumque regularium superiores et ministri quocumque nomine appellati eosdem favores, gratias apostolicas et privilegia, quae aliarum religionum, Ordinum, Congregationum, Societatum, etiam Iesu, monasteriorum, conventuum, domorum aut locorum regularium et familiarum generales superiores, praepositi, provinciales, rectores, priores conventuales aut claustrales, visitatores, guardiani, custodes, aut alio quocumque nomine, titulo aut dignitate insigniti habent, similiter, ut supra, habeant; fratresque et personae regulares praedicti Ordinis generales, superiores, ministri, et ceteri alii cuiuscumque appellationis praepositi et praefecti, in Ordine huiusmodi expresse professi, et in eius gremio et observantià viventes, fratres et personas regulares primodicti Ordinis cum privilegiis, gratiis et favoribus apo stolicis Ordinum et Congregationum huiusmodi perpetuo secundum observantiam regularem et canonicum institutum dicti eorum Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum regere et gubernare et respective visitare valeant.

neque dictus Ordo super praesatis omnibus et singulis a quoquam quavis auctoritate vel nomine molestari, perturbari, inquietari, aut aliàs quomodolibet in iudicio et extra impediri possit, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, perpetuo concedimus et indulgemus.

Clausulae

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper et perpetuo, tamquam ad divini cultus et bonorum operum augmentum et religionis propagationem tendentes, validas et efficaces esse et fore, suosque plenarios et integros essectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus et singulis firmiter atque inviolabiliter observari et adimpleri debere, nec ab illis ullo unquam tempore quovis praetextu, occasione vel causà recedi aut resiliri, easdemque praesentes sub quibusvis similium aut dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus et aliis contrariis dispositionibus, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes, Sedemque praedictam, sub quibusvis tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis pro tempore factis, minime comprehendi vel confundi, sed' semper et perpetuo ab illis excipi, et, quoties illae emanabunt, toties in pristinum atque validissimum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, et de novo etiam sub quacumque posteriori datà quandocumque eligendà concessas esse et fore, ac Ordini primodicto suffragari, sicque et non aliàs per quoscumque iudices, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, vicelegatos, et Sedis Apostolicae praedictae nuntios, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate,

1 Particulam sed nos addimus (R. T.).

scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum quibusvis apostolicis, ac in synodalibus provincialibusque et universalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon regularium domorum, locorum et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis primodicto Ordini, illiusque superioribus et personis, in genere vel in specie, ac aliàs sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam iteratis vicibus quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione aliàs de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis aliàs in suo robore perman-

§ 5. Volumus autem, quod ipsarum Transumptopruesentium litterarum tramsumptis, seu exemplis, etiam impressis, et alicuius personae in ecclesiastică dignitate constitutae sigillo et notarii publici manu obsignatis, stetur, eademque prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur si fo-

suris, ad praemissorum effectum, had

vice dumtaxat, specialiter et expresse

harum serie derogamus; ceterisque con-

trariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvniunii мрсхсин, pontificatus nostri anno н.

Pat die 27 iunii 1693, pontif. anno II.

rent exhibitae vel ostensae.

### LXI.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium approbans quaedam statuta pro tribus coenobiis Recollectionis provinciae S. Michaëlis in Baetica Tertii Ordinis sancti Francisci.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Nuper pro-parte dilectorum filio-Statuta praedicia condita rum ministri provincialis, custodis et detoilo provin-finitorum provinciae S. Michaëlis in Baetică fratrum Tertii Ordinis sancti Francisci Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod ipsi aliàs tres conventus Recollectionis nuncupatos in eâdem provincià erexerant ad hoc ut ii religiosi, qui in eo secessu vitam transigere ac Altissimo absque ullà perturbatione famulari cupiebant, certos et determinatos conventus haberent; verum, quia, pro felici Recollectionis huiusmodi directione nullae aderant specialiter constitutae leges, definitorium dictae provinciae, ad tam salutarem institutionem constabiliendam iuvandosque eorum, qui eam amplexi fuissent, in vià Domini progressus, nonnulla ediderat statuta tenoris qui sequitur, videlicet:

Constitutiones pro conventibus Recollectionis provinciae Andaluciae religionis Tertii Ordinis Poenitentiae sancti Francisci, videlicet conventus Dominue nostrae canonicos sanctos fundati intra terminos villae de Olvera dioecesis de Malaga, conventus S. Ioannis

1 In Innocentii XI const. edit. MDCLXXXV, die 16 aprilis, pontificatus IX, extat decretum aliud circa electionem officialium; et in huius Pontificis constit. ed. MDCXCIII, die 19 novembris, pontificatus III, confirmatio erectionis praedictorum coenobiorum.

Baptistae de Moranina intra terminos villae de Bollullos del contado, ac conventus S. Ioannis Baptistae de Alfarache extra muros Baeticae, ambo dioecesis Baetici archiepiscopatus.

In primis, ut illa celsitudo sanctissimae paupertatis conservetur, ordinamus et statuimus ut communitas obligata maneat ad providendum quaeque necessaria singulis religiosis praememoratae Reformationis, quin aliquis ipsorum, nec sub necessitatis praetextu, absque provincialis speciali licentiâ, possit ad ullius rei usum habere recursum.

II. Quod constituatur in quovis conventu locus, ubi cuncta necessaria pro regulari vestitu reponantur, videlicet habitus, pallium, tunicae, tunicellae, et cetera sic.

m. Statuitur ut taliter in hisce honesta nuditas ac seraphica paupertas observetur, quod nullus religiosus pluribus induatur quam interiori una lanea tunica, tunicella una, femoralibus de lino, habitu latitudinis sexdecim palmorum talari, ut in regula prescribitur, ac mantello ad habitus proportionem abbreviato; et quoad calceamenta singuli portabunt sandalies usque ad calcaneum apertas.

IV. Statuitur ut religiosi in cellis rebus curiosis aut ornatum construentibus non utantur; itaque dumtaxat habebunt crucem ligneam, tabulatum, aut arundineum lectulum, duo stragula, unum pulvinar, duas sedes humiles, parvulam unam mensam; et circa librorum usum, eos apud se habere poterit, quos iuxta exercitium et capacitatem reverendis pater¹ provincialis sufficientes censuerit.

v. Statuitur ut religiosornm nemo per se aut per interpositam personam possit

1 Edit. Main. legit rev. patris (R. T.).

retinere missarum elecmosynam, sed debeat quamcitius eam praelato manifestare et exhibere, et tunc praelatus ei facultatem praestabit, ut illas missas iuxta declaratam necessitatem applicet.

vi. Statuitur ut in matutinis medià nocte inviolabiliter per singulos dies Deum benedicant, quin in toto anni curriculo aliquando dispensetur tam caelestis hora, in qua a regalibus sedibus Altissimus venit, inter sacratissimae Virginis brachia primus intonuit, surgens in requiem suam, et noctem sicut diem illuminare monstravit. De cetero divinum officium paulatim, reverenter ac devote recitetur, nec ulla dies absque missà conventuali pertranseat.

vii. Statuitur ut in singulis diebus per duas horas oratio mentalis exerceatur; primă orâ ante Primam, et secundă horă post completorium: et insuper ad praedictarum horarum perfectiorem expeditionem unusquisque intra cellam suam in profundo silentio solus maneat ante completorium per unam horam, et ante missam officii <sup>1</sup> per aliam.

viii. Statuitur ut religiosi quam minus possint e domo egrediantur, nec nisi a quindenà in quindenam alicui licentia praebeatur.

IX. Statuitur ut per totum annum disciplinam habeant ferià secundà, quartà et sextà; exceptentur tamen praesignati dies, si cum solemnibus festivitatibus concurrant. Monemus necnon quod, si aliquis religiosus divino fretus auxilio, austeriorem vitam et carnis mortificationem vellet amplecti, ne propriae voluntatis fere imperceptibili laqueo cingens se pereat, ante omnia praelatum localem consulat, eiusque nutui se subiaceat, ut alius cingat eum et ferat quò non Satanae sed Deo proficiat.

x. Statuitur ut nec reverendus pater 1 Coniunct. et delemus (R. T.).

provincialis nec reverendus pater commissarius visitator possint mittere ullum religiosum ut in supradictis conventibus commorentur, quin prius constiterit eis de exemplari vitâ et spiritu probato religiosi commoraturi, nec praelatus localis eum commorantem habebr. nisi supposità approbatione religiosorum etiam per vota singulorum exhibità.

xI. Statuitur ut nullus religiosus possit eligi in praedictorum conventuum guardianum, quin prius laudabiliter per duos annos continuos in eis vitam eorum communem duxerit.

xII. Statuitur ut nullus religiosus, ob vitam improbam poenitentia correctus nunquam a superioribus praelatis ad commorandum in praefatis conventibus mittatur.

XIII. Statuitur ut post prandium et coenam tam benedictio quam gratiarum actio decantetur, itaut post prandium ad ecclesiam cuncti religiosi eant, prout in hac nostrâ provincià consuetum est, ac deinceps recitantes psalmum Miserere mei, etc., regrediantur ad abstergendum scutellas in quibus manducaverunt.

xiv. Statuitur ut in singulis sabbatinis diebus omnes religiosi post vesperas conveniant ad scopandum conventum et ecclesiam, atque tunc ad purificandum altaria.

xv. Statuitur ut in singulis hebdomadibus inter religiosos conferatur et dilucidetur aliquod punctum mysticae theologiae, prout moris est.

xvi. Statuitur ne praedicti religiosi possint terras colere et in eis seminare nisi tantum unum aut duplex parvulum spatium in congruae sustentationis subsidium, at neque id fiat, nisi ex gratis et ad titulum paupertatis concessis, sicut decet paupertatis sanctissimae sectatores, prout in conventu de canonicossanctos observatur.

xvII. Statuitur ut in refectorio mensae non exornentur mappis, sed duobus linteolis paupercolis pro mundicie cuiusvis religiosi.

xvIII. Statuitur ut nemo ceterorum religiosorum provinciae possit apud tres Recollectionis conventus remanere nisi ut per aliquos dies, a reverendo patre provinciali deliberandos, serio spiritualia eorum exercitia sequatur, et dum aliquis sub alio fine ac praetextu accedat, duobus transactis diebus, subito recedere compellatur.

xix. Praecavemus ut a saecularium colloquio penitus religiosi abstrahantur. Quapropter dum hospites recipere opus sit, ad devote et charitative eis necessaria ministrandum dumtaxat adsit pater guardianus aut praeses vel loco ipsorum religiosus modestior a patre guardiano destinandus et seligendus.

xx. Statuitur ut nemo ad habitum induendum recipiatur quin prius in praeordinatis inserviendo communitati exerceatur, si sit ad chorum, per unum mensem, et per duos, si sit ad laicatum¹ statum, et his peractis, circa sufficientiam et habilitatem pro statu suscipiendo singulorum vota sumantur.

xxi. Tandem ultimo statuitur ut nunquam qui in praestabilitis tribus conventibus habitum susceperunt, ab eis ad ceteros provinciae conventus transferantur, nisi gravi urgente causa, aut pro bono communi provinciae; verumtamen haec approbanda per definitorium unà cum superioris generalis licentiâ. Et quicumque hanc regulam sequuti fuerint pax super illos ».

Ac proinde pro parte eorumdem ministri generalis custodis et definitorum praedictae Congregationi cardinalium supplicato, ut trium conventuum huiusmodi erectionem sive assignationem,

1 Potius lege laicalem vel laicorum (R. T.).

sicut praemittitur factam, necnon statuta praeinserta confirmaret:

Emanavit ab eâdem Congregatione cardinalium decretum tenoris sequentis. videlicet: Sacra Congregatio eminentis- Decretum Con simorum et reverendissimorum S. R. E. gregationis. cardinalium negocii et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, attentâ relatione eminentissimi Cybo Ordinis sancti Francisci apud Sanctam Sedem protectoris, referente eminentissimo de Lauraea, censuit suprascripta statuta esse approbanda, prout praesentis decreti vigore approbat atque confirmat. Romae, v iulii MDCXCIII. G. cardinalis CAR-PINEUS, A. ALTOVITUS secretarius.

§ 3. Cum autem, sicut praesati minister 1 provincialis, custos et definitores nobis subinde exponi fecerunt, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat ct servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent: nos, eorumdem exponentium votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volenfes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Confirmatio

§ 4. Decernentes, ipsas praesentes lit- Clausuae. 1 Edit. Main. legit ministri (R. T.).'

teras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, conventuum, provinciae et Ordinis praefatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transupplorum.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus sides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo piscatoris, die xv augusti mdcxciii, pontificatus nostri anno iii.

Dat. die 15 augusti 1693, pontif. anno III.

#### LXII.

Extenditur indultum Gregorii XV, hospitali S. Sixti de Urbe concessum, ad hospitium pauperum invalidorum de eadem Urbe 1.

## Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Alias emanarunt a felicis recorda- Constitutio tionis Gregorio Papa XV praedecessore qua assignation nostro ad favorem hospitalis S. Sixti bona paupi rum. pauperum mendicantium prope Pontem mortem non in-Sixtum nuncupatum de Urbe litterae in dicata. simili forma Brevis tenoris qui sequitar videlicet:

- « A tergo: « Dilecto filio gubernatori hospitalis S. Sixti pauperum mendicantium prope Pontem Sixtum de Urbe: Intus vero: Gregorius Papa XV. Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem.
- » Pietatis et christianae charitatis operibus, quae in isto hospitali S. Sixti pauperum mendicantium exerceri accepimus, inducimur, ut ea libenter concedamus, quae illius utilitatibus fore conspicimus opportuna. Cum itaque, sicut dilecti filii admninistratores<sup>2</sup> et officiales dicti hospitalis nobis nuper exponi fecerunt, interdum reperiantur pauperes, qui in dicto hospitali recipiuntur et recepti sunt, pecunias et alia bona mobilia, non solum modo secreto in dicto hospitali, sed etiam apud diversas personas possidere, nec illorum notitia, nisi secuto dictorum pauperum obitu, haberi possit, eoque casu saepius compareant corumdem pauperum parentes sive haeredes ab intestato vel ex testamento in grave dicti hospitalis prae-
- 1 Hoc hospitale huic hospitio unitum fuit const. ed. MDCXCIII, die 23 maii, pontif. II, et a Clemente XI const. ed. MDCCXIV concessum fuit indultum reformatum absolvendi a reservatis.
  - 2 Edit. Main. legit administratoris (R. T.).

iudicium: nos, indemnitati eiusdem hospitalis, quantum cum Domino possumus, consulere volentes, supplicationibus tuo nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, tibi, ut pauperes, qui in hospitali praedicto pro tempore recipiuntur, in actu corum receptionis huiusmodi praecipiendo monere, ut, si ipsi aliqua bona mobilia vel immobilia possident, illa indicent, alioquin, si non indicaverint, eadem bona dicto hospitali acquirere libere et licite possis et valcas, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, facultatem concedimus et impartimur, et nihilominus omnia et singula bona tam mobilia quam immobilia ubilibet existentia per eosdem pauperes, cum in ipsum hospitale recipiuntur, non indicaverint', eidem hospitali acquisita esse et fore, dictique hospitalis administratores et officiales bonorum omnium huiusmodi corporalem, realem et actualem possessionem, dicti hospitalis nomine, apprehendere libere et licite posse, nec eos desuper molestari vel inquietari posse, praesentes vero litteras validas, firmas et efficaces existere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, auctoritate et tenore praedictis decernimus et declaramus. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Tusculi, sub annulo Piscatoris, die ultimâ septembris MDCXXI, pontificatus nostri anno 1 ».

Extenditur ad hospitium inva-lidorum.

2. Nunc autem nos, hospitii apostolici pauperum invalidorum a nobis in eâdem Urbe instituti, cui nuper hospitale S. Sixti huiusmodi cum omnibus et singulis suis membris, iuribus et pertinentiis universis per alias nostras sub

1 Potius lege ... recipiuntur possessa, ... quae ipsi non indicarerial (R. T.).

plumbo desuper expeditas litteras univimus, aggregavimus et incorporavimus, ac unum idemque hospitium opusque pium constituimus et facimus, indemnitati, quantum cum Domino possumus, consulere cupientes, motu proprio, et ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praeinsertas Gregorii praedecessoris litteras, ad favorem supradicti hospitalis S. Sixti emanatas, ut praefertur, ad praefatum hospitium apostolicum pauperum invalidorum, itaut omnia et singula bona tam mobilia quam immobilia ubilibet existentia per eosdem pauperes invalidos, viros scilicet et mulieres in hospitio huiusmodi eiusque locis et habitationibus, tam de praesenti receptos, quam pro tempore recipiendos, quomodolibet possessa, quae ipsi minime indicaverint, eidem hospitio apostolico, servatâ tamen praefatarum Gregorii praedecessoris litterarum formâ et dispositione, acquisita esse et fore intelligantur, tenore praesentium extendimus et ampliamus.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes Clausulas. litteras semper validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac hospitio praedicto in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque et non aliter per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici et curiae Camerae Apostolicae generalem auditores, necnon vicarium, gubernatorem, et senatorem Urbis, ac S. R. E. camerarium, et alios cardinales. etiam de latere legatos, dictaeque Camerae praesidentes clericos, thesaurarium generalem, aliosque officiales et ministros nunc et pro tempore quando-

cumque existentes, sublatà eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio con-

§ 4. Non obstantibus, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae Urbis, aniisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, seu quavis firmitate alia roboratis, statutis, eorumque reformationibus et novis additionibus, stylis, usibus et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxviii augusti mocxciii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 28 augusti 1693, pontif. anno III.

LXIII.

Extenditur indultum Clementis X conferendi nonnullos gradus in collegiis Societatis Iesu civitatum S. Fidei et Ouitensis in Indiis Occidentalibus ad alios gradus, et in perpetuum 1.

### Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias felicis recordationis Cle-Refertor indultum Clementi Papa X praedecessori nostro, pro tis X pro graparte tunc in humanis agentis Alphonsi phiae et dede Alarios presbyteri regularis Societa cennium contis Iesu ac procuratoris provinciarum Hispaniae et Indiarum Occidentalium dictae Societatis, exposito, quod, cum metropolitanae S. Fidei et cathedralis Quitensis ecclesiae, in partibus Indiarum consistentes, duo seminaria iuxta formam et dispositionem decretorum Concilii Tridentini in civitatibus S. Fidei et Quitensi respective erexissent. in quibus quamplurimi adolescentes, sub curà et gubernio clericorum regularium Societatis praesatae educabantur, ac linguae latinae, philosophiae et sacrae theologiae studiis in collegiis Societatis et civitatum huiusmodi operam navabant, eosque in virtute et doctrina progressus faciebant ut animarum saluti et conversioni gentilium (quorum in illis regionibus messis multa, operarii vero pauci) fructuose incumbere valerent; propinguior vero, nempe Limana, studii generalis universitas a S. Fidei mille quingentis, et a Quitensi, civitatibus praefatis, nonagentis milliaribus respective distabat, ac proinde alumni seminariorum praefatorum ad eamdem universitatem Limanam, propter locorum distantiam

- 1 Cf. Clementis X constit. infra citatam, et huius Pontificis constit. edit. MDCXCIII, die 28 septembris, pontif. III.
  - 2 Edit. Main. legit et pro ut (R. T.).
  - 3 Sic legit edit. Main. (R. T.).

viarumque incommoda ac eorum paupertatem, accedere nequibant, ut ibidem gradus academicos consequerentur, unde flos inventutis earumdem regionum eiusmodi honore privatus remanebat, non sine Ecclesiae atque reipublicae detrimento; ideoque ipse Alphonsus plurimum cupiebat, eisdem alumnis indulgeri, ut, absolutis studiis, et praevio rigoroso examine, baccalaureatûs, magisterii et doctoratûs in philosophiâ gradus a rectoribus, praesectis et magistris supradictorum collegiorum suscipere valerent, quemadmodum recolendae memoriae Gregorius Papa XIII, etiam praedecessor noster, alumnis seminarii Romani per quasdam suas litteras concessisse reperiebatur: idem Clemens predecessor, supplicationibus dicti Alphonsi nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, per quasdam suas in simili formâ Brevis die xvii aprilis moclxxv expeditas litteras, praefatis alumnis seminariorum S. Fidei et Quitensis civitatum huiusmodi, ut, peractis studiis, praevioque rigoroso examine, baccalaureatûs ac magisterii et doctoratûs in philosophià et sacrâ theologia huiusmodi gradus in collegiis praedictis ab illorum respective rectoribus, praesectis et magistris suscipere, ipsique rectores, praefecti et magistri eosdem gradus dictis alumnis, servatà tamen ceteroquin memoratarum Gregorii praedecessoris litterarum formâ et dispositione, conferre libere, licite et valide possent et valerent respective ad decennium a die praesentationis earumdem Clementis praedecessoris litterarum computandum, auctoritate apostolicâ concessit et indulsit; et aliàs, prout in ipsis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

Preces supe-

ctores et praesecti studiorum S. Fidei riorum collogioet Quitensis collegiorum praesatorum rum. nobis nuper exponi fecerunt, in eisdem collegiis non solum artium, sive philosophiae et sacrae theologiae, sed etiam decretorum sive sacrorum canonum lectiones habeantur, et ad animarum salutem Ecclesiaeque utilitatem plurimum expediat alumnos praedictos gradibus academicis etiam in decretis sive sacris canonibus huiusmodi, post peracta studiòrum curricula, decorari: nobis propterea dicti exponentes humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 3. Nos igitur, ipsorum exponentium Extensio indulti ad omnes votis hac in re, quantum cum Domino gradus scientiarom et in possumus, favorabiliter annuere volen-perpetaum. tes, et eorum singulares personas as quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum postrorum S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum consilio, veris existentibus narratis, indultum a memorato Clemente praedecessore ad artes et sacram theologiam restrictum, ac ad decennium tantum concessum, ut praesertur, generaliter et indistincte absque ulla temporis praesinitione ad omnes scientias quae in collegiis supradictis edocentur, auctoritate praedictà, tenore praesentium, ampliamus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. § 2. Cum autem, sicut dilecti filii re- litteras semper firmas, validas et effica-

ces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariornm.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus illis quae supradictis Clementis praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transus ptorum.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus sides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1 septembris MDCXCIII, pontificatus nostri anno III. Dat. die 1 septembris 1693, pontif. anno III.

#### LXIV.

Declarantur nulla edicta praetoris Cremonensis de celebratione festi sancti Dominici 1.

1 Confer constit. Innoc. X infra citatam. In Innocentii XI constit. edit. MDCLXXVIII, die 28 novembris, pontif. III, nulla declarata fuere acta consilii regii Castellae contra nuntium apostolicum; et in Clementis XI constitutione ed. MDCCVI. die 16 ianuarii, pontif. vi, reprobantur acta curiae saecularis contra episcopum Carthaginensem.

## Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Romanus Pontifex, aequi bonique su- Exordium. premus assertor in terris a Domino constitutus, ecclesiasticae potestatis iura sarta tecta tueri, ac adversus quaecumque, per quae illis aliquid-detrimenti inferri posset, tradità sibi divinitus auctoritate, vindicare tenetur, sicut, omnibus maturae considerationis trutina perpensis, aequitati et iustitiae rectoque ordini consentaneum esse in Domino arbitratur.

dationis Innocentium Papam X praede-value det guber-cessorem nostrum accepto, quod sena-lanensibus autus Mediolanensis, per litteras circulares tra quos linodatas die xx iunii MBCLIII, necnon tunc tutio edita vi existens gubernator Status Mediolanensis, per edictum publicatum die xxx eiusdem mensis iunii, mandaverant observari festum sancti Dominici die ıv mensis augusti cuiuslibet anni in toto illo Statu, praecipientes ut populi et subditi eiusdem Status abstinerent ab operibus servilibus et artifices tabernas et apothecas clausas tenerent, prout servatur ceteris diebus festis ex praecepto, et ulterius in edicto praedicto expressum fuerat, festivitatem esse celebrandam cum omni devotione et pietate christiana: idem Innocentius praedecessor, considerans quam perniciosum auctoritati ecclesiasticae id esse posset, cum principes laici, quos in rebus Ecclesiae obsequendi potius manet necessitas quam auctoritas imperandi, non habeant facultatem indicendi dies festos in honorem Sanctorum, de tunc pariter exi-

1 Edit. Main. legit aeque (R. T.).

stentium S. R. E. cardinalium sacris ri-

tibus praepositorum, quibus negotium

discutiendum commiserat, consilio, prae-

fatas litteras ac edictum emanata au-

ctoritate laicali super observatione festi-

§ 1. Aliàs siquidem per felicis recor- Idem tentatum fuerat a sooctobris.

vitatis eiusdem sancti Dominici fuisse et esse omnino nulla, nulliusque roboris et momenti, nec aliquo modo servanda, apostolică auctoritate declaravit; et aliàs, prout in ipsius Innocentii praedecessoris desuper in simili formà Brevis die vi octobris mocliii expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro expresso haberi volumus, uberius continetur.

Declaratio ut gestorum.

§ 2. Cum autem, sicut ad apostolatus in rubrica, cum revocatione di-nostri notitiam non sine grave animi rum aliorum que nostri dolore pervenit, modernus praetor civitatis Cremonensis, non modo per suum edictum, nuper, videlicet die xxvIII iulii proxime praeteriti, promulgatum, iisdem circularibus litteris senatus Mediolanensis, quas memoratus Innocentius praedecessor, sicut praemittitur, nullas declaravit, potissimum inhacrens, festum ipsius sancti Dominici in civitate Cremonensi praefatà eiusque districtu ita de cetero singulis annis celebrari ordinaverit ut mercatores et artifices omnes eo die officinas suas clausas tenere, ceteri vero quicumque operum publicorum cessatione festum huiusmodi iisdem modo et formâ, quibus religua ex praecepto colenda festa celebrantur, observare deberent, verum etiam quasdam subinde super praemissis curiae episcopalis Cremonensis iussu publice affixas schedulas, quibus, ne propter eadem praemissa conscientias christifidelium scrupulis irretiri contingeret, nullam in festo praefato adesse obligationem audiendi missam, sed illud pro festo ex solâ devotione colendo habendum esse cavebatur, per curiae saecularis satellites e locis, ubi affixae fuerant, divelli ac lacerari curaverit, necnon insuper, per aliud edictum, postmodum, nempe die 111 augusti etiam proxime praeteriti, curiae Cremonensis nomine

nullis etiam additis ecclesiasticae iurisdictioni magis iniuriosis, confirmare et innovare praesumpserit, et aliàs prout in ambobus édictis huiusmodi, quae, non approbandi, sed penitus et omnino reprobandi animo, praesentibus itidem pro plene et sufficienter expressis haberi volumus, plenius dicitur contineri: hinc est quod nos, ex debito pastoralis officii, quod humilitati nostrae, meritis licet et viribus longe impari, commisit divina dignatio, iurisdictionem ecclesia sticam praedictam a perniciosis huinsmodi laicorum conatibus illaesam et illibatam tueri et conservare cupientes, ac memorati Innocentii praedecessoris vestigiis inhaerentes, necnon omnium et singulorum, quae in praemissis seu corum occasione quovis modo acta et gesta fuerunt, seriem, causas et circumstantias, aliave quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus similiter pro plene et sufficienter expressis et exacte specificatis habentes. de venerabilium fratrum nostrorum dictorum S. R. E. cardinalium iisdem sacris ritibus praepositorum consilio, edicta praefata a memorato praetore civitatis Cremonensis super observantià festi eiusdem sancti Dominici (sicut praemittitur) promulgata, aliave quaecumque in praemissis seu eorum occasione in praeiudicium iurisdictionis ecclesiasticae quovis modo acta, gesta et ordinata, cum omnibus et singulis inde secutis et forsan quandocumque secuturis, penitus et omnino nulla, inania, invalida, irrita, ac a non habente potestatem attentata, et de facto praesumpta, nulliusque omnino roboris et momenti esse et perpetuo fore, auctoritate praefatà tenore praesentium declaramus. Et nihilominus, ad maiorem cautepublicatum, praecedens edictum, non- lain, et quatenus opus sit, illa omnia et

singula, salvis tamen ulterioribus provisionibus in eisdem praemissis contra quoscumque etiam specifică et individuâ mentione et expressione dignos a nobis et hac Sanctà Sede quandocumque et quomodocumque capiendis, harum serie itidem perpetuo revocamus, cassamus, irritamus, annullamus et abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac pro revocatis, cassatis, irritis, nullis invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis semper haberi debere, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, et S. R. E. praesatae cardinales, etiam de latere legatos, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

Contrariorum derogatio.

§ 3. Non obstantibus omnibus et singulis illis, quae memoratus Innocentius praedecessor in suis litteris praefatis voluit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transamptorum.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in eccelesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 1 septembris MDCXCIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 1 septembris 1693, pontif. anno III.

#### LXV.

Declaratur et ampliatur constitutio abrogationis discretorum ad provincias Baeticae et Navarrae fratrum Cappuccinorum, cum nonnullis ordinationibus1

## Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Aliàs emanarunt a nobis ad supplicationem carissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum regis catholici litterae in simili formâ Brevis tenoris, qui sequitur, videlicet. « Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam. Nuper pro, etc. 2 Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxix martii MDCXCIII, pontificatus nostri anno 11 ».

§ 2. Cum autem, sicut pro parte eius- Preces regis dem Caroli regis per praedictum du-catholici pro declaratione et cem denuo nobis nuper expositum fuit, ampliatione de qua in rubrica. in praeinsertis nostris litteris trium provinciarum regnorum utriusque Castellae dicti Ordinis, nempe Castellae Veteris et Novae nuncupatae, nec non Baeticae et Navarrae provinciarum distincta et expressa mentio facta non fuerit, quinimo nec in eisdem litteris provisum fuerit quod, loco supradictorum discretorum 3 conventualium, sicut praemittitur, sublatorum et remotorum, pro tempore existentes earumdem provinciarum definitores et custodes, necnon is saltem, qui novissime in illis provincialatus officio respective functus fuerit, in earum definitoriis et capitulis provincialibus votum seu suffragium respective habere debeant, quemadmodum

- 1 Laudata constitutio edita fuit MDCXCIII, die 29 martii, pontif. II, et in const. ed. MDCXCIV. die 5 aprilis, pont. III, ampliatur ad alias provincias.
  - 2 Vide supra pag. 514 (R. T.).
  - 3 Edit. Main. legit decretorum (R. T.).

ipse Carolus rex, pro peculiari suo in l Ordinem praedictum devotionis affectu, commune ipsarum provinciarum bonum promovendi studio ductus, nobis supplicari fecerat; ac proinde opportune in praemissis a nobis provideri, necnon praeterea, quod in provinciis praedictis capitula provincialia de sesquianno in sesquiannum celebrari debeant, quemadmodum felicis recordationis Clemens Papa X praedecessor noster pro omnibus eiusdem Ordinis provinciis per quasdam suas itidem in formâ Brevis anno moclxxvi desuper expeditas litteras praescripsisse dicitur, decerni et ordinari plurimum desideret: nos, pio ac laudabili dicti Caroli desiderio hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, supplicationibus eiusdem Caroli regis nomine nobis per praedictum ducem super hoc humiliter porrectis inclinati, de memoratorum Congregationis cardinalium consilio, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, declaramus: remotionem et abolitionem discretorum conventualium in provinciis utriusque Castellae fratrum Ordinis Minorum eiusdem sancti Francisci Cappuccinorum factas, ut praefertur, expeditasque desuper litteras nostras praeinsertas, intelligendas esse non solum respectu provinciae utriusque Castellae Veteris scilicet et Novae, verum etiam respectu provinciarum Baeticae, vulgo Andalusiae, nec non Navarrae: et, quaterus opus sit, remotionem, abolitionem et nostras litteras huiusmodi ad supradictas provincias Baeticae et Navarrae auctoritate et tenore praefatis extendimus et ampliamus. Praeterea eâdem auctoritate harum serie decernimus, quod, vice et loco praedictorum discretorum in tribus provinciis huiusmodi, sicut praemittitur, sublatorum et abolitorum, definitores atque custodes sticas aliaque opportuna iuris et facti

et immediatus exprovincialis carumdem provinciarum in ipsarum respective definitoriis et capitulis votum habeant, dictarumque provinciarum capitulo de sesquianno in sesquiannum deinceps celebrari debeant.

§ 3. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Commissio

§ 4. Quocirca venerabili fratri Friderico Archiepiscopo Mediolanensi, moderno et pro tempore existenti nostro et Apostolicae Sedis in regnis Hispaniarum nuncio, per praesentes committimus et mandamus, quatenus ipse, per se, vel alium, seu alios, ipsas praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte interesse in praemissis habentium, seu alicuius eorum, desuper fuerit requisitus, solemniter publicans, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistens, faciat auctoritate nostrà illos et eorum quemlibet praesentium litterarum et in eis contentorum eorumdem commodo et effectu pacifice frui et gaudere, non permittens illos desuper a quoquam quavis auctoritate quomodolibet indebite molestari, perturbari vel inquietari, contradictores quoslibet et rebelles per sententias et censuras et poenas ecclesia-

Causae de-

remedia, appellatione postposità, compescendo , legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras, poenas ipsas etiam reiteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Contrariorum derogatio.

§ 5. Non obstantibus recolendae memoriae Bonifacii Papae VIII, praedecessoris pariter nostri, de unâ, et concilii generalis de duabus dietis, duminodo ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium in iudicium non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac provinciarum et Ordinis huiusmodi, aliisve quibuslibet, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudibus, nec non omnibus et singulis illis quae in litteris praeinsertis concessimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides tran-

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XII septembris MDCXCIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 12 septembris 1693, pontif. anno III.

#### LXVI.

Confirmatur decretum universitatis tonsorum de Urbe contra venditores suarum tonstrinarum<sup>2</sup>.

- 4 Edit. Main. legit compescendi (R. T.).
- 2 A Clementis XI const. edit. MDCCXII, die 12 | versitatis.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nuper fecerunt dilecti filii consules et universitas barbitonsorum crett. almae Urbis nostrae, quod (cum, non sine gravi eorum artis detrimento, saepe contingat a nonnullis barbitonsoribus, sub praetextu quod dictam artem relinguere, et sive in patriam redire, sive principum vel aliorum primariorum virorum servitiis sese addicere velint, suas tonstrinas, prout est adventorum ad eas frequens numerus, quanti plurimi vendi; postea vero, in fraudem emptorum, novas tabernas tonsorias, aliquando quidem sub specie balnei, seu stufae, revera tamen nonnisi ad ea, quae barbitonsorum sunt, inibi exercenda, aperiri, atque illuc tonstrinarum a se venditarum adventores abduci) consules praedicti, praemissis consideratis, quo via dolis et fraudibus huiusmodi in posterum obstruatur, vigore facultatis sibi ad id per speciale rescriptum nostrum attributae, unà cum nonnullis aliis eiusdem universitatis officialibus, novissime statuerunt, sive decreverunt, ut de cetero suarum tonstrinarum venditoribus novas tabernas tonsorias, etiam sub specie balnei seu stufae, nonnisi post duos annos a die, quo suas tonstrinas praedictas vendiderint, aperire liceat, ita ut pro tempore existentes consules dictae universitatis tabernas illas, quae contra statuti seu decreti praedicti formam apertae fuerint, claudi facere valeant; ipsis tamen suarum tonstrinarum huiusmodi venditoribus unam ex tarbernis tonsoriis antiquis, quae a tonstrinâ vendità intervallo ducentarum saltem cannarum mensurae romanae distet, emere minime prohibitum intelligatur.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo- Confirmatio maii, pontif. xII, confirmantur statuta huius universitatis.

graduati in di-

sitio subiungebat, dicti exponentes statutum seu decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existant, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine super hoc nobis humiliter porrectis inclinati, statutum seu decretum praedictum a supradictis consulibus factum, ut praefertur, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Clausulae,

§ 3. Decernences, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio coatrariorum.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dictae universitatis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, seuquavis firmitate aliå roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene ac de verbo ad verbum expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceteterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxv septembris mocxciii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 15 septembris 1693, pontif. anno III.

#### LXVII.

Declaratur et ampliatur Clementis X constitutio pro collegiis S. Fidei et Quitensis, Societatis Iesu in Indiis Occidentalibus de conferendis, tamquam in universitate, doctoris licentiati et magistri gradibus '

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Alias felicis recordationis Cle- Causae conmenti PP. X praedecessori nostro pro mentis X, qua parte tunc existentium rectorum collegio- dis rum civitatum Quitensis et S. Fidei novi quam graduati regni Granatensis in Indiis Occidenta-bus. libus Societatis Iesu ac praesectorum studiorum earumdem civitatum exposito quod (cum in regnis carissimo in Christo filio nostro Carolo Hispaniarum regi catholico subiectis una ex qualitatibus, quas habere debebat qui volebat per concursum obtinere canonicatum et praebendam doctoralem vel magistralem cathedralium ecclesiarum dictorum regnorum, haec esset, quod lauream docto-

1 Vide supra pag. 548.

ratûs, licentiaturae vel magisterii accepisset in aliquà studiorum universitate, vel in collegio S. Clementis Bononiensis per bonae memoriae Ægidium Albernotium, dum vixit, S. R. E. cardinalem fundato, prout in litteris recolendae memoriae Sixti IV et Leonis X Romanorum Pontificum praedecessorum pariter nostrorum desuper emanatis uberius dicebatur contineri; in dicto autem novo regno Granatensi nulla adesset universitas studiorum tam sacrorum canonum et iuris civilis quam theologiae, et propinquior universitas esse in civitate Limanâ regni Peruani, quae per quingentas a S. Fidei et per trecentas a Quintensi civitatibus praefatis leucas respective distabat; et dilecti quidem filii clerici regulares dictae Societatis in eisdem civitatibus Ouintensi et S. Fidei artes et theologiam docerent, ac praefectus 1 studiorum ibidem, vigore facultatis a piae memoriae Gregorio PP. XIII etiam praedecessore nostro per quasdam suas litteras incipientes Quanta in vinea Domini, anno Incarnationis dominicae MDLXXVIII ix maii emanatas concessae, promoveret ad gradus philosophiae et theologiae, ac lauream doctoris, licentiati et magistri quibuscumque in scholis dictorum collegiorum studentibus conferret, verum dicti studentes a praefato praefecto studiorum ita graduati et laureati, si vellent concurrere ad canonicatus et praebendas doctorales vel magistrales supradictarum cathedralium ecclesiarum, oppositionem haberent, sub praetextu quod non essent iuxta dictas Sixti et Leonis praedecessorum litteras in universitatibus, vel in dicto collegio S. Clementis Bononiensis graduati, et alii concurrentes idcirco illos a concursu excludere tentarent) inde fiebat ut stu-1 Edit. Main. legit praefectos (R. T.).

dentes dicti novi regni Granatensis, quo gradibus huiusmodi decorarentur, longum iter ad memoratam universitatem Limanam, civitatibus praedictis ut praefertur propinquiorem, suscipere, magnosque sumptus facere, ac etiam multis maris terraeque periculis se se exponere cogerentur; et in eâdem expositione subiuncto, quod praedictus Leo praedecessor supradictas Sixti praedecessoris litteras, quae ad graduatos in universitatibus studiorum restrictae erant, ad graduatos in dicto collegio S. Clementis Bononiensis extenderat, dicti vero rectores collegiorum et praefecti studiorum earumdem civitatum easdem litteras ad graduatos in dictis collegiis Quitensi et S. Fidei pariter extendi plurimum desiderabant, quo in his collegiis laureati et graduati ad canonicatus et praebendas doctorales et magistrales praedictos concurrere valerent: idem Clemens praedecessor, supplicationibus dictorum rectorum et praesectorum nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, auctoritate apostolică indulsit et declaravit ut laureati in praedictis collegiis Societatis Iesu, donec aliqua publica universitas proximior erecta fuisset, ac si in publicis universitatibus censerentur laureati, ideoque capaces ad obtinenda quaecumque beneficia huiusmodi gradum publicae universitatis ad praescriptum constitutionum apostolicarum et sancti Concilii Tridentini requirentia redderentur; et aliàs, prout in eiusdem Clementis praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die xxx maii mdclxxiv expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii mo- Causa dictae derni rectores et praefecti studiorum ampliationis.

1 Ed. Main, legit praefati pro praefecti (R.T.).

S. Fidei et Quitensis collegiorum praedictorum nobis nuper exponi secerunt, praefatae Clementis praedecessorris litterae ad eos, qui in artibus, sive philosophià et sacrà theologià dumtaxat doctoris, licentiati et magistri gradus in supradictis collegiis susceperint, restrictae videantur, revera tamen in iisdem collegiis gradus huiusmodi, non modo philosophià et theologià praedictis, sed etiam in aliis omnibus scientiis, quae inibi edocentur, ac praesertim in decretis, sive sacris canonibus, ex novissimo huius Sanctae Sedis indulto conferantur: nobis propterea iidem exponentes humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Declaratio et ampitatio ad altos gradus.

3. Nos igitur, ipsorum exponentium votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes. et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad essectum praesentium dumtaxat consequendum, harum scrie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, dictà auctoritate tenore praesentium declaramus, indultum a memorato Clemente praedecessore concessum, ut praesertur, intelligendum esse etiam de iis, quibus in collegiis praedictis iidem gradus in decretis seu sacris canonibus supradictis collati fuerint; et nihilominus, quatenus opus sit, idem indultum ad eos, qui inibi dictos gradus etiam in decretis sive sacris canonibus huiusmodi, sicut praemittitur, susceperint, servatà tamen ceteroqui praedictarum Clementis praedecessoris litterarum formà et dispositione,

auctoritate et tenore praedictis extendimus et ampliamus.

- § 4. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis actoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae in supradictis Clementis praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 6. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxviii septembris mocxciii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 28 septembris 1693, pontif. anno III.

#### LXVIII.

Revocantur et reducuntur ad formam ordinariam peculiaria indulta testandi quibusdam cardinalibus, aliisque concessa, servatá tamen ClemenDerogatio

sumptorum.

tis IX eorumdem indultorum ampliatione 1

## Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ut iudicium nostrum de vultu Dei prodeat, et oculi eius videant aequitates, acceptionem personarum, quae apud eumdem Deum non est, nullis humilitatis nostrae suffragantibus meritis, sed quantum nobis ex alto concessum est, arcere impense studuimus, illamque etiam a quibusdam indultis, quae a Romanis pontificibus praedecessoribus nostris concessa accepimus, seu quae in posterum concedentur, congruâ moderatione eliminare desideramus; nam, cum unum corpus simus in Christo, singuli autem alter alterius membra, grave videri non debet, si, qui in Ecclesià uni Domino famulantur, una cademque libertate congaudeant, et praesertim qui in eodem gradu sunt constituti, aliquando providis sanctionibus ad aequalitates reducantur, ut, sicut pari dignitate praefulgent, dispari nimis privilegio seu indulto non distinguantur; pondus enim et pondus, mensura et mensura, utrumque abominabile est apud Deum.

Causa con-

- § 1. Cum itaque praesati praedecessores nostri S. R. E. cardinalibus, qui pro ipsius Ecclesiae statu salubriter dirigendo assidue laborare non cessant, facultatem de fructibus ecclesiasticis et de bonis exinde seu alias quaesitis disponendi, tam in ultima voluntate quam alias, et respective eorum haeredibus ab intestato in praemissis succedendi, sub quadam moderata et congrua forma, de benignitate Sedis Apostolicae concedere consueverint; vice autem versa
- 1 In const. ed. MDCXCII, die 21 iunii, pontif. I, extat reformatio circa donationes et distributiones bonorum ecclesiasticorum in consanguineos vel affines Romani Pontificis.

nonnulli ex iisdem praedecessoribus, huiusmodi moderationem seu formam ampliantes, suis sive veris sive adscitis consanguineis vel affinibus et forsan etiam nonnullis aliis S. R. E. cardinalibus longe maiora indulta, et cum amplioribus facultatibus, modis, circumstantiis, clausulis, cautelis et derogationibus, concesserint; et propterea, sicut aliis nostris anno Incarnationis dominicae mocxcu, x kalendas iulii, expeditis litteris modum circa donationes et reddituum ecclesiasticorum distributionem in consanguineos vel affines Romani Pontificis pro tempore existentis inviolabiliter servandum salubri moderatione praescripsimus, ita etiam huiusmodi indultorum ampliationibus, differentiis, ut pracfertur, inter eiusdem S. R. E. cardinales, hac nostrà speciali constitutione occurrere et opportune providere cupientes: motu proprio, non ad cuiusquam nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnia quaecumque et singula indulta testandi, seu aliàs disponendi, et respestive ab intestato succedendi, omnibus et singulis cardinalibus, praefatorum Romanorum Pontificum praedecessorum, qui illa concesserunt, consanguineis vel affinibus, seu illorum loco adlectis vel adscitis, et forsan etiam nonnullis aliis, quomodocumque, qualitercumque et quandocumque, sub quibusvis verborum tenoribus et formis, modis, cautelis, circumstantiis, qualitatibus, et cum quibuscumque etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, et irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie. etiam motu, scientià ac potestatis plenitudine paribus, et ex quacumque causă, etiam meritorum seu remunerationis laborum et onerum, et aliàs quomodolibet, insimul vel ad partes, et semel, pluries, et quantiscumque vicibus et modis concessa, innovata et confirmata, eorum omnium et singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum inserti essent, pro plene et sufficienter expressis habentes, prorsus, omnino et irrefragabiliter moderamur, et ad terminos, modum et tenorem et formam ordinariam indultorum testandi, seu aliàs disponendi, et respective ab intestato succedendi, omnibus aliis eiusdem S.R.E. cardinalibus concedi solitorum, penitus, omnino ac in omnibus et per omnia reducimus: revocantes, cassantes ac irritantes prorsus et inane remanere et fore mandantes, quidquid in indultis ad favorem cardinalium consanguineorum seu affinium et forsan nonnullorum aliorum, ut praesertur, contra, praeter vel ultra modum et formam ordinariam cum omnibus aliis cardinalibus in praedictis servari solitam, fuerit quoquo modo concessum, indultum seu elargitum, perinde ac si praefata indulta ad favorem praedictorum cardinalium consanguineorum vel affinium, et forsan aliorum, ut praefertur, in hac parte seu in eis partibus non emanassent.

Mandatum in concedendis

§ 3. Ad haec, cupientes super praenariam formam missis et circa ea similiter in posterum ductis induttis, providere, motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, statuimus, decernimus et ordinamus, quod illud idem, quod superius circa concessa indulta constituimus et mandavimus, similiter in quibuscumque indultis et facultatibus huiumodi, quae deinceps singulis eiusdem S. R. E. cardinalibus Romani Pontificis pro tempore viventis, ut praefertur, consanguineis vel affinibus sive veris sive adlectis et adscitis, et forsan etiam nonnullis aliis, etiam per nos et Romanos Pontifices successores nostros dictam-

que Sedem Apostolicam pro tempore concedentur, omnino et ad unguem debeat observari; quodque huius indulta seu omnes litterae apostolicae desuper tam per Cancellariam quam per Cameram apostolicam, ac etiam per viam secretam, sive de Curiâ, vel sub annulo Piscatoris, sive alias, absque moderatione, reductione, aliisque praefatis, ac aliàs praeter vel contra formam et tenorem praesentis constitutionis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, etiam cum praesentium speciali et expressà derogatione, ac sub quibusvis verborum tenoribus et formis, et cum quibuscumque etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et irritantibus, et aliis decretis, in genere vel in specie, pro tempore concedendae seu expediendae, in eâ parte seu in illis partibus quae erant 2 contra, praeter vel ultra formam ordinariam cum omnibus aliis cardinalibus in praedictis servari consuetam, nullius sint roboris et momenti, nec cuiquam, ac si non emanassent, suffragentur.

§ 4. Ceterum, perpendentes, univerversum eiusdem S. R. E. cardinalium ctorum indultocollegium tamquam senatum universalis to IX factae. Ecclesiae in excolendâ vineâ Domini nobiscum assidue collaborare, ac propterea operae pretium ac congruum fore, ut, omni personarum acceptatione sublatâ, eosdem omnes et singulos cardinales potius amplioribus privilegiis et gratiis cir ca indulta huiusmodi pariformiter complectamur et communiamus: cum itaque felicis recordationis Clemens Papa IX, praedecessor noster, privilegia et facultates testandi praefatorum S. R. E. cardinalium ad illos etiam fructus extenderit et ampliaverit, qui, si naturales

- 1 Aptius lege huiusmodi (R. T.).
- 2 Potius lege erunt (R. T.).

essent, et a solo in quo sunt producti legitime et iuxta rei naturam fuissent sublati, et a manibus colonorum vel aliorum quorumcumque debitorum percepti, licet in horreis ecclesiarum vel in quovis alio loco adhuc inconsumpti, vel nullo modo aliis ipsorum cardinalium bonis immixti aut eorum patrimonio incorporati reperirentur, si vero civiles essent, postquam dies solutionis advenisset, fuissent per quoscumque debitores quomodolibet persoluti, et ad manus cardinalium vel eorum ministros pervenissent, seu in aliquo loco publico ad eorumdem creditum fuissent depositi; idque etiam idem praedecessor servari voluisset in terminis quomodolibet debitis pro affictibus bonorum et iurium quorumcumque, quos in dictis facultatibus comprehendi voluit et mandavit, si, modo quo supra, fructus tam civiles quam naturales, conductoribus et affictuariis locati et concessi, per illos fuissent percepti, quamvis termini solutionis affictuum per locatores fuissent posticipate conventi; et aliàs, prout in eiusdem Clementis cedulâ motusproprii, sub datum pridie kalendas martii, pontificatus sui anno primo, uberius continetur: hinc est quod, motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, praefatam cedulam motusproprii, cum omnibus et singulis in eâ contentis, nedum amplissime et plenissime confirmamus et approbamus, sed, quia accepimus eamdem cedulam non fuisse pacifice observatam, seu illius executionem per varias interpretationes fuisse controversam et retardatam, omnino volumus et quibuscumque non obstantibus mandamus illam inviolabiliter observari, et, sublatà quacumque contrarià interpretatione, omnimodae exequutioni demandari; praesentibus pro tempore existentibus Ca-

clericis praesidentibus, commissario pariter generali, ceterisque dictae Camerae officialibus et ministris, et quibuscumque aliis enixe prohibentes, ne in totum vel aliquâ in parte etiam minimâ effectum et exequutionem memoratae cedulae motusproprii, necnon praesentis nostrae constitutionis, in hac parte quoquo modo impediant vel retardent, minusque ad supradictorum fructuum, in praefatà cedulà motusproprii, ut praefertur, contentorum, incamerationem procedant, nec pro illis aliquam compositionem, ratam, portionem seu quantitatem etiam minimam quomodolibet sub quovis praetextu, causâ, quaesito colore et contrarià interpretatione consequi seu practendere valcant. Et nihilominus, ad maiorem cautelam, omnia et singula, quae in eâdem cedulâ continentur, hac in perpetuum valiturâ constitutione iterum et ex integro plenissime et amplissime servari mandamus, decernimus et sancimus; salvâ tamen et firmà in ceteris, quae praefatae cedulae dicti Clementis praedecessoris non adversantur, remanente constitutione piae memoriae Urbani Papae VIII, etiam praedecessoris nostri, quoad fructus beneficiorum inexactos, sub datum v aprilis anno Domini MDCXXVIII et pontificatus sui v, quam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus in omnibus et per omnia plenissime et amplissime praesentium tenore confirmamus, approbamus et innovamus.

§ 5. Quod si forsan aliqui, quocumque Revocatio et etiam patriarchali, archiepiscopali, e-milium induliopiscopali, vel alià qualibet dignitate gradu vel munere fungentes seu fun-dendorum. cturi, huiusmodi vel etiam in aliquà parte similia indulta seu facultates quomodocumque, qualitercumque et quandocumque, et sub quibusvis verborum merae nostrae thesaurario generali, tenoribus et formis, ac quibuscumque

etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et efficacissimis et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, et ex quacumque causâ, etiam meritorum, insimul vel ad partes, et semel vel pluries, ab eâdem Sede Apostolica antehac asseguuti fuerint, seu in posterum assequentur, convenire pariter existimamus ne iisdem a maioribus favoribus et gratiis quam praedicti S. R. E. cardinales potiantur et gaudeant. Ideoque, motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, si quid in huiusmodi concessis vel concedendis indultis forsan contineretur, quod memoratis cardinalibus concedi, ut praefertur, non consueverit3, in omnibus et singulis illis partibus, in quibus aliquid ultra seu contra tenorem et formam ordinariam cum dictis cardinalibus servari solitam fuerit quomodolibet concessum seu concedetur, iisdemmet modo, formâ, et cum revocationibus aliisque praemissis, moderamur, et ad terminos seu limites et formam ordinariam dictorum indultorum, omnibus cardinalibus, ut praefertur, concedi solitorum, in omnibus et per omnia, tenore praesentium, reducimus.

Clausulae.

§ 6. Decernentes, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod omnes et singuli supradicti, et alii quicumque, cuiusvis status, gradus, ordinis, conditionis, praeeminentiae et dignitatis, in praemissis quomodolibet ius vel interesse habentes seu habere praetendentes, iisdem praemissis non consenserint, nec ad ea vocati, citati seu auditi fuerint, tametsi suorum indultorum vel privilegiorum vigore consentire, seu vocari et audiri,

Bull. Rom. - Vol. XX.

71

semel vel pluries, quoquo modo debuissent, aut ex alià quacumque quantumvis piâ, iuridică, privilegiatâ et rationabili, ac etiam tali, quae ad effectum validitatis praemissorum necessario exprimenda foret, causâ et occasione, colore seu praetextu, titulo, etiam oneroso, et capite, etiam in corpore iuris clauso, ullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam maximo, substantiali, essentiali et formali aut incogitato defectu notari, impugnari, invalidari, retractari, rescindi, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illa aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare nullatenus posse, sed ipsas praesentes litteras et in eis contenta quaecumque semper et perpetuo firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere, et ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore quandocumque et quomodocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. camerarium, et alios cardinales, ctiam de latere legatos, dictaeque Camerae praesidentes clericos, et alios quoscumque, quavis auctoritate, praeeminentià et potestate fungentes et quadocumque functuros, sublatâ eis et eorum culibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam,

<sup>1</sup> Edit. Main. legit ante hoc (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan legendum iidem (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main. legit consueverint (R. T.).

quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

derogatio.

§ 7. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, et signanter illà quod cardinales in constitutionibus et regulis per nos edendis non comprehendantur, nisi illae corumdem cardinalium favorem concernant, vel ipsae edendae constitutiones de illorum seu maioris partis eorum consilio editae fuerint, ac etiam de iure quaesito non tollendo, illisque omnibus, quae praefati Urbanus et Clemens praedecessores in memoratis constitutione et cedulà motusproprii respective voluerunt non obstare, necnon recolendae memoriae Pii Papae IV, pariter praedecessoris nostri, de gratiis, qualecumque interesse Camerae praedictae concernentibus, in <sup>4</sup> eadem Camera, eiusque libris, intra certum inibi espressum tempus, praesentandis, insinuandis et registrandis, itaut easdem praesentes litteras ibidem praesentari, insinuari, aut registrari nunquam necesse sit, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, et dictae Camerae aliisque quibuslibet decretis, statutis, usibus, stylis et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis aliâ firmitate roboratis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis quibuscumque, sub quibusvis, et cum quibuscumque etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, et consistorialiter, ac aliàs quomodolibet, in contrarium praemissorum concessis, editis, confirmatis et approbatis, ac pluries et quantiscumque vicibus innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum

1 Praeposit. in nos addimus (R. T.).

sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaelibet alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas, causas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter ac exactissime expressis, insertis, servatis et specificatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, specialiter et expresse ac plenissime et amplissime derogamus et derogatum esse volumus et mandamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 8. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu sumptorum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Fides tran-

§ 9. Nulli ergo omnino hominum Sanctio poeliceat paginam hanc nostrarum moderationum, reductionum, revocationis, cassationis, mandatorum, statuti, decretorum, ordinationis, confirmationum. approbationum, voluntatum, prohibitionis, sanctionis, innovationis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae мосхен, idibus octobris, pontif. nostri anno III.

Dat. die 15 octobris 1693, pontif., anno III.

## LXIX.

Confirmatur decretum Congregationis particularis super nonnullis dubiis a fratribus Tertii Ordinis sancti Francisci propositis

## Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Decretum dietae Congregationis.

- § 1. Nuper a particulari Congregatione nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus in causâ fratrum Tertii Ordinis sancti Francisci a nobis deputatâ emanavit, super quibusdam dubiis in eâdem Congregatione propositis, decretum tenoris qui sequitur, videlicet:
- « In causâ Tertii Ordinis sancti Francisci, propositis infrascriptis dubiis, videlicet:
- 1. An, iuxta aliàs disposita in constitutione sanctae memoriae Pauli III de anno moxilix, servanda sit alternativa in electione generalis.
- II. An decernendum sit etiam absentes a capitulo posse eligi in generalem.
- III. An prohibendum sit ne quis gradum assecutus eligi possit in generalem vel procuratorem generalem.
- iv. Λn procurator generalis eligendus sit a patre generali vel a capitulo.
- v. An prohibendum sit ne proxime futurum capitulum generale celebretur Bononiae.
- vi. An prohibendum sit ne pater generalis titulum provincialis conferat religiosis simplicibus.
- vii. An prohibendum sit ne pater generalis deputet commissarios generales ad tempus indefinitum et ad omnes causas.
- 1 De observantià constitutionum quoad laicos et oblatos, vide Innocentii XI, constitutionem editam MDCLXXXVIII, die 13 martii, pontif. XII; et, de electione ministri provincialis, Clementis XI constit. edit. MDCCVIII, die 9 augusti, pontificatus VIII.

VIII. An prohibendum sit ne in congregationibus generalibus, vel capitulis intermediis, fiant novae constitutiones aut decreta, prout praetenditur factum fuisse in praeteritum, etiam contra constitutiones Ordinis:

Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum dominorum cardinalium Cybo, de Carpineo, Casanate, de Norfolcia, de Laurea et Panciatici, a sanctissimo domino nostro particulariter deputata, et partibus ore et scriptis informantibus, respondit:

Ad 1<sup>um</sup>: Deinceps non posse, nisi post duo capitula generalia, seu post duo sexennia, eligi generalem ex illà provincià ex qua fuerit generalis antecessor immediatus; quae tamen prohibitio minime intelligatur de procuratore generali, qui etiam intra dictum tempus ex praesatà provincià esigi possit.

Ad 2<sup>um</sup>: Quemlibet religiosum, licet a capitulo absentem, sed ceteroquin praeditum omnibus qualitatibus per constitutiones Ordinis requisitis posse eligi in generalem.

Ad 3<sup>um</sup>: Attento novo privilegio sanctissimi domini nostri Innocentii XII conferendi doctoratus et magisterii lauream, tam eligendum in generalem quam in provincialem debere esse magistrum.

Ad 4<sup>um</sup>: Procuratorem generalem eligendum esse a definitorio tam capituli generalis quam capituli intermedii, et in casu illius deficientiae, ob mortem, renunciationem, vel aliam quacumque causam, extra tempus praedictorum capitulorum, eligendum esse a patre generali, cum approbatione sanctae Sedis Apostolicae, usque ad capitulum generale, seu capitulum intermedium proxime futurum, ita tamen ut ipse procurator generalis nunquam eligi possit ex illà provincià ex qua sit generalis.

Ad 5um: Proxime futurum capitulum

esse convocandum et celebrandum in l Urbe.

Ad 6<sup>um</sup>: Titulos esse conferendos iuxta modum praescriptum in constitutionibus Urbani pro Minoribus Conventualibus, tit. xxi, num. 5.

Ad 7<sup>um</sup>: Patrem generalem non posse nec debere deputare commissarium generalem, nisi quando ipse egreditur fines Italiae, et pro eo dumtaxat tempore quo extra Italiam commoratur.

Ad 8<sup>um</sup>: Exhibenda et examinanda esse decreta ut asseritur facta, non retardatâ interim eorumdem executione.

Romae die xxix maii mdcxciii.

Et factà sanctissimo de praemissis relatione, Sanctitas Sua Congregationis sententiam in omnibus benigne probavit. Romae vi octobris mocxciii ».

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut venerabilis frater noster Alderanus episcopus Ostiensis S. R. E. cardinalis Cybo nuncupatus, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protector, nobis subinde exposuit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsum Alderanum episcopum, cardinalem et protectorem specialis favore gratiae prosequi volentes, eius supplicationibus nobis super hoc humiliter porrectis inclicati, decretum praeinsertum, ac omnia et singula in eo contenta et expressa, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere,

ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dicti Ordinis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica, aut quavis sirmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xix octobris mocxciii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 19 octobris 1693, pontif. anno III.

#### LXX.

Confirmantur decreta super collutione lecturarum provinciae Castellae fratrum Eremitarum sancti Augustini 1.

### Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus definitorii pro-vinciae anno filius Alphonsus Dominguez, frater ex-morare die iv o-ctobiis. presse professus Ordinis eremitarum sanpresse professus Ordinis eremitarum sancti Augustini ac procurator provinciae Castellae dicti Ordinis, quod aliàs<sup>2</sup>, nempe die iv octobris mocxci, tunc existentes prior generalis et definitorium eiusdem provinciae, in capitulo intermedio congregati pro rectà studiorum ipsius provinciae dispositione, decretum, quo modus conferendi lecturas eiusdem provinciae praescribitur, ediderunt, tenoris qui sequitur, videlicet: « Definitorium provinciae Castellae sancti patris nostri Augustini in capitulo i .. termedio congregatum die IV mensis octobris anno Domini MDCXCI, cum mature consideraverit quantum intersit provinciae recta studiorum dispositio, et quod lecturae conferantur benemeritis, decernit omnes lecturas artium huius nostrae provinciae conferri debere publico oppositionum concursu, hoc ordine faciendo. Assignatur dies fixa et certa ad incipiendas oppositiones ferià secundà post dominicam quintam post Pascha cuiuscumque anni, et habitâ licentiâ reverendi admodum patris provincialis pro tempore existentis (quae nisi iis, qui per quatuor integros annos theologiam audierint, non est concedenda), venient Matritum promovendi, afferendo secum testimonium suae professionis; et illis secundum ipsorum antiquitatem assignabitur dies ad

> 1 De numero magistrorum vid. constit. edit. MDCXCII, die 28 septembris, pontif. 11; et Clementis XI const. ed. MDCCX, die 20 maii, pontif. x. 2 Edit. Main. legit alii pro alias (R. T.).

legendum, itaut antiquior incipiat dictà ferià secundà; et leget quotidie unus aut duo, si patribus iudicibus concursûs bene visum¹ fuerit, assignatis punctis, in Aristotele, sicut mos est in examinibus artium, eliget unum, supra quod intra spatium vigintiquatuor horarum lectionem unius horae completae in gymnasio theologico nostri collegii Matritensis dominae Mariae de Aragon coram omnibus, sicut fit in oppositionibus cathedralium universitatum, et post lectionem arguet unus ex oppositoribus, qui immediate legerit, et contra primum legentem arguat ultimus in antiquitate; postea arguent ambo patres regentes dicti collegii, et, si libuerit, aliquis ex patribus iudicibus concursûs, itaut in arguendo altera consumatur hora; finitis autem oppositionibus, ultimâ die convenient patres iudices, et secundum Deum et sanam conscientiam suis suffragiis, schedulis inscriptis, declarabunt quisnam ex oppositoribus sibi magis benemeritus? videatur; et qui per plura suffragia primus reperietur, ita publicabitur et scribetur ut talis; et procedetur ad secundum, et ad tertium, et ad ceteros; et si contigerit duos ex oppositoribus aequalia suffragia sortiri, ambo in ipso gradu scribantur in libro, quem mandamus asservari semper ad hunc effectum in archivio dicti collegii dominae Mariac de Aragon, in quo singulis annis scribetur oppositio facta, oppositores, et in quo gradu et ordine quis approbatus fuerit; quod totum subscribetur a patribus iudicibus concursûs infra designandis. Et copia dictae oppositionis et regula subscripta utique a dictis patribus remittetur reverendo admodum patri provinciali pro tempore existenti qui, sub pocnis a reverendissimo patre ge-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit bene visus (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit benemeritis (R. T.).

nerali praescribendis huius confirmatione decreti, lecturas distribuet eo ordine, quo fuerint approbati a patribus iudicibus concursûs, conferendo meliorem priori in ordine designato, secundam in secundo, et non aliter. Declaramus in primo gradu esse lecturas conventuum, qui vocantur magni, et inter eas Pampilonensem. Nominamus in iudices concursûs reverendum admodum patrem provincialem pro tempore existentem, quatuor patres magistros antiquiores in provincià qui tempore concursûs potuerint interesse, et duos patres regentes dicti nostri collegii. Et si aliquis ex quatuor patribus magistris defuerit legitime impeditus, eius loco intererit magister antiquior ab illis, et si defuerit aliquis ex regentibus, eius loco ingredietur lector iubilatus antiquior qui tempore concursûs fuerit Matriti; et si pater lector collegii defuerit, eius locum supplebit pater rector absolutus immediatus existens Matriti tempore oppositionum, itaut semper sint septem ad minus iudices dicti conventûs. Item declaramus oppositores, qui in una oppositione lecturam non obtinuerint, posse adhuc admitti ad secundam et tertiam pro distinctis annis; attamen ter repulsam passum, incapacem ut amplius admittatur ad similes oppositiones, nec reverendus pater provincialis pro tempore existens licentiam amplius concedere possit ut se ad concursum exponat, et a judicibus nullatenus admittatur, sub poenis a reverendissimo patre generali praescribendis, prout sibi bene in Domino videbitur expedire ». Et subinde tunc etiam existens prior generalis eiusdem Ordinis decretum praeinsertum confirmavit per suum pariter decretum tenoris sequentis, nempe: « Magister frater Fulgentius Travalloni a Monte Elparo

1 Forsan legendum concursús (R. T.).

Giorginas, totius Ordinis fratrum eremitarum sancti patris nostri Augustini prior generalis. Cum decretum supra relatum de promovendis ad lecturas in nostrà provincià Castellae, praevio concurrentium examine, augmento studiorum et doctrinae valde utile futurum sit, illud, vigore praesentium, nostrique muneris auctoritate, necnon de consilio admodum reverendórum patrum assistentium, approbamus et confirmamus. atque pro ipsius inviolabili executione praecipimus patri provinciali pro tempore existenti, ceterisque concursûs iudicibus assignatis, in virtute Spiritus Sancti, et sub poenâ privationis utriusque vocis et inhabilitatis ad omnia officia omnibus futuris temporibus obtinenda, nec ad lecturas artium aliter admittant aut promoveant, nisi sub praescriptis memorati decreti conditionibus, prout concurrentes maiori praerogativâ fuerint digniores. Quod si secus fieri contigerit, aliquâ praemissarum conditione omisså, tam pater provincialis quam iudices superius praesixis poenis ipso facto subiaceant, et nihilominus promotiones ipsae lectorum irritae ac nullius valoris habeantur. Datum in conventu sancti patris Augustini de Urbe, die v iunii MDCXCII. Frater Fulgentius Travalloni prior generalis. Magister Nicolaus Ser-RANO Ordinis secretarius ».

Confirmatio

§ 2. Cum autem, sicut eadem exposi-cretorum detio subiungebat, dictus Alphonsus procurator decreta huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, eumdem Alphonsum procuratorem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, decreta praeinserta a memoratis priore provinciali et definitorio<sup>4</sup>, ut praesertur, cum omnibus et singulis in eis respective contentis, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis memoratorum cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio,

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omni-

1 Fors. deest sancita aut lata aut simile (R.T.).

bus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XIX octobris MDCXCIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 19 octobris 1693, pontif. anno III.

## LXXI.

Conceditur et statuitur, ut studentes coenobiorum S. Marci Florentini, S. Dominici Fesulani, S. Iacobi, S. Miniatis sua studia peragant in coenobiis strictae Observantiae et lecturas obtinere queant

Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Militantis Ecclesiae regimini, meritis Exordium. licet imparibus, divinà dispositione praesidentes, ad ea, per quae christifidelium Altissimi obsequiis sub suavi religionis iugo mancipatorum laudabilibusque institutis suis inhaerentium statui et felici directioni opportune consulitur, propensis studiis intendimus, ac in illis commissi nobis caelitus officii partes interponimus, sicut rationi consentaneum esse in Domino arbitramur.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper Species facti fecerunt dilecti filii fratres studentes constitutionis. seu alumni S. Marci Florentini, S. Dominici Fesulani et S. Miniatis respective conventuum Ordinis Praedicatorum,

1 De numero magistrorum vide Innocentii X1 const. edit. MDCLXXVII, die 20 Dovembris, pontif. II, et huius pontificis const. edit. MDCXCV, die 22 septembris, pont. V; in const. vero ed. MDCXCVII, die 23 iulii, pontif. VI, agitur de electione lectorum Congregationis S. Marci.

quod ipsi, tametsi habitum per fratres dicti Ordinis gestari solitum in conventibus praedictis susceperint, atque inibi quamexactissime constitutiones eiusdem Ordinis, iuxta praescriptum decretum¹ felicis recordationis Clementis VIII et Alexandri VII, Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, ac specialium ordinationum Congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae, observare hactenus studuerint, et adhuc studeant de praesenti, illisque superiores Ordinis praedicti polliciti fuerint se eis potestatem facturos eamdem plane vitae rationem, quam in conventibus supradictis inierant, Deoque spoponderant, continuandi; nihilominus de praesenti pro suis studiis prosequendis in eos dicti Ordinis conventus se conferre compelluntur, in quibus illud vivendi genus, cui ipsi in vim constitutionum praedictarum ac solemnium suorum votorum addicti reperiuntur, minime ser vatur. Quocirca exponentes praedicti, imbecillitatis suae probe conscii, se in suscepto instituto permanere posse dif. fidunt, ac pluribus illorum, qui, postquam aliquando studiorum causá in conventus huiusmodi se transtulerant, nunquam ad pristinam vitae normam redierunt, exemplis edocti, ne sibi similiter ab arrepto proposito declinare contingat, summopere verentur, nisi a nobis districte prohibeatur ne ipsi, sub praetextu studiorum, a conventibus primodictis amoveri valeant, vel saltem decernatur ut nonnisi in alios conventus, in quibus revera tum vita communis observetur, tum regularis observantia vigeat, mitti debeant, quemadmodum per quoddam decretum a recolendae memo-

riae Innocentio PP. X etiam praedecessore nostro editum, et in capitulo generali Ordinis praefati in hac almâ Urbe die v iunii MDCL celebrato, ordinatione vi incipiente De nutu iussuque, etc., acceptatum, necnon per aliud similiter decretum alterius capituli generalis eiusdem Ordinis Vallisoleti anno mpcv habiti, ordinatione xvi incipiente In quibus, etc., praescriptum fuisse dicitur; quorum decretorum vigore quondam Ioannes Baptista de Marinis, dum vixit, magister generalis Ordinis supradicti necnon venerabiles fratres Ioannes Thomas de Rocaberti Valentinus ac Antonius de Monroy Compostellanus respective archiepiscopi, dum munere itidem magistri generalis Ordinis huiusmodi respective fungebantur, nunquam permiserunt quod iuvenes, in primodictis conventibus educati, sacrarum bonarumque litterarum studiis alibi quam in conventibus strictae observantiae incumberent; unde vel eis, ut eadem studia in conventibus primodictis prosequi possent, concesserunt, vel potius illos in strictissimae observantiae provinciam Toletanam, sive congregationem B. Iacobi Venetiarum eiusdem Ordinis, ne scilicet minus perfectorum religiosorum contubernio eorum in vià Domini fervor tepesceret, transmiserunt. Quinimo, cum in conventibus primodictis religiosorum ac praecipue studiosorum numerus excrevisset, dictus Antonius archiepiscopus tunc temporis magister generalis, conventuum huiusmodi studentibus indulsit, ut studia, quae ipsi sive in S. Mariae super Minervam de Urbe sive in Perusino respective conventibus perficere debuissent, in conventu S. Marci supradicto peragere possent, eâ tamen lege, quod, peractis studiorum curriculis, rigoroso examine in eodem conventu S. Mariae super Minervam habendo se subiicere deberent, quemadmodum hucusque fieri consuevit.

Preces studertium.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, per quoddam statutum provinciae Romanae Ordinis supradicti, apostolicà auctoritate, ut asseritur, confirmatum, caveatur expresse quod fratres provinciae praedictae ad lectoris gradum promoveri minime valeant, nisi in S. Mariae super Minervam seu Perusino conventibus supradictis studia sua peregerint: nobis propterea iidem exponentes humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Statutum de loco studiorum.

§ 3. Nos igitur, eosdem exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de memoratorum cardinalium, qui dilectos filios vicarium et procuratorem generales dicti Ordinis audiverunt, consilio, fratres studentes seu alumni supradictorum conventuum S. Marci Florentini, S. Dominici Fesulani et S. Iacobi S. Miniatis nunc et pro tempore existentes, studiorum causâ, non alibi quam in S. Marci Florentini praedicto, sive aliis strictae observantiae conventibus, cuiusmodi sunt conventus provinciae Toletanae ac congregationis B. Iacobi Venetiarum huiusmodi, a quoquam, quavis auctoritate vel superioritate fungente, de cetero mitti seu collocari possint, auctoritate apòstolica, tenore praesentium, statuimus

et ordinamus. Praeterea eisdem fratribus studentibus seu alumnis, ut suorum studiorum curriculo exacto, licet in S. Mariae super Minervam de Urbe, seu Perusino conventibus praefatis studia huiusmodi minime peregerint, necnon peragant in futurum, nihilominus, servatis alias servandis, et dummodo ad id ceteroqui idonei reperiantur, ad gradum lectoris promoveri libere et licite valeant. in omnibus et per omnia, perinde ac si eadem studia in conventibus huiusmodi peregisse et complevisse reperirentur, auctoritate et tenore praefatis concedimus et indulgemus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

§ 4. Decernentes, ipsas praesentes lit- Clausulae. teras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Ordinis, Congregationis B. lacobi Venetiarum provinciarum, et conventuum praedictorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, seu quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet con-

cessis, confirmatis et innovatis; quibus

1 Potius lege nec (n. T.).

omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx octobris MDCXCIII, pontificatus nostri anno III. Dat. die 20 octobris 1693, pontif. anno III.

#### LXXII.

Confirmatur decretum Congregationis Concilii, quo conceditur vicariis generalibus Ordinis Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum in Indiis facultas eiiciendi inquietos et incorrigibiles 1

> Innocentius Papa XII. ad futuram rei memoriam.

decreti.

§ 1. Nuper, pro parte dilecti filii moderni vicarii et procuratoris generalis Ordinis fratrum Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum exposito quod (cum in constitutionibus dicti Ordinis, cap. vI, dist. v, soli magistro generali prò tempore existenti eiusdem Ordinis, cum assistentià tamen sex religiosorum ipsius Ordinis, tribuatur facultas cognoscendi de causis fratrum inquietorum et incorrigibilium ipsius Ordinis, itaut, postquam de iis congnoverit, atque in illis rationes et circumstantias a constitutionibus praedictis requisitas adesse compererit, ipse

1 In huius Pontificis constitut. edit. MDCXCI, die 7 decembris, pont. I, extat confirmatio constitutionum huius Ordinis, et in Clementis XI constitut. ed. MDCCII, die 29 martii, pont. II, habetur earumdem moderatio.

solus magister generalis ad sententiam eorum eiectionis, iuxta formam in eisdem constitutionibus praescriptam, procedere possit; Ordo vero praefatus longe lateque dissus in Indiis reperiatur) inquietorum et incorrigibilium fratrum huiusmodi in tam remotis partibus degentium scandalis et perturbationibus opportunum remedium adhibere nequibat; ac proinde pro parte dicti vicarii et procuratoris generalis praedictis cardinalibus supplicato, ut ad duos vicarios generales dicti Ordinis in eisdem Indiis commorantes praedicti magistri generalis facultatem extendere dignaretur, itaut eorum quilibet, itidem cum assistentià aliorum sex digniorum religiosorum in casibus necessariis, iuxta earumdem constitutionum praescriptum, ad inquietorum et incorrigibilium fratrum huiusmodi eiectionem procedere possit; qua ratione regularis observantiae ac divini servitii conservationi in partibus supradictis opportune consultum foret: emanavit a praedictà cardinalium Congregatione decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « Die v septembris MDCXCIII sacra Congregatio eminentissimorum S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum, attentà relatione eminentissimi domini cardinalis Ottoboni Ordinis praedicti protectoris, censuit petitam facultatis extensionem concedi posse, facto verbo cum Sanctissimo; et factà per secretarium sub die xxvII eiusdem mensis relatione, Sanctitas Sua benigne annuit, accedente consensu generalis pro tempore, et iuxta normam in decreto de apostatis et eiectis praescribendam ».

§ 2. Cum autem, sicut dictus vica- Confirmatio rius et procurator generalis nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocipio

communiri plurimum desideret: nos, specialem ipsi vicario et priori generali gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad essectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti Ordinis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, seu quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemis-

sorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv octobris mocxciii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 24 octobris 1693, pontif. anno III.

## LXXIII.

Erigitur gubernium terrarum Civitatisvetulae et Tulphae cum superintendentia in civitate Cornetana'.

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

In supremo militantis Ecclesiae solio, Exerdium. meritis licet imparibus, per ineffabilem divinae bonitatis abundantiam constituti, ad ea propensis studiis intendimus, per quae terrarum temporalis S. R. E. ditionis decor amplietur, illarumque hominum et incolarum status salubriter dirigatur.

- § 1. Cum itaque nos nuper per no- rectio de qua in rubrica. stram desuper editam constitutionem (ne salutari, quam in eâ erga nostros successorumque nostrorum Romanorum pontificum pro tempore existentium secundum carnem propinguos circa bonorum et reddituum ecclesiasticorum ac ad hanc sanctam Sedem et Cameram nostram apostolicam spectantium distributione servari praescripsimus, rationi ac disciplinae, per nimis magna stipendia seu honoraria aliàs nonnullis Sedis praedictae officiis seu muneribus, quae eorumdem Romanorum Pontificum consanguineis seu affinibus ut plurimum concedi consueverant, assignata, fraus
- 1 Suppressum fuit officium gubernatoris in Civitatevetula per const. ed. MDCXCII, die 22 iunii. pont. 1; et in const. ed. MDCXCVIII, die 5 augusti, pont. viii, praescribitur forma regiminis in civitate Lauretanâ.

fieret) certa inibi expressa officia seu munera huiusmodi cum omnibus et singulis illorum et cuiuslibet eorum iuribus, praerogativis, stipendiis, salariis et emolumentis quibuscumque, atque inter haec gubernatoris terrae nostrae Centumcellarum, sive Civitatisvetulae, Viterbiensis dioecesis, officium perpetuo suppresserimus et extinxerimus; abinde vero citra terra praedicta (tametsi antiquis, iisque amplissimis, quinimo etiam per nos innovatis auctisque celeberrimi portûs privilegiis, copiosoque non tam indigenarum, quam exterorum ad illam advenientium numero insignis existat) per unum iudicem locumtenentem nuncupatum gubernata fuerit, ac proinde eius honorificientiae et utilitati, modo et formå per eamdem nostram constitutionem minime vetitis, uberius prospiciendum sit; et, sicut accepimus, etiam terra nostra Tulphae, Sutrinae dioecesis, incolarum non minus multitudine, quam aliis nominibus celebris, per alium similiter iudicem commissarium nuncupatum ab uno ex dilectis filiis Camerae praedictae clericis praesidentibus terrae huiusmodi pro tempore gubernatore singulis annis deputari solitum regi et gubernari consueverit: hinc est quod nos, prospero felicique terrarum praedictarum regimini et gubernio, quantum cum Domino possumus, peramplius consulere volentes, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certà scientià et matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praefatam terram Tulphae, eiusque comitatum et districtum, ab eorumdem clericorum praesidentium ac cuiuslibet eorum iurisdictione seiungimus et separamus, commissariique in eadem terra Tulphae de praesenti existentis officium, necnon illius nomen, titulum, denominationem, essen- | tamen, quoad officiales, ministros, mi-

tiam et naturam, perpetuo suppriminus et extinguimus. In praesatis vero Civitatisvetulae et Tulphae terris, illarumque comitatibus et districtibus, unum gubernium perpetuum, sub superintendentia venerabilium 'fratrum nostrorum nunc et pro tempore existentium eiusdem S.R.E. cardinalium consultationibus civitatum et terrarum Status nostri ecclesiastici praepositorum, pro uno gubernatore ad nostrum et Sedis praedictae beneplacitum constituendo et deputando, qui in utràque vel alterà signatura nostrà referendarius, aut noster et dictae Sedis notarius protonotarius nuncupatus de numero participantium seu alterius praelaturae titulo insignitus existat, ac hyemali quidem vernoque tempore in memoratà terrà Civitatisvetulae in domo per Cameram praefatam hactenus assignată pro tempore existenti gubernatori armorum dictae terrae (cui proinde, loco domûs huiusmodi, ultra eius consuetum stipendium, annua sexaginta scuta monetae romanae pro pensione alterius domûs per eum in eâdem terrâ Civitatisvetulae arbitrio suo conducendae, dari et praestari mandamus) residere debeat, aestivo autem et autumnali tempore etiam in dictâ terrâ Tulphae residere possit, omnimodamque iurisdictionem in omnibus et singulis causis civilibus, criminalibus, ac meris et mixtis dilectorum filiorum universitatum et hominum terrarum huiusmodi, illarumque comitatuum et districtuum, etiam quoad officiales, ministros, milites, nautas, remiges, ceterasque personas quocumque nomine nuncupatas, tam in triremibus nostris pontificiis, earumque classe, quam in praesidio supradictae terrae Civitatisvetulae nunc et pro tempore existentes, et libere habeat et exerceat (salvâ

lites, aliosque praefatos in gravioribus | causis, nempe in quibus imponenda erit poena corporis afflictiva, dilectorum siliorum Camerae praedictae thesaurarii generalis, quippe cui aliàs curam praedictarum triremium pontificiarum earumque classis, sub certis modo et formà tunc expressis, demandavimus, ac commissarii generalis armorum Status Ecclesiastici supradicti, nunc et pro tempore existentium, respective auctoritate et superioritate, itaut illos gubernator praedictus in iisdem causis gravioribus respective, ut praefertur, consulere debeat), tenore praesentium erigimus et instituimus.

Concessio su-

§ 2. Ceterum ad ea, quae ad ipsius permit ndentiae in civitate Cor- gubernii sic erecti et instituti iurisdictionis et dignitatis augmentum cedere possunt, favorabiliter intendentes, eidem gubernio (praeviâ civitatis nostrae Cornetanae eiusque comitatus et disctrictus separatione et dismembratione a quacumque civitatis pariter nostrae Viterbiensis pro tempore existentis gubernatoris superioritate) etiam ipsius civitatis Cornetanae illiusque comitatus et districtus praedictorum regimen, directionem ac superintendentiam (itaut pro tempore existens terrarum praedictarum gubernator in civitate Cornetanà eiusque comitatu et districtu praedictis cum titulo et denominatione superintendentis eamdem penitus iurisdictionem, quam prius inibi civitatis Viterbiensis gubernator huiusmodi habere et exercere consueverat, pari modo et absque ullà prorsus differentià habere et exercere debeat) harum serie coniungimus, unimus et incorporamus. Ipsi autem gubernatori ac superintendenti provisionem menstruam sexaginta scutorum monetae supradictae (pro ratâ scilicet vigintiduorum scutorum huiusmodi, ex salario alias auditori pro tem-

pore existenti triremium praedictarum solvi solito, pro residuali vero summâ, ex redditibus et proventibus furni panis venalis dictae terrae Civitatisvetulae. donec aliter per nos vel Sedem praedictam provideatur) in fine cuiuslibet mensis realiter et cum effectu persolvendam, praeter alia incerta emolumenta, licita tamen et honesta, antehac locumtenenti et commissario respective praedictarum terrarum pro tempore existentibus dari et praestari consueta, earumdem tenore praesentium constituimus et assignamus. Praeterea volumus atque decernimus, quod curia gubernatoris et superintendentis supradicti, pro iustitiae servitio, ultra barigellum et tres birruarios in câdem terrà Civitatisvetulae de praesenti (ut pariter accepimus) existentes, alios quatuor birruarios habere, ac, quidquid pro salario seu stipendio corumdem quatuor birruariorum solvendo defuerit, ex redditibus et proventibus furni huiusmodi, donec pariter per nos vel Sedem supradictam aliter provideatur, suppleri debeat.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque in praemissis ius vel interesse habentes seu habere quomodolibet practendentes illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanaverint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae suerint, aut ex aliâ quacumque quantumvis iustâ, legitimà et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissime et totalis laesionis, ullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensûs, alio ve quolibet etiam quantumvis magno et

substantiali ac incogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in ius vel controversiam revocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari. sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac dictae S. R. E. camerarium, et alios cardinales, etiam de latere legatos, et quosvis Sedis et Camerae praedictarum officiales et ministros, et alios quoscumque quavis praeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac nostrâ et Cancellarie Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, necnon recolendae memoriae Pii Papae IV praedecessoris nostri de gratiis, qualecumque interesse Camerae praedictae concernentibus, in eâdem Camerâ intra certum tunc expressum tempus praesentandis et registrandis, itaut praesentes litteras

ibidem praesentari et registrari nunquam necesse sit, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Camerae, civitatum et terrarum praedictarum quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis et locis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie, in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x novembris mockelli, pontificatus nostri anno III.
Dat. die 10 novembris 1693, pontif. anno III.

#### LXXIV.

Confirmatur erectio trium coenobiorum Recollectionis in provincia Baetica Tertii Ordinis sancti Francisci 1.

et registrandis, itaut praesentes litteras pontif. II, confirmata fuerunt quaedam statutat, et

## Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam

In prancedenti constitu-

§ 1. Alias nos, supplicationibus diletione confirma ctorum filiorum ministri provincialis, dam statuta, custodis et definitorum provinciae S. Micho comobio chaëlis in Baetica fratrum Tertii Ordinis sancti Francisci nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum quoddam a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità emanatum, quo nonnulla statuta a definitorio dictae provinciae pro felici directione trium conventuum Recollectionis nuncupatorum in eâdem provincià non ita pridem erectorum edita confirmabantur, toto statutorum huiusmodi tenore inserto, per quasdam nostras in simili forma Brevis die xv augusti proxime praeteriti expeditas litteras approbavimus et confirmavimus, prout in iisdem litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

Preces saperiorum.

§ 2. Cum autem, sicut minister provincialis, custos et definitores praedicti nobis nuper exponi fecerunt, in decreto supradicto statuta praefata dumtaxat confirmata fuerint, ipsi vero exponentes etiam corumdem conventuum erectionem apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Confirmatio dictae erectiohis.

§ 3. Nos igitur, ipsos exponentes amplioris favore gratiae prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis senten-

const. edit. MDCXCV, die 20 iulii, pontif. v, praecipitur observantia statutorum in collegio S. Isidori de Urbe.

tiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de memoratorum cardinalium consilio, et attentâ relatione quam venerabilis frater noster Alderanus episcopus Ostiensis eiusdem S. R. E. cardinalis Cybo nuncupatus dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protector eisdem cardinalibus super praemissis fecit, erectionem praedictorum trium conventuum Recollectionis in eâdem provinciâ factam, ut praesertur, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus pariter et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvà tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes Clausulas. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, conventuum, provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis

et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx1 novembris mocxciii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 21 novembris 1693, pontif. anno III.

#### LXXV.

Conceduntur privilegia capellanis communibus Sanctitatis Suae 1

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Nomina capellanorum.

Grata familiaritatis obseguia, quae dilecti filii Ioachinus Tenacciolus Civitatiscastelli canonicus saecularis et collegiatae ecclesiae S. Nicolai in Carcere Tulliano de Urbe, Carolus Emigdius Ridolphus Asculanus, Hieronymus Ferrarius Novariensis, Ioannes Dominicus Cozzardus Romanus, Bernardinus Brusettus Venetus, et Dominicus Palloccius Sabinensis dioecesis presbyteri, moderni capellae nostrae pontificiae capellani familiares nostri, nobis et Apostolicae Sedi hactenus impenderunt, et adhuc sollicitis studiis impendere non desistunt, necnon vitae ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, quibus eorum personas tam fa-

1 Similia privilegia concessa fuere ab Alexandro VIII const. edit. MDCxc, die 2 augusti, pontif. I, et conceduntur a Clemente XI const. edit. MDCCXII, die 7 decembris, pontif. XII.

miliari experientia, quam etiam fidei dignorum testimoniis iuvari percepimus, nos inducunt ut illis reddamur ad gratiam liberales.

Hinc est (reliqua vide in Innocentii XI const. edit. mdclxxx, die 2 augusti, pontif. 1).

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die IV decembris MDCXCIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 4 decembris 1693, pontif. anno III.

## LXXVI (al. 77).

Confirmantur et declarantur Pii IV. Pauli V et Innocentii XI constitutiones super sportulis iudicum et tribunalium Urbis 1.

> Innocentius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Circumspecta Romani Pontificis providentia nihil relinquit incertum, nihil causis huius praeterit inordinatum, sed omnia suo petitum. pastorali commissa officio, quoties opus est, certà lege determinat, ac, ne quis fines rebus provide et accurate praescriptos transgrediatur, ordinationes desuper editas innovat, confirmat, declarat et ampliat prout rationabiles causae persuadent, et in Domino conspicit salubriter expedire; praesertim vero, ut lites in hac almâ Urbe, ad quam christianus

1 Laudatas constitutiones Pii IV, Pauli V et Innocentii XI require sub datis infra notatis. Ab eodem Innocentio XI praescripta fuere stipendia et taxae pro rectà montium directione const. edit. MDCLXXXIX, die 6 iunii, pontif. xII. Ab hoc Pontifice vero suppressa nonnulla officia, quorum hîc mentio habetur, const. edit. MDCXCII, die 17 septembris, pontif. II. In const. edit. MDCxCIX, die 30 ianuarii, pontif. Ix, confirmatur constitutio super datis et promissis pro iustitià vel gratià.

orbis pro iustitià iugiter confluit, moderatis, et minoribus quibus par est et fieri potest, expensis agantur, casus, in quibus illae debentur, ordinate praescribit, ac etiam debitas limite congruae moderationis concludit. Cum autem inter huiusmodi expensas sportulae iudicum delegatorum connumerentur, earumdem quoque determinationi et moderationi particulariter prospicit, ac determinationem et moderationem huiusmodi, rerum et temporum circumstantiis attente pensatis, apostolicae confirmationis, declarationis, seu novae provisionis munimine corroborat.

A Pio IV et Paulo V deter-

§ 1. Alias siquidem felicis recordaminatae fuerunt tionis Pius IV, in suis anno Incarnationis sportulae pro auditoribus Ro dominicae MDLXI, VI kalendas ianuarii, super reformatione causarum palatii apostolici auditorii, alias Rotae Romanae, et Paulus V, Romani Pontifices praedecessores nostri, etiam in suis anno eiusdem Incarnationis MDCXII, kalendis 2 martii, super reformatione tribunalium Urbis praefatae, sub titulo de Auditorio Rotae, respective expeditis litteris, statuerunt codem verborum tenore qui sequitur 3: « Ut debitus modus sportulis imponatur, non possint auditores a4 partibus per se vel alium quovis modo sportularum nomine aliquid petere vel exigere, sed nec a sponte dantibus ultra taxam infrascriptam accipere, videlicet: In causis pecuniariis seu profanis, aut quae alias pretio <sup>5</sup> quoquo modo aestimari possint, si aestimatio rei, de qua agetur, non excedat summam mille ducatorum, au-

- 1 Male edit. Main. legit Pauli (R. T.).
- 2 Male edit. Main. legit anno . . . millesimo sexcentesimo, undecimo kalendas martii (R.T.).
- 3 Confer tom. vii nostrae ed. pag. 157, et tom. xII, pag. 69 (R. T.).
- 4 Male in loc. parall. tom. vii omittitur praepositio  $\alpha$  (R. T.).
- 5 In loc. parall. tom. VII additur nummario (R. T.).

reos decem; a mille vero usque ad decem millia, viginti quinque; a decem millibus usque ad viginti millia, quinquaginta; ab inde supra usque ad quamcumque summam, centum. In beneficialibus vero, si redditus annuus, de quo agetur, non excedat summam centum ducatorum, similiter decem; a centum vero usque ad mille, viginti quinque; a mille usque ad tria millia, quinquaginta; ab inde vero supra, centum aureos pro sportulis cuiuscumque sententiae definitivae dumtaxat, ut praefertur, accipere valeant. Si vero causa aestimationem non facile accipiat, sportulae moderatae pro rerum et personarum qualitate iuxta taxas praedictas recipi possint. Nec aliquid ultra non solum ipsis auditoribus, sed nec eorum familiaribus vel consanguineis, aut aliis quibusvis personis, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio, exceptis esculentis et poculentis quae triduo consumi possint, ipsarum sententiarum aut auditorum intuitu praestari possit. Quas quidem sportulas iuxta taxam praedictam apud notarium causae post subscriptam sententiam et notario traditam, et non antea, deponi, et auditori consignari volumus; quodque notarius depositionem et consignationem huiusmodi in actis notare et specificare teneatur ».

§ 2. Similiter idem Pius praedecessor Alandatis Ponin aliis suis litteris super reformatione factum fuit restribunalis auditoris causarum curiae Ca-ettribunalis Camerae Apostolicae, sub datum anno Incarnationis praefatae MDLXII, IV nonas iunii, infrascriptis verbis reassumptis in memoratis Pauli praedecessoris litteris, sub titulo de auditore Camerae et eius tribunalis ita sancivit<sup>2</sup>: « In causis ordi-

1 Male edit. Main. legit reassumpsit (R. T.).

2 Confer tom. vii nostrae ed. pag. 209, et tom. XII, pag. 65 (R. T.).

nariis auditor praedictus, seu cius in civilibus locumtenens, non recipiat sportulas, neque notarius aliquid pro notà sententiae, sed in causis commissariis et declaratoriis contumacialibus tantum ». Et ibi 2: « In causis, quae ordinarie secundum auditoris facultates in eius tribunali introductae fuerint vel introduci potuerint, sive post coeptam causam superveniat commissio, sive ante impetrata sit, sive in primâ, sive in ulteriori instantiâ, nullà in re augeat impensam, sed quoad hoc habeatur semper causa pro ordinarià, itaut etiam ratione sententiae neque notarii neque iudices qui<sup>3</sup> propterea accipiant ultra id quod accipere potuissent si commissio non adesset. Permittimus tamen eius in civilibus locumtenenti, in causis per commissionem ab initio introductis, etiam sui naturà ordinariis, ob magnam laborum assiduitatem et emolumentorum tenuitatem, sportulas moderatas iuxta praesentem constitutionem recipere. Declarantes nihilominus in reliquis omnibus causas intelligi ordinarias, nec notarios quidquam amplius exigere posse aut debere, quam in aliis ordinariis permissum est ».

A praedicto § 3. Itidem memoratus Paulus prae-scriptae fuere decessor in praefatis eius litteris super § 3. Itidem memoratus Paulus praesportulae tribu-nacibus Capito- reformatione tribunalium Urbis ad alias hi, causarum eriminalium et infrascriptas determinationes in materiâ sportularum devenit. Sub titulo scilicet de Capitolio 4 et eius officialibus per haec verba<sup>5</sup>: « Capitaneus appellationum pro revocatione seu moderatione quarumcumque inhibitionum sportulas nullo modo accipiat »: sub titulo vero de iudicibus criminalibus Urbis, ut infra6: « Iudices

- 1 Edit. Main. legit se pro sed (R. T.).
- 2 Nempe in Bullà Pauli V, tom. XII, pag. 66 (R. T.).
  - 3 Ex loc. parall. legendum quicquam (R. T.).
  - 4 Perperam ed. Main. legit de Capitulo (R.T.).
  - 5 Vide tom. xII, pag. 69 (R. T.).
  - 6 Confer tom. xII, pag 73 (R. T.).

criminales Urbis, seu locumtenentes, et eorum subditi', quibus certum a nobis constitutum salarium est, illo contenti, nihil prorsus aut pecuniae aut alterius cuiuscumque rei, etiam minimae quantitatis, a quoquam etiam sponte dante accipiant, neque pro sportulis seu propinis sententiarum, vel pro decretis, absolutionibus aut relaxationibus quibuscumque in quibuscumque causis etiam delegatis et commissariis, neque quovis alio modo, titulo vel nomine, etiam muneris vel regaliorum, quamvis esculentorum vel poculentorum<sup>2</sup>, etiam in casibus alioqui de iure vel quacumque constitutione permissis, sub privationis officii, et inhabilitatis in posterum ad quodlibet iudicandi munus, et aliis nostro et successorum nostrorum arbitrio infligendis poenis. Camerarius, thesaurarius et praesides Camerae, item hospitalium, confraternitatum ac aliorum locorum piorum seu collegiorum rectores, et alii quicumque habentes in Urbe iurisdictionem criminalem et facultatem iudices deputandi, non deputent in criminalibus causis alios iudices, quam aliquem ex ordinariis sibi benevisum, qui nullas debeat recipere sportulas, ut supra sancitum est ». Rursus sub titulo de iudicibus in causis civilibus 3: « Mandata de manutenendo in possessorio summariissimo " nullus iudicum det, nisi per viam decreti, non autem cedulae, nec quidquam sportularum aut propinae pro eis etiam a sponte dantibus accipiatur ». Denique sub titulo de sportulis seu propinis 5: « Nullus iudicum ordinariorum Urbis et Romanae Curiae cuiuscumque

- 1 Aptius, ut puto, in loco parall. legitur substituti (R. T.).
- 2 In loc. parall. quamvis esculentum et poculentum (R. T.)
- 3 Vide tom. xII, pag. 78 (R. T.)
- 4 Edit. Main. legit summarioriissimo (R. T.).
- 5 Confer tom. XII, pag. 80 (R. T.).

causis civilibus ordinariis ratione sportularum seu propinarum aliquid prorsus accipiat etiam a sponte dare volentibus. In commissariis autem pariter civilibus, ubi de summà scutorum viginti quinque agitur, et infra, nihil prorsus; a viginti quinque usque ad centum inclusive, scuta tria; a centum usque ad ducentum, scuta sex; a ducentum usque ad quamcumque summam, scuta decem, et non ultra. Pro quacumque sententià declaratorià ob non paritionem monitorii in contumaciam, non ultra iulios septem cum dimidio. Pro declaratorià in vim litterarum, aut alias habente vim desinitivae, si summa sit certa, accipiant iuxta taxam praedictam, si vero incerta, sed agatur ad ipsarum litterarum exequutionem, accipiant iuxta causae et personae qualitatem, dummodo non ultra quinque aureos. Pro quacumque interlocutorià sive decreto ante sententiam definitivam, nihil omnino. Similiter et pro decreto mandati de manutenendo. item decreto moderationis inhibitionis, et multo magis pro decreto taxationis expensarum, nihil omnino recipiatur. Capitaneus autem appellationis <sup>1</sup> Curiae Capitolii recipiat sportulas iuxta<sup>2</sup> ab Urbis statutis, non tamen in casibus sibi hac constitutione interdictis. At praedictas sportulas, sive propinas, ut supra taxatas iudicibus, nonnisi de manibus notarii causae, et sententia prius ab ipsis subscriptà, accipere ullo modo liceat; debeantque propterea notarii librum habere, in quo dictas sportulas seu propinas notent, cum pro iudicibus deponuntur; ubi, cum postea latâ sententiâ iudici persolvuntur, ipse iudex manu proprià notato deposito subscribat se

dignitatis, etiam speciali notâ dignus, in | illum recepisse; quae sic ut supra iudici data, deinceps inter expensas litis taxandas ac reficiendas omnino ponatur et victori reficiatur, usu quocumque contrario non obstante».

> § 4. Postremo recolendae memoriae Tandemab In-Innocentius Papa XI, etiam praedecessor firmatum fuit noster, in suis super confirmatione de-gregationis de cretorum Congregationis reformationis cum ordinariotribunalium Urbis, anno praefatae Incar-sariorum. nationis MDCLXXXIX, IV kalendas iulii, expeditis litteris, inter alia decretum eiusdem Congregationis sub titulo de sportulis vel propinis confirmavit et inviolabiliter servari mandavit, cuius decreti tenor sequens est<sup>2</sup>: « Cum, inter cetera quae disponuntur per constitutionem sanctae memoriae Pauli V super reformatione tribunalium, illud praesertim enixe praecipiatur, ut nullus iudicum ordinariorum Urbis et Romanae Curiae cuiuscumque dignitatis, etiam speciali notâ dignus, in causis civilibus ratione sportularum seu propinarum aliquid prorsus accipiat etiam a sponte dare volentibus; in commissariis autem pariter civilibus, ubi de summâ scutorum vigintiquinque agitur, et infra, nihil prorsus; a vigintiquinque supra usque ad centum inclusive, scuta tria; a centum usque ad ducentum, scuta sex; a ducentum usque ad quamcumque summam, scuta decem, et non ultra: aliquae vero litigantium querelae ad aures Sanctissimi pervenerint adversus eiusdem constitutionis in hac parte inobservantiam: idcirco, de eius mandato, re mature ac pluries examinatâ, decretum et declaratum fuit, praefatam constitutionem prohibentem sportulas iudicibus ordinariis, ab 3 omnibus iudicibus, qui non sunt vere commissarii, observari debere iuxta universalitatem litterae ac

<sup>1</sup> In loc. parall. leg. appellationum (R. T.).

<sup>2</sup> Ex loc. parall. lege iuxta taxam ei constitutam (R. T.).

<sup>1</sup> Forsan illam (R. T.).

<sup>2</sup> Vide tom. xix nostrae edit. pag. 934 (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main. legit in pro ab (R. T.).

verborum, quacumque limitatione vel interpretatione, sive argumento, aut contrariâ consuetudine sublatis ac rejectis; iudices vero ordinarios esse omnes illos, qui sint deputati ad aliquam universitatem vel aliquod genus causarum, adeo ut commissarii sint solum illi qui per commissionem specialem deputati sunt ad certas et particulares causas, istosque teneri pariter observare dictam constitutionem, ut summas propinarum per eam taxatas nullatenus excedere, atque plus exigere valeant. Ut autem omnis dubitandi vel contraveniendi occasio tollatur, censuit Congregatio exprimere et recensere, quinam sint iudices ordinarii Urbis et Romanae Curiae; iique sunt infrascripti, aliis non exclusis, quatenus adsint (eis tamen nullatenus praeiudicatum censeatur quoad illas sportulas vel propinas, quae expresse ac litteraliter, non autem per argumenta vel illationes et interpositiones, aut per subauditos intellectus, eis deferuntur ac tribuuntur per eamdem constitutionem Pauli V, sive per privilegia et concessiones apostolicas particulares, non autem per consuetudinem), iique sunt sequentes, cum declaratione, quod per descriptionem non censeatur statutus ordo aliquis, nec alicui praeiudicatum: dominus cardinalis camerarius, eiusque auditor et iudices deputati etiam in criminalibus; dominus cardinalis vicarius, eiusque vicesgerens et locumtenens, aliique iudices ab eo deputati; domini cardinales archipresbyteri trium basilicarum patriarchalium, eorumque vicarii et auditores aliique deputati; domini cardinales titulares in eorum titulis Urbis, et in sex episcopatibus, eorumque vicarii, auditores et alii deputati: domini cardinales protectores collegiorum, monasteriorum, hospitalium et locorum piorum, eorumque auditores, et alii iu-

dices et deputati; dominus gubernator Urbis, eiusque locumtenentes, ac iudices civiles, unus vel plures, etc.; dominus auditor camerae, eiusque locumtenentes, et iudices deputati; dominus senator Urbis, eiusque collaterales, capitaneus appellationum, et alii deputati; dominus thesaurarius generalis, eiusque auditor, aliique iudices ab eo deputati etiam in criminalibus; domini praesides et praesecti respective viarum, grasciae, zecchae, riparum, annonae, archivii et carcerum, eorumque auditores, aliique deputati; dominus praesectus sacri palatii apostolici, eiusque auditor et locumtenens 1, et alii deputati, tam quoad Palatinos, quam quoad Tusculum et Arcem Gandulphi, et villas; dominus commissarius armorum, eiusque auditor, vel alii deputati; dominus iudex vel auditor confidentiarum, iudex fabricae S. Petri, iudex militum, iudex Castri S. Angeli, iudex triremium seu classis maritimae, assessores aedilium seu magistrorum viarum, consulum agriculturae, camerarii riparum, protomedici et consulum artium vel mercatorum et dohanarum. Eà declaratione adiectâ, quod huiusmodi dispositio locum habeat etiamsi dicti iudices seu deputati procedant in gradu recursûs, seu in secundis vel aliis instantiis, quae praefatis tribunalibus competerent; omnesque praefatos et alios iudices ordinarios ad normam eiusdem constitutionis adhuc esse tales, atque in praefatâ prohibitione comprehensos esse, quamvis eis commissio superveniat, vel quod eis iniungatur ut procedant de vel cum voto Rotae sive alterius tribunalis vel personae, aut quod procedere profitcantur pro executione litterarum apostolicarum, sive in vim cuiuscumque deputationis generalis, et quoties non sit expressa et

1 In loco parall. legitur locumtenentes (R. T.).

specialis deputatio ad certas et particulares causas unde dici valeant veri commissarii, ut supra, salvà tamen quoad auditorem Camerae dispositione dictae constitutionis Pauli V in titulo de auditore Camerae, § Permittimus tamen; atque aliàs quidquid etiam sponte solutum esset, illicitum censeri debeat. Ideoque tam iudices quam notarii recipientes incurrere censeantur poenas inflictas per constitutiones apostolicas, neque ita solutum veniat sub condemnatione et taxà expensarum; quinimo, ut eisdem qui solverunt competat repetitio tam a iudice quam a notario ad eorum electionem, absque eo quod aliqua consuctudo in contrarium ullo unquam tempore induci valeat, et quam irritam, cassam et reprobatam esse, decretum et declaratum fuit. Quodque illi iudices tam ordinarii quam commissarii, quibus per eamdem constitutionem Pauli V vel per speciale indultum conceditur posse exigere sportulas, ut supra, non possint<sup>1</sup> in totà causâ exigere, nisi unicam propinam iuxta taxam, ut supra, quamvis plures essent personae in causâ, adeut si victoria ambas vel plures partes tangat, omnes proportionabiliter et pro rata concurrant ad dictam unicam propinam solvendam, neque divisio sententiarum vel punctorum, eorumque reservatio, in hoc quidquam suffragari valeat; adeout idem iudex in eâdem causâ unicam tantum propinam percipiat». Hactenus decretum in praefatis Innocentii praedecessoris litteris confirmatum.

Confirmatio

§ 5. Cupientes itaque tot litigantium ad Urbem praefatam confluentium indemnitati, etiam in hac parte, uberius consulere, ac controversias et gravamina circa huiusmodi sportulas, quantum nobis ab alto conceditur, dirimere et arcere, necnon totius Curiae Romanae de-

1 Edit. Main legit possit (R. T.).

cori et dignitati plenius prospicere, ut illius iudices, causidici, litigantes ipsi, ea quae a nobis et a supradictis praedecessoribus nostris desuper statuta et declarata fuerunt, in unum redacta commodius et facilius habere, ponderare, et exequutioni demandare valeant, motu proprio, ex certâ scientià et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, necnon de nonnullorum dilectorum filiorum eiusdem Romanae Curiae praelatorum et virorum pietate, doctrinâ, prudentiâ et rerum usu praestantium ad hunc effectum de mandato nostro congregatorum consilio, praefatas Pii, Pauli et Innocentii praedecessorum litteras huiusmodi, in iis quae cum infrascriptis nostris declarationibus seu decretis compatibilia sunt, tenore praesentium approbamus, confirmamus et innovamus, illisque perpetuum et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, ac ab omnibus et singulis, quos illae concernunt, penitus et sub inibi contentis per contrafacientes incurrendis poenis, et cum omnibus inibi desuper decretis, quorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis, ac si de verbo ad verbum inserti essent, haberi volumus, observari statuimus atque decernimus. Non intendimus tamen, per relationem seu numerationem iudicum et tribunalium in praeinsertis dictarum litterarum Pauli et Innocentii praedecessorum particulis ut praesertur confirmatis, quoquomodo seu in aliquâ etiam minimâ parte recedere a suppressione, abolitione et abrogatione nonnullorum ex iisdem iudicibus et tribunalibus, quas in aliis nostris anno Incarnationis praefatae MDCXCII, xv kalendas octobris expeditis litteris statuimus et ordinavimus, sed easdem suppressionem, abolitionem et abrogationem, cum omnibus inibi contentis, salvas, illaesas, intactas et illibatas remanere, ac in omnibus et singulis earum partibus inviolabiliter et inconcusse attendendas, observandas et exequendas fore et esse Causae nova- omnino volumus et mandamus.

rum declarationum.

§ 6. Praeterea (ad dirimendas quotidianas controversias, quae ex litigantium et praecipue succumbentium importunitate emergere solent super interpretatione praeinsertarum Pii, Pauli et Innocentii praedecessorum litterarum in taxandis sportulis et honorariis iudicum delegatorum et tribunalium dictae Urbis, in eâ praesertim parte in qua determinatur quod ubi causa aestimationem non facile accipiat, sportulae moderatae pro rerum et personarum qualitate iuxta taxas in eisdem litteris constitutas, recipi possint) motu, scientiâ, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, necnon de simili dictorum praelatorum et virorum consilio, ad infrascriptas declarationes seu sanctiones religiose servandas in omnibus causis in posterum expediendis devenire decrevimus.

De larationes novae referuntur,

- I. Et primo in causis quarumcumque servitutum urbanorum et rusticorum praediorum, retractuum, seu iuris congrui, taxatio sportularum fiat ad mensuram ipsius servitutis seu iuris in litem deducti, illiusque aestimatio desumatur tantum ab eo quod ratione dictae servitutis aut iuris minui seu augeri de iure solet de valore rei controversae.
- II. In causis adoptionum, arrogationum, legitimationum, filiationum, et similium, sportulae regulari debeant a valore rei pariter in iudicium deductae, nempe a valore haereditatis, si petatur haereditas, a valore alimentorum si petantur alimenta, et sic de aliis.
- 111. In causis praecedentiarum, aliarumque praeeminentiarum vel iurium inter privatas personas tam ecclesiasticas quam saeculares, tavatio sportularum

excedere non possit aureos vigintiquinque; inter magnates vero, collegia, capitula, universitates et similes, aureos quinquaginta vel centum, inspectà tamen rerum et personarum qualitate.

- IV. In causis iurispatronatus, si lis sit inter praesentatos, sportulae nullum recipiant augmentum, etiamsi patroni sint in causà adhaerendo seu assistendo eorum praesentatis; ubi vero patronus seu patroni insteterint apud acta pro canonizatione eorum iuris in petitorio, tunc, quoties in sententià sequatur petita canonizatio, valor sportularum commensuretur a valore beneficii; idemque servetur in causis, in quibus agatur de iure instituendi, eligendi, nominandi seu conferendi unum aut plura beneficia, vel alio iure simili.
- v. In causis alimentorum, pensionum ecclesiasticarum, atque in aliis iuribus vitalitiis, aestimatio sportularum fiat iuxta mensuram. Text., in leg. haereditat. 68 ff. ad leg. Falcid.
- vi. In causis in quibus agatur de iure decimandi, quotizandi, aut perpetuo exigendi aliquam annuam praestationem, sive in re sive in pecuniâ, non excedatur in exigendis sportulis taxa seu aestimatio, quae corresponderet capitali ipius annuae praestationis, nullâ habitâ ratione ad annuas praestationes seu fructus decursos lite pendente.
- vii. Ubi pendente iudicio coram iudice ordinario supervenerit commissio, ut ille procedat de seu cum voto Rotae, sive alterius tribunalis vel congregationis, tunc idem iudex ordinarius in prolatione sententiae aliquas sportulas accipere non possit; si vero fuerit iudex delegatus, sportulae ab ipso accipiendae non excedant aureos decem.
- viii. Eamdemque mensuram scutorum decem auri excedere non valeat quilibet praelatus aut index ordinarius di-

ctae Romanae Curiae in causis vere delegatis seu commissariis, etiamsi fuerit S. R. E. pro tempore camerarius, in Urbe eiusque districtu vicarius in spiritualibus generalis, praefatae Urbis gubernator, causarum curiae Camerae Apostolicae generalis auditor, dictae Urbis senator, vel dictae Camerae thesaurarius generalis, sub praetextu quod agatur de re magni valoris, aut quod ita in eorum tribunalibus passim vel pluries servatum fuerit.

IX. Hoc idem servetur in causis commissis Congregationi plurium praelatorum, vel cum seu de eiusdem sive eorumdem voto; nam, licet causae sint de maioribus, non possunt tamen a singulis accipi maiores sportulae quam scutorum decem auri.

x. Si fuerit inter partes concordatum aut alio modo recessum a lite, etiam ab alterâ partium, per viam tamen purae et liberae renunciationis in qualibet instantià et in quacumque parte iudicii ante sententiam definitivam, non possunt litigantes ullo modo compelli ad expediendam sententiam seu ad solvendas sportulas.

xi. Huiusmodi declarationes respective serventur tam in Rotâ quam in Camerâ, aliisque quibuscumque tribunalibus et iudicibus praefatae Urbis, quibus ex constitutionibus apostolicis aliisque ordinationibus non est prohibitum accipere posse sportulas seu propinas.

xII. Pro declaratione reformationum seu litterarum Pauli et Innocentii praefatorum utrobique sub titulo de sportulis seu propinis, volumus et decernimus, quod nullus iudex ordinarius Urbis praesatae in causis et negotiis, in quibus agatur de exequutione et verificatione decretorum nostrarum Congregationum, quidquam prorsus accipere valeat ratione sportularum, etiam

a sponte dare volentibus, neque in causis et negotiis praedictis liceat notariis conficere regestra, sed omnia tam a iudicibus quam a notariis expleantur iure ordinario prout in ceteris causis et negotiis eorum tribunalis.

xIII. Postremo ubicumque in hac sportularum materià quaestio aliqua emerserit super interpretatione, declaratione aut exequutione praesentium et praefatarum litterarum, ut praefertur, confirmatarum Pii, Pauli et Innocentii praedecessorum, standum esse sancimus iudicio et declarationi dicti gubernatoris Urbis et duorum digniorum in ordine succedentium ex Congregatione reformationis tribunalium dictae Urbis, qui, si ita videbitur, possint etiam votum eiusdem totius Congregationis exquirere, omni alio recursu et appellatione sublatis.

§ 7. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras, et in eis respective contenta quaecumque, etiam ex eo quod omnes et singuli supradicti, ac alii quicumque in praemissis quomodolibet ius vel interesse habentes seu habere praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae vel dignitatis seu aliàs specifică, et individuà mentione et expressione digni existant, iisdem praemisis non consenserint, nec ad ea vocati seu auditi fuerint, tametsi suorum indultorum et privilegiorum vigore consentire seu vocari et audiri semel vel pluries quoquo modo debuissent, aut ex alià quamtumvis iuridicà et privilegiatà causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, ullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, alioque quolibet etiam quamtumvis magno ac formali et substantiali defectu notari, impugnari, infringi, in controversiam revocari, ad terminos iuris reduci seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari nullatenus posse, sed easdem litteras semper et perpetuo validas, firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere, et ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore quandocumque et quomodocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque, et non aliter, per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, et dictum S. R. E. camerarium, aliosque cardinales, etiam de latere legatos, necnon Camerae praefatae praesidentes clericos, aliosque officiales et ministros, ceterosque quoslibet quacumque auctoritate, praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter indicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio

§ 8. Non obstantibus, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque omnibus, quae praesati Pius, Paulus et Innocentius praedecessores in memoratis eorum litteris respective voluerunt non obstare, ac praemissis, circa ea quae praesentibus adversantur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quibuscumque etiam praefatorum tribunalium decretis, statutis, usibus, stylis et consuetudinibus etiam immemorabilibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis alià firmitate roboratis, privilegiis quoque et indultis et litteris apostolicis quibuscumque, sub quibusvis te-

noribus et formis, ac cum quibuscumque etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus et consistorialiter ac aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, ac etiam pluries et quantiscumque vicibus confirmatis, innovatis et approbatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formå in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, iisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis, insertis, servatis et specificatis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, specialiter et expresse, plenissime et amplissime derogamus, et derogatum esse volumus et mandamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 9. Nulli ergo omnino hominum sanctio poeliceat paginam hanc nostrarum approbationis, confirmationis, innovationis, voluntatum, statutorum, decretorum, mandatorum, sanctionis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCXCIII, pridie nonas decembris, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 4 decembris 1693, pontif. anno III.

LXXVII (al. 76).

Indicitur iubileum universale pro pace inter principes christianos 1.

## Innocentius Papa XII,

Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium ex perturbato re-

Ubi primum humilitatem nostram ad rum statu pe-supremi apostolatus fastigium evexit Altissimus, cum universam plane christianam rempublicam longe lateque saevientium bellorum procellis agitari videremus, nihil pastorali officio, quo immerentes fungimur, antiquius fuit, quam catholicos principes, diuturnis et acerbissimis dissidiis inter se decertantes, ad pristinae charitatis compagem revocare. Cuius enim vel ferreum pectus non commovissent tot populorum caedes, tot urbium incendia, excidia regnorum? Quis ad tot tantasque fideli populo, absque ullo sacrarum ac profanarum rerum discrimine, calamitates non exhorruisset? Aut quomodo pontificia nostra sollicitudo, qua ad opponendum nos tamquam murum pro domo Dei iugiter tenemur, ad innumera inde exorta et sane gravissima orthodoxae religionis detrimenta non exarsisset? Hinc maiori qua potuimus paternae charitatis contentione atque operâ, qua precibus apud Deum, cuius praestabilem super hominem malitià bonitatem invocare non cessavimus, qua officiis apud principes, quos ad salubria pacis consilia enixe cohortari atque ad praelianda bella Domini ipsismet quibus inter se digladiantur armis adversus communem et teterrimum christiani nominis hostem excitare atque urgere curavimus, publi-

> 1 Indixit universale iubileum initio sui pontificatus const. edit. MDCXCI, die 12 novembris, pontif. I, et iterum pro eâdem pace const. edit. MDCXCV, die 3 decembris, pontif. v.

huc vacua videamus, cum Propheta ingemiscere compellimur: Expectavimus pacem et non est bonum, tempus medelae et ecce formido, tempus curationis et ecce turbatio. Quocumque enim pro apostolici muneris nostri debito animum curasque convertimus, ita sunt omnia vel multiplicatis belli cladibus attrita, vel gliscentibus in dies discordiis prona in ruinam, ut spectaculum oculis nostris exhibeant semper luctuosius florentissimae nuper Europae provinciae misere nunc gementes inter praesentium aerumnarum sensum et metum futurarum, atque cum eiusdem Prophetae verbis loquamur: Si egressus fuero ad agros, ecce occisi gladio; et si introiero in civitatem, ecce attenuati fame. Verum quis dedit in direptionem lacob et Israël vastantibus? Nonne Dominus ipse, cui peccavimus? Ipse profecto, quia noluimus in viis eius ambulare, et non audivimus legem eius, effudit super nos indignationem furoris sui et forte bellum. Accedamus igitur cum fiducia ad sacram misericordiarum Domini aram. et, expiatis per veram poenitentiam peccatis, caelestem iram placare, auctisque per ieiuniorum labores et eleemosynarum largitiones viribus orationis, divinam opem in his urgentissimis Ecclesiae ac reipublicae necessitatibus unanimiter implorare connitamur, ut ineffabilis Dei benignitas, cordium contritorum holocausta in odorem suavitatis accipiens, quietem populis, ac regibus et principibus christianis arctam et indissolubilem animorum concordiam, paremque catholicae fidei coniunctis viribus et consiliis tuendae et propagandae zelum largiri dignetur. Ecce nunc do-

cae christiani orbis causae hactenus non desuimus, nec adesse in posterum

desinemus. Cum autem studia haec no-

stra optato, quem sperabamus, fine ad-

minici adventûs dies acceptabiles, dies salutis, qui sicuti nos ad impensium orandum, ita divinam elementiam ad liberalius indulgendum invitant, et spem certam faciunt consequendi veram illam ct caelestem pacem, sine qua nequit ea ipsa, quam nos afflictis rebus opem laturi incessanter inquirimus, pax humana consistere. Haec autem, ut ferventiori spiritus ardore maiorique fructu peragantur, ex prisco Romanae Ecclesiae omnium matris et magistrae more, caelestium munerum thesauros, quorum dispensationem sidei nostrae commisit divina dignatio, aperire, et largâ manu erogare decrevimus.

Concessio in-Anlgentiae plo Bissima .

§ 1. Itaque, de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, ex illà ligandi atque solvendi potestate, quam nobis Dominus, licet indignis, contulit, universis et singulis utriusque sexus christifidelibus in almâ Urbe nostrå degentibus, qui solemni processioni, quam ferià quintà currentis hebdomadae, etc., (reliqua vide in Alexandri VIII const. edit. MDCLXXXIX, die 23 decembris, pontif. 1).

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die viii decembris ' MDCXCIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 8 decembris 1693, pontif. anno III.

#### LXXVIII.

Confirmatur decretum Congregationis particularis super concessione indultorum suscipiendi ordines extra tempora 2

1 Ed. Main. ad marg. legit 7 septembris (R. T.). 2 In Innocentii XI const. ed. MDCLXXXVI, die 30 ianuarii, pontif. x, agitur de ordinatis cum falsis dimissoriis; et in huius pontificis const. ed. MDCXCIV, die 4 novembris, pontif. III, de ordinationibus alienorum subditorum.

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Sanctissimus dominus noster Inno- Causa decreti. centius Papa XII, pro pastorali suo in commissum sibi gregem dominicum zelo ac tuendae disciplinae ecclesiasticae studio, prospicere volens, ne indulta suscipiendi extra tempora a iure statuta ordines nimis facile concedantur, Congregationi particulari eminentissimorum dominorum cardinalium Carpinei, Casanatis, Marescotti, Colloredi, Panciatici et Albani, necnon illustrissimorum dominorum Sperelli, Ciampini, Sacripantis, meique secretarii infrascripti specialiter deputatae expendendas commisit causas ex quibus praefata indulta tribui solent, ut' Sanctitati Suae referri posset quae ratio deinceps ineunda modusque adhibendus videretur in concessione similium indultorum.

§ 1. Quae quidem Congregatio in Decretum Conaedibus praesati eminentissimi Carpinei grogationis. die x novembris atque iterum vii decembris anni currentis habita, re mature discussâ, censuit indulta huiusmodi, si Sanctissimo placuerit, concedi posse ex causis infrascriptis, videlicet:

- § 2. Ut quis beneficio, vi cuius ar- Quibus conctatur ad presbyteratus ordinem susci-dic'a indulta. piendum, vel alteri etiam perpetuo beneficio quod obtinet, vel capellaniae ad vitam sibi concessae, per seipsum inservire possit. Ob penuriam sacerdotum in illis partibus vel in monasterio pro regularibus. Ob solatium patris vel matris, dummodo quinquaginta aetatis annos excedant, et orator saltem per triennium in clericali habitu honeste et laudabiliter vixerit. Item concedi posse censuit eadem indulta referendariis utriusque signaturae, familiaribus Sammi Pontificis, canonicis cathedralis vel etiam collegiatae ecclesiae, eorum-
  - 1 Edit. Main. legit et pro ut (R. T.).

Confirmatio

que coadiutoribus, magistris seu etiam baccalaureis in sacrâ theologià, doctoribus utriusque vel saltem canonici iuris licentiatis, dummodo singulos praefatos gradus in pubblicà et approbatà universitate obtinuerint. lis etiam, qui saltem per triennium sedulam theologiae studiis operam navaverint. Ac tandem vigesimum sextum aetatis annum excedentibus, si per triennium in clericali habitu honeste et laudabiliter vixerint.

Quibus vero deneganda.

§ 3. E contra censuit non expedire ut eadem indulta concedantur ex eo quod quis diaconus, subdiaconus, litterarum apostolicarum scriptor sit, seu magister in artibus, nobilis, aut praesens in Curià, vel quod philosophiae cursum absolverit, aut alicui ecclesiae adscriptus suerit ad cuius servitii titulum ex apostolico indulto clerici ordinari possunt, aut onus missarum, non tamen ex beneficio ecclesiastico proveniens, habere se doceat. Insuper censuit indulta huiusmodi esse deneganda iis qui aliquà dispensatione indigent impedimenti ex eorum delicto provenientis. Et, sede episcopali vacante, infra annum a die vacationis, minime danda iis, qui beneficii ecclesiastici recepti seu recipiendi occasione arctati non fuerint.

Item pro quibus diebus, quà modo denda.

§ 4. Item nunquam concedenda pro de causa et que sestivis diebus continuis, sed semper pro interpolatis aliquo temporis spatio, arbitrio episcopi definiendo.

Ad monitio

§ 5. Denique censuit episcopos oad episcopos, nuncios et lega-mnes, ac etiam apostolicos nuncios et legatos, litteris in formà Brevis circularibus admonendos, decrevisse Sanctitatem Suam indulta praedicta non ita passim, sed ex certis tantum legitimisque causis concedere, nec episcopos ad eorum exequationem adstringere, sed illam semper ipsorum arbitrio, oneratà eorumdem conscientià, relinquere. Item per eadem indulta licentiam non tribui

promovendi quempiam ad patrimonii titulum, nisi ad normam Concilii Tridentini, sess. xxi, cap. II. Eos vero omnes, qui ab Apostolica Sede facultatem obtinent conferendi ordines extra tempora, vel aliis respective tribuendi licentiam ut conferant, maxime cavere 1 debere, ne praescriptos sibi in iisdem facultatibus limites, cuiusvis consuetudinis aut exempli praetextu, transgrediantur.

§ 6. Haec autem omnia et singula suprascripta decreta, audità ex me integrà eorum relatione, sanctissimus dominus noster laudavit et approbavit, ac tam in Datarià et Secretarià Brevium, quam a ceteris omnibus ministris et officialibus Curiae, ad quos pertinet, perpetuo et inviolabiliter servari mandavit; sublatà omnibus quacumque facultate praedicta indulta, aliter quam ad formam eorumdem decretorum, in posterum expediendi. Hac die xiv decembris mdcxciii.

Dat. die 14 decembris 2 1693, pontif. anno III.

#### LXXIX.

Conceduntur indulgentiae perpetuae hospitiis pauperum, ac congregationibus Charitatis erectis et erigendis

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum autem inter gravissimas mul- Grusso huins tiplicesque curas, quibus ex sacrosanti apostolatus humilitati nostrae divinitus commissi debito incessanter urgemur, illa praecipue animum nostrum angat sollicitudo, quam de pauperum et ege-

- 1 Male ed. Main, legit carere pro cavere (R. T.). 2 Ed. Main. ad marg. habet 13 octobris (R. T.).
- 3 In const. ed. MDCXCIII, die 23 maii, pontif. II. concessa fuit indulgentia plenaria perpetua hospitio pauperum invalidorum de Urbe: vide
- etiam constit. seqq. 4 Partic. autem praeter rem esse videtur (R.T).

norum necessitatibus tum spiritualibus tum temporalibus sublevandis corde iugiter versamus; ac proinde, quemadmodum, ne quisquam indigens aut mendicus esset inter nos, Eius auxilio adiuti, cuius oculi in pauperem respiciunt, quemque electis suis in novissimo die dicturum credimus: a Quamdiu feceritis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis »: non ita pridem hospitium apostolicum pauperum invalidorum in almâ Urbe nostrâ, ex qua bonorum operum exempla in omnes christiani orbis partes promanant, ereximus et instituimus, ita similiter ubique locorum et gentium, ac praesertim in reliquis civitatibus et locis temporalibus S. R. E. ditionis, eiusmodi hospitia, per quae eorumdem pauperum animae et corporis saluti opportune consulatur, seu saltem pias quasdam congregationes Charitatis nuncupatas, ubi scilicet istae ad rectam ac salubrem ipsorum pauperum directionem et curam sufficere videbuntur, erigi ac institui, sicubi vero, benedicente Domino, hospitia seu congregationes huiusmodi erecta seu erectae et instituta seu institutae fuerint, conservari et augeri summopere cupiamus; atque ad id tum venerabilium fratrum archiepiscoporum et episcoporum, aliorumque ecclesiarum praelatorum et ordinariorum, tum dilectorum filiorum nostrorum et Apostolicae Sedis de latere legatorum, necnon praesidentium et gubernatorum provinciarum, civitatum, oppidorum et locorum quorumcumque nobis et dictae Sedi tam mediate quam immediate subjectorum zelum, vigilantiam et pietatem, datis ad eos iussu nostro litteris, excitare atque urgere potissimum curaverimus:

Concessio indulgentiae plenariae perpe-dicus et pauper dici non abhorruit, et
propter nos egenus factus est, cum esset

dives, ut eius inopià nos divites essemus, vices, licet immeriti, gerentes in terris, ut christifideles ubicumque existentes eo alacrius tam pium ac salutare opus in pauperum praedictorum utilitatem promovere connitantur, quo spiritualium gratiarum, quarum dispensatores a Domino constituti sumus, muneribus uberius noverint se refectos, paternae charitatis studio providere cupientes, de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis hospitiorum seu congregationum huiusmodi ubivis tam hactenus canonice erectorum seu erectarum quam in posterum quandocumque canonice pariter erigendorum seu erigendarum deputatis, aliisque quocumque nomine nuncupatis ministris et officialibus, die, quo sua respective ministeria seu officia susceperint, si vere poenitentes et confessi sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, plenariam; ipsisque, necnon omnibus et singulis eorumdem hospitiorum pauperibus, quos in hospitiis praedictis, seu etiam in hospitalibus infirmorum, ad quae ab ipsis hospitiis translati fuerint, ab humanis decedere contigerit, ac personis in hospitiis huiusmodi inservientibus quibuscumque, nunc et pro tempore existentibus, in cuiuslibet eorum mortis articulo, si vere pariter poenitentes et confessi, ac sacrà communione refecti, vel, quatenus id facere nequiverint, saltem contriti nomen Iesu ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, etiam plenariam; praeterea illis vere quoque poenitentibus et confessis, et sacrà communione refectis, qui sui quisque hospitii ecclesiam et capellam seu oratorium, vel saltem maiorem vel parochialem seu aliam ecclesiam suae quisque civitatis,

1 Edit. Main. legit ob pro ad (R. T.).

terrae, oppidi, vel loci ab Ordinariis locorum respective designandam, in duabus dumtaxat anni festivitatibus per eosdem Ordinarios semel tantum pariter ad id designandis, a primis vesperis usque ad occasum solis festivitatum huiusmodi, annis singulis, devote visitaverint, et ibi pro felici pii operis huiusmodi progressu et propagatione, ac pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, itidem plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Demum eisdem hospitiorum et congregationum huiusmodi deputatis, ministris et officialibus quibuscumque praesentibus et futuris, quotiescumque congressibus pro salubri ipsorum hospitiorum directione, seu ipsis congregationibus iuxta earum institutum ubivis faciendis respective interfuerint, aut quodcumque aliud pietatis vel charitatis opus ad suum quisque officium pertinens peregerint, pro quolibet opere huiusmodi, sexaginta dies de iniunctis eis seu aliàs quomodolibet debitis poenitentiis in formâ Ecclesiae consuetâ relaxamus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Clausulae.

§ 3. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xviii decembris MDCXCIII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 28 decembris 1693, pontif. anno III.

#### LXXX.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua aegrotis in hospitali SS. Salvatoris ad Sancta Sanctorum de Urbe<sup>4</sup>.

Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Ex iniuncti nobis divinitus sacrosancti clae indulgenapostolatus officii debito animarum sa-liae in articulo mortis. luti, quantum cum Domino possumus, consulere cupientes, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus aegrotis in hospitali SS. Salvatoris ad Sancta Sanctorum de Urbe pro tempore morientibus, in cuiuscumque eorum mortis articulo, si vere poenitentes et confessi, ac sacrâ communione refecti, vel, quatenus id facere nequiverint, saltem contriti nomen Iesu ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint,

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v ianuarii MDCXCIV, pontificatus nostri anno III.

plenariam omnium peccatorum suorum

indulgentiam et remissionem miseri-

corditer in Domino concedimus. In con-

trarium facientibus, non obstantibus

quibuscumque. Praesentibus perpetuis

futuris temporibus valituris.

Dat. die 5 ianuarii 1694, pontif. anno III.

#### LXXXI.

Eximuntur praelati regni Neapolis a iure Camerae Apostolicae assequendi spolia et fructus suarum ecclesiarum, in harum tamen utilitatem convertenda<sup>2</sup>.

- 1 Similem indulgentiam vide in constitutione praecedenti; et aliam pro hospitali oppidi de S. Claudii Parisiensis dioecesis in const. ed. MDCXCIV, die 20 iulii, pontif. IV.
- 2 Hac de re plures laudantur Pontificum constitutiones infra §§ 6 et 7; et in huius Pon-

# Innocentius Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ev rdium.

Inscrutabili aeternae sapientiae arcano universi orbis ecclesiis, meritis licet imparibus, praesidentes, vigilis more pastoris, in omnes agri dominici partes mentis nostrae oculos circumferimus, ut, quidquid earumdem ecclesiarum, illarumque antistitum statui, decori, commodis, tranquillitati et necessitati convenire censemus, ad maiorem Dei gloriam sollicitis et beneficis studiis promoveamus, prout, rerum, locorum et temporum circumstantiis attente pensatis, in Domino conspicimus salubriter expedire.

Causae huius censtitutionis.

§ 1. Hinc, dum ad regni Neapolis metropolitanas et alias cathedrales ecclesias, ut plurimum inopes et exiguas, utpote inter se valde propinquas et ad magnum numerum centum triginta quinque, comprehensis invicem unitis, ascendentes, quot in pluribus ac etiam maioribus regnis et dominiis non existunt. convertimus nostrae considerationis intuitum, non sine gravi animi moerore perpendimus, plerasque earum archiepiscopales et episcopales, necnon aliquorum praesulum inferiorum, seu dignitatum quasi episcopalem iurisdictionem seu ordinariorum iura habentium, mensas, ob dioecesum angustias, incolarum et agricolarum deficientiam, terraemotuum frequentiam, aliasque temporum iniurias, dignitatis splendori necessariis seu congruis carere redditibus, istosque, respectu aliquarum mensarum huiusmodi, vix ad annuam summam scutorum ducentorum, vel aliam paulo maiorem, ascendere, et propterea praefatas metropolitanas, et alias cathedrales, ceterasque dictorum praelatorum inferio-

tificis constit. edit. MDCXCIII, die 15 octobris, pont. III, revocantur peculiaria indulta testandi cardinalibus, aliisque concedi solita.

rum ecclesias illå, quam Dei domus exposceret, maiestate et eleganti structură, necnon decenti supellectile sacrâ, necessariisque reparationibus indigere, ministrorum quoque ecclesiasticorum sufficientiam et idoneitatem, ob huiusmodi vel inopiam vel opulentiam 1, desiderari, piaque opera inibi in dies decrescere et alicubi desecisse. Unde etiam aures benignius et attentius porreximus querimoniis nuper ad nos pro parte venerabilium fratrum nostrorum archiepiscoporum et episcoporum eiusdem regni delatis a spoliorum subcollectoribus, quibus tametsi per opportunas Sedis Apostolicae eiusque officialium provisiones satis mandatum fuisse noscatur, ut, viventibus praesulibus huiusmodi, a bonorum ex redditibus suarum ecclesiarum et multo magis aliunde per eos acquisitorum sequestratione, possessione et occupatione prorsus abstinerent, nihilominus aliqui ex iisdem subcollectoribus, suis facultatibus abutentes, nec poenas, quibus in trangressores, ut par est, iustitià mediante, animadverti non fuit praetermissum, reformidantes, quinimo, ubi magis commiseranda fuisset inopia vel angustia, molestias et rigorem lucri gratià multiplicantes, subsequestrationis, assecurationis, vel alio praetextu huiusmodi, archiepiscopos, episcopos et praelatos. inferiores aegritudine pressos et in extremis etiam laborantes commodo, usu et possessione bonorum praefatorum vel aliquorum ex illis privare, seu aliter ipsos ipsisque inservientes perturbare praesumpserint.

§ 2. Cupientes propterea eiusmodi praedictis spo-malis opportunum adhibere remedium, prio facta.

- 1 Forsan angustiam, vel non opulentiam legendum (R. T.).
- 2 Heic aliqua exciderunt, ex. g. super molestiis ipsis illutis (R. T.).

ac decori, commodis et indigentiis respective ecclesiarum et antistitum huiusmodi, istorumque in extremis et sic de summà rerum agentium, tremendumque Dei iudicium mox subiturorum, quantum fieri potest, quieti et tranquillitati in hac parte consulere: motu proprio, ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ab omni et quacumque iure, quod ad Cameram Arostolicam ex antiquissimà consuetudine et constitutionibus apostolicis hactenus spectasse dignoscitur, percipiendi, exigendi, habendi et assequendi omnes et singulas quascumque pecunias, res, effectus, iura, semoventia, et bona etiam stabilia, cuiuscumque pretii, valoris, speciei, qualitatis existant, per memoratos archiepiscopos, episcopos et praelatos inferiores dicti regni, etiam ex Ordinibus regularibus assumptos, ex redditibus, fructibus et proventibus suarum ecclesiarum quomodocumque vere et proprie acquisita, spolia nuncupata necnon fructus naturales a solo separatos et civiles tempore mortis perceptos, seu exactos ex redditibus praefatarum ecclesiarum, et etiam inconsumptos et incommixtos, non tamen pendentes seu inexactos, specialis dono gratiae perpetuis futuris temporibus dictos archiepiscopos, episcopos et praelatos inferiores regni praefati omnino eximimus et liberamus, ac exemptos et liberatos esse, fore et censeri volumus et mandamus. Ad effectum tamen, et non aliàs, aliter, nec alio modo, ut praemissa omnia et singula ad praefatas metropolitanas aliasque cathedrales et reliquas, quibus memorati archiepiscopi et episcopi seu praelati praesederint, illisque non indigentibus, ad parochiales ecclesias eorum regimini commissas, spectare,

cium seu utilitatem cedere, applicari, converti, seu erogari debeant.

- § 3. Praesatis tamen archiepiscopis Enque dispoet episcopis et praelatis, ut congruos Ordinariis conusus, applicationes et erogationes prae-ceditur in favomissorum in beneficium et utilitatem elessarum. huiusmodi ecclesiarum, in quos seu quas eadem praemissa applicanda, eroganda seu exponenda esse consuerint, designare valeant, permittimus, indulgemus et opportunam facultatem desuper concedimus et impartimur, ac super praemissis omnibus etiam conscientiam praefatorum archiepiscoporum et praelatorum oneramus. Quod si archiepiscopi, episcopi et praelati praedicti ad huiusmodi designationem seu dispositionem devenire noluerint, vel nequiverint, adhuc praemissa omnia et singula ad dictas ecclesias, ut praefertur, similiter spectare, et ad favorem, seu beneficium, usum, utilitatem earumdem ecclesiarum, prudenti archiepiscoporum, episcoporum et praélatorum huiusmodi successorum arbitrio, cum suorum capitolorum scientià et consilio. convertenda, applicanda et eroganda esse et fore omnino volumus et mandamus.
- § 4. Ad haec capitulis et canonicis Item capitulis facultas ea cudictarum ecclesiarum et aliis quibus-stodiende post cumque inhibemus, ne viventes, etiam mortem. aegrotantes, et in extremis constitutos archiepiscopos, episcopos et praelatos praesatos commodo, usu et possessione omnium praemissorum vel aliquorum ex illis sub sequestrationis, assecurationis vel alio praetextu privare seu illos illisque inservientes quoquo modo perturbare seu molestare praesumant : sed dumtaxat postquam iidem archiepiscopi, episcopi et praelati fuerint viam universae carnis ingressi, memoratis capitulis corumque vicariis capitularibus ac ad earumdem favorem et in benefi- respective praemissorum inventarium

rite et fideliter conscribendi, illaque interim assecurandi; archiepiscopis vero, episcopis et praelatis praefatis successoribus super praemissis, prout de jure, inquirendi, procedendi, iudicandi et exequendi, ac cum scientià et consilio suorum respective capitulorum, ut praefertur, convertendi, applicandi et erogandi, omnem et quamcumque facultatem, iurisdictionem et auctoritatem necessariam et opportunam respective concedimus et impartimur.

Reducuntur

§ 5. Propterea litteras apostolicas fead praesentium formam alias licis recordationis Pauli III anno Incarconstitutiones nationis dominicae MDXLII, III nonas ianuarii, et Pii IV die xxi mai mplx, aliorumque Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, si quae sunt, super praemissis editas, etiam speciali et individuà notà dignas, necnon omnes et quascumque facultates, iurisdictiones et auctoritates tam in genere quam in specie dilecto filio moderno ac pro tempore existentibus in dicto regno Sedis praefatae nunciis et collectoribus generalibus, illorumque subcollectoribus concessas, in omnibus et singulis quae praemissis adversantur, moderamur, reformamus, et ad limites ac formam praesentium reducimus, et pro moderatis, reformatis et reductis habere volumus et decernimus, illis aliàs in suo robore permansuris; sicque, et non aliter, facultates, iurisdictiones et auctoritates huiusmodi in posterum quomodocumque concedendas, observari, attendi et exequi volumus et mandamus; districtius etiam inhibentes omnibus et singulis nunc et pro tempore in dicto regno existentibus subcollectoribus, seu aliis officialibus et ministris, ne, sub indignationis nostrae, privationis officiorum, aliisque gravibus arbitrariis poenis, audeant quoquo modo seu in aliquâ parte praesentibus contravenire.

§ 6. Per praesentes lamen non intendimus recolendae memoriae Romanorum stitutiones. Pontificum pariter praedecessorum nostrorum Pii V super rebus sacris, vasibus, ornamentis et paramentis ecclesiasticis, ad ecclesias, quibus defuncti praesederant, spectantibus, III kalendas septembris anno eiusdem Incarnationis MDLXVII, Iulii III die xxvi iunii anno Incarnationis praefatae MDL, cum illius declarationibus, Sixti V die 1 ianuarii anni MDLXXXIX, et Urbani VIII die v aprilis anni mdcxxviii super fructibus ecclesiarum tempore mortis archiepiscoporum seu episcoporum vel aliorum pendentibus vel inexactis, necnon praefatorum Pii IV die xxv aprilis anni MDLXI et Sixti V kalendis februarii anno praedictae Incarnationis MDXC super dictarum ecclesiarum fructibus pro tempore quo illarum sedes vacaverint, aliasque, si quae sint, super his editas litteras apostolicas, harum omnium et singularum tenores circa praemissa pro expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, in aliquo immutare, infringere seu revocare, sed easdem in suo robore et statu quoad haec salvas, illaesas et illibatas adhuc permanere declaramus, volumus atque sancimus.

§ 7. Decernentes, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod omnes et singuli supradicti, ac alii quicumque in praemissis quomodolibet ius vel interesse habentes seu habere praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae vel dignitatis, seu aliàs specificà et individuà mentione seu expressione digni existant, iisdem praemissis non consenserint, nec ad ea vocati seu auditi fuerint, tametsi suorum indultorum vel privilegiorum vigore consentire, seu vocari et audiri semel vel pluries quoquo modo debuissent, aut ex alià quan-

tumvis iuridica et privilegiata causa, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, ullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, aut intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, alioque quolibet etiam quantumvis magno ac formali et substantiali defectu notari, impugnari, infringi, in controversiam revocari, ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari nullatenus posse, sed easdem praesentes litteras semper et perpetuo validas, firmas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, et ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, et S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, necnon Camerae praefatae thesaurarium generalem et praesidentes clericos, praefatumque in dicto regno nuncium et collectorem, aliosque quoscumque qualibet auctoritate, praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio,

§ 8. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, de iure quaesito non tollendo, aliisque nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, et piae memoriae Symmachi, Pauli II, Pauli IV aliorumque Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum de rebus Ecclesiae non alienandis, et alienatis recuperandis, ac praefati Pii IV de gratiis, qualecumque in-

teresse dictae Camerae concernentibus, intra certum inibi expressum tempus exhibendis et registrandis, itaut easdem praesentes litteras ibidem exhiberi et registrari nunquam necesse sit, aliisque quibuscumque apostolicis, et in provincialibus et synodalibus conciliis editis. generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon ecclesiarum praefatarum ac Nunciaturae Neapolis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis, usibus, stylis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis ac litteris apostolicis, sub quibusvis tenoribus et formis, cum quibuscumque etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis irritantibus aliisque decretis, in genere vel in specie, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, etiam consistorialiter; ac aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, ac etiam pluries confirmatis et innovatis et approbatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formâ in illis traditâ observatà, exprimerentur et insererentur, iisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, harum serie. specialiter et expresse, plenissime et amplissime derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 9. Volumus autem ut earumdem Fides transumptorum,

praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiasticâ constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Sanctio poenalis.

§ 10. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum exemptionis, liberationis, voluntatum, mandatorum, permissionis, indulti, concessionum, onerationis, moderationis, reformationis, reductionis, decreti, inhibitionis, declarationis, sanctionis et derogationis infringere, seu ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCXCIV, III kalendis februarii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 30 ianuarii 1694, pontif. anno III.

#### LXXXII.

Confirmantur, extenduntur et reformantur constitutiones Gregorii XI, Sixti IV et Iulii II super facultatibus protectorum Ordinum regularium 1.

> Innocentius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium ex huius pe'ilum.

Christifidelium, qui, spretis saeculi huconstitutions in illecebris, sub suavi religionis iugo, divini Numinis sese manciparunt obsequiis, salubriori regimini et felicioribus in Domino progressibus, quantum nobis ex alto conceditur, prospicere satagentes, inter multiplices curas, quibus occurrentium rerum negotiorumque va-

nostrae considerationis aciem dirigimus, per quam huiusmodi religiosorum Ordines, S. R. E. cardinalium protectioni commissi, ita eiusdem protectionis perfruantur subsidio, ut claustralis disciplinae vigor illibatus permaneat, institutique observantia sartatecta servetur, ac propterea, quae curae huiusmodi protectorum, et quae curae censurae superiorum regularium respective et magis apte conveniunt, congruâ distinctione ordinentur, seu potius, quae respectu alicuius Ordinis per Romanos Pontifices praedecessores nostros proinde desuper ordinata noscuntur, quoad illum confirmationis nostrae munimine constabiliantur, et quoad eumdem et alios Ordines, praefatis protectoribus sive similiter sive dissimiliter commendatos, pro unâ eademque regula, ad limites tamen praesentium, pariformiter constituantur.

§-1. Sane, licet S. Franciscus de Assisio in eius regulâ, per Sedem Apostolicam confirmatà, hisce verbis praecepit: « Per obedientiam ad hoc iniungo ministris, ut petant a domino Papa unum de S. R. E. cardinalibus, qui sit gubernator, protector et corrector istius fraternitatis, ut semper subditi et subiecti pedibus eiusdem S. R. E. stabiles in fide catholica paupertatem et humilitatem et sanctum evangelium domini nostri Iesu Christi, quod firmiter promittimus, observemus »; nihilominus nonnulli Romani Pontifices praedecessores nostri protectoris huiusmodi facultates declarandas, finesque, quibus illae concludi deberent, praescribendos esse, in Domino existimarunt, suisque desuper editis litteris decreverunt.

§ 2. Cum enim aliqui eorumdem pro- Moderatio fa-cultatis carditectorum suam potestatem nimium exten-nalis protectodisse dicerentur in pluribus, ex quibus fratrum Munoin Ordine Minorum graves perturbatio-rio XI facta. rietatibus obsidemur, ad illam quoque | nes et scandala suissent exorta, felicis

recordationis Gregorius Papa XI praedecessor noster suis vi kalendas iunii pontificatus sui anno III expeditis' litteris, ut idem Ordo in suâ primaevâ quiete permaneret, de virtute in virtutem iret assidue, et, quibuslibet amotis praepedimentis, eradicatisque spinis et tribulis, fructum non solum consuetum, sed etiam uberiorem afferret, ad radicalem submotionem turbationum et scandalorum huiusmodi iam exortorum, et ne orirentur in posterum providere, ac eiusdem Ordinis pro tempore existentibus protectoribus transgressionis suae potestatis occasionem tollere efficaci remedio cupiens, auctoritate apostolicâ eisdem protectoribus districtius inhibuit ne praesumerent quaecumque ordinata, statuta sive disposita, aut ordinanda, statuenda seu disponenda per generalia vel provincialia aut custodialia capitula infringere, reprobare, corrigere, suspendere aut dispensare super his seu contra ea, vel eorum aliquid quomodolibet immutare, nisi contra praemissos articulos in praefatâ regulâ, ut praefertur, positos, vel aliquem ipsorum, existeret manifeste; aut quemcumque praelatum seu officialem dicti Ordinis, seu aliculus loci eiusdem, quocumque nomine nuncuparetur, ponere seu instituere, aut deponere, destituere seu privare, aut a suo officio suspendere seu impedire super eius libero exercitio quovis modo; aut aliquem fratrem Ordinis antedicti ad lectoratum aut quamcumque lecturam seu studium vel gradum promovere, aut promotos ab eis removere, seu etiam revocare; aut de loco ad locum mittere aut mua.c., sive alicui fratrum eorumdem eundi ad quodcumque monasterium, vel locum alium, vel domum, vel aliquam personam, licentiam impartiri; et ne insuper quemvis singularem fratrem memorati

i lidit. Main. legit expeditas (R. T.)

Ordinis de quocumque crimine vel delicto punire, vel a poenâ seu poenitentià liberare, aut eam minuere, augere vel immutare; aut etiam alicui fratri locum, cameram, cellam, libros vel alias res dicti Ordinis concedere, vel eius usui deputare; aut quemcumque, per praelatos eiusdem Ordinis aut alios deputatum, quomodolibet amovere; nec etiam de rebus aut correctione fratrum dicti Ordinis, nisi in casibus praemissis contentis in praefatâ regulâ, seu eorum aliquo, se aliquatenus intromittere quovis modo, itaut dictus Ordo seu fratres eiusdem Ordinis in nullo subessent futuris protectoribus, nisi in casu in quo ipsorum fratrum communitas vel generale capitulum (quod abesset) a praedictis articulis vel eorum aliquo deviassent; alioquin, si secus fecissent, id decrevit irritum et inane. Et nihilominus fratres qui contra eiusmodi inhibitionem quidquam impetrassent, seu, post inhibitionem eiusmodi, usi fuissent etiam per alios impetratis, punirentur illis poenis, quibus fuissent pro gravibus culpis secundum statuta dicti Ordinis puniendi, et nihilominus essent actibus privati legitimis, et a suis, si quae habuissent, suspensi officiis ipso facto. Ceterum memoratus Gregorius praedecessor eosdem futuros protectores hortatus fuit attentius, quod per facti efficaciam sic nominis sui officii procurarent effectum, ut Ordo ipse per eos non laederetur in aliquo, sed potius ab adversis, pro tempore forsan imminentibus, seu' opportuno defensionis clypeo protegeretur et a noxiis praeservaretur: sic acturi provide, et aequitatis ac modestiae limites servaturi, ut non traheretur ad noxam, quod provisum fuerat ad salutem, sed ex charitativis gestis eorum Ordo praefatus quietem et conso-

1 Forsan sub pro seu (R T.).

lationem perciperet, et ipsi protectores magnum apud Deum praemium sortirentur, et super contrario non oporteret dictae Sedis providentiam aliud remedium adhibere.

Confirmata et

§ 3. Successive recolendae memoriae declarata fuit dicta moderatio Sixtus Papa IV, etiam praedecessor no-Gregorii XI a ster (qui, cum sibi in minoribus constituto memorati Ordinis generalis cura et administratio incubuisset, saluberrimum, opportunum et necessarium dicto Ordini fuisse conspexerat, ut protectores, ultra praefixum ab eiusdem Ordinis regulâ, auctoritatem non extenderent, nam expertus fuerat et viderat quanta pax, quies, utilitas, quantaque commoda praefato Ordini et fratribus eiusdem ex firmâ et inconcussâ praefatarum litterarum dicti Gregorii pariter praedecessoris observantià provenerant, quae et quantae perturbationes, iacturae, incommoda, damna et gravia scandala in dicto Ordine suscitata fuerant, quoties illius protectores, suae auctoritatis limites excedere attentantes, in particularibus dicti Ordinis et fratrum eiusdem causis et negotiis se intromittere, et usurpatâ sibi auctoritate ca videre, cognoscere, iudicare et decernere voluerant), cupiens ut religio et Ordo praefatus, quem affectuosissimà charitate complectebatur, utpote quia in eo a teneris annis enutritus, et doctrina ac regularibus disciplinis et moribus institutus fuerat, quieto consistens statu, virtutibus et meritis augeretur et multiplicaretur, ut fidei catholicae et christianae reipublicae augmentum et multiplex ac solidum fundamentum ex eiusdem Ordinis fratrum operibus et exemplia, sapientia, splendore, ac fructuosis studiis et praedicationibus provenirent, promptissimo et liberali animo, uti dignum censuit et debitum, ut ea, quae pro ipsius Ordinis quiete, pace, tranquillitate et prosperitate a Romanis

Pontificibus praedecessoribus provide statuta et ordinata fuerant, illibata perdurarent, suae approbationis munimine solidavit, interpretatus fuit et declaravit, prout ipsius Ordinis tranquillitati conspexit salubriter expedire. Praemisså igitur dictarum memorati Gregorii praedecessoris litterarum insertione, ac praevià huiusmodi narrativà, idem Sixtus praedecessor, ut de cetero ipsius Ordinis professoribus omnis evagandi extra religionem occasio tolleretur, et vera suis praelatis obedientia, in qua religionis verum et solidum fundamentum et robur consistit, exhiberetur, praefatique Ordinis et fratrum eiusdem negotia et causae, non alibi, neque per alios, quam in ipso Ordine et per ipsius praelatos tractarentur, agitarentur, iudicarentur et determinarentur, tunc existentis generalis dicti Ordinis ministri ac totius generalis capituli in hac parte supplicationibus 'inclinatus, inhibitionem ac litteras praefatas memorati Gregorii praedecessoris auctoritate apostolicà suarum tenore litterarum approbavit, et robur perpetuae firmitatis obtinere debere decrevit. Et per eas protectori praesato pro tempore existenti, nisi in illis casibus et articulis in regulâ dictorum fratrum expressis et praefati Gregorii praedecessoris litteris declaratis, neque in illis, dum non universi, sed aliqui ipsius Ordinis professores in quovis numero a fidei unitate et 2 sacrosanctae Romanae Ecclesiae obedientià deviarent, vel regulam praefatam non servarent, sed³ de eorumdem deviantium et non observantium regulam correctione aut reductione ac aliis qu buslibet causis et negotiis dicti Ordinis se intromitteret, inhibitum fuisse, dictà auctoritate decrevit et de-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit supplicantibus (R. T.).

<sup>2</sup> Conjunct. et nos addimus (R. T.).

<sup>3</sup> Particula sed prorsus delenda (R. T.).

claravit. Hortatusque fuit illum, qui ad officium protectionis huiusmodi (quod tunc per obitum bonae memoriae Bessarionis episcopi Sabinensis, dicti Ordinis, dum viveret, protectoris, vacabat) assumi et deputari contigisset, et ipsius successores dicti Ordinis protectores, ac eis in virtute sanctae obedientiae districte praecipiendo inhibuit, ne, extra praedictos articulos et casus in regulâ praefatà contentos et expressos, nec etiam in illis, cum non universus Ordo, sed aliqua ipsius pars vel speciales personae errarent, ipsorum fratres querelas audire, seu de ipsorum causis et negotiis contra litteras et declarationes huiusmodi intromittere se quoquo modo praesumerent; sed curarent, vigilarent et intenderent, uti erat eorum officium, et praedicti sancti Francisci et praefatae Sedis intentio fuerat, ipsum Ordinem in quieto, tranquillo et pacifico statu conservare et augere, et ab impugnantibus, molestantibus et perturbantibus protegere, defendere et tueri, ne, secus agendo, Ordinem praefatum non solum non protegerent, conservarent et exaltarent, ut tenebantur, sed, in animarum suarum perniciem et dicti Ordinis detrimentum et scandalum, perturbarent, destruerent et confunderent, ut in eiusdem Sixti praedecessoris anno Incarnationis dominicae MCDLXXII, v kalendas februarii, pontificatus anno 11, expeditis litteris continetur.

Approbatio

§ 4. Quas, ac alias praesatas memodictae modera-tionis Gregorii rati Gregorii praedecessoris litteras, piae Sixti a Iulio II memoriae Iulius Papa II etiam praede-edia. cessor noster, qui in minoribus constitutus, cardinalatûs honore fulgens, dicti Ordinis protector vigintisex annis et ultra fuerat, dictosque fratres tamquam peculiares filios in visceribus charitatis gerens, eadem commoda et tranquillitatem sinceris affectibus exoptabat, prae-

vià ambarum praesatarum insertione, aliis suis litteris sub datum anno Incarnationis praefatae MDVIII, idibus octobris, pontificatus sui anno IV, approbabavit, ac earumdem suarum litterarum patrocinio communivit.

§ 5. Cupientes itaque et pluries animo attente revolvimus detiam in hac parte tion costituto-praetatoapostolicae sollicitudinis studium appo-motu proprio nere, ac nolentes salutaris provisionis facta. remedium iamdiu a nobis praemeditatum, ac etiam a quampluribus diversorum Ordinum regularibus suppliciter petitum, diutius differre, dictorumque Romanorum Pontificum praedecessorum vestigiis inhaerentes, motu proprio, ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, necnon de nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum pietate, doctrină, prudentià et rerum usu praestantium ad hunc effectum de mandato nostro congregatorum consilio, praefatas memoratorum Gregorii, Sixti et Iulii praedecessoris litteras tenore prasentium approbamus, confirmamus et innovamus, et ad primaevum statum, pristinumque usum reducimus et reintegramus, illisque in omnibus et per omnia perpetuum et inviolabilis firmitatis robur adiicimus.

§ 6. Insuper, ut in omnibus et sin- Extensio eagulis quorumcumque regularium Ordi-tutionum nibus memoratorum protectorum curae religiones commissis, seu committi consuetis, una utriusque soxus. eademque et pariformis huiusmodi protectionum sit et perpetuo esse debeat regula et disciplina, omnia et quaecumque, tam in praesatorum praedecessorum ut praesertur consirmatis, quam in praesentibus nostris contenta, in omnibus et singulis sive S. Francisci sive cu-

iuscumque alterius regulae vel instituti

1 Potius lege revolventes (R. T.).

ac quomodocumque erectis, reformatis seu existentibus, ac erigendis, reformandis seu futuris et quomodolibet nuncupatis seu nuncupandis Ordinibus, religionibus, congregationibus vel reformationibus, tam virorum quam mulierum, curae protectorum Ordinis, cuius illi seu illae existunt, generaliter commissorum seu commissarum, observanda, attendenda ac omnimodae executioni demandanda esse et fore, motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, hac in perpetuum valiturà constitutione, sancimus et mandamus. Et nihilominus, ne huiusmodi protectores in aliquibus negociis, causis seu rebus, quae universum Ordinem seu totum corpus religionis non concernunt, ex quacumque causâ, occasione, titulo seu praetextu, sese quoquo modo intromittant seu ingerant, etiam tenore praesentium penitus prohibemus, statuimus atque decernimus.

Revocatis pro-

§ 7. Hinc, cum (retento praesatarum tatibus, cardi a nobis confirmatarum et ad omnes Ornalium Congre-dines regulares extensarum ac praeduntur omnes cantinim procession confirmatarum ac praeduntur omnes cantinim procession praeduntur omnes cantinim procession praeduntur on praeduntur omnes cantinim procession praeduntur praeduntur on praeduntur duntur omnes appellationis sentium nostrarum litterarum themate) congruere et in consequentiam venire videatur, ut memorati protectores etiam a cognitione et definitione causarum, seu litium, vel negotiorum dictos regulares, vel eorum bona, iura, domos, aliaque ut praefertur particulariter concernentium, pariter seu magis abstinerent; vice autem versa causae et lites, instantiae, petitiones vel negotia huiusmodi. sive ex indultis, privilegiis aut constitutionibus apostolicis, sive ex regulis, vel statutis, seu ordinationibus aliquorum Ordinum, sive ex declarationibus vel decretis dictae S. R. E. cardinalium aliquibus Congregationibus praepositorum, sive ex usu vel quacumque consuetudine, in aliquà instantià, seu gradu cuiuscumque appellationis vel recursûs, a memoratis protectoribus seu corum

aliquibus hactenus cognita, examinata, seu iudicata fuerint, vel cognosci, examinari seu iudicari potuisse vel debuisse dignoscerentur seu praetenderentur: propterea, ut modus, forma, et ordo in praesatis confirmatis et extensis ac praesentibus nostris litteris constituti suum plenarium et consimilem etiam in hac parte sortiantur effectum, omnibus et singulis praefatis indultis, privilegiis, constitutionibus, regulis, statutis, ordinibus, declarationibus, decretis, usibus et consuetudinibus (quorum omnium et singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum inserti essent, pro plene et sufficienter expressis habemus) plenissime et amplissime, motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, derogamus, et derogatum esse volumus et mandamus, illis aliàs in suo robore permansuris; ac, quamcumque instantiam, sive gradum cuiuscumque appellationis vel recursûs coram protectoribus seu ad protectores huiusmodi removentes, tollentes, seu recusantes, quamcumque instantiam prout de iure et iuxta Ordinis instituta relinquimus, et cuiuscumque appellationis seu recursûs gradum, quem singulis cardinalibus protectoribus tenore praesentium omnino et absolute adimimus, ipsis cardinalibus insimul tamen in Congregatione negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità convenientibus earumdem tenore praesentium restituimus, concedimus, tribuimus et impartimur, seu verius utrumque seu duplicem appellationis gradum, qui super praemissis prius ad cardinales protectores praefatos, et successive vel respettive, omisso medio, ad memoratam Congregationem devolvebantur, in eadem Congregatione consolidamus, annectimus et unimus, et ad unum cognitionis seu appellationis gradum reducimus.

Revocantur ad novam forrum facultates vel aliquos deputandi.

§ 8. Ad haec, cum pariter ex indultis, mam protecto-privilegiis seu constitutionibus apostoaliquas agendi, licis, vel ex regulis, statutis seu ordinationibus, sive ex usibus et consuetudinibus, vel aliàs quoquo modo, aliqua nonnullos praelatos, superiores, seu alios in aliquibus Ordinibus eligendi seu deputandi, vel alia quaeque facultas seu auctoritas nonnulla quaecumque gerendi, committendi, mandandi, demandandi seu ordinandi, praefatis protectoribus seu aliquibus eorum quomodolibet attributa, commissa, commendata. seu demandata specialiter vel generaliter contra formam praefatarum Gregorii et Sixti praedecessorum litterarum existat : hinc nos huiusmodi electiones seu deputationes ad limites sacrorum canonum seu regularum et instituti, vel ad modum et formam in comitiis generalibus seu per nos auctoritate apostolicà statuendum et statuendam, reducimus, et reductas esse volumus et mandamus.

Protectorum facultates conconceduatur.

§ 9. Quo vero ad cetera, facultatem gregationibus seu auctoritatem, quam iisdem singulis cardinalibus protectoribus in praemissis et circa ea penitus adimimus, eorumdem cardinalium Congregationibus, iuxta cuiuslibet Congregationis facultates, congrua congruis referendo, similiter restituimus, concedimus, tribuimus et impartimur; sub eâ tamen moderatione seu declaratione, ut praefatae Congregationes in illis dumtaxat, quae ad protectores huiusmodi ex constitutionibus et ordinationibus apostolicis, seu ex statutis, regulis vel constitutionibus cuiuslibet respective Ordinis, non autem ex usu, consuetudine, vel aliàs spectarent, loco eorumdem protectorum subrogentur et subrogatae sint et intelligantur.

Congregatiovotum, vel com-

§ 10. Quia vero saepe saepius connes a qui pe-tere debeant lingit, ut in causis seu negotiis, quae

1 Edit. Main. legit existant (n. T.).

in memoratis dictorum cardinalium con-mittere inforgregationibus proponuntur, exquiratur executionem. super expositis informatio, ac quandocumque etiam votum, seu delegetur resolutorum exequutio, eamdem proportionem seu distinctionem, quam praemisimus, etiam in hac parte servari mandamus, ut nimirum in respicientibus totum Ordinem protectorum curae ut praefertur commissis seu relictis, iisdem protectoribus; in ceteris vero casibus et negotiis, superiori generali seu procuratori generali, et in utroque seu alterutro casu, etiam congregationi, sive assistentium, sive definitorum, sive consultorum, sive aliter quomodocumque nuncupatae, hic in Urbe vel in alio Italiae loco existenti, in qua Ordinis negotia tractantur seu tractari solent vel debent, et quoad illos Ordines, in quibus buiusmodi insimul et continue conveniens congregatio non existit, seu existit, sed extra Italiam, eidem procuratori generali, vel soli, vel insimul etiam nonnullis aliis eiusdem Ordinis superioribus seu praelatis, tametsi in diversis locis in Italià seu extra eam respective ut praesertur commorantibus, arbitrio semper cuiuslibet ex praefatis cardinalium Congregationibus, iuxta rerum, locorum, et personarum qualitates et circumstantias respective, informatio et votum, ut praesertur, necnon exequutio huiusmodi, congrua congruis referendo, et servata ceteroquin quoad singulos Ordines formâ propriae regulae, statutorum, seu instituti, remittatur, delegetur seu committatur.

§ 11. Perpendentes etiam christianae Protector et reipublicae prae ceteris expedire ut ctionibus bu-Ordinibus regularibus praelati inculpa- ctus et conatus tae vitae morumque integritate, virtutibus, meritis, rerumque experientià praestantiores et aptiores praeficiantur, et ad hunc effectum omnimodam et ab

humanis respectibus undequaque immunem et sacrosantam libertatem in illorum electionibus nedum mirabiliter conferre, sed requiri: memoratos protectores in Domino hortamur, et enixe obsecramus, ac electoribus pariter in Domino et in virtute sanctae obedientiae districte praecipimus, seu hortationes, obsecrationes et praecepta huiusmodi renovamus, ut in comitiis, praesertim generalibus, quibus eosdem pro tempore praesidere et respective interesse contigerit, nedum interesse, et aliis intra claustra degentibus, sed exteris ipsis quibuscumque etiam laicis quacumque maiestate, praeeminentià, gradu et dignitate fulgentibus, propriae indisserentiae ac unici in Dei gloriam et religionis bonum respectûs ita se praebeant singulare specimen et exemplar, talemque huius rectae intentionis et melioris operationis odorem diffundant, ut illi propterea vexationes et importunas commendationes, ubi Spiritus Paraclitus spirat et praesidet, inutiles et incongruas esse et fore certius agnoscentes, ab iisdem prorsus abstineant seu desistant, indeque tam intrinsecus quam extrinsecus omnibus vexationibus, commendationibus, machinationibus, humanisque finibus eliminatis et explosis. integra, illibata et intacta vocalibus remaneat eligendi facultas, et tam superioris generalis quam aliorum respective praelatorum undequaque libera, optima et canonica sequatur electio, ad quam cum voto, si quod, et eo modo, quod protectori iuxta cuiuscumque Ordinis regulas, statuta, vel aliàs competit, Deum eiusque honorem et gloriam dumtaxat prae oculis habens, concurrat.

Solis conve-§ 12. Nolunius tamen absentium vota, nientibus pro-tectoribus et vocalibus conet ac protectoris, nec cuiuscumque alterius, ceditur facultas nec etiam ipsarum cardinalium Congreeligendi. gationum auctoritate suppleri, seu alios [

vocales eorumdem absentium loco seu vice subrogari, deputari seu eligi; sed ius eligendi in solis iuxta iuris et instituti regulas ad hunc effectum assumptis, et in destinatis et tempore convenientibus, consolidari, seu alias, prout de iure, permanere, omnino volumus et mandamus.

§ 13. Ut autem praemissa omnia et Praedicta osingula eo magis debitum consequan-ribus interdicia tur effectum, et exequutioni demanden-tur. tur, ac ad maiorem cautelam seu declarationem, omnia quaecumque et singula, quae in praemissis confirmatis et extensis et praesentibus nostris litteris sunt quoquo modo explicite vel implicite memoratis protectoribus interdicta, in posterum annullamus, cassamus et irritamus, seu potius nulla, cassa, inania, irrita, nulliusque roboris et momenti ipso iure et ipso facto omni meliori modo declaramus atque decernimus.

§ 14. Mandantes iisdem tunc et pro Inhibitio fatempore in suturum existentibus pro-bus et superiore tectoribus, ne cuncta vel singula prae-circa praemismissa quoquo modo iniungant, faciant, mandent, committant, permittant, sive tolerent; necnon quibuscumque regularibus utriusque sevus tum superioribus, etiam generalibus, tum subditis, ne iisdem omnibus et singulis, ut praefertur, praemissis pareant, obediant, morem gerant, adhaereant, seu illa tolerent vel permittant, sive omnia vel singula praemissa quaecumque fiant seu attententur per sententias vel decreta, sive in formà iudiciali, sive extraiudiciali, tam per patentes quam per privatas litteras, seu epistolas, sive per se ipsos, sive per quoscumque alios, nedum per viam praecepti, iussionis, mandati vel commissionis, sed etiam commendationis, et sive palam, sive secrete, tum in quibuscumque scriptis, tum oretenus, et tam directe quam indirecte, mediate vel

immediate, ac aliis quibuscumque formis et modis, nihil penitus omisso: praefatorum omnium conscientias desuper onerantes.

Revocantur ad praescriptam protectorum facultates.

§ 15. Propterea omnes quascumque formam omnes et singulas facultates, auctoritates et iurisdictiones, quomodocumque, qualitercumque et quomodocumque, tam in genere quam in specie, omnibus et singulis antehac sive nunc existentibus protectoribus huiusmodi, et tam eorum personis, quam gradui, muneri, vel officio concessas et attributas vel communicatas, seu ab illis quoquo modo exerceri consuetas, etiam speciali et individuà mentione, moderatione seu revocatione dignas, earumdem omnium et singularum tenores, ac si de verbo ad verbum inserti essent, pro plene et sufficienter expressis habentes, in omnibus et singulis quae praemissis adversantur, moderamur, reformamus, et ad limites, modum, formam et tenorem praesentium reducimus, et pro sic moderatis, reformatis et reductis haberi, censeri et intelligi volumus et decernimus, sicque pariter, et non aliàs quam servatà formà praesentium omnium ac singulorum in illis contentorum, facultates, iurisdictiones et auctoritates huiusmodi, necnon deputationes eorumdem protectorum in posterum quomodocumque concedendas. attribuendas, seu communicandas, et respective faciendas, observari, attendi. intelligi et exequi omnino volumus et mandamus.

Committitur praemissorum

§ 16. Quocirca praefatae Congregapraemissorimi executio Contioni memoratorum negotiis et consul-gregationi epi-scoporum et re- tationibus episcoporum et regularium fori Camerae praepositorum cardinalium, et dilecto filio curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, per apostolica scripta motu simili mandamus, quatenus, omnibus et singulis praemissis semper salvis et in suo robore permanentibus, | concernunt legendum (R. T.).

Congregatio vel auditor praefati praesentes litteras, in ea parte quae praedictam moderationem seu limitationem facultatum protectorum huiusmodi ac in contrarium desuper ab iisdem protectoribus gerendorum nullitatem seu irritationem dumtaxat concernunt, ubi et quandoque opus fuerit, quoties pro parte quorumcumque desuper interesse habentium Congregatio vel auditor praefati fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque desuper efficacis desensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrà easdem praesentes in dictà parte dumtaxat firmiter observari, et singulos, quos eaedem litterae in dictà parte concernunt, illis pacifice gaudere, non permittentes, eos quomodolibet indebite molestari, contradictores, auctoritate nostrâ, appellatione postposità, compescendo.

§ 17. Decernentes, easdem praesentes Chausulee. litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod omnes et singuli supradicti, et alii quicumque cuiusvis status, gradus, ordinis, conditionis, praeeminentiae vel dignitatis, seu aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, in praemissis quomodolibet ius vel interesse habentes seu habere praetendentes, iisdem praemissis non consenserint, nec ad ea vocati seu auditi fuerint, tametsi suorum indultorum vel privilegiorum vigore consentire seu vocari et audiri semel vel pluries quoquo modo debuissent, aut ex aliâ quacumque iuridică, privilegiată et rationabili, ac etiam tali quae ad effectum validitatis praemissorum necessario exprimenda foret, causà et occasione, colore, praetextu, titulo, etiam oneroso, et capite, etiam in corpore iuris clauso. ullo unquam tempore de subreptionis

1 Vel lege quâ, vel postea concernit pro

aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel interesse habentium consensûs aliove quolibet etiam maximo, substantiali, essentiali et formali aut incogitato defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, rescindi, in controversiam revocari, ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare nullatenus posse, sed easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque semper et perpetuo firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere, et ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore quandocumque et quomodocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque, et non aliter, per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, et quoscumque nuncios et cardinales, etiam de latere legatos, necnon quascumque eorumdem cardinalium Congregationes, et quosvis alios qualibet auctoritate, praeeminentià et potestate fungentes et quandocumque functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio con trariorum.

§ 18. Non obstantibus omnibus et singulis praemissis, et, quatenus opus sit, nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, et signanter illà de iure quaesito non tollendo, et alià quod cardinales in constitutionibus et regulis per nos edendis non comprehendantur nisi illae eo-

rumdem cardinalium favorem concernant vel ipsae edendae constitutiones de illorum seu maioris partis eorum consilio editae fuerint, aliisque quibuscumque, etiam in generalibus, provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, etiam apostolicis, necnon quorumcumque et singulorum Ordinum regularium, religionum, congregationum seu reformationum institutis, regulis, statutis, decretis et ordinationibus quibuscumque, etiam in limine erectionis, fundationis seu reformationis, etiam in comitiis generalibus quoquomodo factis, ac usibus, stylis et consuetudinibus quibuscumque, etiam centenariis et immemorabilibus, privilegiis quoque et indultis ac litteris apostolicis quibuscumque, sub quibusvis tenoribus et formis, et cum quibuscumque etiam derogatoriarum derogatoriis. aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus, etiam consistorialiter, ac aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, confirmatis et approbatis, ac pluries et quantiscumque vicibus innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas, causas et occasiones, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso. et formâ in illis traditâ observatâ, exprimerentur et insererentur, iisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis, insertis, servatis et specificatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, harum serie, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus et mandamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

fides transump'orum.

§ 19. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Sanctio poo-

- § 20. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum approbationis, confirmationis, innovationis, reductionis, reintegrationis, sanctionis, mandatorum, prohibitionis, statuti, decretorum, derogationum, voluntatum, ademptionum, restitutionum, concessionum, consolidationis, annexionis, unionis, hortationis, obsecrationis, praecepti, renovationis, annullationts, cassationis, irritationis, declarationis, onerationis, moderationis et reformationis infringere, vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.
- Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCXCIV, XIV kalendas martii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 16 februarii 1694, pontif. anno III.

#### LXXXIII.

Assignantur puellis Conservatorii Divina Providentiae de Urbe decem subsidia dotalia ex quibusdam archiconfraternitatibus et confraternitatibus 1

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut accepimus, Conserva- causae dictae torio Divinae Providentiae nuncupato de assignationis. Urbe multum levamenti proventurum sit, si dilectis in Christo filiabus in illud nunc receptis, ac pro tempore recipiendis pauperibus puellis, aliquot subsidia dotalia, ex illis quae a nonnullis archiconfraternitatibus ac confraternitatibus eiusdem Urbis distribui solent, annis singulis assignentur: nos, considerantes summopere decere puellas praesatas, quo facilius statui suo consulere valeant, huiusmodi subsidiis adiuvari, illasque specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et earum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, necnon quorumcumque testamentorum aliarumque etiam ultimarum voluntatum atque dispositionum tenores, et alia quaecumque etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, motu proprio, ac ex certa scientia et matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ut de cetero annis singulis decem subsidia dotalia, ex iis quae per archiconfraternitates et confraternitates infrascriptis puellis maritandis vel monachandis dispensantur, una cum pretio vestis eis dari solitae,

1 Similis assignatio fit puellis hospitii pauperum invalidorum de Urbe constitutione sequenti. totidem puellis conservatorii praefati nunc et pro tempore existentibus (etiamsi forsan iuxta formam et dispositionem quorumcumque testamentorum aliarumque ultimarum voluntatum, ac tam causâ mortis, quam inter vivos dispositionum et ordinationum, statutorum quoque ac consuetudinum et usuum quorumvis, qualificatae non sint) a dilectis filiis modernis seu pro tempore existentibus archiconfraternitatum huiusmodi administratoribus, officialibus seu ministris quocumque nomine nuncupatis, ad quos ea res spectat et pro tempore spectabit, ad effectum matrimonii vel monachatûs, realiter et cum effectu praestari et assignari debeant, tenore praesentium praecipimus et mandamus. Ita videlicet ut quatuor subsidia huiusmodi, quorum duo sint quinquaginta, reliqua vero duo sint quadraginta scutorum monetae romanae pro quolibet, ab archiconfraternitate Annunciationis beatae Mariae Virginis in ecclesiâ eiusdem S. Mariae super Minervam de Urbe praefată canonice institutà (eà tamen lege ut in his quatuor subsidiis unum subsidium dotale, quod ipsa archiconfraternitas uni ex puellis conservatorii huiusmodi quotannis praestare consuevit, comprehensum intelligatur, et itaut, si unquam propter considerabilem eiusdem archiconfraternitatis reddituum diminutionem cetera subsidia dotalia, quae dicta archiconfraternitas aliis puellis distribuere solet, diminui contigerit, pari modo dicta quatuor subsidia, salvo tamen semper eorum numero praedicto, diminui debeant); alia tria subsidia, quorum unumquodque sit viginti quinque scutorum parium, a confraternitate SS. Rosarii in ecclesià supradictà canonice similiter institutà, aliud itidem subsidium vigintiquinque scutorum similium a confraternitate S. Hiero-

1 Edit. Main. legit totidemque (R. T.).

nymi Charitatis de eâdem Urbe; reliqua demum duo subsidia, quorum singula sint trigintaquinque scutorum et vigintiquinque baioccorum eiusdem monetae, ex iis quae a quondam Bernardini Rustici Castellani relicta fuerunt, quaeque a SS. Salvatoris ad Sancta Sanctorum pro medictate ac Confalonis respective archiconfraternitatibus seu confraternitatibus pariter de Urbe pro aliâ medietate dispensantur, unum scilicet a dilectis etiam filiis modernis seu pro tempore existentibus guardianis et camerario eiusdem archiconfraternitatis seu confraternitatis SS. Salvatoris, alia vero a dictà archiconfraternitate Confalonis respective praestentur et assignentur.

§ 2. Porro decem subsidiorum dota- Modus et forlium huiusmodi praestatio et assignatio dictas dotes. ita fieri debeat, ut decem puellae dicti conservatorii annis singulis ad illa, sicut praemittitur, admittendae nullatenus a memoratis earumdem archiconfraternitatum administratoribus, officialibus seu ministris visitentur et eligantur, seu nominentur, sed illarum electio, seu nominatio, ac omnimoda de decem subsidiis dotalibus huiusmodi disponendi facultas, ad dilectos pariter filios modernos seu pro tempore existentes deputatos eiusdem conservatorii (quorum erit eas puellas eligere seu nominare, quae vitae ac morum honestate. modestià, aetate, aliàve ratione ceteris\* antecellant) penitus pertineat; ubi vero ab iis electio seu nominatio huiusmodi, ut praefertur, facta fuerit, cedulae subsidiorum huiusmodi promissoriae, quae sane liberae prorsus et absque ullo vinculo aut conditione, iuxta modum a Congregatione eorumdem deputatorum praescribendum, faciendae erunt, una cum pretio vestis, sicut praemittitur, dari solitae, ipsis deputatis consignari debeant,

1 Potius lege Bernardino, etc. (R. T.).

penes eos asservandae, donec et quousque iisdem puellis sic electis seu nominatis, cum nimirum eas in religione vel matrimonio, iuxta earum vocationem collocari contigerit, tradantur; ita tamen ut si quae ex illis, quae sic electae seu nominatae fuerint, bonum sui specimen praebere non perrexerint, qua in re memoratae Congregationis deputatorum iudicio omnino standum erit, illae a commodo et beneficio in eorumdem subsidiorum dotalium sibi assignatorum cadant, nec illa seu illorum cedulas petere, consequi et obtinere valeant, sed subsidia eis assignata, seu illorum cedulae huiusmodi, quemadmodum etiam illa, quae, ob puellarum, quibus assignata erant, mortem ante earum matrimonium vel monachatum respective secutam, sive ob aliam rationem effectum suum sortita non fuerint, aliis puellis eiusdem conservatorii per eosdem deputatos pariformiter eligendis seu nominandis assignentur, nec ista in eorum numero, quae puellis praefatis, sicut praemittitur, quotannis assignari debent, ullatenus computari, sed novae cedulae illorum promissoriae a supradictis archiconfraternitatum et confraternitatum praefatarum administratoribus, officialibus seu ministris ad favorem aliarum puellarum per eosdem deputatos, sicut pracmittitur, subrogandarum seu nomipandarum fieri, iisdemge deputatis, modo et formâ supradictis, consignari debeant. Ceterum quaecumque conservatorii huiusmodi puellae, quae ad subsidia dotalia praefata, sicut praemittitur, admissae seu nominate fuerint, processionibus aliisque publicis functionibus in distributione eorumdem subsidiorum dotalium aut illorum occasione fieri solitis interesse minime teneantur, sed intra idem conservatorium sanctissimum Eu-

pia opera, sive a dictarum archiconfraternitatum et confraternitatum statutis, sive a quorumvis testatorum et piorum largitorum, qui eadem subsidia praestari ordinarunt, dispositionibus iniuncta, adimplere possint et debeant. Eisdem vero puellis, statim ac matrimonium contraxerint, quod quidem parochi attestatione a duobus ex deputatis praedictis subcriptà probari sufficiat, vel in aliquo monialium monasterio professionem regularem per ipsas moniales emitti solitam expresse emiserint, subsidia dotalia, eis, sicut praemittitur, assignata, libere et prompte, nullâque interpositâ morâ, ac absque ullà cautione persolvantur. Singulas demum puellas praedictas ad plura quam duo ex decem subsidiis dotalibus supradictis per memoratos conservatorii huiusmodi deputatos nequaquam admitti seu nominare posse, harum serie decernimus et ordinamus.

§ 3. Decernentes pariter, easdem prae- Clausulae. sentes litteras, semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac dictis puellis in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Derogat contrartorum, memorati Bernardini aliorumque testatorum et piorum largitorum praefatorum etiam ultimis voluntatibus et dispositionibus, quas, propter praemissa, sufficienter et expresse commutamus, ac constitutionibus et ordinationibus acharistiae sacramentum sumere, aliave postolicis, necnon dictarum archiconfra-

ternitatum et confraternitatum, aliisque quibusvis 1, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, seu quavis firmitate aliâ roboratis, statutis, usibus, stylis et consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Ceterum non intendimus per ipsas praesentes litteras supradictum conservatorium in aliquo approbare.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi martii mockety, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 6 martii 1694, pontif. anno III.

#### LXXXIV.

Assignantur puellis hospitii pauperum invalidorum de Urbe viginti subsidia dotalia ex archiconfraternitate Annunciationis B. M. V.

Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Ex concessione pontificia puelle hospitu pauperum invalidorum in palatio nostro

- 4 Edit. Main. legit quibus (R. T.).
- 2 Vide const. prace. et const. ed. MDCXCHI, die 23 maii, pontif. n.

pontificio apud ecclesiam S. Ioannis in capaces sunt Laterano de Urbe erexeramus et insti-nationalium. tueramus, inibique, in mansionibus ab eis, quae sunt virorum, penitus seiunctis et separatis, etiam pauperes puellas, tuendae potissimum earum honestatis gratia, collocaveramus, ne illae, quas tamquam prae ceteris inopes ac miserabiles omnique prorsus humanâ ope destitutas in idem hospitium recipi mandaveramus, aut aliae quaecumque in illud pro tempore recipiendae puellae, a consequendis subsidiis dotalibus, quae per arciconfraternitates, confraternitates, aliaque loca pia et personas dictae Urbis distribui solent, excluderentur, easdem tunc et pro tempore existentes hospitii supradicti puellas ad subsidia dotalia huiusmodi etiam nationalia obtinenda, tametsi, iuxta consuetudines, usus et statuta quaevis archiconfraternitatum, confraternitatum, et aliorum locorum piorum praefatorum sive quorumcumque testatorum et piorum largitorum qui eadem subsidia praestari ordinarunt dispositiones, qualificatae non essent. seu aliàs praescriptis requisitis carerent. sub certis modo et formâ tunc expressis, habilitavimus, ac habiles et capaces fecimus et declaravimus, et alias, prout in nostris anno Incarnationis dominicae MDCXCIII, XIII kalendas iunii, pontificatus nostri anno 11 sub plumbo desuper expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Nunc autem nos, dilectas in Christo filias hospitii huiusmodi puellas amdotum plioribus favoribus et gratiis prosequi volentes, et carum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causă

Assignatio praedictarum dotum metu proprio facta. latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, motu proprio, ac ex certâ scientia et matură deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, dilectis filiis modernis et pro tempore existentibus administratoribus, officialibus seu ministris quocumque nomine nuncupatis archiconfraternitatis Annunciationis beatae Mariae Virginis in ecclesiâ eiusdem S. Mariae super Minervam de Urbe praefatà canonice institutae, ad quos ea res spectat et pro tempore spectabit, tenore praesentium praecipimus et mandamus, ut ipsi singulis annis viginti subsidia dotalia, quorum decem sint quinquaginta, reliqua vero decem quadraginta scutorum monetae romanae pro quolibet, ex illis quae per eamdem archiconfraternitatem pauperibus puellis dispensantur, una cum pretio vestis eis dari solitae, totidem puellis hospitii praefati nunc et pro tempore existentibus, ad effectum matrimonii vel monachatûs, realiter et cum effectu praestent et assignent, seu praestari et assignari curent et faciant, eà tamen lege, ut, si unquam, propter considerabilem eiusdem archiconfraternitatis reddituum diminutionem, cetera subsidia dotalia, quae dicta archiconfraternitas aliis puellis distribuere solet, diminui contigerit, pari modo dicta viginti subsidia, salvo tamen semper eorum numero praedicto, diminui debeant.

Modus et forma distribuendi

§ 3. Porro viginti subsidiorum dotapraedictas do lium huiusmodi praestatio et assignatio ita fieri debeat, ut viginti puellae hospitii praefati nullatenus a memoratis eiusdem archiconfraternitatis administratoribus, officialibus seu ministris visitentur, eligantur seu nominentur, sed illarum electio seu nominatio, ac omnimoda de vi-

nendi facultas, ad Congregationem dilectorum pariter filiorum modernorum et pro tempore existentium hospitii huiusmodi deputatorum, cuius erit eas puellas eligere seu nominare, quae vitae ac morum honestate, modestià, aetate, aliàve ratione ceteris antecellant, penitus pertineat; ubi vero a Congregatione praefatâ electio seu nominatio huiusmodi, ut praefertur, facta fuerit, cedulae subsidiorum huiusmodi promissoriae, quae sane liberae prorsus et absque ullo vinculo aut conditione, iuxta modum a memoratà Congregatione praescribendum, faciendae erunt, una cum pretio vestis, sicut praemittitur, dari solitae, dictis deputatis consignari debeant, penes eos asservandae, donec et quousque iisdem puellis sic electis seu nominatis, cum nimirum eas in religione vel matrimonio iuxta earum vocationem collocari contigerit, tradantur, ita tamen ut, si quae ex illis, quae sic electae seu nominatae fuerint, bonum sui specimen praebere non perreverint, qua in re memoratae Congregationis iudicio standum erit, illae commodo et beneficio eorumdem subsidiorum dotalium sibi assignatorum cadant, nec illa seu illorum cedulas petere, consequi et obtinere valeant, sed subsidia eis assignata seu illorum cedulae huiusmodi, quemadmodum etiam illa quae, ob puellarum, quibus assignata erant, mortem ante earum matrimonium vel monachatum respective secutam, sive ob aliam rationem, effectum suum sortita non fuerint, aliis puellis eiusdem hospitii, per dictam Congregationem pariformiter eligendis seu nominandis, assignentur, nec ista in eorum numero. quae puellis praefatis, sicut praemittitur, quotannis assignari debent, ullatenus computari, sed novae cedulae illorum promissoriae a supradictis administratoginti subsidiis dotalibus huiusmodi dispo- ribus, officialibus seu ministris ad favorem aliarum puellarum per Congregationem praefatam sicut praemittitur subrogandarum seu nominandarum fieri, iisdemque deputatis modo et formâ supradictis consignari debeant. Ceterum quaecumque hospitii huiusmodi puellae, quae ad subsidia dotalia praefata, sicut praemittitur, admissae seu nominatae fuerint, processionibus aliisque publicis functionibus in distributione eorumdem subsidiorum dotalium aut illarum occasione fieri solitis interesse minime teneantur, sed intra idem hospitium sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumere, aliave pia opera, sive a dictae archiconfraternitatis statutis, sive a quorumvis testatorum et piorum largitorum praefatorum dispositionibus iniuncta, adimplere possint et debeant. Eisdem vero puellis, statim ac matrimonium contraxerint, quod quidem parochi attestatione a duobus ex deputatis praedictis subscriptà probari sufficiat, vel in aliquo monialium monasterio professionem regularem per ipsas moniales emitti consuetam expresse emiserint, subsidia dotalia, eis ut praesertur, assignata, libere, prompte, nullâque interpositâ morâ, ac absque ullà cautione persolvantur. Singulas demum puellas praefatas ad plura quam duo ex viginti subsidiis dotalibus supradictis per memoratam Congregationem deputatorum nequaquam admitti seu nominari posse, harum serie decernimus et ordinamus.

Clansolae.

§ 4. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac dictis puellis in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiani-causarum

palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum supradictorum testatorum et piorum largitorum etiam ultimis voluntatibus, quas, propter praemissa, sufficienter et expresse commutamus, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae archiconfraternitatis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis, usibus, stylis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et de verbo ad verbum insertis habentes. illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi martii MDCXCIV, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 6 martii 1694 pontif. anno III.

#### LXXXV.

Confirmatur Constitutio Clementis VIII, qua interdicitur monachis Congregationis regularis Castellae Ordinis Cisterciensis in regno Portugalliae appellatio ad exteros iudices, et manifestatio negotiorum Congregationis 1.

1 Laudata const. edita fuit MDXCII, die 22 augusti, pontif 1. In huius Pontificis const. ed. MDCXCIII, ianuarii, pontif. II, prohibita fuit acceptio illegitimorum et expulsorum; et in Clementis XI const. ed. MDCCI, die 19 februarii, pontif. I, agitur de vocalibus.

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex iniuncto nobis caelitus apostolicae servitutis munere, illa, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris pro felici christifidelium sub suavi monastici instituti iugo vota sua Altissimo reddere laudabiliter satagentium statu conservando<sup>4</sup>, illorumque religiosâ quiete firmiter stabiliendâ pie provideque emanasse noscuntur, ut solidiori robore perennent, apostolici muniminis nostri praesidio, cum id a nobis petitur, libenter constabilimus.

Constitutio Clementis VIII refertur.

- § 1. Dudum siquidem felicis recordationis Clemens Papa VIII praedecessor noster, ut religiosae monachorum Congregationis regularis observantiae S. Bernardi Castellae Ordinis Cisterciensis tranquillitati prosperoque regimini salubriter consuleret, litteras in simili formà Brevis edidit tenoris qui sequitur, videlicet:
- « Clemens Papa VIII, ad perpetuam rei memoriam. Pastoralis nostrae sollicitudinis ratio postulat, ut in his auctoritatis nostrae partes libenter interponamus, per quae religiosorum statûs quieti ac prospero regimini opportune consulitur. Sane, cum religiosorum proprium sit in humilitatis et obedientiae spiritu Deo servire, et a saecularium rerum curâ, a qua, cum religionem profitentur, omnino se subtraxisse debent, penitus liberos esse<sup>2</sup>, nihil magis eorum quietem perturbare potest, quam si, contra proprium huiusmodi institutum, superioribus obedientiam recusare, ac ad saeculares personas pro eorum regularibus negotiis recurrere non vereantur. Hoc siquidem incommodum ex Ordine Cisterciensi submovere eigue ob-
  - 1 Edit. Main. legit conservandi (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit liberasse pro liberos esse (R. T.).

viare cupientes, felicis recordationis Alexander IV, Pius II et Innocentius VIII, ac alii forsan Romani Pontifices praedecessores nostri, per suas perpetuo valituras constitutiones inter cetera statuerunt, quod personae regulares Ordinis Cisterciensis aliquo praetextu vel occasione ab ordinationibus et correctionibus quibuscumque tam suorum abbatum et praelatorum quam etiam abbatis et capituli generalis appellare, aut curas et querelas suas extra dictum Ordinem educere (praeterguam pro notorià ac manifestà iniustitià, et in eventum denegatae iustitiae, a capitulo generali ad Sedem Apostolicam tantum appellare et recursum habere) non possint, prout in eorumdem praedecessorum litteris plenius continetur. Cum autem hoc ipsum in Congregatione regularis observantiae sancti Bernardi regnorum Castellae, quae eiusdem Ordinis Cisterciensis existit, et eisdem privilegiis ac regularibus institutis utitur, inviolabiliter observari maxime deceat, et nos summopere cupiamus eiusdem Congregationis quieti et prospero regimini opportunius etiam consulere: motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certâ scientiâ maturâque deliberatione nostris, ac de apostolicae potestatis plenitudine, ex voto venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis regularium tunc praepositorum, constitutiones praedictorum praedecessorum nostrorum ac litteras desuper confectas, quarum tenores praesentibus, ac si de verbo ad verbum insererentur, pro sufficienter expressis haberi volumus, et in eis contenta quaecumque, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus, approbamus et innovamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis apostolicae robur adiicimus, easque in dictà Congregatione

regularis observantiae sancti Bernardi regnorum Castellae, aeque ac si pro eât nominatim editae fuissent, sub poenis omnibus in illis constitutionibus eo ipso incurrendis, inviolate perpetuo observari debere decernimus et mandamus. Et nihilominus hac nostrâ perpetuo valiturâ constitutione sancimus ac statuimus et ordinamus pro perpetuis futuris temporibus ut' nulli omnino personae dictae Congregationis regularis observantiae sancti Bernardi liceat ab ordinationibus. visitationibus, correctionibus, reformationibus, privationibus, depositionibus, aliisque poenis et sententiis suorum abbatum, visitatorum, aliorumque praelatorum, seu etiam abbatis reformatoris generalis eiusdem Congregationis, ad aliquem iudicem sive ecclesiasticum sive saecularem, aut aliam quamcumque personam quavis auctoritate et dignitate, etiam regali3, ducali, aut alià mundanâ, aut etiam archiepiscopali, episcopali vel alià ecclesiasticà praesulgentem, appellare, aut aliàs quoquo modo recursum habere; sed ab eorum superioribus ordinariis ad abbatem generalem, et ab illo ad capitulum intermedium, et ab isto ad capitulum generale recurrere, et coram eis de eorum iuribus experiri, iuxta dicti Ordinis et Congregationis privilegia et regularia instituta, teneantur; a praedicto tamen capitulo generali pro notorià et manifestà iniustitià, ac in eventum denegatae iustitiae, ad Sedem Apostolicam, ut praefertur, dumtaxat recurrere valeant. Insuper eiusdem Congregationis abbati reformatori generali, aliisque abbatibus, abbatissis, prioribus, priorissis, monachis, monialibus, et universis et singulis utriusque sexus regularibus personis perpetuo interdicimus

et prohibemus, ac in virtute sanctae obedientiae districtius praecipiendo mandamus, ne ullo unquam tempore, non solum de huiusmodi causis, sed etiam de quibuscumque aliis rebus et negotiis Congregationis, ad quascumque personas saeculares et ecclesiasticas extra dictam Congregationem, etiam reges, duces et alios principes saeculares, necnon quoscumque in ecclesiasticà dignitate constitutos, archiepiscopos, episcopos et alios ecclesiasticos praelatos, scribere culpas religiosorum et poenas quibus plectuntur, et alias res, quae extraneis personis nota esse minime decet, tam per litteras et memorialia, quam oretenus, per se vel per aliquam interpositam personam, directe vel indirecte, tacite vel expresse, quovis quaesito colore vel ingenio significare et notas facere, de eorum praelatis aut de omnibus aut singulis utriusque sexus eiusdem Congregationis regularibus personis supranominatis penes praedictas personas conquesti, aut coram illis aliqua ipsorum praelatorum et dictarum personarum crimina obiicere, aut alia facere, dicere, tractare, quae ad religionem seu religiosos ipsos pertineant, audeant seu praesumant. Qui vero in aliquo praemissorum contra praesentium tenorem venire aut aliquid attentare praesumpserint, eos excommunicationis latae sententiae, ac perpetuae privationis activae et passivae vocis, ac dignitatum, officiorum et administrationum quorumcumque, inhabilitatisque ad illa et alia in posterum obtinenda, carcerisque mancipationem unius anni, in cuius omnibus quartis et sextis feriis disciplinas in capitulo suscipiant, et in refectorio panem et aquam tantummodo in terrâ manducent, poenas, ad quas incurrendas solae appellationum interpositiones ac

1 Vocem ullo nos addimus (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit per ea (R. T.).

<sup>2</sup> Particulam ut nos addimus (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main. legit legali (R. T.).

litterae aliaque contra tenorem huiusmodi attentata ubique tam in iudicio quam extra fidem faciant, eo ipso incurrisse et incurrere declaramus, poenasque huiusmodi, a nobis tantum et Romanis Pontificibus remittendas, contra eos irremissibiliter infligimus et promulgamus. Mandantes in virtute sanctae obedientiae universis et singulis archiepiscopis, episcopis et aliis ecclesiarum praelatis, seu, ut praefertur, in ecclesiastică dignitate constitutis, et aliis personis ecclesiasticis, ut pro dictae 'Congregationis quiete illius religiosos quoscumque ad eos forsan recurrentes contra praemissa delinquentes eorum superioribus puniendos relinquant, nec illis aliquo modo contra earumdem praesentium tenorem faveant, aut delinguendi occasionem praebeant; reges autem, duces et principes temporales paterne in Domino hortantes, ut, qui libertatem ecclesiasticam et religiosorum quietem tamquam catholici principes tueri tenentur, huius Congregationis prosperum et pacificum statum, qui ex praemissorum occasione maxime pendet, conservari curent et studeant. Decernentes insuper praesentes litteras nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio aut intentionis nostrae vel quocumque alio defectu notari, impugnari vel redargui posse, neque sub quibusvis similium vel dissimilium litterarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus aut contrariis dispositionibus comprehendi, sed semper et perpetuo validas et efficaces existere, suosque plenos et integros effectus sortiri et obtinere, sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, et causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, ac alios ad quos spectat,

1 Edit. Main. legit praedictae vice pro ditae (R. T.).

sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Quocirca dilecto filio abbati et reformatori generali Congregationis praedictae nunc et pro tempore existenti per praesentes committimus et mandamus, quatenus praemissa omnia statim post praesentium susceptionem in Congregatione praedictà et in omnibus eius utriusque sexus monasteriis publicari, eaque omnia tam per se quam per visitatores ordinarios omnesque alios inferiores eiusdem Congregationis praelatos ab omnibus utriusque sexus eiusdem Congregationis regularibus personis inviolabiliter observari faciat, contradictores et inobedientes supradictis et aliis poenis iuxta eiusdem Congregationis regularia statuta, aliisque opportunis iuris et facti remediis, appellatione omnino postposità, compescendo. Non obstantibus quibusvis apostolicis, ac in universalibus, provincialibus ac synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ac quibuscumque statutis et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et ad verbum expressa mentio habenda esset, tenores huiusmodi, ac si ad verbum insererentur, praesentibus pro expressis habentes, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quod praesentes litterae inter statuta et definitiones eiusdem Congregationis perpetuo observandae describantur; et earum transumptis, etiam impressis, manu secretarii dictae Congregationis, aut alicuius notarii publici, necnon sigillo ipsius Congregationis vel alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae obsignatis, indubia ubique in iudicio et extra aeque ac praesentibus ipsis fides adhibeatur.

Datum Romae, apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die xxII augusti MDXCII, pontificatus nostri anno I ».

Confirmatio relatae consti-

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii monachi Congregationis praefatae in regno Portugalliae nobis nuper exponi fecerunt, ipsi praemissa, quo firmius subsistant et inviolabilius serventur, apostolicae confirmationis nostrae robore communiri summopere desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praeinsertas Clementis praedecessoris litteras, cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus ac innovamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore

quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter et inconcusse observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus contrariorum et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis, quae in praeinsertis Clementis praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut praesentium Fides tranlitterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur in iudicio et extra illud, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv martii mocxciv, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 24 martii 1694, pontif. anno III.

#### LXXXVI.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de lectoribus monachorum eremitarum sancti Hieronymi Lombardiae post duodecim annos ad prioratus titulares promovendis 1

1 De electione priorum aliorumque extat Gregorii XIII const. edit. MDLXXIV, die 26 maii, pontif. 111, et huius Pontificis const. ed. MDCXCV, die 19 ianuarii, pontif. Iv.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Id determinagatione.

§ 1. Nuper pro parte dilectorum filiotum sterat a capitulo gene-rum Euphemiani Volpini a Placentia et nerali MDCLAXVI, Petri Hieronymi Coquicomi a Mediolano monachorum expresse professorum Congregationis eremitarum sancti Hieronymi Lombardiae, et lectorum, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod alias, nempe anno mocexxvi, in capitulo generali dictae Congregationis monachorum speciale quoddam decretum ad favorem monachorum lectorum editum fuerat pro eis, qui in civitatibus duodecim annorum spatio legissent, et ad id studium adiuncto sacrae Scripturae studio, duodecim publicas cathedras magistrales sustinuissent, concedebatur, ut priores titulares existerent, eodem modo. quo alias a felicis recordationis Clemente Papa X praedecessore nostro monachis Congregationis praedictae, qui prioris generalis ipsius Congregationis officium laudabiliter exercuissent, indultum fuerat, ut, absoluto officio huiusmodi, priores pariter titulares existerent et declarati intelligerentur; verum, tametsi subinde, videlicet die xvi decembris MDCLXXVIII, decretum huiusmodi a memoratâ Congregatione cardinalium confirmatum, eiusque observantia superioribus pro tempore existentibus supradictae Congregationis strictissime iniuncta fuissent, prout in decreto ab eâdem Congregatione cardinalium desuper emanato uberius dicebatur contineri, nihilominus postmodum, nempe in alio capitulo generali eiusdem Congregationis anno moclxxxii celebrato, decretum capitulare praefatum a definitoribus ipsius capituli nesciebatur qua ratione revo-

Congregationi cardinalium pro simili decreti huiusmodi revocatione obtinenda supplicatum fuisset, ipsa Congregatio cardinalium, rei gravitate perpensâ, nihil desuper absolute decreverat, sed rem ipsam per suum decretum similiter remiserat tunc in humanis agenti Paulo eiusdem S. R. E., dum vixit, cardinali Sabello nuncupato, praefatae Congregationis monachorum apud Sedem Apostolicam protectori; qui subinde per quamdam suam die v augusti mpclxxxii scriptam epistolam tunc existenti abbati generali dictae Congregationis monachorum, se quidem praesatae Congregationi cardinalium pro abolitione supradicti decreti capitularis retulisse, sed nihil ab eà desuper re solutum fuisse, ac proinde nec a se nec ab ipsâ Congregatione cardinalium decretum ullum memorati decreti capitularis abrogatorium editum fuisse significaverat; ideoque pro parte eorumdem Euphemiani et Petri Hieronymi, asserentium se qualitatibus vigore dicti decreti capitularis requisitis praeditos esse, et inde ipsam eorum Congregationem desiderare ut ipsi tamquam de eâ benemeriti prioratus titulo decorarentur, eidem Congregationi cardinalium supplicato, ut. antequam dieta pro eorum promotione convocaretur, primodictum decretum supradicti decreti capitularis confirmatorium a praesatâ cardinalium Congregatione, sicut praemittitur, emanatum, ad eorum favorem approbare et confirmare dignaretur: emanavit ab ipsâ Congregatione cardinalium decretum tenoris sequentis, videlicet: « Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita. audito patre priore generali praedicti Ordinis, et attentis narratis, censuit ac catum fuerat; at, cum subinde eidem decrevit servandum esse decretum primum capituli generalis ab eâdem sacrâ Congregatione die xvi decembris anni MDCLXXVIII confirmatum, prout praesentis decreti vigore servari mandavit, quibuscumque in contrarium non obstantibus. Romae, xvIII decembris MDCXCIII».

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut memorati Euphemianus et Petrus Hieronymus nobis subinde exponi fecerunt, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsos Euphemianum et Petrum Hieronymum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apos stolicae firmitatis robur adiicimus: salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac dictis Euphemiano et Petro Ilieronymo, aliisque, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores; iudicari et definiri debere, ac irritum et inanc,

si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum et ordinationibus apostolicis, ac, qua-derogatio. tenus opus sit, dictae Congregationis monachorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 111 aprilis mocxciv, pontificatus nostri anno III. Dat. die 3 aprilis 1694, pontif. anno III.

#### LXXXVII.

Extenduntur binae constitutiones, de abrogandis discretis pro capitulis fratrum Cappuccinorum, ad alias provincias Aragoniae, Valentiae, Catalauniae, Sardiniae et Maioricae 1.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Alias pro parte carissimi in Christo Binarum confilii nostri Caroli Hispaniarum regis ca-nor. tholici nobis exposito, quod tam praedictorum et Minorum sancti Francisci
- 1 Harum constitutionum prima edita fuit мосхен, die 29 martii, pontif. III, altera vero MDCXCIII, die 12 septembris, pont. III; in constit. ed. MDCXCVI, die 14 augusti, pont. VI, agitur de iis, qui sunt loco discretorum abroga-

de Observantià nuncupatorum quam aliorum diversorum Ordinum fratres, in regnis utriusque Castellae existentes, sua capitula provincialia cum interventu superiorum localium conventuum Ordinum huiusmodi absque discretis seu sociis, qui olim ab ipsis conventibus ad effectum sua suffragia ferendi in eisdem capitulis eligi consueverant, tunc celebrari solebant; id siquidem, praeterquam quod decretis Concilii Tridentini, sess. xxv, cap. vi, ibi: « Nec in posterum liceat provinciales, aut abbates priores, aut alios quoscumque titulares ad effectum electionis faciendae constituere, etc. », magis conforme videbatur; necessarium quoque compertum fuerat tum ad tollenda damna et incommoda, quae ex eorumdem discretorum seu sociorum electione in religiosae pacis et concordiae, quae in Ordinibus praedictis semper florere debet, praeiudicium proveniebat, tum ad impediendas relaxationes, quas dependentia, quam tunc superiores a suis subditis habebant, producebat; ipsi enim superiores, ut dictos suos subditos pro iis in discretos seu socios huiusmodi eligendis, quos, ad effectum se perpetuo suarum provinciarum gubernio confovendi, eligi necesse erat, benevolos haberent, regularis disciplinae conservationi, prout eorum officii erat, incumbere negligebant; quocirca, quoties dictorum regnorum religiosi, regularis disciplinae huiusmodi tuendae zelo ducti, ad ipsius Caroli regis patrocinium pro eorumdem discretorum seu sociorum abrogatione ab hac Sanctâ Sede impetranda confugerant, illud semper eis adfuerat, donec huiusmodi gratiam consecuti fuissent; et in eâdem expositione subiuncto, quod dictus Carolus rex certior factus fuerat fratres Ordinis Minorum eiusdem sancti Fran-

cisci Cappuccinorum nuncupatorum in regnis praedictis existentes non modo eadem incommoda et damna, quae olim religiosi aliorum Ordinum praefatorum ex electione discretorum seu sociorum huiusmodi experti fuerant, pati, sed et alia multa concurrere, propter quae fratres praedicti usum eligendi discretos aut socios praedictos in provinciis dictorum regnorum abrogari plurimum desiderabant, adeoque ipsius Caroli regis zelum sollicitabant, ut apostolicae desuper auctoritatis nostrae partes interponi similiter curaret: nos, supplicationibus eiusdem Caroli regis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, discretos praedictos in provinciis utriusque Castellae fratrum dicti Ordinis Cappuccinorum, sub certis modo et formà tunc expressis, auctoritate apostolica sustulimus et removimus, et aliàs, prout in nostris in simili formâ Brevis die xxix martii mocxciii desuper expeditis litteris plenius continetur. Subinde vero pro parte eiusdem Caroli regis nobis iterum exposito, quod in praefatis nostris litteris trium provinciarum regnorum utriusque Castellae dicti Ordinis Cappuccinorum, nempe Castellae Veteris et Novae nuncupatae, necnon Baeticae et Navarrae provinciarum, distincta et expressa mentio facta non fuerat, quinimo nec in eisdem litteris provisum fuerat, quod, loco supradictorum discretorum conventualium, sicut praemittitur sublatorum et remotorum. pro tempore existentes earumdem provinciarum definitores et custodes, necnon is saltem, qui novissime in illis provincialatus officio respective functus fuerat, in earum definitoriis et capitulis provincialibus votum seu suffragium respective habere deberent, quemadmodum ipse Carolus rex, pro peculiari suo in Ordinem praedictum devotionis affe-

ctu, commune ipsarum provinciarum bonum promovendi studio ductus, nobis supplicari fecerat; ac proinde opportune in praemissis a nobis provideri, necnon praeterea, quod in provinciis praedictis capitula provincialia de sesquianno in sesquiannum celebrari deberent, quemadmodum felicis recordationis Clemens Papa X praedecessor noster pro omnibus eiusdem Ordinis provinciis per quasdam suas itidem in formâ Brevis anno MDCLXXVI desuper expeditas litteras praescripsisse dicebatur, decerni et ordinari plurimum desiderabat: nos, porrectis nobis hac in re pro eiusdem Caroli regis parte precibus benigne annuentes, eâdem auctoritate declaravimus, remotionem et abolitionem discretorum conventualium in provinciis utriusque Castellae fratrum dicti Ordinis Capuccinorum factas ut praefertur, expeditasque desuper litteras nostras praedictas, intelligendas esse non solum respectu provinciae utriusque Castellae, Veteris scilicet et Novae, verum etiam respectu provinciarum Baeticae, vulgo Andalusiae, necnon Navarrae, et, quatenus opus esset, remotionem, abolitionem, ac nostras litteras huiusmodi ad supradictas provincias Baeticam et Navarram dictà auctoritate extendimus et ampliavimus 1 Praeterea eâdem auctoritate decrevimus, quod, vice et loco praedictorum discretorum in tribus provinciis huiusmodi, sicut praemittitur, sublatorum et abolitorum, definitores atque custodes et immediatus exprovincialis earumdem provinciarum in ipsarum respective definitoriis et capitulis votum haberent, dictarumque provinciarum capitula de sesquianno in sesquiannum deinceps celebrari deberent: et aliàs, prout in aliis nostris in eâdem formâ Brevis die xII septembris proxime prae-

1 Edit. Main. legit ampliamus (R. T.).

teriti desuper emanatis litteris, quarum et praedictarum nostrarum litterarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut dictus Carolus Extensio praerex nobis nuper denuo exponi fecit, stitutionum. ipse binas litteras nostras praedictas ad provincias Aragoniae, Valentiae, Cataloniae, Sardiniae et Maioricae dicti Ordinis fratrum Capuccinorum per nos extendi plurimum desideret: nos, piis eiusdem Caroli regis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, supplicationibus eiusdem Caroli regis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de Congregationis nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus a nobis particulariter deputatae consilio, binas nostras litteras supradictas, omniaque in illis disposita quoad provincias fratrum Capuccinorum utriusque Castellae, Veteris scilicet et Novae, necnon Baeticae et Navarrae, ad provincias eorumdem fratrum Capuccinorum Aragoniae, Valentiae, Cataloniae, Sardiniae et Maioricae, auctoritate apostolică, tenore praesentium, extendimus pariter et ampliamus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes chausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Camerae Apostolicae auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Deroga io contrariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon provinciarum et Ordinis huiusmodi, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, necnon omnibus et singulis illis, quae in praefatis nostris litteris concessimus non obstare; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transmiplo-

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v aprilis MDCXCIV, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 5 aprilis 1694, pontif. anno III.

#### LXXXVIII.

Statuitur ut procurator et commissarius generales fratrum Minorum de Observantia eligantur in capitulo generali de sexennio in sexennium .

Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium

Sacrosancti apostolatus sollicitudo, quam, meritis licet et viribus longe impares, auctore Deo, gerimus, nos stimulat ad ea peculiari studio statuenda, quae prospero christifidelium divinis ob-

1 Simile statutum habetur pro procuratore generali Reformatorum in constit. ed. MDCXCIV, die 7 aprilis, pontif. III. In const. ed. MDCXCIII, die 20 februarii, pontif. II, concessa fuit facultas confirmandi guardianos, et promovendi definitores ad guardianatum; et in const. ed. MDCXCIV, die XI maii, pontif. III, agitur de distributione officiorum in provincià S. Iacobi Hispaniarum.

sequiis sub suavi religionis iugo mancipatorum statui ac regimini opportunis rationibus consulatur.

§ 1. Cum itaque nos nuper per alias statuit ut in nostras in simili formā Brevis litteras, rubrica. ut procurator generalis provinciarum Reformatorum Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià, et Reformatorum seu Strictioris Observantiae nuncupatorum, qui antehac de triennio in triennium a pro tempore existente Ordinis huiusmodi apud sanctam Sedem Apostolicam protectore deputabatur, deinceps de sexennio in sexennium in capitulo generali eiusdem Ordinis eligatur, in eiusqué electione votum sive suffragium fratres vocales earumdem provinciarum Reformatorum familiae cismontanae dicti Ordinis tantum ibidem una cum ministro generali pro tempore existente Ordinis supradicti insimul congregati habeant et ferant, ac habere et ferre libere et licite possint et valeant, sub certis modo et forma tunc expressis, statuerimus et ordinaverimus; et, sicut accepimus, felici dictorum filiorum fratrum de Observantià dicti Ordinis gubernio regularique illorum disciplinae magnopere conducibile futurum sit id ipsum quoad illorum procuratorem generalem et commissarium generalem Curiae Romanae, qui hactenus de triennio itidem in triennium a ministro generali supradicto, de definitorum generalium eiusdem Ordinis consilio et assensu, seu aliàs, institui et deputari consueverunt, pariformiter per nos statuatur: hinc est quod nos, qui Ordinem praedictum in visceribus paternae gerimus charitatis. salubri fratrum de Observantia praefatorum directioni, quantum cum Domino possumus, similiter providere volentes, motu proprio, ac ex certâ scientiâ et matura deliberatione nostris, deque apo-

1 Praeposit. per nos addimus (R. T.).

stolicae potestatis plenitudine, quod de ceteris perpetuis futuris temporibus procurator generalis ac commissarius generalis Curiae praefatae eorumdem fratrum de Observantià, qui hactenus de triennio in triennium a memorato ministro generali, sicut praemittitur, institui seu deputari consueverunt, in capitulo generali eiusdem Ordinis de sexennio in sexennium eligantur, in eorumque respective electione votum sive suffragium fratres vocales illius familiae tantum, cismontanae scilicet, seu ultramontanae, ex qua nimirum ceteroqui iuxta regularia Ordinis praedicti instituta per Sedem Apostolicam approbata procurator generalis et commissarius generalis Curiae huiusmodi respective assumendi erunt, una cum eodem ministro generali ibidem insimul congregati habeant et ferant, ac habere et ferre libere et licite possint et valeant, tenore praesentium statuimus et ordinamus. Quod si procuratoris generalis ac commissarii generalis sic electorum officium, sive corum alterum, per cessum vel decessum illa seu illud pro tempore obtinentium vel obtinentis, seu aliàs quomodolihet, vacare contigerit, ad nos seu pro tempore existentem Romanum Pontificem pro opportună desuper provisione obtinendà recurratur. Ceterum, ut ad eorumdem procuratoris generalis ac commissarii generalis electiones iuxta earumdem tenorem praesentium faciendam quanto citius, nempe in capitulo generali dicti Ordinis propediem, benedicente Domino, in Hispaniis celebrando. deveniri possit, officia praefata, quibus dilecti filii moderni procurator generalis ac commissarius itidem generalis eiusdem Curiae de praesenti funguntur, ac illorum quodlibet, tametsi illa vigore quarumvis litterarum patentium eis ac

1 Edit. Main. legit celebrandi (R. T.).

eorum cuilibet a dilecto filio moderno ministro generali dicti Ordinis desuper expeditarum, ac forsan etiam auctoritate apostolicà confirmatarum, diutius durare deberent, usque ad proxime futurum capitulum generale supradictum dumtaxat durare, motu, scientiâ, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, harum serie decernimus et declaramus.

§ 3. Decernentes pariter, easdem prae- Clausulae. sentes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi fuerint, sive ex alià quacumque causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam formali et substantiali defectu notari. impugnari, infringi, retractari, aut ad terminos iuris réduci, seu in controversiam vocari, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter et inconcusse observari et adimpleri, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam

de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, et alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti Ordinis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis sirmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, in genere vel in specie, seu alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas, causas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis, insertis, servatis et specificatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtavat, specialiter et expresse

derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem stamptorum.

praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die v aprilis MDCXCIV, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 5 aprilis 1694, pontif. an. III.

#### LXXXIX.

Statuitur ut procurator generalis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia et Reformatorum eligatur in capitulo generali, et de sexennio in sexennium '.

Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum nos nuper, per nostram super moderatione facultatum quorumvis etiam S. R. E. cardinalium Ordinum regularium quorumlibet apud nos et Sedem Apostolicam protectorum editam constitutionem, inter alia, quamcumque eisdem protectoribus nonnullos Ordinum huiusmodi superiores seu ministros deputandi attributam potestatem sustulerimus et abrogaverimus, superiorumque seu ministrorum huiusmodi electiones ad sacrorum canonum seu regularium eorumdem Ordinum institutorum limi-

1 Vide const. praec. In const. ed. MDCXCII, die 17 maii, pontif. I, agitur de quadam alternativă; et in const. ed. MDCXCV, die 12 septembris, pontif. v, de electione guardianorum, aliorumque.

2 Praeposit. per nos addimus (R. 7.).

3 Edit. Main. legit nostrum (R. T.).

tes, seu alias ad modum et formam in comitiis generalibus ipsorum Ordinum seu per nos et Sedem praedictam respective statuendum et statuendam reduxerimus, et reductam esse voluerimus et mandaverimus; ac proinde quaecumque antehac pro tempore existenti Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià et Reformatorum seu strictioris observantiae nuncupatorum apud eamdem Sedem protectori procuratorem generalem provinciarum Reformatorum 4 dicti Ordinis in Romanâ Curiâ residentem de triennio in triennium deputandi sive quarumdam apostolicarum littlerarum vigore sive aliàs competens facultas sublata et abrogata remanserit: hinc est quod nos, ut procuratoris generalis huiusmodi electio recte et canonice in posterum fiat, quantum cum Domino possumus, providere volentes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ut procurator generalis supradictus, qui de triennio ad triennium ab eodem protectore, sicut praemittitur, deputari hactenus consuevit, deinceps de sexennio in sexennium in capitulo generali eiusdem Ordinis eligatur, in eiusque electione votum sive suffragium fratres vocales earumdem provinciarum Reformatorum familiae cismontanae dicti Ordinis tantum ibidem unâ cum ministro generali pro tempore existente Ordinis supradicti insimul congregati habeant et ferant, ac habere et ferre libere et licite possint et valeant, tenore praesentium perpetuo statuimus et ordinamus. Quod si procuratoris generalis sic electi officium, ante expletum sexennium, per cessum vel decessum illud pro tempore obtinentis, seu aliàs quomodolibet, vacare contigerit, ad nos seu pro tempore existentem

1 Edit. Main. legit Reformatarum (R. T.).

Romanum Pontificem pro opportună desuper provisione obtinendâ recurratur. Porro ut ad procuratoris generalis huiusmodi electionem iuxta earumdem tenorem praesentium faciendam quantocitius, nempe in capitulo generali dicti Ordinis propediem, benedicente Domino. in Hispaniis celebrando, deveniri possit, officium praedictum, quo dilectus filius Petrus Paulus de Cellis, frater expresse professus provinciae Thuscicae eiusdem Ordinis, de praesenti fungitur, tametsi illud vigore litterarum patentium ei a venerabili fratre nostro Alderano episcopo Ostiensi eiusdem S. R. E. cardinali Cybo nuncupato Ordinis huiusmodi apud nos et Sedem praedictam protectore desuper expeditarum diutius durare deberet, usque ad proxime futurum capitulum generale supradictum dumtaxat durare debet. Ceterum ipsi Petro Paulo procuratori generali, quem munus suum fideliter hactenus et laudabiliter exercuisse accepimus, ut votum seu suffragium in eodem proxime futuro capitulo generali habere et ferre, necnon omnibus et singulis privilegiis, gratiis et indultis, quibus fratres dicti Ordinis, qui integri triennii spatio procuratoris generalis huiusmodi munere in Curiâ praefatâ functi fuerunt, tam de iure, usu et consuetudine, quam aliàs quomodolibet utuntur, fruuntur et gaudent, ac uti, frui et gaudere possunt et poterunt in futurum, pari modo et absque ullà prorsus differentià uti, frui et gaudere libere pariter et licite possit et valeat, in omnibus et per omnia, perinde ac si munere huiusmodi per integrum triennium functus fuisset, harum serie concedimus et indulgemus. Praeterea privilegia, praerogativas, gratias et indulta huiusmodi eidem Petro Paulo procuratori generali non ex gratià vel favore aut privilegio personali, sed intuitu realium laborum et tamquam iustum praemium ei debitum concessa fuisse, et de iure competere, nec in felicis recordationis Urbani VIII' et Clementis X aliorumve Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum litteris vel decretis super revocatione et abrogatione sive annullatione quorumcumque privilegiorum et indultorum personalium fratribus dicti Ordinis contra vel praeter constitutiones seu statuta ipsius Ordinis concessorum vel concedendorum, hactenus emanatis et quandocumque emanaturis, nullo modo comprehensa fuisse vel esse aut fore, seu comprehensa censeri, praetendi vel intelligi, neque eiusmodi revocationes, abrogationes et annullationes illi nullatenus obstare, aut eum illarum occasione seu praetextu quomodolibet molestari, perturbari vel inquietari posse, earumdem tenore praesentium decernimus et declaramus.

Clausulae.

§ 2. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter et inconcusse observari et adimpleri, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos. etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praesatae cardinales, etiam de latere legatos, et Apostolicae Sedis nuntios, et alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus praemissis, et, contrariorum quatenus opus sit, nostrae et Cancellariae Apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon provinciarum et Ordinis praedictorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, in genere vel in specie, seu aliàs quomodolibet, in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas, causas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum. hac vice dumtaxtat, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in

1 De more solito legendum nostrá (R. T.).

Committee to the control of the cont

iudicio et extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi aprilis MDCXCIV, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 6 4 aprilis 1694, pontif. anno III.

### XC.

Conceditur alumnis provinciae novi regni Granatensis Ordinis eremitarum S. Augustini in Indiis Occidentalibus facultas suscipiendi gradus scholasticos in eorum collegio S. Nicolai civitatis S. Fidei 3.

### Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Exerdiam.

Ex injuncto nobis divinitus pastoralis sollicitudinis munere sacrarum bonarumque litterarum studia inter christifideles Altissimi obsequiis sub suavi religionis iugo mancipatos, ubique locorum, ac praesertim in remotissimis ab hac Sanctâ Sede partibus, opportunis rationibus fovemus et promovemus, ac ut debitus virtuti honor rependatur libenter providemus, sicut ad omnipotentis Dei gloriam, religionis decus et incrementum, ac catholicae fidei praesidium et prorogationem salubriter expedire in Domino arbitramur.

Causa concessionis.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Iosephus Bernaldo de Quiros de Lima, definitor ac procurator generalis provinciarum Quitensis et no-

1 Edit. Main. ad marginem habet 7 (R. T.). 2 In Urbani VIII const. ed MDCxxv, die 24 aprilis, pontif. Il agitur de promovendis in gradibus in Hispania et Indiis; et in Clementis XI const. ed. MDCCI, die 4 iunii, pontificatus I, conceditur alumnis civitatis Lagunae facultas suscipiendi gradus in eorum collegio.

vi regni Granatensis in Indiis Occidentalibus Ordinis fratrum eremitarum sancti Augustini, quod, cum aliâs dicta provincia novi regni Granatensis, ab initio suae fundationis, Peruanae eiusdem Ordinis et dictae Quitensi provinciis unita esset, privilegio, quod eius alumni in Quitensi sub S. Fulgentii per quasdam felicis recordationis Sixti Papae V praedecessoris nostri ac Limana sub S. Ildephonsi respective denominationibus per alias recolendae memoriae Pauli Papae V praedecessoris pariter nostri in simili formà Brevis litteras respective erectis studiorum generalium universitatibus ad magisterii seu doctoratus aliosque scholasticos gradus promoveri possent, fruebatur: verum, quia illa postmodum a dictis aliis duabus provinciis subdivisa fuit, privilegio huiusmodi destituta remansit, ac exinde illius alumni praefati pro gradibus huiusmodi consequendis, vel extraneos adire, vel ad provincias septingentorum circiter milliarum intervallo distantes iter cum nimio sumptu et incommodo suscipere coguntur.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicta provincia novi star illius uniregni Granatensis doctrina et regulari Qullensi et Liobservantià adeo florescat, ut in his ipsi provinciae Quitensi antecellat; ac proinde dictus Iosephus plurimum cupiat a nobis indulgeri ut in collegio sub titulo S. Nicolai episcopi intra vel extra septa conventûs Nostrae Divae de Gratià nuncupatae civitatis S. Fidei eorumdem Ordinis et provinciae novi regni Granatensis erigendo provinciae huiusmodi alumni gradus praedictos suscipere valeant: nos, eiusdem Iosephi votis in praemissis, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis,

a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum consilio, et attentà relatione venerabilis fratris nostri Palutii episcopi Praenestinensis eiusdem S. R. E. cardinalis de Alteriis nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, super praemissis eisdem cardinalibus factà, praesatis alumnis provinciae novi regni Granatensis huiusmodi, qui fratres expresse professi dicti Ordinis fuerint, ut, peractis in collegio erigendo praedicto seu alibi studiorum suorum curriculis, praevioque rigoroso examine, baccalaureatûs ac magisterii et doctoratûs in philosophià et sacrà theologià gradus in eodem collegio ab illius rectore pro tempore existente suscipere, ipsique rectori eosdem gradus dictis alumnis ad formam praedictarum Sixti et Pauli praedecessorum litterarum conferre libere, licite et valide possint ct valeant respective, auctoritate apostolică, tenore praesentium, concedimus et indulgemus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis memoratorum cardinalium.

Cl. asulae.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, indicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super

his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

- § 4. Non obstantibus constitutionibus contrariorum et ordinationibus apostolicis, ac qui-derogatio. busvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 5. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subsciptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam exra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv aprilis MDCXCI, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 24 aprilis 1694, pontif. anno III.

#### XCI.

Erigitur oppidum Alesiense Nemausensis dioecesis in civitatem eiusque ecclesia S. Ioannis Baptistae in cathedralem 1.

1 Similis erectio oppidi de Pekim Machoanensis dioecesis extat in Alexandri VIII const. ed. MDCXC, die 10 aprilis, pontif. I.

### Innocentius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium a eara animarum perium.

Animarum zelus i nullis terminis comprehensus, universalisque dominici gregis cura nobis, licet immeritis, ex alto commissa, necnon unigeniti filii Dei et domini nostri Iesu Christi ad infima huiusmodi pro humano salvando genere descensus, ipsiusque praeceptum Apostolis demandatum: Ite, praedicate evangelium omni creaturae, mentem nostram continuo sollicitant, ut studiis assiduis ad ea intendere debeamus, per quae sides nostra catholica ubique ab omni expurgetur zizania, omnisque vepris expers surgat et propagetur, errantesque oves, diabolicà fraude haeresumque pravitate correptae3, ad ovile, verique luminis agnitionem reducantur. Propterea novas sedes novosque pastores instituere debemus, ut facilius oves ipsae, sic deperditae, se in eas reducere valeant, praesertim etiam cum sublimium regum vota et gesta id exposcant, et comperiamus in Domino pro animarum salute id expedire.

Descriptio oppide Alesti.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, carissimus in Christo filius noster Ludovicus Francorum et Navarrae rex christianissimus, ad Dei solum cultum, eiusque orthodoxae legis observantiam, sanctae matris Ecclesiae exaltationem, haeresumque extirpationem et haereticorum confusionem enixe intentus, divinâ piis cius conatibus favente gratiâ, tot millia subditorum, a vià salutis per Satanae suggestiones aberrantium, ad eiusdem sanctae matris Ecclesiae gremium proprià applicatione et curâ feliciter reduxerit;

cupiens eosdem suos subditos, uti adhuc teneros vitis evangelicae, qui Christus est, palmites, in ipsius fide verà peramplius confoveri et consolidari, ac commodius instrui et gubernari, inter alia ad hoc vere suum regium intentum conducentia media, nullum aliud opportunius fore compererit, quam si recenter conversis christifidelibus in vallibus Hebbennicis 1, vulgo Les Sevennes, constitutis, et numerum quinque milliadum<sup>2</sup> excedentibus (qui ex solà praesistentià venerabilis fratris nostri episcopi Nemausensis, in cuius dioecesis territorio valles praedictae sunt, ob earumdem vallium a civitate Nemausensi, ubi ipse episcopus residet, aspero, montuoso, laborioso et difficili plurium leucarum intercedente itinere distantiam, ibidem visitationis adeo necessariae munus et pastoralia munera et solatia recipere non valent) proprius praesul et pastor animarum attribueretur et assignaretur, qui proprias oves cognosceret et pasceret, ac ab ipsis vice versà in veritate docenda et praestanda obedientia agnosceretur; ac proinde ut dictarum vallium territorium a dioecesi Nemausensi separare, oppidumque Alesii (quod ipsarum vallium caput, muris cinctum, arce et praesidio munitum, praesecturâ decoratum, quinque regularium utriusque sexus coenobiis, hospitali et duabus confraternitatibus insignitum, bis mille fere familiis, quas inter plures nobiles, ac tres ex quatuor partibus neophytae, constans, aëris etiam salubritate ac soli fertilitate gaudens, ac ad id valde aptum commodum et opportunum est) in civitatem, inibique existentem saecularem et collegiatam ecclesiam S. Ioannis Baptistae (amplae et elegantis structurae,

<sup>1</sup> Bulla ista legitur etiam in Gallia Christiana, tom. VI, inter instrumenta ad ipsum tom. VI adiecta, pag. 255 et seq. (R. T.).

<sup>2</sup> Male edit. Main. legit Apostoli (R. T.).

<sup>3</sup> Male edit. Main. legit correptus (R. T.).

<sup>1</sup> In Gallia Christiana leg. G. bennicis (R.T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit mistriadum, in Gallia Christiana legitur milliadum (R.T.).

sex cappellis et sacrà suppellectile ad divina peragenda, non tamen ad pontificalia exercenda, decenter ornatam, aliisque requisitis satis instructam) in cathedralem, ibique sedem episcopalem erigere et collocare, ac aliàs desuper opportune providere de benignitate apostolicà dignaremur:

Erectio, de qua m rubricà.

§ 2. Nos, cui' nihil magis cura est quam ut fides catholica illibata ubique floreat et augeatur, non de inventà ove, sed de integri pene gregis ad ovile Christi reductione congaudentes, ac ipsi Ludovico regi congratulati<sup>8</sup>, ne desit his Ecclesiae novis filiis qui frangat panem puraeque doctrinae pabula praebeat, ac singulorum vultus, ut episcopum decet, inspiciat et agnoscat, maturâ super his in Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium rebus consistorialibus praeposită, cui negotium dismembrationis et erectionis huiusmodi discutiendum a nobis commissum fuerat, habità deliberatione, oppidum praedictum epicopali et civitatis titulo dignum iudicantes, piisque dicti Ludovici regis desideriis libenter annuentes, de eorumdem ac aliorum venerabilium fratrum nostrorum praesatae S. R. E. cardinalium consilio et assensu, oppidum praedictum ab ordinarià iurisdictione dicti episcopi Nemausensis, de expresso eius ac illius cathedralis capituli et canonicorum consensu, apostolică auctoritate, tenore praesentium, perpetuo segregamus, dividimus, separamus et dismembramus; illudque, ac eius clerum et populum, quoad legem dioecesanam, ab episcopi Nemausensis superioritate, iurisdictione, potestate, subjectione, visitatione et correctione prorsus eximi-

mus et liberamus; ac oppidum praedictum civitatis, illiusque incolas civium nomine, titulo et honore decoramus, illudque in civitatem Alesiensem denominandam, et in eo saecularem et collegiatam ecclesiam, sancto Ioanni Baptistae dicatam, duasque dignitates, decanatum videlicet et sacristiam, cum aliis decem canonicatibus habentem, in cathedralem ecclesiam sub invocatione eiusdem sancti Ioannis Baptistae pro uno episcopo Alesiensi nuncupando, qui illi praesit, ac ecclesiam ipsam ad formam cathedralis ecclesiae redigi faciat, necnon episcopalem iurisdictionem, auctoritatem et potestatem exercere, omniaque et singula quae ordinis, iurisdictionis et cuiusvis alterius muneris episcopalis sunt, et ad illa ac synodi dioecesanae convocationem et celebrationem spectant et pertinent, ac quae alii tam in illis regnis et provinciis, quam alibi ubicumque constituti episcopi in suis ecclesiis, civitatibus et dioecesibus de iure et consuetudine aut aliàs quomodolibet facere, et quibus uti solent et possunt, parisormiter, aeque principaliter, et absque ullà prorsus differentià, in suis ecclesià. civitate et dioecesi Alesiensi respective facere, gerere et exercere, ac uti, frui et gaudere libere et licite possit et debeat, ac pro tempore existenti archiepiscopo Narbonensi iure metropolitico. prout ante separationem et dismembrationem huiusmodi suberat, subiaceat. cum sede et mensà aliisque insigniis episcopalibus, necnon praeeminentiae et honoribus et privilegiis, immunitatibus et gratiis spiritualibus et temporalibus, personalibus, realibus et mixtis, quibus ceterae cathedrales ecclesiae regnorum et provinciarum huiusmodi similiter de iure, consuetudine, privilegio aut alias quomodolibet utuntur, potiun-

1 Aptius lege praceminentiis (R. T.).

<sup>1</sup> Ita etiam Gallia Christiana (R. T.).

<sup>2</sup> Praeposit. de nos addimus (R. T.).

<sup>3</sup> Male ed. Main. legit congratulari; aptius Gallia Christiana leg. congratulantes (R. T.).

tur et gandent, ac uti, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, de similibus consilio et potestatis plenitudine, dictà apostolicà auctoritate, perpetuo erigimus et instituimus; ac eidem sic erectae ecclesiae Alesiensi ipsum oppidum sic in civitatem erectum pro civitate, et alia octo civitates nuncupata, ac alia trigintasex inferiora oppida, et reliqua quinquaginta quinque oppidula, cum eorum omnium et singulorum respective parochiis et territorio, quinquaginta longitudine, latitudine vero triginta circiter milliaribus italicis extenso, pro dioecesi, necnon ecclesiasticas pro clero, et saeculares personas pro populo, de consilio, potestate et auctoritate similibus, etiam perpetuo concedimus, attribuimus et assignamus; civitatemque, clerum et populum huiusmodi episcopo Alesiensi quoad episcopalem, et archiepiscopo Narbonensi, pro tempore existentibus, quoad metropoliticam iurisdictionem et superioritatem, de paribus consilio et potestatis plenitudine, etiam perpetuo subiicimus.

Pro dole mensue opiscopulis batia ecclesiae modiensis,

§ 3. Ac insuper, cum dilectus filius assignatur ab-Ludovicus de Calvieres, abbas abbatiae s. Petri Psal-olim forsan regularis, sed iam nunc, omni in eà regularitate cessante, ad saecularem statum redactae saecularis et collegiatae ecclesiae S. Petri Psalmodiensis vulgo de Psalmodi nuncupatae in oppido Aquarum-mortuarum dictae Nemausensis dioecesis existentis, regimini et administrationi dictae abbatiae, ac omni et cuicumque iuri sibi in illà vel ad illam quomodolibet competenti et per eum praetenso, in manibus nostris ad praemissorum et infrascriptorum effectum cesserit; nosque cessationem eamdem ex dictà causà duxerimus admittendam: nos, abbatiam ipsam, et ti-

> 1 Edit. Main. et etiam Gallia Christiana leg. ccclesias R. T.).

tulum collativum, et denominationem abbatiae et collegiatae, firmă ceteroqui remanente illius parochialitate, de t praefati Ludovici regis (ad quem, dum illa pro tempore vacat, ius ad illam nominandi, vigore concordatorum dudum inter Sedem Apostolicam et clarae memoriae Franciscum olim eorumdem Francorum regem initorum, pertinere dignoscitur) assensu<sup>2</sup>, perpetuo quoque supprimimus et extinguimus; ac illius sic suppressam et extinctam abbatialem<sup>3</sup> (cuius fructus ad quingentos florenos auri in libris Camerae Apostolicae taxati reperiuntur, verus autem valor ad octodecim millia librarum turonensium ascendit) mensae episcopali Alesiensi pro eius dote similiter perpetuo applicamus et appropriamus, capitularem vero mensas4, et capitulum, necnon praeposituram, quae principalis, et archidiaconatum, cantoriam et subcantoriam, quae reliquae dignitates inibi erant, ac decem canonicatus et totidem praebendas illius, ad sic erectam ecclesiam Alesiensem, similibus consilio et auctoritate, pariter perpetuo ita transferimus et traducimus, ut ex duobus Alesiensi et Psalmodiensi capitulis huiusmodi unicum ipsius episcopi Alesiensis proprium capitulum, in quo praepositura Psalmodiensis prima post pontificalem, ac (excepto decanatu Alesiensi, quem nos, certis nobis notis de causis adducti, ex nunc, prout ex tunc, et e contra, postquam illum per cessum vel decessum, aut alias quomodolibet. quandocumque ac ubicumque vacare contigerit, perpetuo quoque similiter supprimimus et extinguimus, ac mensae

- 1 Male Gallia Christiana leg. et pro de (R.T.).
- 2 Vox assensu nobis deesse visa fuit (R. T.). 3 Nempe mensam; in Gallia Christiana legitur abbatiam (R. T.).
- 4 Plurale mensas comprehendit etiam abbatialem ante dictam; cohaerenter suae lectioni Gallia Christiana habet mensam (R. T.).

capitulari Alesiensi annectimus et incorporamus, expresso ad id moderni decani accedente consensu) reliquae aliae dignitates, archidiaconatus secunda, cantoria tertia, sacristia, Alesienses respective nuncupandae quarta, ac subcantoria quinta, necnon Alesienses et decem Psalmodienses respective canonicatus et praebendae sint, permaneant et persistant, duodecimque presbyteri, duoque acolythi, ac unus clericus, ad nutum praepositi et capituli Alesiensis amovibiles, pro divinis ministeriis ipsius ecclesiae Alesiensis servitiis iuxta providam a praeposito et capitulo praefatis sibi faciendam iniunctionem, ac cum congruae mercedis assignatione, vel quotidianarum distributionum participatione, ad arbitrium eorumdem praepositi et capituli, ibidem deputentur, sacristaque Alesiensis curam inibi, ut antea, regat, exerceat et administret animarum, canonici vero utriusque capituli capitulares suas, quoad vixerint, respective praebendas, prout ante erectionem huiusmodi faciebant, percipiant, advenienteque eorum seu alterius ex ipsis obitu vel cessione, omnes et singulae praebendae ad invicem successive in communem mensam capitularem Alesiensem semper reintegrentur et consolidentur, donec omnes illius praebendae ad fructuum, reddituum et proventuum aequalitatem perveniant, satisfactis interim per eosdem capitulares respective cuiusque eorum capituli et mensae capitularis etiam respective oneribus et obligationibus solitis, debitis et consuetis, et tam dignitates quam canonicatus et praebendas huiusmodi nunc et pro tempore obtinentes capitulum cum mensà capitulari, sigillo ac arca communibus, aliisque insigniis ca-

1 In Gallia Christiana legitur servituri, et forsan legendum foret ipsi ecclesiae Alesiensi servituri (R. T.).

pitularibus constituant, et apud dictam ecclesiam Alesiensem residere, stallumque in choro, ac locum et vocem in capitulo ipsius, necnon in actibus et functionibus ecclesiasticis intra et extra ipsam ubilibet, iuxta eorum respective antianitatem receptionis dumtaxat, absque ullà alià cuiusvis gradus seu qualitatis distinctione, et in' ipsà ecclesià singulis diebus horas canonicas, tam diurnas quam nocturnas, necnon conventuales aliasque missas, servatà ecclesiarum disciplină, uniformiter celebrare et decantare, illisque interesse, ac aliàs dictae ecclesiae Alesiensi in divinis deservire, ceteraque onera iniuncta et pro tempore iniungenda subire, exercere et adimplere respective debeant et teneantur, ac tam in choro quam capitulo, processionibus et aliis actibus et functionibus habitus de iure gestari solitos etiam deferre et gestare libere et licite possint et valeant.

§ 4. Praeterea nos (pro promptiori Quid de praepraemissorum et infrascriptorum execu-Alosteasi. tione et adimplemento, ac prospero felicique Alesiensis? statu et successu procurando et manutenendo) quod, si modernus decanus Alesiensis, non obstante eius ad haec expresso consensu, honoribus et praeeminentiis ad suam dignitatem de iure spectantibus gaudere velit, illis, ac eodem stallo in choro quo usque ' ad datam praesentium potitus fuit, ac etiam, postquam ad sacerdo-

- 1 Praeposit. in nos addimus (R. T.).
- 2 Nempe ecclesiae; vel Alesiensium legendum: male, ut puto, Gallia Christiana legit Alesiensi (R. T.).
- 3 Male Gallia Christiana hic interiicit decernimus; nam omnia quae sequuntur pendent a verbis statuimus ordinamus ac etiam declaramus, quae sequuntur in fine syntaxis pag. 268 b, lin. 25 (R. T.).
- 4 Male tum edit. Main. tum Gallia Christiana legunt quousque (R. T.).

tium promotus erit, praecedentià<sup>4</sup>, alternative tamen cum praeposito Psalmodiensi, vel annuatim, vel per menses, aut alias prout melius ipsis videbitur, iuxta illorum desuper ineundam 2 conventionem, usque ad diem, quo, per illius cessum vel decessum, aut aliam quamcumque dimissionem vel amissionem, dictum decanatum vacare contigerit, potiri et frui debeat; quodque, si contigerit capitulares Nemausenses congregari, prout de more, pro impositionibus decimarum, vel pro impositarum rationibus reddendis, et ibi agi etiam debeat de interesse praefati capituli Alesiensis, eidem capitulo Alesiensi liceat unum vel duos de gremio deputare ad interessendum congregationibus seu comitiis capitularibus, qui deputati, vel alter illorum, comitiis praefatis praecedere debeant canonicis Nemausensibus, et ita3, si4 contingat capitulares Alesienses pro similibus impositionibus et illarum rationum redditionibus congregari, liceat eidem capitulo Nemausensi similiter unum vel duos de gremio eligere, qui comitiis<sup>5</sup> Alesiensibus intervenire, et pariter canonicos Alesienses praecedere debeant; cura porro animarum, et alia onera ecclesiae Psalmodiensis, quae abinde ad ecclesiam Alesiensem transferri non poterunt, seu quae ibi a capitularibus Psalmodiensibus destinata fuerunt adimpleri, per ibidem existentem rectorem curatum, ac talem, quem iidem canonici Psalmodienses necessarium iudicarunt<sup>6</sup>, numerum presbyterorum, assignatis rectori curato ac presbyteris huius-

1 In Gallia Christiana legitur praesidentiâ et praecedentiâ (R. T.).

modi pro congruâ eorum sustentatione omnibus et singulis fructibus decimalibus parochiae eiusdem ecclesiae Psalmodiensis, iuxta desuper cum interventu et auctoritate episcopi Nemausensis praefati initam transactionem, omnino adimpleantur; in ecclesià vero Alesiensi futurus et pro tempore existens episcopus curam animarum praefatam per sacristam et eius vicarium, ut antea, unâ cum eisdem emolumentis quibus ante erectionem huiusmodi fruebatur et potiebatur, exerceri faciat; ac pro sui episcopali residentià, usu et habitatione aedes per dioecesanos, qui iuxta morem provinciae Quitaniae habitationem episcopalem construere tenentur, destinandas vel construendas, aut iusto pretio emendas, habeat et possideat, necnon iure eligendi et deputandi scholarum praeceptores seu magistros quoad easdem scholas, antea et hactenus ad praecentorem ecclesiae Nemausensis spectante et pertinente, omnimode fruatur, utatur et gaudeat, respective statuimus, ordinamus ac etiam declaramus, expressis ad haec omnia et singula tam archiepiscopi Narbonensis, quam episcopi et etiam praecentoris necnon Nemausensis ac Alesiensis et Psalmodiensis ecclesiarum huiusmodi capitulorum, respective accedentibus assensibus et consensibus 2. Insuper etiam episcopo, dignitatibus, capitulo et canonicis praefatis, ut3 (pro dictae4 ecclesiae Alesiensis ac illius mensae capitularis, sacristiae et fabricae. earum<sup>5</sup> rerum et bonorum tam spiritualium quam temporalium prospero et fe-

- 1 In Gallia Christiana leg. Occitaniae (R.T.).
- 2 Edit. Main. legit consentientibus (R. T.).
- 3 Vel particul. ut delenda, vel legendum ut habeant (R. T.).
- 4 In Gallia Christiana legitur praedictae loco pro dictae; non bene, ut puto (R. T.).
- 5 Legerem earumque; in Gallia Christiana est eorumque (R. T.).

<sup>2</sup> Perperam edit. Main. legit iucundam (R.T.).

<sup>3</sup> Vox ita deest in Gallia Christiana (R.T.).

<sup>4</sup> Particula si nos addimus (R. T.).

<sup>5</sup> Male Gallia Christiana leg. conciliis (R.T.).

<sup>6</sup> Aptius Gallia Christiana legit iudicarint (R. T.).

lici statu, regimine, gubernio, directione, ac onerum illis incumbentium supportatione, missarum, horarum canonicarum, divinorum tam diurnorum quam nocturnorum officiorum, processionum, funeralium, anniversariorum et aliorum praesatorum celebratione, necnon de dignitatibus, canonicatibus et praebendis, aliisque beneficiis et ministeriis ecclesiasticis pro tempore providendorum receptione, admissione, residentia personali, distributionum etiam quotidianarum et aliorum emolumentorum quorumcumque divisione, repartitione et admissione, poenarum per absentes, et divinis, suis loco et tempore, non assistentes, seu onera et ministeria eis incumbentia subire negligentes incurrendarum impositione, singulorum praesentiis et absentiis notandis¹, caeremoniis et ritibus in cathedrali ecclesiâ, choro, capitulo, processionibus et aliis actibus praefatis, servatis<sup>2</sup> servandis, et ministris dictae ecclesiae Alesiensi necessariis deputandis et amovendis, servitiis et ministeriis per eos obcundis et agendis, salariis et stipendiis eorum cuilibet assignandis, ac quibusvis aliis rebus in praemissis ac circa ea quomodolibet necessariis et opportunis) quaecumque statuta, ordinationes et capitula et decreta, licita tamen et honesta, ac sacris canonibus praesertim vero Concilii Tridentini decretis et constitutionibus apostolicis non contraria, edendi, et edita pro temporum et rerum varietate et qualitate limitandi, corrigendi, declarandi, interpretandi, ac in meliorem formam redigendi, seu alia de novo etiam ex integro condendi, et per eos. ad quos pro tempore spectabit, sub poenis in contravenientes statuendis, observari faciendi, plenam, liberam et omnimodam facultatem concedimus et impartimur; necnon episcopo, ut praesertur, ac dignitates in praesata ecclesia Alesiensi obtinentibus, ac capitulo et canonicis eiusdem ecclesiae, aliisque capituli et ecclesiae huiusmodi personis et ministris pro tempore existentibus, ut omnibus et singulis privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, praeeminentiis, praerogativis, concessionibus, facultatibus, indultis, favoribus et gratiis, quibus alii praefati et aliarum ecclesiarum dignitates obtinentes, capitula et canonici, aliaeque civitates et dioeceses, ac eorum cleri, incolae et habitatores, eorumque res et bona fruuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, frui et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, etiam quoad habitûs delationem, ut praefertur, uti, frui, potiri et gaudere libere et licite possint et valeant, concedimus et indulgemus.

§ 5. Ac eidem Ludovico regi eiusque Regichristiasuccessoribus (attentà assignatione prae-que, ius nominandi vel prae-fatae mensae abbatialis, et unione eius-seniandi concedem capituli, de praefati Ludovici regis consensu, dictae mensae episcopali, ac capitulo Alesiensi, ut supra, factà) ius nominandi ad praefatam ecclesiam Alesiensem, dum illa pastoris solatio destituta fuerit; illi vero, seu illis ad guos praesentatio seu nominatio ad dignitates, canonicatus et praebendas, necnon beneficia et ministeria huiusmodi ex fundatione vel dotatione de iurepatronatus pertinere' dignoscitur (quae quidem nominatio ad ecclesiam Alesiensem nobis seu Romano Pontifici successori nostro pro tempore existenti per praefatum Ludovicum regem, eiusque, ut praefertur, successores Galliarum reges. quo vero ad praesentationes ad dignitates, canonicatus et praebendas ac be-

1 Male edit. Main. legit pertinente pro pertinere (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit notandi (R. T.).

<sup>1</sup> Vox servatis delenda videtur (R. T.).

neficia et ministeria huiusmodi, quandocumque et quotiescumque per cessum vel decessum aut alias quomodolibet vacare contigerit, etiam coram Ordinario Alesiensi, pro tempore evistenti, per patronos fieri respective debeant<sup>4</sup>, prout antea ad dictam abbatiam S. Petri Psalmodiensis, et ad dignitates, canonicatus et praebendas, necnon beneficia et ministeria utriusque collegiatae ecclesiae unitae huiusmodi respective spectabat), etiam perpetuo reservamus, concedimus et assignamus.

Clausulae.

§ 6. Ac easdem praesentes ullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis vel quovis alio defectu, etiam ex eo quod causae, propter quas praemissa emanarunt, coram nobis vel alibi verificatae, et quicumque in praemissis interesse habentes, seu habere praetendentes, ad id vocati, citati, auditique non fuerint, et praemissis non consenserint, aut alio quovis defectu notari, impugnari, invalidari, retractari, in ius vel controversiam vocari, ad terminos iuris reduci, 2 remedium impetrari, vel sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aut aliis contrariis dispositionibus, etiam per quascumque constitutiones apostolicas, aut Cancellariae Apostolicae regulas, quandocumque, etiam in crastinum assumptionis successorum nostrorum ad summi apostolatus apicem, vel aliàs quandocumque editas, seu sub quibusvis tenoribus et formis emanatas, et in posterum edendas et emanandas, nullatenus comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et, quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum, etiam

sub quacumque posteriori datà per pro tempore existentes episcopum ac dignitates, capitulum et canonicos huiusmodi eligendà, restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac denuo concessas, semperque validas esse et fore, suosque plenarios effectus sortiri et obtinere, necnon episcopo, dignitatibus et canonicis huiusmodi pro tempore existentibus perpetuo suffragari, sicque et non aliter per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos quavis auctoritate fungentes, sublatà eis et eorum cuilibet aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, et, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

cellariae Apostolicae regulis de gratiis, indultis et indulgentiis ad instar non concedendis, ac de exprimendo vero annuo valore, ac de unionibus committendis ad partes, vocatis quorum interest. ac Lateranensis Concilii novissime celebrati uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, et quibusvis apostolicis, necnon in synodalibus, provincialibus et generalibus conciliis editis vel edendis constitutionibus; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specifica et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, expressio ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore perman-

§ 7. Non obstantibus nostris et Can-

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCXCIV, XVI kalendas iunii, pontificatus nostri anno 111.

suris, hac vice dumtaxat, specialiter et

expresse, harum serie derogamus; ce-

terisque contrariis quibuscumque.

Dat. die 16 maii 1604, pontif. anno u.

Derogatio atrariorum.

<sup>1</sup> Vel hit lege debeat, nempe nominatio; vel etiam in fine parenthesis lege speciabant, nempe praesentationes (R. T.).

<sup>2</sup> Deesse videtur adrersus illas (R. T.).

XCII.

Confirmatur concordia inter fratres provinciae S. Iacobi in Hispania Ordinis Minorum S. Francisci de Observantiá super divisione provinciae et officiorum 1.

### Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Debitum pastoralis officii, quo catholicae Ecclesiae regimini, meritis licet imparibus, per ineffabilem divinae sapientiae atque clementiae abundantiam praesidemus, exigit, ut, paternam religiosorum virorum, quos in pacis amoenitate vota sua Altissimo reddere decet, curam gerentes, illa, quae pro dirimendis inter eos exortis dissidiis, perpetuoque stabilienda animorum concordia, prudenti providoque conventa noscuntur esse consilio, quo firma semper atque inviolabilia permaneant, apostolici muniminis nostri praesidio roboremus.

Legitimà auctorilate et in-

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper stà de causà in-fecerunt dilecti filii Franciscus Diaz a situta fut praeses concordia S. Bonaventura, lector iubilatus et debus partium. finitor generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, ac Benedictus de Noriega, sacrae teologiae lector itidem iubilatus. necnon Didacus del Castillo, verbi Bei praedicator, fratres expresse professi provinciae S. Iacobi in Hispanià dicti Ordinis ac procuratores diversarum respective partium seu nationum eiusdem provinciae, quod, cum iuxta constitutionum apostolicarum et statutorum generalium eiusdem Ordinis dispositionem cuique provinciae Ordinis praedicti sua particularia statuta concedere fas sit,

> 1 In const. ed. MDCXCII, die 9 decembris, pontif. 11, agitur de alternativa officiorum inter provincias Gallicas et alias; et in const. ed. MDCXCVI. die 7 ianuarii, pontif. v, de alternativâ in provincià Ianuensi.

prout nationum, temporum et locorum aliarumque circumstantiarum exigit ratio, praecipue quando per eadem generalia statuta non satis provisum reperitur paci ac utilitati alicuius provinciae, quae particularibus et accomodatioribus indiget legibus ut immunis reddatur a iurgiis, litibus et partialitatum zizaniis quae ceteroqui oriri ac in dies non sine maximo ipsius Ordinis dedecore excrescere possent; ipsa vero provincia S. Iacobi tali potissimum indigeat provisione, ut malis, quae ob lites inter partes praedictas nonnullis abhinc annis vertentes perpessa est, opportunum remedium adhibeatur: ipsi exponentes, legitimis suffulti mandatis ad effectum procurandi et obtinendi a Sanctâ Sede, nomine earumdem partium, ea quae in posterum in praedictà provincia servari oporteat, ut lites huiusmodi dirimantur, nec illae in posterum reviviscant, aut aliae suboriantur, neque divisio aliqua amplius in illa praetendatur, pro pace et quiete dictae provinciae, necnon regularis disciplinae, qua illa antehac eximie floruit, instauratione, charitative et religiose ad concordiam super praemissis (reservato tamen desuper nostro et huius Sanctae Sedis beneplacito) devenerunt, cum diversis pactis et conditionibus, prout continetur in scriptura desuper emanatâ tenoris qui sequitur, videlicet:

« In conventu S. Isidori fratrum Hibernorum almae Urbis Ordinis Minorum de Observantià, die xxvII novembris anni Domini MDCXCIII, convenerunt in unum reverendus admodum pater frater Franciscus Diaz a S. Bonaventura, lector iubilatus, sancti Officii qualificator, sacrarum Congregationum Indicis et Rituum consultor, provinciae S. Iacobi primus pater, et definitor generalis Ordinis praedicti, frater Be-

Concordiae

nedictus de Noriega, sacrae theologiae lector iubilatus, et frater Didacus del Castillo praedicator, omnes professi et alumni praedictae provinciae S. Iacobi regularis observantiae in Hispania memorati Ordinis et instituti, et procuratores respective diversarum partium et nationum praedictae provinciae in lite, quae ab aliquot retro annis vertitur inter partes praedictas super divisione officiorum aut partitione eiusdem provinciae, ut inferius latius constabit. Qui quidem patres, attentà mente recogitantes praefatam provinciam a seraphico patre sancto Francisco in primo capitulo generali Portiunculae, anno a primà Ordinis et regulae approbatione apostolicà septimo, a fundatione vero conventûs Compostellani, per cumdem sanctum patriarcham mirabiliter inceptà, quarto, rite erectam ac institutam extitisse, destinato ad ipsam in eodem capitulo uno e dilectissimis sociis ipsius seraphici patris, qui eidem tamquam provincialis minister praeesset, a cuius ministeriatu usque ad tempus praesens regularis semper in ipsius conventibus seu eremitoriis viguit observantia, illinc ad quamplures provincias nonnullasque Hispaniarum ditionum reformationes, studio ac zelo alumnorum eiusdem provinciae vel institutas vel promotas, cunctis Ordinis saeculis feliciter propagata atque transfusa; necnon prae oculis insimul habentes quod praefata provincia, quae olim magnam partem regnorum Hispaniae ac Lusitaniae complectebatur, iam nunc ad eam solam amplitudinem redacta est, quae faciliter in quolibet triennio lustrari ac visitari valet a quovis vigilanti superiore: hinc, publico eiusdem provinciae decori ac perpetuae fratrum ac monialium ipsius tranquillitati quamcitius consulere meditati sunt. Con-

dentes, et desiderantes obviam ire scandalis et inconvenientibus, quae hucusque ex illà pullularunt et in dies pullulare poterunt, tam quoad disciplinam regularem, quam quoad litterarum (quibus semper praedicta provincia maxime floruit) splendorem, amice et charitative tractarunt de dirimendà praedictà lite et discordia per viam compositionis et concordati; et post maturam et longam discussionem punctorum, in quibus maxime vertebatur dissidium, tandem convenerunt in transactione mutuâ suorum respective iurium et practensionum sub infra exprimendis conditionibus inviolabiliter (accedente tamen sacrae episcoporum et regularium Congregationis consensu, necnon Apostolicae Sedis confirmatione) in perpetuum observandis.

I. Primo itaque concordes dixerunt, conventio inet mutuo sibi promiserunt, quod prodividendi proparte patrum Castellanorum, Asturicen-vius officia; sium et forensium renunciaretur praetensioni dividendi dictam provinciam, pro qua in sacrà Congregatione instabant; sicut de facto praedicti patres Benedictus de Noriega et Didacus del Castillo, utentes facultate quam habent a suis principalibus, nomine corum, praedictae praetensioni renunciarunt, volentes quod praedicta provincia in suà, qua de praesenti gaudet, amplitudine conservetur: et inconvenientibus, quae praedictam divisionem exigere videbantur, occurrendum esse remediis ab eisdem omnibus excogitatis, et mox suo ordine ponendis.

II. Deinde subiunxerunt, quod etiam pro Sed sub separte patrum forensium renunciaretur ditionibus: Brevi tripartitionis officiorum in corumdem favorem iam de anno moclxxxiv a sanctissimo domino nostro Innocentio XI felicis recordationis expedito, et de facto cordiae itaque super lite diuturna stu-memoratus pater Didaeus del Castillo,

eorum procurator, utens sua facultate, vice et nomine suorum principalium, renunciavit omni iuri quaesito aut quaerendo, et ex praedicto Brevi quomodolibet ipsis obvenienti aut resultanti, et sub infra ponendis conditionibus acquievit sententiae ab eminentisssimo Ordinis protectore iampridem ex commissione apostolicâ contra praememoratum Breve prolatae, ac omnimodae executioni mandatae. Ne vero patres praedicti forenses fraudentur per hoc officiis, muneribus et honoribus provinciae, mutuo hinc inde consensu praedicti concordantes, sequentem perpetuo practicandam providentiam adhibuerunt.

Ut omnes rerensium.

III. Nimirum omnes fratres nati exligiosi provin-ciae ad quatuor tra terminos provinciae, sive in ipsa cantur, suppres- vestiti, sive in ea sint incorporati, sine alicuius nationis discrimine recipiendi sunt, prout re ipså recipiuntur, et vi huius concordiae ex nunc in perpetuum acceptantur inter fratres nativos eiusdem provinciae, cum aequali iure ad distributionem officiorum, ac isti habent. Sed, cum provincia ista constet principaliter quatuor nationibus iuxta modum, quo nationes distinguuntur et reputantur in universitate Salmaticensi, scilicet Gallaeciae, Camporum, Cantabriae ratione principatus Asturiarum, qui in dictâ universitate cum Cantabris reputatur, et Extremadurae, cuius caput est ista civitas Salmantina, ad has quatuor nationes, ad effectum distributionis officiorum postea statuendae, omnes alias Hispaniarum et extra Hispanias nationes hoc modo reduxerunt, nempe: Ad nationem Gallaeciae reducuntur fratres omnes nationis Lusitaniae, et quotquot nati sunt extra Hispaniarum continentiam, prout iam apostolico decreto reducti reperiuntur, et tamquam si nativi Gallaeci essent in posterum reputandi. Ad nationem Cantabriae pertinebunt

Astrues, et quotquot nati sunt in terminis nationis Cantabriae, iuxta dismembrationem huius nationis in praedictà universitate Salmantina, et ita, ultra praedictum Asturiarum principatum, continebit pars ista Montanaburgorum, Guipuscoam, Alavam, Vasconiam meram, seu Viscayam, Rivogiam et Navarram. Ad nationem Campensem pertinebunt fratres praedictae nationis incipiendo a confinibus Gallaeciae, sed insuper natio Castellae Novae, quod vulgo Mancha in eâdem universitate nominatur. Denique ad nationem Extremadurae pertinebunt omnes fratres dioecesis Salmanticensis, quae, ut praesertur, est illius nationis caput, et omnes alii ad hanc nationem pertinentes, iuxta morem illius universitatis, et cum illis fratres ex nationibus Andalusiae et Aragoniae. Et cum sub hac distributione comprehensi reperiantur omnes fratres qui sunt et esse possunt in praedictà provincià, proinde convenerunt quod in posterum, sub poena perturbatorum pacis et dyscolorum a trangressoribus ipso facto incurrendà, abstineatur a nomenclaturâ forensium, ut minus bene sonante inter eos qui omnium rerum proprietatem a se abdicarunt ut non habeant domum aut locum, aut aliquam rem, sed sunt (ut in regulà ipsà monetur) peregrini et advenae in hoc saeculo in paupertate et humilitate Domino famulantes; ideo omnes a natione, ad quam pertinent, denominationem capiant.

IV. Hac facta incorporatione omnium Ut servetur nationum inter nationes intraneas pro-la in distribuvinciae, praedicti patres, ut praefertur, rum. concordes addiderunt, quod, ad pacem perpetuo in provincià conservandam, et praeoccupandum unius nationis praedominium, ac congruam omnium nationum satisfactionem introducendam (quod erat praecipuum inconveniens quod urge-

batur pro divisione), officia provinciae deinceps sic dividantur in singulis capitulis et congregationibus, sub poenâ nullitatis omnium electionum ipso iure et facto incurrendâ, ut scilicet uno triennio minister provincialis et duo definitores fiant de fratribus nationis Gallaeciae cum suis incorporatis indistincte; custos vero et alii duo definitores ex aliis tribus nationibus ex adverso: cum vero praedictae tres nationes, iuxta praefatam distributionem et incorporationem, re-

• stent fere aequales, et eadem aequalitas regulariter perseveratura merito credatur, tria ista officia inter ipsas distribuantur ita ut unus, aut definitor, aut custos, quae duo munera aequivalenter se habent, assumatur de natione Camporum cum suis incorporatis, alter de natione Asturiarum cum suis Cantabris incorporatis, alter de natione Extremadurae cum suis incorporatis. Sequenti vero triennio vice versa minister provincialis et duo definitores eligantur de corpore harum trium nationum eodem ordine, ut scilicet minister assumatur ex unâ, unus definitor ex aliâ, et alius definitor ex tertià, cum suis respective incorporatis, sic tamen ut provincialatus, quando huic parti obtigerit, per easdem nationes ordinate et successive decurrat, nisi in aliquo casu id adamussim servari nequeat, manifeste reluctante iustitià distributivà aut electionis necessarià libertate; quod, ne cavillandi contra praesentem concordiam ansa praebeatur, determinandum erit a toto capitulo per secreta suffragia alba et nigra, si aliquando casus occurret, qui nonnisi rarissime et difficile occurret; custos vero et alii duo definitores de natione Gallaeciae cum suis respective incorporatis eligantur, quin unquam sub ullo 1 praetextu aut motivo, etiam urgentissimo,

1 Edit. Main legit illo pro ullo (n. T.).

fraudare' valeat hace natio seu portio aliquod ex officiis sibi per hanc alternativam competentibus, haud facile siquidem ad illa deficient in praefatâ portione viri satis idonei. Guardianatus vero et vicariatus monialium eâdem proportione distribuantur, scilicet media eorum pars detur fratribus Gallaecis cum suis incorporatis, et pars altera fratribus ex tribus aliis nationibus per partes aequales, procurando ut tam in primã divisione faciendà inter Gallaecos et alias nationes, quam in subdivisione quae inter tres praedictas nationes fieri debet, servetur non solum quantitas et numerus, sed etiam qualitas et graduatio conventuum, ut scilicet ex praecipuis sex conventibus, tres obveniant Gallacciae cum suis incorporatis, et tres distribuantur inter praedictas tres nationes concurrentes ex adverso, ut unaquaeque ex his unum praecipuum conventum obtineat, et sic de reliquis, ut omnis discordiae et querimoniae aditus praecludatur. Nec poterit aliquis a praedictis officiis et muneribus excludi sub praetextu quod vitam communem non observet, nisi legitime constet de eius inhabilitate ad observandam regulam, iuxta declarationes Romanorum Pontificum et expositiones sanctorum Bonaventurae, Bernardini, Joannis de Capistrano et aliorum probatissimorum expositorum ipsius; qui enim eam iuxta praememoratas declarationes et expositiones observaverint, licet non sint sequaces vitae quae non est communis omnibus regulam stricte ad litteram et secundum rigidiores declarationes observantibus, sequuntur tamen vitam communem illis qui eam non transgrediuntur et alicuius peccati gravis in ipsius observantià rei non sunt, quod sufficit

<sup>1</sup> Potius lege fraudari (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan legendum aliquo (R. T.).

ad hoc ut ab officiis non excludantur, si alias ex vitio et malitia aut ex alio notabili defectu indigni vel incapaces non censentur: illi siquidem qui studio, aetate et observantià diuturnà vires ad austeritates corporales substinendas amiserunt, prudentià tamen, experientià, scientià et zelo robustiores, ac magis sanos seu iuniores sunt supergressi, eisdem aptiores creduntur ad spirituale gubernium religionis. Ad vicariatus autem monasteriorum monialium S. Clarae Tertii Ordinis et Immaculatae Conceptionis assumantur solum viri pii, scientia ac zelo religionis praediti, aetatem quadraginta annorum excedentes, qui de earum institutis et modo conducendi animas Deo dicatas ad spirituales cum Sponso aeterno nuptias sint plene instructi; et, si patres definitorii contrarium, fecerint, sciant se rationem Domino reddituros de exiguo ipsarum profectu in vià perfectionis.

philosophiae et examen conco-

v. Sub praefata tamen officiorum distheologiae per tributione non debent cadere lectores philosophiae aut theologiae, propterea quod, cum pauci sint numero concurrentes, et expediat ad haec munera promovere non solum sufficientes, sed optimos, si praedictà lege distribuantur, saepe continget ut compellantur electores eos promovere, qui forte minus perspicaces sunt (ne alternativae legibus contradicant), postpositis habilioribus et ad docendum aptioribus, cum summâ honoris provinciae et rei litterariae iacturâ. Ideo pro promovendis lectoribus philosophiae proponi debet liber concursus inter collegiales tantum Albanensis collegii, qui saltem in eodem collegio unum cursum ab exacto theologiae triennio compleverint, et contra quos nulla in regulari disciplinà infamia fuerit suborta (hi enim a collegio arcendi sunt, qui vero in ipso conservantur, eo ipso censentur sufficientes quoad morum probitatem), et ex his illi cligantur, qui in litterario examine maiora dederunt profectûs et futurae utilitatis specimina, undecumque sint, et omni respectu posthabito. At, ne privata affectio in publicum praeiudicium aliquando detorqueat presens concordatum, per definitorium provinciae sex iudices huius concursûs deputentur, ex quibus unus et praecipuus erit minister provincialis, si concurrere voluerit, vel alius, cui suas vices commiserit, et cum ipso duo lectores theologiae iubilati vel actuales de suo corpore, et pro alio corpore tres lectores, vel inbilati, vel actuales, et, qui de corpore trium nationum assumuntur, unus de unâ, et unus de. alià, et unus de tertià natione eligantur, et si minister fuerit de hac parte, ipse pro suà natione iudex erit. Hi, priusquam concursum aperiant, in unum congregati, septimum eligent de illo corpore de quo non est provincialis, qui solum suffragium feret in casu, quo non contingat electio per suffragia sex electorum provinciae; et omnes septem, coram secretario examinis per provincialem deputando , iuramentum facient super quatuor sancta Evangelia de bene eligendo his verbis: Ego N., iudex deputatus ad promotionem lectorum philosophiae, quorum examen et concursus in proximo sunt, iuro per hacc sacrosancta Evangelia domini nostri Iesu Christi, quae manu tango, sub poena periurii et aeterni reatûs, me illos electurum ad praedictas lecturas, nullo habito privato respectu patriae, sancuinis vel affectionis, quos ex vi examinis et concursús ineundi, magis habiles et idoneos cognovero ad hoc munus obeundum cum provinciae utilitate et discipulorum profectu: sic Deus me adiuvet, et hacc

4 Edit. Main. legit deputandum (R. T.).

sancta Evangelia. Et de iuramento secretarius examinis actum rogabit, quod ab omnibus subscribetur. Finito examine de more provinciae et ad praescriptum statutorum generalium convenient praedicti iudices; et praeses proponet unam lecturam, et unusquisque ex sex electoribus mittat in urnam nomen illius quem aestimavit aptiorem; quod ut facilius et brevius flat, poterit quilibet portare series sufficientes omnium nominum concurrentium; et si aliquis in eo scrutinio reperiatur habuisse quatuor suffragia, ille erit ipso iure electus; sin minus, relinguantur pro secundo scrutinio duo illi qui plura habuerunt suffragia; et si hi reperientur in secundo scrutinio aequales, adhibeatur septimus iudex, qui suo suffragio litem dirimat; si vero contigerit quod in primo scrutinio nedum non sequitur electio, sed, propter suffragiorum dispersionem aut aequalitatem, non possunt haberi duo illi qui remaneant pro secundo scrutinio, adhibeatur septimus; et omnes secreto eligant unum ex illis excludendum, qui erit ille qui plura habebit suffragia; et si opus sit, sic fiat quoadusque secundum scrutinium reducatur ad duos, ex quibus sex electores eligant, sicut dictum est; et in casu aequalitatis, adhibito septimo. electio resolvatur. Et unius conventûs provisà lecturà, prosequatur ad alium sub eâdem formulâ.

Ita etiam col-

vi. Pariter collegiaturae praedicti collegii Albanen-legii Albanensis per concursum et exastudiorum me-men provideantur, vocatis illis, qui nemon regula expleto triennio theologiae, testimonio lectorum sub quorum disciplină studuerunt, apti sunt concurrere, qui quidem in praedicto collegio ultra triennium non commorabuntur, sed, 1 triennio expleto, ad aliquem conventum studii theologiae seu philosophiae mitti poterunt,

1 Videtur deesse vox qui (R. T.).

indispensabiliter locum cedant aliis; si qui vero iudicio ministri provincialis, ex his qui collegium absolverunt, apti concursui lecturae censebuntur, poterunt etiam ad eumdem concursum vocari. In praedicto vero collegio censuerunt mutandam esse methodum exercitii, videlicet ut non exponantur disputandae nisi selectiores et utiliores quaestiones unius tractatus, quibus bene intellectis, aliae quaestiunculae facile patent, et, ut locus sit ut collegiales melius praeparentur, nonnisi una quaestio quotidie, vel mane in aestate, vel vespere in hyeme exagitetur; disputatio tamen post propositionem et probationem conclusionis ad duas integras horas protendatur; finito vero uno tractatu, alius incipiatur, et principaliores etiam quaestiones discutiantur, et postea ad alium fiat processus; nam hoc modo poterunt potiores tractatus totius theologiae uno triennio percurri; sed ne philosophiae difficultates exsolescant, die iovis et sabbati (singulis namque diebus exercitia habenda sunt) proponat defendens duas conclusiones philosophicas loco conclusionis theologiae, de quibus fiet controversia, una horà de prima et altera de secundâ, et hae in quaestionario praefigentur iuxta ordinem, quo in cursu philosophico traduntur. Circa alia autem, quae ad mores religiosos, observantiam regulae, cultum divinum, ac disciplinam regularem spectant, executioni mandentur statuta provinciae pro dicto collegio edita, eaque introducantur quae pro simili alio collegio confirmata inveniuntur in Brevi sanctae memoriae Innocentii XI, Ecclesiae Catholicae incipiente, die xvIII septembris MDCLXXXV promulgato.

vii. Etiam convenerunt praedicti pa- Tandem praetres, quod nec praedicatores praecipui cipuorum eleconventuum, qui conventuales dicuntur,

debeant cadere sub legibus praedictae distributionis; sed quod libere eligantur per definitorium illi, de quibus magis sperari possit auditorum profectus et religionis decus, non attendendo an sint de hac vel illà natione; minus enim in re tanti ponderis duxerunt habendam esse rationem de unius nationis satisfactione, quam de Dei servitio, proximorum aedificatione et splendore provinciae.

Ut polles exptione habitus,

viii. Consimiliter, ut personarum omclusatur unde-vis sit a rece-nis periculosa acceptio praecludatur, nulli ex his, qui in provincià praedictà vestiri desiderant, habitus denegetur, undevis sit, eo respectu quod sit de hac vel illà natione, sed quotquot reperientur sacrum habitum, Deo vocante, postulare, si habeant qualitates per apostolicas et Ordinis constitutiones praescriptas, et numerus fratrum receptionem non impediat, sine cunctatione acceptentur; et ad omnem fraudem in re tanti ponderis, et quae pacem tamdiu desideratam turbare sufficit, superior provincialis, qui fuerit de opposito convictus, poenâ privationis a suo munere irremediabiliter coërceatur. Ne vero numerus fratrum plus iusto possit excrescere, sub eâdem poenâ cohibetur ne aliquos iuvenes admittat ad habitum, praeterquam in conventibus recollectionis, prout antiquus provinciae mos semper tulit. Ad officium autem seu munus magistri novitiorum, viri probi, experti, zelo religionis pollentes, devoti, ac maturae aetatis assumantur; qui eidem cum decore Ordinis et profectu iuventutis Deo dicatae plane ac congruenter satisfacere queant; et si possibile fuerit, sint definitores habituales seu lectores, aut praedicatores iubilati, vel saltem exguardiani, et in observantià regulae et exercitio orationis mentalis satis versati; et qui laudabiliter huic muneri operam navaverint, ceteris praeserantur in re-

munerationibus a capitulis seu congregationibus in futurum impertiendis.

IX. Praeterea concordes dixerunt, ut vitentur quod, ad praecavendum inconveniens nera ratigiosoquod urgebat postulantes divisionem ex longissimo intempestivo et periculoso fratrum discursu dimanans in notorium damnum salutis corporalis et purae regulae observantiae notoriam iacturam et praeiudicium, deinceps superior provincialis fratres, qui sunt de familià in conventibus citra montes, non destinabit ad conventus ultra montes, et multo minus ad distantiores, vel e converso, nisi publici muneris vel studiorum causâ. sed conventuum indigentiae succurratur per fratres assumptos de conventibus vicinioribus vel vicinis. Quod si aliquando contrarium practicari oporteat, saltem ita transitus moderetur, ut non compellatur frater, qui est in remoto citra montes conventu, convolare ad remotum ultra montes, et operam dent ut praedicti transitus non fiant nec summà aestate nec summà hyeme ob imminens utriusque in illis partibus stationis \* periculum; provincialis autem, qui sub praetextu puniendi aliquem religiosum seu alio quovis titulo contrarium secerit, severe puniatur a superiore generali, ab eoque, si excessus nimius fuerit et iteratus, ab officio suspendatur. Eâdemque poenâ plectatur, si dyscolos, litigiosos, aut inobservantes ad conventus recollectionis transmiserit; ii siquidem 3 conventus, tamquam destinati ad exercitia orationis mentalis et purioris observantiae regulae, praeservandi sunt ab omni eo quod ipsis in similibus exercitiis praeiudicium afferre queat, ac pro moderatione ac punitione excessuum praefatorum fratrum

<sup>1</sup> Edit. Main. legit aetate (R. T.).

<sup>2</sup> Italice stagione (R. T.).

<sup>3</sup> Praeposit. in delemus (R. T.).

aptiores creduntur conventus principaliores provinciae, in quibus facilius reprimuntur tam metu carceris et supplicii, quam auctoritate superiorum et patrum, quibus abundare et ornari solent communitates praefatorum conventuum.

Ut certa lege amoveanter in

x. Cum discursus fratrum recenter voues professi, professorum et parum in observantià regulae radicatorum perniciosissimus sit, et capitalis origo regularis disciplinae relaxationis, quia, cum parum sint assueti indigentiis et pressuris itinerantium, facile refrigescunt, et sibi suadent quavis etiam communi necessitate omnia licere quae contra ius divinum non sunt, esto regulà quam professi sunt prohibeantur, hic tamen inordinatus abusus in praedictà provincià nimis, non sine aliquâ partialitatis suspicione, invaluerit, cum iuvenes, statim ac professionem emittunt, studiorum causá compelluntur longissime iter facere, et si in collegio locus non sit, iterum regredi ad conventus, in quibus non sunt professoria, nec sub disciplina magistri clericorum, prout par est, degunt: inhaerentes praedicti patres apostolicis constitutionibus Clementis VIII et Urbani VIII, necnon decretis sacrae Congregationis super statu regularium, quibus praecipitur ut recenter professi, si a loco novitiatus discedere necesse sit ut subintrantibus novitiis locum cedant, destinentur ad conventus in quibus sunt professoria, ubi sint sub curâ et disciplina magistri clericorum, in quibus simul disciplinae regulari et litteris debent operam navare, utque simul praecludatur aditus querelae aliquarum nationum ortae super eo quod sui clerici de studiorum commoditate non providentur, concordarunt, quod omnes clerici, postquam professionem emiserunt, destinandi sunt ad studia philosophica,

1 Male edit. Main. legit usque (R. T.).

in quibus ipsis assignetur locus distinctus a loco sacerdotum, et ibi sint (prout provincia habet in praxi) sub curâ magistri clericorum et disciplina lectoris philosophiae, ut nullus possit conqueri sub praetextu denegatae studendi opportunitatis, prout haec Italiae familia, non sine fructu, perpetuo est executa a tempore vicariatus S. Ioannis de Capistrano, qui in suis statutis, cap. ix in fine, ait, se ad hoc fuisse inductum insinuatione Sanctissimi et selicis recordationis Eugenii IV, et plurium S. R. E. cardinalium exhortationibus.

XI. Ulterius desiderantes, quantum ut in certis possibile sit, iuvenum discursibus ob-gantar lecturae. viare, et operam dare ut philosophicis disciplinis simul cum morum ornatu ditentur et commodius instruantur, necnon quod onus clericorum dividatur aequaliter inter conventus praecipuos, tamquam expediens iudicarunt, quod in conventibus Salmanticae, S. Iacobi Legionis et Oveti, in quibus modo traditur solum theologia, deinceps tradatur etiam philosophia, sic ut numerus studentium utriusque facultatis non excedat nume. rum eorum qui de praesenti theologiae tantum student, et ad supplendum numerum, qui videtur desiderari, erigantur utriusque facultatis studia in conventibus Monfortensi et Auriensi, in conventibus vero Zomarensi et Taurensi ac Tudensi solum philosophia tradatur. Hinc enim primo assequi posse sperant occurrere iuventutis discursibus magna ex parte, quia, cum in pluribus ex his conventibus sit novitiatus, quando ubi incipit cursus philosophicus, possunt in eodem conventu, in quo professi sunt, studere primo philosophiae et postea theologiae, deinde melius instruentur in disciplinis philosophicis ex concursu studii theologiae; nam lector philosophicus coram theologis sedulo niunus

soum obire cogetur; ulterius theologi | species philosophicas assistendo conferentiis huius facultatis excitabunt; quod ut commodius fiat, sic disponentur, ut die lunae, mercurii et veneris fiant conferentiae theologicae, diebus vero reliquis philosophicae: denique conventus graviores aequaliter sentient clericorum gravamen. Sed ne per hoc videantur lectores plus iusto multiplicari, duxerunt statuendum, quod in nullo studio, praeterquam in Salmantino, sint nisi duo lectores theologiae, et in nullo sit magister scholasticorum; hoc enim exercitium penitus odiosum videtur; sed unusquisque lector theologiae suas conclusiones defendet in aulà, alternando per hebdomadas; ea vero, quae Salmanticae aut alibi praestare solet extra conventum scholasticorum magister, modernus lector theologiae praestare tenebitur; et hoc modo minori numero fratrum, quam de facto occupantur in quatuor studiis theologicis provinciae, sex studia auctoratius et commodius subsistent.

U' clerici indiscriminatim quibuscumque

xII. Sed quamvis omnes clericos ad non addicantur professoria mittendi sint, in quibus philosophicis disciplinis studeant, non propterea omnes indistincte ad theologica studia post philosophiae positum tyrocinium sunt destinandi, sed illi dumtaxat, qui, posito examine, reperti fuerint in philosophià ita profecisse, ut de ipsis sperari possit quod in theologià progressus facient, et vel lectores, vel verbi Dei concionatores competentes evadere poterunt. Reliqui vero, qui ad theologiam scholasticam sufficientes reperti non fuerint, ad studia theologiae moralis, quae olim consultissime per statutum Congregationis Toletanae MDCLXXIII fuerunt erecta in conventibus Asturicensi et Corumnensi, et nunc denuo sunt instauranda, remittentur, in quibus per

lectorum, de quibus infra, si habiles reperti fuerint, confessionario destinabuntur, sin minus perpetuae chori sequelae et altaris servitio, aliisque conventuum ministeriis mancipahuntur.

XIII. Ne vero provincia fratribus inu- Ut ad habitilibus iniuste gravetur, sub poena pri-idonei. vationis vocis activae et passivae per decennium, voluerunt praedicti patres nomine suorum principalium remanere obstrictos ministros provinciales qui admittunt ad habitum iuvenes qui humanioribus litteris non fuerint competenter instructi; quod ut facilius executioni mandetur, minister nullum admittat, quem in consessu discretorii conventus non examinaverit, vel guardianus de eius commissione; sed ipse minister, dum provinciam visitat, tenetur iterum ab ipso non examinatos experiri, et si invenerit examinatores deliquisse, tamquam religioni iniurios eâdem poenâ punire, iuvenemque expellere, nisi forte fuerit ad moderamen chori vel organa pulsanda receptus, cum quibus poterit mitius instituere examen, sed hi post emissam professionem ad aliud ministerium litterarium minime contendant.

xiv. Eumdem finem bonae educatio- Ut modus imnis iuventutis prae oculis habentes, ettiae egrediendi adhaerentes decretis apostolicis memoratis, necnon diversis Ordinis statutis, poenà privationis ab officio voluerunt ipso facto et irremediabiliter coërcendos esse guardianos, qui iuvenes philosophiae studentes sub quovis praetextu foras mittunt, exceptà causà sacros ordines recipiendi, aut qui eos extra conventum quaestuandi causa, etiam in loco. ubi consistit conventus, exire permittunt, praeterquam in actibus communitatis, vel aliquando omnes simul recreationis causà; verum si aliquando, etsi rarissime, exire oporteat, brevi reversutriennium operam dantes sub disciplina | rus iuvenis aliquis, nonnisi associatus

suo magistro conventu exeat, et cum eodem incedat et regrediatur; sacerdotes vero studentes nonnisi extra tempus lectivum de consilio et consensu lectorum necessitate postulante extra locum egredi permittantur.

Ut nonnulla serVentur in 6. catorum.

xv. Alia eaque non levis occasio itilectione et col-nerandi nascitur ex abusu designandi latione privile-gorum praeti-in singulis capitulis, sive provincialibus, sive intermediis, tres aut plures praedicatores conventuales pro singulis quibusque conventibus contra mentem statutorum Segoviensium, quae, dum de ipsis mentionem faciunt, videntur supponere, unum debere esse tantum in quovis conventu. Ideo dixerunt praedictam corruptelam, ex qua, ultra ansam praedictorum discursuum, etiam sequitur' quod plures fratres quam oporteat exemptionibus gaudeant, omnino abolendam esse, unumque solummodo praedicatorem debere esse in unoquoque conventu qui gaudeat praerogativis et exemptionibus debitis praedictis praedicantibus per statuta generalia; ipse tamen tenebitur omnes conciones intra conventum et in ecclesiâ matrice solus facere. In conventibus vero principalioribus, in quibus infra annum est multa copia sermonum, dabitur ipsi coadiutor, cui inferiores exemptiones suo proportionatas labori definitorium taxabit. Et quia experimento comprobatum est, quod, ob remunerationis defectum, praedicatorum munus elanguit, ad accendendos animos iudicarunt quod in conventibus studii theologici, sive scholastici, sive moralis, statuatur ea series quadragesimae quae observatur in conventu Taurensi, et praedicatores, qui per duodennium laudabiliter munus suum in his conventibus obierint sinc interpolatione, et postmodum per triennium integrum officium visitatoris Tertii Ordinis, aut

1 Pessime edit. Main. legit nescitur (R. T.).

magistri novitiorum exercuerunt in quovis conventu, in quo floreat praedictus Ordo vel novitiatus existat, gaudeat praerogativis sedendi immediate post lectores iubilatos, et aliis exemptionibus ipsis competentibus sub titulo praedicatoris iubilati, excepto suffragio; sed sicut iubilatis est praefixus numerus, ita et illis praefigatur, scilicet quod solum octo antiquiores debeant gaudere, reliqui vero optare in horum vacantia iuxta ordinem suae iubilationis; interim vero gaudeant supra praedicatores conventuales; si vero per sexennium, post duodennium praedicationis, visitationis praedictae vel magisteriatus novitiorum munus exerceant, gaudeant inter definitores habituales, nec locum illis cedant, qui postea ad definitionis habitualis gradum conscenderint, nisi antéa iam sint definitores actuales: utrumque enim munus longe excedit sexennium solius visitationis, cui in statutis generalibus mocxxxIII taxatur praecedentia inter definitores habituales; et qui hoc secundo modo suam iubilationem fuerint assecuti, omnes absque ullà restrictione, statim ac per authentica documenta instar lectorum constare fecerint laudabilitatem sui exercitii, ad gaudendum admittantur.

xvi. Cum, ex concordatis in superioribus, studia theologiae moralis denuolege privilegus excitanda sint, et in ipsis maxime expediat praeficere duos lectores qui cursum scholasticum absolverint, qui resolutorià methodo brevi et facili tractatus morales percurrant, ut sub eorum disciplinà habiles poenitentiarii instruantur. ad praedictorum iubilatorum incitamentum concordarunt, ut lectoribus, qui per sexennium post primam iubilationem hoc munus laudabiliter obierint, tractando materias morales methodo resolutivâ, et dictando opiniones sanas, se-

1 Forsan definitoris (R. T.).

Ut lectores

curas et magis probabiles ac tutiores, prout debent, hoc sexennium computetur ipsis pro sexennio scribendi et typis dandi theologiam scholasticam positivam vel moralem, et gaudeant illis praerogativis, quae per statuta generalia Vallisoletana moclxx praedictis scriptoribus conceduntur. Si tamen id per unum solum triennium fecerint, aut per idem triennium muneri magistri noviliorum aut visitationis Tertii Ordinis in uno e sex conventibus principalioribus novitiatuum provinciae vacaverint, praememoratos praedicatores iubilatos sex annorum praesatorum numerum praecedent. Ceterum nec his nec praedicatoribus iubilatis tempus computabitur ad praedictas praerogativas obtinendas, si simul fuerint guardiani eorumdem conventuum. In praefatis autem praerogativis nullum debet intelligi concessum ius subrogandi.

Ut certà le-

XVII. Ut vero necessarii et inexcusage compleantur studiorum cur- biles transitus studentium et lectorum opportuno tempore fiant, neve iuvenes diu post professionem emissam studia desiderent, et denique ut omnes integrum tam philosophiae quam theologiae triennium adimpleant, concordarunt quod singulis quibuscumque annis debeant incipere aliquot studia philosophiae, in quibus locentur iuvenes recenter professi; et ad hunc finem instituatur concursus pro lectoribus eligendis eo tempore ut possint praedicti lectores incipere die sequenti Commemorationem Defunctorum, quae' omnia studia provinciae debent aperiri, et claudi pridie ad vesperam seraphici doctoris beati Bonaventurae, abrogatâ consuetudine quae hucusque invaluit contra morem et praxim omnium religionum, videlicet quod studia incipiant et terminentur per capitula provincialia et intermedia, ex qua

1 Potius lege qua (R. T.).

pullulabat illud inconveniens, quod aliquando, ob dilationem capitulorum, studentes per septenninm detinebantur, non dato loco spectantibus, aliquando, ob anticipationem eorumdem, solum per quinquennium philosophiae et theologiae operam dabant, contra praescriptum statutorum generalium et bonam studentium educationem; siquidem lectores, his suppressi accidentibus, nequeunt suas lectiones et tractatus, prout expedit, regulare. Illud vero infallibiliter observetur, sub poenâ iubilationis non obtinendae, quod lectura nullà interruptione Adventûs et Quadragesimae discontinuetur, sed lectores iis temporibus, certe opportunioribus pro studiis, incessanter dictent, nec possint aut debeant praedicare, nisi forte in loco ita conventui vicino, ut sabbato post prandium possint exire, et regredi dominicâ ad continuandam lectionem; si quis vero guardianus sub quovis praetextu huic articulo refragari tentaverit, privatione sui muneris sine cunctatione puniatur.

XVIII. Circa electionem lectorum theo- Ut quaedam logiae concordarunt, quod sine novo con-circa electro-cursu per definitorium assumantur ii theologiae, doqui cursum philosophicum absolverunt cendam et graordinate, ut, qui prius philosophiam do dos. cuerunt, prius ad theologiam tradendam vocentur, nisi aliquis ita emineat, ut ipsius definitorii iudicio, religionis decori ipsum aliis praeferri summopere expediat. Quia vero, ut ipsi patres concordantes pluries audierunt, Romana Curia anxie desiderat, ut doctoris Seraphici doctrina, quae ab omnibus ubique commendatur ut pia, solida et devota, vigeat in religione nostrà, expediens iudicarunt ut lectores tradant doctrinam ipsius Seraphici doctoris simul cum doctrinâ Subtilis, utriusque opiniones, quae

1 Edit. Main. legit immineat (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit praeferre (R. T.).

ut plurimum conveniunt, ex utroque eruendo, confirmando et defendendo; ubi vero contrarii sunt et concordari nequeunt, eas problematice tradendo: sic enim brevi siet, ut a provincià divi Iacobi derivetur in alias Hispaniae provincias doctrina seraphica cum maximo scholae nostrae splendore, sicut ab eâdem propagata est doctrina Scoti: et ad utriusque maiorem dilucidationem Ordinisque decorem, in universitatibus Salamantinâ, Ovetensi, et Compostellanâ poterit minister provincialis, de consilio et assensu patrum definitorum, nullo alio expectato, viros idoneos eisdem universitatibus praesentare, ad hoc ut in eis gradus, iuxta statuta Toletana tam congregationis generalis anni MDCLXXIII quam capituli generalis anni mdclxxxii et ipsorum declarationem a sacrâ Congregatione episcoporum et regularium die xxix decembris mpclxxxvii aj probatam, rite recipiant; in unâquaque tamen praesentatione pro qualibet universitate duo tantum assumentur religiosi praesentandi, unus e parte Gallaecorum cum suis incorporatis, et alter e parte Castellanorum cum aliis eidem adhaerentibus; et, aliquo ex his decedente, poterit alter ex eâdem parte substitui, ut nunquam aliqua e praedictis partibus simili honore fraudata vel inaequaliter cohonestata ac praedita reperiatur. Et in omnibus, quae ad hanc materiam tam intra quam extra claustra spectant, conventus et fratres praememoratae provinciae eà privilegiorum et indultorum communicatione gaudebunt quae confirmata invenitur in constitutione sanctae memoriae Innocentii XI Exponi nobis, die v septembris moclxxxvi expedità.

ul libri et XIX. Ut memoratae provinciae com-tum religioso-munes bibliothecae pristino splendori tur cocurbio, restituantur, et in dies cum profectu

1 Edit. Main. legit ex pro ea (R. T.).

studiosorum augeantur, aestimarunt omnino opus esse ut statuta capituli generalis MDCXXXIII a felicis recordationis Urbano VIII de huius sacrae Congregationis consilio approbata, et nuperrime a sanctae memoriae Innocentio XI suis litteris Exponi nobis, sub datum moclxxxv specifice innovata et confirmata, usu et inalterabili praxi roborentur. Ulterius, cum iam per litteras felicis recordationis Martini V, incipientes Ad hoc cura, pro hac eâdemmet provinciâ specialiter editas 1, praescribatur, quod libri 2 decedentium fratrum bibliothecae illius, in quo decesserint, conventûs integre applicentur; praedicti patres, cupientes earum augmentum, dixerunt quod huiusmodi libri ipso iure praedictis bibliothecis respective conventuum, in quibus fratres cos habentes e vità migraverint, sint applicati, quin vel guardianus, vel alius frater, aut superior quicumque, etiam generalis, aliàs vel alio modo de eis disponere valeat, sub poenis in praedictis statutis et litteris apostolicis impositis contra extrahentes libros vel alias scripturas ex communibus conventuum bibliothecis. Pariter quaecumque alia a decedente religioso superfuerint, cuiusvis sint conditionis, eodem modo, ipso iure, eidem conventui censeantur incorporata, et officinis eiusdem respective applicantur, quibus publico commodo opportunius valeant accomodari, prout de eorumdem religiosorum superstitibus libris et ecclesiasticis ornamentis memoratis litteris Martini V dispositum invenitur, quin guardiani vel superiores alii alio modo disponendi facultatem habeant.

xx. Allamen, si, ratione editionis ali- Ut corumdem cuius libri vel alterius similis necessi-centura definitatis, concessum fuerit alicui religioso ciae.

<sup>1</sup> Edit. Main. legit editae (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit libro (R. T.).

quod possit recurrere ad sindicum apostolicum, et ad hunc finem sint in eiusdem sindici potestate eleemosynae pecuniariae ab iis, quae pro communibus conventûs necessitatibus reponuntur a benefactoribus, distinctae, praedicto religioso decedente, eleemosynae eiusmodi, aut aliae quaecumque pecuniariae, non debent incorporari et confundi cum eleemosynis conventûs, sed guardianus cum discretis conventûs debet quamcitius potuerit sic agere, ut praedictae eleemosynae deponantur apud sindicum totius provinciae, a quo chirographum subscriptum de eorum receptione accipiat, et huiusmodi tradito, earum rationem definitorio provinciae exhibebit, a quo, et non alio, antedictae eleemosynae applicentur simili vel differenti necessitati, prout ipsi visum fuerit expedire; quod intelligi debet, nullà decedentium fratrum exceptione habitâ, sive scilicet guardianus esset, sive provincialis, vel alio quovis gradu actuali vel habituali gavisus fuisset praedictus frater, qui deccsserit; nam semper et in omni eventu de supersite pecuniarià fratrum elcemosynå hac modo disponendum est.

Ut minister provincialis raeleemosynarum receptarum.

An. C. 1694

xxi. De eleemosynis vero iam applitionem reddat catis pro expensis capituli tam provincialis quam intermedii et aliis publicis provinciae necessitatibus, iis praecipue quae ex propinis quibuslibet et ex provinciae missis dominicalibus resultant, teneatur minister provincialis eidem definitorio rationem reddere claram et distinctam, quam definitorium pro iustitià vel approbet vel rejiciat, et quod residuum fuerit, applicet, ut publicae utilitati magis expedire cognoverit; quod si minister praedictum computum reddere renuerit, poenis proprietariis impositis plectatur, et si frans aliqua vel dolus in eo reddendo deprehendatur, vel aliquam pecuniam sibi sub quocumque

praetextu aut motivo reservaverit, ab eodem definitorio privilegiis exministrorum provincialium in perpetuum privetur, nec unquam habilitari queat, nisi de consensu totius capituli provincialis per secreta suffragia praestando. Si autem desinitorium in praemissis negligens fuerit, a superiore generali ad parendum compellatur, procedendo contra singulos patres usque ad poenam privationis officii irremissibiliter infligendam.

XXII. Ceterum, quia mutua fratrum et ui suportores conventuum obligatio postulat, ut, si fra-giosarum tres nihil sibi ev proventibus undecumque venientibus reservant, prout supradicta statuta anni mpcxxxiii praescribunt, communitas eisdem in necessariis non deficiat; idcirco innovandas aestimarunt omnes Ordinis et apostolicas constitutiones, quae praescribunt, ut superiores locales omnibus suorum fratrum necessitatibus ita provideant, ut nihil, quod pro bono publico, aut pro victu et vestitu ac studiis religiosorum, eorumque transitu de uno ad alium conventum, seu pro mercede vecturae litterarum, iteratione pro gravi religionis negotio, aut exactà executione muneris sibi demandati, et aliis huiusmodi indigentiis attendendis secundum uniuscuiusque gradum et qualitatem ac benemerentiam in religione, necessarium sit iusta discretorum provinciae vel conventûs respective dictamen et iudicium, ipsis quovis praetextu denegetur; alioquin, ultra quam superiores rei erunt fratrum transgressionis et ad pecuniam recursûs, si secus fecerint, sint suo munere ipso facto privati, et ad alia Ordinis officia inhabiles per sexennium, nec ullo gaudeant habituali privilegio ratione anteacti muneris, seu officii, si ex subscriptionibus et attestationibus fratrum suae communitatis, ad congregationes inter-

1 Forsan legendum itineratione (R. T.).

medias et ad provincialia capitula transmittendis, constare non fecerint provinciae definitorio, se iuxta discretorii iudicium praefatae obligationi ex integro satisfecisse. Unde in quovis conventu, praedicatorum, lectorum et aliorum fratrum cellae instruantur paupere et necessarià supellectili, respectu habito ad statum uniuscuiusque, ut scilicet cellae praedicatorum et lectorum ac confessariorum, ultra mensam, lucernam, humiles sedes et lectulum (quibus iuxta laudabilem provinciae moderationem quaevis cellula instrui debet), competenti librorum numero suae professioni op portuno exornetur, itaut religiosus ex uno in alium conventum decedens, nihil quod sit transportari necesse habeat praeter proprios labores et manuscripta, quae omnia, et pauculos exquisitos libros, si in usu habuerit, conventus, unde recedet, ad conventum ad quem accedet transportare tenebitur, sub eisdem poenis superioribus respective infligendis. Porro sub eisdem poenis teneantur guardiani enixe operam dare, ut quamprimum in unoquovis conventu unus instituatur locus, in quo habitus, tunicae, et femoralia pro servitio fratrum conserventur, cui praeficiatur religiosus, qui eorum conservationis et munditiei curam gerat, ut, dum religiosis ex communi necessaria obvia sunt, privatae suppellectilis usum non affectentur', et, si affectent, iure possint a suo praelato, omni tergiversatione praeclusâ, puniri, et ad observanda, quae promiserunt Domino, coërceri. Pro infirmis vero tam actualibus quam habitualibus valetudinarium in singulis conventibus, vel saltem in principalioribus, ad quos ceterorum infirmi deferri queant, quamcitius constituatur, in eoque fratres omnes, cum aegrotaverint, sedulo ac charitative cu-

1 Forsan affectent (R. T.).

rentur: habituales vero de necessariis rebus exacte provideantur; si alterius conventûs fuerint, inde nisi recuperatâ sanitate abire non permittantur; ipsorumque superiores illud subsidium, ex communi sui conventûs, communitati illius, in quo valetudinarium fuerit, praestabunt, quod in provinciae definitorio taxatum fuerit; constituatur etiam ex communibus provinciae eleemosynis, seu erigatur a ministro provinciali, sub poenâ privationis officii ipso facto incurrendâ, infra unius anni spatium, officina in uno conventibus ad id commodioribus, in qua confici queat sagus, vulgo sayal, pro induendis omnibus provinciae fratribus, qui omnes ex eodem in posterum vestiri teneantur, alias vero induti ad officia et dignitates provinciae inhabiles indispensabiliter censebuntur: sagus autem illius coloris erit, quae ex lanâ albâ, et sive naturaliter sive artificialiter nigrâ, sine ullius alterius mixturâ, resultare valet; in ipso tamen et in aliis fratrum indumentis ea vilitas ostendatur, in qua asperitas et paupertas minoritica alte relucere possit.

xxIII. Quoad cuncta alia, quae ad discussodiatur disciplinam regularem tam fratrum quam sciplina regularem monialium spectant, exacte debebunt et monialibus. observari decreta reformationis pro uno et altero regulari statu a felicis recordationis Clemente VIII et Urbano VIII edita, necnon Brevia Alexandri VII et Clementis IX pro monialibus regnorum Hispaniae, ad instantiam regiam iam pridem promulgata, statutaque generalia Ordinis, et praecipue Romana anni MDCLXXXVIII, praedictis decretis apostolicis exacte cohaerentia.

XXIV. Quoad Tertiarios vero et Cor- A Tertiarlis et digeros serventur statuta seu decreta capituli generalis Romae ut praesertur anno MDCLXXXVIII celebrati, omnimodaque adhibeatur cura ut in cunctis con-

confratribus:

fraternitatibus erectis seu erigendis in ecclesiis conventuum seu monasteriorum praedictae provinciae exercitium Viae Crucis et orationis mentalis quamcitius stabiliatur, eoque introducto, una e dominicis seu diebus festivis pro quolibet mense a superiore locali de assensu discretorii conventûs seu monasterii in perpetuum assignabitur ad consequendam indulgentiam plenariam novissime a sanctissimo domino nostro Innocentio XII in Brevi Ad ea benigne concessam. Et quia indulgentiae stationis SS. Sacramenti revocatae non sunt, ipsius recitatio quotidiana omnibus tam fratribus quam monialibus et tertiariis saecularibus enixe commendatur.

Ab cremitis, d nativer quae stuantibus;

xxv. Quoad Tertiarios seu eremitas habitu nostri Ordinis seu de poenitentiâ illegitime indutos, omnem adhibeant curam visitatores Tertii Ordinis praedicti, ut Ordinarii locorum eos irremissibiliter puniant iuxta praescriptum constitutionum apostolicarum, quas sacra Congregatio episcoporum et regularium die xxi martii MDCLXXXVI eisdem executioni omnino mandare praecepit. Legitime vero ac rite induti poterunt admitti ad pernoctandum et demorandum sub vulgari titulo et habitu donatorum in conventibus provinciae; licebitque guardianis eos ad quaestuandum transmittere, quando et quoties praesentia religiosorum non fuerit necessaria: et dum haec indispensabilis iudicetur, mittantur primo laici religiosi, secundo sacerdotes confessarii, quarto praedicatores vulgo sabbatini dicti, quinto praedicatores qualificati, sexto lectores philosophiae actualis muneri lectoratûs non incumbentes, septimo sacerdotes actuali studio sive philosophiae sive theologiae applicati; nunquam tamen mittantur clerici choristae apud Hispanos nuncupati, nec posteriores patres in praesatà serie appositi, nisi non adsint' vel sint iam occupati seu impediti anteriores, ut sic rectius consulatur recessui intra claustra, quo quisque eorum indiget ad explendum suum munus respective. Quaestuantes autem, si eleemosynas omnes ex integro communitati non consignaverint, aut quidquam ex illis sibi sub quovis praetextu aut motivo reservaverint, poenâ proprietariorum a guardiano indefectibiliter puniantur.

stinum sui instituti rigorem quamcitius

XXVI. Conventus recollectionis ad pri- A recollectis.

redigantur, in eisque novitiatus et professoria pro clericis seu choristis constituantur, ut sicut alii pro studiis et exercitiis litterariis deserviunt, ipsi pro educatione persectà et spirituali iuventutis provinciae in maxima habeantur existimatione, poteruntque ibidem admissi ad professionem, et alibi professi, ad eos tamen transmissi pro opportuniori in bonis moribus radicatione, ex illis ad studiorum conventus a ministro provinciali, iuxta superius disposita, sine ullà notà transferri, necnon ad lecturas, aliaque munera et exercitia promoveri: quibus expletis, si ad eosdem recollectionis conventus sponte regredi voluerint, non poterunt impediri, ad huiusmodi tamen regressum nullus erit

xxvII. Deinde (ad tollendas de medio Ut certa lege difficultates quae emergere solent circa rius provinciaelectionem vicarii provincialis in casu renunciationis, promotionis vel mortis ministri, quo casu statuta generalia MDCLI praescribunt quod dignior pro-

adstrictus, quia valde expediens censetur, quod omnes, qui recollectionis in-

stituto sint mancipandi, speciali Dei

vocatione illud libere ac spontanee am-

plectantur.

<sup>1</sup> Deest tertio (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan actuali (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit adsit (R. T.).

vinciae pater, penes quem remanet facultas convocandi ad electionem vicarii, teneatur conscium reddere superiorem generalem de vacantià praedictà, si consistat intra tres dietas a confinibus provinciae) dixerunt et declararunt, quod, quando superior generalis Matriti consistit, ubi est regulariter eius residentia, a memorato provinciae patre digniori certiorari debet de praedictà vacantià; signidem conventus Matritensis a confinibus praedictae S. Jacobi provinciae per tres dietas non distat, imo, si attendantur utriusque provinciae confinia, vix sexdecim leucae distantiae inter ipsa computantur, unde necessario in praedicto casu superior generalis est adeundus, et si electioni praeesse voluerit, omnino expectandus.

super it dem.

xxvIII. Dixerunt postremo, tam nomine commum et mo-proprio quam corum omnium quorum pensationem procurationem agunt, se libere ac spontanee omnia supradicta pro firmo, stabili ac perpetuo concordato, a quovis alumno provinciae ex nunc inposterum semper observando, ad invicem acceptare, nec velle unquam contra aliquod ex praemissis quidquam praetendere. Declararunt famen, quod, si circa ea, quae in praesenti concordià continentur, et alias Brevi aliquo seu decreto apostolico usque nunc munita et roborata non erant, aliquando necessarium seu expediens fuerit dispensare, vel guidquam addere seu minuere, vel immutare, proponatur prius in pleno capitulo provinciali dubium an expediat, seu necesse num sit vel non. Quod dubium resolvetur per suffragia secreta omnium vocalium, adhibitis ad id calculis albis et nigris; et si ex quatuor partibus capitularium tres integrae fuerint pro unà parte, et quarta solum pro alterâ, illud resolvatur, in quod dictae

que modo postea debebit procedi, cum deveniatur ad dispensationem, additionem, diminutionem seu immutationem: et hoc ita indispensabiliter, ut quilibet excessus ultra quartam partem sufficiens sit ad impediendum illud, pro quo steterint suffragia ceterorum capitularium; nec unquam poterit id resolvi per viam compromissi, sed semper fiet a toto capitulo non intermedio, sed provinciali, et ad tempus tantum pro quo talis providentia credatur necessaria seu opportuna; si quid vero imposterum postulandum sit vel a S. Sede vel a capitulo generali seu superiore Ordinis vel familiae quocumque, ex quibus resultare queat praememorata dispensatio aut additio vel diminutio seu immutatio, sub eadem formà, et servato eodem ordine, exquiratur prius consensus eiusdemmet capituli provincialis, praestandus similiter per suffragia secreta a tribus integris partibus vocalium, eoque deficiente, nullam vim obligatoriam habere possit quaevis dispositio, ordinatio, concessio aut constitutio ad introducendam aliquam novitatem seu alterationem per quam gubernium praemissum aut vita regularis provinciae mutari aut alterari queat; qui vero contrafecerint aut attentaverint, puniantur ad praescriptum statutorum Ordinis in capitulo generali MDCLXXXVIII innovatorum, et constitutionum apostolicarum Iulii II, Leonis X, Clementis VII. Iulii III et aliorum Romanorum Pontificum successorum editarum contra indebite procurantes indulta et privilegia quaecumque in simili aut alià materià, quas sanctae memoriae Innocentii XI in praecitato Brevi Exponi nobis ultimo confirmavit, ligatique censeantur ipso facto censuris ibidem taxatis et praescriptis.

XXIX. Ad quorum omnium firmitatem, Subserfettotres partes integrae convenerint: pari- praesentatis prius suorum principalium

legitimis procurae mandatis, se die, mense et anno ut supra, proprià manu subscripserunt frater Franciscus Diaz a S. Bonaventura, primus provinciae pater, ac omnium vocalium partis Gallaecorum et plusquam quingentorum fratrum illius necnon plurium vocalium et fratrum ceterarum partium procurator; frater Benedictus de Noriega lector iubilatus, et vocalium ac fratrum plurium Asturiarum, Legionis et Castellae procurator; frater Didacus del Castillo vocalium et plurium fratrum Extremadurae ac aliorum regnorum procurator».

Preces procuratorum par-

§ 2. Quare exponentes praedicti nobis humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Confirmatio rela ae concor-

§ 3. Nos igitur, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, concordiam praeinsertam, auctoritate apostolica, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausulae.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, snosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Quocirca venerabilibus fratribus archiepiscopo Compostellano et episcopo Ovetensi, ac dilecto filio scholastico ecclesiae Salmanticensis, per praesentes committimus et mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel alium, seu alios, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte interesse in praemissis habentium, seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficaris defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostrâillos praesentium litterarum et in eis contentorum huiusmodi commodo et effectu pacifice frui et gaudere, non permittentes illos desuper a quoquam, quavis auctoritate quomodolibet indebite molestari, perturbari vel inquietari, contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum felicis recordationis Bonifacii PP. VIII praedecessoris nostri de una, et conci-

lii generalis de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium in iudicium non trahatur, alīisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, praefatorum Ordinis et provinciae, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XIX maii MDCXCIV, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 19 maii 1694, pontif. anno III.

#### XCIII.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua in articulo mortis aegrotis in hospitali oppidi de S. Cloud Parisiensis dioecesis '

### Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Concessio Prandictae in cti apostolatus officii debito animarum saluti, quantum cum Domino possumus, consulere cupientes, ac supplicationibus dilectissimi in Christo filii nostri Philippi a Francia ducis Aurelianensis nomine nobis super hoc humiliter porrectis benigne inclinati, omnibus et sin-

1 Similis indulgentia concessa fuit hospitali SS. Salvatoris de Urbe const. edit. MDCXCIV, die 5 ianuarii, pontif. III. Vide etiam const. sequentem.

gulis utriusque sexus christifidelibus aegrotis in hospitali oppidi seu loci de S. Cloud Parisiensis dioecesis ab eodem Philippo duce (ut asseritur) fundato pro tempore morientibus, in cuiuscumque eorum mortis articulo, si vere poenitentes et confessi ac sacrà communione refecti, vel, quatenus id facere nequiverint, saltem contriti nomen Iesu ore, si potuerint, sin minus, corde devote invocaverint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx iulii MDCXCIV, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 20 iunii 1694, pontif. anno IV.

### XCIV.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua in articulo mortis aegrotis in archihospitali S. Spiritus in Saxia de Urbe <sup>1</sup>.

## Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Ex iniuncti<sup>2</sup> nobis divinitus sacrosancti apostolatus officii debito, animarum dul<sub>pentiae</sub>.
saluti, quantum cum Domino possumus,
consulere cupientes, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus aegrotis in archihospitali S. Spiritus in
Saxia de Urbe pro tempore morientibus, in cuiuscumque eorum mortis articulo, si vere poenitentes et confessi
ac sacrà communione refecti, vel, quatenus id facere nequiverint, saltem contriti nomen Iesu ore, si potuerint, sin
minus, corde devote invocaverint, plenariam omnium peccatorum suorum in-

- 1 Vide similem const. praecedentem.
- 2 In const. praeced. legitur iniuncto (R T.),

dulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvIII augusti mocxciv, pontificatus nostri anno Iv.

Dat. die 18 augusti 1694, pontif. anno IV.

### XCV.

Conceditur facultas recitandi officium et celebrandi missam beatae Ioannae Alphonsi V filiae, monialis Ordinis S. Dominici, in toto regno Portugalliae et dicto Ordine ab omnibus utriusque sexus 1.

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium a concessionis pelitum.

Exigit iniunctae nobis divinitus apostolicae servitutis ratio, ut sacrarum virginum, in caelis cum Christo earum sponso regnantium, cultum et venerationem in terris promovere studeamus, sicut pia regum orthodoxorum praeclaris in Ecclesiam Dei meritis fulgentium, necnon religiosorum propriae alienaeque saluti laudabiliter incumbentium studia postulant, et nos, locorum et temporum qualitatibus mature perpensis, ad omnipotentis Dei gloriam, ad Ecclesiae decus et praesidium, ac ad spiritualem fidelium aedificationem atque consolationem conspicimus in Domino salubriter expedire.

Concessio praedicta.

- § 1. Itaque gloriosae beatae İoannae, clarae memoriae Alphonsi V dum vixit
- 1 Confirmatus fuit cultus huius Beatae in const. edit. MDCXCIII, die 4 aprilis, pontif. II; et ab Innocentio XIII const. edit. MDCCXXIV, die 15 februarii, pontif. III, cultus B. Andreae de Comitibus; Benedicti vero XIII constit. edit. MDCCXXVI, die 10 decembris, pontif. III, est de

B. Agnete Ordinis S. Dominici.

Portugalliae et Algarbiorum regis illustris natae, monialis non professae Ordinis sancti Dominici, merita devotâ consideratione 1, magnaque 2 carissimi in Christo filii nostri Petri Portugalliae itidem et Algarbiorum regis illustris, necnon carissimae in Christo filiae nostrae Mariae Sophiae reginae eius uxoris, per dilectum filium Benedictum de Fonseca eiusdem Petri regis apud nos et Sedem Apostolicam residentem<sup>3</sup>, ac etiam dilectorum filiorum Antonini Cloche magistri generalis et Paulini 4 Bernardini fratris expresse professi dicti Ordinis in sacrà theologia magistri, causae beatificationis seu canonizationis eiusdem beatae Ioannae postulatoris, nomine nobis humiliter porrectis supplicationibus favorabilem assensum praebere cupientes, ipsorumque Antonini magistri generalis et Pauli singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis et censuris, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum consilio, ut in posterum quolibet anno die xII maii, anniversarià obitûs memoratae beatae Ioannae, possit de illà in toto regno Portugalliae ab omnibus utriusque sexus christifidelibus, tam saecularibus quam regularibus, qui ad horas canonicas tenentur, necnon in universo Ordine praesato recitari officium et celebrari missa de Communi Virginum sub ritu semiduplici, iuxta rubricas bre-

- 1 Deest recolentes aut simile (R. T.).
- 2 Potius lege atque (R. T.).
- 3 Videtur deesse oratorem (R. T.).
- 4 Paulo post legitur Pauli (R. T.).

viarii et missalis romani, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

Clausulao.

§ 2. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 3. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxx augusti mocxciv, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 30 augusti 1694, pontif. anno IV.

### XCVI (al. 97).

Confirmantur constitutiones pro archiconfraternitate S. Hieronymi Charitatis de Urbe 1.

### Innocentius Papa XII ad perpetuam rei memoriam.

Exordium,

Ad pastorale fastigium, meritis licet imparibus, per ineffabilem divinae sapientiae atque clementiae abundantiam evecti, illa, quae pro felici piarum sodalitatum quarumlibet, praesertim in almâ Urbe nostrâ, ex qua bonorum operum exempla in omnes christiani orbis partes assidue diffunduntur, salubriter sancteque institutarum, regimine et directio-

1 Confirmata fuit et in archiconfraternitatem erecta cum concessione indulgentiarum a Leone X const. edit. MDxx, die 27 ianuarii; sacris congregationibus Charitatis concessa fuit indulgentia plenaria in huius Pontificis constit. edit. MDCXCIII, die 14 decembris, pontif. 111; et in const. edit. MDCC, die 21 iunii, pontif. IX, confirmantur constitutiones pro Congregatione Charitatis in Indiis occidentalibus.

ne provide constituta atque ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque illibata persistant, apostolici muniminis praesidio libenter constabilimus.

§ 1. Cum itaque nos nuper, ad uberes ac multiplices pietatis et christianae conditae fuero charitatis fructus, quos ad omnipotentis a congregatio-Dei gloriam cum maxima christifidelium pra latorum. dictae Urbis aedificatione archiconfraternitas sub titulo seu invocatione sancti Hieronymi Charitatis in eadem Urbe canonice, ut accepimus, erecta ac instituta, adiuvante et incrementum largiente Domino, laudabiliter proferre hactenus studuit et adhuc de praesenti studet, paternae dirigentes considerationis intuitum, pro feliciori in dies eiusdem archiconfraternitatis gubernio et progressu nova quaedam statuta per nonnullos dilectos filios Romanae Curiae praelatos, pietate, prudentià ac rerum usu praeditos, partim ex antiquis colligi<sup>4</sup>, partim vero de novo confici curavimus 9, quae in unum volumen redacta sunt tenoris qui sequitur, videlicet:

CAP. I. - Principio e progressi della venerabile arciconfraternita della Carità di Roma sino al tempo presente.

Ebbe quest' archiconfraternita il suo principio dalla santa memoria di Leone X, al cui tempo alcuni curiali ed officiali della Corte di Roma, che s'impiegavano in sovvenire i poveri vergognosi di Roma ed i carcerati, animati dalla felice memoria del cardinale Giulio de' Medici, allora vice-cancelliere di santa Chiesa, che fu poi innalzato al trono pontificio sotto il nome di Clemente VII, si unirono sino al numero di ottanta e più confratelli, de'quali taluni erano vescovi, et altri prelati, alcuni officiali della Corte Romana, et altri curiali; ed a spese proprie, e con quelle somministrategli anche dal detto allora cardinale Giulio de' Medici, distribuivano in tutte le domeniche

1 Male ed. M. habet Collegii pro colligi (R.T.). 2 Aptius lege curaverimus (R. T.).

ai poveri vergognosi il pane ed altri alimenti; visitavano le prigioni mediante le persone a ciò deputate; procuravano che con celerità si amministrasse la giustizia, particolarmente ai poveri; pagavano le spese della cattura, e facevano portare alla sepoltura decentemente coperti i cadaveri dei poveri morti, precedendo a quelli la croce, i lumi, almeno un sacerdote, ed alcuni altri che l'accompagnavano. Onde il medemo Leone X di suo moto proprio confermò tale istituto coi suoi statuti, dando la facoltà di far riformare e mutare, tante volte quante e come fosse parso ai confratelli, gli statuti e le ordinazioni per il felice governo della confraternita, erigendola in archiconfraternita, ed in capo di tutte le confraternite della Carità, in qualunque luogo istituite e da istituirsi, concedendole e comunicandole respettivamente molte indulgenze, come più ampiamente si contiene nella Bolla del sopraddetto Leone X, sotto la data del 27 gennaro nell'anno dell' Incarnazione del Signore 1520. Continuò la medesima archiconfraternita con felici progressi, regolandosi col suo primiero instituto, e con diverse ordinazioni, provvisioni e decreti fatti fino dal 1539 dalle congregazioni generali e particolari della medema, che furono compilati e riferiti in un libretto stampato nel 1603 sotto il titolo o denominazione di costituzioni di essa arciconfraternita, con i quali ed altri simili decreti ed usi è stata finora la medema amministrata. In questo stato di cose la Santità di nostro Signore Papa Innocenzo XII, alla quale sono state fatte supplichevoli istanze che si degnasse confermare ed accrescere il buon ordine e pio istituto dell'archiconfraternita, desiderando il maggior avanzamento delle opere pie che con molta pietà ed edificazione dei fedeli da quella si esercitano, per soddisfare alle dette suppliche ha ordinato che si riformassero, facessero di nuovo e si confermassero respettivamente gli statuti dell'archiconfraternita, con darne l'incombenza ad una congregazione particolare di alcuni prelati, che li hanno fatti, ordinati e compilati nel modo che segue.

CAP. II. — Dell'opere pie; e prima dell'elemosina del pane.

Una delle opere pie esercitate dall'archiconfraternita sino dal suo principio è stata l'elemosina del pane, il quale dovrà similmente in avvenire distribuirsi alle famiglie povere e vergognose di tutti i rioni di Roma, ripartiti con tal ordine in tre parti, che la distribuzione in ciaschedun quadrimestre si faccia per turno ad una di dette tre parti de'rioni. Per assicurarsi che il pane si dispensi alle famiglie veramente povere e vergognose, dovranno due de' deputati farne precedentemente la visita per i loro rioni, nel modo contenuto nel capitolo seguente; ed a quelle famiglie, che giudicheranno esserne meritevoli, daranno la schedula o bollettino sottoscritto da ambidue, nel quale descriveranno il luogo dell'abitazione della famiglia, il numero de' figliuoli e la quantità del pane da darsi. Si farà quest'elemosina nell'oratorio di S. Girolamo della Carità la mattina a buon'ora in giorno di domenica, od ogni quindici giorni come da molti anni s'osserva, o in ciascheduna domenica come anticamente si praticava, a proporzione delle entrate che vi saranno. conforme si giudicherà dall'archiconfraternita o sua congregazione ordinaria. Sarà pertanto incumbenza di quattro deputati di trovarsi nelle domeniche come sopra in detto oratorio per dispensarvi il pane ai poveri che porteranno il bollettino come sopra, nel quale faranno notare; e con quest'occasione esorteranno i poveri alla frequenza de'santi sagramenti, a viver bene ed onestamente, ed a mandare i figliuoli alla dottrina cristiana, di che procureranno assicurarsi, o con farsi portare il segno dei parrochi o altri che la insegnano o spiegano, o pure con informarsi dai medemi se i figliuoli ai quali si fa l'elemosina la frequentano. Si dispensi parimente il pane, un giorno si ed un giorno no, ai poveri carcerati nelle prigioni nuove ed in quelle di Campidoglio, supplendosi alla necessità de'medemi nell'altro giorno dall' archiconfraternita della Pietà de' Carcerati. Si faccia dalla congregazione ordinaria nel mese d'agosto, o in altro che si stimerà più opportuno, il partito del pane da distribuirsi per un anno al miglior mercato che si potrà, con i soliti patti o con altri che si giudicheranno più vantaggiosi. Per ovviare e rimediare alle fraudi che in ciò potessero commettersi, e per l'indennità de'poveri che avessero perduti i bollettini originali, dovrà farsi dal computista un registro o rincontro del contenuto nei medemi bollettini, prima che quelli si consegnino, o pure, quando questo modo riuscisse difficile in pratica, dovranno i detti visitatori notare ne'loro libretti il contenuto de' medemi bollettini; quali registro e libretti respettivamente dovranno esibirsi nella congregazione ordinaria, ed aversi pronti nell'oratorio quando vi si fa la distribuzione del pane, per riporli poi e conservarli in archivio.

### CAP. III. — Regole da osservarsi nella visita de' poveri.

Per impedire o scoprir le fraudi che talvolta si commettono dalle donne, che quando sanno sia per venire la visita si accordano insieme per esser ritrovate conformi nelle relazioni ricercatele dai visitatori, dovranno questi, prima di andare a visitare le case, informarsi diligentemente da persone degne di fede della bontà, povertà, numero, sesso ed età de' figliuoli della famiglia da visitarsi, della patria, dell'esercizio del padre e della madre, e specialmente se siano o no poveri vergognosi, interrogandole particolarmente se con il loro esercizio si possono guadagnar da vivere, e notando tutto brevemente in una lista, conforme all'infrascritto esempio, cioè: figliuoli quattro, femmine tre, d'anni otto, il padre norcino mulattiero, che ha un cavallo, la madre romana, lavandaia, si trovano in necessità di pane, sono poveri di buona fama. Avvertano ancora, che molte famiglie procurano quest'elemosina del pane, non perchè ne abbiano necessità, ma perchè si persuadono di poter in tal maniera più facilmente conseguir le doti della suddetta ed altre archiconfraternite per le figliuole; perciò non siano queste famiglie ammesse

all'elemosina del pane. Similmente non ammettano quelle, nelle quali non vi sono più di due figliuoli, ed il padre e la madre sono sani, non avendo peso, infermità, o altro impedimento per il che siano costituiti in necessità ad arbitrio de' visitatori. Le matriciane, casciane, norcine, aquilane, e simili povere non vergognose, ed atte a procacciarsi il vitto, non si ammettano in alcun modo, quando però non siano vedove molto gravate di famiglia, ed in grandissima necessità, e non altrimenti, ad arbitrio però della congregazione. Non si ammetta alcuna donna disonesta, o infame, o di mala vita. Nelle maritate si esprima il nome e l'arte del marito; nelle vedove il nome del marito mortole, ed il proprio luogo dove abitano, quando però non siano già in lista. Siano ammesse le figliuole femmine di ciascheduna età, ed i maschi sino al duodecimo anno e non più, se non sono infermi o inabili a qualche arte. Nell'arrivare che faranno i visitatori alle case s'informino diligentemente se i visitati hanno necessità di pane, con interrogare specialmente i piccoli figliuoli di sei o sette anni, separati dagli altri, circa il numero de'figliuoli, il nome de'medemi, del padre e della madre, ed altre circostanze, poichè potranno da questi meglio e più sicuramente informarsi della verità. Dovranno i visitatori esortare i detti poveri alla frequenza de'santi sagramenti, ad educar bene i figliuoli, e mandarli continuamente alla dottrina cristiana, a recitare la sera le litanie ed altre orazioni, con pregare per il Sommo Pontefice e per le necessità della santa Romana Chiesa, e per l'archiconfraternita, e per tutti i benefattori, conforme parerà meglio ad essi visitatori di suggerire ed ordinare. In evento che i visitatori trovino o apprendano qualche difficoltà nel visitare, potranno riferirla nella congregazione ordinaria, acciò da questa possa venirsi all'opportuna deliberazione e provisione.

CAP. IV — Degli aiuti spirituali e corporali alli poveri carcerati di Roma.

Non meno lodevole e pia è la seconda opera di carità che si esercita dall'archiconfraternita, d'aiutare e sovvenire i poveri carcerati, per il che la santa memoria di Pio IV, sotto li 20 giugno 1563, intesane la relazione della chiara memoria del cardinal Morone, allora protettore, ordinò al medemò, che l'archiconfraternita, proseguendo tale istituto di carità, volesse ricevere e ritenere, come há fatto, le prigioni allora di Tordinona, ed ora trasferite alle carceri nuove, per sovvenire spiritualmente e temporalmente i medemi poveri carcerati. Continui perciò l'archiconfraternita le medesime opere di pietà, che per il passato ha esercitate verso i poveri carcerati, ai quali, oltre alla detta distribuzione di pane, faccia a spese proprie e con suoi paramenti sagri celebrar in ciaschedun giorno due messe nelle prigioni nuove, l'una dal proprio cappellano di S. Girolamo, e l'altra dall' infermiere che l'archiconfraternita vi mantiene; acciò tutti i carcerati possano a debiti tempi confessarsi e comunicarsi, ed esser consolati frequentemente con le prediche e ragionamenti pii, e con orazioni, si procuri di dargliene la comodità opportuna mediante i propri sacerdoti ed altre persone religiose; per i carcerati ammalati nelle prigioni nuove vi abbia l'archiconfraternita l'infermaria, nella quale ritenga il detto sacerdote infermiere, che giornalmente celebri nelle dette prigioni, ed abbia seco a quest'effetto un aiutante. Provveda similmente i detti ammalati delle prigioni nuove di medicamenti di speziaria, conforme si è praticato per il passato. Per la cura di tutti i carcerati, stipendii un medico, un chirurgo, ed un barbiere per medicarli, servirli e soccorrerli nelle loro malattie. Per aiuto e protezione de' medesimi carcerati deputi un prelato, il quale in tutte le visite delle prigioni assista per la carità, l'aiuti appresso i loro giudici per giustizia, e somministri ai guardiani delle prigioni. ed a chi sia bisogno per la scarcerazione dei poveri prigioni, le spese di vitto ed altre fatte nelle carceri, che quelli non possono pagare. Inoltre il medesimo prelato visiti le prigioni secrete a suo piacere senza intervento d'alcun giudice o sostituto fiscale, tanto per la sollecita spedizione di detti l

carcerati, quanto ad effetto che siano a quelli somministrati dai guardiani delle prigioni gli alimenti competenti. Faccia anche altri due deputati per visitare le prigioni ed i carcerati più volte in ciaschedun mese, per assistere assieme col prelato deputato al buon governo delle une e delle altre, e per provvedere e soccorrere alle necessità tanto spirituali che corporali de'carcerati e di quei che vi sono ammalati. Abbia un procuratore, il quale difenda per carità le cause di detti poveri carcerati, ed intervenga coi suddetti prelati e deputati, tanto in tutte le visite che altrove, conforme sarà necessario per la difesa de' carcerati e de' dritti della carità.

Cap. V. — Del portare i poveri infermi agli ospedali, del dar sepoltura ai morti, e de'suffragî per l'anima dei medesimi.

La terz'opera di pietà, che si esercita dall'archiconfraternita, consiste nel portare agli ospedali i poveri infermi, e dar condecente sepoltura agl'infrascritti poveri morti; al quale effetto la medema, nel modo esercitato per il passato, dovrà ritenere due portatori stipendiati, i quali senz'altra mercede siano obbligati di portare detti poveri infermi agli ospedali, come anche dar condecente sepoltura ai morti di morte naturale nelle prigioni ed altri poveri affogati, o altri trovati insepolti dentro e fuori di Roma; per suffragio delle anime de'quali dovrà nell'altare privilegiato della chiesa di S. Girolamo celebrarsi una messa per ciascheduno di detti morti, come anche è notato nella solita tabella delle messe da celebrarsi.

## CAP. VI. — Dell'elemosina al monastero delle povere Convertite.

Il monastero delle Convertite è stato per la maggior parte costrutto coi denari della l'archiconfraternita della Carità, conforme apparisce da molte sovvenzioni da quella somministrategli in diversi tempi, e la cura e governo del medemo tanto dalla felice memoria di Leone X, Clemente VII, e quanto da Paolo III fu commessa all'archiconfraternita e suoi confratelli. Avuta dunque dal-

l'archiconfraternita la pura considerazione alla miserabilità di questo luogo pio, gli è andata sempre dando degli aiuti per moltissimi anni, gli ha somministrati fino a cinquanta scudi il mese di elemosina, la quale, come si dice nel sopraddetto libretto intitolato Le Costituzioni, stampato nel 1603, non essendo stata indotta per obbligo, ma per spontanea carità, dipende dall'arbitrio della congregazione della Carità, con facoltà d'accrescerla, diminuirla e l'evarla, come, secondo lo stato, forze e volontà dell'archiconfraternita e necessità di detto monastero. parerà alla medema archiconfraternita essere più espediente. Ma perchè sopra quest'elemosina è stata introdotta lite tra l'archiconfraternita ed il suddetto monastero, perciò non si fa altro che riferirsene la detta sola narrazione, senza alcuna determinazione positiva, la quale si mette a ciò che per giustizia si deciderà dal giudice, o per volontà di ambe le parti si concorderà o converrà.

CAP. VII. — Della chiesa e casa d: S. Girolamo della Carità, e loro governo.

La chiesa di S. Girolamo della Carità sin dal di 10 ottobre 1524 fu concessa da Clemente VII di santa memoria all'archiconfraternita, dalla quale a proprie spese, e con altre somministrate dai benefattori, fu nella maggior parte costrutta, e con organo, mobili e suppellettili sacre, ed altri paramenti ed ornamenti nobilmente abbellita. Si rende anche per questo memorabile e degna di maggior venerazione per avere il glorioso S. Filippo Neri dato in quella principio al pio istituto della Congregazione dell' Oratorio con la pratica de'suoi santi esercizi ivi continuati per lo spazio di circa trenta anni. Per il mantenimento del cúlto divino, per ornamento decoroso della chiesa, e per il comodo spirituale de'fedeli che la frequentano, vi ha l'archiconfraternita ritenuti quattordici sacerdoti amovibili ad nutum della sua congregazione ordinaria; provvedendoli d'abitazione nella casa annessa, di servizio di cucina e del cuoco, e d'altre comodità, come anche d'una competente mercede. Volendosi dunque che l'istituto pio

anche in questa parte si mantenga, anzi si accresca a maggior gloria di Dio ed edificazione de'fedeli; perciò in parte si rinnovano le antiche, e in parte si son fatte le opportune ordinazioni nel modo che segue.

Alla cura e governo della chiesa e casa suddetta dovrà sopraintendere uno de'prelati e due deputati, i quali invigileranno che sia esattamente adempito tutto ciò che riguarda il culto divino, l'ornamento della chiesa, il servizio de'fedeli che a quella concorrono, l'adempimento delle messe e pesi; al qual effetto riterranno appresso di sè uno dei libri de'pesi della chiesa, e l'altro de'quali si ritiene dal sagrestano; come anche procureranno il miglior governo che sia possibile nella casa, tanto in ordine alle regole del vitto e coabitazione de'sacerdoti, e di que'che li servono, quanto in ordine all'economia; e di tuttociò che riguarda a questa loro incumbenza dovranno i suddetti prelato e deputati farne partecipe la congregazione ordinaria, per dargli poi l'opportuna esecuzione. Sia a carico della coscienza del prelato, deputati e congregazione ordinaria, che tutti li detti quattordici sacerdoti siano di buona condizione e fama, di costumi illibati e di vita esemplare, che la maggior parte de'medemi abbia l'abilità di confessare, e sappia il canto fermo, e che la metà d'essi in circa siano atti a sermoneggiare per soddisfare all'istituto di fare i soliti sermoni in occasione degli oratori, e da tutti i suddetti la congregazione ordinaria elegga e determini quelli che dovranno amministrare i sagramenti della confessione e comunione. Preceda all'ammissione di tali sacerdoti l'editto da affiggersi alla porta della chiesa e casa suddetta, acciò quelli che aspireranno d'essere ammessi possano significare i loro nomi e qualità, per prenderne esatta informazione, affinchè la congregazione ordinaria possa ammettere quelli che stîmerà più degni e più atti al loro ministero. Saranno i medesimi sacerdoti obbligati di visitare onninamente le prigioni in ciascheduna settimana per sentire le confessioni dei carcerati, ed esercitarli nelle opere di pietà che stimeranno opportune,

secondo il ripartimento da farsi dal prelato e deputati. Essendosi altre volte molto desiderato che li suddetti sacerdoti vivessero in comunione, non solo rispetto all'abitazione, ma anche quanto al vitto, ed essendosi per il passato incontrata difficoltà di mettere ciò in pratica, s'esorta la congregazione ordinaria di procurare a suo tempo, se gli parerà praticabile, che tutti li sacerdoti che si ritengono e riterranno per servizio della chiesa, nella casa contigua convivano alla stessa tavola e col medesimo trattamento a spese dell'archiconfraternita. con diminuire la mercede o provisione altre volte solita darsegli, nella quantità che si arbitrerà dalla detta congregazione ordinaria. Non possano li sacerdoti durante il loro servizio, come sopra, intervenire come deputati nelle congregazioni dell'archiconfraternita.

CAP. VIII. — Regole da osservarsi fra li sacerdoti circa il culto divino e loro coabitazione.

Acciò le cose premesse nel capitolo antecedente, ed altre che devono osservarsi per il buon governo della chiesa e sacerdoti, siano puntualmente adempite, si rinnovano le seguenti ordinazioni:

- 1. Ciascheduñ sacerdote, cioè uno di loro, sia ebdomadario, col peso comunemente competente agli ebdomadari, il quale essendo chiamato a sepellire i morti, sia obbligato andarvi, e si cominci dal più antico.
- 2. Quando si celebra la messa solennemente, gli ultimi due sacerdoti ricevuti in casa cantino l'epistola e l'evangelio, come si è praticato sinora.
- 3. In ciascheduna settimana uno de'predetti sacerdoti sia cantore, e si cominci dal più antico, eccettuato il sagrestano; ma nei giorni delle solennità siano due cantori, cioè l'ebdomadario presente e quello che segue nella settimana futura, purchè siano abili; e quando è solo non s'intrometta alcun altro ad intonare, se l'istesso ebdomadario potrà da sè stesso far bene questo uffizio.
  - 4. Nessuno di detti sacerdoti, sotto pena l

di privazione dell'offizio, ardisca in altra chiesa che in quella di S. Girolamo sentire le confessioni nè amministrare altri sagramenti, eccetto in caso di necessità, senza special licenza de'deputati sopra la chiesa; lasciandosi però la facoltà di confessare in casa gli ammalati.

- 5. Nessuno di detti sacerdoti possa sentire le confessioni delle donne altrove che nei confessionari posti nelle navi di detta chiesa.
- Tutti i sacerdoti e chierici obbediscano al sagrestano in tutto ciò che riguarda la celebrazione degli offizi divini ed il servizio della chiesa.
- 7. Le elemosine per le messe si notino in un libro; nè si appropriino per sè o si distribuiscano ad altri da chiunque sacerdote, chierico o altri che sia al servizio della chiesa; ma si dispensino per la celebrazione di tante messe, secondo quello ordineranno il prelato e deputati della chiesa.
- 8. Nella chiesa si facciano tutte le cose con ordine, particolarmente nella celebrazione delle messe, le quali i sacerdoti o cappellani non dovranno celebrare nel medesimo tempo, ma una dopo l'altra.
- 9. I sacerdoti, per il tempo nel quale devono servire al coro, non sentano le confessioni nel coro nè vicino all'altare.
- 40. Nessuno ardisca d'amministrare nella chiesa di S. Girolamo il santissimo sagramento dell'Eucaristia, se non sia il sacerdote di casa, o altrimente approvato, o con licenza de' superiori dell'archiconfraternita.
- 11. Stiano avvertiti i sacerdoti di non cominciare a cantare in coro l'introito della messa solenne, prima che quello che deve celebrare non sia totalmente apparato ed arrivato all'altare.
- 12. Avvertano similmente di non mormorare, sussurrare delle azioni altrui, e particolarmente in coro, ed in sagrestia in tempo d'inverno al focone; ma siano modesti, sottoponendosi scambievolmente.
- 43. I sacerdoti in coro si levino in piedi o siedano nel medemo tempo, e ciascheduno nel cantare soddisfaccia alle parti sue.
  - 14. L'ebdomadario nell'intuonare non alzi

tanto la voce, che gli altri non possano seguitarlo; ma tutti con una voce simile e col cuore lodino il Signore Iddio riverentemente.

- 15. Procurino i sacerdoti il comodo dei fedeli che concorrono alla chiesa, piuttosto che il proprio, circa l'ora di celebrare la messa; e perciò nessuno la celebri se non sarà chiamato dal sagrestano; e nel tempo che si deve cantare la messa solenne nessuno celebri all'altar maggiore. I medesimi sacerdoti lascino benignamente celebrare i preti forastieri, ed essi frattanto aspettino, ad effetto che non escano a celebrare nel medesimo tempo più di quello che bisogni.
- 16. I sacerdoti, quando servono nel coro, portino la cotta, e similmente quando sentono le confessioni, particolarmente ne giorni festivi, e così anche il sagrestano.
- 17. Avvertano ancora i sacerdoti di non introdurre alcuno ad abitare nella casa di S. Girolamo, senza licenza speciale dei padri deputati.
- 18. Nessun sacerdote esca di notte, se non in caso di necessità urgente, ed in caso sia chiamato dagl'infermi.
- 19. Quello, il quale deve celebrare la prima messa, si levi opportunamente per non differirla oltre il tempo prescritto, e ad effetto che nel medesimo tempo i chierici preparino tutte le cose e suonino le campane, conforme sarà ordinato dal sagrestano, al quale quelli sotto la debita correzione debbano puntualmente ubbidire.
- 20. I ragazzi in nessun modo dormano nel chiostro, e benchè siano quelli a' quali i sacerdoti insegnano, nè i medesimi fra giorno giuochino, acciò ogni strepito sia tenuto lontano dalla casa di essi sacerdoti; ma i chierici, quali abitano nel chiostro, adempiano diligentemente il loro offizio, nè mai ardiscano uscir di notte; e quando si suona al di fuori accorreranno puntualmente.
- 21. Il sagrestano non permetta che alcuno sia seppellito nella chiesa di S. Girolamo, se non con espressa licenza dei suddetti doputati per la chiesa che saranno pro tempore.
- 22. Il medesimo sagrestano, quando proporrà che sia ammesso alcun chierico per

- il servizio della chiesa, lo presenti ai detti deputati, quali, se dopo la diligente informazione presa della vita e costumi, troveranno che abbia le qualità necessarie, lo ammetteranno insieme cogli altri.
- 23. Il sagrestano sia il primo a venire in chiesa e l'ultimo a partire, ad effetto che possa opportunamente disporre in che tempo debbansi celebrare le messe.
- 24. Il medesimo noti o punti tutti quei sacerdoti che non si troveranno in coro al tempo debito, o non interverranne al principio degli offizi divini, e dopo qualche tolleranza li avvisi, e non correggendosi ne dia parte ai deputati, acciò a loro arbitrio provvedano.
- 25. Se il sagrestano perderà qualche cosa appartenente alla sagrestia, dovrà rendere del suo l'equivalente alla chiesa, dovendo anche nel suo ingresso fare l'inventario di tutte le suppellettili ed altro, e di quello renderne buono e fedel conto nel fine del suo offizio, ed intanto ogni anno dovranno i deputati riconoscere lo stato delle medesime suppellettili.
- 26. La prima messa si celebri sempre al levar del sole.
- 27. Il sagrestano o sotto-sagrestano osservino diligentemente la chiesa e la casa, e procurino conservare coperte e pulite le acque sante; ed essendo necessario alcun risarcimento, ne avvisino i deputati della chiesa.
- 28. L'offizio del sotto-sagrestano sia serrare la porta del chiostro con chiave siascheduna sera, a due ore di notte l'inverno e ad una l'estate, e consegnare la chiave al sagrestano, che dovrà ritenerla onninamente appresso di sè; l'aprire della medesima porta nell'aurora, nè sia permesso ad alcuno di avere la chiave della porta; sia parimente obbligato il sotto-sagrestano di suonare ogni giorno la campana dell'Ave Maria all'ore solite la mattina, la sera ed al mezzogiorno.
- 29. Avverta inoltre il sagrestano e chiunque lo serve, di non prestare cosa alcuna fuori di casa, ancorchè fosse per breve tempo, senza licenza de' deputati; e facendo

altrimenti sia severamente punito, ad arbitrio del prelato e deputati sopra la chiesa.

30. Il sagrestano prepari al prefetto del coro il salterio, antifonario, graduale ed altri libri in coro; e prima di entrare nel medesimo coro abbia preparato e notato tutto ciò che deve cantare, avendo antecedentemente letto il breviario, messale, e l'ordine dell'offizio divino.

31. Prepari il medemo la mattina a buona ora le vesti e cose sagre, ed a suo tempo le altre cose necessarie per celebrare solennemente i divini offizi e le messe.

32. Procuri anche che la chiesa e l'altare siano espurgati dalla polvere ed altre immondezze, e si tengano puliti; come anche che li corporali e la palla siano netti, e che le cotte, tovaglie, amitti e camici siano lavati spesso. Benedica e riponga ne'suoi vasi l'acqua benedetta la mattina di ciascheduna domenica, con procurare ancora che non manchino l'ostie e particole da consagrarsi per comunicare i fedeli, il vino ottimo per la messa, ed i carboni per la sagrestia, e l'incensiere a'tempi dovuti.

33. Il medemo ne'giorni di sabbato, ed in qualsivoglia vigilia di qualche solennità, sia diligente in chiesa con i suoi chierici per pulire e adornare opportunamente la medesima e suoi altari, e sollecitamente preveda e provveda tutte le cose.

34. Si ritenga in sagrestia una tabella distinta di tutte le messe, anniversarì ed altri pesi che devono adempirsi dall'archiconfraternita nella chiesa.

35. Dovrà similmente tenersi in sacrestia un'altra tabella, o foglio stampato o manoscritto di tutto il tenore del presente capitolo viii.

## CAP. IX. — De' sussidi dotali per le povere zitelle.

La sesta opera di carità riguarda l'elemosina o sussidi dotali che si danno alle povere zitelle acciò possano più facilmente maritarsi; circa i quali si dovrà procurare con diligenza di eseguire le volontà de' benefattori o pii testatori, dovendosi a tale effetto tener conto e scrittura di tutte le

medeme disposizioni, come anche di farsene una tabella da ritenersi nel luogo da assegnarsegli nella casa di S. Girolamo, con notare in ambedue tutto ciò che occorrerà, tanto circa le distribuzioni o sussidi dotali sinora lasciati, quanto in ordine ad altri che pro tempore si lascieranno. Le zitelle per essere abili ai sussidî dotali dovranno essere due volte visitate dai due visitatori. La distribuzione dei sussidi dotali sarà in avvenire fatta per turno fra tutti i rioni di Roma, nel modo che si è finora praticato. Le cedole dei sussidi dotali si consegnino alle zitelle nel giorno della festa di S. Girolamo, conforme è stato praticato sinora. Le zitelle che hanno già la dote di duecento scudi da altri luoghi pii non si ammettano, come già competentemente dotate, nè tampoco quelle che non abbiano almeno l'età di diecisette anni per quelle da maritarsi, e quindici anni per quelle che si faranno monache, le quali non s'intendano comprese nella detta tassa o limitazione di non poter conseguire la dote quando dagli altri luoghi pii abbiano già li sussidî dotali per duecento scudi. Si faccia la repetizione della dote delle zitelle già dotate nei casi espressi nella cedola stampata e sottoscritta dal prelato e deputati. Dovranno nella visita delle zitelle osservarsi le seguenti regole. Si richieda l'età di qualsivoglia zitella e la chiesa nella quale è stata battezzata; la patria della medema e i suoi genitori; se abbia l'elemosina de'luoghi pii; che altre doti abbia, e ne mostri le cedole; quante e quali sorelle, fratelli, zii e parenti abbia e dove stiano; se abbia beni stabili, censi, legati, o altri crediti e ragioni. Quali tutte cose i visitatori dovranno fedelmente e diligentemente descrivere nella relazione da farsi; come anco esortare le zitelle alla frequenza de'santi sagramenti, ed a vivere onestamente.

# CAP. X. — Del procuratore delle vedove e pupilli.

La settima opera di carità, che si esercita dall'archiconfraternita, consiste nel tenere un procuratore stipendiato, il quale senz'altro pagamento difenda le cause delle vedove e pupilli, come anche in somministrare a queste persone miserabili commoranti in Roma le spese delle liti, acciò più facilmente possano in quelle conseguire il compimento della giustizia. Onde, affinchè il detto procuratore adempisca diligentemente le sue parti, e, sino a quel segno che si può, aiuti ed assista alle dette persone miserabili, si elegga uno de' deputati, dottore dell'una e l'altra legge, che sopraintenda alle cause, e quante volte sarà di bisogno gli dia in nome dell'archiconfraternita l'assistenza ed aiuto opportuno. Non dovrà nondimeno il procuratore prendere da sè stesso la difesa di dette cause, ma o di ordine della congregazione o del detto deputato, acciò possa gustare i meriti e la giustizia delle cause da difendersi. Sia altresì detto procuratore obbligato di comparire in ciascheduna congregazione ordinaria, e riferirvi lo stato di dette cause. Dovranno le dette persone miserabili, alle quali oltre il procuratore si somministrano le spese delle liti, ricorrere alla detta congregazione per ricevere tale aiuto. Ma acciò questa somministrazione di spese sia eseguita e dispensata fedelmente ed intieramente, dovrà il computista dell'archiconfraternita tenere ne' libri di quella conto a parte, sotto le pene e nel modo altre volte praticato, e rispettivamente da prescriversi nella detta congregazione.

# CAP. XI. — Del numero, qualità ed ammissione de' fratelli.

Ad effetto di dar puntuale esecuzione all'istituto ed opere dell'archiconfraternita, e provvedere a tutto ciò che può conferire al suo miglior governo e felici progressi, è necessario rinnovare e stabilire rispettivamente il numero, qualità, facoltà ed elezione di quei che devono comporla e rispettivamente governarla: onde, per conformarsi al sistema con che fu dato principio all'archiconfraternita da un'unione e numero di ottanta e più confratelli, de'quali alcuni vescovi, ed altri prelati, alcuni offiziali, ed altri curiali, dovrà il suddetto numero dei confratelli, per quanto sarà possibile, rein-

tegrarsi, e piuttosto accrescersi con la distribuzione tra quelli che frequentano l'oratorio, nè hanno alcuna parte nel governo, come nè meno nell'esercizio delle opere pie contenute ne' presenti statuti, e tra gli altri più atti al governo e di maggior stima, che come si dirà a basso compongono la congregazione tanto generale quanto ordinaria, e questi ultimi saranno almeno quaranta, de' quali sei dovranno esser prelati. Similmente per conformarsi ad un decreto della congregazione generale sotto li 15 luglio 1566, ed inscritto nel detto libretto stampato nel 1603 col titolo Costituzioni dell'archiconfraternita, siano i confratelli non solo di buona vita, condizione e fama, ma forastieri, e particolarmente curiali famigliari de'signori cardinali, officiali della Corte di Roma, o che in qualunque modo la seguano, o siano in servizio della medema, benchè per privilegio siano stati fatti cittadini romani, e i loro figliuoli siano anche nati in Roma, nel primo grado solamente; possano bensi li prelati e curiali indistintamente ammettersi, benchè siano romani. L'ammissione de' fratelli dovrà farsi nella congregazione generale, nel modo che a quella parerà.

## CAP. XII. — Del cardinal protettore.

Conforme sin dal principio dell'archiconfraternita ne è stato sempre protettore un cardinale di santa Chiesa, ed al presente ne è degnissimamente l'eminentissimo e reverendissimo signor cardinale Gaspare di Carpegna, così dovrà essere in avvenire. Al qual cardinale protettore l'archiconfraternita dovrà ricorrere in tutte quelle cose che riguardano il corpo della medema, e suo buono e pio reggimento in universale, con implorare a quest'effetto la sua protezione, aiuto e pietà, compiacendosi nel resto il cardinal protettore di lasciar la cura, governo ed amministrazione alla congregazione generale ed ordinaria, ed ai prelati e deputati rispettivamente, nel modo che si contiene nei presenti satuti. Il qual cardinal protettore per segno di maggior rispetto e stima averà due voti nella congregazione

generale. L'elezione del cardinal protettore, in caso di vacanza, si farà dalla congregazione generale a voti segreti da darsi al più degno, e da scriversi dal notaro o segretario dell'archiconfraternita, e quello sarà e s'intenda eletto al quale saranno stati dati più voti, per esser poi confermato dalla Santità di nostro Signore e dal Sommo Pontefice che pro tempore sarà.

> CAP. XIII. - Delli prelati, ed altri deputati ministri.

Dovrà il governo e reggimento dell'archiconfraternita esercitarsi dagl'infrascritti respettivamente prelati e deputati dalla congregazione generale ed ordinaria, con la precedenza, rispetto ai prelati, secondo l'ordine della prelatura, e similmente degli avvocati concistoriali, secondo la loro anzianità e quantità, e quanto agli altri, tanto togati che non togati, secondo l'ordine dell'età. Al governo generale dell'archiconfraternita, salve le infrascritte deputazioni, preseda un prelato, al quale spetti l'intimazione delle congregazioni, la sottoscrizione de'mandati e la sopraintendenza a tutte le cose, ma con dipendenza dall'una e l'altra congregazione, e coll'assistenza degl'infrascritti deputati, tra'quali sono distribuite varie incombenze. Alla chiesa e casa di S. Girolamo della Carità, al buon governo d'ambedue, ed all'osservanza di ciò che per regole di esse si contiene nel presente statuto, presederà un altro prelato con due altri confratelli a ciò deputati, con simile dipendenza dall'una e l'altra congregazione. Altro prelato similmente con due confratelli, parimente con dipendenza dell'una e l'altra congregazione, sopraintenda alla visita e sovvenzione de'poveri carcerati, in conformità di quello si ordina nel presente statuto, ed alla cura ed amministrazione degli emolumenti che si cavano dalle prigioni. Si facciano anche gl'infrascritti altri deputati, dipendenti sempre parimente dall'una e l'altra congregazione: otto per visitare le povere famiglie per l'elemosina del pane, dividendosi fra di loro tutti i rioni di Roma; quattro per la distribuzione di tutta

l'elemosina del pane; tre per visitare e riconoscere gli effetti dell'arciconfraternita, cioè uno per le case, un altro per i luoghi di monti, e l'altro per i censi, canoni e vigne; dodici per visitare le zitelle per li sussidi dotali; due sindici, quali, oltre l'altre incombenze, sopraintendano al computista, all'azienda, ed a tutti li conti e mandati, con tenere un rincontro de'mandati che spedisce il computista, con riconoscere e rincontrare la scrittura, e farsi rendere i conti ogni tre mesi, e riconoscere se le somme delle esazioni date in nota dall'esattore siano state depositate nel monte di pietà, o altro luogo dove sogliono depositarsi li denari dell'archiconfraternita. Un altro deputato, dottore dell'una e l'altra legge, che, come sopra si è detto, debba sopraintendere alle cause delle vedove e pupilli. Un archivista, che tenga cura ed amministrazione dell'archivio, con procurare che tutti gli atti ed istrumenti dell'archiconfraternita e i decreti delle congregazioni siano stesi, legati e conservati con maggior diligenza. L'elezione di tutti e singoli suddetti, ed altri simili deputati ed offiziali, dovrà farsi ogni anno dalla congregazione generale per voti segreti, da darsi o dirsi al cardinale protettore in presenza del notaro o segretario, il quale in un foglio, dove saranno regolarmente descritti e distinti tanto i nomi de'confratelli quanto gli offizi, noterà i voti che da<sup>1</sup> ciascheduno si daranno per ogni offizio; e quelli saranno e s'intenderanno eletti a qualunque offizio, che per quello averanno avuti maggiori voti. Dovrà farsi l'elezione di ciaschedun prelato o deputato ai detti offizi per un solo anno immediatamente seguente. Sarebbe però espediente, che uno de'due o più deputati fosse confermato per l'anno seguente, acciò sempre resti chi sia informato degli affari pendenti o trattati nell'anno antecedente; sia nondimeno in arbitrio della medesima congregazione il confermare o eleggere nuovamente allo stesso offizio le medeme persone o deputati, in modo però che uno, per elezione o conferma che sia, non possa continuare

1 Potius lege a pro da (R. T.).

nel medemo offizio per maggior tempo che per tre anni continui. L'elezione del procuratore, sollecitatore delle carceri, segretario, computista, esattore o mandatario, dovrà farsi con la pluralità de'voti della congregazione generale, la quale procurerà di scegliere li soggetti che secondo Dio le pareranno più degni ed abili a tali ministeri, e che i suddetti segretario, computista, esattore e mandatario facciano sempre obbligo per istrumento pubblico di esercitar diligentemente il loro offizio con quelle regole, condizioni e patti che a maggior gloria di Dio, per servizio de' poveri, e per utile e miglior governo dell'archiconfraternita saranno prescritti dalla congregazione ordinaria.

# CAP. XIV. - Della congregazione generale.

Conferendo al miglior governo e decoro dell'archiconfraternita, che si faccia ne' suoi tempi la congregazione tanto generale che ordinaria, acciò i fratelli congregati nel Signore fra di loro con maggior ardore eseguiscano i santi istituti della medesima, e procedano alla miglior elezione de' prelati. deputați, offiziali, ministri; perciò, cominciando dalla génerale, sarà quella composta del numero almeno di quaranta fratelli, dei quali sei almeno siano prelati. Si radunerà almeno due volte l'anno nella propria chiesa di S. Girolamo, una nel mese di gennaro nella domenica più vicina alla festa di S. Antonio abbate, nella quale solamente dovrà farsi l'elezione de'deputati, offiziali e ministri nel modo sopra espresso. In questa congregazione, dopo l'orazione che si suol recitare nel principio di essa, si farà un breve discorso da qualche pio ed insigne sacerdote e predicatore, il quale a suo arbitrio riferisca gl'istituti della Carità, ed esorti ed ecciti tutti i confratelli all'esercizio ed esecuzione ed osservanza de' medesimi. Seguita che sarà la suddetta elezione e conferma rispettivamente degli offiziali e deputati, il cardinale protettore esorterà tutti ad adempire diligentemente gli offizì a' quali ciascheduno sarà stato eletto, ed alla frequenza de'sagramenti, e nel fine dirà l'orazione del solito rendimento di grazie.

L'altra congregazione generale si radunerà nella prima domenica del mese di giugno, ed in essa dovrà riferirsi pienamente e distintamente lo stato vero e reale dell'archiconfraternita e del monastero delle Convertite, ed a questa interverranno ancora monsignor governatore di Roma, il prelato delle Convertite, monsignor commissario della Camera, monsignor fiscale, e l'avvocato e procuratore de' poveri. Nella relazione dello stato che si farà in detta congregazione generale, il segretario esporrà tutto quello che nell'intero anno precedente sarà stato fatto, tanto dalle congregazioni generali, che particolari ed ordinarie. Dopo, il computista della Carità riferirà lo stato dell'entrata ed uscita dall'archiconfraternita. Successivamente il procuratore de'poveri carcerati riferirà il numero e spedizione dei carcerati in tutte le prigioni di Roma, ed il procuratore delle vedove e pupilli farà la relazione di tutto ciò che riguarda il suo ministero. In ciascheduna di dette due ed altre congregazioni generali si farà l'ammissione di quelli che desidereranno essere ascritti all'archiconfraternita, e di quelli che si constituiranno dalla congregazione generale, come anche si reciterà la solita orazione nel principio e rendimento di grazie nel fine, e si farà il breve discorso dal predicatore nel modo detto di sopra.

#### CAP. XV. - Della congregazione ordinaria.

Sia composta la congregazione ordinaria della Carità da tutti li sopraddetti sei prelati e dai deputati riferiti nel capitolo xiii, ciascheduno de'quali dovrà farvi relazione di quello che riguarda l'offizio o ministero per il quale fu deputato. Appartiene a questa congregazione, che dovrà radunarsi ogni quindici giorni, il governo e cura dell'archiconfraternita e de'suoi instituti ed opere pie che da quella si esercitano; onde con la maggior diligenza e carità possibile dovrà procurare una puntuale esecuzione ed esatto adempimento; con avvertire anche, che gli affari dell'archiconfraternita siano esaminati, risoluti e terminati alla forma dei presenti statuti, e nel miglior modo che si

potrà. Non possa la congregazione fare nuovo decreto sopra un affare altre volte trattato, se non sarà riveduto il decreto precedente. Non possa venire ad alcuna valida e sussistente risoluzione, senza mandarla a partito per le fave o voti segreti, facendo però di ciò istanza uno dei deputati; non possa nei negozî gravi far risoluzione senza l'intervento almeno di sedici tra detti prelati e deputati; non possa venire alla elezione d'altro offiziale, quando l'offizio non vaca. Dovranno nella medesima congregazione registrarsi dal segretario i decreti o risoluzioni della medesima. Nella congregazione si ritengano due libri, uno dell'entrate certe ed incerte, ristrette in sommario, come anco delle liti della Carità, ed un altro delle cause delle vedove e pupilli.

CAP. XVI. — Delle pene sotto a dieci scudi d'oro applicate all'archiconfraternita.

Avendo Papa Pio IV di santa memoria, nel primo anno del suo pontificato, con indulto particolare, applicato all'archiconfraternita, in sovvenzione delle opere pie che continuamente esercita verso i poveri, tutte le pene che sotto a dieci scudi d'oro s'impongono da tutti i tribunali di Roma nelle cause criminali; perciò il procuratore della Carità dovrà diligentemente far istanza per la loro esecuzione appresso i notari, per gli atti de'quali saranno state imposte tali pene; come anche tutta la congregazione ordinaria, e ciascheduno che a quella interviene, dovrà procurare l'esecuzione di tale indulto; e mantenere, conservare e difendere tutti gli altri diritti che in qualunque modo appartengono all'archiconfraternita. Per ultimo, nell'umile supplica che si porgerà alla Santità di Nostro Signore per la conferma dei presenti statuti, dovrà pregarsi con ogni sommissione, che, a similitudine di quello si contiene nella sopraddetta Bolla della santa memoria di Leone X, resti all'archiconfraternita la facoltà di riformare, mutare ed aggiungere tante volte quante parerà, li suoi statuti ed ordinazioni, quanto ai modi di esercitare le opere pie, salva la suddetta forma di governo.

§ 2. Hinc est quod nos, perpetuae atque inviolabili statutorum huiusmodi stitutionum mofirmitati, robori et efficaciae, quantum tu proprio. nobis ex alto conceditur, providere cupientes, motu proprio, ac ex certâ scientiâ et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnia et singula statuta praeinserta, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

litteras ac statuta praeinserta, semper firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si

secus super his a quoquam, quavis au-

ctoritate, scienter vel ignoranter, conti-

gerit attentari. § 4. Non obstantibus constitutionibus, Contrariorum et ordinationibus apostolicis, ac quibusvis aliis dictae archiconfraternitatis, ceterisque quibusvis, etiam iuramento. confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae.

specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides, in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xviii septembris mocxciv', pontificatus nostri anno Iv.

Dat. die 18 septembris 1694, pontif. anno IV.

### XCVII (al. 96).

Declarantur et praescribuntur nonnulla circa ordinationes alienorum subditorum 2

> Innocentius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exerdium.

Speculatores domus Israël, quae est sancta Dei Ecclesia, per ineffabilem divinae bonitatis abundantiam constituti, ec potissimum ab ipsis pontificatus nostri primordiis pastoralis vigilantiae nostrae studia convertenda esse duximus, ut, qui in sortem Domini vocantur, sacrisque addicuntur ministeriis, quippe quos irreprehensibiles esse convenit, ut praeesse valeant corrigendis, ac in quos

1 Edit. Main. habet in textu 1695; at in marg. notat 1694; et ite exigit pontif. anno IV (R. T.)

2 In Innocentii XI const. ed. MDCLXXXVI, die 30 ianuarii, pontif. x, agitur de Melitensibus ordinatis cum falsis dimissoriis; in huius Pontificis const. edit. MDCXCIII, die 14 decembris, pontif. III, de indultis suscipiendi ordines extra tempora; et in Benedicti XIII constit. ed. MDCCXXV, die 17 septembris, pontif. II, conceditur superioribus Congregationis Missionis facultas dandi dimissorias suis subditis.

tamquam in speculum reliqui oculos coniiciunt, ex iisque sumunt quod imitentur, tales sint qui digne possint dominica sacramenta tractare, ac aedificent cunctos, tam sidei scientia, quam operum disciplinâ.

§ 1. Sane hoc inito consilio, non a- Cur raro conlios, quantum fieri potest, quam qui in Pontifice indulsanctitale et iustitià per ordinatissimos ordines extra ecclesiasticae militiae gradus statis intervallis ambulaverint, ac pie et fideliter in ministeriis anteactis se gesserint, ad sacerdotium assumi, sacrasque ordinationes, iuxta priscum Ecclesiae morem, praescriptis a iure temporibus orationi et ieiunio consecratis, haberi cupientes, severiorem quamdam in concedendis indultis suscipiendi sacros ordines extra tempora huiusmodi, et interstitiis ad id designatis minime servatis, ultro nobis proposuimus adhibendam rationem, quâ videlicet servatâ, ante meritum laboris, ante tempus examinis, ante experientiam disciplinae, sacerdotalis honor non probatis minime tribuatur, nec unquam heri sacrilegi, hodie sacerdotes, heri profani, hodie sacrorum antistites, veteres vitio, virtute rudes, et recentes discipuli simul ac magistri pietatis creentur; sed ii tantum, iuxta constitutas a maioribus leges, ab humili gradu fidelis populi ad sacrarum administrationum sublimitatem promoveantur, qui post mutatum habitum saecularem diuturnâ conversatione inter clericos fuerint comprobati, ac multo tempore didicerint quae postmodum alios docere tenentur. Ceterum per ea ipsa indulta, quae super praemissis parcius quidem, ac ex certis tantum et magis rationabilibus causis concedere decrevimus, contrarià quavis illorum interpretatione penitus improbatâ, salutarem illam, quam sacri generalis Tridentini Concilii decreta, de non or-

dinandis ad patrimonii titulum nisi illis quos episcopi pro necessitate vel commoditate suarum ecclesiarum assumendos iudicaverint, praescribunt, disciplinam nequaquam relaxatam intelligi; quinimo nec unquam ad indulta huiusmodi exequenda episcopos ipsos arctare, sed illorum executionem arbitrio semper eorumdem episcoporum, quorum conscientias hac in re strictissime oneratas voluimus, prorsus relinquere declaravimus; sperantes in Domino eos, qui, iuxta Apostoli monitum, nemini cito manus imponendas esse probe norunt, sibi et universo gregi attendentes, in quo eos posuit Spiritus Sanctus regere Ecclesiam Dei, reverenda ipsis spiritibus angelicis ministeria ab hominibus sine consideratione apprehendi nunquam permissuros, nec temere praeripi passuros, quae vita probata dumtaxat accipere promeretur. Omnes insuper et singulos, cuiuscumque tandem gradus, ordinis et dignitatis fuerint, quibus ex huius Sanctae Sedis gratiâ sacros ordines praefatos extra eadem tempora conferendi, vel aliis, ut illos sic conferre valeant, indulgendi potestas fieri consuevit, cum divinos ordines largiri districti semper esse iudicii oporteat, serio monitos voluimus, ut praescripto sibi desuper in suis quique facultatibus terminos religiose custodiant, nec eos cuiusvis consuetudinis aut exempli praetextu ullatenus transgrediantur.

Constitutionis.

§ 2. Verum, quo impensius apostolicae gubernationis curam et cogitationes in haec intendimus, eo maiori cum animi nostri dolore ex quamplurium venerabilium fratrum nostrorum archiepiscoporum et episcoporum in diversis regionibus existentium delatis ad nos querelis accepimus, graviora quotidie malignari inimicum in sancto, sacrilegâ scilicet illorum impudentià in dies cre-

scente, qui, propriae salutis immemores, clericales ordines, sibi forsan a propriis praesulibus denegatos, seu quos, aliquibus canonicis sibi obstantibus impedimentis, denegari merito verentur, ab alienis episcopis, non quae Iesu Christi, sed eas quae ad ipsos non pertinent oves in animarum suarum perniciem quaerentibus, nec tot canonicas damnationes contra usurpantes alienae plebis hominem latas perhorrescentibus, absque suorum praelatorum commeatu, hoc est dimissoriis commendatitiisve eorum litteris destituti, quin imo eis insciis et saepe etiam invitis, sub minus legitimis benefiii cecclesiastici, originis, domicilii, seu etiam familiaritatis ac continuae ordinantium episcoporum commensalitatis quaesitis titulis, in sacrarum legum fraudem et contemptum, illegitime suscipiunt, atque ita non intrantes per ostium, et nihilominus tabernaculum Domini cum maculà inhabitare non dubitantes, sacrificium in sacrilegium convertunt, iudicium absque misericordia sibi consciscunt, Deoque minime placentes, et tamen placare velle praesumentes, non modo eum non placant, sed magis irritant, dum videntur in cordibus suis dicere Non requiret.

§ 3. Hinc est quod nos, ex commissae nobis divinitus apostolicae servitutis constitutiones munere, abusus, fraudes ac scandala super hac re huiusmodi penitus et omnino e medio tollere, ac irreligiosam contrafacientium audaciam, quantum nobis ex alto conceditur, compescere et reprimere volentes, necnon felicis recordationis Urbani VIII contra male ordinantes et male ordinatos, quae incipit Secretis, aliorumque Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, ac etiam conciliaribus hac in re editis constitutionibus et ordinationibus inhaerentes, illasque. quoad ea quae praesentibus non adver-

santur, quatenus opus sit, innovantes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium eiusdem Concilii Tridentini interpretum, qui quaecumque antehac super praemissis ab ipsorum cardinalium Congregatione in particularibus casibus edita decreta, declarationes seu responsa ad earumdem praesentium limites reducenda esse censuerunt, consilio, ac etiam motu proprio, et ex certâ scientia et matura deliberatione nostris. deque apostolicae potestatis plenitudine, ad omnipotentis Dei gloriam, Ecclesiae utilitatem, veteris disciplinae instaurationem, totiusque christiani populi aedificationem, hac generali nostrà et perpetuo valiturâ constitutione decernimus et declaramus, nulli episcopo, seu cuiusvis loci Ordinario, tametsi cardinalatus honore fulgeat, licere exterum quempiam, ac si ratione originis, seu domicilii, iuxta modum inferius declarandum, legitime contracti, non subditum, ad clericalem tonsuram promovere, cuiusvis beneficii ecclesiastici ei statim ac tonsurâ huiusmodi insignitus fuerit conferendi, seu ad quod is a patronis iam praesentatus seu nominatus fuerit, praetextu, etiamsi beneficium praedictum de novo eå expresse adiectà lege fundatum fuisse constiterit ut quis immediate post clericalem characterem susceptum ad illud instituatur; praeterea clericum, qui legitime iam a proprio episcopo ad eamdem clericalem tonsuram, seu etiam ad minores ordines promotus fuerit, non posse ab alio episcopo, ratione ac titulo cuiuscumque beneficii in illius dioecesi obtenti, ad ulteriores ordines promoveri, nisi ante eorumdem susceptionem testimoniales litteras proprii episcopi tam originis quam domicilii super suis natalibus, aetate, moribus et vitâ sibi concedi obtinuerit, easque episcopo ordinanti in actis illius curiae conservandas

exhibuerit. Licet vero clericus ratione cuiusvis beneficii in aliena dioecesi obtenti subiici dicatur iurisdictioni illius episcopi in cuius dioecesi beneficium huiusmodi situm est, eam tam4 de cetero hac in re inconcusse servari volumus regulam, ut nemo eiusmodi subiectionem ad effectum suscipiendi ordines acquirere censeatur, nisi beneficium praedictum eius sit redditûs ut ad congruam vitae sustentationem, sive iuxta taxam synodalem, sive, ea deficiente. iuxta morem regionis pro promovendis ad sacros ordines, detractis oneribus, per se sufficiat, illudque ab ordinando pacifice possideatur, sublatà quacumque facultate supplendi quod deficeret fructibus eiusdem beneficii cum adiectione patrimonii etiam pinguis quod ipse ordinandus in eâdem seu aliâ quavis dioecesi obtineret: ac episcopus sic ordinans tam de praedictis testimonialibus litteris quam de redditu beneficii huiusmodi expressam in consuetà collatorum ordinum attestatione mentionem facere debebit.

§ 4. Ceterum subditus ratione origi- De ordinationis is tantum sit ac esse intelligatur, qui ne elerteoium naturaliter ortus est in eâ dioecesi, in qua ad ordines promoveri desiderat, dummodo tamen ibi natus non fuerit ex accidenti, occasione nimirum itineris, officii, legationis, mercaturae, vel cuiusvis alterius temporalis morae seu permanentiae eius patris in illo loco; quo casu nullatenus eiusmodi fortuita nativitas, sed vera tantum et naturalis patris origo erit attendenda. Quod si quis tanto temporis spatio in eo loco, in quo ex accidenti, sicut praemittitur, natus est, moram traxerit, ut potuerit ibidem canonico aliquo impedimento irretiri, tunc etiam ab Ordinario eius loci litteras testimoniales, ut supra, obtinere, illasque

1 Potius lege tamen (R. T.).

episcopo ordinanti per eum in collatorum ordinum testimonio similiter recensendas praesentare teneatur. At si pater in alieno loco, ubi eius filius natus est, tamdiu ac eo animo permanserit, ut inibi vere domicilium de iure contraxerit, tunc non origo patris, sed domicilium per patrem legitime ut pracfertur contractum pro ordinatione eiusdem filii attendi debeat.

Item de illorum ordinatio-

§ 5. Subditus autem ratione domicilii ne ratione do ad effectum suscipiendi ordines is dumtaxat censeatur, qui, licet alibi natus fuerit, illud tamen adeo stabiliter constituerit in aliquo loco, ut vel per decennium saltem in eo habitando, vel maiorem rerum ac bonorum suorum partem cum instructis aedibus in locum huiusmodi transferendo, ibique insuper per aliquod considerabile tempus commorando, satis superque suum perpetuo ibidem permanendi animum demonstraverit; et nihilominus ulterius utroque casu se vere et realiter animum huiusmodi habere iureiurando affirmet. Si quis autem a propriae originis loco in eà aetate discesserit, qua potuerit alicui canonico impedimento obnoxius effici, etiam Ordinarii suae originis testimoniales litteras, ut supra, afferre debebit, ac de illis expressa similiter mentio in susceptorum ordinum litteris facienda erit.

Ac tandem de miliaritatis,

§ 6. Ad haec nullus episcopus alieeorum ordina-tione ratione fa- nae dioecesis subditum familiarem suum ad aliquos sacros seu minores ordines vel etiam primam tonsuram promovere seu ordinare praesumat absque eius proprii originis scilicet seu domicilii praelati testimonialibus litteris, ut supra, et nisi, ad praescriptum Concilii Tridentini praefati, sess. xxIII, cap. IX De Reform., familiarem praedictum per integrum et completum triennium in suo actuali servitio secum retinuerit, ac suis sumptibus aluerit, beneficium insuper, quod ei ad vitam sustentandam, iuxta modum superius praefinitum, sufficiat, quacumque fraude cessante, statim, hoc est saltem intra terminum unius mensis a die factae ordinationis, re ipså illi conferat, ac in ordinationis huiusmodi testimonio expressam itidem familiaritatis ac litterarum praedictarum mentionem facere teneatur.

§ 7. Porro, ut quicumque fraudibus De auctoritate

aditus omnino praecludatur, volumus subditos ab iilis et apostolică auctoritate statuimus atque decernimus, ut episcopus quilibet suos ratione originis sive domicilii subditos clericos quoscumque ab alienis episcopis quavis auctoritate etiam cum suis commendatiis litteris promotos, nedum ad formam Concilii Tridentini supradicti, sess. xiv, cap. III De Reform., quoad scientiam examinare valeat, verum etiam ordinum eis collatorum testimoniales litteras, gratis tamen, recognoscere, ac diligenter perquirere, an quoad illos praesentis constitutionis forma et dispositio adimpleta fuerit, assignato sic promotis termino competenti ei magis beneviso ad docendum de eiusmodi adimplemento, itaut, quos eo termino elapso id minime praestitisse competerit, a susceptorum ordinum exercitio, si ita et

§ 8. Ita vero praemissa omnia et sin- Poenae in congula perpetuo ac inviolabiliter observari atque adimpleri volumus, ut, si quid in iisdem praemissis seu eorum aliquo secus fiat, ordinans quidem a collatione ordinum per annum, ordinatus vero a susceptorum ordinum executione, quamdiu proprio Ordinario videbitur expedire, eo ipso suspensus sit, aliisque insuper gravioribus poenis pro modo culpae nostro et pro tempore existentis Romani Pontificis arbitrio infligendis uterque subiaceat.

quamdiu ei expedire videbitur, suspen-

dere, illisque, ne in altari aut in aliquo

ordine ministrent, interdicere possit.

Clausulae.

§ 9. Decernentes pariter, easdem pracsentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime et inviolabiliter observari, sicque et non aliter per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eosdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, etiam de latere legatos, et 1 Sedis nuntios, et aliosve<sup>2</sup> quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 10. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, in genere vel in specie, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas ge-

- 1 Deest Apostolicae (R. T.).
- 2 Vel et alios lege, vel aliosve (R. T.).

nerales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum exprimerentur et insererentur, nihil penitus omisso, et formà in illis tradità observată, eisdem praesentibus pro expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum essectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 11. Volumus autem, ut praesentes Fides tranlitterae in valvis ecclesiae Lateranensis et basilicae Principis Apostolorum, necnon Cancellariae Apostolicae, ac in acie Campi Florae de Urbe, ut moris est, publicentur et affigantur, sicque publicatae et affixae omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctent et afficiant, ac si unicuique eorum nominatim et personaliter intimatae suissent, quodque earumdem praesentium transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem prorsus fides tani in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhi-

§ 12. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio poeceat hanc paginam nostrorum decretorum, declarationis, voluntatis, statuti et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

bitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCXCIV, pridie nonas novembris, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 4 novembris 1694, pontis anno IV.

XCVIII (al. 100).

Statuitur ut nullus monachus S. Hieronymi Lombardiae eligi possit in superiorem ante annum trigesimumsextum 1.

#### Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

constitutionis.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii Sigismundus Politius, abbas generalis, et moderni consultores Congregationis monachorum eremitarum S. Hieronymi Lombardiae, quod eidem Congregationi gravissimae obveniunt inquietudines ex monachorum iuvenum ambitu, qui, professione regulari vix emissâ, laicorum saepe sive etiam ecclesiasticorum principum commendationibus adiuti, in superiores eligi satagunt, et quandoque etiam, iis, ad quos spectat, intercessorum auctoritati obsistere minime valentibus, de facto eliguntur.

Preces supplicantium.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, experientià compertum sit ex eorum gubernio, quibus aetatis maturitas ac rerum usus minime suffragantur, in Congregatione huiusmodi eiusque monasterii maximas perturbationes et scandala exoriri; nobis propterea exponentes praefati humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Statutum praedictum.

- § 3. Nos igitur, ex commissi nobis divinitus pastoralis officii debito, ad ea quae recto eiusdem Congregationis regimini conducibilia sunt favorabiliter intendentes, ipsosque exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis
- 1 De prioribus titularibus agitur in constitutione infra relatâ sub num. c; et in const. edit. MDCXCVIII, die 18 octobris, pontif. VIII, de electione generalis in et extra capitulum.

et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, ut de cetero nullus dictae Congregationis monachus, tametsi in sacro presbyteratus ordine constitutus existat, in priorem seu superiorem eligi seu assumi possit, nisi trigesimum sextum suae aetatis annum compleverit, auctoritate apostolică, tenore praesentium, statuimus et ordinamus.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos. etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum et ordinationibus apostolicis, necnon dictae Congregationis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad prae-

missorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Sanctio poe-

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die pontificatus nostri anno.

Haec constitutio legitur sine tempore, sed extat descripta in libro mensis ianuarii MDCXCV, et a Sanctissimo signata die XXIII novembris MDCXCIV.

Dat. die 23 novembris 1694, pontif. anno IV.

## XCIX (al. 98).

Confirmantur indulgentiae perpetuae  $a^b$ Innocentio XI concessae, et aliae conceduntur comitantibus SS. Sacramen tum pro Viatico delatum 1

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Debitum pastoralis officii, quo catholicae Ecclesiae regimini divinâ dispositione praesidemus, exigit, ut, ad augendam fidelium religionem promovendamque animarum salutem pià charitate intenti, spiritualium gratiarum concessiones, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, ad incitandam

1 Hae indulgentiae ab Innocentio XI concessae fuere in const. ed. MDCLXXVIII, die 1 octobris; et in constit. ed. MDCLXXIX, die 20 septembris, pontif. III, extensa fuit quaedam indulgentia in die Commemorationis Defunctorum. In Clementis vero XI const. edit. MDCCI, die 26 septembris, pontif. 1, conceditur indulgentia visitantibus Domum Lauretanam.

fovendamque eorumdem fidelium erga sanctissimum augustissimumque Corporis et Sanguinis domini nostri Iesu Christi sacramentum, pietatem atque devotionem, provide et salubriter emanasse noscuntur, apostolici muniminis nostri patrocinio roboremus, eiusdemque SS. Sacramenti cultum uberiori caelestium munerum elargitione, quantum nobis ex alto conceditur, ampliare studeamus.

§ 1. Alias siquidem felicis recorda- Ab Innocentionis Innocentius PP. XI praedecessor fuit indulgennoster omnibus et singulis utriusque bus SS. Sacrasexus christifidelibus, tam in almâ Urbe nostrà, tunc suâ, quam alibi ubicumque locorum degentibus, qui praesatum sanctissimum Eucharistiae sacramentum. cum ad infirmos pro Viatico deferretur, devote comitati fuissent, ac pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effudissent, quacumque vice id egissent, si cum lumine, septem annos et totidem quadragenas, si vero sine lumine illud ut praesertur comitati suissent. quinque annos et quinque quadragenas respective de iniunctis eis aut aliàs quomodolibet per eos debitis poenitentiis in formâ Ecclesiae consuetâ, sub certis modo et formâ tunc expressis, misericorditer in Domino relaxavit, et aliàs prout in ipsius Innocentii praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die i octobris mdclxxviii expeditis', quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Nunc autem nos, memorati sanctissimi sacramenti venerationem in dies nocentii XI. magis magisque augeri, piumque ac laudabilem, quem benedicente Domino in

1 Extant in tom. xix, pag. 103 (R. T.).

Urbe praefatâ, ex qua bonorum operum exempla in omnes christiani orbis partes diffunduntur, sacratissimum hoc salutis nostrae pignus, cum ad infirmos defertur, decentius comitandi morem, certis desuper dilecti filii nostri in eâdem Urbe vicarii in spiritualibus generalis auctoritate praescriptis regulis, institui curavimus, ubique locorum et gentium extendi et propagari summopere cupientes; concessionem a memorato Innocentio praedecessore, sicut praemittitur, factam, ac desuper expeditas eius litteras praefatas, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus, confirmamus et innovamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus.

Concessio indulgentiae mit-

§ 3. Praeterea omnibus et singulis tentibus facem. utriusque sexus christifidelibus, ubicumque existentibus, qui, legitimo aliquo impedimento detenti, sanctissimum Eucharistiae sacramentum supradictum, cum illud ad infirmos deferri contigerit, personaliter comitari nequiverint, sed tamen lucem seu facem per alios eâ occasione deferendam miserint, et, ut praesertur, oraverint, quacumque vice id egerint, tres annos et totidem quadragenas de iniunctis eis seu aliàs quomodolibet per eos debitis poenitentiis in formâ Ecclesiae consuetâ harum serie relaxamus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Clanenlae.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maio-

rem, sub annulo Piscatoris, die v ianuarii MDCXCV, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 5 ianuarii 1695, pontif. anno IV.

Statuitur ut soli exprocurator generalis et lectores theologiae monachorum S. Hieronymi Lombardiae eligi possint in priores titulares 4.

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Sollicitudo pastoralis officii, quo Ec- Exordium. clesiae catholicae regimini divinà dispositione praesidemus, nos admonet, ut. paternam congregationum virorum religiosorum uberes bonorum operum fructus adspirante superni favoris auxilio proferre iugiter satagentium curam gerentes, illarum quieti et salubri directioni, quantum nobis ex alto conceditur, consulere studeamus.

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper 1d exprocurafecit dilectus filius procurator generalis sum fuerat a Congregationis monachorum eremitarum sancti Hieronymi Lombardiae, quod aliàs felicis recordationis Clemens PP. X praedecessor noster per quasdam suas in simili formâ Brevis expeditas litteras concessit et ordinavit ut monachi Congregationis praefatae, qui procuratoris? generalis ipsius Congregationis officium laudabiliter exercuissent, absoluto officio huiusmodi, priores titulares vocem activam et passivam in capitulo generali dictae Congregationis haberent, et capaces essent ut ad generalatum eligerentur, aliisque pluribus et quidem singularibus privilegiis fruerentur; postmo-
- 1 Id concessum fuit lectoribus in const. edit. MDCXCIV, die 3 aprilis, pontif. III; et in const. supra relatâ sub num. xcvIII praescripta fuit aetas pro superioribus eligendis.
- 2 Male supra pag. 613 α ex Main. legimus prioris (R. T.).
  - 3 Deest existerent, et (R. T.).

dum vero per quoddam decretum in capitulo generali eiusdem Congregationis editum, et a Congregatione tunc existentium S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità approbatum, haec omnia dictae Congregationis monachis sacrae theologiae lectoribus, qui duodecim annis continuis legissent, et duodecim cathedras laudabiliter itidem sustinuissent, similiter concessa fuerunt, idque eà ratione factum fuit ut iuvenes his sibi propositis praemiis ad sacrarum litterarum studia amplectenda et pro-

dicti statuti.

sequenda alacriores redderentur. § 2. Cum autem, sicut eadem exposi tio subiungebat, desiderium assequendi prioratum titularem huiusmodi, qui ratione privilegiorum perpetuorum ei annexorum magis conspicuus quam ipsemet prioratus regiminis factus est, plerosque alios eiusdem Congregationis monachos, praenarratis exprocuratorum generalium sive lectorum qualitatibus destitutos, ad illum sibi aliorum meritorum praetextu a dictà Congregatione cardinalium procurandum excitaverit, et in dies excitet; inde vero fieri possit ut priorum titularium huiusmodi numerus brevi temporis spatio numerum priorum regiminis superet, et sic vocem in capitulis generalibus habentium numerus, qui iuxta constitutiones absque speciali huius Sanctae Sedis indulto augeri nequit, semper magis multiplicetur, gravesque insuper confusiones in eisdem capitulis generalibus oriri possint: nobis propterea dictus procurator generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Statutum ne

§ 3. Nos igitur, ipsius procuratoris gealus monachus neralis votis hac in re, quantum cum praeter praedi- neralis votis hac in re, quantum cum etos promovea- Domino possumus, favorabiliter annuere

volentes, eumque a quibusvis excom-tur ad prioramunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, ut de cetero nullus dictae Congregationis monachus, nisi qui procuratoris generalis ipsius Congregationis officium laudabiliter exercuerit, aut sacrae theologiae lector fuerit ac duodecim annis continuis legerit necnon duodecim cathedras laudabiliter itidem sustinuerit, ut praefertur, quorumvis assertorum meritorum aliove quolibet titulo, colore seu praetextu, in priorem tutelarem assumi seu recipi unquam possit, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, perpetuo statuimus et ordinamus.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque indices ordinarios et delegatos, etiam causarum Camerae Apostolicae auditores, indicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac Derogatio conconstitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dictae Congregationis illiusque monasteriorum, etiam iuramento, confirmatione aposto-

licâ, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv ianuarii MDCXCV, pontificatus nostri anno IV. Dat. die 15 ianuarii 1695, pontif. anno IV.

#### CI.

Statuitur ut canonici regulares S. Salvatoris, Ordinis sancti Augustini, executioni mandent constitutiones de regularibus professis ad eorum habitum non recipiendis 1

#### Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Constitutiones executioni non

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dimandabantur. lecti filii Marcus Antonius Matroni abbas generalis et Angelus Antonius Castellini procurator generalis Congregationis ca-

> 1 In Clementis X const. ed. MDCLXXVI, die XXVIII februarii, pontif. vi, agitur de gubernio abbatum; et in Clementis XI const. ed. MDCCVIII, die 20 iunii, pontificatus VIII, confirmatur constitutio Pauli v contra ambientes.

nonicorum regularium S. Salvatoris Ordinis sancti Augustini, quod, tametsi per constitutiones dictae Congregationis cap. xv § xix expresse prohibeatur ne quisquam alterius cuiusvis regularis instituti professor ad habitum per canonicos regulares Congregationis huiusmodi gestari solitum absque expressâ capituli eiusdem Congregationis licentiâ ullo modo recipiatur, nihilominus frequenter aliarum congregationum seu Ordinum religiosi, ad praesatam Congregationem se transferre cupientes, secum super impedimento praedicto, itaut illo non obstante in eamdem Congregationem de consensu solius pro tempore existentis abbatis generalis dictae Congregationis, qui illum propter efficaces intercessiones atque commendationes plerumque invitus praestare compellitur, recipi valeant, dispensari obtinent.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, ex nimià dictos religiosos, ab aliis congregationibus seu Ordinibus, sicut praemittitur, translatos, recipiendi facultate, gravia eidem Congregationi damna, dissensiones et perturbationes saepius obvenerint, et in dies obveniant: nobis propterea dicti exponentes humiliter supplicari fecerunt, ut, malis huiusmodi occurrendi ipsiusque Congregationis religiosae quieti et tranquillitati consulendi ergo, opportune in praemissis providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

§ 3. Nos igitur, eorumdem votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existant, ad

Causa statuti.

Statutum praedictum,

effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, et attentà relatione dilecti filii nostri Vincentii Mariae eiusdem S. R. E. cardinalis Ursini nuncupati, dictae Congregationis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, super praemissis ad eosdem cardinales transmissâ, auctoritate apostolica, tenore praesentium, mandamus, ut super iisdem praemissis constitutiones dictae Congregationis serventur.

Clausulae.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis autoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xix ianuarii MDCXCV, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 19 ianuarii 1695, pontif. anno Iv.

#### CII.

Commutatur dies benedictionis et absolutionis generalis a Clemente X confirmata pro Ordine B. M. de Mercede redemptionis captivorum 1.

#### Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Dudum a felicis recordationis Constitution Clements X. Clemente Papa X praedecessore nostro emanarunt ad favorem Ordinis fratrum Beatae Mariae Virginis de Mercede redemptionis captivorum litterae in simili formà Brevis, tenoris qui sequitur, videlicet:

- « Clemens Papa X, ad perpetuam Institutio, aprei memoriam. Ex iniuncto nobis cae-lationes huius litus apostolicae servitutis munere, ea absolutionis. quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris ad spiritualem christifidelium aedificationem animarumque salutem provide concessa esse noscuntur, ut firma semper et illibata persistant, apostolici muniminis patrocinio, cum id a nobis petitur, libenter roboramus, et aliàs desuper statuimus, sicut in Domino salubriter expedire arbitramur. Exponi siquidem nuper fecit diletus filius Matthias de Cardona, vicarius et procurator generalis totius Ordinis fratrum Beatae Mariae Virginis de Mer-
- 1 Nonnullarum constitutionum epilogus hîc describitur - sed dicta constitutio Clementis X edita MDCLXXIII, die 17 maii, pontif. IV, ex integro refertur. In Alexandri VIII const. ed. MÓCXC, die 28 iulii, pontif. 1, concessa fuerunt privilegia et indulgentiae regularium; et in huius Pontificis const. ed. MDCXCVI, die 30 iunii, pontificatus v, extat facultas recitandi officium B. Mariae de Jocos (Socos?).

cede redemptionis captivorum, quod dudum felicis recordationis Clemens Papa VIII praedecessor noster (ad cuius notitiam pervenerat in eodem Ordine vigere morem antiquissimum ab immemorabili tempore observatum in diebus S. Catharinae virginis et martyris, ac Cinerum, et Coenae Domini, omnes tam religiosos quam saeculares nimirum in ecclesià praesentes et genuslexos, post confessionem a sacerdote coram omnibus recitatam, de more absolvendi et benedicendi, ut etiam aliae religiones facere consueverant) hanc facultatem, praevia dictà confessione ut praesertur de more a sacerdote coram omnibus recitatâ, absolvendi et benedicendi omnes praesentes tam religiosos quam saeculares dictis diebus, apostolicà auctoritate approbavit et confirmavit, ac eidem Ordini, quatenus opus esset, de novo concessit; et subinde, idem Clemens praedecessor, ut similis absolutio et benedictio generalis, etiam festis diebus sanctorum Laurentii et Antonii in praedicto Ordine eiusque monasteriis et conventibus fieri posset, dictà auctoritate perpetuo concessit et indulsit; ac demum recolendae memoriae Urbanus Papa VIII pariter praedecessor noster feriam quintam in Coenâ Domini, in qua absolutio et benedictio generalis huiusmodi, sicut praemittitur, fieri poterant, in diem festum S. Petri Nolasci commutavit; et aliàs prout in terminis' praefatorum Clementis et Urbani praedecessorum litteris desuper in simili formå Brevis expeditis uberius dicitur contineri. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, praefatus Matthias vicarius et procurator generalis praemissa, quo firmius subsistant, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius

1 Vel praefatis vel eisdem legendum pro terminis (R. T.).

votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, facultatem de more absolvendi et benedicendi omnes in ecclesià praesentes et genuslexos tam religiosos quam saeculares, praeviâ confessione a sacerdote coram omnibus recitatâ, in supradictis diebus S. Catharinae virginis et martyris, ac Cinerum, necnon S. Laurentii, S. Antonii et S. Petri Nolasci, Ordini praefato concessam, ut praesertur, auctoritate praedictă, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ea tamen lege ut in huiusmodi functione de cetero servetur formula infrascripta, videlicet: Dominum nostrum Iesum Christum humiliter deprecamur, ut gratiae suae lumine illabatur cordibus vestris. vobisque benigne concedat omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones consequi, quas Summi Pontifices Ordini nostro cum specificà facultate eas confraternitatibus nostris communicandi concesserunt iuxta privilegiorum apostolicorum tenorem, et sanctae Sedis Apostolicae decretorum dispositionem. Misereatur vestri omnipotens Deus. dimittat vobis omnia peccata vestra. liberet vos ab omni malo, confirmet et conservet in omni opere bono, et perducat vos ad vitam aeternam, qui in Trinitate perfectà vivit et regnat in saecula

Matthiae vicarii et procuratoris generalis

saeculorum. Amen. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibusque. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra habeatur, quae praesentibus ipsis haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII maii MDCLXXIII, pontificatus nostri anno 1v.

Commutatio praedicta.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius Bernardus Carinnena et Spenza, vicarius et procurator generalis dicti Ordinis, nobis nuper exponi fecit, ipse ex supradictis diebus, quibus absolutio et benedictio generalis huiusmodi, sicut praemittitur, fieri solet, diem festum sanctae Catharinae virginis et martyris in feriam quintam in Coenâ Domini, qua scilicet christifideles, attentâ temporis paschalis opportunitate, ad ecclesias Ordinis supradicti pro eâdem absolutione et benedictione generali consequendâ magis dispositi accedent, commutari plurimum desideret: nos, ipsius Bernardi vicarii et procuratoris generalis votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, facultatem impertiendi absolutionem et benedictionem generalem huiusmodi pro memorato die festo sanctae Catharinae virginis et martyris Ordini praefato concessam, ut praefertur, in feriam quintam in Coenà Domini, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, servatà tamen in reliquis praeinsertà litterarum formà et dispositione, perpetuo transferimus et transportamus.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac clausulae. constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut ipsarum Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in indicio et extra adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII ianuarii mocxcy, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 28 ianuarii 1695, pontif. anno IV.

#### CIII.

Confirmantur nonnulla decreta commissarii yeneralis pro alternativâ servan-

dâ in provincid Aquitaniae Ordinis Carmelitarum 1.

#### Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Pastoralis officii nobis divinitus commissi sollicitudo nos admonet, ut, paternam christifidelium, qui e fluctibus saeculi in portum vitae religiosae confugerunt, uberesque bonorum operum fructus in Ecclesiam Dei assidue proferre satagunt, curam gerentes, ea, quae pro tollendis animorum dissidiis, stabiliendàque inter eos fraternà concordià provide constituta esse noscuntur, quo firmius semper atque inviolata persistant, apostolici muniminis nostri praesidio roboremus.

Cansa decre-

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fecerunt dilecti filii prior provincialis et alii superiores provinciae Aquitaniae Ordinis fratrum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo, quod, cum in provinciâ praefată, quae tribus nationibus constat, plures vigerent controversiae, pax tandem feliciter affulsit, alternativà officiorum dictae provinciae distributione inter easdem nationes introductâ. Porro, ut pax huiusmodi firmiter servaretur, nec ullâ unquam ratione turbari posset, dilectus filius Angelus a S. Teresia, commissarius et visitator generalis dictae provinciae, nonnulla decreta edidit tenoris qui sequitur, videlicet:

Commissarii generalis ploma.

- « Frater Angelus a S. Teresia, exprovincialis et definitor Carmelitarum provinciae Vasconiae, ac commissarius, visitator et praeses capituli provincialis in provincià Aquitaniae, dilectis nobis in Christo reverendis patribus provin-
- 1 De alternativă in provincia Castellae vide constit. edit. MDCXCIII, die 21 ianuarii, pont. III; in const. ed. die 11 februarii MDCXCVI, pontif. v, edita fuere quaedam decreta pro provincia Portugalliae.

ciali, definitoribus, prioribus, ac reliquis eiusdem provinciae cuiuscumque sint qualitatis et gradus religionis, salutem.

Cum reverendissimo patre de Vil- Refertur inlalobos generali nostro vigilantissimo, nativae inter ex quo ad supremum Ordinis fastigium movicenses et evectus est, nihil magis in votis fuerit', Toloranos. quam vestrae istius provinciae Aquitaniae tranquillitatem procurare, et in ea exorta quaedam dissidia non tantum sedare, sed etiam omnem earum causam et occasionem auferre, ac penitus eradicare : cumque animadverterit ea omnia dissidia, lites, controversias, turbas et scandala, ac2 disciplinae morumque relaxationem, quae, a multis iam annis in dies semper accrescens, proximum provinciae vestrae casum minaretur, ex eo ortum ducere, quod haec vestra provincia ex tribus nationibus et distinctionibus genio et moribus omnino diversis ac etiam repugnantibus constet, quarum una, dum regimen provinciae obtinet, aliis duabus ita dure imperitat, ut ea imperantis durities in aliis ambitionem excitet, illaeque, variis ac illicitis saepe modis, neglectâque morum praxi, hoc fere unum agant et moliantur 3, ut 4 alterius iugum excutere, eoque excusso, singulae pariter imperare conantur: hinc est quod idem reverendissimus Ordinis pater, huic tanto malo efficacem medelam afferre satagens, multis nos mensibus ante capituli vestri celebrationem commissarium suum ac visitatorem in hanc provinciam vestram destinavit, et deinde, per suum decretum die xı octobris Romae datum anno proximo elapso novem complectens articulos, suam nobis articulo vii omnem in eum finem auctori-

- 1 Edit. Main. legit fuerint (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit ad (R. T.).
- 3 Edit. Main. legit agat et moliatur (R. T.).
- 4 Particul. ut delenda, vel aliter ordinanda syntaxis, legend. ex. g. conentur (R. T.).

tatem, atque etiam definitorii generalis potestatem qua pollet, atque adeo condendi in universo Ordine leges impertiit', ut, sub beneplacito Summi Pontificis, omnia provinciae vestrae officia perfectà aequalitate servatâ in posterum atque etiam modo distribuenda procurem, ut sic nulla distinctio ullam conquerendi causam habeat aut timendi perpetuam alterius distinctionis denominationem. Cumque aequalem officiorum omnium vestrae provinciae distributionem inter praefatas distinctiones, atque in favorem dignorum ex qualibet in hoc vestro capitulo provinciali iam fecerimus, atque eâ ratione iam cunctis sopitis litibus, quod experimentum vobis notissimum praefati medii vim et efficaciam indubie prodit et comprobat; hocque unum nobis supersit modo curandum ut eadem pax inducta perpetua sit et nullà valeat ratione turbari: eâ de causâ opportunum atque omnino necessarium iudicavimus media ad illam pacem conservandam, nempe praefatorum officiorum distributionem, retinere, favore et praecepto nostro atque auctoritate firmare, in eum finem sequentia decernendo.

Decreta pro illa servanda.

- 1. Ut post superiores omnes huius vestrae provinciae per successivam mutationem fiant, scilicet, ut provincialis per turnum modo ex Alvernorum, modo ex Lemovicensium, modo ex alterà distinctione, quam Tertiam seu Parlamenti Tolosăni vocant, instituatur.
- II. Ut immediate post provincialis electionem idem reverendus pater provincialis ex alterâ distinctione socium sibi assumat; et cum in vestrâ provinciâ tredecim tantum conventus sint, ut ex câ natione, ex qua in proximo capitulo provincialis erit assumendus, quinque

eligantur priores, ex aliis vero singulis quatuor tantum.

- m. Ut quaelibet distinctio aut socium unum iturum ad capitulum generale, aut provinciae custodem suppeditet.
- IV. Ut ex eâ distinctione, seu natione, ex qua reverendus pater provincialis assumendus est, unus tantum definitor in posterum eligatur; ex eâ vero, ex qua assistens, alter; et ex illâ tandem, unde neque provincialis neque assistens assumendi sunt, duo reliqui definitores assumantur.
- v. Ut novitii etiam ex aequo admittantur; poterit tamen provincialis in casibus extraordinariis unum aut alterum pro suâ prudentiâ superaddere.
- vi. Ut, mortuo vel assumpto aliquo intra triennium definitore, non qui vota simpliciter plura habuerit in ultimo capitulo ei succedat, sed ille tantum, qui plura vota inter eos, qui ad eamdem cum mortuo vel assumpto distinctionem spectant, habuere.

vii. Ut, mortuo vel assumpto aut aliâ ratione absoluto provinciali (quod de assistente pariter intelligendum est), in illius locum eiusdem tantum distinctionis religiosus substituatur: tuncque tunc primus definitor, sed ille tantum qui cum mortuo vel amoto distinctionis est, provinciam regat, et tres pariter eiusdem distinctionis religiosos nominari et reverendissimo pater praesentari curet, ut ex illis unum in vicarium provincialem assumat, iuxta formam num. vi, cap. vii, part. iii constitutionum praescriptam.

viii. Ut, mortuo vel assumpto aut amoto aliquo intra triennium priore, alter etiam eiusdem distinctionis a definitorio aut provinciali subrogetur, itaut illa electio, ut et ceterae electiones prio-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit impertit (R. T.).

ris aliter factae, eo ipso irritae sint, ut si ' nulla distinctio, sive in definitorio, sive in aliis officiis, summâ cum aequitate distributis, alteri prevalere ullà ratione possit.

ix. Alia item officia, quae a definitorio replentur, iuxta praefatam aequalitatem distribuantur, velut lectoratus, supprioratus, magister novitiorum et professorum; itaut si quidº una natio aliquo triennio in officiis indivisibilibus sortita sit, illud sequenti triennio altera sortiatur.

Et haec omnia decreta sub Summi Pontificis beneplacito sancita sunt.

ad executionem

Ceterum, cum ad fovendam pacem constitutionum, politica haec media sine speciali Dei auxilio non satis efficacia sint, ad illud a Deo impetrandum, praeter haec nostra decreta, exactam etiam constitutionum reformationis praxim necessariam esse iudicavimus, atque adeo omnes superiores hortamur, ut, quae in eorum officio erga inferiores exercenda praescribuntur, summà cum charitate et iustitià adimpleant. Inferioribus vero enixe volumus commendatum, ut, quae tam sancte circa assistentiam cleri, orationem mentalem et mansiones in cellulis ordinata sunt, fideliter exequi curent, supremo iudici rationem eâ de re aliguando tandem exactissime reddituri. Datum in Carmelo nostro Albiensi, die xvII maii anni Domini MDCXCIII.

> Frater Angelus a S. Teresia commissarius ac visitator generalis, qui supra.

> Locus + sigilli: et infra signatum, Frater Saturninus ab Assumptione assistens admodum reverendi patris commissarii et visitatoris generalis.

Praedicta decreta approbata

- § 2. Cum autem, sicut eadem exposi-
- 1 Potius lege sic (R. T.).
- 2 Praeposit. in hinc abiicimus (R. T.).
- 3 Ed. Main. legit Summis Pontificibus (R.T.).
- 4 Edit. Main. legit praxis (R. T.).

tio subiungebat, decreta huiusmodi, re-facre a priore servato desuper nostro et huius Sanctae generali. Sedis beneplacito, ac cum approbatione dilecti pariter filii moderni prioris generalis dicti Ordinis facta fuerint: nobis propterea dicti exponentes humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 3. Nos igitur, ipsos exponentes spe- Illa confirmat cialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectum filium modernum vicarium generalem dicti Ordinis super praemissis audiverant, consilio, decreta praeinserta a memorato Angelo commissario et visitatore generali, ut praesertur, edita, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenesint, supplemus.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscum-

que iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon praedictorum Ordinis et provinciae, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii martii mocxcv, pontificatus nostri anno Iv. Dat. die 7 martii 1695, pontif. anno Iv.

#### CIV.

Conceditur Congregationi Discalceatorum Hispaniae Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum facultas sibi eligendi iudices conservatores.

#### Innocentius Papa XII. ad futuram rei memoriam.

Hoc privile-

- § 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus gium concessum fait diversis silius Petrus a Iesu procurator generalis
  - 1 Vide infra. In huius Pontificis const. ed. MDCXCIII, die 27 ianuarii, pontif. II, toti Ordini concessa fuerunt privilegia aliorum regularium, et in Clementis XI constit. edit. MDCCIII, die 21 novembris, pontif. III, praedictis Discalceatis conceditur facultas utendi altari portatili et absolvendi a casibus reservatis in locis infidelium.

congregationis Hispaniae fratrum Discal-temporibus toti ceatorum Ordinis SS. Trinitatis redem-Ordini B. M. V.

ptionis captivorum, quod, cum aliàs, nempe anno MCDXLVII, felicis recordationis Nicolaus Papa V pradecessor noster fratribus dicti Ordinis regnorum Castellae et Legionis privilegium eligendi sibi iudices conservatores concesserit, ac subinde alii Romani Pontifices, praedecessores pariter nostri, fratribus praedictis in aliis regnis et provinciis degentibus idem privilegium attribuerint, privilegii huiusmodi, necnon communicationis privilegiorum, quibus alii Ordines Mendicantes fruuntur, Ordini praedicto per Sedem Apostolicam concessae intuitu, Congregatio tunc existentium S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum, ad fratrum ipsius Ordinis preces, declaravit licere eis continuare in quasi possessione iuris deputandi iudices conservatores pro conventibus eiusdem Ordinis ubicumque existentibus. Postmodum vero, nempe die x septembris MDCLX, Congregatio tunc pariter existentium S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, Ordini fratrum Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum, vigore communicationis dictorum privilegiorum ei per Sedem praedictam itidem concessae, ius eligendi sibi conservatores pro suis conventibus etiam competere, per suum decretum desuper editum similiter declaravit, decretumque huiusmodi recolendae memoriae Alexander VII etiam praedecessor noster per quasdam suas in simili formâ Brevis subinde expeditas litteras confirmavit.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, tametsi ius huiusmodi multo magis supradictae Congregationi fratrum Discalceatorum Hispaniae, quae, ut asseritur, non diversam, sed eamdem cum praedicto Ordine SS. Trinitatis, cui,

Causa con-

ut praefertur, eodem iure uti concessum fuit, religionem constituit, et amplissimam privilegiorum communicationem sibi a piae memoriae Urbano Papa VIII, praedecessore pariter nostro, anno MDCXXXIV concedi obtinuit, competere videatur, nempe tam ex privilegio sibi proprio, quam vigore eiusdem communicationis; nihilominus, ne ullus relinquatur de iure huiusmodi disputandi 1 locus, nec illud, quando se offert occasio eo utendi, in controversiam revocari contingat, incidenterque desuper accessoriae disceptationes principalis causae decisionem impediant, dictus Petrus procurator generalis ipsi Congregationi Hispaniae facultatem eligendi sibi iudices conservatores, tam pro conventibus ipsius Congregationis, quam pro bonis in redemptionem captivorum impendendis, competere, servatâ tamen formâ constitutionum similis memoriae 2 Clementis Papae VIII et Gregorii Papae XV praedecessorum pariter nostrorum, a nobis declarari plurimum desideret:

Concassio praedicta juxta

§ 3. Nos, ipsius Petri procuratoris constitutionem generalis votis hac in re, quantum cum et Gregorii XV. Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum dictae S. R. E. cardinalium negotiis et consultatonibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, eidem Congre-

- 1 Edit. Main. legit deputandi (R. T.).
- 2 Vox memoriae nos addimus (R. T.).

gationi fratrum Discalceatorum Hispaniae facultatem eligendi sibi conservatorem, servatà formà constitutionis dicti Gregorii praedecessoris, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, concedimus et impartimur: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis secundodictorum cardinalium.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros esfectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum derogatio. et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut earumdem prae- Fides transcriptorum. sentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxIII aprilis MDCXCV, pontificatus nostri an-

Dat. die 23 aprilis 1695, pontif. anno IV.

#### CV.

Eriguntur duae provinciae Lombardiae et Romana frutrum Praedicatorum in duas Congregationes S. Sabinae et

S. Marci, cum nonnullis ordinationibus1.

#### Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Exerdinm

Ad pastoralis dignitatis fastigium, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, per ineffabilem divinae sapientiae atque bonitatis abundantiam evecti, in id praecipue peculiari studio summâque animi contentione incumbimus, ut prospero felicique christifidelium in sortem Domini assumptorum et divinis obsequiis sub suavi religionis iugo mancipatorum statui, regimini et progressui, quantum nobis ex alto conceditur, providere iugiter satagamus; ac proinde novas eiusmodi religiosorum virorum Congregationes pro datà nobis caelitus potestate interdum instituimus, sicut, personarum, locorum, rerum et temporum qualitatibus maturae considerationis trutina perpensis, ad omnipotentis Dei gloriam, ad religionis incrementum, spiritualemque christifidelium aedificationem et animarum salutem in Domino expedire arbitramur.

Causa erectionis.

§ 1. Regularem itaque disciplinam in provinciis Lombardiae et Romanâ<sup>2</sup> Ordinis fratrum Praedicatorum custodire ac promovere, eamque, quo, ad perfectae maturitatis frugem, adspirante superni favoris auxilio, provecta, Ecclesiam Domini uberioribus in dies bonorum operum fructibus laetificet, apostolicae benignitatis favoribus excolere, ac felici infrascriptorum conventuum earumdem provinciarum fratrumque in eis degen-

1 In constit. edit. MDCXCIII, die 20 octobris, pontif. III, agitur de studentibus provinciarum Congregationis S. Marci; in const. ed. MDCXCVI, die 23 iulii, pontif. v, de electione lectorum; et in Clementis XI const. edit. MDCCIII, die 21 martii, pontif. III, confirmatur dismembratio quorumdam coenobiorum a provincia Germaniae.

2 Edit. Main. legit Romanae (R. T.).

tium statui et gubernio ac incremento salubriter consulere cupientes, necnon eorumdem fratrum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum super disciplina regulari[specialiter a nobis deputatorum consilio, ac motu proprio et ex certà scientià ac maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, conventus S. Sabinae de Urbe, S. Dominici Ravennatensis, muntur a juris-S. Dominici Ferrariensis, S. Dominici dictiono priocivitatis S. Severini, S. Crucis et Omnium Sanctorum oppidi Boschi Dertonensis, et S. Catharinae oppidi seu loci Tridini Casalensis respective dioecesis, primodictae, necnon S. Marci Florentini, S. Dominici Fesulani, et eiusdem S. Dominici civitatis S. Miniatis, ac hospitium Liburni Pisanensis dioecesis, secundodictae respective provinciarum, eorumque fratres et personas quascumque, cum omnibus et singulis illorum membris, iuribus et pertinentiis universis, ab omni et quacumque iurisdictione, superioritate, correctione, visitatione, regimine, curâ et gubernio dilectorum filiorum modernorum et pro tempore existentium priorum provincialium earumdem provinciarum, tam in spiritualibus quam in temporalibus, tenore praesentium perpetuo eximimus et plenarie liberamus.

§ 2. Ipsosque conventus in duas no- tem eriguntur la dictas vas, primam nimirum sub S. Sabinae duas congregationes immediate, secundam vero date subjectas magistro vel visub S. Marci Romanae respective pro-cario generali,

vinciarum eiusdem Ordinis titulis nuncupandas Congregationes, quae dilecto filio moderno et pro tempore existenti magistro generali, sive eius loco in eâdem Romanâ Curiâ pro tempore residenti vicario generali Ordinis huiusmodi, immediate subiacere debeant, itaut in illas nulli alii ipsius Ordinis superiores, praeterquam earum vicarii ceterique earumdem Congregationum praelati iuxta morem deputari soliti, potestatem aliquam valeant exercere, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine ac tenore praesatis, pariter perpetuo erigimus et instituimus.

De vità com-

§ 3. Ceterum in omnibus conventibus muni inxta Con-cili Tridentini de praesenti spectantibus et qui deinceps spectabunt ad dictas Congregationes sic a nobis erectas et institutas, fratres omnes, ad regulae quam professi suerunt praescriptum, exacte vitam instituere et componere, atque illa, quae communem vitam, victum et vestitum concernunt, iuxta Concilii Tridentini ac felicis recordationis Clementis Papae VIII praedecessoris nostri decretorum tenorem fideliter ac inviolabiliter observare debeant et omnino teneantur.

De vicario generali gendo.

§ 4. Utrique vero Congregationi de idoneo vicario generali ex fratribus alicuius ex conventibus eius Congregationis, cui is praeficiendus erit, qui illam, adiuvante Domino, salubriter dirigere valeat, quique in conventibus huiusmodi saltem per septennium exacte regularis observantiae specimen dederit, et, quantum fieri potest, alicui ex illis laudabiliter praesuerit, a magistro generali praefato de biennio in biennium provideatur.

De vicario io

§ 5. Quod si vicarium sic institutum ante completum sui vicariatus tempus ab humanis decedere contigerit, is qui vicarii officio novissime functus fuerit.

1 Praeposit. de nos addimus (R. T.).

ris conventus eius Congregationis, quae suo vicario, sicut praemittitur, destituta remanserit, in omnibus et per omnia desicientis vicarii vices gerat, donec alter vicarius a magistro generali supradicto fuerit institutus; teneaturque hic provicarius statim de sequutâ huiusmodi officii vacatione eumdem magistrum generalem admonere, et ab eo novum vicarium exposcere. Porro vicarius pro tempore existens eamdem prorsus iurisdictionem et auctoritatem habeat in conventus et fratres suae Congregationis, quam, iuxta apostolicas et dicti Ordinis constitutiones, priores provinciales habent in suis provinciis. Possit quoque idem vicarius quoscumque fratres Ordinis supradicti undecumque venientes suscipere, et eidem de conventibus praefatae suae Congregationis per deputationem vel assignationem providere, (quod tamen criminosis, iuxta dicti Clementis praedecessoris decreta, nullatenus prodesse poterit); non autem intelligantur iidem fratres Congregationi huiusmodi incorporati, nec in priores aut magistros novitiorum institui valeant, nisi post quadriennium; eoque durante, si ad suos conventus vel provincias redire voluerint, licentia eis abcundi libere concedatur.

quaternus adsit, sin minus, prior antiquio-

§ 6. Praeterea nulli ex fratribus dicta- pe fratribus a rum Congregationum, sive intra eas ha-egredientibus. bitum susceperit', sive aliunde per quadriennium, ut praefertur, incorporatus fuerit, permittatur transire ad conventus extra suam Congregationem, nisi de licentiâ vicarii unâ cum consilio sex graviorum patrum eiusdem Congregationis; quae tamen licentia non facile detur, sed omnimoda diligentia et charitatis officia adhibeantur, ut abire volentes in suscepto vitae instituto confirmentur:

1 Edit. Main. legit susceperint (R. T.).

quod si adhuc in discedendi voluntate permanserint, tandem dimittantur, ne aliis impedimento sint.

Clansplae.

§ 7. Decernentes, easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod aliqui in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiuscumque status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, aliive quilibet, etiam specifică et individuâ mentione et expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas ipsae praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alià quacumque quantumvis legitimà, iuridicà et privilegiatà causâ, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, ad viam seu terminos iuris vel constitutionum dicti Ordinis reduci, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris et facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, sed easdem praesentes litteras semper et perpetuo firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia ple-

1 Verba ista etiam ex eo quod aliqui nos addimus (R. T.).

nissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter et inconcusse observari et adimpleri, sicque, et non aliter, in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros. sublată eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere. ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 8. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Ordinis et provinciarum ac conventuum huiusmodi, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem Ordini et provinciis, ac conventibus, illorumque respective magistro generali et provincialibus, aliisque superioribus, fratribus et personis quibuslibet, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis<sup>1</sup>, in genere vel in specie, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret,

1 Videtur deesse decretis (R. T.).

illorum omnium et singulorum tenores, formas, causas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis, servatis et specificatis respective habentes, illis aliás in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 9. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiv iunii mpcxcy, pontificatus nostri anno Iv. Dat. die 14 iunii 1695, pontif. anno IV.

#### CVI.

Confirmantur quaedam decreta capituli generalis monachorum Ordinis Cluniacensis 1

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Pastoralis officii, quod auctore Deo gerimus, cura animum nostrum sollicitat, ut promovendae atque excolendae inter viros religiosos Altissimi obsequiis sub suavi monasticae vitae iugo mancipatos regulari disciplinae peculiari studio summaque animi contentione incumbamus; ac proinde ea quae simili constituta ac ordinata esse noscuntur consilio, ut firma semper atque illibata persistant, apostolici muniminis praesidio libenter corroboramus, eòque tendentia illorum superiorum in partem sollici-

1 De reformatione horum monachorum vide Nicolai IV constit. edit. MCCLXXXIX, die 12 septembris, pontif. II:

tudinis nostrae vocatorum ac praesertim sublimi cardinalatus honore fulgentium vota paterna charitate exaudimus, sicut, omnibus maturae considerationis trutinâ perpensis, ad omnipotentis Dei gloriam et religionis incrementum salubriter in Domino expedire arbitramur.

§ 1. Exposuit siquidem nobis nuper venerabilis frater noster Emmanuel Theo-fuerunt in cadosius episcopus Albanensis S. R. E. MDCXCIII. cardinalis Bullionius nuncupatus, monasterii Cluniacensis totius Ordinis Cluniacensis capitis perpetuus commendatarius, quod, pro felici prosperoque dicti Ordinis eiusque monachorum regimine et directione, nonnulla statuta seu decreta in capitulo generali ipsius Ordinis, quod novissime, videlicet anno mocxciii, in eodem monasterio, ipso Emmanuele Theodosio episcopo cardinali et commendatario in eo praesidente, celebratum est, edita fuerunt. Quae cum nobis pro parte eiusdem Emmanuelis Theodosii episcopi cardinalis et commendatarii exhibita fuissent, nos illa mature ac diligenter examinari et revideri, ac, ubi opus erat, corrigi et aptari curavimus, unde reducta fuerunt in formam tenoris qui sequitur, videlicet:

Capituli generali Ordinis Cluniacensis anno MDCXCIII celebrati acta et statuta.

« Anno Domini MDCXCIII, die dominicà II Locus definioctobris, post Pentecostem XXII, factae fue-torii et definirunt definitiones sequentes in camerà desinitorii monasterii Cluniacensis, et fuerant definitores ii qui sequuntur, auctoritate apostolicà electi et deputati, praesidente eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Emmanuele Theodosio a Turre Averniae, abbate generali eiusdem monasterii et totius Ordinis, videlicet:

Reverendus dominus Ludovicus de Nangis, prior maior abbatiae et totius Ordinis; rev. dominus Carolus de la Motte, prior claustralis monasterii B. M. de Charitate, sacrae theologiae professor; rev. dominus Hiero-

nymus Cocquelin, collegii Dolensis principalis et comitatus Burgundiae visitator; rev. dominus Claudius de Vert, thesaurarius Cluniacensis; rev. dominus Odo Bernard, prior Ss. Petri et Pauli de Radolio; rev. dominus Eusebius de Combronne, prior claustralis Ss. Petri et Pauli de Sylviniaco; rev. dominus Hugo Cleuzel, prior claustralis Ss. Petri et Pauli de Coinciaco; rev. dominus Antonius Tevein, decanus et prior claustralis de Moyraco; rev. dominus Ioannes Henricus de Barbon, prior et camerarius abbatiae S. Theofredi Monasteriensis; rev. dominus Ildefonsus Sarrazin, prior claustralis S. Martini a Campis, sacrae theologiae professor; rev. dominus Ludovicus Moureau, prior collegii Cluniacensis in titulum doctor in utroque iure; rev. dominus Stephanus de Nesmond, prior claustralis de Abbatis Villa; rev. dominus Ioannes Baptista Graviers, prior claustralis S. Marcelli de Sauzeto; rev. dominus Claudius Roland, prior claustralis de Thiziaco; rev. dominus Michael Petrus du Perray, prior claustralis de Nogentorotrodi.

Auditores causarum: Rev. dominus Paulus Rabuffon, subcamerarius Cluniacensis; rev. dominus Benignus de Vert, prior claustralis de Lehuno in Sanguine Jerso.

Auditores excusationum: Rev. dominus Iacobus de la Motte prior claustralis S. Dionysii de Carcere; rev. dominus Ioannes Marin, prior de Sezanna.

Procemium ex temporis op-

« Spes, quae disfertur, affligit aniportunitate pe mam, divino testante oraculo. Diffiteri sane non possumus eamdem e dilato bono afflictionem in maximum spiritualis laetitiae argumentum converti, ubi illi, qui sitiunt iustitiam, et ante omnia debent regnum Dei quaerere, videant appropinguare tempus acceptabile et dies salutis. Tunc<sup>4</sup> enim sollicitudine non pigri, in restituendo pro viribus per decreta capituli generalis sacri Ordinis Cluniacensis anni MDCLXXXV primaevo nitore et splendore, spe gaudentes iam sumus. Vox turturis audita est, vineae dederunt odorem suum, flores apparue-

1 Forsan Nunc legendum (R. T.).

runt in terrâ nostrâ, mox daturi fructus uberrimos, fructus pietatis, honoris et honestatis. Nunquam porro maior fiducia cor nostrum ad bonum perficiendum accendere debet, quam dum videmus colligata et inter se conglutinata sanctissimis concordiae vinculis vota et desideria summi domini nostri Innocentii Papae XII et regis vere augusti, vere magni, ut eminentissimum cardinalem Bullionium abbatem nostrum et caput totius nostrae Congregationis auctoritate suâ in restaurandâ disciplinâ regulari Ordinis Cluniacensis adiuvent, faveant et protegant. Is est Summus Pontifex, qui, sollicitus quomodo uni Deo placeat, evangelizat pauperibus, panem parvulis frangit, qui intelligit super egenum et pauperem, qui surdo auris, claudo baculus, oculus caeco, demum omnibus omnia factus est propter Christum, cuius vices gerit in terrâ, ut omnes adiuvet, confortet et Christi faciat. Regem vero habemus opitulantem, regem quem Deus de monte sancto suo conservet et vivificet, regem secundum cor suum; qui, dum excelsa a finibus terrae abstulit, opprobrium illico ab Israël sustulit, et veterem delevit ignominiam; qui, irascentibus frustra, frementibus et tabescentibus populis illis qui ruperunt pacta testamenti Dei vivi, omnes in unum colligatos conterit in circuitu et in magnitudine brachii sui. Ex aulà denique convolavit abbas eminentissimus, qui, cum sit de semine virorum illorum per quos salus primo facta est in Ordine Cluniacensi, vere pastor et vere episcopus animarum nostrarum, venit evangelizare pacem, et mirifică prudentia incredibilique lenitate, sub auspiciis pontificiis et regiis, opus nostrae restaurationis, toties tentatum, sed hactenus incompletum, aggredi, et nobis in unum conspirantibus perficere non recusat. Quem sane Deus adiuvet in tam sancto proposito.

Plurimae cau-

» In primis, cum nobis praecipue sac statulorum. incumbat pristinos mores et antiquas leges, quibus Ordo Clunaciensis tamdiu floruit, renovare, et in quantum in nobis erit restituere, inquisivimus causas, quibus disciplina regularis aut collapsa aut labefactata fuit, ut, iis cognitis, radices malorum, quae sensim irrepserunt, amputemus et resecemus. Sane agnovimus faciliorem et frequentiorem tam religiosorum Mendicantium quam ceterorum Ordinum ingressum alienos mores et in Ordine nostro invexisse, necnon licentiam et facultatem, quam quidam 1 inter abbates et priores commendatarios sibi arrogare voluerunt, concedendi loca seu portiones monachales personis saepe sine ullo delectu, in Ordine magnum dedecus intulisse. Et licet Summi Pontifices nunquam intendant, dum provident monachis iam professis expresse in Ordine sancti Benedicti de beneficiis Ordinis Cluniacensis, eorum translationem aut migrationem consirmare, nisi prius idonei et cupaces probati fuerint: tamen consuetudo pessima invaluit ut tales provisi a Summo Pontifice vel a collationibus ordinariis novae probationi et professioni in Ordine se nolint subiicere. Unde plerumque evenit ut laxiori et emissiori vivendi modo addicti, nec ritibus Ordinis instructi, sensim nostrorum mores corrumpant. Plerique etiam, sub spe aut praetextu melioris frugis ineundae, a Sede Apostolicà sibi faciunt provideri de beneficiis aut officiis claustralibus Ordinis Clunaciensis cum decreto habitum regularem suscipiendi, sed, ubi primum illa beneficia aut officia obtinuerunt, se nullo examini existimant subiiciendos. Et si contingat eorum mores aut vocationem non probari,

1 Male edit. Main. legit quamquidem (R. T.).

recurrunt ad alios et ad episcopos locorum, in quibus beneficia sita sunt, qui ipsos ad professionem regularem admitti iubent: quod omnino professionis regularis institutis adversatur, quia, ut ait sanctus pater Benedictus: Noviter veniens quis ad conversionem non ei facilis tribuatur ingressus, sed, ut ait Apostolus, probate spiritus si ex Deo sunt. Visum est etiam nobis consuetudinem peragendi novitiatum in quolibet monasterio sua habere incommoda, et vix in monasteriis, in quibus non potest monachorum sufficiens numerus sustentari, divinum officium cum eâ qua decet reverentià posse celebrari; necnon in illis monasteriis proprietatem necessario foveri, in quibus, vestiarii loco, aut pensionis monachalis nomine, certa pecunia monachis annuatim persolvitur, nec posse hunc abusum prorsus a proposito regulari deviantem tolli, nisi vita communis in singulis monasteriis restauretur, necnon aliquis modus adhibeatur in regimine seu administratione fructuum, reddituum et obventionum, quae cuilibet monacho possunt competere ratione officii claustralis aut beneficii de quo provisus est in titulum. Observatum est etiam a visitatoribus provinciarum, saepe utile esse et commodum pro bono pacis et religionis monachum de uno monasterio ad aliud migrare ad tempus, et providendum esse ne sub praetextu stabilitatis monachi inhobedientes fiant. Insuper ex frequentiori superiorum mutatione ex unà parte, et ex eorumdem perpetuitate ex aliâ, non modicum hucusque provenisse incommodum animadversum est. Tandem, cum collegia, monachorum erudiendorum causå, sapienter a maioribus nostris instituta fuerint, et licet antiquitus in illis praefici deberent viri providi et litterarum divinarum et humanarum peritissimi,

ut alios verbo et exemplo instruerent, qui quidem ad nutum abbatis Cluniacensis poterant amoveri; tamen convenientibus, immo aliquando faventibus superioribus Ordinis, administrationes quaedam eorumdem collegiorum consueverunt dari in titulum, unde potest saepius evenire ut conferantur monachis, qui, licet aliunde capaces et idonei, tamen non habent certam industriam et providentiam quae in talibus muneribus obeundis necessaria est; et cum bonum privatum debeat cedere publico et communi, propositum est media omnia adhibenda ut deinceps eiusmodi administrationes non conferantur in titulum. Quibus omnibus mederi cum necessarium iudicatum fuerit, maturo examine ponderatis, et perpensis ' omnibus hinc inde rationibus, statuta et ordinata sunt quae sequuntur:

De non recigiosis.

1. Statutum est ne deinceps ulli mopieudis diorum Ordinum reli-nachi professi in aliis quibusve Ordinibus regularibus nullive religiosi Mendicantes admittantur seu recipiantur in monasteriis Ordinis Clunaciensis, nisi prius de suorum superiorum consensu et Sedis Apostolicae licentià necnon et de consensu abbatis Cluniacensis per legitima documenta appareat, et nisi benevolos receptores in uno e monasteriis Ordinis nostri invenerint, câque lege ut de novo in uno e conventibus ad novitiatum ceterorum in Ordine admissorum designatis annum probationis cum effectu compleant. Nec admittantur ad professionem regularem in Ordine Cluniacensi emittendam de licentià abbatis Cluniacensis secundum statuta Ordinis, nisi a monachis eiusdem conventus, in quo novitiatum expleverint, capitulariter congregatis, vià scrutinii secreti, et saltem a maiori parte capituli, capaces et idonei fuerint indicati.

1 Edit. Main. legit perpetuis (R. T.).

II. Nullus deinceps abbas aut prior De distribucommendatarius se intromittat de susci-monachalium. piendis monachis, sed, secundum regulam sancti patris Benedicti, deligantur et probentur a monachis eiusdem conventus, in quo recipi debent. Nec liceat eiusmodi abbatibus vel prioribus commendatariis disponere de mansionibus, locis seu portionibus monachalibus, sed earum dispositio, prout iam sancitum est in capitulo generali anni mocexxvi, pertineat ad conventum et monachos eiusdem monasterii; qui quidem personam idoneam deligere tenebuntur infra sex menses a die vacationis computandos, et ad unum e novitiatibus mittere sic delectos, habitu regulari per priorem loci induendos infra idem tempus; alioquin, ne numerus monachorum minuatur, de eis providebitur per abbatem Cluniacensem. Quod observandum censuimus non obstante quocumque pacto, conventione aut consuetudine in contrarium, quae potius corruptela quam consuetudo nominanda est.

III. Nullus etiam in Ordine quocum- De receptione que etiam sancti Benedicti expresse iam neficis vel de professus, et provisus a sanctà Sede Apo- Cluniacensis stolicâ vel a collatoribus ordinariis de donati sunt beneficiis aut officiis claustralibus Ordinis Cluniacensis, admittatur in Ordine nostro vigore praefatarum provisionum, nisi velit prius in novitiatibus Ordinis, ut in primo articulo ordinatum est, novam probationem inchoare et perficere, et, anno elapso, subiici examini conventûs monachorum monasterii, in quo novitiatum compleverit, ut in primo articulo sancitum est. Et si contigerit a capitulo suffragiis et votis maioris partis capacem et idoneum non repetiri, tunc secedere ab Ordine teneatur, et beneficia seu officia cedere infra sex menses a die repudiationis eius ipsi intimandae computandos: alioquin, prae-

fato termino elapso, vacare praedicta beneficia et officia censeantur. Idem omnino statutum est circa illos, qui, sub spe aut saepius praetextu melioris frugis ineundae, dictae regularis disciplinae amplectendae voto provisiones beneficiorum regularium aut officiorum claustralium Ordinis Cluniacensis obtinent cum decreto habitum regularem sucipiendi, quos vulgo vocant cupientes profiteri; qui omnino non admittantur nisi secundum formam superius praenotatam et praescriptam; et si capaces et idonei reperti non fuerint, tunc beneficiis et officiis suis cedere debeant infra terminum supra determinatum; alioquin vacare censeantur.

IV. Nullus, sive religiosus, sive saecularis, poterit novitiatum inchoare et perficere nisi in monasteriis ad id specialiter a capitulo generali designatis, in quibus delecti ad loca seu ad mansiones monachales, vel de beneficiis aut officiis claustralibus provisi, sub litteris authenticis sigillo conventus munitis, aut, in casu negligentiae, abbatis Cluniacensis, ad probationem recipientur, et habitu regulari per priorem monasterii induentur, annoque novitiatus expleto, ut supra statutum est, ad professionem monasticam admittentur secundum statuta.

monachorum servatione.

v. Quia compertum est divinum culenumque con tum vix posse observari et divinum officium celebrari neque etiam observantiam regularem facile posse manuteneri in monasteriis in quibus sufficiens numerus monachorum non est, statutum et ordinatum fuit in qualibet provincià certa monasteria eligenda pro opportunitate situs et aedificiorum, in quibus stabiliatur numerus decem aut ad minus octo monachorum. Et si redditus, proventus et obventiones monasteriorum sic delectorum non valeant sufficere ad

talem numerum sustentandum, tunc augeatur vel per unionem et suppressionem sacristiarum, ceterorum officiorum claustralium aliorum monasteriorum, aut prioratuum; et si illud commode fieri non poterit, saltem per translationem eorumdem officiorum, et per appellationem et incorporationem portionum aut mensarum monachalium.

VI. Et quia ad divini cultus augmen- De quorumtum certum numerum monachorum alen-riorum contridum quilibet et singuli priores Ordinis que executione ex primaevâ eorumdem prioratuum fundatione seu erectione tenentur; et cum nulla possit adversus Deum et leges fundationi addictas praescriptio opponi: visum est certas regulas statuendas sub quibus huiusmodi applicatio mensarum et unio officiorum possit fieri. Ideo statutum est nihil omnino a prioratibus et monasteriis eiusdem Ordinis sub nomine portionum monachalium exigendum, in quibus actu, et de facto, et a quadraginta annis amplius et retro, nulla mensa aut portio monachalis praestita est, et quorum insuper redditus, proventus, iura et obventiones, deductis oneribus realibus, non ascendent ad summam mille et ducentarum librarum. Quoad vero ceteros prioratus et monasteria Ordinis, subiicientur contributioni earumdem portionum monachalium, eâ tamen lege ut semper salva et illaesa remaneat apud eosdem priores, qui eiusmodi contributioni, ut supra ordinatum suit, subiecti non fuerunt, praedicta summa mille ducentarum librarum, nec possint ultra tertiam partem reddituum mensae monachorum destinatum gravari. Et quia ad id opus complendum, quod omnino cultui divino restituendo et disciplinae regulari in Ordine restaurandae congruens et necessarium iudicatum fuit, multi contradictores poterunt inveniri.

supplicatum est eminentissimo cardinali ut ad id adhibeat et pontificiam auctoritatem, quam humillime totum capitulum Cluniacense supplex ab Apostolicâ Sede postulat. Insuper procurabit eminentissimus cardinalis ut a viris providis inquiratur cito citius de redditibus, iuribus et proventibus cuiuslibet prioratus, ut possint illius celsitudini suppetias ferre. Et providebit etiam, ne, sub praetextu eiusmodi unionum, incorporationum aut applicationum mensarum monachalium, fundationes, quae in quolibet prioratu debent a prioribus vel monachis specialiter peragi, ceteraque eorumdem prioratuum onera et servitia propterea defraudentur.

De vità com-

vII. In posterum monachis in monasteriis particularibus degentibus pensiones personaliter non solventur, sed redditus omnes, qui ipsis a prioribus pro sustentatione erogantur, vel de menså ad eos spectante quoquomodo proveniunt, in communi reponentur per cellerarium aut procuratorem, in capitulo a conventu eligendum, ministrandi ad necessariam in vitâ communi sustentationem monachorum. Decernimus quoque quod pro vestiario, loco pecuniae, vestes aliaeque res necessariae superioris paternà providentis auctoritate per eumdem cellerarium aut procuratorem deinceps subministrentur omnibus, tantumque in iis rebus quotannis pro superioris providentià impendatur, quantum singulis monachis numeratà pecunià praeberi consuetum fuerat: mandantes item ut quaecumque perniciose aliquid sibi tanquam suum sibique proprium habendi cupiditati favere visa erunt, omni studio penitus resecentur. Cellerarius autem, aut procurator, quoties libuerit conventui, aut ad minus quolibet anno, et sine ullà morà, receptorum et expensarum rationem coram priore et monachis ad

id a conventu deputatis reddere exacte et fideliter tenebitur. In iis monasteriis in quibus officiarii claustrales aliique beneficia in titulum habentes consueverunt suorum officiorum aut beneficiorum proventus administrare, talem administrationem non exercebunt, nisi cum onere et debito reddendi rationem quotannis saltem superioribus suis de usu eorumdem proventuum praedictorum officiorum aut beneficiorum in exequendis debitis oneribus, eleemosynis largiendis, et aliis impensis faciendis.

VIII. Capitula generalia, diutius in- De celebratermissa, celebrabuntur exacte, ut ca-generalis. nones Ecclesiae et sacrum Concilium Tridentinum praecipiunt, in posterum singulis trienniis dominicà tertià post Pascha, in qua cantatur pro introitu missae Iubilate. Quae quidem capitula per praecedentia indicentur, et ad quae omnes tam abbates quam priores et decani conventum actu habentes, exclusis omnino prioribus ceteris, absque ullà alià indictione aut convocatione convenient, adeout omnes ipso sabbato ante praedictam dominicam adsint, nec quisquam ante feriam sextam adventare praesumat. Prohibitum est ne in posterum ad capitula generalia a conventibus deputentur et mittantur monachi quos vocant conventuales, nisi in casibus qui tanti sint momenti ut vicarii generales aut visitatores sic ordinandum duxerint.

IX. Professio religiosa deinceps in De obedientoto Ordine pro singulis monasteriis rum. emittetur sub obedientià superiorum, a quorum obedientia sub eo praetextu se se substrahere non poterunt. Sed superioribus maioribus, aut visitatoribus sine contradictione obtemperabunt. cum ipsis utile aut necessarium visum fuerit eos mittere ad alia monasteria in eâdem provincià, aut etiam extra eamdem provinciam, cum abbates Clunia-

censes aut capitula generalia sic duxerint de iis disponendum.

De prioribus.

x. Omnes priores claustrales in capitulis generalibus aut conservabuntur aut destituentur, prout definitores iudicaverint eos debere aut conservari aut destitui. Et si aliqui stare iudicio definitorum renuerint eminentissimi abbatis, qui nunc est, aut successorum abbatum interposità auctoritate, tali se iudicio subiicere compellentur.

De collegiis praesertim Paristensi.

xI. Statutum est administrationes collegiorum Ordinis, et praecipue collegii Parisiensis de quo nunc provisus est dominus Ludovicus Moreau, qui illud provide, solerter et sagaciter rexit et gubernavit, non esse deinceps in titulum beneficii conferendas aut committendas; sed post obitum illorum, quibus de iisdem in titulum provisum fuit, in commissionem et simplicem administrationem nutu abbatis Cluniacensis amovibilem reducendas, prout iam ordinatum fuit in capitulo generali anni mpc. Cui quidem decreto idem domnus Ludovicus Moreau propter bonum Ordinis consensit, eâ tamen lege, ut, sub nullo praetextu, possit eius vità durante turbari in administratione bonorum eiusdem collegii. Quod omnes approbamus, ob cognitam eiusdem iam in Ordine Cluniacensi in rebus agendis et administrandis bonis collegii solertiam et singularem providentiam. De qua ei totus Ordo debet gratias rependere, et capitulum generale gratulatur. Ut faciliorem et commodiorem in praedicto collegio Parisiensi mansionem inveniant monachi Ordinis, qui ad illud studiorum causâ mittantur, statuimus, ut, praeter priorem seu administratorem collegii, et alios officiarios et bursarios et monachos actu in eodem collegio studentes, nullus possit sub quocumque praetextu habitationes seu mansiones in eodem collegio | reservatos abbati Cluniacensi et vicariis

sibi reservare, et, qui illas obtinent aut obtinuerunt, secedere teneantur in monasteria, in quibus ratione suorum officiorum aut beneficiorum debent commorari.

XII. Cum Ordo Cluniacensis magis De monaste-Gallicae nobilitati debeat quam quilibet riis nobilium. alius Ordo. statutum est ut certus numerus monasteriorum recipiendis nobilibus destinetur, in quibus ii soli recipientur, qui, factà probatione, verà et indubitată nobilitate reperientur insigniti; quae quidem monasteria designabit eminentissimus abbas, et in quibus admissi seu recepti nobiles, eam vivendi formam, quam invenerint, sequentur.

XIII. Cum nihil magis congruum sit De habitu et

monacho, quam ut habitu exteriori uni-nasterio. formitatem vitae cum aliis indicet et demonstret, statuimus ut omnes, qui deinceps in Ordine recipientur, uniformem habitum deferant, cuius formam eminentissimus cardinalis abbas designabit. Omnes quoque monachi Ordinis vestes longas seu talares et regulares in monasteriis et locis residentiae deferent, sub poenâ excommunicationis contra aliter facientes, cuius absolutio soli priori claustrali reservatur, prout ordinatum reperimus in statutis capituli anni MCDLVIII, et renovatum in capitulo generali anni moclxxvi. In itinere autem vestes deferent, ut in praefato capitulo praescriptum est. Quisquis autem sine regulari habitu, videlicet scapulari super vestem ab anteriori parte et posteriori ita dependente ut appareat sine ullis omnino globulis, repertus fuerit etiam in itinere, poenis praedictis statutis latis subiacebit, et omnibus superioribus iniungimus, ubi aliquos huius ordinationis praevaricatores invenerint. eos excipere sicut tanta inordinatio meretur. Eos declaramus incidere in casus

generalibus et visitatoribus in actu visitationis: a quibus solis possint absolvi qui, quod Deus avertat, in tabernis manducare aut bibere praesumerent in locis suae residentiae, aut in eorum vicinia, quae quidem vicinia designabuntur a visitatoribus provinciae. Nec ullus monachus sine licentià prioris claustralis, ut habet regula, claustra seu septa monasterii egredietur.

De vità communi in onini-

xiv. Cum nihil vitae monasticae conbus monaste formius et magis ad conservandum paupertatis religiosae spiritum necessarium quam vita communis, ordinamus talem vitam in omnibus omnino monasteriis instituendam ubi non est, omnesque redditus in communi reponendos. Si tamen, ut fieri potest propter locorum dispositionem aliquibus in monasteriis aut proventuum diminutionem, statutum hoc nequiret servari, quantum fieri potest loca in eum statum 1 restituentur ut observetur.

De lilibus in-

xv. Licet in praecedentibus capinachos inter, et tulis generalibus sancitum fuerit inter monachos Ordinis, pacis et concordiae causà, omnes lites amputandas, ideoque statutum fuerit, ubi aliqualis vel contentio oriretur inter monachos vel monasteria, amicabili compositione virorum prudentum terminandas; experientia docuit saepe monachos nolle statutis Ordinis pro eorum utilitate sancte institutis deferre, et plerumque vagandi animo atque a monasteriis recedendi studio lites conficere. Idcirco placuit renovari ea, quae iam salubriter ordinata sunt, ac statutum est omnes controversias inter monachos iudicio visitatorum Ordinis esse terminandas. Et si quis sibi gravamen factum conqueratur a visitatoribus, tunc recurret ad abbatem Cluniacensem, qui viros delectos religiosos cum iurisperitis, si ei 1 Male edit. Main. legit statutum (R. T.).

libuerit, eliget, qui lites huiusmodi dirimant, quorum iudicio acquiescent. Insuper nullus prior aut procurator monasterii ullam litem instruet et defendet, nisi prius visitatori provinciae memoriale eiusdem mittat, ut de eo consulat, ut, si ipsi videbitur, eiusmodi litem ulterius prosequendi det licentiam. Quod si negotium debeat referri ad superiores curias, et sit alicuius momenti, tunc visitator curabit ut memoriale ipsi a monachis porrectum disquiratur in consilio iurisperitorum ab abbate Cluniacensi delectorum. Et ut litium expensis parcatur, has tunc lites prosequetur procurator generalis Ordinis, et expensae litis ipsi a monasteriis restituentur; nec licebit priori, sub praetextu eiusmodi litium, aut a monasterio abesse, aut alium monachum deputare, sine speciali venià abbatis Cluniacensis aut superiorum maiorum Ordinis. Ut omnes lites inter commendatarios et monachos Ordinis resecentur, si possibile est, in omnibus monasteriis aut prioratibus conventualibus partitio bonorum temporalium fiet, ut iam ordinatum fuit; et si contingat in aliquibus redditus adeo tenues esse, ut sufficere non possint expensis ad quas saepe contumacia commendatariorum in partitione monachis concedendà adducit, tunc, ne bonum Ordinis retardetur, illam partitionem procurator generalis Ordinis prosequatur.

xvi. In omnibus prioratibus conven- De monastetualibus et monasteriis ruinae aedifi-ratione. ciorum restaurentur; et ut sumptibus, si fieri potest, parcatur, procurator generalis Ordinis monebit litteris commonitoriis omnes priores ut oneri, ipsis ratione beneficiorum imposito, cito citius satisfaciant, et si commoniti satisfacere negligant aut renuant, tunc illos per vias iuris compellat.

xvII. Nullus in monasteriis et prioratibus sub quocumque praetextu pateat ingressus mulieribus, et ideo loca regularia undequaque claudantur, nec sit nisi unum ostium per quod in eo detur accessus, et si aliquae portae in hortis aut aliis locis pro commoditate rerum monasterii sint, non aperiantur nisi in casu necessitatis, et claves semper in cella prioris reponantur.

xvIII. Quia multi priores claustrales interfue- ad capitulum generale non potuerunt, et enixe se excusarunt, eo quod ipsius necessaria non praestiterint priores commendatarii; contra illos, qui ad id tenentur, et inter quos partitio nondum facta fuit, procurator generalis aget.

De tonsurà.

xix. Non sine magno cordis dolore comperimus multos tonsuram adeo negligere, ut supposititios crines deferant; cui malo ut occurramus, artificiosas caesaries, quas contra decentiam monasticam esse nemo non dubitat, penitus omnibus in posterum inhibemus.

De novitils et novitiatibus.

xx. Cum ex novitiorum bonâ institutione dependent totius vitae sequentis perfectio, ordinamus quod deinceps novitii post annum probationis duos insuper annos in exercitiis regularibus transigant in eodem monasterio in quo annum novitiatus expleverint, antequam ad collegia studiorum causà mittantur. Loca instituendis novitiis deputata sunt, quae sequuntur:

Pro novitiis antiquae observantiae, prioratus S. Eutropii Xantoniensis, prioratus de Cariloco, prioratus de Abbatisvilla, prioratus de Nogentorotreodi, et prioratus de Nantuaco, quem designamus pro iis qui in dicto prioratu et abbatiis de Balma et Gigniaco recipientur novitiis.

Pro novitiis strictioris observantiae, sacra abbatia Cluniacensis, prioratus 4 Deest verbum convenire aut simile (R. T.).

B. Mariae de Charitate, prioratus S. Martini a Campis Parisiensis.

xxı. Quantum vero ad abbatiam S. Theofredi Monasteriensis, propter summam nostram erga eminentissimum cardinalem de Bonzy reverentiam et venerationem, eidem plenam et omnimodam praedictae suae abatiae eiusque dependentiarum dispositionem, sive quantum ad novitiorum receptionem, sive quantum ad cetera omnia, ut in praecedenti capitulo ordinatum est, duximus relinquendam, quamdiu vivet, et praedictam reget abbatiam eminentissimus cardinalis, cui multos annos apprecamur. Eo vero cedente aut decedente, monachi praedictae abbatiae et dependentiarum statutis Ordinis Cluniacensis se se conformabunt et subiicient, ut eam vivendi formam teneant, quam sancti patris Hugonis, sub quo praedictam abbatiam Ordini associatam fuisse demonstrant authentica eiusdem abbatiae cartulariorum instrumenta, successores et Ordinis capitula instituerunt. Recipient quoque novitios suos, ut assolent monachi abbatiarum monasterii novi Pictaviensis et monasterii B. Mariae de Ageduno.

xxII. Auditis visitatoribus et vicariis De queromgeneralibus de statu monasteriorum tam riorum montamonachorum quam monialium, comperimus nonnulla monialium monasteria esse sine clausurà. Ideo statuimus, ut, iuxta sapientissima sacri Concilii Tridentini decreta, quamprimum clausura firmentur.

xxIII. Vox lamentationis et fletus au- De reformaribus nostris intonuit, dum, referente m Lairacensis. vicario generali provinciae Vasconiae, miserum et deplorabilem statum monasterii Lairacensis audivimus. Agnovimus abominationem desolationis stare in loco sancto, ubi olim divinus cultus vige-

1 Conjunct. et nos addimus (R. T.).

bat. Quamobrem eminentissimo abbati supplicatum est ut malis in dies ingruentibus occurrere et pro suâ auctoritate de congruis remediis providere dignetur.

De monaste-

xxiv. Eodem quoque referente vicario vità communi. generali nobis innotuit vitam communem in abbatia Lezatensi minime observari. Unde statuimus et ordinamus ut intra annum, si prius fieri non potest, instituatur, maxime cum illustrissimus episcopus Regiensis, eiusdem abbatiae commendatarius abbas, paratus sit omnia praestare, quae sui sunt muneris, ut loca sic disponantur ut facile possit observari.

De priere monastern de Marcincaco.

xxv. Viso libello supplici porrecto nomine clarissimae in Christo filiae sororis Catharinae de la Chaize priorissae monasterii SS. Trinitatis de Marciniaco et sororum eiusdem monasterii, ut ratum haberet et gratum capitulum generale decretum factum ab eminentissimo cardinali Bullionio, tam suâ ordinarià potestate, quam ipsi delegatà a Summo Pontifice, quo quidem decreto suppressit mensam et titulum prioris in eodem monasterio propter gravia incommoda, et eodem decreto perlecto de die secundâ mensis martii anni currentis, idem approbamus et ratum habemus tamquam utile bono religionis et conforme legi fundationis, reservato tamen beneplacito apostolico hac in re particulariter et specifice obtinendo.

De Benedictinis in regno Poloniae.

xxvi. Exhibito nobis per dominum Casimirum Vincentium monachum a quibusdam monasteriis Poloniae deputatum supplici libello, quo, nomine monachorum quorumdam Benedictinorum regni illius, postulat in eodem regno eam, quam antiquitus tenent, ab abbate Cluniacensi et Ordine dependentiam conservari, non laetari non possumus in tam dissitis regionibus post tot rerum mutationes Cluniacensis Ordinis nomen, famam et splendorem vigere. Quapropter eminentissimi abbatis prudentiae remittimus ea ordinare, quae congrua cognoverit in tali negotio peragenda.

XXVII. Decretum est, ut, propter magna De litteris aset continua officia, quibus clarissimus dam concedendominus Antonius le Vaillant, sapientis-dis. simus in curià Parlamenti advocatus, de Ordine benemeritus est et in dies benemeretur, eidem litterae associationis et participationis bonorum operum concedantur.

XXVIII. Statutum est, ut, iuxta antiquum De visitatione

usum Ordinis, abbatia Cluniacensis tem-abbatiao Clupore capituli a deputatis visitetur, absque praeiudicio visitationum singulis annis faciendarum.

xxix. Renovando statuta Ordinis iuxta Do armis et canonum decreta condita, prohibemus omnibus armorum gestationem, sub poenis iuris, et eorumdem detentionem sine licentià. Prohibemus etiam venationes et aleas sub poenis a canonibus et statutis Ordinis, praecipue capituli anni MCDLVIII latis.

xxx. Decretum est institutionem prio- De institutione rum claustralium ab abbate Cluniacensi traditam legendam esse in capitulo monasterii coram omnibus monachis, et in librum actuum capitularium inserendam intra tres menses a die adventationis priorum in sua monasteria, sub poenâ depositionis, si per eorum negligentiam legi aut inseri omittatur.

xxxI. Decretum est, ne deinceps aliud De in amento iuramentum a profitentibus in sua professione pronuntietur, nisi quod ab eminentissimo domino cardinali nuncº abbate fuerit approbatum, et signo suo seu chirographo munitum; ita tamen ut huiusmodi iuramentum sacris canonibus, apostolicis et Ordinis Cluniacensis

- 1 Coniunct. et nos addimus (R. T.).
- 2 Forsan legendum tunc (R. T.).

constitutionibus ac sacri Concilii Tridentini decretis nullatenus adversetur.

De actis capituli.

xxxII. Mittet procurator generalis duo tam huiusmodi capituli quam aliorum deinceps exemplaria ad singula monasteria, quae quater in quatuor anni temporibus integre in capitulo, praesentibus omnibus monachis, diligentià priorum perlegentur.

De ordinandis.

xxxIII. Monachi ordinandi per superiores maiores ad monasteria regularia mittentur ibi per tres menses pro quolibet ordine sacro recollectioni vacaturi.

De taxà pro expensis communibus.

xxxiv. Cum experientià nobis innotuerit reductionem taxarum pro expensis communibus in ultimo capitulo factam impedire quominus satisfieri possit omnibus impensis necessariis Ordinis, decernimus eas exigendas prout decretum fuit die xv februarii anni mpclxxxi. Rogamus vero eminentissimum abbatem ut procuratori vel procuratoribus generalibus alicuius mensae monachalis proventum velit attribuere ad ipsius congruam sustentationem. Verum residua summa impensarum communium, quae procuratori generali debetur, solvetur ut taxatae sunt in ultimo capitulo generali, nullà dilatione interposità. Priores regulares communem cum monachis vitam, ut supra fuit ordinatum, non tenentes, sed pensiones tantummodo suis monachis erogantes, quoad vitam communem in suis monasteriis instituerint, quod ut quamprimum faciant exhortamur, taxam integram impensarum communium persolvent, nec tenebuntur monachi quidquam de suis pensionibus conferre.

Do procuratoribus genera-

xxxv. Dispositioni eminentissimi cardinalis abbatis relinquimus iudicium de necessitate instituendi aut unicum procuratorem generalem pro utrâque observantià, aut unicuique suum usque ad proximum capitulum generale. Qui procurator aut procuratores generales quotannis coram tunc abbate rationem reddet impensarum; et, ne detrimentum patiantur negotia Ordinis, eminentissimo abbati humiliter supplicamus, ut quamprimum post capitulum nomine etiam definitorum de eo provideat. Interea autem domnus Bernardus Michon, qui hactenus res et negotia Ordinis solerter et prudenter procuravit, munia procuratoris generalis exequetur.

XXXVI. Quia nobis discessuris et absen- De auctoritate tibus forte supervenire poterunt res, pullis. quae ad resolutionem nostram spectarent, ne quid ruat in peius, omnimodam potestatem nobis commissam tradimus

et committimus quatuor ex nobis in hac abbatià octo diebus post capitulum remansuris, scilicet reverendo domno Carolo de la Motte, reverendo domno de

Vert, reverendo domno Ildefonso Sarazin, et reverendo domno Claudio Rolan,

ut illis negotiis provideant. XXXVII. Statuimus proximum generale De futuro ca-

capitulum celebrandum dominica, in qua cantatur in Ecclesià Dei pro introitu missae Iubilate, anno Domini MDCXCVII in hac sacrâ Cluniacensi abbatiâ.

XXXVIII. Si qui intervenerint in praesenti Sanatio actocapitulo generali formalitatum defectus, tio a censuris. super his, eà qua fungimur auctoritate, plene dispensamus. Et si a iure vel ab homine censuras aliqui incurrerint, nos auctoritate tam ordinarià quam delegatà, qua fungimur, ipsos absolvimus pro hac vice.

> Nominati sunt qui sequuntur provinciarum visitatores:

In provincia Lugdunensi: Reverendus domnus Claudius Gendreau, prior et eleemosynarius abbatiae Lezatensis, baccalaureus in sacrà theologià; R. D. Franciscus Jouber, prior in titulum Montis Berulphi.

In provincià Franciae: R. D. Clau-

dius de Vert, thesaurarius Cluniacensis; R. D. Richardus Gerard, prior claustralis S. Saturnini de Portu.

In provinciis Delphinatus, Provinciae et Sabaudiae: R. D. Caesar de la Sallas, prior in titulum de Fontibus; R. D. Benignus de Vert, prior claustralis de Lehuno in Sanguineterso.

In provinciá Averniae: R. D. Franciscus de Gove, prior in titulum de Celsiniis; R. D. Ioannes Henricus de Barbon, prior et camerarius S. Theofredi Monasteriensis.

In provincia Pictaviensi et Xantonensi: R. D. Renatus Rousseau, abbas monasterii novi Pictaviensis; R. D. Carolus du Couroy, prior in titulum S. Eutropii Xantonensis.

In provincia Vasconiae: R.D. Ioannes Bouritat, prior pro antiquis B. Mariae de Paredo; R. D. Ennemundus Morel, prior in titulum de Alezio.

In provincià Hispaniae: R. D. Michaël Petrus du Perray, prior claustralis S. Dionysii de Nogentorotrodi; R. D. Stephanus de Nesmond, prior claustralis Ss. Petri et Pauli de Abbatisvilla.

In provinciis Italiae et Longobardiae: R. D. Petrus Govin, prior in titulum de Sales; R. D. Ioannes Gravier, prior claustralis S. Marcelli de Sausen.

In provinciis Alemaniae, Lotharingiae et comitatus Burgundiae: R. D. Hieronymus Cocquelin, principalis collegii Dolensis; R. D. Innocentius de Vautravers, prior claustralis B. Mariae de Vallibus.

In provincià Angliae et Scotiae: R. D. Ludovicus Moreau, prior in titulum collegii Cluniacensis; R. D. Claudius Roland, prior claustralis et sacrista S. Petri de Thisiaco.

Visitatores monialium: R. D. Franciscus de la Roche Guibal, prior de

R. D. Petrus Symon, prior claustralis de Marciniaco.

Electi sunt in superiores Strictioris Observantiae:

Vicarius generalis: R. D. Paulus Rabusson;

Visitatores: R. D. Petrus Symon, R. D. lacobus de la Motte;

Priores: prior claustralis sacrae abbatiae Cluniacensis, R. D. Stephanus Jouly; prior claustralis B. Mariae de Charitate, R. D. Carolus de la Motte; prior claustralis Martini a Campis, R. D. Hugo Donnodien; prior claustralis Ss. Petri et Pauli de Silviniaco, R. D. Eusebius Decoubronne; prior claustralis de Celsiniis, R. D. Ioannes Franciscus Constantin; prior claustralis S. Arnulphi de Crespeio, R. D. Ioannes Bombars; prior claustralis S. Marcelli Cabilonensis, R. D. Ludovicus Evurard; prior claustralis Ss. Petri et Pauli de Radolio. R. D. Antonius Tocquet; prior claustralis S. Stephani Nivernensis, R. D. Ioannes Simonin; prior claustralis S. Dionysii de Carcere, R. D. Iacobus de la Motte; prior claustralis S. Petri Monasteriensis, R. D. Gaspardus Despineu; prior claustralis de Monte Desiderio, R. D. Carolus da Zincourt; prior claustralis S. Lupi de Esserento, R. D. Ioannes Chevalier; prior claustralis S. Petri de Mausiaco, R. D. Ioannes Vernioll; prior claustralis S. Petri de Pomperiis, R. D. Placidus Delporte; prior claustralis S. Nazarii de Borbonio, R. D. Jacobus Ieanninet; prior claustralis Ss. Petri et Pauli de Coinciaco, R. D. Stephanus Hugonet; prior claustralis de Marciniaco. R. D. Petrus Symon.

Vicarius generalis visitator Strictioris Observantiae in comitatu Burgundiae: R. D. Hieronymus Cocquelin.

Priores: prior claustralis S. Hiero-Longoponte, doctor sacrae facultatis; | nymi de Dola, R. D. Fulgentius Camus; prior claustralis B. Mariae de Vallibus, R. D. Innocentius de Vautravers; prior claustralis de Mortua-aqua, R. D. Deicola Hogonet; prior claustralis de Castro, R. D. Franciscus Dorival; prior claustralis de Alta Petra, R. D. Albertus Chassignet; prior claustralis S. Petri de Valle-Clusa, R. D. Albertus Bole; prior claustralis S. Desiderati de Ledone Salitiario, R. D. Gabriel Boudret.

Publicatio relatorum decretorum,

Lectae et pubblicatae fuerunt supradictae definitiones in capitulo generali Ordinis Cluniacensis, eminentissimo et reverendissimo cardinali S. R. E. Emmanuele Theodosio de Turre-Averniae abbate Cluniacensi ibidem praesidente et capitulum tenente in dicto monasterio Cluniacensi, necnon praesentibus dominis abbatibus, prioribus, decanis, administratoribus, officiariis et religiosis dicti Ordinis ad sonum campanae ibidem capitulariter congregatis, die xvi mensis octobris, anno Domini MDCXCIII, praesentibus venerabilibus viris Iacobo Chauvet, presbytero curato B. Mariae de Pannellis Cluniacensis, baccalaureo in sacrà theologiá, et Claudio Ludovico Lambert, presbytero, testibus ibidem adstantibus, per me notarium regium Cluniaci commorantem sic signatae.

Subscriptio-

Emmanuel Theodosius de Turre Averniae S. R. E. cardinalis Bullionus, abbas generalis totius Ordinis Cluniacensis; frater Ludovicus Denangis, prior maior abbatiae et Ordinis; frater Carolus de la Motte, frater Hieronymus Cocquelin, frater de Vert, frater Odo Bernardo, frater Eusebius de Coubronne, frater Hugo Chizel, frater Antonius Theverim, frater Hugo de Borbon, frater Ildefonsus Sarrazin scriba capituli; D. Lodovicus Moreau, prior in titulum collegii Cluniacensis, et doctor Stephanus de Nesmond, Ioannes Baptista Gravier Roland scriba, Petrus Duperery Chauvet et Lamber testes, et Bruni notarius regius.

Fides.

EMMANUEL THEODOSIUS A TURRE AVERNIAE S. R. E. episcopus cardinalis Bullionus, abbas generalis abbatiae et totius Ordinis Cluniacensis. Extractum ex authographo eiusdem capituli generalis quod asservatur in archivio sacrae abbatiae Cluniacensis per nos scribas et secretarios eiusdem capituli, ac notarium regium subsignatum in urbe Cluniacensi die xvii mensis octobris, anno Domini mocxciii. Frater Ildefonsus Sarrazin scriba capituli, D. Roland scriba capituli, Bruni notarius regius ».

§ 2. Cum autem, sicut eadem espositio subiungebat, praedictus Emmanuel cretorum. Theodosius episcopus cardinalis et commendatarius statuta ac decreta huiusmodi, quippe ad restituendum ac stabiliendum in Ordine praedicto regularis observantiae rigorem eximie conducibilia, pro firmiori illorum subsistentià exactiorique observatione, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius Emmanuelis Theodosii episcopi cardinalis et commendatarii votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, illius supplicationibus nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnia et singula statuta seu decreta praeinserta, in eisque contenta quaecumque, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint seu intervenisse dici, censeri vel praetendi possunt, supplemus et sanamus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras ac statuta seu decreta praeinserta semper firma valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscunque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eius S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuntios, aliosve quoslibet quacumque praceminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio aontrariorum.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dicti Ordinis eiusque monasteriorum quorumcumque, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis sirmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumplerum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in eccclesiastică dignitate constitutae munitis, cadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxi iunii mpcxcv, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 21 iunii 1695, pontif. anno IV.

CVII.

Declaratur constitutio Innocentii XI de executione regulae fratrum Minorum S. Francisci de Observantiá .

## Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Aliàs a felicis recordationis Innocentio PP. XI praedecessore nostro ema- ubi de vita comnarunt pro Ordine fratrum Minorum S. Francisci de Observantia nuncupatorum litterae in simili forma Brevis, tenoris qui sequitur, videlicet: Innocentius PP. XI ad perpetuam rei memoriam. Sollicitudo (reliqua vide tomo praecedenti).

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx novembris MDCLxxix, pontificatus nostri anno IV.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius Dubium an Bonaventura Poërius minister generalis superiores esse dicti Ordinis nobis nuper exponi fecit, etiamsme culva nonnulli visitatores ex utrâque familià non servant. eiusdem Ordinis tam de Observantià quam Reformati dubium ei proposuerint, an eorum religiosorum, qui vitam communem in victu et vestitu, chori frequentià, iter pedibus agendo, aliisque similibus a regulà praescriptis rigoribus non observant, idque ex infirmitatis sive alterius impotentiae causa, quae eos, iuxta textum regulae et constitutionum dicti Ordinis, excusat, adeoque a transgressionis culpă eximit, electio in praelatos sive superiores in eodem Ordine valida sit, eaque, si aliàs canonice facta reperiatur, et illi officiorum, ad quae fuerint electi, ceteroqui sint capaces, ab ipsis visitatoribus confirmari possit et debeat; ipse vero Bonaventura minister

1 In huius Pontificis constit. edit. MDCXCIV. pontif. III, agitur de electione procuratoris generalis, et in const. edit. MDCxcv, die 12 septembris, pontif. v, de modo eligendi officiales provinciae Romanae.

tam communem

generalis (tametsi existimet religiosos, qui, propter infirmitatem aut aliam quamvis necessitatem, vitam communem aliaque in praeinsertis Innocentii praedecessoris litteris praescripta exacte observare nequeunt, ab officiis et gradibus superioritatis excludi debere, seque, ac pro tempore existentem ministrum generalem Ordinis supradicti, eos, etiam aliàs canonice electos, iuxta earumdem litterarum formam, excludere posse; illos autem, qui culpabiliter dictam vitam communem non observant, et ex malitià delinquunt, non solum ab officiis et gradibus huiusmodi excludi, sed etiam poenis contra trangressores statutis puniri debere) nihilominus dubium praefatum declarari ac aliàs desuper opportune a nobis provideri plurimum desideret:

Declaratio

§ 3. Nos, eiusdem Bonaventurae mipraedicta pro parte negativa. nistri generalis votis hac in re favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus ipsius Bonaventurae ministri generalis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum super disciplina regulari specialiter a nobis deputatorum, qui rem mature discusserunt, consilio, religiosos omnes praefati Ordinis, qui vitam communem observantiae in praeinsertis Innocentii praedecessoris litteris praescriptam vere et cum effectu sequi non solent, etiamsi id ex infirmitate seu alià quavis necessitate et abs-

que ipsorum culpå accidat, in praelatos seu superiores eiusdem Ordinis eligi non posse, eorumque electionem, si quando fiat, tametsi aliàs canonica foret, a praelato sive superiore generali dicti Ordinis, servatà quoad hoc eorum litterarum formâ, irritandam esse; illos vero, qui in praedictis observantiae communibus exercitiis, seu in eorum aliquo, culpabiliter desicere consueverunt, non modo, ut supra, ineligibiles esse, sed insuper poenis constitutionum ipsius Ordinis subiacere, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, declaramus, ac etiam statuimus et ordinamus.

- § 4. Decernentes, ipsas praesentes lit. Clausulae. teras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 5. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae in praeinsertis Innocentii praedecessoris litteris concessa sunt non obstare; ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 6. Volumus autem ut earumdem Transumptepraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 11 iulii MDCXCV, pontificatus nostri anno IV. Dat. die 2 iulii 1695, pontif. anno IV.

## CVIII.

Statuitur, ut collegium S. Isidori de Urbe provinciae Hiberniae fratrum Minorum S. Francisci Recollectorum regatur iuxta constitutionem Urbani VIII et eius statuta'

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Statutum de que la rubricà.

- § 1. Prospero felicique regimini et gubernio collegii S. Isidori de Urbe fratrum provinciae Hiberniae Ordinis Minorum S. Francisci strictioris observantiae seu Recollectorum nuncupatorum, quantum cum Domino possumus, consulere, ac dilectum filium Bonaventuram Poërium ministrum generalem dicti Ordinis specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eiusdem Bonaventurae ministri generalis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ut de cetero collegium praedictum exacte et praecise iuxta dispositionem constitutionis felicis recordationis Urbani PP. VIII super e-
- 1 Urbani VIII constit. ed. fuit MDCXXV, die 20 novembris, pontif. III; in huius Pontificis const. ed. MDCXCIII, die 15 augustii pontif. III, extant statuta pro tribus coenobiis in Baetica, et in Clementis XI const. ed. MDCCV, die 12 martii, pontif. v, agitur de procuratore generali ultramontano.

rectione collegii huiusmodi emanatae, necnon statutorum in limine eius fundationis editorum, regi et gubernari debeat, auctoritate apostolică, tenore praesentium, perpetuo statuimus, praecipimus et ordinamus. Praeterea omnia et singula circa memoratum collegium tam a nobis et Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, quam a quibusvis S. R. E. cardinalium Congregationibus ac ipsius Ordinis superioribus hactenus quoquo modo contra formam constitutionis ac statutorum huiusmodi forsan ordinata, decreta seu concessa, auctoritate et tenore praedictis, quoad ea quae constitutioni ac statutis praedictis adversantur, itidem perpetuo revocamus, annullamus, cassamus, abrogamus et abolemus.

§ 2. Decernentes, easdem praesentes clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis actoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac contra orum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, collegii ac provinciae et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum te-

An. C. 1695

nores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Marem, sub annulo Piscatoris, die xx iulii MDCXCV, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 20 iulii 1695, pontif. anno v.

#### CIX.

Confirmantur hospitali seu Ordini militari Crucigerorum cum rubeâ stellâ privilegia a nonnullis Pontificibus concessa 1.

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Catholicae Ecclesiae regimini per ineffabilem divinae bonitatis abundantiam, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, praesidentes, ea, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, ad favorem militiarum et hospitalium quorumcumque in Ecclesià Dei pie sancteque erectorum et institutorum ac personarum in eis Altissimo famulantium, provide emanasse noscuntur, ut firma atque illibata persistant, apostolici muniminis nostri patrocinio, cum id a nobis petitur, libenter corroboramus, et aliàs desuper disponimus, sicut, maturà deliberatione adhibità, ad omnipotentis Dei gloriam piorumque operum incrementum arbitramur in Domino salubriter expedire.

Referenter et confirmata.

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper privilegia prae-dicia concessa fecerunt dilecti filii magnus magister, praeceptores seu commendatarii, aliique
  - 1 Horum Pontificum constitutiones infra referuntur. In Clementis vero XI constit. editâ MDCCVI, die XXVIII augusti, pontif. VI, conceditur indulgentia in die Exaltationis S. Crucis.

fratres hospitalis seu Ordinis militaris Crucigerorum cum rubeâ stellâ per Bohemiam, Silegiam, Moraviam et Poloniam existentis sub regulâ sancti Augustini, quod dudum, postquam felicis recordationis Gregorius Papa IX praedecessor noster hospitale praedictum illiusque bona in ius et proprietatem beati Petri Apostolorum principis ac sub suâ et Apostolica Sedis protectione susceperat, necnon ipsi hospitali eiusque personis varia privilegia, exemptiones, immunitates, facultates gratias et indulta concesserat, recolendae memoriae Innocentius IV, Alexander IV, et Benedictus XII Romani Pontifices, etiam praedecessores nostri, eisdem hospitali et personis alia similiter privilegia concesserunt seu iam concessa confirmarunt et approbarunt, prout continetur in eorumdem Gregorii, Innocentii, Alexandri et Benedicti praedecessorum litteris sub plumbo desuper emanatis tenoris sequentis, videlicet:

a Gregorius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis magistro hospi-dicto hospitali talis S. Francisci Pragensis, eiusque plura privilefratribus, tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis, in perpetuam memoriam. Omnipotens Deus, qui alto providentiae suae consilio cuncta disponit, cor et animum dilectae in Christo filiae Agnetis sororis carissimi in Christo filii nostri illustris regis Bohemiae tanto charitatis igne succendit, ut in monasterio S. Francisci pauperum monialium inclusarum Pragensi Christo se ipsam in odorem suavitatis offerret, et pietatis ac compassionis intuitu, ad opus infirmorum et pauperum. hospitale, in quo divino estis obsequio mancipati, secerit et dotavit 2. Nos igitur. prosequentes sanctum eius propositum.

- 1 Edit. Main. legit ipso (R. T.).
- 2 Cohaerentius lege dotaverit (R. T.).

et apostolico patrocinio confoventes, ad preces ipsius, hospitale praedictum, situm in fundo quem praefatus rex Ecclesiae Romanae concessit et tam idem quam venerabilis frater noster Pragensis episcopus plenariae libertati donavit. sicut in eorum litteris ad nos transmissis perspeximus contineri, in ius et proprietatem beati Petri ac sub nostrâ et Apostolicae Sedis protectione suscipimus et praesentis scripti privilegio communimus. In primis siguidem statuentes, ut ordo canonicus, qui secundum Deum et beati Augustini regulam in eodem hospitali de mandato nostro institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Praeterea quascumque possessiones, quaecumque bona idem hospitale in praesentiarum iuste ac canonice possidet, aut in futurum, concessione Pontificum, largitione regum ac principum, oblatione fidelium, seu aliis iustis modis, praesente Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus haec propriis duximus exprimenda vocalibus: locum ipsum, in quo praefatum hospitale situm est, cum omnibus pertinentiis suis: villam Hlupetim cum omnibus villis ad eam pertinentibus, videlicet Humenez et Hydossitize: villam Borotitz cum omnibus villis ad ipsam pertinentibus, videlicet Supanovicf et Drahotessicf: villam Ribinih cum suis pertinentiis: villam Roksitse cum omnibus pertinentiis suis: et alias possessiones vestras, cum pratis, vineis, terris, nemoribus, retragiis et pascuis, in Boske et plano, in aquis et molendinis, in viis et semitis, et omnibus libertatibus et immunitatibus suis. Sane novalium vestrorum, quae propriis manibus aut sumptibus colitis, de quibus aliquis hactenus non percepit, sive hortis, virgultis et | pars consilii senioris secundum Deum et

piscationibus vestris, seu de vestrorum animalium nutrimentis, nullus a vobis decimas exigere vel extorquere praesumat. Liceat quoque vobis personas liberas et absolutas a saeculo fugientes ad conversionem recipere, et eas absque contradictione aliquâ retinere. Prohibemus insuper, ut nulli fratrum vestrorum, post factam in eodem loco professionem, fas sit de loco ipso, nisi arctioris religionis obtentu, discedere, discedentem vero absque communium litterarum vestrarum cautione nullus audeat retinere. Cum autem generale interdictum terrae fuerit, liceat vobis, clausis ianuis, excommunicatis et interdictis exclusis, non pulsatis campanis, suppressà voce divina officia celebrare, dummodo causam non dederitis interdicto. Pro consecrationibus vero altarium, sive pro Oleosancto, vel alio ecclesiastico sacramento, nullus a vobis, sub obtentu consuetudinis, vel alio modo, quidquam audeat extorquere, sed haec omnia gratis vobis auctoritate nostrâ episcopus dioecesanus impendat; alioquin liceat vobis haec eâdem auctoritate recipere a quoquam malueritis catholico antistite gratiam et communionem Sedis Apostolicae obtinente. Quia vero interdum dioecesani episcopi copiam non habetis, si quem episcopum, Romanae Sedis, ut diximus, gratiam et communionem habentem, et de quo plenam notitiam habeatis, per vos transire contigerit, ab eo benedictiones votorum et vestium, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum qui ad ordines fuerint promovendi, recipere valeatis. Obeunte vero te tunc eiusdem hospitalis magistro, nullus ibi, qualibet subreptionis astutiâ seu violentià, praeponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum maior

beati Augustini regulam providerint eligendum. Libertates praeterea et immunitates, concessas vobis a rege, episcopo et capitulo supradictis, auctoritate apostolicà confirmantes, nihilominus inhibemus, ne quis archiepiscopus, episcopus vel praelatus alius in hospitale praedictum, vel regulares personas inibi Domino famulantes, excommunicationis, suspensionis vel interdicti sententiam audeat promulgare, quam contra prohibitionem huiusmodi prolatam decernimus non tenere. Paci quoque et tranquillitati vestrae paterna imposterum sollicitudine providere volentes, auctoritate apostolicâ prohibemus, ut, infra clausuras locorum vestrorum, nullus rapinam seu furtum facere, ignem apponere, sanguinem fundere, hominem temere capere vel interficere, seu violentiam audeat exercere. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat praefatum hospitale temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel oblatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura: salvâ Sedis Apostolicae auctoritate. Ad indicium autem huius perceptae a Sede Apostolicâ libertatis, unum bisantium nobis nostrisque successoribus annis singulis persolvetis. Si quae igitur in futurum ecclesiastica saecularisque persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit. primo, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congruâ satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se divino iudicio existere de perpetratà iniquitate cognoscat, et sanctissimo corpore et sanguine domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine

districtae subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus. sit pax domini nostri Iesu Christi, quatenus, et hinc fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen».

« Gregorius episcopus, servus servorum Constitutio al-Dei, dilectis filiis magistro et fratribus qua confirma-tac fuere libra pragensis, salu-tac fuere libra immutem et apostolicam benedictionem. Cum nitates. a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam vigor aequitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Quapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu, libertates et immunitates saecularium exactionum a carissimo in Christo filio nostro illustri rege Boëmiae hospitali vestro pro liberalitate concessas, sicut eas iuste ac pacifice obtinetis, vobis, et per vos eidem hospitali, auctoritate apostolicâ confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis, infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Laterani, viii halendas maii, pontificatus nostri anno xII<sup>1</sup>».

« Innocentius episcopus, servus servo- Constitutio Innocentii IV, rum Dei, venerabili fratri episcopo Pra-qua concessa fuit facultas degensi, salutem et apostolicam benedictio-ferendi signum nem. Precibus dilectae in Christo filiae Agnetis sororis monasterii S. Francisci Ordinis S. Damiani Pragensis, de cuius bonis hospitale ipsius monasterii immediate ad Apostolicam Sedem pertinens constructum dignoscitur, benignum impertientes assensum, fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, qua-

1 Nempe 24 aprilis 1238 (R. T.).

dammodo is in

tenus magistro et fratribus eiusdem hospitalis, si expedire videris, deferendi signum congruum, quod tibi videbitur, concedas auctoritate nostrâ liberam facultatem; contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposità, compescendo. Datum Eugdunii, vi idus octobris, pontificatus nostri anno viii 1».

Constitutio Alexandri IV, tum fuit con

« Alexander episcopus, servus servoqua confirma rum Dei, dilectis filiis priori et fratribus cossum signum. hospitalis S. Francisci Pragensis Ordinis sancti Augustini ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam vigor aequitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Cum itaque, sicut exhibita nobis vestra petitio continebat, venerabilis frater noster Pragensis episcopus, auctoritate litterarum felicis recordationis Innocentii Papae praedecessoris nostri, vobis signum Crucis et Stellae duxerit concedendum: nos, vestris supplicationibus inclinati, quod ab eodem episcopo provide factum est, ratum habentes et gratum, id auctoritate apostolicà confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Anagniae xii kalendas iulii, pontificatus nostri anno 112 ».

Constitutio Benedicti XII, munitates et in dulgentiae.

- « Benedictus episcopus, servus servoqua confirmata rum Dei, dilectis filiis magistro priori et intertates, im fratribus hospitalis S. Francisci in Pedepontis Pragensis, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, per magistrum
  - 1 Nempe 10 octobris 1250 (R. T.).
  - 2 Nempe 20 iunii 1256 (R. T.).

et priorem soliti gubernari, Ordinis Cruciferorum cum stellà, salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam vigor aequitatis quam ordo exigit rationis ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu, omnes libertates et immunitates a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus, sive per privilegia, sive alias indulgentias vobis et hospitali vestro concessas, necnon libertates et exemptiones saecularium exactionum a regibus et principibus et aliis christifidelibus rationabiliter vobis indultas, sicut eas iuste et pacifice obtinetis, vobis et per vos eidem hospitali auctoritate apostolicâ confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Avenione, xii kalendas iulii, pontificatus nostri anno Iv' ».

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo- Confirmatio resitio subiungebat, census unius bizantis tutionum, cum seu unius floreni auri hungarici Aposto-sus non soluti. licae Sedi praedictae iuxta priores Gre-futurum persolgorii praedecessoris litteras praeinsertas ad indicium perceptae a dictà Sede libertatis annis singulis, sicut praemittitur, persolvendus, ab anno moxv, propter haeresum calamitates aliaque adversa quae in illis partibus contigerunt, solutus non fuerit; ipsi vero exponentes vereantur, ne eâ de causâ concessas sibi ab eâdem Sede gratias supradictas ami-

1 Nempe 20 iunii 1338 (R. T.).

serint, ac propterea opportune, sibi in praemissis a nobis providere et ut infra indulgeri summopere desiderent: nos, specialem eisdem exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas? fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, omnia et singula privilegia, exemptiones, immunitates, facultates, gratias et indulta hospitali praedicto, eiusque personis, a memoratis Gregorio, Innocentio, Alexandro et Benedicto praedecessoribus per eorum praeinsertas litteras concessa, ipsasque litteras cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur et efficaciam adiicimus. Praeterea eisdem exponentibus terminos censûs praedicti per eos, ut praefertur, debiti, hactenus decursos et non solutos, auctoritate et tenore praedictis gratiose remittimus et condonamus, et ita tamen ut in futurum eumdem censum solvant, alioquin praesens gratia nulla sit.

Clausulae.

- § 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tem-
  - 1 Male edit. Main. legit tibi (R. T.).
  - 2 Edit. Main. legit absolutos (R. T.).

pore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Sedis praedictae nuncios, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apo-derogatio. stolicis, necnon, quatenus opus sit, dicti hospitalis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceteterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Transumptepraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxIII iulii mocxcy, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 23 iulii 1695, pontif. anno v.

CX.

Transfertur indulgentia plenaria perpetua in festo S. Ignatii ad diem dominicum pro ecclesiis missionariorum Societatis Iesu in insula Martinica 1.

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Aliàs felicis recordationis Grego-Haec indul-Rentia in fosto S. Ignatii con rius PP. XV praedecessor noster volens Gregorio XV. omnes et singulas ecclesias presbyterorum Societatis Iesu ubique existentes aliquo speciali munere illustrare, auctoritate sibi a Domino traditâ, omnibus utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacrà communione refectis, qui aliquam ex ecclesiis dictae Societatis ubique existentibus die festo sancti Ignatii ultimâ iulii celebrari solito, a primis vesperis usque ac occasum solis festi huiusmodi, singulis annis, devote visitassent, et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effudissent, plenariam omnium pec-

praedicia, si fediem ferialum cadat.

contineri.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius tum Sancti in procurator generalis dictae Societatis nobis nuper exponi fecit, commodius sit christifidelibus insulae Martinicae in America meridionali sitae ad ecclesias presbyterorum missionariorum Societatis huiusmodi in illis partibus degentium visitandas, praesatamque indulgentiam consequendam, aliquo die festivo quam

catorum suorum indulgentiam et remis-

sionem misericorditer in Domino per-

petuo concessit, prout in ipsius Gregorii

praedecessoris litteris desuper in simili forma Brevis confectis plenius dicitur

1 Ab Alexandro VIII concessa fuit alia indulgentia const. ed. MDCxc, die 30 martii, pontif. I, et a Benedicto XIII alia conceduntur const. ed. MDCCXXVI, die 23 septembris, pontif. III.

feriato accedere, et propterea indulgentiam supradictam ad dominicam intra octavam festi praedicti, quoties illud in diem feriatum cadat, per nos transferri summopere desideret: nos, eiusdem procuratoris generalis supplicationibus nobis super hoc humiliter porrectis annuere volentes, indulgentiam huiusmodi per dictum Gregorium praedecessorem, ut praefertur, concessam, quoad ecclesias dictae Societatis in insula praesata consistentes dumtaxat, quoties festum sancti Ignatii praedictum in diem feriatum cadat, ad dominicam intra illius octavam, itaut christifideles in ecclesiis huiusmodi ipsa dominica adimplentes, eamdem prorsus indulgentiam consequantur, quam consequerentur, si eadem praemissa die festo praefato adimplerent, servatà aliàs in omnibus et per omnia litterarum praedictarum formâ, eâdem apostolică auctoritate, tenore praesentium, perpetuo etiam transferimus. In contrarium facientibus non obstanitbus quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxx iulii MDCXCV, pontificatus nostri anno v. Dat. die 30 iulii 1695, pontif. anno v.

## CXI.

Dividitur provincia Sardiniae fratrum Capuccinorum in duas '

> Innocentius Papa XII. ad futuram rei memoriam.

- § 1. Pro parte carissimi in Christo filii Causae divinostri Caroli Hispaniarum regis catho-
- 1 In Innocentii XI const. ed. MDCLXXVII, die 7 novembris, pont. I, extat alia divisio provinciae; et in const. ed. MDCLXXIX, die 10 februarii, pontif. III, erectio novae provinciae. In Clementis vero XI const. edit. MDCCIV, die 1 martii, pontif. IV, item divisio provinciae.

lici nobis nuper exponi fecit dilectus filius nobilis vir modernus dux de Medinacaeli, eiusdem Caroli regis apud nos et Sedem Apostolicam orator, quod, cum in regno Sardiniae, cuius ipse Carolus etiam rex existit, una dumtaxat provincia fratrum Ordinis Minorum sancti Francisci Capuccinorum nuncupatorum reperiatur, eaque viginti duobus conventibus, in quibus quadringenti vel circiter religiosi dicti Ordinis degunt, constet, ac pro illius visitatione, quotannis necessario iuxta eorum constitutiones faciendà, plusquam quadringentarum leucarum iter pedibus conficiendum sit, ministri provinciales provinciae huiusmodi plerumque in tam longà peregrinatione decedere, aut inutiles per reliquum vitae eorum tempus remanere solent. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, in capitulo generali eiusdem Ordinis novissime celebrato pro eiusmodi incommodo tollendo, seu remedio illi rei adhibendo, decretum fuerit ut memorata provincia in duas dividatur, nobis propterea memorati Caroli regis nomine humiliter supplicatum fuit ut opportunam ad id facultatem concedere de benignitate apostolicâ dignaremur.

Divisio dictae Provinciae duas.

§ 2. Nos igitur, piis eiusdem Caroli regis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectos filios procuratorem et definitores generales praedicti Ordinis audiverunt, consilio, et attento quod pro hoc ipso instant etiam dilecti filii minister provincialis et custodes provinciae supradictae, petitam facultatem dividendi eamdem provinciam, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, concedimus et impartimur; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis memoratorum cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem litteras fir- Clausulae. mas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apo-contrariorum. stolicis, necnon praedictorum Ordinis et provinciae, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Derogatio

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi augusti MDCXCVI, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 6 augusti 1695, pontif. anno v.

## CXII.

Confirmatur decretum Congregationis particularis circa vocem custodum et exministrorum provincialium fratrum

Capuccinorum in regnis Hispaniarum, Sardiniae et Maioricae in definitoriis provincialibus 1.

## Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Causa decreti. § 1. Nuper per Congregationem nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium, a nobis particulariter deputatorum accepto, quod ex abolitione discretorum conventualium olim eligi consuetorum pro capitulis provincialibus provinciarum in regnis Hispaniarum existentium, necnon Sardiniae et Maioricae, Ordinis fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum nuncupatorum, necnon ex subrogatione eorum loco custodum et exministrorum provincialium immediatorum ipsarum provinciarum, quas nos non ita pridem de Congregationis huiusmodi consilio per quasdam nostras in simili formâ Brevis litteras feceramus, ortum fuerat dubium an custodes et exministri provinciales huiusmodi votum habere deberent in definitoriis earumdem provinciarum, vel potius in solis functionibus capitularibus; pro declaratione dubii huiusmodi emanavit ab eâdem Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « Sacra Congregatio particularis eminentissimorum et reverendissimorum dominorum cardinalium per sanctissimum dominum nostrum deputata censuit ac declaravit, custodes et exministros provinciales immediatos, vigore Brevium de quibus agitur, non habere vocem in definitoriis provincialibus, sed solum in capitulis: ac pro-

1 Const. edit. MDCXCIII, die 29 martii, pontif. II, abrogati fuere discreti; et constit. edit. MDCXCIII, die 12 septembris, pontif. III, subrogati fuere custodes et exministri. In Clementis vero XI constit. ed. MDCCI, die 28 augusti, pontif. 1, abrogantur discreti in provincia Flandrobelgicâ.

pterea iniungendum nuncio apostolico Hispaniarum, quatenus ita exequi curet. Romae, xxiv martii mdcxcv. — G. cardinalis CARPINEUS. A. ALTOVITUS SEcretarius ».

§ 2. Cum autem, sicut pro parte carissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum regis catholici per dilectum filium nobilem virum modernum ducem de Medinacaeli, ipsius Caroli regis apud nos et Sedem Apostolicam oratorem, nobis subinde expositum fuit, idem Carolus rex praemissa, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, piis dicti Caroli regis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, supplicationibus eiusdem Caroli regis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

- § 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulas. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 4. Quocirca venerabili fratri Fride- Committitur executio. rico archiepiscopo Mediolanensi, mo-

Fides tran-

derno et pro tempore existenti nostro et Apostolicae Sedis in regnis Hispaniarum huiusmodi nuncio, per praesentes committimus et mandamus, quatenus ipse, per se, vel alium, seu alios, ipsas praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus suerit, et quoties pro parte interesse in praemissis habentium seu alicuius eorum desuper fuerit requisitus, solemniter publicans, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistens, faciat auctoritate nostrà illos et eorum quemlibet praesentium litterarum et in eis contentorum eorumdem commodo et effectu pacifice frui et gaudere, non permittens illos desuper a quoquam quavis auctoritate quomodolibet indebite molestari, perturbari vel inquietari, contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità, compescendo, ac, legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Contrariorum derogatio.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac felicis recordationis Bonifacii Papae VIII praedecessoris nostri de una, et concilii generalis de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis vigore praesentium in iudicium non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciarum et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis alia firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores

1 Edit. Main. legit publicis (R. T.),

praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu sumptorum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur tam in iudicio quam extra illud, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiv augusti mocxcv, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 14 augusti 1695, pontif. anno v.

## CXIII.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua visitantibus ecclesiam sancti Francisci fratrum Minorum Conventualium civitatis Assisiensis 1.

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Commissae nobis a Domino nostro Exordium. Iesu Christo dispensationis ratio exigit, ut caelestium munerum thesauros ad augendam in terris Sanctorum in caelis regnantium venerationem, fovendamque et invitandam erga illos fidelium devotionem, fideli prudentià, quantum nobis ex alto conceditur, erogare studeamus.

§ 1. Itaque, eximia omnisque humanae Concessio inlaudis praeconium longe supergressa

1 In Alexandri VIII const. ed. MDCXC, die 20 ianuarii, pontif. I, extat alia indulgentia ; vice etiam Clementis XI constit. edit. MDCCXVI, die 29 iulii, pontif. xvi.

sancti Francisci Confessoris, qui, terrenis omnibus despectis, caelestis gratiae benedictione repletus, innumeris mirabilium virtutum exemplis sanctam Dei Ecclesiam illustravit, et hominum corda eo, quo ipse ardentissime flagrabat, charitatis igne succendit, merita pio devotoque animi affectu recolentes, necnon spirituali christifidelium ad ecclesiam ipsius sancti Francisci domûs fratrum Ordinis Minorum eiusdem sancti Francisci Conventualium nuncupatorum civitatis Assisiensis, in qua sacrum eius corpus requiescit, assidue (ut accepimus) ex universis christiani orbis partibus devotionis causà confluentium consolationi, atque animarum saluti, quantum cum Domino possumus, benigne consulere cupientes, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus ad ecclesiam supradictam, sicut praemittitur, confluentibus, qui illam vere poenitentes et confessi ac sacrà communione refecti in quocumque anni die devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordiâ, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Clausula.

§ 2. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maio-

rem, sub annulo Piscatoris, die xvIII augusti mocxcv, pontificatus nostri anno v. Dat. die 18 augusti 1695, pontif. anno v.

## CXIV.

Conceditur indulgentia plenaria perpetua visitantibus ecclesiam S. Mariae Angelorum fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià civitatis Assisiensis 1.

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Redemptoris et domini nostri Iesu Exordium. Christi vices, licet immeriti, gerentes in terris, caelestium munerum thesauros, quorum dispensationem humilitati nostrae commisit Deus, fideli prudentique liberalitate libenter erogamus, sicut pia sublimium principum, praeclaris in Ecclesiam Dei meritis fulgentium, ac religiosorum virorum propriae alienaeque saluti laudabiliter incumbentium vota postulant, et nos ad augendam fovendamque fidelium pietatem profuturum in Domino arbitramur.

- § 1. Itaque, spirituali christifidelium Indulgentiae ad ecclesiam S. Mariae Angelorum nuncupatam domûs fratrum Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, prope et extra muros civitatis Assisiensis, assidue (ut accepimus) ex universis christiani orbis partibus devotionis causà confluentium consolationi, atque animarum saluti, quantum cum Domino possumus, benigne consulere, necnon dilecti filii Bonaventurae Poërii ministri generalis dicti Ordinis supplicationibus etiam totius Ordinis praedicti nomine nobis super hoc humiliter porrectis, quibus pie atque
- 1 Aliae indulgentiae concessae fuerunt in constit. edit. MDCXCII, die 24 decembris, pontif. II, et in Clementis XI const. edit. MDCCI, die 14 septembris, pontif. 1.

enixe plurium orthodoxorum principum preces in idipsum tendentes accessêre, favorabilem assensum praebere cupientes, ac de omnipotentis Dei misericordià et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus christifidelibus ad ecclesiam supradictam, sicut praemittitur, confluentibus, qui illam vere poenitentes et confessi ac sacrà communione refecti in quocumque anni die devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Clausula e.

§ 2. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvIII augusti mocxcv, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 18 augusti 1695, pontif. anno v.

## CXV.

Reservatur Summo Pontifici electio votantium signaturae iustitiae, eisque dantur rocchettum et cappa magna 1

1 Vide constit. infra citatas. In huius Pontificis const. edit. MDCXCIX, die 30 ianuarii, pontif. IX, confirmatur constitutio de datis et acceptis pro gratia vel iustitia; et in Benedicti XIII constit. edit. MDCCxxVII, die 12 iulii, pontif. Iv, dictis votantibus conceditur galeri redimiculum coloris violacei.

Innocentius Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Inter gravissimas et multiplices curas, Exordium. quibus ex debito pastoralis officii humilitati nostrae divinitus crediti incessanter urgemur, in illam peculiaribus studiis intendimus, per quam administratio iustitiae nedum ab absurdis, quae irrepserant, vindicetur, sed, in meliorem formam redacta, exactiori ordini restituta, ac iudicibus maiori tum virtutis tum honoris praerogativâ decoratis commissa, in dies magis magisque refulgeat.

§ 1. Huius considerationis intuitu, Epilogus constitutionis de cum alias particularem Congregationem reformatione tribunalium Urnonnullorum dilectorum filiorum Ro-bis: manae Curiae praelatorum super abusuum, praesertim iudicialium, reformatione deputaverimus, quamplura ab eâdem Congregatione desuper edita et impressa decreta oretenus approbavimus, necnon de eiusdem Congregationis consilio nostris anno Incarnationis dominicae MDCXCII, XV kalendas octobris sub plumbo expeditis litteris particularia almae Urbis nostrae tribunalia ex privilegio constituta suppressimus et abrogavimus, eademque privilegia et tribunalia ad ius commune et indices ordinarios memoratae Curiae reduximus. Et ulterius, ut officia causarum Nec non de venalitate officuriae Camerae Apostolicae generalis ciorum Cameauditoris, necnon eiusdem Camerae thesaurarii generalis, duodecim clericorum et praesidentis, quae prius mediante pretio ad vitam concedi consueverant, in posterum ad nostrum et Romani Pontificis pro tempore existentis et Sedis Apostolicae beneplacitum viris vitae et morum integritate praestantibus, litterarum scientia praeditis, rerumque humanarum experientià insignibus, ad maiorem Dei gloriam, eiusdem Roma-

nae Curiae et praelaturae decorem, nec-

non virtutis incitamentum et praemium,

BULLARIUM ROMANUM

gratis et nullo recepto pretio concederentur, per alias similes nostras, eodem anno, x kalendas novembris, expeditas litteras<sup>4</sup>, praefatorum officiorum venalitatem suppressimus, extinguimus, Item de ele- removimus et abolevimus. Et insuper ctione volan-tium signaturae ex tunc etiam ad nostrum signaturae tistiliae, et no-vo ipsorum col. referendariorum collegium (quod aliàs felicis recordationis Alexander PP. VII praedecessor noster in suis similibus litteris sub datum videlicet anno eiusdem Incarnationis MDCLIX, idibus iunii, inter cetera erexit et instituit, ac ex duodecim signaturae iustitiae votantibus sub eorum capite et moderatore eiusdem signaturae pro tempore existente praefecto repraesentari voluit) mentis nostrae aciem convertentes, et ut ad praefatum collegium viri similiter dignissimi, quoad fieri posset, semper admitterentur cupientes, consideravimus, quod, licet idem Alexander praedecessor in praefatis suis litteris huiusmodi votantes de corpore et numero dictorum referendariorum eligendos esse statuisset, nullà factà mentione an eligendi essent priores seu antiquiores refendarii, diuturnus tamen usus ante et post easdem litteras invaluerat in votantes praefatos assumendi seu eligendi dictos priores seu antiquiores referendarios; quocirca nos virtutis praestantiam non in solâ muneris prioritate seu antiquitate consistere, et aliquando posteriores in officio prioribus doctiores et aptiores existere perpendentes, et propterea antiquitatis rationem nonnisi ceteris paribus habendam esse volentes motu proprio, et ex certâ scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ex tunc memoratum collegium deinceps fore mere,

1 Edit. Main. habet expeditis litteris (R. T.).

simpliciter et dumtaxat electivum, nec in eiusmodi votantium electione, seu assumptione muneris vel officii referendarii, prioritatem fore amplius attendendam, sed votantes huiusmodi ad nostram et pro tempore existentis Romani Pontificis electionem et providam deliberationem, habito ad virtutis praerogativam et meritorum excellentiam respectu, eligendos et assumendos esse, statuimus, decrevimus et declaravimus: et, pro maiori huiusmodi statuti, decreti et declarationis firmitate ac promptà et opportunà executione, antiquum seu tunc existens signaturae iustitiae votantium collegium penitus et omnino supressimus ac extinximus', novumque partim ex tunc noviter assumptis votantibus pietate, doctrinâ, prudentiâ et rerum usu praestantioribus collegium huiusmodi, cum omnibus et singulis eidem collegio quomodolibet concessis seu competentibus iuribus, facultatibus, praerogativis, praeeminentiis et privilegiis, ereximus et constituimus.

§ 2. Cum autem super praemissis et Confirmatio litterae apostolicae adhuc confectae non praedictorum. fuerint, et memoratam praefati collegii renovationem seu reformationem, cuius exactam rationem in vacationibus et electionibus respective interim subsequutis habuimus, administrationi iustitiae valde proficuam, et decori eiusdem collegii admodum consentaneam, trium pene annorum experientià edocti fuerimus: hinc, motu, scientia, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, etiam tenore praesentium praemissa plenissime et amplissime approbamus, confirmamus et innovamus, illisque perpetuae inviolabilis firmitatis robur adiicimus; et nihilominus omnia et singula praemissa iterum et ex integro etiam harum serie statuimus, decernimus et

1 Edit. Main. legit extinguimus (R. T.).

declaramus, ac in omnibus et per omnia perpetuis futuris temporibus inviolabiliter et inconcusse observari volumus et mandamus.

Concessio

§ 3. Praeterea ad praeclarum huiusrocchetti et cappae-magnae modi signaturae iustitiae votantium coldictis votanti-bus motu pro-legium, necnon ad laudabilia probitatis prio facta. et virtutum dilectorum filiorum modernorum votantium huiusmodi merita paternae dirigentes considerationis intuitum, ac benigne perpendentes quantum decoris ex praefato collegio Romanae Curiae, quantumque utilitatis ex sedulo illorum labore iustitiae administrationi proveniat, eosque proinde ac illorum successores, ut alacrius fidem, operam, industriam et sedulitatem in tanti muneris exercitio adhibere studeant, aliquà maioris honorificentiae accessione decorare, ampliorisque favore gratiae prosequi volentes, et i ipsorum modernorum votantium singulares personas a quibusvis excommunicationis suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, motu, scientia, deliberatione et potestatis plenitudine similibus, praesatis modernis et pro tempore perpetuo existentibus signaturae iustitiae votantibus, ut de cetero in omnibus, singulis et quibuscumque congregationibus, sessionibus, processionibus, pompis, consiliis et functionibus, negociis, ceterisque actibus publicis et privatis, etc., coram nobis et pro tempore existentibus Romanis Pontificibus successoribus nostris rocchettum in praefatâ Romanâ Curiâ palam deferre et gestare, illoque induti publice ince-

1 Male edit. Main. legit ut pro et (R. T.).

dere et comparere, necnon cappas magnas, quibus iidem votantes in cappellà nostrà utuntur, similiter quando causarum commissionibus, aliisque resolutionibus in signaturae iustitiae congressu collegialiter assistunt, etiam deferre et gestare libere et licite possint et valeant, earumdem tenore praesentium perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras, etiam ex eo quod antiqui seu tunc existentes votantes veteris', seu, nt praesertur, tunc suppressi signaturae iustitiae votantium collegii, ac alii quicumque, etiam speciali notâ digni, in praemissis quomodolibet ius vel interesse habentes seu habere praetendentes, iisdem praemissis non consenserint, aut vocati seu auditi non fuerint, aliàque quavis de causâ quantumvis legitimà et iuridicà, de ullo subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, alioque quocumque defectu, notari, impugnari redargui, retractari, in ius vel controversiam revocari, ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari nullatenus posse, minusque sub similium vel dissimilium gratiarum moderationibus, limitationibus, revocationibus et quibuscumque aliis contrariis dispositionibus, per quoscumque Romanos Pontifices successores nostros et Sedem praedictam, etiam motu, scientià et deliberatione et potestatis plenitudine paribus, ac etiam consistorialiter et aliàs quomodolibet pro tempore factis et faciendis, comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et, quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas,

1 Edit. Main. legit veteri (R. T.).

repositas et plenarie reintegratas, ac etiam sub posteriori datà quandocumque eligendà de novo concessas, semperque validas, firmas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere, ac dictis signaturae iustitiae votantibus suffragari, et ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate, praceminentià aut potestate fungentes et functuros, nunc et pro tempore existentes, etiam causarum palatii apostolici auditores, et S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, sublatà eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et desiniri debere, ac irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrâ et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, et aliis quibuscumque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis statutis, necnon praedictà, aliisque quibuscumque quantumvis antiquissimis et immemorabilibus consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis ad favorem utriusque vel alterius signaturae nostrae referendariorum vel votantium, seu eorum et quorumcumque collegiorum, vel tribunalium, etiam speciali notà dignorum. sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum

derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio et potestatis plenitudine aut aliàs quomodolibet per praedecessores nostros Romanos Pontifices concessis, innovatis, confirmatis et approbatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, individua et expressa, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formâ in illis traditâ observatâ, exprimerentur vel insererentur, iisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, ad effectum praesentium, illis aliàs in suo robore permansuris. harum serie derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Nulli ergo omnino hominum sanctio poeliceat hanc paginam nostrarum appro-nalis. bationis, confirmationis, innovationis, statuti, decretorum, declarationis, voluntatis, mandati, absolutionis, concessionum, indulti et derogationis infringere vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCXCV, XIII kalendas augusti, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 20 iulii 1695, pontif. anno v.

## CXVI.

Confirmatur decretum ministri generalis fratrum Minorum S. Francisci

Reformatorum de electione quardianorum, aliorumque officialium, necnon familiarium pro coenobiis recollectorum provinciae romanae

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Aliàs pro parte dilectorum filiorat, ut guardia-nus S. Bona-rum guardiani et discretorum conventus venturae folium S. Bonaventurae de Urbe Ordinis fraahorumque officialium, nec trum Minorum sancti Francisci de Obrium definitorio servantia Reformatorum nuncupatorum nobis exposito, quod (cum apud eos in more positum reperiretur, ut pro tempore existens guardianus dicti conventûs, tamquam praefati et aliorum provinciae romanae dicti Ordinis pro recollectione seu secessu fratrum Reformatorum Ordinis huiusmodi assignatorum conventuum director, singulis annis occasione celebrationis capituli provincialis seu congregationis dictae provinciae duos aut tres religiosos pro quolibet conventuum huiusmodi definitorio eiusdem provinciae praesentaret, et ex iis unus arbitrio ipsius definitorii unicuique ex conventibus praefatis in guardianum respective praesiceretur, necnon ulterius idem guardianus director folium quoddam, nomina religiosorum prae ceteris omnibus dictorum conventuum officiis aptiorum ac in eis de familià respective collocandorum continens, dicto definitorio similiter exhiberet; folium vero huiusmodi a memorato definitorio approbaretur, ac subinde a pro tempore existente ministro provinciali provinciae supradictae subscriptum ipsi guardiano 2 directori, ad hoc ut ab eo executioni demandari posset, restitueretur) mos huiusmodi plurium an-

norum spatio ob plenam, quam idem guardianus director de suis subditis eorumque qualitatibus notitiam habet, cum maximà religiosorum secessûs huiusmodi pace et tranquillitate servatus fuerat; et in eâdem expositione subiuncto, quod iidem guardianus et discreti verebantur ne progressu temporis probatum hunc morem in divini servitii ac religiosae quietis perniciem variari seu mutari contingeret; ac proinde pro eorum parte nobis supplicato, quatenus eumdem morem de cetero ab iis, ad quos spectat et pro tempore spectasset, inviolabiliter servari mandaremus: nos, eiusmodi gratiae concessionem per rescriptum nostrum cum facultatibus necessariis remisimus arbitrio dilecti filii Bonaventurae Poërii ministri generalis Ordinis supradicti, qui eiusdem rescripti vigore decretum in praemissis edidit tenoris qui sequitur, videlicet: « Fra- Docretum miter Bonaventura Poërius, lector iubilatus, praedictum mototius Ordinis fratrum Minorum sancti mans. patris nostri Francisci minister generalis, necnon auctoritate sanctissimi domini nostri Innocentii Papae XII commissarius apostolicus, servus, etc. Cum amantissimi fratres nostri conventûs Recollectionis seu recessûs S. Bonaventurae de Urbe in pacificà sint consuetudine, quod guardianus ipsorum, tamquam director totius Recollectionis huiusmodi, solitus sit singulis capitulis et congregationibus intermediis praesentare provinciae nostrae reformatae romanae duos vel tres fratres pro

relâ in humilitate, magnâ pace et aedi-1 Nomen Innocentii nos addimus (R. T.).

dicto sicut et aliis eiusdem Recollectio-

nis conventibus, ut de eorumdem nu-

mero unus pro unoquoque conventu

dictae Recollectionis ad arbitrium pa-

trum definitorii praeficiatur in guardianum, praesatâque consuetudine tali se

fratres ab ambitione remotos sine que-

<sup>1</sup> Vide Innocentii XI constit. ed. MDCLXXXV. die 16 aprilis, pontif. IX, Clementis XI constit. edit. MDCCV, die 12 martii, pontif. v.

<sup>2</sup> Edit. Main. legit guardiani (R. T.)

ficatione conservent: hinc est quod, sanctissimi domini nostri parentes oraculo quod ad hunc effectum ad nos fuit directum, et4 retroscripto libello et apostolicae potestatis plenitudine pro hac parte nobis commissâ utentes, hac nostrà in perpetuum valiturà constitutione disponimus, mandamus et ordinamus, ut circa memoratam consuetudinem sequentia inviolabiliter observentur. Instante in primis tempore quo supradictae praesentationes definitorio sunt faciendae, quatuor aut quinque diebus ante convocabit guardianus conventûs S. Bonaventurae de Urbe omnes suos discretos, tractaturus cum illis mature super idoneitate fratrum diversorum, qui in praedictis Recollectionis seu recessûs conventibus reperiuntur et magis censentur idonei ad guardianatum praedicti S. Bonaventurae conventûs. Deinde quinque vel sex de aptioribus ex illis assumptos praesentabit toti communitati, quae simul cum discretis (qui quidem in omnibus supra et 2 infra dictis voce activa et passivà debent gaudere, servatà tamen formà nostrarum generalium constitutionum et decretorum apostolicorum tenore), per secreta suffragia ac ballotationes, duos vel tres definitorio praesentandos eliget, ut unus ex eis ab eodem definitorio libere et canonice in Domino in guardianum dicti conventûs S. Bonaventurae eligi valeat. In casu autem, quo vota sint paria, siet novum scrutinium, et data paritate per duas vices, recursus habebitur ad ministrum generalem vel generalem praelatum, qui ex illis duos vel tres designabit praesentandos capitulo sive congregationi, quos iudicaverit in Domino existere digniores. Quoad praesentationes vero ceterorum dictae Recollectionis conventuum guardianorum, vicariorum et magistri novitiorum, fiet similiter per praesati conventûs S. Bonaventurae discretos matura discussio, et ex illis duo vel tres isti praesentabuntur, qui per suffragia secreta et ballotationes discretorum eorumdem pluralitatem reperientur habere votorum. Si quis autem contra hanc formam, a nobis de plenitudine apostolicae auctoritatis nobis in hac parte specialiter commissae dispositam, ordinatam et stabilitam, fuerit praesentatus aut electus, volumus ut eiusmodi praesentatio et electio invalida sit, irrita et nullius valoris, atque ad ministrum generalem vel generalem praelatum eius provisio devolvatur, sicut devolvuntur electiones capitulares non legitime celebratae. Qui quidem minister vel generalis praelatus, utendo iure devolutivo in illo casu, et non aliàs, continere se debet in eligendo intra numerum praesentatum a discretis praedicti S. Bonaventurae conventûs. Circa vero distributionem fratrum collocandorum in praedictis Recollectionis conventibus, pro nunc decernimus et mandamus servari consuctudinem usque modo servatam, videlicet, ut praefatus guardianus sive director praesentare et nominare possit religiosos pro singulis conventibus de familià collocandos ministro provinciali et definitorio provinciae, qui quidem spectată, discretă et oeconomică distributione ipsam in Domino confirmabit. Ceterum omnibus dicti conventàs S. Bonaventurae fratribus districte prohibemus, ne quis praevie ad praedicta per communitatem danda suffragia audeat facere quascumque colligationes, subornationes, functiones 4, auf quidpiam huiusmodi. Secus praesumentes, vel mi-

1 Forsan factiones pro functiones legendum est (R. T.).

<sup>1</sup> Male ed. Main. legit ut pro et (R. T.).

<sup>2</sup> Praeposit. ad hinc abiicimus (R. T.).

nas alicui de negando suffragio intentantes, poenas in apostolicis et Ordinis constitutionibus contentas incurrant, aliisque ad arbitrium ministri vel praelati generalis gravissime puniantur. Romae, in conventu nostro Aracaelitano, die v augusti mdcxcv. Frater Bonaven-TURA Poërius minister generalis et commissarius apostolicus. De mandato suae paternitatis reverendissimae frater Lu-DOVICUS DE LA TORRE secretarius generalis Ordinis ».

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut guardianus et discreti praefati nobis denuo nuper exponi fecerunt, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum a memorato ministro generali editum, ut praefertur, cum omnibus et singulis in eo contentis et expressis, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere,

ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus contrariorum et ordinationibus apostolicis, et, quate-derogatio. nus opus sit, Ordinis et provinciae ac conventuum praedictorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum essectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamuss; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxII septembris mocxcy, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 22 septembris 1695, pontif. anno v.

CXVII.

Interdicuntur conventiones in providendis ecclesiis seu monasteriis, cum innovatione quarumdam constitutionum simili de re, ac adiectione novarum poenarum '

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Ecclesiae catholicae per universum orbem diffusae regimini, meritis licet imparibus, divinà dispositione praesidentes, ea, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, sive ad illicitorum ac praesertim ecclesiasticae libertati adversantium iuramentorum abusum tollendum, sive ad quamcumque avaritiae labem a personis in sortem Domini vocatis, quas non quae sua sunt, sed quae Iesu Christi quaerere maxime convenit, excludendam, prudenti, salubrique consilio, ac illo, qui secundum scientiam est, zelo constituta et ordinata esse noscuntur, apostolici muniminis nostri patrocinio libenter roboramus, novisque praesidiis, ut serventur exactius, constabilimus, ac alias desuper concessae nobis a Domino potestatis partes studiosa charitate interponimus, sicuti ecclesiarum omnium, quam gerimus, sollicitudo postulat, nosque, omnibus maturae considerationis trutinâ perpensis, ad omnipotentis Dei gloriam, rectam ac felicem ecclesiasticarum rerum directionem, necnon animarum pretioso unigeniti Dei filii et domini nostri Iesu Christi sanguine redemptarum salutem expedire in Domino arbitramur.

1 Vide constit. Nicolai III, Gregorii XIII et Pii V infra citatas. In huius Pontificis const. ed. MDCXCII, die 23 octobris, pontif. II, agitur de suppressione venalitatis quorumdam officiorum Camerae; et in constit. ed. MDCXCIX, die 30 ianuarii, de datis et acceptis pro iustitià et gratià, ubi vide notata.

§ 1. Dudum siquidem (postquam feli- A Nicolao III cis recordationis Nicolaus PP. III prae-et nulla decladecessor noster (accepto in nonnullis rata iuramenta ecclesiis de earum consuetudine obser-tia, illicita et vari, ut, cum earum praelati ad ecclesias libertati contraipsas primo accederent, vel cum de recipiendis ibidem novis canonicis ageretur, nec praelatos admitti, nec canonicos aliter recipi in iisdem ecclesiis, nisi iurassent statuta et consuetudines ipsarum ecclesiarum scripta et non scripta inviolabiliter observare; inter laicos quoque multarum civitatum, castrorum et terrarum eum consuetudinis morbum in suis potestatibus, rectoribus vel officialibus assumendis irrepsisse, ut ipsi potestates, rectores et officiales ad eiusmodi potestarias, rectorias et officia nullatenus admitterentur, nisi prius se statuta ipsorum locorum clausa servaturos similiter iurassent; in statutis vero ac consuetudinibus supradictis interdum aliqua reperiri illicita sive impossibilia vel ecclesiasticae libertati obviantia), ne sub tali generalitate iurandi sic iurantibus peccandi occasio praeberetur, animarum periculis obsistere cupiens, salubri suâ ac generali constitutione praeceperat, a quibuscumque, scientibus contineri in praedictis consuetudinibus et statutis illicita, impossibilia vel libertati ecclesiasticae obviantia, iuramenta huiusmodi nullo modo praesentari 1; ac praeterea decreverat talia iuramenta, eâ intentione facienda vel facta ut etiam illicita vel impossibilia seu ecclesiasticae libertati obviantia observarentur, cum etiam sub tali intentione praestari non possent absque divinae maiestatis offensa, in huiusmodi illicitis, impossibilibus, seu libertati ecclesiasticae obviantibus non servanda; quin potius pro animarum salute, si sub formâ praefată vel simili aliquos ignorantes praedicta

1 Forsan praestari (R. T.).

clesiasticae obviantia iurare contigisset, ad observanda dumtaxat licita, possibilia et libertati ecclesiasticae non obviantia iurantium intentionem referri debere; declarans insuper iuramenta sub huiusmodi generalitate qualitercumque et sub quacumque verborum formà praestita vel praestanda, ad licita, possibilia ac ecclesiasticae libertati non obviantia dumtaxat extendi, ipsosque iurantes ad alia per praestationem iuramenti huiusmodi non A Grego teneri) recolendae memoriae Grego-rio XIII mno vata fuit consti-rius Papa XIII etiam praedecessor noster tutio Nicolai III. per quasdam suas desuper sub plumbo expeditas litteras, quarum initium Inter apostolicas, etc., praedictam Nicolai praedecessoris constitutionem, itidemque alias omnes canonicas sanctiones de abusu et reprobatione iuramentorum huiusmodi promulgatas innovavit, voluitque, eas ubique ab omnibus, etiam quoad praeterita, inviolabiliter observari: praeterea praecepit et interdixit praelatis, canonicis et aliis supradictis, necnon ecclesiarum capitulis et monasteriorum, ceterisque conventibus, civitatum quoque, castrorum et terrarum communitatibus et personis quacumque dignitate praeditis, ne ulla omnino iuramenta illicita, impossibilia, damnosa, vel libertati ecclesiasticae aut decretis Concilii Tridentini obviantia, sive ante sive post electiones, confirmationes, privationes, receptiones, admissiones, aut alios actus, ubicumque ac quocumque tempore, etiam praetextu cuiusvis consuetudinis quantocumque 9 tempore observatae, quae potius corruptela esset censenda, sive in genere sive in specie praestare, reddere vel exigere, neve super praestitis, redditis vel

illicita seu impossibilia vel libertati ec-

vel extra illud inquietare auderent quoquo modo vel turbare: ac illos, qui iuramenta illicita, impossibilia, damnosa, vel ecclesiasticae libertati aut decretis dicti Concilii obviantia exigere contendissent, episcopos quidem et alios quoscumque pontificali dignitate praeditos, a divinis suspendit; capitula vero et conventus, eorumque ecclesias, et loca omnia interdicto ecclesiastico supposuit; ac singulares personas excommunicationis sententià innodavit, inhabilesque fecit ad obtenta et alia obtinenda eo ipso, sibique et Romano Pontifici pro tempore existenti relaxationem suspensionis et interdicti necnon absolutionem ab excommunicationis sententia huiusmodi perpetuo reservavit: decernens. eos, qui tale iuramentum scienter praestitissent ,usu et commodo rei ac gratiae, cuius causâ iurassent, eo ipso privatos esse; alios vero ignorantes ad praestitorum iuramentorum huiusmodi observationem minime teneri: et aliàs, prout in praefatis Gregorii praedecessoris litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Porro, antequam litterae huius- Sed antea modi emanassent, similis memoriae Pius in electionibus Papa V etiam praedecessor noster, eius-nes improbavemodi Concilii Tridentini decretis (quibus, ne quidquam, quod in usus pios non convertatur, in electione, praesentatione, nominatione, institutione, confirmatione, collatione vel aliâ provisione, sive admissione ad possessionem alicuius cathedralis ecclesiae vel beneficii, canonicatuum, aut praebendarum, vel partem proventuum, seu ad distributiones quotidianas, quoquo modo persolvi possit, strictissime prohibetur) inhaerens, suam hac in re constitutionem ediderat tenoris qui sequitur, videlicet:

exactis eousque quempiam in iudicio 1 Quas lege in tom. VIII, pag. 489 (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit quantumcumque (R. T.).

A Pio V edita fuit insequens constitutio.

Pius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Durum nimis et incommodum arbitramur, etc. 1.

Datum Romae, apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLxx, kalendis iunii, pontificatus nostri anno v.

constitutionis.

§ 3. Cum autem, sicut non sine gravi animi nostri dolore ex quamplurium ac praesertim nonnullorum venerabilium fratrum archiepiscoporum et episcoporum ad apostolatum nostrum delatis querelis accepimus, adeo creverit tam salutarium legum transgressorum impudentia, ut non desint, qui, sive avaritiae, quae est idolorum servitus, improbo affectu, sive ambitioso ecclesiasticorum graduum cupiditatis consilio ducti, hominibus trepide paciscentibus fidem habentes, et tamen Deo veraciter promittenti minime credentes, sacras ipsas electiones, quas sanctissimi Ecclesiae canones omni pravâ pactione submotà peragi tam districte praecipiunt, illicitis, iniustis, ac per tot apostolicas sanctiones reprobatis conventionibus per electos, quicumque illi sint, observandis, quibus canonica praesulum iurisdictio, ut plurimum, circumscribitur, vacantium ecclesiarum iura laeduntur, ac ipsius etiam Apostolicae Sedis auctoritas interdum violatur, temere inquinare satagant, atque ita abominationem desolationis in sanctuarium invehere, sacrasque Ecclesiae dignitates, ad quas olim nonnisi ex persecutionis tolerantià ascendebatur, in turpem quaestum ac tenebrarum negotium commutare minime vereantur, non sine gravissima ecclesiasticae disciplinae perturbatione, fidelium scandalo, ac salutis animarum detrimento:

Iste Pontifex statuit ut in rubrica.

§ 4. Hinc est quod nos, qui libertatis, iurisdictionis, aliorumque iurium

1 Reliqua omittimus, quia videre est tom. VII, pag. 827 (R. T.).

ecclesiasticorum assertores in terris a Domino constituti sumus, omniumque christifidelium curam supernâ dispositione gerimus, abusus quoscumque circa praemissa introductos e medio tollere, illisque in futurum omnem ansam praecidere, necnon animarum periculis, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, habitâ super iisdem praemissis cum particulari Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium eiusdem Concilii Tridentini interpretum, qui rem mature discusserunt, diligenti deliberatione, de illorum consilio pariter et assensu, ac etiam motu proprio, et ex certà scientià ac maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnia et singula praemissa a praefatis Nicolao, Pio et Gregorio praedecessoribus constituta, ordinata, interdicta, decreta et respective declarata, ut praefertur, expeditasque desuper illorum constitutiones seu litteras supradictas, tenore praesentium perpetuo approbamus, confirmamus et innovamus, illisque perpetuae atque irrefragabilis apostolicae firmitatis robur, patrocinium et praesidium adiicimus.

§ 5. Praeterea, ut eadem praemissa Adiectio nofirmius atque inviolabilius de cetero ob-rum. serventur, ultra omnes et singulas poenas in iisdem constitutionibus seu litteris impositas, privationis dignitatum, canonicatuum et praebendarum aliorumque benesiciorum ecclesiasticorum, et, quoad regulares, etiam vocis activae et passivae, ac graduum, munerum et officiorum tam quorumcumque per eos respective obtentorum, perpetuaeque inhabilitatis ad illa et alia similia vel dissimilia quaecumque in posterum quomodolibet obtinenda poenas, per con-

1 Male edit. Main. legit expeditas quae pio expeditasque (R. T.).

trafacientes ipso facto absque alià declaratione incurrendas, adiungimus.

Prohibitio conventionum ucclesia. pasteriorum sub

§ 5. Porro, ad penitus extirpandum ante provisi - atque evellendum abusum capitulatioseu mo num, pactionum, conventionum, concorpraedicus poe-datorum seu statutorum quorumcumque, laedeclarantur. quae perperam ac adversus sacrorum et canonum et constitutionum apostolicarum dispositionem, occurrente eccasiarum quarumlibet praesertim cathedralium, metropolitanarum, seu monasteriorum quorumvis vacatione, ab iis, ad quos electio personarum idonearum ipsis ecclesiis seu monasteriis ad electionem huiusmodi respective praesiciendarum iuxta privilegia et indulta apostolica eis desuper concessa aut aliàs legitime spectat, sive ante sive post electionem praedictam interdum iniri, condi aut fieri consucverunt, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, earumdem tenore praesentium, omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, cuiuscumque status gradus, ordinis, conditionis, praeeminentiae vel dignitatis fuerint, sub eisdem omnino poenis superius expressis, quarum absolutionem seu relaxationem nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti dumtaxat specialiter reservamus, districte prohibemus et interdicimus, ne capitulationes, pactiones, concordata seu statuta huiusmodi ante ipsam quidem electionem seu etiam postulationem de cetero inire, condere aut facere audeant quovis modo seu praesumant; illaque proinde, quatenus de facto contra praesentis nostrae prohibitionis formam inita, condita seu facta fuerint, nulla, inania, invalida, irrita, viribusque et effectu penitus et omnino vacua, ac nullius roboris et momenti esse et perpetuo fore, neminemque ad illorum seu cuiuslibet eo-

rum, etiamsi iuramento vallata sint, observantiam teneri aut obligatum existere vel fore, decernimus et declaramus.

- § 6. Quae vero electione seu postulatione huiusmodi secula quomodolibet tiones post diiniri, condi seu sieri contigerit, ad nos nem factam. seu eumdem Romanum Pontificem pro tempore existentem quamprimum deferri, atque ita nostro et Sedis Apostolicae iudicio subiici praecipimus, suspensà interim eorum omnium et singulorum executione, donec et quousque ab eâdem Sede, sine cuius auctoritate nihil omnino in similibus pacisci fas est, apostolicae confirmationis robur in totum vel in partem receperint.
- ? 7. Ceterum per praesentes non in- Hem circa contendimus ea, quae antehac contra praesentem praesentem supradictarum Nicolai, Pii et Gregorii mitas. praedecessorum, seu forsan aliarum apostolicarum constitutionum seu litterarum formam quomodolibet gesta fuerunt, ullatenus approbare, nec poenas eâ de causâ per transgressores incursas remittere vel condonare.
- § 8. Decernentes pariter, easdem clausulae. praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo, quod quilibet in praemissis, seu eorum aliquis, ius vel interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, cuiuscum. que status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, et aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenseriat, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae fuerint, aut ex alia quacumque quantumvis iuridică et privilegiată causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de sub-

reptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali, ac incogitato et inexcogitabili, individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, ad terminos iuris reduci, seu in controversiam vocari, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris vel facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et Apostolicae Sedis praefatae nuntios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum dorogatio.

§ 9. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrâ¹ et Cancellariae Apostolicae regulâ de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque

et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon ecclesiarum et monasteriorum quorumvis, et illorum Ordinum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, aut quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem ecclesiis, monasteriis et Ordinibus, illorumque praesulibus, capitulis, abbatibus, aliisque superioribus et personis quibuslibet, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, ac quantiscumque vicibus confirmatis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formâ in illis traditâ observatâ, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac plenissime et amplissime derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque; aut si praefatis vel aliis quibuslibet communiter vel divisim ab eâdem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari

non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Harum publicatio.

§ 10. Ut autem eacdem praesentes litterae ad omnium notitiam facilius deveniant, volumus illas, seu earum exempla, ad valvas ecclesiae Lateranensis et basilicae Principis Apostolorum, necnon Cancellariae apostolicae, Curiaeque generalis in Monte Citorio, ac in acie Campiflorae de Urbe, ut moris est, affigi et publicari; sicque publicatas et affixas omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctare et afficere, ac si unicuique eorum nominatim et personaliter intimatae fuissent; utque ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxII septembris mocxcv, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 22 septembris 1695, pontif. anno v.

## CXVIII.

Confirmatur constitutio Innocentii XI super reductione numeri magistrorum aliorumque graduatorum Ordinis fratrum Praedicatorum, cum revocatione gestorum contra illius formam 1.

1 Laudata constitutio edita fuit MDCLXXVII, die 20 novembris, pontif. 11. De hac re vide Alexandri VIII const. edit. MDCxC, die 7 ianuarii, pontif. 1.

Bull. Rom. - Vol. XX.

Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Ex iniuncto nobis caelitus apostolicae Exordium. servitutis munere, ea, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, promovendae inter christifideles divinis obsequiis sub suavi religionis iugo mancipatos regularis disciplinae studio, sapienter disposita esse noscuntur, ut solidiori robore perennent, apostolici muniminis nostri praesidio libenter constabilimus, ac aliàs desuper sollicitudinis et providentiae nostrae partes interponimus, sicut conspicimus salubriter in Domino expedire.

§ 1. Alias siguidem, super reductione Constitutio Inmagistrorum aliorumque graduatorum fertur. Ordinis fratrum Praedicatorum ad numerum pro unâquaque provincià dicti Ordinis respective stabilitum, necnon super diversis aliis observantiam eorum quae per constitutiones ac capitula generalia Ordinis huiusmodi praescripta reperiuntur potissimum respicientibus ordinationibus, emanarunt a felicis recordationis Innocentio Papa XI praedecessore nostro litterae in simili formâ Brevis, tenoris qui sequitur, videlicet:

Innocentius Papa XI, ad futuram rei memoriam. In supremo etc. 1

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx novembris MDCLxxvII, pontificatus nostri anno 11.

§ 2. Cum autem firmiora sint ea, qui- confirmatio et bus iterata accedit Sedis Apostolicae au-innovatio prae-dictae constituctoritas: hinc est quod nos, praemisso-tionis motu prorum efficaciae, debitaeque executioni, quantum nobis ex alto conceditur, consulere, ac, si quae illis quomodolibet adversantia forsan comperta fuerint, opportunae provisionis nostrae ministerio recidere atque amovere cupientes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et dilectorum fi-1 Reliqua vide tom. xix, pag. 62 (R. T.).

liorum Romanae Curiae praelatorum super disciplinà regulari specialiter a nobis deputatorum consilio, ac etiam motu proprio, et ex certâ scientià ac maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praeinsertas Innocentii praedecessoris litteras, omniaque et singula in eis contenta et expressa, tenore praesentium approbamus et confirmamus ac innovamus, illisque inviolabilis et irreffragabilis apostolicae firmitatis vim, robur et praesidium adiungimus.

Item revocatio corum quae tra dictam constitutionem.

§ 3. Praeterea, motu, scientia, deligesta sunt con- heratione et potestatis plenitudine similibus, omnia et singula, quae sive per collationem magisterii aliorumque graduum seu officiorum supra numerum in capitulis generalibus dicti Ordinis pro unâquaque provincia ipsius Ordinis respective praefinitum<sup>1</sup>, sive per numeri huiusmodi ampliationem, sive per promotionem ad eosdem gradus seu officia pro locis vacaturis sive 2 absque petitione ipsius provinciae per constitutiones Ordinis praedicti ac capitulorum generalium huiusmodi ordinationes requisità, sive per aliquam a choro aliamve cuiusvis generis exemptionem aut praerogativam loci baccalaureorum et vocis in capitulis provincialibus concessam iis fratribus qui realiter et cum effectu non autem per aequipollens laudabiliter non exercuerint atque compleverint illa officia et non supportaverint omnia illa onera quae iuxta praescriptum constitutionum et capitulorum generalium praedictorum ad obtinendos gradus, officia et exemptiones huiusmodi necessario praecedere debent, sive demum per alia indulta et gratias id ipsum importantia, contra praedictarum Innocentii praedecessoris litterarum formam et dispositionem hactenus quomodolibet forsan acta, gesta seu attentata fuerunt, penitus et omnino nulla, inania, invalida, irrita, nulliusque roboris et momenti esse et fore, earumdem tenore praesentium declaramus; et nihilominus ad maiorem cautelam, et, quatenus opus sit, illa omnia et singula, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, harum serie revocamus, cassamus, irritamus, annullamus et abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, et pro revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis et abolitis, viribusque et effectu penitus et omnino vacuis haberi debere decernimus et pariter declaramus; sine ullo tamen praeiudicio illorum fratrum, qui, dictarum Innocentii praedecessoris litterarum mentione factà, earumque derogatione legitime obtentà, Sedis Apostolicae auctoritate promoti seu exempti quomodolibet reperiuntur.

§ 4. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, nec de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensûs aliove quolibet etiam quantumvis formali ac individuam expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, redargui, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci, aut adversus illas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari vel intentari, seu impetrato aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus concesso vel emanato quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se

<sup>1</sup> Edit. Main. legit praefinitam (R. T.).

<sup>2</sup> Particula sive delenda videtur (R. T.).

iuvare ullo modo unquam posse, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac cardinales et legatos, necnon nuncios et alios praefatos, nunc et pro tempore existentes, sublatà pariter eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Mandatur executio.

§ 5. Mandantes propterea dilectis filiis prioribus provincialibus provinciarum, necnon vicariis Congregationum quarumvis dicti Ordinis ubicumque existentibus, in virtute sanctae obedientiae, ac sub privationis officiorum per eos obtentorum, perpetuaeque ad illa et alia quaelibet in posterum obtinenda inhabilitatis poenis, ut ipsas praesentes litteras in suis quisque provinciis et Congregationibus respective quamprimum executioni demandari, ac inviolabiliter observari, illasque in proxime celebrando capitulo dictarum provinciarum et Congregationum, toto earumdem praesentium tenore in actis capituli huiusmodi ad perpetuam rei memoriam relato, solemniter publicari curent et faciant.

Contrariorum derogatio.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrâ et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis, quae in praeinsertis Innocentii praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 7. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate con-

stitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XXII scptembris MDCXCV, pontificatus nostri anno V.

Dat. die 22 septembris 1695, pontif. anno v.

## CXIX.

Confirmatur decretum capituli generalis circa electionem extra capitulum prioris vel definitoris generalis Congregationis Hispaniae fratrum Carmelitarum <sup>1</sup>

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus Iosephus a SS. Sacramento, procurator decreti. generalis Congregationis Hispaniae fratrum Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo Excalceatorum, quod, cum in Congregatione praefatà, iuxta eius constitutiones a Sede Apostolicâ approbatas, definitorium generale ex priore generali et esex definitoribus generalibus componatur; in eventum vero, quo intra tempus, quod ab uno capitulo generali eiusdem Congregationis ad aliud intercedit, mors seu vacatio ipsius prioris generalis seu alicuius ex definitoribus generalibus praefatis sequatur, electio vicarii generalis seu definitoris subrogandi usque ad futurum capitulum generale iuxta constitutiones praefatas ad religiosos in eodem definitorio ge-

1 Extant alia decreta pro pace inter hos religiosos servanda in constit. ed. MDCXCII, die 22 novembris, pontif. II, et aliud decretum circa pecunias pro provincia romana in Clementis XI const. ed. MDCCX, die 26 septembris, pontif. x.

2 Conjunct. et nos addimus (R. T.).

nerali superstites pertineat; eoque casu facile contingere possit, ut, definitorio huiusmodi ad sex personas redacto, vota seu suffragia in aequales partes dividantur, ac propterea electio concludi nequeat: ideo, ad tollenda quaelibet inconvenientia, quae exinde oriri possent, in tribus capitulis generalibus eiusdem Congregationis successive, ac praesertim in novissime celebrato anno MDCXCIV, editum fuit, ac iuxta easdem constitutiones vim legis obtinuit, statutum tenoris qui sequitur, videlicet: « In casu, quo in definitorio facienda sit electio vicarii generalis aut definitoris generalis, et sex vota definitorii comperiantur divisa in aequales partes, et ob divisionem impeditur procedere ad electionem, aut, post illam sequutam, permanent pariter divisa in aequales partes, aut ad effectum habendi electionem pro legitimà aut illam confirmandi, determinatum fuit, ut, in quocumque ex istis casibus, intret<sup>9</sup> pro septimo voto decisivo pater provincialis antiquior in professione inter eos qui terminarunt suum officium triennio immediate antecedenti, in cuius defectum, aut eo impedito, provincialis qui subsequitur; qui expectetur ut cum votis inaequalibus dubium decidatur, quique, expletà istà functione, non habeat ulterius votum in definitorio ».

Confirmatio relati decreti.

- § 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dictus Iosephus procurator generalis statutum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsum Iosephum procuratorem generalem speciali favore gratiae prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti. aliisque ecclesiasticis sententiis, censu-
  - 1 Particula aut delenda videtur (R. τ.).
  - 2 Male ed. Main legit in tres pro intret (R T.),

ris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui relationem venerabilis fratris nostri Palutii episcopi Praenestini eiusdem S. R. E. cardinalis de Alteriis nuncupati, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectoris, sibi super praemissis factam, et dilectum filium modernum procuratorem generalem eiusdem Ordinis audiverunt, consilio, praeinsertum statutum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint. supplemus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis memoratorum cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in cmnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

- § 4. Non obstantibus constitutionibus Derogat contrariorum,
- 1 Edit. Main. legit relatione (R. T.).

et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Congregationis Hispaniae et Ordinis praefatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die viii octobris mocxey, pontificatus nostri anno v. Dat. die 8 octobris 1095, pontif. anno v.

## CXX.

Extenditur constitutio Innocentii XI de erectione confraternitatum Congregationis Doctrinae Christianae in Gallia<sup>1</sup>

# Innocentius Papa XII. ad perpetuam rei memoriam.

§1. Exponi nobis nuper fecit dilectus si-Epilogus constitutionis qua foit lius Ioseph Bellisensis, procurator generafacultas erigendo di dietas con-lis Congregationis Doctrinae Christianae ubi Congregatio in Gallia, quod alias felicis recordationis domos haberet Innocentius PP. XI praedecessor noster,

> 1 Constitutio Innocentii XI edita fuit die 28 augusti MDCLXXXVIII, pontif. XII.

per quasdam suas in simili formâ Brevis litteras die xxvIII augusti mdclxxxvIII expeditas, ut in singulis civitatibus, oppidis seu locis eiusdem Galliae, in quibus dicta Congregatio domos tunc habebat seu de cetero habuisset, una confraternitas christifidelium utriusque sexus sub eâdem denominatione Doctrinae Christianae de Ordinariorum locorum respective licentià erigi, ac ipsius confraternitatis sic erectae confratribus et consororibus pro tempore existentibus, quod omnibus et singulis indulgentiis ac peccatorum remissionibus, a recolendae memoriae Paulo PP V pariter praedecessore nostro archiconfraternitati ipsius Doctrinae Christianae de Urbe concessis, uti, frui, potiri et gaudere libere et licite respective possent et valerent, sub certis modo et formà tunc expressis, auctoritate apostolicâ concessit et indulsit; ac aliàs, prout in praefatis Innocentii praedecessoris litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius dicitur contineri.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo- Causa extensito subiungebat, saluberrima eiusmodi confraternitatum institutio, qua christianus populus ad sacram catechesim pro catholicae fidei rudimentis addiscendis evocatur in iis locis seu parochiis, in quibus christifideles utpote rudiores maiori indigent instructione, suum sortiri nequeat effectum, eo quia nimirum in illis Congregatio praedicta domos non habet: nobis propterea dictus Iosephus procurator generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 3. Nos igitur, piis eiusdem Iosephi Extensio di-procuratoris generalis votis hac in re, ubi Congregatio quantum cum Domino possumus, favo-cet.

rabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum consilio, et attentà relatione venerabilis fratris archiepiscopi Avenionensis super praemissis ad eosdem cardinales transmissâ, indultum a memorato Innocentio praedecessore, ut praefertur, concessum, etiam ad alia Galliae loca, in quibus dicta Congregatio, tametsi domos inibi non habeat, missiones tamen ex speciali fundatione seu dotatione de praesenti exercet, ac servatà in reliquis praedictarum Innocentii praedecessoris litterarum formå et dispositione, eådem auctoritate, tenore praesentium, extendimus et ampliamus.

Clausulae.

§ 4. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac nostrâ et Cancellariae Apostolicae regulâ de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus

et singulis illis quae in supradictis Innocentii praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu sumptorum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Fides tran-

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvII octobris mocxcy, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 17 octobris 1695, pontif. anno v.

## CXXI.

Indicitur universale iubilaeum pro pace inter principes christianos'

Innocentius Papa XII, Universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

In sublimi Sedis Apostolicae fastigio Exordium a meritis licet imparibus ab Æterno Pa-calamitosae En-ropae statu pestore collocati, dum gravissimas crediti titum. nobis gregis calamitates paternae charitatis studio contemplamur, ac totam fere Europam pertinacioribus in dies bellorum motibus agitatam attente consideramus, quod sub ipso ineuntis pontificatus nostri limine verebamur, actuoso iam experimento cognoscimus, et quantum in Domino licet ingemiscimus, venisse scilicet nos in altitudinem maris, in quo ne tempestas demergat nos, ef-

1 Simile iubilaeum indictum fuit const. editâ MDCXCIII, die 7 decembris, pontif. III; et constitutione ed. MDCXCIX, die 30 maii, pontif. VIII indicitur iubilaeum anni sancti.

ficere sola potest omnipotentis Dei dextera, cui mare et venti obedire non detrectant. Quod proinde aliàs indictis publice per universum christianum orbem precibus a Patre misericordiarum supplici devotâque humilitate flagitavimus, ut christianos principes, alienissimo reipublicae tempore inter se decertantes, ad pristinam concordiam revocare, eorumque consilia et vires ad christiani nominis tutelam contra communem illius hostem sociare dignaretur; id nunc potissimum, cum nefarius Turcarum tyrannus, diuturnis illorum discordiis illectus, vires atque animos sumit, ditionesque christianas cladibus involvere meditatur, ferventiori cordis affectu saciendum censemus. Licet enim pro nostri pastoralis officii debito (memores illius nos vices gerere in terris, qui nascens ex Virgine per caelicos cives pacem hominibus bonae voluntatis annunciavit, et resurgens a mortuis ac ascensurus ad caelum pacem itidem reliquit discipulis, ut et ipsi eius imitantes exemplum pacem aliis edicerent) labia nostra hactenus non prohibuerimus, ac catholicos principes, ut vocem sanguinis, qui effusus est tamquam aqua in circuitu Hierusalem ad eos de terrâ clamantem audirent, pluries monuerimus, pacem illis praedicantes, ac opportune et importune etiam instantes, nec sane inter tot rerum ac temporum difficultates animo deficientes, etiam in posterum, pro eo quo tenemur publicae quietis desiderio, tam salutare rei christianae opus omni animi contentione, studio atque operâ urgere ac promovere firmiter proposuerimus, animamque nostram, si ita res tulerit, pro ovibus curae nostrae commissis evangelici Pastoris exemplo ponere parati simus; nihilominus, quia probe scimus

1 Edit. Main. legit in dictis (R. T.).

nihil profecto esse, quod sibi humana sapientia atque industria vendicare possit, nisi caelestis gratiae ope adiuvetur, ad Eum, qui dives est in misericordià, concordibus christifidelium precationibus impensius denuo confugere constituimus, sperantes, quod non concludet Dominus in gladio populum suum, nec haereditatem suam spernet, sed gentibus longo bello fessis dabit tandem illam, quam mundus dare non potest, pacem. Ne tamen exprobrari nobis audiamus propheticum illud 2: Percussisti eos, et non doluerunt, attrivisti eos, et renuerunt accipere disciplinam, lacrymis, ieiuniis, eleemosynis, aliisque piis operibus divinam indignationem placare studeamus, ut clementissimus Dominus et Deus noster, qui facit pacem in sublimibus, et reges in thronis collocat. orthodoxorum principum animos, sublatis dissidiis, arcto atque indissolubili charitatis vinculo coniungat, nostrosque labores et curas, ac spem, quam in eius ineffabili bonitate reponimus, optatae demum cumulet laetitià tranquillitatis. Quae ut fructuosius maiorique spiritus ardore peragantur, ex prisco Romanae Ecclesiae omnium matris et magistrae more, caelestium gratiarum thesauros, quorum dispensationem fidei nostrae commisit divina dignatio, in praesentibus necessitatibus aperire et largâ manu erogare decrevimus.

Itaque, de omnipotentis Dei miseri- Indictio dicti cordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, ex illà ligandi atque solvendi potestate, quam nobis Dominus, licet indignis. contulit, universis et singulis utriusque sexus christifidelibus in almâ Urbe nostrå degentibus, qui solemni processioni quam ferià quarta proximae hebdoma-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit exprobari (R. T.).

<sup>2</sup> Vox illud nos addimus (R. T.).

(reliqua sicut in Alexandri VIII constit. editâ mdclxxxix, die xi decembris, pontif. 1.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die III decembris mocxcy, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 4 decembris 1695, pontif. anno v.

## CXXII.

Confirmatur constitutio Innocentii XI, qua confirmatur decretum cardinalis protectoris circa executionem alternativae in provincià Ianuensi fratrum Minorum de Observantia Reformatorum 1.

## Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Ex commissi nobis divinitus pastoralis officii debito, illa, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris pro felici christifidelium divinis obsequiis sub suavi religionis iugo mancipatorum statu conservando, illorumque tranquillitate sirmiter stabiliendă, pie provideque emanasse noscuntur, ut solidiori robore perennent, apostolici muniminis nostri praesidio, cum id a nobis petitur, libenter constabilimus.

Constitutio Innocentii XI.

- § 1. Aliàs siquidem pro religiosà quiete provinciae Ianuensis Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià Reformatorum nuncupatorum, ad supplicationem tunc existentis ministri provincialis provinciae huiusmodi, emanarunt a felicis recordationis Innocentio
- 1 Dicta Innocentii XI constit. edita fuit anno MDCLXXXVII, die 12 iunii, pontif. 1, et hîc refertur; in huius Pontificis const. ed. MDCXCII, die 17 maii, pontif. I, agitur de alternativà in provincia S. Nicolai; et in const. ed. MDCXCVIII, die 7 octobris, pontif. VIII, de alternativă in provincia Innuensi.

dae, quae erit secunda Adventus, etc., Papa XI praedecessore nostro litterae in simili formâ Brevis tenoris qui sequitur, videlicet

a Innocentius PP XI, ad futuram rei memoriam. Exponi nobis nuper fecit dilectus filius Antonius Maria a Finario, minister provincialis provinciae Ianuensis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià Reformatorum nuncupatorum, quod venerabilis frater noster Alderanus episcopus Portuensis et S. R. E. cardinalis Cybo nuncupatus, religiosae tranquillitati fratrum dictae provinciae consultum esse cupiens, alternativam circa electionem ad provincialatum ceteraque definitorii provinciae huiusmodi officia in tres partes sive districtus quibus provincia ipsa constat, dudum in capitulo provinciali eiusdem provinciae ac per quasdam felicis recordationis Urbani Papae VIII praedecessoris nostri simili in forma Brevis litteras stabilitam et ordinatam, servari, nec guidguam in contrarium innovari aut attentari, sub diversis poenis praecepit et mandavit per suum decretum desuper emanatum tenoris qui sequitur, videlicet: « Alderanus Episcopus S.R.E. cardinalis Cybo seraphici Ordinis sancti Francisci apud Sanctam Sedem protector, dilectis nobis in Christo fratribus modernis et pro tempore existentibus ministro provinciali, custodi et definitoribus, ceterisque omnibus religiosis reformatae provinciae Ianuensis, salutem, etc. Cum aliàs in capitulo provinciali istius reformatae provinciae Ianuensis, de consensu vocalium qui eidem capitulo tunc interfuerunt, decretum fuerit, quod in posterum, ad conservandam eiusdem provinciae pacem et tranquillitatem, ex tribus quibus ipsa provincia componitur districtibus, qui sunt civitas Ianuensis, Liguria orientalis et Liguria occi-

dentalis, assumi deberet alternatim minister provincialis, itaut uno triennio esset ex uno, altero triennio ex altero dictorum districtuum, et decretum huiusmodi fuerit a sanctae niemoriae Urbano VIII, per suas litteras apostolicas in formâ Brevis datas sub die xxix martii mocxliii, approbatum et confirmatum, cum ulteriori etiam dispositione, quod nempe officium custodiatûs non caderet in eam partem seu districtum, in quo actu esset minister provincialis, et quod unicuique dictarum partium seu districtuum duo vota in definitorio pariter alternatim assignarentur, prout in ipsis litteris apostelicis latius continetur: nos, qui ex decreti et Brevis praedictorum observantia optatam pacem et tranquillitatem hactenus provinciam consecutam fuisse et tamdiu consecuturam quamdiu eadem observantia firma et illaesa persistat certiores sumus, et cupientes quantum ex nobis est eam in suo robore manutenere et conservare, auctoritate qua fungimur protectoris, vobis omnibus et singulis in virtute sanctae obedientiae districte praecipimus et mandamus, ne, sub quovis praetextu aut quaesito colore, directe vel indirecte, contra decreti capituli provincialis et Brevis apostolici praedicti dispositionem et tenorem aliquod innovare aut attentare praesumatis, non solum sub poenâ nullitatis omnium actorum, sed insuper sub poenis contra inobedientes contumaces et rebelles in statutis Ordinis praescriptis, aliisque arbitrio nostro et pro tempore existentis protectoris infligendis, ad quas in casu contraventionis inviolabiliter procedemus. Non obstantibus, etc. Romae xxiv maii MDCLXXXVII. — A. cardinalis Cybo protector ». Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dictus Antonius Ma-

ria minister provincialis decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae robore communiri plurimum desideret: nos, ipsius Antonii Mariae ministri provincialis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac supradictarum Urbani praedecessoris litterarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto habentes, decretum pracinsertum a memorato Alderano episcopo cardinali et protectore editum, ut praesertur, cum omnibus et singulis in eo contentis et expressis, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praesatorum, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die XII iunii MDCLXXXVII, pontificatus nostri anno XI.

Confirmatio relatae consti-

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius modernus minister provincialis provinciae supradictae nobis nuper exponi fecit, ipse praemissa, quo firmius subsistant et inviolabilius serventur, apostolicae confirmationis nostrae robore communiri summopere desideret: nos, specialem ipsi moderno ministro provinciali gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praeinsertas Innocentii praedecessoris litteras, omniaque et singula in eis contenta, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis et irrefragabilis apostolicae firmitatis robur et efficaciam adiungimus, ipsasque litteras ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inconcusse observari praecipimus et mandamus.

§ 3. Decernentes pariter, ipsas praesen- Clausulae. tes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Contrarforum et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae in praeinsertis Innocentii praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii ianuarii mpexevi, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 7 ianuarii 1696, pontif. anno v.

# CXXIII.

Confirmantur decreta generalis fratrum Minorum sancti Francisci Conventualium, et aliud cardinalis protectoris pro provinciá Argentina 1

1 Infra suis locis laudantur plures constitutiones et capitula constitutionum. In Alexandri VIII constit. edit. MDCXC, die 5 aprilis, pontif. I, extant quaedam decreta capituli generalis; et in huius Pontificis const. edit. MDCXCIX, die 16 maii, pontif. VIII, agitur de primatu inter definitores et provinciales titulares.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Insequentia

§ 1. Nuper pro parte dilectorum filiomala suere in rum fratrum provinciae Argentinae Orcapitulo pro-vinciali, et pro- dinis Minorum sancti Francisci Convengationi regula- tualium nuncupatorum Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod aliàs, videlicet anno MDCXCII, a tunc existente ministro generali dicti Ordinis in visitatione per eum factà provinciae huiusmodi nonnulla decreta, quae ipse pro felici prosperoque eiusdem provinciae regimine necessaria et utilia iudicaverat, edita, et successive in capitulo provinciali ipsius provinciae in oppido Civitate nuncupato Lucernae die xxi novembris eiusdem anni celebrato publicata fuerant, tenoris qui sequitur, videlicet:

Decreta prae-

« Inter plurimas nostri muneris causas, quibus animi nostri sollicitudo incumbere debet, ea est praecipua, ut regulae et constitutiones Ordinis, quarum observantiam iuravimus, sanctissimae leges, quae a sacrosanctae Romanae Sedis auctoritate, divino assistente Spiritu, apostolicà sunt confirmatione munitae, per universas seraphicae nostrae religionis provincias ab omnibus inviolabiliter observentur, et earum directione. suavissimo Christi iugo cuncti sacri nostri Ordinis religiosi caput submittentes, vitae evangelicae inhaerentes, vestigiis ecclesiasticae disciplinae, ac regularis observantiae zelo, eâ quae fas est humilitate, tamquam primogeniti sancti patris Francisci filii reddantur insignes. Hoc excitati motivo, provinciae huius Argentinae, quam speciali cordis dilectione prosequimur, visitationem aggressi, non parcentes laboribus, ac non pauca pro longitudine ac asperitate itineris aequo ac hilari animo incommoda

et pericula perpessi, officii nostri debitum exigit ut antiquam huius eiusdem provinciae sanctitatem omni opere et studio reviviscere curemus, ideo infra scripta decreta eisdem sacris nostris constitutionibus et pontificiis sanctionibus conformia statuentes: quorum exactam et inviolabilem observantiam in virtute S. Spiritus et ad sanctae obedientiae meritum cunctis prioribus et fratribus in hac provincià commorantibus seu commoraturis, sive superiores, sive subditi sint, sub poena etiam divinae indignationis praecipimus, corumque transgressores ad tremendum Dei tribunal rationem reddituros citamus, earumdemque notitiam in publicis ordinum superiorum libris in unoquoque conventu sideliter transcribi et servari ac semel saltem in quolibet mense in publico refectionis loco coram omnibus legi volumus et mandamus, omnesque nostrae curae commissos religiosos, praecipue eos, qui sacri Ordinis zelo fulgent, hortamur, ut, occurrente ipsorum decretorum vel in superioribus vel in subditis inobservantià, certiores non faciant, ac etiam ad illustrissimum et reverendissimum dominum nuntium apostolicum iuxta temporis exigentias pro eorumdem pleno robore et observantià recurrant, a quo, velut Sanctae Sedis dignissimo et piissimo ministro, et sacro etiam nostro Ordini optime affecto, omnem assistentiam et favorem licet sperare.

1. Quod omnes, nemine excepto, cu- De chara iuscumque gradus et conditionis sint, exercitationibus. choro ac omnibus ecclesiasticis exercitiis semper interesse teneantur, nec ab eis, extra gravem necessitatem a superioribus localibus agnoscendam et approbandam, alicui permittatur exemptio, nisi infirmis ac impotentibus, qui a superiore discrete, prout cha-

ritas et necessitas exigit', possint dispensari, sicut etiam, qui lectionibus et concionibus non occupantur; itaut omnino servetur quidquid circa hoc sacrae constitutiones Urbanae praescribunt in cap. III regulae, tit. 1. Et quia magno animi nostri moerore orationis mentalis ac examinis conscientiae exercitium non sieri in aliquo conventu certiores sumus, volumus et praecipimus ut quotidie post Matutinum et Completorium in choro, ubi omnes etiam laici nisi aliquando legitime fuerint impediti, praedicta exercitia orationis mentalis ac examinis conscientiae persolvantur ad formam constitutionum in cap. III regulae, tit. xx.

De magistro

II. Cum ex novitiorum bonà edunovitiorum et catione optimi sperandi sint fructus, praecipimus ministris provincialibus, guardianis, aliisque superioribus, ne sub quovis praetextu audeant, sub poenâ privationis officii ac perpetuae inhabilitatis ad ipsa et alia cuiuscumque generis ipso facto incurrendà, proponere, promovere aut eligere magistros novitiorum ad aliquod munus seu officium, quod ipsos impedire possit a curâ et assiduo regimine suorum novitiorum, nec etiam ad guardianatum, praecipue in conventibus ubi multi fratres morantur, ut ex constitut. in cap. II regulae, tit. xv. Utque magistri novitiorum convenienti pro suis laboribus non careant praemio, statuimus, quod, postquam per annos duodecim laudabiliter suum munus expleverint, si sint fratres non graduati, et, ut vulgo dicitur, simplices, omnes alios patres et fratres non magistros in sacrâ theologià ubique praecedant, et ultra hoc vocem quoque activam habeant in electionibus provincialium in capitulis sicut magistri, ut ex constitutione ut supra, et vocentur dis-

1 Edit. Main. legit exigi (R. T.).

creti perpetui, iuxta decreta definitoris generalis a Sanctâ Sede approbata. Si vero dicti magistri novitiorum sint quoque magistri in sacrà theologià, et post annos duodecim per lauream magistralem praedictum officium laudabiliter exercuerint, patres provinciae et definitores perpetui cum omnibus privilegiis, quibus fruuntur alii 1 patres provinciae, instituantur, ut ex constitutione ut supra. Ipsique magistri novitiorum teneantur ministrum generalem quolibet semestri de suorum novitiorum profectu, ac de iis, quae ad novitiatum pertinent, certiorem facere, ut ex constitut. in cap. H regulae, tit. xv. Quod id 2 observandum est de magistris secundi seminarii, seu professorum, qui semper clausi sub curà alicuius procuratoris ad hoc deputati manere debent, ut constitutiones praescribunt.

et partialitatem, ac etiam ne conventus, in quibus sunt novitiatus, nimis graventur, praecipimus, iuxta sacri Concilii Tridentini decreta, quod quilibet novitius, sive eius consanguinei, aliquid conveniens iuxta locorum consuetudinem ante religionis ingressum conventui, in quo annum probationis facere debet, pro alimentis solvat, et ultra hoc lectisternium et omnia necessaria utensilia pro suo usu deferat, et casu quod ob paupertatem nec ipse nec eius consanguinei solvere possent, si esset talis indolis et scientiae ut magnum religio habitura foret laturus honorem, vel conventus nativus vel tota provincia omnia solvant: quae omnia

1 Edit. Main. legit aliis (R. T.).

2 Forsan idem (R. T.).

praecipiunt in const. in cap. 11 regulae

tit. xIII: nec aliter a ministris provin-

4 Potius lege praecipiuntur (R. T.).

III. Ad follendum quemlibet abusum De novitiis.

<sup>3</sup> Vox laturus praeter rem esse videtur (R.T.).

cialibus aut aliis superioribus sub poenà | privationis officii admitti possit quisquam ad novitiatum et probationem. Nihil tamen aliud praeter supradicta possint superiores petere aut acceptare ut ex const. ut supra.

De filiatione novitiorum.

iv. Filiationes conventuum, quae praecedere debent admissionem ad habitum et probationem (ut ex const. in cap. II regulae, tit. vi, et aliis pontificiis sanctionibus) nullo modo fiant a ministris provincialibus, nec a definitorio, sed solum a patribus et filiis illius conventus, cui acceptandus ad religionem vult affiliari, itaut a guardiano illius conventus assignentur prius tres termini canonici sex dierum, quorum ultimo elapso, dentur secreta suffragia ab omnibus patribus et filiis eiusdem conventus, etiam laicis, dummodo sint omnes professi, sicut ab eisdem constitutionibus ut supra praescribitur; et serventur omnes aliae conditiones ab eisdem constitutionibus, ut supra, et aliis pontificiis sanctionibus praescriptae, inter quas etiam est, quod nemo ad habitum et probationem admittatur nisi prius praecedat eius legittima affiliatio alicui conventui, et quaelibet affiliatio aliter facta contra formam constitutionum nullius roboris sit et invalida, et ministri provinciales, seu alii superiores et definitores, qui auctoritatem ipsimet debitam affiliandi usurparent, in poenam privationis suorum officiorum et vocis activae et passivae ipso facto incurrant, ad quam nisi a Sanctâ Sede possint reintegrari.

De transla-

v. Filiationum conventuum translationes ad alios conventus, ut praecipiunt constitutiones in cap. vi regulae tit. ii, non admittantur; et si convenientia aut necessitas hoc exigeret, non possit hoc fieri nisi iuxta decretum sacrae Congregationis emanatum, obtentà scilicet prius licentià in scriptis a ministro generali, et servatis aliis de iure servandis, accedente scilicet consensu utriusque conventus, et per secreta suffragia danda a patribus et filiis conventus, ut supra; aliter translatio nulla sit et invalida.

vi. Circa paternitates conventuum, ne- De paternitamo ad ipsas possit admitti, nisi iuxta rum. praescriptum sacrae constitutionis, ita quod omnes sacrae theologiae magistri, statim ac laurea sunt decorati, absque alià electione, eo ipso intelligantur et sint priores illius conventus, cui sunt affiliati; aliorum autem patrum, qui non sunt magistri, electio non ad definitorium provinciae, nec ad ministrum provincialem, sed solum ad capitulum conventus, ita quod patres illius conventus per secreta suffragia eligere debent eum qui paternitatis illius conventus titulo frui cupit, ut praescribunt sacrae constitutiones in cap. vi regulae tit. ii; et quamlibet electionem aliter factam irritam esse volumus et invalidam. Confirmatio vero electionis patrum conventus in conventibus insignioribus ad ministrum generalem spectat, et in aliis vero conventibus ad ministrum provincialem, ut ex const. ut supra.

provincialis permanentia, occasione vi-cialis. sitationis in conventibus, anteactis temporibus magnum intulerit ipsis gravamen pro alimentis et aliis expensis, decernimus et statuimus quod ministri provinciales in visitationibus, ad quas quolibet anno tenentur, in ipsis permanere nequeant nisi quamdiu urgeat necessitas; et quamdiu manent in aliquo conventu visitando, semper choro et refectorio ad mensam communem interesse teneantur una cum aliis fratribus, cui ministro provinciali et eius assistentibus omni qua decet charitate et urbanitate

omnia necessaria suppeditentur pro ali-

tibus coenobio-

VII. Cum aliquando diuturna ministri De visitatione

mentis, dummodo tamen choro et refectorio intersint, aliter guardiani et alii officiales nihil subministrare debeant; et expletà visitatione, maiori qua possibile est sollicitudine, ab eo conventu recedant, nec nisi semel in anno visitare possint, et in insignioribus conventibus nequeant provinciales manere nisi per octo vel decem ad summum dies, in aliis vero per quatuor aut sex; si tamen aliquà gravissimà causà aut evidenti necessitate contingeret per maius tempus in eodem conventu morari, nos monitos faciant, exponentes causam suae permanentiae cum fide iuratâ guardiani et patrum illius conventus, a quo, seclusâ necessitate, nihil post tempus praescriptum in hoc decreto pro visitatione liceat illis subministrare, sub poenis arbitrio nostro reservatis. Quod idem observandum est in visitatione monialium, quas quolibet anno visitare tenentur, nec ad tempus seu 9 earum monasteria nemo praeter superiores occasione visitationum accedere audeat pro hospitio, ne monasteria earum nimis graventur.

De privatione guardianorum.

viii. Guardiani et alii superiores si ob aliquod crimen, praecipue ex illis expressis in sacris constitutionibus in c. viii regulae tit. 1, privari debeant officio, hoc fiat iuridice praevià formatione processus, ita quod, nisi de veritate constiterit. et crimen sit aperte et evidenter probatum, ad actum privationis non deveniatur, ut ex constit. ut supra; aliter privatio nulla sit et invalida, et iudices tales contra formam constitutionum facientes a nobis punientur poenis nostro abitrio reservatis.

De tempore guardianatus.

ix. Nullus imposterum, iuxta felicis memoriae beati Pii V decretum, possit plusquam per triennium in eodem conventu munere fungi guardianatus, ut

- 1 Praeposit. in nos addimus (R. T.).
- 2 Forsan ad pro seu legendum (R. T.).

etiam ex constitutionibus in cap. VIII regulae, tit. xxIII, in poenam ministris provincialibus, qui eos proponerent seu eligerent, privationis officii; in aliis vero ex constitutionibus potest quis, licet per triennium fuerit in uno conventu guardianus, eligi; si tamen aliquis suerit per triennium in aliquo conventu guardianus, et post triennium electus fuerit in alio, potest iterum, si dignus sit, ad eumdem conventum ubi fuerit prius per triennium iterum eligi.

x. In unoquoque conventu deputentur De officialipro administratione bonorum tempora-rum. lium officiales iuxta praescriptum constitutionum, per quorum manus omnes proventus, pecuniae et eleemosynae transeant, nec sub quovis praetextu liceat guardianis administrare sub poenâ privationis officii ac utriusque vocis in perpetuum iuxta praescriptum earumdem constitutionum in cap. Iv regulae, tit. II. Ipsique officiales instituantur iuxta praescriptum earumdem constitutionum, et servetur exacta forma aerarii conventus in quo sub custodià trium clavium asserventur pecuniae et eleemosynae tam conventus quam fratrum particularium, ut praecipiunt constitutiones.

XI. In recitatione divini officii serven- De divino oftur iuxta ordinem S. R. E. omnes ritus ficio. et consuetudines, nec liceat facere officium alicuius Sancti, nisi iuxta ordinem Breviarii Romani, praeter illa quae a S. Sedis speciali gratia sunt concessa religioni; unde districte praecipimus superioribus omnibus et vicariis seu directoribus chori, ne imposterum audeant recitare, nec recitari permittere, nec publice nec privatim, officium Corporis Christi, aut Immaculatae Conceptionis, aut alterius Sancti in Adventu et Quadragesimâ, ac aliis temporibus, in quibus non est privilegium, et talem abu-

1 Praeposit. ex nos addimus (R. T.).

sum volumus esse omnino tollendum, cum semper teneamur esse obedientes S. R. E. ut in regulà Seraphicus Pater praecipit dicens: Sint semper subditi et subiecti pedibus S. R. E.; et quia ab eiusdem Sanctae Sedis liberalitate fuit auctoritate apostolicà noviter concessum nostrae religioni breviarium distinctum a breviariis aliarum religionum sancti patris nostri Francisci pro fratribus et monialibus nostrae curae subiectis, cuius usus adhuc non est in illâ provincià introductus, praecipimus ministro provinciali, ut statim unicuique conventui provideat expensis conventuum de breviario nostrae religioni concesso, quod est impressum Venetiis typis Balleonii.

De lectoribus el studentibus.

xII. Quoniam scientiae et doctrinae summopere sacri ordinis honori conferunt, ut in hac quoque provincià, quae olim plurimis abundabat viris egregiis in concionibus et facultatibus philosophicis et theologicis, antiquus reviviscat splendor, omnino praecipimus, quod in promotionibus lectorum in studiis, solo Dei et benesicii publici honore inspecto, non amicitia et dependentia, sed meritum respiciatur, et digni et habiles eligantur; et si iuvenes seu studentes iuxta eorum capacitatem et indolem collocentur in illis locis ubi valeant proficere, ct sint bonae expectationis, etiam renuentes compellantur ad exercitia scholastica, et ministri provincialis et guardianorum erit etiam clericos praecipue professos et studentes etiam sacerdotes exercere vel exerceri facere persaepe in refectorio tempore mensae communis in sermonibus coram fratribus, ipsos advertendo circa defectus vocis et gestus prout opus fuerit, ad hoc ut eis isto exercitio postea evadant progressu temporis boni concionatores. Et si aliquis superior seu definitor, aut alio quovis

titulo sruantur, postpositis dignioribus, inhabiles promoverent ad lecturas et studia, ipsos tamquam religionis rebelles et inimicos maledicimus, decernentes quod, factà promotione alicuius lectoris, ad nos mittatur notitia, et de eius habilitate, scientià, nomine, merito et gradu, minister provincialis certiores nos suà iuratà fide faciat, ut, promotione considerată, ipsam, si dignus fuerit, confirmemus; si indignus, reprobemus.

xIII. Cum debeantur', ut sacrae consti- De relatione tutiones praecipiunt, mitti ab universis religiosorum. provinciis et superioribus earum ministro generali notitiae omnium religiosorum, eorumque crimina per processus et sententias iudicata notificari, circa quod magnum in istâ provinciâ cognovimus defectum, cum, ex quo munus ministri generalis, licet indigne, sustinemus, nulla prorsus nec provinciae nec actionum fratrum aut monialium data fuerit notitia, quasi quod in ista provincià nulla esset subiectio nec communicatio cum ministro generali; firmiter statuimus quod superiores tam provinciales quam locales omnium exemplaria sententiarum mittant ad nos, et occurrente aliquo delicto aut gravi scandalo, de reo et eius punitione nos faciant<sup>8</sup> certiores, decernentes omnibus fratribus licere ad nos iuxta opportunitates recurrere, ita tamen quod provincialibus aliisque superioribus non praetermittant' debita reverentia et obedientia, ita ut recursus sit iuxta praescriptum constitutionum.

xiv. Cum maximi sit momenti cura bus, carumque monialium, et infinita oriri possint pe-confossarus. ricula ex negligentià superiorum in il-

- 1 Edit. Main. legit debeatur (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit mittat (R. T.).
- 3 Edit. Main. legit faciat (R. T.).
- 4 Aptius lege praetermittatur (R. T.).
- 5 Edit. Main. legit curae (R. T.),

larum regimine, pluribusque earum monasteriis haec provincia abundet, provincialibus, ministris, et aliis ad quos spectat, praecipimus et mandamus, ut in earum confessariorum deputatione solum Deum prae oculis habeant, virosque expertos, optimis moribus ornatos, prudentes, aetatis maturae et perfectos eligant, qui, saluti animarum earumdem incumbentes, tamquam Dei sponsas electas eas excitent ad cultus divinos, et suae regulae et constitutionum observantiam. Praecipimus etiam ministris provincialibus, aliisque superioribus, sub poenà privationis officii ac perpetuae inhabilitatis ad ipsa et alia obtinenda, ne ipsis seu alicui ipsarum concedant licentias pernoctandi extra monasterium, licet votum clausurae non habeant, ita quod, aliquâ inevitabili exigente necessitate, si exeundi e monasterio contingat praebere benedictionem et licentiam, ea semper sit limitata, et cum onere redeundi statim ad monasterium ante noctem, et ipsi assignetur altera monialis in sociam, quae sit matura et inter omnes prudens; et casu quo urgeret necessitas ipsarum aliquas dimittendi ad quaestuandum seu emendicandum, quod tamen quantum est possibile est impediendum, nulla possit mitti quae quadraginta aetatis annum non expleverit. Et ad quamlibet evitandam occasionem, ipsis provincialibus prohibemus, ne ad habitum et religionem seu monasterium admittant in posterum nisi tot moniales, quot<sup>2</sup> potest alere idem monasterium, et earum sint conditionis, quas sacri canones praescribunt, et suam dotem vel sufficientiam portent ad monasterium pro earum alimento et sustentatione; qua metodo omnis cessabit ipsis mendicandi necessitas, et consequenter vagandi.

Eisdem etiam superioribus iubentes, ut debità qua sas est desteritate et prudentià, in quantum potest fieri, ad clausuram reducere et allicere (adhibitis mediis illis, quae iuxta temporum et locorum opportunitates eis in Domino videbitur) curent; ipsisque monialibus fiat notum, quod, sub poenis arbitrio superiorum reservatis, etiam carceris, saltem per quoslibet quindecim dies teneantur confiteri et sacra refici synaxi, eadem die audiendo etiam sermonem exhortatorium, quem confessarii eorum volumus ipsis habere. Abbatissae autem seu superiorissae seu ministrae aut magistrae nequeant sacere expensas nec vendere nec emere sine assensu monialium suorum monasteriorum per secreta suffragia habendo; et tandem inter semetipsas moniales omnes exerceant mutuam charitatem, concordiam et pacem, Deo sancte et perfecte serviendo, ab eo aeternam caelestis praemii mercedem habiturae '. Eisdemque earumdem monialium abbatissis, magistris, ministris seu superiorissis praecipimus pariter ut loca, quae vulgo vocantur parlatoria, sint bene custodita, nec ante solis ortum, nec post solis occasum, nec tempore intermedio inter prandium et vesperas aperiantur, sed maneant clausa; quod quoque praccipimus earum confessariis, ut huius decreti observantiae omni studio incumbant; nec in eodem loco deputato pro parlatoriis liceat sub quovis praetextu nec bibere nec manducare.

xv. Omnibus denique religiosis no- De executione strae curae subjectis iterum sacrarum et quibusdam constitutionum Ordinis et aliarum sanctionum sanctae et Apostolicae Sedis observantiam praecipimus, eosque enixe in Domino rogamus ut in pace et concordià divino incumbant servitio, saeculo sint exemplares, religioni proficui,

<sup>1</sup> Edit. Main. legit eorum monasterii (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit quo pro quot (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit habituras (R. T.).

sancto patri Francisco grati, pro S. R. E. et fidei catholicae incremento, beatissimi Summi Pontificis Innocentii XII felici conservatione, inter principes christianos pace et concordia, armorum christianorum felicitate, contra infideles victorià, totius sacri Collegii Apostolici, et praecipue eminentissimorum et reverendissimorum dominorum S. R. E. cardinalium Ghisii Ordinis protectoris, et de Laureâ eiusdem Ordinis splendoris et mecenatis, omniumque S. R. E. praelatorum, et praecipue illustrissimi et reverendissimi domini nuntii apostolici salute et felicitate, ac etiam pro me indigno sacrae religionis ministro generali devotas Deo preces offerant: in cuius nomine omnes totius cordis visceribus et sincerà dilectione et amore benedicimus. In fidem, etc. Datum in nostro conventu Lucernensi, die et anno supradictis. Frater Ioseph Maria minister generalis. Frater Iulius Foresti de Venetiis secretarius et assistens Ordinis».

Decretum nuncii apostolici relatorum decretorum.

Subinde vero venerabilis frater Marpro executione cellus archiepiscopus Athenarum, tunc temporis noster ac Sedis Apostolicae in dominio Helvetiorum et Rhaetaeorum nuncius, pro decretorum huiusmodi executione et observantià suum ediderat decretum tenoris sequentis, videlicet:

- « Marcellus de Aste et Apostolicae Sedis gratia episcopus Athenarum, et sanctissimi domini nostri Innocentii divinâ providentiâ Papae XII eiusdemque Sanctae Sedis ad Helvetios et Rhaetaeos, eorumque subditos et confederatos, necnon ad Constantiensem, Basiliensem, Curiensem, Sedunensem et Lausanensem civitates et dioeceses cum facultate legati de latere nuncius, etc.
- » Cum reverendissimus pater magister Iosephus Maria Bottari de Venetiis, minister generalis totius Ordinis Minorum

1 Edit. Main. legit Francisci (R. T.).

Conventualium sancti Francisci, in visitatione provinciae Argentinae et in capitulo provinciali Lucernae celebrato retroscripta decreta, ordinationes et constitutiones fecerit, quae cum nos etiam conformes sacrorum canonum et seraphici Ordinis sancti Francisci constitutionum invenerimus, adeo ut omnes et singulae ab omnibus, ad quos spectat et in futurum pro tempore expectabit. inviolabiliter volumus ut observentur: eas propterea auctoritate qua fungimur apostolicâ omni meliori modo corroborantes et confirmantes. In quorum, etc. Datum Lucernae, xxIII novembris mocxciv. — M. archiepiscopus Athenarum nuncius apostolicus. Ioannes Antonius Rusconus cancellarius, etc. ».

Et proinde pro parte dictorum fra- Eadem detrum praedictae Congregationi cardi-ta etiam suere nalium supplicato ut eadem decreta, ne episcoporum quippe quae a quibusdam in controversiam vocari posse dubitabant, similiter confirmaret: dicta Congregatio cardinalium per suum itidem decretum die xi septembris proxime praeteriti emanatum, audito dilecto filio procuratore generali Ordinis supradicti, et attentis narratis, petitam confirmationem fratribus praedictis benigne concessit.

Confirmatio

§ 2. Cum autem, sicut iidem fratres nobis postmodum exponi fecerunt, ipsi praemissa, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, corumdem exponentium votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis. suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censusis et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum prae-

sentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praeinserta dicti ministri generalis decreta, a memoratâ cardinalium Congregatione ut praesertur confirmata, necnon pro eorum executione et observantià emanatum a praedicto Marcello archiepiscopo et nuntio decretum itidem praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae sirmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis. illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum ef-

fectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx ianuarii mdcxcvi, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 20 ianuarii 1696, pontif. anno v.

#### CXXIV.

Confirmantur decreta prioris generalis Ordinis Carmelitarum pro provinciâ Portugalliae 1.

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus los decreta condita filius Ioannes Feixoo de Villalobos, prior fuero in congregeneralis Ordinis fratrum beatae Mariae ciae. de Monte Carmelo, quod ipse, in visitatione quam aliàs fecit provinciae Portugalliae dicti Ordinis, pro conservandà et augendà in provincià huiusmodi regulari observantià, de consensu totius definitorii eiusdem provinciae, nonnulla decreta edidit tenoris qui seguitur, videlicet:

« Frater Ioannes Feixoo de Villalo- Decreta praebos, sacrae teologiae magister ac humilis prior generalis et visitator apostolicus totius Ordinis fratrum beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo antiquae observantiae regularis.

» Cum ad maiorem nostri Ordinis conservationem et propagationem bene sapienterque a maioribus nostris sancitum sit, quod in singulis provinciis fiant quolibet anno congregationes definitoriales, quarum ea praecipua cura sit omnes abusus iniurià temporum irrepentes vel eliminare vel impedire etiam

1 In huius Pontificis const. ed. MDCXCII, die 11 octobris, pontif. 11, extant decreta circa studia; et in Clementis XI const. ed. MDCCVII, die 31 augusti, pontif. vii, agitur de huius provinciae religiosis musicis.

opportuno novarum ordinationum remedio; hinc in congregatione provinciae nostrae Lusitaniae, a die v usque ad diem ix iunii, nobis praesidentibus, hoc anno mocxciv celebrata, communi omnium sollicitudine, zelo ac voto pro bono spirituali ac temporali praefatae provinciae decreta sequentia condita fuerunt:

De receptions

1. Nullus ad sacrum nostri instituti habiad habitum et tum, multoque minus ad professionem in vicariis Brasiliensi, Maragonensi et Fluvii Ianuarii nomine Rivus provinciae admitti possit, nisi praevio consensu provincialis et totius definitorii eiusdem provinciae; alias nunquam eiusdem provinciae, sed illius vicariae alumnus dicatur et sit in qua professionem emiserit.

De novitiatu. novitus et professis.

H. Quatuor tantum novitii pro quolibet anno et pro totà provincià in posterum admittantur regulariter, ac insuper extraordinarie unus etiam pro quolibet senario numero religiosorum in dicto anno ex hac vità decedentium: et hoc sub poenà privationis ab officio tam provincialis quam priorum et clavariorum, si quemlibet alium ultra praescriptum numerum admittent. Si tamen dicto numero completo aliquis ex regni magnatibus, aut primariis nobilibus, aliàs idoneus, habitum nostrum efflagitaverit. tunc provincialis recurrere possit ad reverendissimum totius Ordinis generalem pro dispensatione obtinenda. Pro domo novitiatus designantur conventus Ulyssiponensis et vulgo dictus Cogliares, a quibus novitii nunquam removeri possint, neque post emissam professionem, nisi praevio examine approbati pro scholasticis studiis illico ad collegia dirigantur. Porro nemo deinceps ad habitum nostrum admittatur, nisi a vocalibus coenobiorum fuerit per secreta suffragia approbatus, postquam per authentica documenta vel opportunas informationes, aut aliàs, praefatis vocalibus legitime constiterit de recipiendorum legitimis natalibus, moribus, qualitatibus, aliisque requisitis a sacro

1 Puto ipsius vel totius pro Rivus leg. (R.T.).

Concilio Tridentino, constitutionibus apostolicis ac Ordinis, necnon ordinationibus reverendissimi procuratoris generalis a sanctissimo domino nostro per litteras in formâ Brevis confirmatis sub die xı octobris anni MDCXCIII. Nemo similiter ad professionem admittatur, nisi, praeter alia de iure sive communi sive nostri Ordini proprio et municipali requisita, post diligens examen circa regulam, constitutiones, caeremonias nostras et cantum gregorianum, approbatus fuerit ab examinatoribus ad hunc effectum a provinciali pro tempore deputandis, super quo eorum conscientiam oneratam esse volumus. Qui vero contrafecerint, praeter poenas a supradictis constitutionibus statutas, aliis etiam arbitrio generalis subiaceant.

III. Sacri Concilii Tridentini dispositio in De abdica-novitiocap. xvi, sess. xxv, De regularibus, circa no-rum. vitiorum renunciationes aut obligationes, omnino intemerata servetur: ac proinde ante tempus ibidem statutum, ac multo minus ante habitûs susceptionem, nulla pactio super his, nulla conventio vel expressa vel tacita a nostrae provinciae superioribus fiat, vel ab aliis facta toleretur, non obstantibus quibuscumque deprecationibus ac importunis commendationibus, ut ita quaevis simoniacae labis species evitetur, ac in re tanti momenti, qualis est novitiorum receptio,

nulla turpis lucri spes aut temporalis utili-

tatis ratio ad minus dignorum admissionem

praelatos alliciat.

IV. Si ex persona alicuius nostrae pro- De bonis provinciae professi aliqua bona vel haereditario vel alio quocumque iure contingat nostrae religioni acquiri, ea primo in extinctionem communium totius provinciae debitorum convertantur, et quod supererit, pauperioribus conventibus a provinciali de consilio definitorii applicetur, eâ lege ut eiusdem conventus prior et clavarii debeant praedicta omnia emolumenta in bonis stabilibus fructiferis vel annuis aliis redditibus securis collocare, vel, si ob aliquam necessariam causam, servatis servandis, distrahenda sint, teneantur, quamprimum licuerit, tantumdem reponere ac eodem modo investire.

De spoliis religiosorum.

v. Religiosorum ex hac vitâ decedentium spolia, nempe vestes ac libri et cetera. quorum usum, dum viverent, a suis praelatis obtinebant, ad formam sacri Concilii Tridentini sess. xxv, cap. II De regularibus, et decretorum sanctae memoriae Clementis VIII de reformatione nostrarumque constitutionum, vel pro communibus provinciae necessitatibus, vel ad utilitatem eius conventus, cui defunctus fuerit affiliatus, applicentur, iuxta nostrarum constitutionum praescriptum. Provinciales vero pro tempore existentes, quaecumque ratione spolii recipient atque distribuent, sideliter ac diligenter adnotari curent in libro ad hunc finem specialiter designato, ac de omnibus sive datis sive acceptis rationem reddant suis definitoribus in libro praefato distincte referendam, ac ab eorum respective successoribus recognoscendam, et propriâ subscriptione firmandam.

De prioribus, concionatoribus.

vi. Nullus in posterum ad prioratus aut subprioribus et subprioratus officium promoveri, vel concionator extra septa monasterii per litteras patentes constitui valeat, qui ad audiendas saecularium confessiones non fuerit ab Ordinario loci approbatus. Quod si ex praesentaneis prioribus vel subprioribus aliquis sit non approbatus, eamdem approbationem unius mensis termino consequi debeat, sub poenâ privationis officiorum respective, quatenus per ipsum steterit quominus eam consequatur.

De praesen-

VII. Praesentati de gratia, qui ab anno tatis ex gratia MDCLXX citra, iuxta dispositionem revereneoncionationi dissimi Orlandi, in hac provincià admittuntur cum voce et loco in capitulis provincialibus, sicut i in posterum de iustitià cum omnibus gratiis, praeeminentiis et praerogativis, aliàs regularem observantiam non laedentibus, quibus dicti praesentati de iustitià in Ordine nostro ac praecipue in hac provincià fruuntur et gaudent. Item ii, qui lecturam de oppositione tenentes, textum super quatuor evangelia sorte ipsis contingentem termino vigintiquatuor horarum explicaverint, ac secundum sensus sacrae Scripturae exposuerint, et praevià examina-

4 Videtur legendum sint pro sicut (R. T.).

torum approbatione patentes concionatoris litteras obtinuerint, ac eiusmodi munus per duodecim annos laudabiliter exercuerint in ecclesiis Mourae, Setuball, Eborae et Ulyssiponensi, et in qualibet 1 ex his duabus postremo loco nominatis per triennium saltem in supradictos duodecim annos utique computandum, et praedicta omnia requisita sufficienter iustificaverint, si a provincià expostulabuntur, inter praesentatos de iustitià adscribantur cum omnibus praerogativis, de quibus supra. Quoad concionatores tamen actu existentes et aetate provectos, possit provincialis una cum suis examinatoribus abbreviare praedictum tempus duodecim annorum (dummodo non intra quadriennium), eosque ad gradum praesentati de iustitià promovere, qui post obtentam lecturam de oppositione, iuxta superius dicta, fuerint ad concionatoris munus iterum approbati, illudque laudabiliter exercuerint saltem per quadriennium, habità ratione aetatis, studiorum et anteactorum laborum, prout in Domino iudicaverit.

VIII. Ad nostrarum monialium confessio- De confessanes audiendas non deputentur nisi religiosi aetate provecti, annorum ad minus quadraginta, bonis moribus, ac exemplaris laudabilisque famae testimonio commendati, et concionandi pariter, ut illas opportuna gratuitaque verbi Dei praedicatione, aliisque spiritualibus exercitiis ad pietatem erudire. ac in vià perfectionis dirigere valeant. Mane et vespere in ecclesiâ exteriori, et cum eisdem in ecclesià interiori congregatis orationem mentalem indispensabiliter frequentent: praeter dies a constitutionibus expresse designatos, quolibet etiam die dominico, et quandocumque opus fuerit, sanctissima Poenitentiae et Eucharistiae sacramenta petentibus administrent: regulam et constitutiones apprime calleant, earumque menstruam in publica mensa lectionem, et, quod caput est, exactam in omnibus observantiam summo studio procurent. Provinciales vero in cuiuscumque monasterii visitatione super praemissis diligenter inquirant, ipsasque moniales in scrutinio examinent: si quem

1 Edit. Main. legit quolibet (R. T.).

culpabilem repererint, punire ac etiam pro modo culpae removere teneantur. Porro nostri collegii Conimbricensis rector pro tempore monialibus itidem nostris de Tentugal, et prior conventûs vulgo de Deiia monialibus ibidem existentibus, ac tandem prior conventús Algarbiorum monialibus vulgo de Lagos confessarios extraordinarios supradictis qualitatibus praeditos deputent quater in anno, quolibet scilicet triennio 1 qui consueta quoque nostri Ordinis beneficia eisdem conferre valeant.

De cappa.

ix. Sub nullo praetextu deferri possint in publicis communitatis actibus, multoque minus in ecclesià, togae vulgo capotes seu gavanes, quarum loco dumtaxat permittuntur in hyeme contra frigoris rigorem cappae albae ex panno etiam sine caputio confectae.

De chore.

x. Choristae post inceptum officium chorum ingredientes, deosculată terră, permaneant genuslexi usque ad nutum superioris, quo habito, et deosculatà iterum terrà, ad suum locum pergant; idem toties praestando, quoties ob aliquam legitimam causam ac de superioris licentia eisdem e choro exire contigerit. Sacerdotes vero, post debitam sanctissimo Eucharistiae sacramento genuflexionem ac superiori et communitati reverentiam, genuflexi, terram digito deosculantur, ac, post brevem orationem, ad suum locum se conferant, a choro nunquam recessuri, cuiuscumque gradus aut conditionis praetextu, absque necessitate oretenus et non per nutus superiori comunicată; et, obtentă ab eodem licentià, solitam altari genuflexionem et communitati reverentiam praestabunt.

De ordine inter religiosos.

xr. In processionibus aliisque communitatis actibus quibuscumque choristae praecedant novitios, novitii laicos, ceterique religiosi locum singulis convenientem retineant ad formam nostrarum constitutionum, non obstante quacumque tolerantia sive contrarià consuetudine, quam tamquam abusum reprobamus.

De executione regulae et constitutionum.

xII. Regula beati Alberti qualibet hebdomadâ, constitutionum vero pars prima et tertia quolibet mense perlegantur. Harum

1 Videtur legendum trimestri (R. T.).

observantiam omnibus enixe iniungimus, non solum quoad orationem mentalem mane et vespere faciendam, aliaque magis substantialia ad interiorem animae culturam pertinentia, sed etiam quoad habitus internos et externos, cappas, caputia, coronas capitis et calceamenta, ne quid contra mores et constitutiones nostras innovetur, sub poena privationis vocis activae et passivae.

XIII. Erigatur in aliquâ convenienti cellulâ conventûs Ulyssiponensis archivium, ad cuius custodiam deputetur religiosus peritus, qui illud ordinet, protocolla, instrumenta, iura, legata, census, privilegia, ceterasque scripturas uniendo et registrando: idemque proportionabiliter servetur quoad archivium provinciae in eodem conventu Ulyssiponensi constituendum.

De archiviis.

xiv. Religiosi ad subsistentiam villarum, De procuravinearum et camporum deputati, nullo modo biorum. audeant, sive per se immediate, sive per alios, emere nomine proprio vineas, possessiones, domos, oleum, triticum, aut alia eiusmodi, sub poenis contra clericos negotiatores et religiosos proprietarios a sacris canonibus constitutis; quinimo ne quidem nomine conventûs quidquam vel contrahere vel distrahere praesumant sine expresso prioris et clavariorum consensu, quibus etiam quolibet trimestri exactam de omnibus rationem reddere teneantur; si quis contra praedicta, vel omittendo vel committendo, peccare compertus fuerit, illico privetur omni administratione, aliisque, pro modo culpae, a sacris canonibus nostrisque constitutionibus statutis poenis mulctetur, et quatenus in aliquo fraudaverit, carceri mancipetur, et ad refectionem compellatur.

xv. Priores et clavarii pro tempore, ha- De prioribus bitis calculis cum commissariis seu depu- et clavariis. tatis ad recipiendos redditus regiae Camerae provenientes ex vini introductione, authenticam referant attestationem de ab eis introductis et solutis tempore sui regiminis, eamdemque tradant novis prioribus et clavariis, qui consimilem suis successoribus exhibere teneantur, et ita deinceps in perpetuum, sub poenâ privationis vocis activae et passivae, ac inhabilitatis perpetuae ad

officia. Vinum, quodcumque et undecumque proveniens, in cellam vinariam non introducatur, nisi de consensu et in praesentià clavariorum, qui quantitatem et exitum sive consummationem introducti distincte fideliterque adnotare teneantur in libro ad hoc specialiter deputato, ita quod utilitas omnis ex vino proveniens cedat in favorem ipsiusmet conventus, non autem priorum, sub poenâ proprietariorum. Super quibus provinciales pro tempore invigilent, et in visitatione rationem de omnibus exigant. Porro ad priorum charitatem et prudentiam pertinebit temporibus Adventus et Quadragesimae vinum perfectius communitati districonsulatur.

De sociis prio-

xvi. Ad plura et maximi sane momenti incommoda vitanda, nullus in posterum admitti possit ad suffragium ferendum in electionibus sociorum priorum ad capitulum provinciale iturorum, qui duodecimum professionis annum non compleverit, sub poenà nullitatis electionis, quibuscumque contrariis non obstantibus. Excipiuntur sacrae theologiae lectores ac conventuum subpriores, de quorum prudentià, zelo ac pietate confisi, volumus, quod, etiamsi praedictum tempus non expleverint, suffragium tamen ferre possint; sicuti etiam quoad alias electiones ceterasque communitatis determinationes nihil intendimus innovare.

De collegiis, studentibus.

xvii. Designantur pro studiis speculativis et philosophiae ac theologiae collegium Conimbricense, necnon collegia Eborae, Mourae et Ulyssiponense pro studiis theologiae moralis methodice a lectoribus quotidie legendae, quorum unus Sacrae Scripturae, Patrumque sensus explicare tencatur, ac per omnia decretis a patre generali aliàs editis in ordine ad studia et a sanctissimo domino nostro Innocentio XII pontifice maximo confirmatis sub die x1 octobris MDCXCII 1. Conclusiones pro lecturis obtinendis sustinendae sint tres ad minus, et publice defendantur in collegiis Conimbricensi, Ulyssiponensi et Eborensi, vel in capitulo provinciali. Eac vero non seligantur ex eodem

1 Periodus defectiva videtur (R. T.).

libro Sententiarum, nec ex eadem parte theologiae, sed in uno collegio ex prima parte, in alio ex prima vel secunda secundae, et in alio ex tertià parte, vel de sacramentis vel de morali in collegio theologiae moralis, ita quod in his tribus conclusionibus se universaliter in totà theologià peritos ostendant. Absque hoc experimento nemo ad oppositiones pro lecturis admittatur, sed neque illo iuvari quisquam possit, qui theologicum cursum non expleverit. Teneantur lectores alternatim conclusionibus praesidere, habendis, intra claustra quidem, quolibet mense cum interventu magistrorum ac communitatis; quolibet vero bimestri pubuere, ut ieiunantium necessitati opportune blice cum interventu exterorum. Si quando in universitatibus aut aliarum religionum collegiis invitabuntur, arguere teneantur iuxta distributionem a regente seu studiorum praefecto faciendam, ordine servato; si arguere recusaverint, suarum lecturarum cursus non admittantur pro graduum consecutione; si vero regenti aut studiorum praefecto contumaces non obedierint, lectura priventur. Pari modo studentes ad assistentiam extraneorum conclusionum a regente vel praefecto deputati prompte obedire teneantur, sub poenà privationis studiorum perpetuaeque inhabilitatis ad eadem.

> xvIII. Cellulae religiosorum ex hac vità decedentium, quae non fuerint alicui assi-religiosorum. gnatae per decretum sacrae Congregationis, vel a 1 sanctissimo domino nostro, vel ab illustrissimo ac reverendissimo domino nuncio apostolico, maturâ consideratione distribuantur iuxta nostras constitutiones, servatis servandis, et habità ratione dignitatis, gradus, antiquitatis, meriti ac necessitatis cuiuscumque.

Actum die, anno et loco quibus supra, etc. ».

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, tametsi decreta huiusmodi eretorum. a venerabili fratre Georgio archiepiscopo Leodiensi, nostro et Apostolicae Sedis in Portugalliae et Algarbiorum regnis nuncio, confirmata fuerint, nihilominus dictus Ioannes prior generalis illa, quo

1 Praeposit. a nos addimus (R. T.).

De celiulis

Confirmatio

firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae quoque confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsius Ioannis prioris generalis votis in praemissis, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, omnia et singula decreta praeinserta ab ipso Ioanne priore generali edită, ut praesertur, auctoritate apostolică, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausplae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras ac decreta huiusmodi semper firma, valida et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus contrariorum et ordinationibus apostolicis, et, qua-derogatio. tenus opus sit, provinciae et Ordinis praefatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu sumptorem. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi februarii mdcxcvi, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 11 februarii 1696, pontif. anno v.

# CXXV.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporun et regularium super familià coenobii Montissancti Carmelitarum de Urbe et tabella munerum versiculatorum 1.

1 In huius Pontificis const. ed. MDCXCII, die 11 octobris, pontif. II, extant decreta circa studia; et constit. edit. MDCXCVIII, die 30 augusti, pontif. viii agitur de quatuor assistentibus generalibus.

Fides tran-

# Innnocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Decreium sacras Congrega-

§ 1. Aliàs emanavit a Congregatione tionis refertur. venerabilium fratrum nostrorum S. R.E. negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposità decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « In causa Romana vertente inter patres Carmelitas primi instituti Siculos ex unû, et patres Romanos et Status Ecclesiastici eiusdem instituti partibus ex alterâ, de et super assignatione familiae in conventu Montissancti de Urbe, necnon tabellà seu exercitio munerum versiculatorum et cantorum in choro, ac lectorum in mensa, etc., sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, partibus ipsis informantibus, referente eminentissimo Petruccio, censuit ac decrevit, super praedictà assignatione familiae servandas esse constitutiones Ordinis part. 1, cap. v, § ultimo, non obstante voto commissariorum, prout praesenti decreti tenore servari mandat et praecipit. Quo vero ad tabellam seu exercitium munerum versiculatorum, etc., stetit in decisis per ipsam sacram Congregationem sub die xxix iulii mdclxxxix. Romae. xxvIII novembris MDCXCII. — G. cardinalis Carpineus. A. Altovitus, secret. ».

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii priores et fratres Status nostri Ecclesiastici provinciae Montissancti Ordinis fratrum beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo nobis nuper exponi fecerunt, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent<sup>9</sup>: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi vo-

lentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Camerae Apostolicae auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 3. Volumus autem ut earumdem Glausulas. praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maio-

<sup>1</sup> Male edit. Main. legit servati (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit desideret (R. T.).

rem, sub annulo Piscatoris, die xv februarii mocxcvi, pontificatus nostri anno v. Dat. die 15 februarii 1696, pontif. anno v.

#### CXXVI.

Confirmatur constitutio Urbani VIII pro necessitatibus locorum Terraesanctae'

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Salutaris<sup>2</sup> et domini nostri Iesu Christi, qui pro humani generis redemptione se ipsum exinanivit factus obediens usque ad mortem, vices, licet immeriti, gerentes in terris, inter multiplices gravissimasque apostolicae servitutis curas, in eam praecipuae pastoralis sollicitudinis vigilantià incumbimus, ut tanti et tam salubris mysterii monumenta, quae in civitate Hierusalem et locis circumvicinis sunt, conserventur, et omni qua fieri poterit maiori honorificentia recolantur.

§ 1. Cum itaque, felicis recordationis iniuncta furt Ordinariis loco- Urbano Papa VIII praedecessori nostro hbus Ordinum, aliàs exposito quod ecclesiae et alia ut bis in anno curacent exposi loca pia in civitate Hierusalem et aliis ctorum loco-locis Terraesanctae existentia fere diruta erant, et quae adhuc ibi existebant monasteria aere alieno, ob impiam Turcarum, haereticorum et schismaticorum tyrannidem et pro sanctae fidei catholicae in eisdem locis conservatione contracto, admodum gravata reperiebantur, idem Urbanus praedecessor patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis locorum Ordinariis, necnon omnibus et singulis quorumvis Ordinum ac congregationum et institutorum regularium generalibus commiserit et mandaverit,

- 1 Haec constitutio ultimo confirmata fuerat ab Alexandro VIII anno MDCLXXXIX, die 18 novembris, pontif. 1; et postea a Clemente XI const. edit. die XII novembris MDCCXXI.
  - 2 Forsan Salvatoris de more solito leg. (R.T.).

ut ad minus duabus vicibus quolibet Adventus et Quadragesimae temporibus tam per verbi Dei praedicatores in suis sacris concionibus, quam in actionibus et functionibus publicis necessitates eorumdem sacrorum monumentorum populo proponi et commendari curarent et facerent, et aliàs prout in eiusdem Urbani praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die 111 februarii MDCXXXIV expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur; et, sicut pro parte dilecti filii Hieronymi Roavuls Ordinis Minorum sancti Francisci Recollectorum seu de Observantià nuncupatorum professoris pro Gallià commissarii generalis eiusdem Terraesanctae nobis nuper expositum fuit ipse quo praedictae Urbani praedecessoris litterae, quae a recolendae memoriae Innocentio X et Clemente etiam X Romanis Pontificibus praedecessoribus pariter nostris confirmatae fuerunt, exactius observentur, illas per nos pariter confirmari et innovari desideret: nos, eorumdem sacrorum monumentorum conservationi et manutentioni consulere volentes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum consilio, praedictas Urbani praedecessoris litteras apostolicâ auctoritate tenore praesentium confirmamus pariter et approbamus, illasque innovamus et observari mandamus.

§ 2. Volumus autem ut patriarchae, Confirmatio archiepiscopi et episcopi praedicti in Urbani VIII. relatione statûs suarum ecclesiarum, quando visitabunt limina Apostolorum faciendă, referant se praedictis Urbani praedecessoribus et praesentibus litteris nostris paruisse: contrariis non obstantibus quibuscumque.

1 Deest vox anno (R. T.).

Clausulae.

§ 3. Volumus insuper ut earumdem praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv februarii mdcxcvi, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 24 februarii 1696, pontif. anno v.

## CXXVII.

Confirmantur privilegia Pauli V et Urbani VIII concessa collegio Scotorum Parisiensi, cum concessione facultatis suscipiendi ordines non servatis interstitiis 1.

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Constitutio concessa sine dimissoriis Ordinarii.

- § 1. Dudum felicis recordationis Paulus qua Papa V praedecessor noster collegio facultas cele-brandi in ora- nationis Scotorum Parisiensi, eiusque torio privato et suscipiendi or superioribus et alumnis, nonnulla pricumque antisti vilegia, facultates, gratias et indulta paupertatis et concessit per quasdam suas desuper in simili formâ Brevis expeditas litteras tenoris qui sequitur, videlicet:
  - « Paulus Papa V, ad futuram rei memoriam. Dilectos filios alumnos, etc.<sup>2</sup>.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvii maii MDCXII, pontificatus nostri anno xII ».

- 1 Laudatae constitutiones mox citantur. In huius Pontificis const. ed. MDCXCII, die 1 martii, pontif. 1, concessa fuit collegio S. Antonii civitatis Cuscan facultas conferendi gradus scholasticos; et in Clementis XI const. ed. MDCCI. die 30 maii, pontif. I, erigitur collegium Urbinatense cum pluribus privilegiis.
- 2 Bullam Pauli V omittimus, quia iam legitur allata a Clemente IX in tom. xvII, p. 830 (R. T.).

Subinde vero recolendae memoriae Urbanus Papa VIII, etiam praedecessor Urbani VIII. noster, ad favorem eorumdem alumnorum alias suas pariter in forma Brevis litteras edidit tenoris sequentis, videlicet:

« Urbanus Papa VIII, ad futuram rei memoriam. Ut alumni collegii Scoti in civitate Parisiensi, etc. 1.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xi ianuarii MDCxLIII 2, pontificatus nostri anno xx.

§ 2. Cum autem, sicut pro parte di- confirmatio lectorum filiorum superiorum et alu-stilutionum mnorum collegii supradicti nobis nuper expositum fuit, ipsi, quo praeinsertae Pauli, quae a piae memoriae Clemente Papa IX praedecessore pariter nostro confirmatae s fuerunt, ac Urbani praedecessorum litterae firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae quoque confirmationis nostrae patrocinio communiri ac aliàs opportune sibi desuper a nobis provideri et ut infra indulgeri plurimum desiderent : nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis et censuris, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium in totà republicà christianà contra haereticam pravitatem generalium inquisitorum a Sede Apostolica specialiter deputatorum consilio, omnia et singula privile-

- 1 Reliqua vide in tom. xv, pag. 227 (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit 1543 (R. T.).
- 3 Edit. Main. legit confirmata (R. T.).

gia, facultates, gratias et indulta, collegio eiusque superioribus et alumnis praedictis a memorato Paulo et Urbano praedecessoribus concessa, ut praefertur, emanatasve desuper illorum litteras praeinsertas, cum omnibus et singulis in eis respective contentis et expressis, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur et efficaciam adiicimus. Praeterea, ut iidem alumni ad sacros etiam presbyteratus ordines huiusmodi non tantum extra tempora a iure statuta, sed etiam interstitiis a sacro Concilio Tridentino designatis minime servatis, annique curriculo non expectato, ac tametsi in unoquoque ex dictis sacris ordinibus, antequam ad alium promoveantur, se minime exercuerint, servalà tamen ceteroqui earumdem praeinsertarum litterarum formâ et dispositione, promoveri, et promoti in illis etiam in altaris ministerio ministrare libere et licite possint et valeant, auctoritate et tenore praedictis, concedimus et indulgemus.

Clausulas.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuncios, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae in prae-

insertis Pauli et Urbani praedecessorum litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvII aprilis MDCXCIV, pontificatus nostri anno III <sup>4</sup>

Dat. die 27 aprilis 1694, pontif. anno III.

#### CXXVIII.

Admittuntur ad fruitionem indulgentiarum Ordinis sancti Augustini moniales Annunciationis B. M. V. Caelestes nuncupatae.

Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Cum, sicut dilectae in Christo filiae Preces moniamoniales Ordinis Annunciationis B. M. V. constitutionis. Caelestes, vulgariter vero le Turchine nuncupatae, nobis nuper exponi fecerunt, ipsae sub regulâ sancti Augustini, cum peculiaribus constitutionibus a felicis recordationis Paulo V et subinde ab Urbano VIII Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris apprebatis, Deo famulentur, ac proinde indulgentiis 2 ab hac Sanctà Sede Ordini eiusdem sancti Augustini concessis perfrui posse plurimum desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et earum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus earum nomine nobis super hoc hu-

<sup>1</sup> Ita legit ed. Main. tum in textu tum in notă marginali, adeo ut Bulla ista referenda foret supra ad pag. 623 sub num. xci (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit indulgentias (R. T.).

tionis.

militer porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum consilio, easdem exponentes ad fruitionem omnium indulgentiarum Ordini praedicto concessarum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, admittimus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium. Non obstantibus, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulâ de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 11 maii mdcxcvi, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 2 maii 1696, pontif. anno v.

#### CXXIX.

Praecipitur clericis saecularibus Doctrinae Christianae in Galliâ ut executioni mandent vitam communem 1

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Epilogus con-§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus mentis VIII et filius Iosephus Bellisen, presbyter et ciria vilam procurator generalis Congregationis electae Congrega-ricorum saecularium Doctrinae Christianae in Gallia, quod ?, licet felicis recordationis Clemens Papa VIII praedecessor noster per quasdam suas in simili formà Brevis litteras die xxIII decembris MDXCVII expeditas providerit seu ordinaverit, ut omnia et singula bona clericorum dictae Congregationis in arcam

communem reponerentur; ac postmo-

dum, cum iidem clerici ab ipså Congregatione, utpote nullis votis adstricti, interdum deficerent, in ea vero remanentes sibi aliqua bona peculiaria adsciscerent, recolendae memoriae Alexander Papa VII, etiam praedecessor noster, per suas itidem in formâ Brevis litteras die xxvi septembris moclix emanatas statuerit ut omnes et singuli clerici eiusdem Congregationis tria vota simplicia obedientiae, castitatis et paupertatis, necnon votum seu iuramentum in ipså Congregatione perpetuo perseverandi, emitterent : nihilominus eorum nonnulli arcam communem praedictam iam defraudare incipiunt, sibi nempe actionem in legitimam suam portionem retinentes, aut alia bona ex concionibus, missarum<sup>4</sup> eleemosynis, aliove opere et industrià ipsis provenientia reservantes.

§ 2. Cum autem, sicut eadem exposi- causa huius tio subiungebat, id non solum in prae-constitutionis. dictae Congregationis (quae bona communia semper habuit, et suos clericos ad sacros etiam presbyteratus ordines ad titulum ipsius Congregationis seu bonorum communium, vigore facultatis sibi desuper per dicti Alexandri praedecessoris litteras concessae, promoveri curat, eosque ad studia suis sumptibus instituit, ac omnia necessaria illis tam bene valentibus quam aegrotis subministrare tenetur) detrimentum, sed etiam in morum relaxationem vergat: nobis propterea dictus Iosephus procurator generalis humiliter supplicari fecit, ut, quo paupertas in ipsâ Congregatione iuxta sacros canones et constitutiones apostolicas illibata conservari et bonus ordo communitatis ab omni proprietatis labe perpetuo defendi possit, in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

1 Edit. Main. legit missam (R. T.).

<sup>1</sup> Vide const. Clementis VIII et Alexandri VII infra citatas. In huius Pontificis constit. edit. MDCXCVII, die 23 martii, pontif. vi, abrogati fuere discreti.

<sup>2</sup> Male ed. Main. legit quam pro quod (R.T.).

Pracceptum, ut Congregatio-

§ 3. Nos igitur, dictae Congregationis ni cedani legi indemnitati, quantum cum Domino posnem, et in arca Sumus, consulere, omnemque in ea vinant bona, sub tae communis relaxationi viam praecludere, et ipsius Iosephi procuratoris generalis votis hac in re favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum super disciplina regulari specialiter a nobis deputatorum consilio, omnibus et singulis clericis praedictae Congregationis, ut omnem et quamcumque actionem in legitimam sibi quomodolibet et ubicumque competentem nullo modo sibi retinere praesumant, sed eam ipsi Congregationi omnino remittant, itaut eadem Congregatio possit et valeat de eadem legitimà plene disponere, eamque exigere, aut super eà concordare; item ut omnes pecunias, proventus, census et eleemosynas, sive ex lectionibus, sive ex concionibus, aut pro missis celebrandis, aliaque ipsorum iusto labore et causâ quocumque nomine acquisita, etiamsi subsidia consanguineorum aut piorum largitiones, legata aut donationes fuerint, in dictà arcà communi reponant ad formam constitutionum eiusdem Congregationis, sub poenâ privationis vocis activae et passivae ipso facto incurrendâ, nec nisi ab hac Sanctâ Sede aut praeposito generali ipsius Congregationis unâ cum suo definitorio relaxandâ, au-

praecipimus et mandamus; laicos vero et in minoribus tantum ordinibus constitutos clericos Congregationis huiusmodi circa praemissa delinquentes poena gravioris culpae iuxta dictas constitutiones debità puniendos esse, eâdem auctoritate, harum serie, decernimus et declaramus.

§ 4. Decernentes pariter, easdem prae- clausulae. sentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dictae Congregationis, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis aliâ firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice

§ 5. Non obstantibus constitutionibus

§ 6. Volumus autem ut earumdem Fides traupraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo ctoritate apostolică, tenore praesentium, personae in ecclesiastică dignitate con-

dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibus-

cumque.

Derogatio

stitutae munitis, eadem prorsus fides | ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxIII maii MDCXCVI, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 23 maii 1696, pontif. anno v.

#### CXXX.

Confirmatur et reformatur constitutio Alexandri VII pro bono regimine collegii Germanici et Hungarici de Urbe'

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

In supremo militantis Ecclesiae solio per ineffabilem divinae bonitatis abundantiam, nullo licet meritorum suffragio, constituti, ea quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris pro feliciter dirigendis seminariis et collegiis quibuscumque ubique locorum, sed potissimum in almâ Urbe nostrâ, verae religionis arce, ex qua bonorum operum exempla in omnes christiani orbis partes assidue disfunduntur, institutis, sapienter, ac eo, qui secundum scientiam est, Dei zelo ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque illibata serventur, apostolici muniminis nostri patrocinio libenter roboramus, prout, omnibus? maturae considerationis trutinà perpensis, salubriter expedire in Domino arbitramur.

Ab Alexan-dro VIII ob nes determinata

- § 1. Aliàs siquidem a felicis recorquasdam ratio-dationis Alexandro PP. VII praedecesfnere locas el sore nostro, pro felici rectâque collegii gationum cardi-Germanici et Hungarici de Urbe illius-
  - 1 Praedicta constitutio mox citatur. In huius Pontificis constit. ed. MDCXCVII, die 7 septembris, pontif. VII, confirmantur quaedam statuta pro seminariis Angelopolitanis.
    - 2 Voces prout, omnibus nos addimus (R. T.).

que rerum et bonorum administratione, nalium proteemanarunt litterae in simili formâ Brevis ctorum. tenoris qui sequitur, videlicet:

« Alexander PP. VII, ad perpetuam rei memoriam. Ut collegii Germanici atque Hungarici de Urbe, etc. 1.

Datum Romae, apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die xviii 2 decembris MDCXL, pontificatus nostri anno VI ».

§ 2. Cum autem, sicut accepimus, li- causa confircet praemissa a memorato Alexandro lae constitutiopraedecessore provido prudentique fuerint constituta consilio, illa nihilominus minime observentur: hinc est quod nos, praedicti collegii indemnitati prosperoque illius tam spirituali quam temporali regimini, quantum nobis ex alto conceditur, providere cupientes, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praeinsertas Alexandri praedecessoris litteras, cum omnibus et singulis in eis contentis, tenore praesentium perpetuo approbamus et confirmamus ac innovamus, illisque inviolabilis et irrefragabilis apostolicae firmitatis vim, robur et efficaciam adiungimus, ipsasque Alexandri praedecessoris litteras, et in eis contenta huiusmodi, perpetuis futuris temporibus inviolabiliter et inconcusse observari praecipimus et mandamus. Ita tamen ut in posterum memorati cardinales dicti collegii protectores pro negotiis eiusdem collegii pertractandis non amplius in aulâ Congregationis secundodictorum cardinalium, iuxta earumdem Alexandri praedecessoris litterarum praescriptum, sed in ipso collegio commodius ac expeditius occurrentibus illius necessitatibus consulere valeant, cum interventu memorati secretarii dictae Congregationis, et servatà in reliquis omnibus prae-

- 1 Reliqua vide tom. xvi, pag. 638 (R. T.).
- 2 In loc. parall. legitur VIII (R. T.).

dictarum Alexandri praedecessoris litterarum formà et dispositione, congregari debeant.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari et adimpleri, nec de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet quantumvis formali et individuam expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, redargui, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci, aut adversus illas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari vel intentari, seu impetrato, aut etiam motu, scientiâ et potestatis plenitudine similibus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo unquam posse, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac cardinales et legatos, necnon nuntios et alios praescriptos, nunc et pro tempore existentes, sublatà pariter eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, indicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio con trariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrà et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis, quae in praeinsertis Alexandri paaedecessoris litteris con-

cessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii iunii mpcxcvi, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 7 iunii 1696, pontif. anno v.

# CXXXI.

Confirmantur tria decreta clericorum Theatinorum pro electione vocalium ad capitulum generale ?

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Inscrutabili divinae providentiae ar- Exordium. cano ad pastoralis dignitatis fastigium meritis licet imparibus evecti, illa, quae pro felici prosperoque religiosarum congregationum in Ecclesia Dei pie sancteque institutarum, ac uberes bonorum operum fructus, adspirante superni favoris auxilio, proferre iugiter satagentium, regimine et gubernio provide prudenterque disposita atque ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque illibata persistant, apostolici muniminis praesidio, cum id a nobis petitur, libenter constabilimus.

3 1. Muper siquiuem pro parte dile- Becretum ctorum filiorum praepositi generalis et MDCLXXXIII.... quatuor consultorum Congregationis cle-Jomorum po capitulo genericorum regularium Thoatinorum num ricorum regularium Theatinorum nun-rali executioni cupatorum nobis expositum fuit, quod, cum alias, videlicet anno moclxxxIII, in capitulo generali dictae Congregationis tunc celebrato, inter alia editum fuisset decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « Ut observantiae regularis incommodis caveatur, nullo pacto accedere possint ad capitulum generale praepositi per vocalium suae domus cessionem.

1 De numero vocalium pro capitulis generalibus vide Alexandri VII constit. edit. MDCLXI, die 10 ianuarii, pontif. vi.

sed ii tantummodo ius accedendi habeant, quibus consucto sortis tempore sors contigerit; quod si aliqua ex causå, quaecumque illa fuerit, nullå exceptâ, electio vocalis non fiat, et extractus fuerit calculus vocalis, tunc neque vocalis, neque praepositus ad capitulum generale accedat »; decretum vero huiusmodi cum executioni nondum demandatum fuisset, eo quia formae electionis vocalium capituli generalis Congregationis huiusmodi anno MDCLXVIII praescriptae ac a felicis recordationis Clemente PP. IX praedecessore nostro per quasdam suas in simili forma Brevis litteras approbatae adversabatur, nec ullo apostolicae confirmationis patrocinio roboratum reperiebatur: definitorium generale novissimi capituli generalis eiusdem Congregationis, agnità necessitate in dies maiori dictum decretum executioni demandandi ad tollendas perturbationes quae in gubernio superiorum localium cessionem votorum sibi a vocalibus procurantium oriri solent, mandavit ut pro illius confirmatione obtinenda nobis supplicaretur.

Ana duo de-

formà el etion.

vocalium.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, exponentes praefati, ultra supradictum etiam alia duo decreta ad diminuenda incommoda, quae domibus regularibus memoratae Congregationis et illarum vocalibus eveniunt, aeque necessaria addenda esse censeant, unum quidem totam ipsam Congregationem. alterum vero domos regulares S. Silvestri in Monte Quirinali et S. Andreae de Valle nuncupatas de Urbe dictae Primum de Congregationis respicientia: Primum scilicet, quod imposterum, in singulis domibus Italiae et insularum adiacentium die 11 novembris, in reliquis vero domibus totius Congregationis huiusmodi die primà iulii mensium capitulum generale dictae Congregationis respective

praecedentium, electio vocalis non amplius iuxta formam sicut praemittitur praescriptam ac a memorato Clemente praedecessore approbatam fiat, sed duo calculi, unus albus significans praepositum, alter niger vocalem significans, in urnam' mittantur; quod si forte calculus niger extractus fuerit, eo casu subinde, nempe die 11 mensis ianuarii sequentis in domibus Italiae et insularum adiacentium, die vero prima sequentis mensis septembris in reliquis domibus praedictis, ad electionem vocalis more solito deveniatur; si vero calculus albus significans praepositum extractus fuerit, eo casu nulla alia electio fiat; ceterum, quo in sorte huiusmodi totum negotium fideliter peragatur, fraus et omnis dolus inde sub nullitatis ac excommunicationis latae sententiae poenis ipso facto incurrendis prohibita sint: Secundum vero, Alterum de quod, cum dictae domus S. Silvestri vestri et S. Andrea de Urbe. et S. Andreae duabus provinciis, in quas tota Congregatio praefata dividitur, communes sint, et numerus vocalium utriusque provinciae aequalis esse debeat, ideoque, dum aliquando altera alteram provinciam numero vocalium huiusmodi superat, necesse sit, aut aliqui voce activà et passivà absque ullà ipsorum culpà destituti remaneant, aut superior generalis, ne cuiquam praeiudicium fiat, tot religiosos per annum integrum dictis domibus, cum magno illarum incommodo, non alio fine nisi ut vocalium utriusque provinciae numerus tempore electionis vocalis pro capitulo generali sit aequalis, assignare teneatur; ita in posterum fiat ut pro duabus electionious in dictis domibus fieri solitis vocales omnes unius provinciae, qui pro tempore in dictis domibus reperientur, insimul conveniant;

1 Edit. Main. legit unam pro urnam (R. T.).

illi quidem, qui erunt de provincià ex qua eo triennio fuit electus praepositus generalis, in domo S. Silvestri; alii vero alterius provinciae, in domo S. Andreae; atque inibi unaquaeque pars suum respective vocalem pro capitulo generali huiusmodi eligat, ut ita, absque ullo dictarum domuum et earum vocalium incommodo, provinciarum aequalitas servetur: nobis propterea dicti exponentes humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Confirmatio

§ 3. Nos igitur, ipsos exponentes spetrium relato-rum praedicto-cialibus favoribus et gratiis prosequi rum, sublata tomen poena volentes, et eorumdem singulares pertionis ex secun- sonas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, ac memoratae formae electionis vocalium capituli generalis necnon praedictarum Clementis praedecessoris litterarum tenores et alia quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, decreta praefata (sublatà tamen dictà poenà excommunicationis), auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus:

salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis dictorum cardinalium. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et forc, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

nationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dictae Congregationis Theatinorum, eiusque provinciarum et domorum regularium, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus

praemissis, ac constitutionibus et ordi-

§ 4. Non obstantibus praedictis Cle- contrariorum mentis praedecessoris litteris, aliisque derogatio.

expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permausuris, ad praemissorum effectum,

omnibus et singulis, illorum tenores

praesentibus pro plene et sufficienter

hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicucuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae

ipsis praesentibus haberetur si forent! exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die viii iunii MDCXCVI, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 8 iunii 1696, pontif. anno v.

#### CXXXII.

Confirmatur decretum Congregationis Rituum de cultu immemorabili B.Mariae de Socos Ordinis beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum1.

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Decretum praedictum cum

§ 1. Aliàs emanavit a Congregatione ansensu Pontis-venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium sacris ritibus praepositorum decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « Barchinonensis. Canonizationis B.Mariae de Socos monialis professae Ordinis beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum. Proposito in Congregatione ordinarià Sacrorum Rituum per eminentissimum et reverendissimum dominum cardinalem Casanatam dubio: An constet de cultu immemorabili praestito dictae beatae Mariae de Socos, et an sententia super eo lata a vicario generali Barchinonensi, iudice a praefatâ sacrà Congregatione delegato, sit confirmanda in casu et ad effectum de quo agitur: eadem sacra Congregatio, audito reverendissimo archiepiscopo Myrensi fidei promotore, tam in scriptis quam in voce, instante R. P. magistro fratre Martino Salvatore Gilaberte vi-

> 1 Ab Innocentio XI constit. edit MDCLXXXVII, die 18 aprilis, pontif. xI, concessae fuerunt officium et missa B. Petri Armengol; et ab hoc Pontifice const. sequenti conceduntur officium et missa praedictae B. Mariae.

cario ac procuratore generali praedicti Ordinis beatae Mariae de Mercede, huiusmodi causae postulatore, censuit constare de cultu immemorabili, et sententiam praedicti vicarii generalis Barchinonensis esse confirmandam, si sanctissimo domino nostro placuerit. Die 1x februarii MDCXCII. Et factà de praedictis sanctissimo domino Innocentio Papa XII per me secretarium relatione, Sanctitas Sua annuit die xiii eiusdem mensis sebruarii et anni MDCXCII. -A. cardinalis Cybo. Loco + sigilli. — I. VALLEMANUS, Sacrorum Rituum Congregationis secretarius ».

Confirmatio

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius Bernardus Carignena et Spenza vica- relati decreti. rius et procurator generalis dicti Ordinis nobis nuper exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius Bernardi vicarii et procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad essectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvā tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, ipsas praesentes Clausulas. litteras semper sirmas, validas et essicaces existere et fore, suosque plenarios

et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxx iunii mocxcvi, pontificatus nostri anno v. Dat. die 30 iunii 1696, pontif. anno v.

#### CXXXIII.

Confirmatur decretum Congregationis Rituum de officio et missa B. Mariae de Socos Ordinis beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum pro religiosis utriusque sexus?

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Decretum didie xix septemsu sanctissimi.

§ 1. Aliàs ad supplicationem dilecti tionis pro offi- filii Bernardi Carignena et Spenza, vicarii ritu semiduplici et procuratoris generalis Ordinis fratrum bris cum assen-B. Mariae de Mercede redemptionis captivorum et causae canonizationis beatae Mariae de Socos monialis dicti Ordinis postulatoris, emanavit a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium sacris ritibus praepositorum decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « Barchinonensis. Canonizationis B. Mariae de Socos Ordinis

- 1 Male, ut puto, edit. Main. habet iulii (R. T.).
- 2 Const. praecedenti confirmatus fuit cultus immemorabilis; et const. sequenti conceduntur officium et missa B. Petri Paschasii.

B. M. V. de Mercede redemptionis captivorum. Remisso sacrorum rituum Congregationi supplici libello a R. P M. fratre Bernardo a Carignena et Spenza, vicario et procuratore generali Ordinis B. M. V. de Mercede redemptionis captivorum, et huiusmodi causae postulatore, et SS. D. N. porrecto, in quo humillime supplicabat Sanctitati Suae, ut de B. Maria praedictâ, de cuius cultu immemorabili die ix februarii anni mpcxcii. cum subsecutà approbatione Sanctissimi die xiii eiusdem mensis et anni, füit responsum constare, facultatem pro suâ religione recitandi officium et celebrandi missam de Communi Virginum sub ritu semiduplici, die xıx septembris, natalitio eiusdem Beatae, singulis annis, benigne concedere dignaretur; sacra eadem Congregatio, ad relationem eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Casanatae ponentis, audito prius tam in scriptis quam in voce reverendissimo archiepiscopo Myrensi fidei promotore, omnibus bene perpensis ac mature consideratis, gratiam petitam, pro religiosis utriusque sexus dicti Ordinis B.M. de Mercede tantum, concedi posse censuit, si sanctissimo domino nostro videbitur. Die 11 octobris mdccxciv. Factà igitur deinde sanctissimo domino de praedictis per me secretarium relatione, Sanctitas Sua benigne annuit die ıx eiusdem mensis et anni mdcxciv. -A. cardinalis Cybo. — B. Inghirami secretarius.

§ 2. Cum autem, sicut dictus Bernardus vicarius et procurator generalis nobis nuper exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsum Bernardum vicarium et procuratorem

- 1 Conjunct. et nos addimus (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit in qua (R. T.).

Confirmatio

generalem specialis favore gratiae prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvà tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis haberetur praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Ma-

iorem, sub annulo Piscaloris, die xxx iunii mpcxcvi, pontificatus nostri anno v. Dat. die 30 iunii 1696, pontif. anno v.

#### CXXXIV.

Confirmatur decretum Congregationis Rituum circa officium et missam B. Petri Paschasii martyris et episcopi Giennensis, Ordinis B. M. de Mercede Redemptionis captivorum<sup>1</sup>.

## Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias, ad supplicationem dilecti Congregations
Glii Bernardi Carignena et Spenza vicarii pro officio et missa sub ritin et procuratoris generalis Ordinis fratrum secundae clas-Beatae Mariae de Mercede redemptionis una cum assencaptivorum, emanavit a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum decretum tenoris qui seguitur, videlicet: « Ordinis beatae Mariae Virginis de Mercede redemptionis captivorum. Sacrorum rituum Congregatio, ad humillimas preces reverendi patris magistri fratris Bernardi de Carignena et Spenza vicarii et procuratoris generalis Ordinis beatae Mariae Virginis de Mercede redemptionis captivorum ab eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Casanata relatas, audito tam in scriptis quam in voce reverendissimo archiepiscopo Myrensi, fidei promotore, utriusque sexus religiosis? Ordinis praedicti in posterum recitandi officium et missam celebrandi de B. Petro Paschasio martyre et episcopo Giennensi sub ritu duplici secundae classis cum octavâ, aliàs sub ritu duplici concessa, facultatem

1 In const. praecedenti concessa fuere officium et missa B. Mariae de Socos, et a Benedicto XIII, const. ed. MDCCxxVIII, die 14 iulii, pontif. v. confirmatur cultus immemorabilis B. Serapionis.

2 Edit. Main legit religionis (R. T.).

su Pontificis.

concedi posse censuit, si sanctissimo domino nostro placuerit: die xviii iunii MDCXCV. Factà igitur deinde per me secretarium de praedictis sanctissimo domino domino nostro relatione, Sanctitas Sua benigne annuit. Die xxii eiusdem mensis et anni MDCXCV. — A. cardinalis Cybo. Loco + sigilli. — B. Ingilirami Sacrorum Rituum Congregationis secretarius ».

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut dictus Bernardus vicarius et procurator generalis nobis nuper exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsum Bernardum vicarium et procuratorem generalem specialis favore gratiae prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum' fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum

1 Edit. Main. legit absolutos (R. T.).

palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticâ dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi iulii MDCXCVI, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 7 iulii 1696, pontif. anno v.

#### CXXXV.

Conceditur studentibus Congregationis S. Marci provinciae romanae Ordinis Praedicatorum, ut ipsi in eorum collegio examinari valeant pro lectoratu<sup>1</sup>.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Exponi nobis nuper fecerunt di- Epilogus praelecti filii vicarius generalis et fratres Con-stitutionum. gregationis S. Marci provinciae Romanae Ordinis Praedicatorum, quod, cum aliàs nos, per quasdam nostras in simili formà Brevis litteras die xx octobris MDCXCIII expeditas, tunc et pro tempore
- 1. Const. ed. MDCXCIII, die 20 octobris, pont. 11, concessum fuit praedictis studentibus facultas studendi in coenobio S. Marci, et constit. edit. MDCXCV, die 14 iunii, pontif. IV, erecta fuit dicta Congregatio. Benedicti vero XIII const. ed. MDCXXVI, die 8 februarii, pontif. II, est de receptione religiosorum Congregationis S. Marci et S. Iacobi Venetiarum.

Fides tran-

existentibus fratribus studentibus seu alumnis eiusdem S. Marci Florentini, S. Dominici Fesulani ac S. Iacobi civitatis S. Miniatis respective conventuum dicti Ordinis indulserimus ut studia sua in praedicto conventu S. Marci peragere possent cum iisdem omnino privilegiis, ac si illa in S. Mariae super Minervam de Urbe, sive in Perusino respective conventibus provinciae praefatae peragerent, dummodo tamen, studiorum suorum huiusmodi curriculo exacto pro gradu lectoris suscipiendo examini in eodem conventu S. Mariae super Minervam habendo se subiicerent, quemadmodum hucusque observatum fuit; subinde vero, nempe anno mocxcv1, conventus supradictos, quo magis regularis observantia in illis stabiliatur, ab omni et quacumque iurisdictione ac superioritate tunc et pro tempore existentis prioris provincialis memoratae provinciae perpetuo eximerimus et plenarie liberaverimus, eosque in praesatam S. Marci provinciae Romanae nuncupandam Congregationem per vicarium generalem, a similiter pro tempore existente magistro generali dicti Ordinis instituendum, regendam et gubernandam, sub certis modo et formâ tunc expressis, pariter perpetuo erexerimus et instituerimus: ipsi exponentes, quo eiusmodi opus absolutum perfectumque reddatur, omniaque cum maiori eorum commodo, pace et quiete ac mentis in Deum recollectione peragantur, plurimum cupiunt, se illà studentes seu alumnos suos praefatos ad dictum conventum S. Mariae super Minervam, cui nullatenus amplius subiacere dignoscuntur, pro eorum ad lectoris gradum huiusmodi examine transmittendi lege solvi, itaut illi de cetero in eodem conventu S. Marci pro gradu praedicto ad praescriptum constitutionum Ordinis 1 Edit. Main. legit 1595 (R. T.).

examinari valeant, quemadmodum in pluribus et diversis, nempe in S. Mariae de Sanitate Neapolitana, S. Marci de Gavotis, SS. Rosarii Venetiarum, respective nuncupatis, aliisque fratrum eiusdem Ordinis Congregationibus fieri consuevit.

§ 2. Nos igitur, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi forma examinis. volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causå latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes. huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum super disciplina regulari specialiter a nobis deputatorum consilio, ut fratres dictae Congregationis S. Marci imposterum examinari et lectores creari seu habiles ad legendum declarari valeant in eodem conventu S. Marci tamquam in studio formali, dummodo quinque saltem examinatores, videlicet vicarius generalis eiusdem Congregationis, seu prior conventûs supradicti, pro tempore existentes, necnon duo scholasticae, alter moralis theologiae, et alius philosophiae in conventu praefato lectores adhibeantur, ceteraque omnia serventur quae ad id per constitutiones Ordinis huiusmodi ac ordinationes capitulorum generalium ipsius Ordinis praescribuntur, auctoritate apootolicâ, tenore praesentium, indulgemus.

§ 3. Decernentes, casdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obConcessio

Clausulae.

tinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Ordinis, Congregationis et conventuum praedictorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica, aut quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxIII iulii MDCXCVI, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 23 iulii 1696, pontif. anno vi.

#### CXXXVI.

Extenduntur ad confraternitates Decem Virtutum B. Mariae Virginis indulgentiae et gratiae spirituales confraternitatibus SS. Sacramenti concessae 1

1 A Paulo III concessae fuere dictae indulgentiae et gratiae, et postea confirmatae ab Innocentio XI const. MDCLXXVIII, die 1 octobris, pontif. II. De dictà confraternitate vide constitutiones infra laudatas.

Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Caelestium munerum thesauros, quo- Exordium. rum dispensationem fidei nostrae commisit divina dignatio, prudenti liberalitate libenter erogamus, cum id pia christisidelium, praesertim sub suavi religionis iugo Altissimo famulantium propriaeque ac alienae saluti laudabiliter incumbentium, vota postulant, et nos ad augendum sanctissimi augustissimique Corporis et Sanguinis domini nostri Iesu Christi cultum et venerationem id speramus in Domino profuturum.

§ 1. Alias siquidem de mandato feliCongregations, cis recordationis Clementis PP. X prae-quo declaratur decessoris nostri emanavit a Congrega-SS. Corporistione tunc existentium S. R. E. cardi-essione Paunalium indulgentiis et sacris reliquiis constitutionem praepositorum decretum tenoris qui se-esse participes quitur, videlicet: « Licet sacrae memo-etc. confrater riae Paulus Papa III per binas suas con-cramenti super stitutiones concesserit ut SS. Corpo-Urbe concessaris Christi confraternitates omnes et rum. singulae, ubivis locorum institutae ac instituendae, iisdem privilegiis, concessionibus, indulgentiis, gratiis, indultis, quae confraternitati SS. Sacramenti in ecclesià S. Mariae super Minervam de Urbe erectae largitus fuerat aut in posterum largiretur, uti, potiri et possent ac deberent; quia tamen per nonnullas apostolicas constitutiones et ordinationes, quae deinceps emanarunt, praesertim vero similis memoriae Clementis VIII constitutionem de aggregationibus editam, facultates et indulgentiae, tam supradictae S. Mariae de Minerva quam ceteris omnibus confraternitatibus antea concessae, aut abrogatae aut saltem moderatae comperiuntur, aliaque hoc de genere decreta sunt, ex quibus in dubium revocari posse videtur, an huiusmodi Pauli III concessiones pristinum

1 Particulam aut nos addimus (R. T.).

indulgentiarum,

suum robur adhuc retineant; Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium indulgentiis sacrisque reliquiis praefectorum optans summopere SS. Sacramenti venerationem et cultum in dies magis augeri, et ob eam causam huiusmodi societatem in omnibus ecclesiis parochialibus erigi, atque ad id christifideles praecipuis gratiis excitari, speciali ordinė habito vivae vocis oraculo a sanctissimo domino nostro Clemente Papa X, felicis recordationis Pauli V vestigiis inhaerente, decernit ac declarat, iuxta easdem Pauli III constitutiones, confraternitates omnes et singulas SS. Corporis Christi, ubique terrarum hactenus apostolică vel ordinaria auctoritate erectas, aut posthac erigendas, absque novâ aut peculiari alià concessione, communicatione vel aggregatione, fore et esse debere participes quorumcumque privilegiorum. concessionum, indulgentiarum, facultatum, gratiarum et indultorum ab eodem Paulo III archiconfraternitati SS. Sacramenti de Minerva per Breve datum Romae apud S. Petrum die III novembris MDCVI nominatim et expresse concessorum, ac in posterum a Sede Apostolicâ concedendorum, illisque omnibus et singulis uti, potiri et gaudere posse ac debere statim atque confraternitatum earumdem erectio apostolicâ vel ordinaria auctoritate facta fuerit; servata tamen in reliquis omnibus praedictâ Clementis VIII constitutione. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis de indulgentiis ad instar non concedendis, nec aliis contrariis quibuscumque. Datum Romae, die xxIII aprilis MDCLXXVI. — C. cardinalis Maximus. — Michaël Angelus Riccius secretarius ».

Postmodum vero recolendae memo-Ab Innocen-

riae Innocentius Papa XI pariter prae-tio XI confirmadecessor noster decretum huiusmodi, tum decretum. toto illius tenore inserto, sub certis modo et formâ tunc expressis auctoritate apostolică approbavit, confirmavit et innovavit, prout in ipsius Innocentii praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die 1 octobris MDCLXXVIII expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut pro parte dilectorum missionariorum Ordinis Minorum preces Missiosancti Francisci de Observantia nuncu-rum de Obserpatorum per dilectum filium Franciscum Diaz a S. Bonaventura fratrem expresse professum dicti Ordinis ac eorum missionariorum in Romanâ Curiâ procuratorem nobis nuper expositum fuit, duae confraternitates in honorem sanctissimi Eucharistiae sacramenti, ac beatissimae Virginis Mariae in diversis christiani orbis partibus operà et sollicitudine fratrum praefatorum, non solum in utriusque sexus personarum obedientiae seu directioni ministri generalis eiusdem Ordinis subditarum, sed etiam in aliis omnimodae Ordinariorum locorum iurisdictioni subiectis ecclesiis canonice iamdudum institutae, ac a piae memoriae Leone X per suas litteras incipientes Cum in honorem, etc., anno MDXVII expeditas, et forsan aliis Romanis Pontificibus etiam praedecessoribus nostris approbatae, ad unam subinde confraternitatem dumtaxat sub titulo decem virtutum seu decem beneplacitorum eiusdem beatissimae Virginis Mariae, in diversis pariter locis pro cuiusvis status christifidelibus pià eorumdem fratrum curà propagatam, itidem canonice redactae fuerint; confratres vero et consorores confraternitatis huiusmodi, quae

1 Praeposit. a nos addimus (R. T.).

etiam alicubi Conceptionis ipsius beatissimae Virginis Mariae, frequentius vero SS. Corporis Christi confraternitas denominatur, ac inter peculiares memorati Ordinis confraternitates recensetur, inter cetera pietatis et christianae charitatis opera, quibus incumbere consueverunt, tam ex primaevo primodictarum duarum confraternitatum, quam proprio instituto, circa venerationem et cultum praedicti sanctissimi Eucharistiae sacramenti, non minus ac illi qui confraternitatibus sub titulo eiusdem SS. Corporis Christi ubivis erectis adscripti reperiuntur, se exerceant, illud potissimum pie ac devote comitando cum ad infirmos vel aliàs in processionibus circumfertur; ac proinde exponentes praefati, ut eorumdem confratrum et consororum pietas ac devotio erga sacratissimum hoc salutis nostrae pignus magis ma gisque in dies incitetur, illos indulgentiarum et aliarum gratiarum spiritualium, quibus praedictae SS. Corporis Christi confraternitates in vim decreti praeinserti eiusque confirmatoriarum Innocentii praedecessoris litterarum huiusmodi fruuntur, participes fieri plurimum desiderent: nos, piis eorumdem exponentium votis hac in re, quantum cum Domino possumus, benigne annuere volentes, et illorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes, aliasque gratias spirituales,

quibus confratres et consorores confraternitatum sub praesato titulo SS. Corporis Christi ubique locorum apostolicâ vel ordinarià auctoritate erectarum et erigendarum per decretum praeinsertum eiusque consirmatorias Innocentii praedecessoris litteras supradictas uti, frui et gaudere posse, ut praesertur,declaratum fuit, ad confraternitates sub memorato titulo decem virtutum seu decem beneplacitorum eiusdem beatissimac Virginis Mariae ubique pariter locorum operâ praefatorum fratrum canonice hactenus erectas et in posterum erigendas, illarumque confratres et consorores, dummodo tamen ea, quae pro consequendis indulgentiis seu peccatorum remissionibus ac poenitentiarum relaxationibus aliisque gratiis spiritualibus huiusmodi praescripta sunt seu pro tempore fuerint, adimpleant, auctoritate apostolică, tenore praesentium, in perpetuum extendimus et ampliamus.

§ 3. Non obstantibus nostrà de non contrariorum concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum, tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae

§ 4. Volumus autem ut earumdem. Fides tran-

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die IV octobris mocxcvi, pontificatus nostri anno vi.

vel ostensae.

Dat. die 4 octobris 1696, pontif. anno vi.

#### CXXXVII.

Confirmantur decreta Congregationis particularis circa iurisdictionem vicariorum in Anglià contra regulares 1.

### Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

- Decreta prace § 1. Allas a particular.

  nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S.R.E. cardinalibus Congregationis Propagandae Fidei negotiis praepositae super rebus Angliae a nobis specialiter deputatâ emanarunt super quibusdam instantiis pro parte dilectorum filiorum vicariorum apostolicorum regni Angliae nobis factis, quas una cum supplicibus libellis desuper nobis porrectis ad eamdem particularem Congregationem remisimus, decreta tenoris qui sequitur, videlicet: « Decreta sacrae Congregationis particularis de Propagandâ Fide habitae die vi octobris mpcxcv.
  - » Relatis in Congregatione eminentissimorum dominorum cardinalium de Propagandâ Fide super rebus Angliae specialiter a SS. D. N. Innocentio XII deputatorum instantiis Sanctitati Suae factis a vicariis apostolicis Angliae in eorum libellis supplicibus tenoris sequentis, videlicet: « Beatissime Pater. Cum ex vi seu occasione privilegiorum Ordini sancti Benedicti Congregationis Anglicanae a Sede Apostolicâ concessorum, necnon praetextu iurisdictionis quae ante schisma eidem Ordini in Anglia competebat, praetendant monachi dicti Ordinis, se, tamquam vicarios capitulares, seu ipsum capitulum, sede vacante, habere in plerisque regni dioecesibus iurisdictionem ordinariam, et hanc non cessare ex quo Sancta Sedes eidem regno concesserit vicarios apostolicos ad illas ecclesias regendas; cumque exinde,
  - 1 Cf. Innocentii XI const. ed. MDCLXXXI, die 20 maii, pontif. v, et huius Pontificis const. seq.

uti experientia docuit, hoc ipso saeculo oriri possint contentiones et controversiae hos inter et illos regimini illorum sidelium et propagationi sidei summopere noxiae, praeiudiciales et scandalosae: idcirco supplicatur eâ qua par est humilitate Sanctitati Vestrae, quatenus declarare dignetur cessare omnem talem praefatorum monachorum iurisdictionem, qualiscumque sit, eo ipso quod sancta Sedes Apostolica concesserit vicarios apostolicos in regno Angliae, eisque solitas facultates generaliter regendi ecclesias sibi commissas tribuerit: uti in partibus catholicis cessat omnis iurisdictio capituli et vicariorum capitularium, sede vacante, statim atque Sedes Apostolica vicarium apostolicum delegat ad ecclesiam vacantem interim gubernandam. Quem favorem, etc. Quam Deus, etc. » « Beatissime Pater. Eå qua par est humilitate Sanctitati Vestrae exponitur, plurima quotidie fidei catholicae' praeiudicia in Anglia exoriri ex eo quod regulares ibidem praetendant se vigore suorum privilegiorum ab omni iurisdictione vicariorum apostolică auctoritate eidem regno concessorum exemptos esse. Et cum ex aliâ parte vicarii apostolici praefati regere non possint ecclesias sibi commissas, nisi regulares praedicti eis subiiciantur, saltem quoad ea quae missiones et curam animarum concernunt: quapropter2 Sanctitati Vestrae humiliter supplicatur, ut Bullas seu Brevia apostolica, aliàs ab hac Sanctà Sede occasione similium controversiarum in regno Sinarum, Indiis et alibi exortarum emanata, extendere dignetur simili Bullà seu Brevi ad omnia regna et insulas dominio serenissimi regis Magnae Britanniae subiectas. Quem favorem, etc. Quam Deus, etc. »:

- 1 Edit. Main. legit catholica (R. T.).
- 2 Aptius lege eapropter (R. T.).

- « Sacra Congregatio, re mature perpensa, et audito etiam patre Claudio Estiensi et procuratore monachorum Congregationis Anglicanae S. Benedicti, decrevit ut infra:
- » Quoad 1<sup>um</sup>. Per deputationem vicariorum apostolicorum factam in regno Angliae a sanctă memoriă Innocentii XI cessasse et cessare quamcumque iurisdictionem capitulorum seu vicariorum capitularium, tam saecularium quam regularium, omnium ecclesiarum eiusdem regni, et signanter earum, quae monachis Congregationis Anglicanae Ordinis S. Benedicti vigore Bullae sacrae memoriae Urbani VIII, quae incipit Plantata, seu quarumlibet aliarum litterarum apostolicarum, aut aliàs quomodolibet competere posset; durante tamen deputatione jeorumdem seu aliorum similium vicariorum ab Apostolica Sede quandocumque deputandorum, et non aliàs.
- » Quoad 2<sup>um</sup> vero censuit regulares quoscumque, etiam Societatis Iesu et Congregationis Anglicanae praefatae, tam circa approbationem ad confessiones audiendas, quam circa concernentia curam animarum et sacramentorum administrationem, aliaque munia parochialia, esse subiectos vicariis apostolicis, in quorum districtibus eos respective commorari contigerit.
- » Non obstantibus quoad praemissa quibuscumque regularium Ordinum privilegiis, et praesertim antedictă Bullă sacrae memoriae Urbani VIII, illis alias in suo robore permansuris, necnon firmis remanentibus quoad reliqua omnibus et singulis privilegiis, praceminentiis, praerogativis, aliisque iuribus, dictis monachis Congregationis Anglicanae quomodolibet competentibus, etc. Datum Romae, die et anno quibus supra.
- » Quae quidem decreta eâdem die sanctissimo domino nostro per me secreta-

rium infrascriptum integre relata, Sanctitas Sua benigne laudavit et approbavit, mandavitque ab omnibus, ad quos pertinet, inviolabiliter observari.

C. A. Fabronus, secretarius. »

- § 2. Cum autem, sicut vicarii apostolici praedicti nobis nuper exponi fece-cretorum. runt, ipsi decreta huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibuvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decreta praeinserta, ac omnia et singula in eis contenta et expressa, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.
- § 3. Decernentes, easdem praesent(s Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam,

quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v octobris mocxcvi, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 5 octobris 1696, pontif. anno VI.

#### CXXXVIII.

Dismembrantur plures provinciae regni Sinarum a dioecesibus Pekinensi et Nankinensi; eaeque committuntur vicariis apostolicis 1.

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

E sublimi Sedis Apostolicae speculâ, in qua catholicae Ecclesiae per universum orbem diffusae regimini, meritis licet et viribus longe impares, divinâ dignatione praesidemus, mentis nostrae oculos per quascumque agri dominici

1 Ab Alexandro VIII instituti fuere episcopatus Pekinensis et Nankinensis constit. edit. MDCXC, die 10 aprilis, pont. 1; in huius Pontificis constit. edit. MDCXCV. die 16 maii, pontif. III, extat dismembratio a dioecesi Nemausensi; et in Benedicti XIII constit. edit. mpccxxv, die 23 maii, pontif. I, ecclesia Eugubina subiicitur Urbinatensi. De auctoritate vicariorum in Anglià vide constitutionem precedentem; et de illà vicariorum in Oriente, vide sequentem.

partes iugiter circumferentes, ad ea, quae ecclesiarum quarumlibet praesertim cathedralium in remotissimis ab eâdem Sede regionibus erectarum statum concernunt, pastoralis vigilantiae nostrae studia libenter convertimus 1; atque, ut ibidem christiana religio felicius in dies, adspirante superni favoris auxilio, stabiliatur et crescat, concessae nobis a Domino potestatis partes propensâ charitate interponimus, sicut, omnibus mature consideratis, ad omnipotentis Dei gloriam ac animarum salutem arbitramur in Domino expedire.

§ 1. Aliàs siquidem felicis recordationis Alexander Papa VIII praedecessor rum episcopa-noster<sup>2</sup>, certis tunc expressis causis ad-sis et Nankinen ductus, ac praesertim provide conside-sis. rans in amplissimo regno Sinarum, in quo catholicam fidem latius in dies propagari acceperat, unam dumtaxat cathedralem ecclesiam, nempe Machaonensem, quae de iure patronatus carissimi in Christo filii nostri Petri Portugalliae et Algarbiorum regis illustris ex fundatione vel dotatione seu privilegio apostolico, cui non inveniebatur eatenus in aliquo derogatum, esse dignoscebatur, reperiri; adeoque illius episcopum singularum omnium<sup>3</sup> vultus<sup>4</sup> inspicere, aliasve boni pastoris partes implere minime posse: supplicationibus eiusdem Petri regis nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, oppida de Pekim et de Nankim respective nuncupata, in eodem regno existentia, ab ordinarià iurisdictione tunc et pro tempore existentis episcopi Machaonensis auctoritate apostolicâ perpetuo segregavit, divisit, separavit et dismembravit, illaque in civitates, quae

- 1 Edit. Main. legit convertimur (R. T.).
- 2 Cf. supra pag. 53 et 57 (R. T.).
- 3 Forsan ovium pro omnium legendum; in loc. parall. legitur singulorum simpliciter (R.T.).
  - 4 Male ed. Main. legit cultus pro vultus (R.T.).

de Pekim et Nankim respective denominarentur, et in eis ecclesias, beatissimae Virgini Mariae utrobique dicatas, in cathedrales ecclesias sub invocatione eiusdem beatissimae Virginis, pro duobus episcopis, uno scilicet Pekinensi, altero vero Nankinensi respective nuncupandis, qui illis praeessent, ac ecclesias ipsas ad formam cathedralium ecclesiarum redigi facerent, sub certis modo et formå tunc expressis, similiter perpetuo erexit et instituit; ac eisdem sic erectis et institutis ecclesiis oppida supradicta, in civitates, sicut praemittitur, erecla, pro civitatibus; alia vero oppida, castra, villas, territoria et districtus dioecesis Machaonensis, iuxta divisionem per dictum Petrum regem vel per Machaonensem ac Pekinensem et Nankinensem episcopos de ipsius Petri regis commissione inter se faciendam, pro dioecesibus itidem perpetuo concessit et assignavit. Porro mensis episcopalibus dictarum ecclesiarum de Pekim et Nankim pro cuiuslibet earum dote redditus annuos quingentorum cruciatorum monetae Portugalliae, quadringentos ducatos auri de camerâ constituentium, per eumdem Petrum regem assignandos, ex tunc prout postquam assignati fuissent, similiter perpetuo applicavit et appropriavit; ac insuper eidem Petro et pro tempore existentibus Portugalliae et Algarbiorum regibus iuspatronatus seu praesentandi sibi et Romano Pontifici pro tempore existenti ad ecclesias de Pekim et Nankim praedictas, tam eâ primâ vice, quam quoties illas deinceps etiam apud Sedem praefatam vacare contigisset, intra annum, ob locorum distantiam, tam inde quam a die cuiuscumque vacationis huiusmodi respective computandum, personas secundum sacrorum canonum et Concilii Tridentini decretorum dispositionem idoneas iisdem ecclesiis per l

ipsum Alexandrum praedecessorem et pro tempore existentem Romanum Pontificem ad praesentationem huiusmodi praeficiendas pariter perpetuo reservavit et concessit; et aliàs, prout in binis eiusdem Alexandri praedecessoris litteris desuper sub plumbo, iv idus aprilis anni Incarnationis dominicae MDCXC expeditis, quarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volumus, plenius continetur. Subinde vero (postquam dictus Alexan-Eorum der praedecessor ecclesiis de Pekim et scribuatur. de Nankim supradictis de personis sibi et tunc existentibus S. R. E. cardinalibus ob suorum exigentiam meritorum acceptis, et quas memoratus Petrus rex ei ad hoc per suas litteras praesentaverat, de eorumdem cardinalium consilio auctoritate apostolicà providerat, illasque ecclesiis in episcopos praesecerat et pastores, curam, regimen et administrationem ipsarum ecclesiarum de Pekim et de Nankim eis in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo), factà, sicut accepimus, per ipsum Petrum regem, vigore facultatis sibi ab eodem Alexandro praedecessore ut praefertur attributae, divisione supradictâ, de Pekim, Xantung et Leoatung, necnon Xansi, Nonan, Xensi et Juchuen, cum insulis et terris adiacentibus, Pekinensi; de Nankim vero, Chikiang, Fokien, Kiangsi, Huguang, Queichen et Junaum provinciae dicti regni Sinarum, cum insulis itidem adiacentibus, Nankinensi respective episcopis praedictis, pro cuiuslibet eorum dioecesi, praemisso, seu forsan alio veriori, quem iisdem praesentibus pro expresso haberi similiter volumus, modo praefinità, assignatae remanserunt.

§ 2. Cum autem, sicut non sine ma- Dismembratio ximâ animi nostri consolatione pariter ut in rubrica, acccepimus, strenuâ et laudabili evangelicorum ministrorum ab eadem Sede missorum operâ (Deo pios illorum conatus ac labores iuvante) uberiores quotidie in illis partibus animarum fructus in horrea dominica afferantur, novique Ecclesiae Catholicae palmites in dies crescant, ac proinde memorati Pekinensis et Nankinensis episcopi pastorali muneri exequendo in tot tantisque ac tam amplis sibi creditis regionibus prorsus impares reputarentur<sup>1</sup>, optandumque sit pro magnitudine messis operariorum copiam suppetere, qui non modo eos, qui, relictis erroribus, christianam veritatem agnoverunt, sana, fidelique doctrinâ instituere, ac tamquam teneras in vineà Domini plantas alere ac fovere, sed et alios, qui adhuc in tenebris ambulant, ad verum omnipotentis Dei cultum convertere studeant: hinc est quod nos, misericordiarum Patri et Deo totius consolationis gratias agere non desinentes, qui inter gravissimas et multiplices curas, quas in hisce perturbatissimis christianae reipublicae temporibus pro commisso nobis divinitus apostolicae servitutis officio assidue sustinemus, uberius saltem in longinquioribus orbis terrarum partibus orthodoxae religionis incrementis nos consolari dignatur; et, quia tam iis qui longe, quam illis qui prope sunt, debitores sumus, maximum salutis animarum negotium, quas tanto marium terrarumque spatio disiunctas paternae charitatis vinculum nobis coniungit, sollicitis studiis iuvare ac promovere, necnon christianae religionis et catholicae fidei in partibus praedictis solidiori stabilimento latiorique propagationi, quantum nobis ex alto conceditur, prospicere cupientes, habitâ super praemissis cum particulari Congregatione venerabilium fratrum no-

1 Aptius lege reputentur (R. T.).

strorum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum, qui iura omnia desuper etiam pro parte supradicti Petri regis deducta diu ac diligenter discusserunt, deliberatione maturâ, de illorum consilio et assensu, ac etiam motu proprio, ac certà scientià et matură deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, supradictas omnes provincias regni Sinarum memoratis Pekinensi et Nankinensi episcopis pro eorum dioecesibus, sicut praemittitur, assignatas (exceptis dumtaxat de Pekim ac Xantung et Levantung, duas Pekinensi, necnon de Nankim et Nonan, quas Nankinensi episcopis supradictis pro cuiuslibet eorum respective dioecesi reservamus, et, quatenus opus sit, eis et eorum cuilibet harum serie assignamus) a praedictis Pekinensi et Nankinensi respective dioecesibus, tenore praesentium, perpetuo separamus et dismembramus, illasque, ac earum clerum et populum, ab omni et quacumque venerabilium fratrum modernorum et pro tempore existentium Pekinensis et Nankinensis episcoporum iurisdictione, superioritate, potestate, correctione, visitatione, regimine, curà et gubernio, itidem perpetuo eximimus et plenarie liberamus. Ceterum ipsas provincias sic separatas et liberatas, donec spiritualibus illarum indulgentiis per erectionem novorum episcopatuum ab hac Sancta Sede provideatur, curae et administrationi vicariorum apostolicorum a nobis et Sede praefatâ pro tempore deputandorum (qui omnes et singulas facultates quae vicariis apostolicis in eisdem partibus Sinarum antehac a dictâ Sede deputatis per diversas recolendae memoriae Alexandri VII, Clementis IX, Clementis X et Innocentii XI Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum litteras, seu aliâs ab ipsâ Sede concessae et attributae fuerunt, in suis quisque sibi assignandis provinciis exercere possint et debeant) committendas esse, motu, scientia, deliberatione et potestatis plenitudine paribus harum serie decernimus et ordinamus. Districte propterea inhibentes tam supradictis de Pekinensi et Nankinensi episcopis, quam aliis omnibus et singulis venerabilibus fratribus primatibus, archiepiscopis et episcopis, et aliis Indiarum ceterarumque partium orientalium Ordinariis, seu eorum officialibus vel vicariis in spiritualibus generalibus, aliisve ministris quibuscumque, ne, sub quovis praetextu, colore, causà vel occasione, aut vigore cuiuscumque privilegii vel indulti a Sede praedicta emanati, ullum in posterum iurisdictionis actum in earumdem sic separatarum ac dismembratarum, necnon exemptarum et liberatarum provinciarum districtibus exercere audeant quovis modo vel praesumant.

Clausulae.

§ 3. Ac decernentes, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praesati et alii quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, seu ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanarint sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alià qualibet etiam quantumvis iuridică et privilegiata causă, colore, pretextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, aut intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno

et substantiali ac incogitato et inexcogitabili individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse, sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et essicaces existere et sore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praedictae cardinales, etiam de latere legatos et Sedis Apostolicae praedictae nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum de iure quaesito non tollendo, ceterisque nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon praefatarum de Pekim et de Nankim, ac aliarum quarumcumque ecclesiarum, etiam metropolitanarum et primatialium, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirma-

tione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem ecclesiis, illarumque praesulibus, capitulis, personis, aliisve quibuslibet, etiam speciali notâ dignis et de necessitate iuris vel facti omnino exprimendis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, et cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, etiam consistorialiter, seu ad quascumque personarum etiam regià aut archiepiscopali et primatiali aliave qualibet ecclesiastica vel mundanà dignitate et potestate fulgentium instantiam, aut earum contemplatione, seu aliàs quomodolibet, in genere vel in specie, in contrarium praemissorum concessis, ac pluries et quantiscumque vicibus confirmatis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxtat, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

files transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo |

personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si foret exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xv octobris mocxcvi, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 15 octobris 1696, pontif. anno vi.

#### CXXXIX.

Praecipitur archiepiscopo Goanensi et episcopis Machaonensi et Malacensi, ut executioni mandent constitutionem Clementis X circa iurisdictionem vicariorum apostolicorum in Oriente'.

# Innocentius Papa XII. ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut ad nostri pervenit apo- A Clemente X stolatus auditum (licet felicis recorda-dictos vicarios tionis Clemens Papa X praedecessor ctionem in suis noster per quasdam suas in simili for-contradictores må Brevis litteras, quarum initium est poenas. Christianae religionis, catholicaeque fidei propagationis opus, etc., die vii iunii mocexxiv, de particularis Congregationis tunc existentium S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum super rebus Sinarum deputatae consilio emanatas, auctoritate apostolică declaraverit, episcopos Indiarum, aliarumque partium Orientis, eorumque ministros et officiales, non posse nec debere exercere actus iurisdictionales super vicarios apostolicos ad regna seu provincias Orientis pro religionis et fidei huiusmodi propagatione

1 Laudata constitutio ed. fuit MDCLXXIV, die 7 iunii. De iurisdictione vicariorum in regno Sinarum vide const. praecedentem; et de illà vicariorum in regno Tunkini vide sequentem.

ab hac sanctà Sede Apostolicà missos, quippe eiusdem Sanctae Sedis delegatos, eorumque operarios in provinciis sibi assignatis; sed iisdem vicariis apostolicis dictae Sedis delegatis in praedictis provinciis iurisdictionem privative quoad omnes competere, donec aliter fuisset a Congregatione eorumdem cardinalium declaratum; ac contraventores eo ipso in poenas excommunicationis et indignationis Romani Pontificis incurrisse censeri decreverit<sup>4</sup>, et aliàs, prout in eisdem litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur) nihilominus novissime venerabiles fratres moderni seu tunc existentes archiepiscopus Goanensis necnon Machaonensis et Malacensis episcopi, sive potius illorum ministri et officiales, causati forsan, licet erronee, a memoratâ Congregatione cardinalium aliter fuisse declaratum, ac proinde praefatas litteras non esse amplius executioni demandandas, sive aliis sub praetextibus, venerabilium pariter fratrum episcoporum vicariorum apostolicorum in regnis Siami, Cocincinae, de Sciampa, Cambogia, aliisque adiacentibus ab eâdem Sede deputatorum iurisdictionem seu illius exercitium impedire praesumpserint, non sine gravi fidelium scandalo, ac infidelium ad fidei catholicae veritatem conversionis, cui eadem Sancta Sedes dictos episcopos vicarios apostolicos destinavit, detrimento:

Praeceptum praedictum sub certis poenis.

§ 2. Hinc est quod nos, supradictas Clementis praedecessoris litteras stricte et inconcusse observari, necnon fidelium operariorum in vineâ Domini strenue ac utiliter laborantium quieti, fideique catholicae praedictae propaga-

1 Edit. Main. legit decrevit (R. T.).

Bull. Rom. - Vol. XX.

97

tioni, quantum nobis ex alto conceditur, prospicere cupientes, de nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris eiusdem S.R.E. cardinalibus Congregationis Propagandae Fidei negotiis praepositae super rebus Sinarum a nobis specialiter deputatorum consilio, eosdem modernos et pro tempore existentes archiepiscopum Goanensem necnon Machaonensem et Malacensem episcopos harum serie paterne monemus, eisque auctoritate apostolică in virtute sanctae obedientiae praecipimus et mandamus, ut dictas Clementis praedecessoris litteras et in eis contenta quaecumque, sub poenis in litteris huiusmodi expressis, evacte et inviolabiliter observent, ac observari curent et faciant; districte propterea inhibentes eis, et per ipsos omnibus illorum ministris et officialibus quocumque nomine nuncupatis, ne in posterum, sub quovis quaesito colore, praetextu, causà vel occasione, exercitium iurisdictionis eorumdem episcoporum vicariorum apostolicorum eorumque operariorum in regnis Siami, Cocincinae, de Sciampa, Cambogia, aliisque adiacentihus supradictis, impedire audeant quovis modo seu praesumant, donec aliter a praedictà Congregatione cardinalium fuerit ordinatum.

§ 3. Ac decernentes, ipsas praesentes Clausulae, litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, aliosque quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam.

ranter, contigerit attentari.

Derogatio continuiorum.

§ 4. Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxII octobris MDCXCVI, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 22 octobris 1696, pontif. anno vi.

## CXL.

Declaratur pro vicariis apostolicis regnum Tunkini separatum esse et independens a dioecesi Machaonensi<sup>1</sup>.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Declaratio ut in rubines.

- § 1. Ex commissae nobis divinitus apostolicae servitutis munere venerabilium fratrum episcoporum vicariorum apostolicorum in regno Tunkino ab hac Sanctâ Sede deputatorum eorumque operariorum quieti, quantum nobis ex alto conceditur, consulere, contentionesque omnes, quae inter ipsos et venerabilem
- 1 De iurisdictione vicariornm in Oriente vide constitutionem praecedentem, et constit. edit. MDCXCVII, die 6 februarii, pontif. vi.

quavis auctoritate, scienter vel igno- | fratrem modernum seu pro tempore existentem episcopum Machaonensem eiusque ministros et officiales quoscumque oriri, necnon maximum catholicae fidei christianaeque religionis propagationi impedimentum adferre possent, e medio tollere cupientes, de nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S.R.E. cardinalibus Congregationis negotiis Propagandae Fidei praepositae super rebus Sinarum a nobis specialiter deputatorum consilio, regnum Tunkini praefatum a dioecesi Machaonensi penitus et omnino separatum ac independens esse et fore, ac proinde episcopum Machaonensem supradictum eiusque ministros et officiales quoslibet quocumque nomine nuncupatos non posse nec debere, sub quovis quaesito colore, praetextu, causâ vel occasione, ullos in eo iurisdictionales actus exercere, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, decernimus et declaramus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

> § 2. Decernentes pariter, ipsas prae- clausulae, sentes litteras, firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac vicariis apostolicis praefatis in omnibus et per omnia plenissime suffragari, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, et alios quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac Irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 3. Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 4. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiii octobris mocxcvi, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 23 octobris 1696, pontif. anno vi.

# CXLI.

Prohibetur, ne quis imprimat vel vendat, sine facultate ministri generalis, breviarium Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia 1

1 Const. ed. MDCXCVIII, die 10 novembris, pontif. viii, agitur de usu librorum divini officii Romae impressorum.

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut dilectus filius Bonaven- Causae protura Poërius minister generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia nuncupatorum nobis nuper exponi fecit, ipse breviarium romanum seraphicum nuncupatum ad usum personarum utriusque sexus eius obedientiae seu directioni subjectarum, a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositâ approbatum, in almâ Urbê nostrâ, eà qua decet sedulitate et castigatione, typis imprimi novissime fecerit, ac proinde illud propediem, benedicente Domino, quam emendatissimum in lucem proditurum sit; dictus vero Bonaventura minister generalis vereatur, ne opus longo labore magnâque industrià dispositum atque perfectum novarum editionum occasione optato fine frustretur, mendosaeque aut illegitimae varietates, sive typographorum negligentiâ, sive revisorum incurià, sive alià ex causâ, in posterum obrepant: nobis propterea humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

§ 2. Nos igitur, ipsum Bonaventuram ministrum generalem specialibus excommunicafavoribus et gratiis prosequi volentes, poenis. et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, universis utriusque sexus christifidelibus, praesertim vero typo-

1 Edit. Main. legit ipsi (R. T.).

bliopolis ubilibet existentibus, sub excommunicationis latae sententiae, in nostrâ vero temporali ditione commorantibus, etiam sub quingentorum ducatorum auri de Camerâ, ac amissionis typorum et librorum omnium Camerae nostrae Apostolicae irremissibiliter applicandorum<sup>1</sup> poenis per contrafacientes eo ipso absque alià declaratione incurrendis, apostolicà auctoritate, tenore praesentium, interdicimus et prohibemus ne breviarium praefatum, ad usum omnium et singularum utriusque sexus personarum praedictae obedientiae seu directioni subjectarum ubicumque locorum degentium, sicut praemittitur, approbatum, posthac in perpetuum, absque speciali eiusdem Bonaventurae et pro tempore existentis dieti Ordinis ministri generalis aut ab eo causam habentium licentia in scriptis qualibet vice obtinendâ, et in ipso breviario integre unâ cum eisdem praesentibus imprimendà, typis imprimere aut ab aliis in posterum vendere seu venale habere vel proponere quoquomodo audeant seu praesumant. Et nihilominus personae illae ex supradictis, quibus in vim decreti seu decretorum memoratae Congregationis cardinalium alio breviario uti minime fas est, breviariis sine praedictà licentià impressis aut evulgatis uti nequeant, sub poenis contentis in Ordinis praedicti constitutionibus, aliisque per dictum Bonaventuram et pro tempore existentem ministrum generalem super hoc infligendis. Mandantes propterea venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis et episcopis, ac quibuscumque locorum Ordinariis, necnon in Statu nostro Ecclesiastico dilectis filiis nostris et Apostolicae Sedis de

1 Edit. Main. legit applicatum pro applicandorum (R. T.).

graphis, librorum impressoribus et bi- latere legatis seu corum vicelegatis, aut praesidentibus, gubernatoribus, praetoribus, aliisque iustitiae ministris provinciarum, civitatum, terrarum et locorum Status praedicti, quatenus eidem Bonaventurae et pro tempore existenti ministro generali seu ab eo causam habentibus praedictis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, quandocumque ab ipso Bonaventura et pro tempore existenti Ordinis huiusmodi ministro generali requisiti fuerint, poenas praedictas contra quoscumque inobedientes irremissibiliter exequantur.

> § 3. Non obstantibus constitutionibus Clausulae. et ordinationibus apostolicis, ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut praesentium transumptis, seu exemplis, etiam in eodem breviario impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem fides ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxI novembris mocxcvi, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 21 novembris 1696, pontis. anno vi.

# CXLII.

Declaratur in constitutione Innocentii XI circa privilegia et indulgentias Ordinis Minorum S. Francisci de Obser-

vantia comprehendi eorundem loca | nime comprehendi loca et ecclesias Ter-Viae Crucis seu Calvarii<sup>4</sup>.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Aliàs a felicis recordationis Innoet indulgentias.

qua confirma centio Papa XI praedecessore nostro, tae fuere littesae Glemen- ad preces dilecti filii Francisci Diaz a Urbani vili ei S. Bonaventura tunc commissarii genecirca privilegia ralis Curiae pro familia ultramontana Ordinis fratrum Minorum S. Francisci de Observantia nuncupatorum, super confirmatione quarumdam litterarum apostolicarum eidem Ordini eiusque ecclesiis, confraternitatibus, domibus, logis, ac omnibus et singulis utriusque sexus personis obedientiae seu directioni ministri generalis Ordinis huiusmodi subiectis circa privilegiorum, indulgentiarum et gratiarum concessionem et communicationem respective concessarum, emanarunt litterae in simili formâ Brevis tenoris qui sequitur, videlicet:

« Innocentius Papa XI, ad futuram rei memoriam. Exponi nobis, etc. 2.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v septembris MDCLXXXVI, pontificatus nostri anno x.

I. G. card. Slusius ».

§ 2. Postmodum vero pro parte eiusdem Ab hoc Pontifice approba-tum fuit decre-Francisci nobis exposito, quod a nontum Congrega-tionis Concilii, nullis praetendebatur in praefatâ comqua declaratum fut in praedi-municatione privilegiorum, indulgencus litteris comprehendi loca tiarum et gratiarum, memoratis personis
in Oriente. praedictae obedientiae seu directioni subiectis, sicut praemittitur, concessâ, mi-

> 1 Const. Innoc. XI infra citatur; ab hoc Pontifice concessa fuit indulgentia plenaria perpetua ecclesiae S. M. Angelorum civitatis Assisiensis in const. ed. MDCXCV, die 18 augusti, pont. v; et a Clemente XI alia indulgentia conceditur ecclesiis provinciae romanae constit. ed. MDCCI, die 14 septembris, pontif. I; ab Innoc. vero XIII const. ed. MDCCXXIII, die 2 iulii, pont. III, confirmantur quaedam gratiae provinciae Poloniae.

2 Reliqua habes tom. xix, pag. 709 (R. T.).

die xvi iulii mocxcv emanatum, praeinsertis Innocentii praedecessoris litteris perpensis, censuit, si ita nobis placuisset, praedicta loca et ecclesias Terraesanctae, aliarumque partium<sup>3</sup> Orientis extra Ierusalem, esse comprehensa seu comprehensas in dictis privilegiis, indultis et indulgentiis, servatis tamen in omnibus et per omnia formå et tenore earumdem litterarum. Factàque nobis subinde per tunc existentem secretarium memoratae Congregationis de praemissis relatione, nos ipsius Congregationis sententiam approbavimus, prout in dicto decreto plenius dicitur contineri. § 3. Cum autem, sicut dictus Franci- Petitur similis scus nobis denuo nuper exponi fecit, locis Viae Grupost decretum supradictum adhuc nonnulli dubitent an pia loca Viae Crucis seu Calvarii nuncupata, a personis supradictis adinstar stationum Montis Calvarii vigore diversorum privilegiorum eis ab hac Sanctâ Sede, ut asseritur, concessorum erecta, in communicatione

raesanctae, aliarumque partium Orien-

tis existentium extra Ierusalem; ideo-

que pro eius parte nobis supplicato ut

loca et ecclesias huiusmodi ab eâdem

communicatione minime excludi decla-

raremus<sup>2</sup>: nos supplicem libellum no-

bis super praemissis porrectum ad Congregationem venerabilium pariter fra-

trum nostrorum eiusdem S.R.E. cardi-

nalium Concilii Tridentini interpretum

remisimus pro voto. Ipsa vero cardi-

nalium Congregatio per suum decretum

- nignitate apostolică dignaremur. 1 Edit. Main. legit ecclesiae (R. T.).
  - 1 Edit. Main. legit declaramus (R. T.).
  - 2 Vocem partium nos addimus (R. T.).

praesata comprehendantur: nobis pro-

pterea idem Franciscus humiliter sup-

plicari fecit ut in praemissis opportune

providere et ut infra indulgere de be-

Benigne annuit Pontifex.

§ 4. Nos igitur, ipsum Franciscum [ amplioris favore gratiae prosequi volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de secundodictorum cardinalium consilio, et attentà relatione quam dilectus modernus commissarius generalis Curiae dicti Ordinis eisdem cardinalibus super praemissis fecil, etiam praefata loca, pia Viae Crucis seu Calvarii in supradictis Innocentii praedecessoris litteris comprehendi, ac proinde frui et gaudere posse indulgentiis et privilegiis in litteris huiusmodi concessis et expressis, earum tamen tenore servato, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, decernimus et declaramus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate secundodictae Congregationis cardinalium. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inanc, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v decembris MDCXCVI, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 5 decembris 1696, pontif. anno vi.

# CXLIII.

Revocantur privilegia a superioribus religiosis concessa in Indiis occidentalibus contra Ordinum vel Sanctae Sedis constitutiones 1

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Ad pastorale fastigium meritis licet Exordium. imparibus divina dispositione evecti, in eam praecipue curam sollicitis studiis iucumbimus, ut christifideles Altissimi obsequiis sub suavi religionis iugo mancipati iuxta laudabilia eorum instituta prospere dirigantur, illisque firmiter insistentes, laetioribus in dies, benedicente Domino, proficiant incrementis. Illa proinde, quae regulari ipsorum observantiae noxia esse noscuntur, opportunae provisionis nostrae ministerio cvellere satagimus, sicut pia orthodoxorum regum multiplicibus in hanc Sanctam Sedem meritis fulgentium vot postulant, et nos, omnibus maturae considerationis trutina perpensis, ad omnipotentis Dei gloriam et religionis feli-

1 In Clementis X const. ed. MDCLXX, die 11 iunii, pontif. 1, declarata fuere nonnulla privilegia regularium, et a Clemente XI const. ed. MDCCXIX, die 7 septembris, pontif. xIX, revocantur privilegia concessa a nuncio in quibusdam regnis.

Domino arbitramur.

Causa revocationis.

§ 1. Cum itaque, sicut pro parte carissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum regis catholici nobis nuper expositum fuit, in quorumdam Ordinum regularium provinciis, quae in Indiis occidentalibus et insulis eis adiacentibus eidem Carolo regi subjectis consistunt, is late invaluerit abusus ut plurimi provinciarum huiusmodi religiosi magisterii aliorumve graduum praerogativis sive etiam variis exemptionibus ac gratiis sibi a suis superioribus contra et praeter regularia Ordinum praedictorum instituta collatis seu concessis fruantur, non sine gravissimo religiosae humilitatis, quam iidem Ordines prositentur, detrimento: nobis propterea eiusdem Caroli regis nomine humiliter supplicatum fuit ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

Revocatio

§ 2. Nos igitur, qui regularem discipraedicta, a qua eximuntur plinam ubique, adeoque etiam in remotioribus ab eâdem Sede partibus vigere. et omnem illius relaxationis viam praecludere summopere cupimus, de opportuno remedio providere, ac piis ipsius Caroli regis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnes et quascumque magisterii aliorumve graduum huiusmodi praerogativas, necnon cuiusvis generis exemptiones ac gratias quomodocumque nuncupatas, quibusvis provinciarum praedictarum religiosis cuiuscumque dignitatis, qualitatis et conditionis, ac cuiusvis Ordinis, congregationis et instituti existant, quocumque titulo, praetextu, causà et occasione contra et praeter ordinem congregationum et institutorum quorumlibet, apostolicasve constitutiones hactenus quoquo

- cem progressum salubriter expedire in | modo collatas seu concessas, sine ullo tamen eorum praeiudicio qui illas sibi a Sede Apostolicâ conferri seu concedi obtinuerunt, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, revocamus, cassamus et abolemus, viribusque et effectu penitus et omnino vacuamus, ac in futurum dispositiones constitutionum huiusmodi inviolabiliter observari praecipimus.
  - § 3. Decernentes, ipsas praesentes lit- Clausulae. teras, et in eis contenta quaecumque,

etiam ex eo quod praedicti, aliive quilibet in praemissis forsan interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati vel auditi, nec causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae fuerint, seu ex aliâ quacumque etiam quantumvis legitimà et privilegiatâ causâ, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, sen intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu proprio, et ex certà scientià, deque apostolicae potestatis plenitudine concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse, sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et

pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Apostolicae Sedis nuntios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate sungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contratiorum.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrâ et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon provinciarum, Ordinum, congregationum et institutorum praedictorum, eorum monasteriorum, conventuum, collegiorum et domorum regularium, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, aut quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis ac insolitis clausulis et decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, ac pluries confirmatis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut ali-

qua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu sumptorum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus sides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Fides tran-

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris, die xII ianuarii mdcxcvii, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 12 ianuarii 1697, pontif. anno vii.

#### CXLIV.

Praecipitur archiepiscopo Goanensi, ac episcopis Meliaporensi, Cranyanorensi et Coccinensi ut observent Clementis X constitutionem circa iurisdictionem vicariorum apostolicorum in Oriente 1.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut accepimus, licet felicis A Clemente X recordationis Clemens Papa X praedeces-dictos vicarios sor noster per quasdam suas in simili ctionem, et conforma Brevis litteras, quarum initium currere excom-

municationem.

1 Simile praeceptum factum fuit archiepiscopo Goanensi, aliisque, const. ed. MDCxCVI, die 22 octobris, pontif. vi; de iurisdictione vicariorum vide const. ed. MDCXCVI, die 23 octobris, pontif. vi; et de electione vicariorum foraneorum in America vide const. ed. MDCXCVIII, die 3 maii, pontif. vii.

est Christianae religionis catholicaeque fidei propagationis opus, etc. (die vii iunii mpclxxiv de particularis Congregationis tunc existentium S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum super rebus Sinarum deputatae consilio emanatas), auctoritate apostolicà declaraverit, episcopos Indiarum, aliarumque partium Orientis, eorumque ministros et officiales non posse nec debere exercere actus iurisdictionales super vicarios apostolicos ad regna seu provincias Orientis pro religionis et fidei huiusmodi propagatione ab hac Sanctà Sede Apostolicà missos (quippe eiusdem Sanctae Sedis delegatos) eorumque operarios in provinciis sibi assignatis, sed iisdem vicariis apostolicis dictae Sedis delegatis in praedictis provinciis iurisdictionem privative quoad omnes competere, donec aliter fuisset a Congregatione eorumdem cardinalium declaratum; ac contraventores eo ipso in poenas excommunicationis et indignationis Romani Pontificis incurrisse censeri decreverit; et aliàs, prout in eisdem litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur; nihilominus venerabiles fratres moderni archiepiscopus Goanensis, necnon Meliaporensis, Cranganorensis et Coccinensis episcopi, sive potius illorum ministri et officiales in regnis de Idalean., Goleandae et Magni Mogolis in Indiis Orientalibus, in quibus nuper venerabilem fratrem Petrum Paulum archiepiscopum Anciranensem vicarium apostolicum cum diversis facultatibus et indultis deputavimus, sub diversis praetextibus iurisdictionem exercere praetendant: hinc est quod nos, supradictas Clementis praedecessoris litteras stricte et inconcusse observari, necnon ipsius Petri Pauli archiepiscopi et |

vicarii apostolici eiusque operariorum quieti, quantum nobis ex alto conceditur, prospicere cupientes, de nonnullorum ex venerabilibus fratribus nostris S.R.E. cardinalibus Congregationis Propagandac Fidei negotiis praepositae super rebus earumdem Indiarum Orientalium a nobis specialiter deputatorum consilio, eosdem modernos et pro tempore existentes archiepiscopum Goanensem, necnon Meliaporensem, Cranganorensem et Coccinensem episcopos, harum serie paterne monemus, eisque auctoritate apostolicâ in virtute sanctae obedientiae praccipimus et mandamus ut dictas Clementis praedecessoris litteras et in eis contenta quaecumque, sub poenis in litteris huiusmodi expressis, exacte et inviolabiliter observent, ac observari curent et faciant; districte propterea inhibentes eis, et per ipsos omnibus illorum ministris et officialibus quocumque nomine nuncupatis, ne, sub quovis quaesito colore, praetextu, causà vel occasione, ullos in regnis de Idalean., Goleandae et Magni Mogolis supradictis iurisdictionales actus exercere, aut inibi eiusdem Petri Pauli archiepiscopi seu pro tempore existentis in regnis huiusmodi vicarii apostolici eiusque operariorum iurisdictionis exercitium impedire audeant quovis modo seu praesumant, donec aliter a praedictà Congregatione cardinalium fuerit ordinatum.

§ 2. Decernentes, ipsas praesentes lit- Clausulae. teras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate sungentes et suncturos, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et

auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inanc, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 3. Non obstantibus apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica, aut quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi februarii MDCXCVII, pontificatus nostri anno vi. Dat. die 6 februarii 1697, pontif. anno vii.

# CXLV.

Confirmantur et innovantur constitutiones Clementis X et Innocentii XI de transitu Benedictinorum Congregationis sancti Mauri in Gallia ad alios Ordines regulares 2.

## Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam

Unilogus const utionis Cletionis poena.

§ 1. Dudum felicis recordationis Clementis X, qua menti Papae X praedecessori nostro pro licentia praedi- parte tunc existentis in Romanâ Curiâ proexcommun ca- curatoris generalis Congregationis sancti Mauri monachorum Ordinis sancti Benedicti exposito, quod recolendae me-

- 1 Praeposit. in nos addimus (R. T.).
- 2 Clementis X et Innocentii XI const. infra citantur.

moriae Urbanus Papa VIII, etiam pracdecessor noster, dictam Congregationem, prius a similis memoriae Gregorio Papa XV praedecessore pariter nostro in regno Galliae erectam et stabilitam, approbaverat et confirmaverat, illique diversa privilegia, gratias et indulta concesserat; et, licet ab illo tempore eadem Congregatio, divinà opitulante gratiâ, ita profecisset, ut sibi ducenta circiter monasteria eiusdem Ordinis, profitentium et Altissimo cum summa populorum et spirituali omnium consolatione famulantium numerus reperiebatur, aggregavisset, nihilominus nonnulli dictae Congregationis monachi, quo spiritu ducti nesciebatur, praetextu tamen arctioris vitae ducendae, ad monasterium beatae Mariae de la Trappe, Cisterciensis Ordinis, Sagiensis dioecesis, minime petità vel saltem non obtentà suorum superiorum licentià, se transferre satagebant, et cum effectu transferebant, ex quo quamplura scandala, monachorum instabilitas, et furtivae<sup>2</sup> extra monasteria divagationes succedebant, ac regularis observantia sanctaque obedientia confundebatur: idem Clemens praedecessor, supplicationibus dicti procuratoris generalis nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, de tunc pariter existentium S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, monachos praedictae Congregationis sancti Mauri expresse professos ad quemcumque alium Ordinem et monasterium seu alium regularem locum cuiusvis alterius Ordinis seu Congregationis etiam Carthusianorum et praesertim monasterium beatae Mariae de la Trappe praedictum, animo se se illi associandi seu incorporandi, sine

<sup>1</sup> Deesse videtur in quibus ingens, aut simile (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit furtive (R. T.).

expressa tunc et pro tempore existentis | superioris generalis eiusdem Congregationis sancti Mauri licentia, nullo modo se transferre posse; ac contrafacientes, scilicet tam recipientes quam receptos, excommunicationis latae sententiae poenam, a qua nonnisi ab ipso Clemente praedecessore seu Romano Pontifice pro tempore existente praeterquam in mortis articulo constituti ullatenus absolvi possent, ipso facto absque aliâ declararatione incurrere, auctoritate apostolicâ decrevit, statuit et declaravit; et aliàs, prout in ipsius Clementis praedecessoris litteris desuper in simili formà Brevis die xix septembris mdclxxii expeditis plenius continetur. Ac subinde piae memoriae Innocentio Papa XI praedecessori pariter nostro pro parte dilecti filii Gabrielis Flambart dictae Congregationis sancti Mauri in eâdem Curiâ tunc procuratoris generalis similiter exposito, quod, non attentà praedictarum¹ Clementis praedecessoris litterarum dispositione, dilectus etiam filius Alexius Gendrier monachus expresse professus eiusdem Congregationis sancti Mauri, non petitâ minusque obtentà a suo superiore generali (quem tamen in eodem monasterio unde egressus erat praesentem habebat) licentià, ad Ordinem eremitarum Camaldulensium die circiter viii martii tunc proxime praeteriti se transtulerat, et in illo tunc vivebat, in grave dictae Congregationis praeiudicium et scandalum; ac propterea pro parte dicti Gabrielis procuratoris generalis, quo similibus malis obviari posset, eidem Innocentio praedecessori humiliter supplicato, ut praedictum Alexium Gendrier pulliter ad dictum Ordinem Camaldulensem transivisse, ipsumque per censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia ad monasterium,

An. C. 1697

1 Edit. Main. legit praedictorum (R. T.).

ex quo egressus erat, reverti cogendum esse declarare; ac pro abundatiori cautelâ, et inhaerendo supradictis Clementis praedecessoris litteris, quod in posterum nullus monachus praedictae Congregationis sancti Mauri ad eumdem Ordinem Camaldulensium vitam eremiticam agentium, necnon fratrum sancti Francisci de Paula Minimorum<sup>4</sup> nuncupatorum, Carthusianorum, seu quemcumque alium Ordinem aut Congregationem quamcumque, etiam speciali expressione et denominatione dignam, et praesertim ad supradictum monasterium de la Trappe, absque expressà et in scriptis obtentâ licentiâ praedictâ, transire, aut in eisdem recipi posset, decernere, et in reliquis contenta in praedictis Clementis praedecessoris litteris adamussim observari mandare dignaretur: idem Innocentius praedecessor, ipsius Gabrielis procuratoris generalis votis hac in re favorabiliter annuere volentes, de memoratorum cardinalium consilio, attentis narratis, circa praemissa servandam esse praedictam constitutionem memorati Clementis praedecessoris etiam quoad eremitas Camaldulenses, fratres Minimos sancti Francisci de Paula, et alios quoscumque Ordines speciali notâ dignos, et praedictum Alexium Gendrier per censuras ecclesiasticas esse compellendum ad redeundum ad praedictam Congregationem sancti Mauri, eâdem auctoritate decrevit et declaravit, ac statuit et ordinavit; et alias, prout in 2 ipsius Innocentii praedecessoris litteris etiam in formâ Brevis die xvII augusti MDCLXXXIII desuper emanatis, quarum et praedictarum Clementis praedecessoris litterarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis haberi volumus, uberius continetur.

- 1 Edit. Main. legit Minorum (R. T.).
- 2 Praeposit. in nos addimus (R. T.).

Causa confirmationis.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus pariter filius Claudius Estiermot dictae Congregationis sancti Mauri in Curià praedictà procurator generalis nobis nuper exponi fecit, dilectus filius modernus abbas memorati monasterii de la Trappe, nullà earumdem litterarum habità ratione, quosdam Congregationis huiusmodi monachos, renuentibus illius superioribus, in monasterio praedicto ad novitiatum admiserit, unde gravia eidem Congregationi enasci possunt detrimenta: nobis propterea dictus Claudius procurator generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolică dignaremur.

Confirmatio innevatio

§ 3. Nos igitur, ipsum Claudium proconstitutionum curatorem generalem specialis favore impocentii xi. gratiae prosequi volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, praedictas Clementis et Innocentii praedecessorum litteras, cum omnibus et singulis in eis respective contentis et expressis, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus ac innovamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices in capitulis.

ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis, quae in praedictis Clementis et Innocentii praedecessorum litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum tramsumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel o-

Fides tran-

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xviii martii mdcxcvii, pontificatus nostri anno vi.

stensae.

Dat. die 18 martii 1697, pontif. anno vi.

#### CXLVI.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium circa abrogationem discretorum Congregationis Doctrinae Christianae in Gallia 1.

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Aliàs emanavit a Congregatione Lis inter disvenerabilium fratrum nostrorum S. R. E. curatorem go-
- 1 Constit. edit. MDCXCVI, die 16 martii, pontificatus v, praecepta fuit vita communis; et in constit. edit. MDCXCVIII, die 9 augusti. pontificatus viii, agitur de interventu discretorum

neralem, ac su- cardinalium negotiis et consultationibus per ea decre-tum Congreça- episcoporum et regularium praepositâ, in causa Avenionensi inter dilectos filios Iosephum Bellisen procuratorem generalem Congregationis Doctrinae Christianae in Gallia, ex una, et discretos et alios particulares presbyteros eiusdem Congregationis, ex alterâ partibus, vertente, decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « In causa Avenionensi vertente inter patrem Iosephum Bellisen, procuratorem generalem Congregationis Doctrinae Christianae in Gallia, ex una, et patres discretos et alios particulares presbyteros eiusdem Congregationis, partibus ex alterà, sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, partibus ipsis auditis, referente eminentissimo Carpineo eiusdem sacrae Congregationis praefecto, censuit et declaravit, decretum capituli generalis super abrogatione discretorum non sustineri. Romae xxv maii MDCXCVI. — G. cardinalis CARPI-NEUS. Loco + sigilli. A. archiepiscopus Athenarum secretarius ».

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut pro parte dictorum discretorum ac aliorum particularium presbyterorum nobis nuper expositum fuit, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent : nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis. suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum

1 Edit. Main. legit desideret (R. T.).

serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolica, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dictae Congregationis Doctrinae Christianae, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxIII martii MDCXCVII, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 23 martii 1697, pontif. anno vi.

#### CXLVII.

Confirmantur indulgentiae perpetuae a Paulo V concessae Congregationi Antiqui rigoris Ordinis Praemonstratensis <sup>1</sup>.

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Referenter
praedictae indutgentiae

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus filius modernus vicarius generalis communitatis sive Congregationis Antiqui rigoris nuncupatae Ordinis Praemonstratensis, quod dudum felicis recordationis Paulus Papa V praedecessor noster, volens universum Ordinem praedictum eiusque religiosos spiritualibus indulgentiarum muneribus decorare, de omnipotentis Dei misericordià ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisus, supplicationibus quoque tunc existentis abbatis monasterii S. Mariae ad Nemus dicti Ordinis in Lotharingia vicarii generalis eiusdem Ordinis sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, omnibus et singulis christifidelibus, qui poenitentes et consessi die festo S. Norberti sacrum missae sacrificium fecissent, vel sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpsissent, plenariam; ac religiosis praedicti Ordinis, qui reformationem a capitulo generali anni mocv statutam recepissent, ac praesertim regulae, quae incipit Sicut pascimini ab uno cellerario, sic induamini ab uno vestiario, prorsus obtemperassent, etiam plenariam; necnon qui reformationem, quae tunc Dei gratià in eodem monasterio S. Mariae ad Nemus florebat, in aliud monasterium invexissent, etiam plenariam; iis vero, qui reformationem huiusmodi suscepissent, in

1 Laudata constit. edit. fuit MDCVI, die 9 octobris; in Benedicti XIII const. edit. MDCCXXIX, pontif. VI extat indulgentia plenaria perpetua.
2 Edit. Main. legit religiosi (R. T.).

articulo mortis vel magno vitae periculo constituti Iesus et Mariae nomină invocavissent corde saltem, si ore non potuissent, plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concessit. Insuper eisdem christifidelibus, qui opere vel consilio reformationem dicti Ordinis promovissent, decem annos: item omnibus, qui pro Romano Pontifice vel instauratione eiusdem Ordinis psalmum Miserere, vel ter orationem dominicam et toties salutationem angelicam recitassent, pro qualibet vice decem dies; qui vero diebus festis Transfigurationis Domini, B. M. Virginis, S. Ioannis Baptistae, ac festo Ss. apostolorum Petri et Pauli rosarium eiusdem B. M. Virginis pie recitassent, et pro conversione peccatorum ad poenitentiam oravissent, praesertim conversione malorum religiosorum ad regularem observationem, indulgentiam tertiae partis peccatorum: necnon qui se spiritualibus exercitiis excolendos tradidissent in domo aliquà dicti Ordinis, aut alibi, facultate ab aliquo praelato obtenta, viginti annos: qui vero octo dies in praedicto coenobio S. Mariae commorantes. atque ad leges et praxim disciplinae eiusdem monasterii sese conformantes, praeviâ sacrâ confessione, sacram communionem suscepissent, etiam viginti annos et totidem quadragenas: rursus, qui professionem suam renovassent cum proposito eam diligenter observandi, dimidiae partis peccatorum suorum indulgentiam pro primâ vice, deinceps vero, qui singulis annis semel, septem annos: qui dimidium horae quotidianae meditationi rerum divinarum dedissent, quadraginta dies pro unaquâque die: qui, adversà valetudine laborantes, proposuissent reliquum vitae suae in refor-

1 Edit. Main legit aliquo (R. T.).

matae vitae coenobio transigere, et, postquam convaluissent, reipså praestitissent, decem annos et totidem quadragenas: qui examinandae semel quaque die conscientiae per quartam circiter horae partem pie incubuissent, centum dies: qui matutinarum officium media nocte decantassent, decem dies, toties quoties fecissent: qui vero solemnibus eiusdem B. M. Virginis pervigiliis i ieiunassent, centum dies, toties quoties ieiunavissent: et ulterius, qui aliquem ex religiosis Ordinis supradicti seu alterius ad capessendam reformationem induxissent, septem annos et totidem quadragenas; necnon qui lectioni, quae, dum mensae accumbitur, continuatur<sup>9</sup>, piam operam dedissent, sive legendo sive audiendo, triginta dies: quoties vero in seminario dicti Ordinis, quod a S. Nicasio nomen habet, studiorum gratia vel negotio pietatis commorantes, singulis hebdomadis semel sacramentum Confessionis et Eucharistiae frequentassent, toties decem annos: insuper, qui pro lineis lanea indusia gestavissent, et nonnisi vestiti nocte somnum capere decrevissent, triginta annos; denique omnibus et singulis, qui pro susceptà aut defensà reformatione dicti Ordinis iniuriam aliquam vel ignominiam tulissent, septem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis seu aliàs quomodolibet debitis poenitentiis in formâ Ecclesiae consuetâ relaxavit: et aliàs, prout in ipsius Pauli praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die xıx octobris mocvi expeditis, quas perpetuis futuris temporibus valere voluit, plenius dicitur contineri.

Confirmatio § 2. Cum autem, sicut eadem expodulgentiarum, sitio subiungebat, dictus vicarius geneticonstitutions Pauli V. ralis praemissa, quo firmius subsistant,

apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius vicarii generalis votis in praemissis, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere, ac felicibus eius Congregationis incrementis optime consultum esse cupientes, ipsumque vicarium generalem a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, necnon praefatarum Pauli praedecessoris litterarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto habentes, supplicationibus eiusdem vicarii generalis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones a memorato Paulo praedecessore sicut praemittitur in perpetuum concessas, ac desuper expeditas eius litteras praedictas, auctoritate apostolică, tenore praesentium, itidem perpetuo approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

1 Edit. Main. legit illique (R. T.).

<sup>1</sup> Pessime edit. Main. legit privilegiis pro pervigiliis (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit continualim (R. T.).

Contrariorum

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx aprilis mocxcvii, pontificatus nostri anno vi. Dat. die 20 aprilis 1697, pontif. anno vi.

# CXLVIII.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium, quo declaratur, in constitutione Alexandri VII, de privilegiis provinciarum Reformatorum Strictioris Observantiae in Hispania et Indiis Occidentalibus, comprehendi provinciam Arrabidae in Lusitania 1

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Epilogus dim Hispania.

§ 1. Nuper, pro parte dilecti filii Antoclae constitu-trons, ex qua nii a Praesentatione ministri provinciaprivilegia primo lis provinciae Arrabidae in Lusitania Orprovincias S. Io- dinis fratrum Minorum sancti Francisci annis Baptistae strictioris observantiae Reformatorum seu Discalceatorum nuncupatorum, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod (cum aliàs tunc existentes fratres provinciarum in Hispanià et Indiis consistentium dicti Ordinis felicis recordationis Alexandro Papae VII praedecessori nostro exponi fecissent, quod dudum recolendae memoriae Gregorius XIII praedecessor pariter noster diversa privilegia fratribus Reformatis provinciarum S. Iosephi et S. Ioannis Baptistae in Hispania constistentium Strictioris Observantiae huiusmodi concesserat, quae

> 1 Laudata const. Alex. VII edita fuit MDCLXV, die 15 novembris; in huius Pontificis const. ed. MDCC, die 14 iunii, pont. IX, agitur de primatu super fratrum eremitarum S. Augustini.

praesertim respectu fratrum de Observantià a similis memoriae Clemente VIII et Urbano VIII Romanis Pontificibus etiam praedecessoribus nostris confirmata fuerant; provinciae vero fratrum Reformatorum strictioris observantiae huiusmodi ad numerum duodenarium cum divini cultus augmento crevisse tunc reperiebatur, ac propterea dicti exponentes privilegia praedicta omnibus provinciis Reformatis supradictis suffragari debere ab ipso Alexandro praedecessore declarari summopere desiderabant) idem Alexander praedecessor, illorum supplicationibus sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, privilegia, memoratis provinciis S. Iosephi et S. Ioannis Baptistae ut praesertur concessa et confirmata, reliquas omnes provincias fratrum Reformatorum seu Discalceatorum strictioris observantiae huiusmodi in Hispania et Indiis consistentes comprehendere, eisque in omnibus et per omnia suffragari debere declaraverat, et aliàs prout in ipsius Alexandri praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die v novembris MCDLXV expeditis uberius dicebatur contineri; et in eadem expositione subiuncto, Rationes pro quod, licet in dictis Alexandri praede-ne dictae processoris litteris solum facta fuerit mentio dae. provinciarum in Hispania et Indiis consistentium, sub nomine tamen provinciarum Hispaniae etiam provinciae Lusitaniae comprehendebantur, easque sub nomine huiusmodi comprehensas intelligi, ex binis piae memoriae Gregorii PP. XV praedecessoris pariter nostri in eâdem formâ Brevis emanatis litteris, in quibus dictae Arrabidae et aliae quae in Lusitanià existunt provinciae dicti Ordinis inter alias Hispaniarum provincias eiusdem Ordinis recensentur, apparebat, immo id' ipsum ex praedictis

1 Male ed. Main. legit ad pro id (R. T.).

vinciae Arrabi-

Alexandri praedecessoris litteris colligi videbatur, eâ ratione, quod, nisi Arrabidae et aliae Lusitaniae provinciae praedictae sub nomine provinciarum Hispaniae et Indiarum huiusmodi, ad quarum favorem dictae litterae emanaverant, comprehenderentur, dictus duodenarius provinciarum Reformatarum numerus minime subsisteret, cum tunc temporis duodecim provinciae huiusmodi in Hispania et Indiis praedictis non reperirentur, prout ex authenticis instrumentis eidem Congregationi cardinalium exhibitis constare dicebatur; insuper fundatio dictae provinciae Arrabidae tempore S. Petri de Alcantara initium habuisse, et anno MDLXI, uno videlicet et amplius saeculo priusquam dictae Alexandri praedecessoris litterae emanarent, absoluta fuisse reperiebatur, ipsaque provincia in ordine antiquitatis et collocationis provinciarum per constitutiones generales dicti Ordinis et in quadam earum compilatione relato tertia numerabatur, atque adeo dubium non erat quin eadem Arrabidae provincia una esset ex illis decem, ad quas dicta privilegia, sicut praemittitur, extensa fuerant; unde superiores generales dicti Ordinis pro tempore existentes ipsam Arrabidae et reliquas provincias huiusmodi in eorumdem privilegiorum fruitione, uti sub illorum extensione comprehensas, inconcusse semper conservaverant; ideoque pro parte eiusdem Antonii ministri provincialis praefatae Congregationi cardinalium supplicato ut dictam provinciam Arrabidae sub praefatâ privilegiorum extensione comprehensam esse, ipsisque privilegiis gaudere debere declarare dignaretur: emanavit a praedictà cardinalium Congregatione decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « Sacra Congregatio eminentissimorum, et reverendissimorum S. R. E. cardi-

nalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, audito patre ministro generali praedicti Ordinis, et attentis narratis, censuit ac declaravit praefatam provinciam Excalceatorum Arrabidae esse comprehensam in enunciato Brevi extensivo sacrae memoriae Alexandri VII. Romae, die xiv martii mdcxcvii. — G. card. Carpineus. M. archiepiscopus Athenarum ».

§ 2. Cum autem, sicut dictus Antonius minister provincialis nobis nuper rolati decreti. exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, specialem ipsi Antonio gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis. si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem prasentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores.

iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum deregatie.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciarum et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die iv maii MDCXCVII, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 4 maii 1697, pontif. anno vi.

#### CXLIX.

Eduntur quaedam decreta circa modum concedendi habitum magnae crucis ad honores in hospitali sancti Ioannis Hierosolymitani<sup>1</sup>

# Innocentius Papa XII. ad futuram rei memoriam.

Exerdium.

Militantis Ecclesiae regimini divinâ dispositione praesidentes, dignitatum et honorum ecclesiasticorum quorumcum-

1 In Innocentii XI constit. edit. MDCLXXXVI, die 25 iunii, pontif. x, concessa fuit magno magistro facultas circa receptionem fratrum; in Alexandri VIII constit. ed. MDCXC, die 5 augusti, pontif. I, agitur de aerario hospitalis: et in Clementis XI const. ed. MDCCXI, pontif. XI, de iure trium navium bellicarum.

que, et praesertim Ordinum militarium egregiam reipublicae christianae operam navantium, providae t prudentique distributioni libenter consulimus, sicut rationi consentaneum esse in Domino arbitramur.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius modernus magnus rum decretomagister hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, quod (cum ab ipso magni magisterii sui primordio ad varios abusus, quos in eodem hospitali, praesertim circa nimis frequentes dignitatum magnae crucis, ut vocant, ad honores tantum collationes, irrepsisse compererat, corrigendos animum intendisset, dilectique etiam filii baiulivi, conventuales et alii consiliarii ipsius hospitalis enixe ab eo petiissent ut opportuna aliqua ratio iniretur, qua immoderatae dictas dignitates ambientium cupiditati aditus praecluderetur) ipse magnus magister die xv februarii proximi praeteriti consilium completum, status nuncupatum, dicti hospitalis convocari fecit, in eoque quoddam chirographum manu suâ subscriptum exhibuit et legi curavit, per quod videlicet notum fecit et declaravit, per statuta seu stabilimenta et ordinationes capitulares eiusdem hospitalis, auctoritate apostolicâ confirmatas, dictas dignitates magnae crucis certo ac praefinito personarum propter earum antianitatem, merita et rerum peritiam <sup>9</sup> iudicum et consiliariorum muneribus fungi capacium numero dumtaxat deferri debere; multitudinem vero illorum, qui dignitatem seu habitum magnae crucis huiusmodi ad honores tantum ex gratià assecuti sunt, non multis abhine annis supra modum excrevisse, indeque politicae dicti hospitalis administrationis rationem et rectum iustitiae ordinem

- 1 Edit. Main. legit provide (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit peritia (R. T.).

perturbari, ac evidentia conventui ipsius hospitalis et communi illius aerario praeiudicio inferri; praeceptores siquidem seu commendatarii eiusdem hospitalis, qui dignitates magnae crucis huiusmodi suorum servitiorum, meritorum, antianitatis ac sexaginta forsan et amplius annorum aetatis intuitu consequi et obtinere sperabant, dum iuvenes tam in consiliis quam in honoribus sibi praeferri vident, id aegre ferentes, conventum praedictum deserunt, ac erga dictum hospitale male affecti, se se ad suas praeceptorias seu commendas vel in patriam recipiunt, illisque ibi morientibus, ipsorum bona ab eorum consanguineis vel famulis occupantur, atque ita dictus conventus illorum residentiae commodis et honorificentià privatur, necnon consiliorum ope destituitur, praefatum vero commune aerarium eorum spoliis fraudatur; porro eiusmodi perturbationum ac incommodorum, necnon, quae inde suboriri possunt, maiorum periculorum gravitatem ipsius magni magistri praedecessoribus adeo notam et perspectam fuisse, ut, qui illam propulsarent, diversis temporibus plura decreta ediderint, variosque ad hanc Sanctam Sedem recursus habuerint, idque ex registris cancellariae praedicti conventûs constare; optima tamen consilia et conatus huiusmodi, cum minus valide promoverentur, inter contrarios magis magisque obrepentes abusus oppressa irritaque et inania remansisse; nullum proinde opportunius tot tantisque malis remedium adhiberi posse, quam nostra et huius Sanctae Sedis auctoritate statuendo, ut nullus imposterum ex praeceptoribus seu commendatariis aliisve quibuslibet fratribus militibus dicti hospitalis habitu magnae crucis huiusmodi ex gratiâ decorari valeat, nisi duo millia duplarum Hispania-

rum in maiores ipsius hospitalis necessitates erogandarum, seu iustum earum valorem, communi aerario praedicto, quod ob magnas expensas pro christianae religionis tuitione contra communem illius hostem factas, ac bella Europae, aliasque temporum calamitates, exhaustum reperitur, persolverit; praeterea nobis supplicandum esse, ut, in eventum quo deinceps eidem moderno et pro tempore existenti magno magistro dicti hospitalis facultatem tradendi seu tradi faciendi quibuslibet praeceptoribus seu commendatariis aliisve fratribus militibus supradictis habitum magnae crucis huiusmodi ad honores tantum a nobis et Sede praedictà concedi quandocumque contingat, litterae apostolicae desuper expediendae non amplius ipsi soli magno magistro, sed etiam consilio memorati hospitalis coniunctim dirigantur, neque aliàs traditionis habitus huiusmodi gratiam effectum sortiri patiamur, nisi quatuor saltem ex quinque partibus suffragiorum ipsius consilii in id concurrerint. Quo chirographo perlecto, omnes, qui ad consilium supradictum convenerant, praevio suffragiorum scrutinio, omnia et singula in chirographo huiusmodi contenta approbarunt, ac executioni demandanda esse decreverunt. Quare dictus magnus magister nobis humiliter supplicari fecit ut' in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 2. Nos igitur, ipsius magni magis- Decreta dae tri votis hac in re, quantum cum Do-ctorilate apomino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si qui-

1 Particulam ut nos addimus (R. T.).

bus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ut nullus de cetero praeceptor seu commendatarius aliusve quilibet frater miles hospitalis praedicti habitu magnae crucis ad honores tantum et honoris causâ, vigore quarumcumque facultatum a nobis et Sede praedictà deinceps ad id concedendarum, decorari valeat, nisi duo millia duplarum Hispaniarum, sive iustum earum valorem, communi aerario eiusdem hospitalis vere, realiter et cum effectu persolverit, auctoritate apostolica, tenore praesentium, statuimus et ordinamus. Ipsas vero facultates, quas super traditione habitus magnae crucis huiusmodi sive ipsi soli pro tempore existenti magno magistro, sive ei et consilio hospitalis huiusmodi coniunctim a nobis et eâdem Sede in futurum concedi contigerit, non aliàs effectum suum sortiri debere, nisi concurrentibus et concordantibus quatuor ex quinque partibus suffragiorum eorum, qui tunc in eodem consilio praesentes aderunt et ius ferendi suffragii habebunt, eâdem auctoritate, harum serie, decernimus et mandamus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, etiam speciali notâ et expressione digni, illis non consenserint, nec ad illa vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas ipsae praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae fuerint, aut ex quavis alià quantumvis iuridicâ et privilegiatâ causâ, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tem-

pore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet quantumvis magno et substantiali defectu notari, impugnari retractari, infringi, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, vel adversus illa quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari, seu impetrato, vel etiam motu proprio, et ex certà scientià, deque apostolicae potestatis plenitudine concesso, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et dele gatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S.R.E. cardinales, etiam de latere legatos, necnon magnum magistrum et consilium, ac quaevis tribunalia hospitalis praedicti, aliosve quoslibet quavis auctoritate et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti hospitalis, eiusque linguarum et prioratuum quorumvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque verborum tenoribus

et formis, ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis, aliisque essicacioribus efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas, causas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis, insertis, servatis et specificatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis Files tran-quibuscumque.

sumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus sides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi maii mpcxcvii, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 11 maii 1697, pontif. anno vi.

CL.

Confirmatur constitutio Alexandri VII contra religiosos Capuccinos transeuntes ad aliam religionem¹

1 Praedicta constitutio edita fuit MDCLXIV, die 17 decembris; et in huius Pontificis constit. edit.

Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Ex iniuncto nobis divinitus apostoli- Exordium. cae servitutis munere, ea, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris ad conservandam religiosorum Ordinum eximiae pietatis et arctioris disciplinae meritis conspicuorum existimationem provide emanasse noscuntur, ut firmiora sint et serventur exactius, apostolici muniminis nostri patrocinio, cum id a nobis petitur, libenter corroboramus, illisque, ne temerario cuiusquam ausu violentur, novas sanctiones adiungimus, sicut in Domino expedire arbitramur.

§ 1. Alias siquidem pro parte tunc Epilogus conexistentis procuratoris generalis Ordinis stuttions Albertatrum Minorum sancti Francisci Ca-dictis religiosis puccinorum nuncupatorum felicis re-ealem provincordationis Alexandro Papae VII praedecessori nostro exposito, quod nonnulli e dicto Ordine ad alias religiones transibant, assumptoque in illis habitu regulari, ad quas provincias, in quibus habitum praedicti Ordinis fratrum Capuccinorum publice gestaverant ac cogniti et commorati fuerant, illico habitumº se conserebant, et ad tegendas seu deferendas proprias imperfectiones. eiusdem Ordinis fratrum Capuccinorum famam multis imposturis lacerare non verebantur, cum gravi saecularium scandalo bonique nominis dicti Ordinis detrimento: idem Alexander praedecessor, supplicationibus eiusdem procuratoris generalis nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, ne de cetero quisquam, qui e memorato Ordine fra-

MDCXCVIII, die 10 octobris, pontif. VIII, agitur de eorum transitu ad alias religiones.

- 2 Potius habitandum vel habitatum leg. (R.T).
- 3 Forsan defendendas (R. T.).
- 4 Praeposit. de nos addimus (R. T.).

1 Videtur legendum ipsas (R. T.).

trum Capuccinorum post emissam in illo professionem regularem ad aliam quamcumque religionem quomodolibet transivisset, in ea provincia, in qua professionem huiusmodi emisisset ac habitum eorumdem fratrum Capuccinorum publice gestavisset, habitare seu commorari auderet quovis modo vel praesumeret, auctoritate apostolică prohibuit et interdixit; et aliàs, prout in ipsius Alexandri praedecessoris litteris desuper in simili formâ Brevis die xvii decembris moclaiv expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

Causa confirmationis,

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius modernus viceprocurator generalis dicti Ordinis nobis nuper exponi fecit, praefati Alexandri praedecessoris litterae (quia nullius poenae inflictione seu comminatione vallatae reperiuntur, iique, qui interdum e dicto Ordine ad aliam religionem transeundi licentiam ab hac Sanctà Sede sibi concedi obtinent, illis per litteras apostolicas, quae super licentià huiusmodi expediri solent, uti posteriores, vigore clausularum derogatoriarum in eis appositarum, derogatum esse praetendunt) minus accurate serventur, non sine notabili honoris dicti Ordinis praeiudicio: nobis propterea dictus viceprocurator generalis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Confirmatio

§ 3. Nos igitur, ipsius viceprocuratoeonstitutionis
Alexandri VII, ris generalis votis hac in re, quantum et poena in con-travenientes. cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et poenis, a iure vel ab ho-

mine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, supradictas Alexandri praedecessoris litteras, cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; necnon omnes et singulos, tam religiosos, qui litteris huiusmodi controvenerint, quam superiores, qui illos in aliquâ provincià contra earumdem litterarum dispositionem collocaverint seu retinuerint, eo ipso privationis vocis activae et passivae poenam absque alià declaratione esse 2 declaramus.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, neque ipsis praesentibus per quascumque clausulas generales, nisi factà illarum speciali et individuà mentione, ullo modo derogatum censeri, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum camerae apostolicae auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inanc. si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum derogatio. constitutionibus et ordinationibus apo-

- 4 Edit. Main. legit illique (R. T.).
- 2 Potius incursos esse vel incurrisse (R.T.).

stolicis, necnon omnibus et singulis illis, quae dictus Alexander praedecessor in suis litteris praedictis voluit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides tranemplorum.

§ 6. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu aliculus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xII iunii MDCXCVII, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 12 iunii 1697, pontif. anno vi.

# CLI.

Erigitur oppidum Blesense in civitatem, eiusque ecclesia S. Solemnis in cathedralem 1.

> Innocentius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium

In sacrà beati Petri Sede<sup>2</sup>, meritis licet imparibus, ita Patre luminum disponente, collocati, ad agrum gregemque dominicum nostrae commissum curae sollicità mentis acie circumspicientes, in iis, quae ad eiusdem agri, multiplicatis

- 1 In const. ed. MDCXCIV, die 16 maii, pont. III, extat erectio ecclesiae Alesiensis, Nemausensis dioecesis, in episcopatum; et in Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVIII, die 15 novembris, pontif. v. erectio episcopatus Fabriani.
- 2 Bullam istam plurimis mendis expurgamus, conferentes editionem eius in Gallia Christiana, tom. viii (Instrum., col. 451); sed nomina propria personarum et locorum, etsi errata, plerumque intacta relinquimus (R. T.).
  - 3 Male ed. M. leg. iisque pro iis, quae (R.T.).
  - 4 Praeposit. ad nos addimus (R. T.).

illius cultoribus, exactiorem culturam gregisque maiorem fecunditatem profutura esse dignoscimus, opem ac operam nostram libentissime impartimur, praesertim dum sublimium et excelsorum regum vota id exposcunt, consideratisque locorum, personarum et temporum qualitatibus id expedire animadvertimus.

§ 1. Ilinc est quod nos, pro pastorali Causan dictae nostro officio et omnium ecclesiarum laudes oppidi sollicitudine provide considerantes, dioecesim Carnotensem tam in longitudine quam in latitudine amplissimam, regionemque Blesensem, populorum et incolarum copià valde refertam', a civitate Carnotensi esse adeo remotam, ut unicus pastor tantam animarum multitudinem? eâ qua par est diligentiâ regere minime possit (praecipue cum earum maior pars confoveri, firmari et consolidari necesse habeat in verâ et orthodoxâ fide catholicà, ad quam, divinà favente gratià, atque applicatione et curà carissimi in Christo filii nostri Ludovici Francorum regis, qui, suorum subditorum saluti semper intentus, solum Dei cultum eiusque orthodoxam legis observantiam, sanctae matris Ecclesiae exaltationem. haeresum extirpationem, haereticorumque conversionem prae oculis habet, non ita pridem feliciter conversa est), aequissimum4 esse remedium duximus5 regiones Blesensem et Vindacinensem, ac partem seu certam portionem regionis Dunensis duabus regionibus praedictis contiguam, a dioecesi Carnotensi separare et dismembrare, oppidumque Blesense (situm in provincià Aurelianensi ad ri-

- 1 Male edit. Main. legit refectam (R. T.).
- 2 Ed. Main. legit tanta . . . multitudine (R.T.).
- 3 Aptius Gallia Christiana legit et piâ pro atque (R. T.).
  - 4 In Gallia Christiana est aptissimum (R.T),
  - 5 Edit. Main. legit duxit (R. T.).

pam fluvii Ligeris, muris undique cinctum, quod olim fuit comitum Blesensium sedes, et deinde regum Franciae, ac modo satis conspicuum, bis mille circiter domus et supra decem millia incolarum continens, urbis praesecto, et regio castro, multiciplique curià seu iurisdictione praetoris, quem 4 balliviatum vocant, decoratum, constans quoque virorum et totidem sanctimonialium conventibus, duabus collegiatis ecclesiis, in quarum alterà, S. Salvatori dicatà, quinque dignitates, duodecim canonicatus cum praebenda<sup>6</sup>, et triginta duae cappellaniae cum competentibus, redditibus, et in eodem oppido eiusque suburbiis adsunt sex parochiales ecclesiae, inter quas insignior est illa S. Solemni sacra, sumptibus et expensis dicti Ludovici regis noviter reaedificata, pulchrae et satis elegantis structurae, tredecim cappellis cum aliis tribus nondum terminatis, campaniliº cum tribus campanis, coemeterio, fonte baptisimali, ac choro cum quadraginta duabus sedibus, et navi populorum capace ornata et decorata, sacrâque ac profanà suppellectili ad divina peragenda, non tamen pontificalia exercenda, utcumque instructa) in cathedralem 10, ibique sedem episcopalem erigere et collocare, praesiciendo ei novum episcopum, qui, tum verbo tum exemplo boni operis, incolas

- 1 Pessime ed. M. leg. maris pro muris (R.T.).
- 2 Edit. Main. legit millium (R. T.).
- 3 Edit. Main. legit curá pro curiá (R. T.).
- 4 In Gallia Christiana est quam (R. T.).
- 5 Videtur legendum quinque; in Gallia Christiana est quoque quinque (R. T.)
  - 6 Aptius in Gall. Christ. est praebendis (R.T.).
- 7 Edit. Main. legit proventibus pro competentibus (R. T.).
  - 8 Edit. Main. legit sumptis (R. T.).
  - 9 Edit. Main. legit campanile (R. T.).
- 10 Videtur legendum in civitatem, et in eo dictam ecclesiam S. Solemni dicatam in cathedralem. Confer loca parall., sup. pag. 54 a, 54 b; 58 a, 58 b; 624 b, 625 b et pag. seq.

illorum finium magis ' magisque in verã fide confirmaret.

§ 2. His igitur aliisque de causis animum nostrum moventibus, re prius in sis, Vindocinen-Congregatione venerabilium fratrum no-sis, et Dunensis ex parte, a dioestrorum S. R. E. cardinalium rebus con-cesi Carnotensi. sistorialibus praepositâ<sup>9</sup>, sub die xıx iulii et vii septembris anni Domini MDCXCVI, xxiv ianuarii et xxiv maii currentis anni, mature discussâ, piis eiusdem Ludovici regis desideriis annuere volentes, ex certà scientià, ac de apostolicae potestatis plenitudine, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium consilio et assensu, dictum oppidum Blesense, necnon districtus et territoria integra archidiaconatuum Blesensis et Vindecinensis, ac certam partem seu portionem archidiaconatus Dunensis per venerabilem fratrem nostrum episcopum et dilectos filios capitulum et canonicos Carnotenses designatam et delineatam. cum omnibus suis confinibus et terminis, quae in latitudine et longitudine per sexaginta milliaria italica se extendunt, et intra quae centum et nonaginta duae parochiae, octoginta millia fidelium complectentes, numerantur, ab ordinarià iurisdictione dicti episcopi Carnotensis, de eius ac illius capituli cathedralis expresso consensu, apostolicâ auctoritate separamus, dismembramus, segregamus et dividimus, illudque ac eius clerum a moderni <sup>5</sup> et pro tempore existentis episcopi Carnotensis superioritate, iurisdictione, potestate, subjectione, visitatione et correctione, ac quibusvis aliis iuribus episcopalibus, prorsus et omnino

- 1 Vocem magis nos addimus (R. T.).
- 2 In Gallia Christiana legitur praepositorum (R. T.).
- 3 Edit. Main. legit designata et delineata; non bene, ut puto (R. T.).
- 4 Pessime edit. Main. pro apostolica legit a qua (R. T.).
  - 5 Edit. Main. legit moderno (R. T.).

eximimus et liberamus, ac oppidum | praedictum civitatis, illiusque incolas civium nomine ac titulo et honore decoramus, illudque in civitatem Blesensem nuncupandam erigimus, et parochialem ecclesiam S. Solemnis, in dicto oppido civitate nuncupato existentem, in cathedralem ecclesiam, sub invocatione S. Ludovici, pro uno episcopo Ble sensi nuncupando, qui illi praesit, ac ipsam parochialem ecclesiam ad formam cathedralis ecclesiae redigi faciat, necnon ecclesiasticam iurisdictionem, auctoritatem et potestatem, omniaque alia et singula quae ordinis, iurisdictionis, et cuiusvis alterius muneris episcopalis sunt, et ad illa ac synodi dioecesanae convocationem et celebrationem spectant et pertinent, exercere, necnon quae alii episcopi in suis ecclesiis, civitatibus et dioecesibus de iure, usu, consuetudine, aut aliàs quomodolibet facere, et quibus uti solent et possunt, pariformiter, aeque principaliter, absque ullà prorsus differentia, in suis ecclesia, civitate et dioecesi Blesensi etiam facere, gerere et exercere, ac uti, frui, potiri et gaudere libere et licite possit et debeat, ac pro tempore archiepiscopo Parisiensi iure 2 metropolitico, prout ante separationem et dismembrationem suberat, subiaceat, cum mensâ, sede, aliisque insignibus episcopalibus, necnon praeeminentiis, honoribus, privilegiis, immunitatibus et gratiis spiritualibus et temporalibus, personalibus, realibus et mixtis, quibus ceterae cathedrales similiter et pariformiter utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, de similibus consilio et potestatis plenitudine erigimus et institui-

Bull. Rom. - Vol. XX. 100 mus. Ac eidem sic erectae et institutae ecclesiae Blesensi ipsum oppidum, sic in civitatem erectum, pro civitate, necnon districtus et territoria duorum priorum archidiaconatuum, ac partem seu portionem ultimodicti archidiaconatus huiusmodi, ut supra a dioecesi Carnotensi separata, pro dioecesi, necnon ecclesiasticas' pro clero, et personas saeculares pro populo, de consilio, potestate et auctoritate paribus, etiam<sup>2</sup> perpetuo concedimus et attribuimus et assignamus, civitatemque, clerum et populum huiusmodi episcopo Blesensi quoad episcopalem, et archiepiscopo Parisiensi pro tempore existenti quoad metropoliticam ordinariam iurisdictionem et superioritatem, de similibus consilio et potestatis plenitudine, subiicimus.

§ 3. Et insuper, cum venerabilis fra- Dos et mensa ter noster Iacobus Antonius Phaliquaux, tus ex aliquius episcopus Lodonensis, Burgimedii vulgo ratibus. dicti Bourg-moyen, sancti Augustini canonicorum regularium, et dilectus filius lacobus Franciscus Minot de Meville, clericus seu presbyter, S. Launomari respective monasteriorum, sancti Benedicti respective Ordinum, oppidi Blesensis et Carnotensis dioecesis huiusmodi, abbates seu perpetui commendatarii (ad quae monasteria, dum pro tempore vacant, ius nominandi, vigore concordatorum dudum inter Sedem Apostolicam et clarae memoriae Franciscum I olim eorumdem Francorum regem initorum, ad dictum Ludovicum regem spectat et pertinet), et dilectus etiam filius David Nicolaus de Portier, presbyter Vabrensis dioecesis, in theologica facultate Parisiensi licentiatus, primus episcopus Blesensis designatus, perpetuus commendatarius unius S. Ioannis Blesensis,

<sup>1</sup> Edit. Main. legit nuncupatam (R. T.).

<sup>2</sup> Gallia Christiana legit archiepiscopi Parisiensis iuri (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit ecclesias (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit et jam (R. T.).

<sup>3</sup> Vocem potestatis nos addimus (R. T.).

a Pontislevii, dicti Ordinis sancti Benedicti, et alterius, prioratuum simplicium curà et conventu carentium, S. Felicis de Campiniaco, a dicto S. Launomari monasteriis respective dependentium, commendae huiusmodi (in quam Iacobus Antonius episcopus, et lacobus Franciscus, necnon David Nicolaus, qui monasteria et prioratus huiusmodi ad eorum vitam ex concessione apostolicà respective obtinent et obtinere 2 consueverunt) in manibus nostris ad praemissorum et infrascriptorum effectum cesserint; nosque cessiones 3 huiusmodi duximus admittendas: propterea titulos collativos monasteriorum Burgimedii et S. Launomari, ac praedictorum et infrascriptorum prioratuum, ac in eisdem monasteriis nomina et denominationes abbatum, iusque ad illa nominandi, de eiusdem Ludovici regis consensu, apostolicà auctoritate praedictâ, etiam perpetuo supprimimus et extinguimus, ac mensas abbatiales monasteriorum Burgimedii ac S. Launomari praedictorum (quorum fructus, primodicti videlicet ad trecentos quinquaginta, secundopraedicti vero monasteriorum huiusmodi ad mille quingentos viginti florenos auri in libris Camerae Apostolicae taxati reperiuntur, et ex quibus, primodicto videlicet quatuor millia, et secundodicto monasteriorum praedictorum decem millia, ac ex duorum praedictorum et trium infrascriptorum prioratuum sex millia librarum turonensium annuatim percipi poterunt), firmis, intactis ac illaesis rema-

1 Vox qui delenda videtur (R. T.).

nentibus monasteriorum praedictorum mensis conventualibus a dictis mensis abbatialibus separatis et disiunctis, pariter supprimimus et extinguimus; ac dictarum mensarum abbatialium, necnon dictorum duorum prioratuum, ut prasfertur vacantium, et (cum primum illos per cessum et1 in manibus nostris aut alterius Romani Pontificis successoris nostri, seu decessum, vel quamvis aliam dimissionem vel amissionem aut privationem, seu alias <sup>2</sup> quovis modo, commendis, in quas illi ex particulari concessione ad vitam obtineri consueverunt, cessantibus3) trium sequentium4, unius videlicet de Monstiers Laumen, et alterius de Illou, necnon reliqui<sup>5</sup> prioratuum, etiam curâ et conventu carentium. S. Martini de Montocau, dicti Ordinis sancti Benedicti, Carnotensis, Senonensis, seu alterius respective dioecesis, ab eodem monasterio S. Launomari respective dependentium, fructus, redditus et proventus, cuiusvis quantitatis, qualitatis, naturae et speciei existant, praevià duorum priorum monasteriorum et prioratuum huiusmodi titulorum collativorum perpetuâ suppressione et evtinctione, pro dote et mensà episcopali ecclesiae Blesensi, simili auctoritate perpetuo unimus, annectimus, applicamus et appropriamus.

§ 4. Ac ad dictam ecclesiam S. So- Translatio ecclesiae collegialemnis, futuram, ut praesertur, cathe-iae s. Salvatodralem, saecularem et collegiatam ec-lis ordinationis clesiam S. Salvatoris huiusmodi, cum tulum eiusque omnibus et singulis dignitatibus, cano-nessia et benicatibus cum praebendis, cappellaniis,

- 1 In Gallia Christiana legitur etiam (R.T.).
- 2 Edit. Main. legit aliis pro alias (R. T.).
- 3 Videtur deesse vacare contigerit (R. T.).
- 4 Voces trium sequentium nos addimus (R.T.).
- 5 Male edit. Main. legit aliqui pro reliqui (R. Т.).
- 6 Pessime ed. Main. legit per quam pro perpetuû (R. T.).

<sup>2</sup> In Gallia Christiana leg. obtineri (R. 1.).

<sup>3</sup> Male edit. Main. legit cessationes (R. T.).

<sup>4</sup> Aptius Gallia Christ. leg. duxerimus (R.T.).

<sup>5</sup> Pessime ed. M. leg. usque pro iusque (R.T.).

<sup>6</sup> Legerem monasteriis praedictis (R. T.).

<sup>7</sup> Videretur legendum ex duobus praedictis et tribus infrascriptis prioratibus (R. T.).

anniversariorum fundationibus, aliisque honoribus et oneribus, ac quibusvis aliis iuribus et praerogativis ad eam spectantibus et pertinentibus, transferimus, ac unum presbyterum, ad praesens dictae collegiatae inservientem, ac alium pro tempore deputandum, qui camdem ecclesiam S. Salvatoris regat 2 et gubernet, ac onera dictae ecclesiae 3, si quae illi in posterum incumbent, supportet et adimpleat, inter cappellanos dictae ecclesiae Blesensis locum habere, ac omnibus redditibus et emolumentis, quibus alii cappellani eiusdem ecclesiae gaudent et gaudebunt, et gaudere volumus et mandamus; capitularem vero mensam et capitulum, necnon quinque dignitates seu personatus in dictà collegiatà ecclesià S. Salvatoris existentes, nempe decanatum (dignitatem principalem, qui animarum, canonicorum, dignitatum, cappellanorum et ministrorum dictae ecclesiae Blesensis, iuxta laudabiles consuetudines aliarum ecclesiarum cathedralium dicti regni, curam exercebit), praeceptoriam, subdecanatum, praeposituram et thesaurariam, necnon duodecim canonicatus cum totidem praebendis, et triginta duas cappellanias, necnon anniversaria, aliaque iura et onera (reservato tamen decano et capitulo dictae collegiatae ecclesiae iure, quod eis competit ut prius, conferendi beneficia in dictà collegiatà ecclesia et extra eam fundata5 etiam erga cappellanos amovibiles, et eidem capitulo

- 1 Perperam ed. Main. legit ad quem pro ad praesens (R. T.).
  - 2 Pro regat edit. Main. habet reget (R. T.).
    3 Mala edit. Main. addit. Blescheis: in Gallia
- 3 Male edit. Main. addit Blesensis; in Gallia Christ. desunt etiam voces dictae ecclesiae (R.T).
  - 4 Aptius Gallia Christiana legit etiam (R.T.).
- 5 Pessime edit. Main. legit et iuxta fundationem erga cappellanos amovibiles, pro et extra eam fundata etiam erga cappellanos amovibiles (R. T.).

tamquam rectori primario deputandi canonicum, qui certis anni diebus in dictâ S. Salvatoris ecclesiâ missas et horarum solemnia peragat et exequatur, necnon administrandi sacramenta pro tempore existenti regi Franciae et sanguinis principibus primariisque regni administris, in eventum in quem illos seu corum aliquem in dictà civitate Blesensi commorari contingat) ad sic erectam cathedralem Blesensem, de similibus consilio et auctoritate, etiam perpetuo transferimus; et sic ipsa ecclesia Blesensis prioratum S. Solemnis in eiusdem ecclesiae dignitatem sextam et ultimam futuram¹, quemº modernus et pro tempore obtinens dictum prioratum in reliquum clerum et populum dictae parochiae curam animarum ut prius exercebit, cum hoc quod licet dictus prioratus sit et esse debeat sexta et ultima dignitas in dictà ecclesià, tamen modernus prior S. Solemnis praedicti, dignitatis titulo ut praesertur decoratus, quoad vixerit et dictum suum4 prioratum obtinuerit<sup>5</sup>, secundum locum inter dignitates, idest immediate post decanum locum sibi vindicabit; et tam dignitates, quam' canonicatus et praebendas huiusmodi, tam in collegiatà ex nunc erectos, quam in cathedrali ecclesiis pariter erigendos, obtinentes, capitulum cum mensâ capitulari, sigillo et arcâ communibus, aliisque in ignibus capitularibus constituant, et apud dictam ecclesiam Blesensem residere, stallumque in choro, ac

- 1 Deest verbum habebit vel numerabit (R.T.).
- 2 Lectio defectiva. Ita etiam legit Gallia Christiana (R. T.).
- 3 In Gallia Christiana additur discrimine (R. T.).
- 4 Vox suum omittitur in Gallia Christiana (R. T.).
- 5 Edit. Main. legit obtinebit (R. T.).
- 6 Edit. Main. legit qui pro quam (R. T.).
- 7 Aptius Gallia Christ. legit praefatis (R.T.).

vocem in capitulo ipsius, necnon in actibus et functionibus ecclesiasticis intra et extra illam ubilibet iuxta eorum respective antianitatem receptionis dumtaxat, absque ullà alià cuiusvis gradus seu qualitatis distinctione, et in ipsà ecclesià singulis diebus horas canonicas tam diurnas quam nocturnas, et missas, servatà ecclesiastică disciplină, uniformiter celebrare et decantare, illisque interesse, ac aliàs dictae ecclesiae Blesensi in divinis', ceteraque onera iniuncta et pro tempore iniungenda subire et exercere ac adimplere respective debeant et teneantur, ac tam in choro, quam capitulo, processionibus, et aliis actibus et functionibus, habitus de iure gestari<sup>2</sup> solitos etiam deferre et gestare libere et licite possint et valeant. Praeterea nos omnimodam iurisdictionem, superioritatem et auctoritatem in capitulum, canonicos, ministros et officiales dictae ecclesiae, a iurisdictione et superioritate episcopi Carnotensis exemptos et liberatos, pro tempore existenti episcopo<sup>8</sup> eiusdem ecclesiae Blesensis concedimus et attribuimus, eidemque ius, auctoritatem et potestatem quaecumque et qualiacumque, cum curâ et sine curâ, beneficia ecclesiastica quomodolibet nuncupata et qualificata, in cathedrali et aliis ecclesiis civitatis Blesensis necnon in totà suà dioecesi Blesensi consistentia, et extra illam ea quae a dictis monasteriis S. Launomari et Burgimedii ac prioratibus huiusmodi unitis dependere dignoscuntur, occurrentibus quovis modo illorum vacationibus, personis idoneis. dummodo tamen beneficia huiusmodi sub concordatis praedictis non comprehendantur, pleno iure conferendi et de illis etiam providendi concedimus et impartimur.

§ 5. Et quia ex distractione et dis- Assignatio cumembratione dictae ecclesiae Blesensis tias ecclesiae a dioecesi Carnotensi aliqua damna e-fautam divisiopiscopo et capitulo et archidiaconis ec-nem. clesiae Carnotensis inferuntur; nos, ad enixas dicti Ludovici regis preces, mensam abbatialem monasterii Gaudivallensis, vulgo de Soyenual, Praemonstratensis Ordinis, Carnotensis dioecesis, illius commendâ', in quam' ex concessione apostolicà ad vitam obtineri consuevit, per obitum Gregorii d'Aubussent de la Fouillade, illius ultimi abbatis commendatarii extra Romanam Curiam defuncti, cessante, vacantis, et ad quod, dum pro tempore vacat, idem Ludovicus rex, vigore concordatorum praedictorum, personam idoneam nominare potest et debet, salvå et illaesâ illius mensâ capitulari remanente, expresso dicti Ludovici regis ad id accedente consensu, etiam supprimimus et extinguimus, ac omnes et singulos dictae mensae abbatialis Gaudivallensis fructus, redditus et proventus eidem ecclesiae Carnotensi seu illius mensae episcopali unimus, applicamus et appropriamus; ita tamen ut ex fructibus huiusmodi trecentae librae turonenses unicuique ex tribus archidiaconis ecclesiae Carnotensis praedictae praesentibus et futuris pro indemnitate suorum iurium annuatim persolvantur (et, casu quo modernus archidiaconus Dunensis ex nunc distractioni et dismembrationi partis seu portionis sui archidiaconatus consentire et tali compensationi acquiescere renuerit seu noluerit, nos iura et iurisdictionem

<sup>1</sup> Deest verbum deservire (R. T.).

<sup>2</sup> Male ed. M. leg. praestari pro gestari (R.T.).

<sup>5</sup> Conjunct. et heic importune adjectam delemus (R. T.).

<sup>4</sup> Ed. Main legit eaque pro ea quae R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit commendam (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit qua (R. T.).

<sup>3</sup> In Gallia Christiana est Georgii (R. T.).

<sup>4</sup> Ed. Main. legit ex quo pro expresso (R. T.).

<sup>5</sup> Conjunct. ac nos addimus (R. T.).

ipsius in illà parte seu portione sui archidiaconatus ut praesertur distractà et dismembrată, quamdiu vixerit et archidiaconatum obtinuerit, reservamus); quodque deinceps perpetuis futuris temporibus, quando umque et quotiescumque eamdem ecclesiam Carnotensem per obitum illius episcopi aut cessionem in manibus Romani Pontificis pro tempore existentis, etiam ex causâ permutationis vel coadiutoriae aut aliàs quovis modo pastoris solatio destitui contigerit, omnes et singuli dictae mensae abbatialis Gaudivallensis fructus, redditus et proventus qui 2 cuiuslibet primi anni post singularum \* vacationem, ad cappellanum, dignitates et canonicos dictae ecclesiae Carnotensis (distractâ prius ex eis summà praedictis tribus archidiaconis assignată, et supportatis quibusvis aliis debitis oneribus) spectent et pertineant.

Domus episcopi et semi-

§ 6. Et quia in dictà civitate Blesensi domus pro episcopi habitatione constructa non extat; nos supradicto futuro episcopo facultatem et licentiam domus<sup>4</sup> in dictà civitate Blesensi aut alibi existentes, et ad mensas abbatiales dictorum monasteriorium S. Launomari et de Burgomedio spectantes, vendendi, alienandi aut hypothecandi, et ex illis retractum pretium in emptionem sitûs, et constructionem et aedificationem domûs episcopalis huiusmodi construendi, erogandi, etiam concedimus et impartimur. Statuimus quoque, ut, donec seminarium ad praescriptum Concilii Tridentini institutum fuerit, clerici sacris initiandi,

- 1 In Gallia Christiana additur dictum (R.T.).
- 2 Vox qui delenda videtur, vel lege praefati, ut habet Gallia Christiana (R. T.).
  - 3 Aptius Gallia Christ. leg. singulam (R. T.).
- 4 Pessime edit. Main. legit damus pro domus (R. T.).
  - 5 Potius convertendi et (R. T.).
  - 6 Edit. Main. legit clericis (R. T.).

seu etiam initiati, in seminario Carnotensi educari et instrui poterunt 1

§ 7. Insuper etiam episcopo, dignitati- concessio fabus, capitulo et canonicis praedictis, ut<sup>2</sup>, scopo et capipro dictae<sup>3</sup> ecclesiae Blesensis, ac illius mensae capitularis, sacristiae et fabricae, earumque rerum et bonorum tam spiritualium quam temporalium prospero et felici statu, regimine et gubernio, directione, ac onerum illi incumbentium supportatione, missarum, horarum canonicarum, divinorum tam diurnorum quam nocturnorum officiorum, processionum<sup>4</sup>, funeralium, anniversariorum et aliorum praefatorum celebratione, ac de dignitatibus, canonicatibus et praebendis, aliisque beneficiis et ministeriis ecclesiasticis pro tempore providendorum receptione, admissione, residentià personali, distributionum etiam quotidianarum et emolumentorum quorumcumque divisione, repartitione et administratione, poenarum per absentes et divinis, suis loco et tempore, non assistentes, seu onera et ministeria eis incumbentia subire negligentes, incurrendarum impositione<sup>5</sup>, singulorum praesentias et absentias notandi 6, caeremoniis et ritibus in cathedrali ecclesia, choro, capitulo, processionibus et aliis actibus servatis<sup>7</sup> servandis, et ministris dictae ecclesiae Blesensi necessariis deputandis et amovendis<sup>8</sup>, salariis et stipendiis eorum cuilibet assignandis, et quibusvis rebus in

- 1 Aptius lege possint (R. T.).
- 2 Vel particula ut delenda, vel ex seq. contextu legendum ut habeant (R. T.).
- 3 Pessime edit. Main. legit Dote pro dictae (R. T.).
  - 4 Edit. Main. legit processionem (R. T.).
  - 5 Edit. Main. legit impositioni (R. T.).
- 6 Potius lege notando, vel praesentiis et absentiis notandis (R. T.).
  - 7 Vox servatis delenda videtur (R. T.).
- 8 Forsan heic deest comma, servitiis et ministeriis per eos observandis et agendis, ut supra pag. 629  $\alpha$  (R. T.).

praemissis et circa ea quomodolibet necessariis et opportunis, quaecumque statuta, ordinationes, capitula et decreta, licita tamen et honesta et sacris canonibus praesertim vero Concilii Tridentini decretis et constitutionibus apostolicis non contraria, condendi et edendi, ac condita et edita pro tempore et rerum varietate et qualitate mutandi, limitandi, corrigendi, declarandi, interpretandi et in meliorem formam redigendi, seu alia de novo etiam ex integro condendi et edendi, et per eos, ad quos pro tempore spectabit, sub poenis in contravenientes statuendis, observari faciendi, plenam, liberam et omnimodam facultatem etiam concedimus et impartimur. Necnon episcopo, ut praefertur, ac dignitates in praedictà ecclesià Blesensi obtinentibus, ac capitulo et canonicis eiusdem ecclesiae, aliisque capituli et ecclesiae huiusmodi personis et ministris pro tempore existentibus, ut omnibus et singulis privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, praeeminentiis, praerogativis, concessionibus, facultatibus, indultis, favoribus et gratiis, quibus alii praefati tet aliarum ecclesiarum dignitates obtinentes capitula et canonici, aliaeque civitates et dioeceses, ac eorum cleri, incolae et habitatores, eorumque res et bona fruuntur, potiuntur et gaudent, seu uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, et quoad habitus delationem, uti, potiri et gaudere libere et licite possint et valeant. concedimus et indulgemus.

Ac ius nomi-

§ 8. Ac eidem Ludovico eiusque succtam occlesiam cessoribus Franciae regibus (attentà suppressione et extinctione praedictarum mensarum abbatialium, et earum 9 fructuum, pro dote seu dotis parte episcopatùs Blesensis, unione mensis episcopalibus Blesensi et Carnotensi praedictis, de consensu dicti Ludovici regis ut supra factis') ius nominandi ad dictam ecclesiam Blesensem, quandocumque et quotiescumque illa pastoris solatio destituta fuerit, iuxta formam et dispositionem concordatorum praedictorum, etiam perpetuo reservamus, concedimus et assignamus.

§ 9. Praesentes quoque nullo unquam clausulae. tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrac vel quovis alio defectu, etiam ex eo quod causae, propter quas praemissa emanarunt, coram nobis vel alibi verificatae et approbatae, ac quicumque, in praemissis interesse habentes seu habere praetendentes, ad id vocati, citati et auditi non fuerint, et praemissis non consenserint, aut alio quovis defectu notari, impugnari, invalidari, retractari, in ius vel controversiam vocari, ad terminos iuris reduci,2 remedium impetrari, vel sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus aut aliis contrariis dispositionibus, etiam per constitutiones apostolicas aut cancellariae apostolicae regulas quandocumque etiam in crastinum assumptionis successorum nostrorum ad summi apostolatus apicem vel alias quandocumque editas vel sub quibusvis tenoribus et formis emanatas et in posterum edendas et emanandas, nullatenus comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et, quoties emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum etiam sub quacumque posteriori datà per pro tempore existentes episcopum, dignitates, capitulum et canonicos hu-

<sup>1</sup> Male edit. Main. legit qui pro praefati vel praedicti (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit eorum (R. T.).

<sup>1</sup> Vel lege factà, vel in principio parenthesis atlentis pro attenta (B. T.).

<sup>2</sup> Deesse videtur aut adversus illas (R. T.).

iusmodi eligendâ restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac de novo concessas, semperque¹ validas esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, necnon episcopo, dignitatibus, capitulo et canonicis huiusmodi pro tempore existentibus perpetuo suffragari, sicque et non aliàs per quoscumque iudices ordinarios et delegatos quavis auctoritate fungentes, sublatà eis qualibet aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, et, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

Derogatio contrariorum.

§ 9. Non obstantibus nostris et Cancellariae apostolicae regulis de gratiis et indulgentiis ad instar non concedendis, ac de exprimendo vero annuo valore, necnon de iure quaesito non tollendo, ac de unionibus committendis ad partes, vocatis quorum interest, ac Lateranensis Concilii novissime celebrati uniones perpetuas nisi in casibus a iure permissis fieri prohibentis, ac quibusvis apostolicis, necnon in synodalibus, provincialibus et generalibus conciliis editis vel edendis, constitutionibus; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio et expressio ad hoc servanda foret, illis in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse, iuxta decretum Congregationis rebus consistorialibus praepositae, harum serie derogamus, contrariis quibuscumque.

Sanctio poenalis.

- § 10. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae separationis, dismembrationis, segregationis, divisio-
- 1 Edit. Main. legit semper pro semperque, ut est in Gallia Christiana (R. T.).

nis, exemptionis, liberationis, decorationis, erectionis, institutionis, concessionis, attributionis, assignationis, subventionis, suppressionis, extinctionis, unionis, annexionis, applicationis, appropriationis, translationis, voluntatis, mandati, impartitionis, suppressionis, extinctionis, reservationis, indulti, decreti et derogationis infringere, aut ci ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCXCVII, VII kalendas iulii, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 25 iunii 1697, pontif. anno vi.

#### CLII.

Confirmatur decretum Congregationis Rituum de cultu immemorabili servae Dei Mariae de Capite '.

# Innocentius Papa XII ad futuram rei memoriam.

Apostolicae servitutis officium, quod Exordium. inscrutabilis divinae sapientiae atque clementiae altitudo humilitati atque infirmitati nostrae credere dignata est, salubriter exequi, adspirante superni favoris auxilio, iugiter satagentes, beatarum Christi ancillarum in caelis cum eo regnantium, in quibus nimirum utpote vasculis imbecillioribus opus dexterae excelsi mirabilius ac illustrius apparuit, cultum et venerationem in terris libenter promovemus, sicut pia sublimium

1 In constit. edit. MDCXCVI, die 30 iunii, pontif. v. extat confirmatio cultus beatae Mariae de Socos, et in Clementis XI constit. edit. MDCCx, die 16 martii, pontif. x, cultus beatae Luciae de Narnia.

personarum non minus virtutis quam regii culminis splendore conspicuarum vota postulant, et nos ad omnipotentis Dei gloriam, Ecclesiaeque sanctae decus atque aedificationem expedire in Domino arbitramur.

Dicto decreto confirmata fuit

§ 1. Cum itaque nuper, nempe die 111 romormata inite currentis mensis augusti, in causa Toledicibus delega-tis prolata cir- tana beatificationis et canonizationis sertum et casum vae Dei Mariae de Capite, vulgo della Cavezza nuncupatae, uxoris, dum vixit, sancti Isidori agricolae, ad enixas preces carissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum regis catholici, ac carissimae in Christo filiae nostrae Mariannae, earumdem Hispaniarum reginae catholicae, eius uxoris, accedentibus etiam in id supplicationibus venerabilium fratrum archiepiscoporum et episcoporum necnon dilectorum filiorum senatuum seu magistratuum plurimarum civitatum regnorum Hispaniarum, praesertim vero senatûs seu magistratûs oppidi Madriti Toletanae dioecesis, et ad iteratas ac supplices instantias dilectissimi filii Alphonsi de Torralba, eiusdem Caroli regis in Romanà Curià agentis seu negotiorum gestoris, ac causae beatificationis seu canonizationis huiusmodi postulatoris, reproposito in Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium sacris ritibus praepositorum per dilectum filium nostrum Ioannem Franciscum eiusdem S. R. E. cardinalem Albanum nuncupatum dubio, quod prius, nempe die xui iulii proxime praeteriti, per ipsum Ioannem Franciscum cardinalem, dilatâ tamen tunc eius resolutione, propositum fuerat, an scilicet sententiae iudicum ab eâdem cardinalium Congregatione delegatorum prolatae 2, super cultu ab immemorabili tempore ipsi servae Dei Mariae exhibito et casu excepto a decretis felicis recordationis Urbani Papae VIII praedecessoris nostri, essent confirmandae in casu et ad essectum de quo agebatur, relatisque contentis in processibus desuper fabricatis, eisque serio et diligenter discussis et examinatis, dicta Congregatio cardinalium, audito etiam prius in scriptis et in voce venerabili fratre Prospero archiepiscopo Myrensi promotore fidei, de huiusmodi cultu immemorabili constare, praedictasque sententias confirmandas esse censuit 2:

§ 2. Hinc est quod nos, piis ac devotis eorumdem Caroli regis et Marian-praedicu nae reginae precibus, nobis super hoc humiliter porrectis, favorabiliter assensum, quantum cum Domino possumus, praebere cupientes, decretum a memoratà cardinalium Congregatione editum, ut praesertur, quod scilicet de cultu immemorabili dictae servae Dei Mariae de Capite et casu excepto a decretis pracdicti Urbani praedecessoris constet, apostolică auctoritate, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvå tamen semper in praemissis auctoritate praedictae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit in futurum, plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inanc, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus consti-

Confirmatio

<sup>1</sup> Edit. Main. legit Christi (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit prolata (R. T.).

<sup>1</sup> Male edit. Main. legit precibus (R. T.).

<sup>2</sup> Aptius lege censuerit (R. T.).

ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xi augusti mocxcvii, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 11 augusti 1697, pontif. anno vil.

#### CLIII.

Prohibetur ne amplius laici Congregationis Ministrantium Infirmis gaudeant voce activâ vel passivâ 1

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Sollicitudo pastoralis officii, quo Ecclesiae catholicae regimini divinâ dispositione praesidemus, nos admonet, ut, paternam congregationum virorum religiosorum, uberes bonorum operum fructus adspirante superni favoris auxilio proferre iugiter satagentium, curam gerentes, illarum quieti felicique regimini, quantum nobis ex alto conceditur, consulere studeamus.

§ 1. Aliàs siquidem felicis recorda-Epilogus laudatae constitutionis Innocentio Papa XI praedecessori tutum fuit, ne nostro pro parte tunc existentis praeeligerentur in fecti generalis Congregationis clericoconsultores. rum regularium Ministrantium Infirmis

> 1 De eorumdem laicorum electione in consultores vide Innocentii XI constit. edit. MDCLXXXIV, die 31 augusti, pontif. viii, qua huiusmodi electio abrogata fuit.

tutionibus et ordinationus apostolicis, exposito, quod, licet per quamdam constitutionem recolendae memoriae Gregorii XIV, etiam praedecessoris nostri, super confirmatione instituti dictae Congregationis emanatam, ordinatum fuisset, ut eadem Congregatio per unum praefectum generalem et quatuor consultores idoneos, qui perpetui essent, hoc est ad sui vitam in suis officiis respective durarent, regi deberet, nec ulla de fratribus laicis ipsius Congregationis ad officia consultorum huiusmodi eligendis seu assumendis in eâdem constitutione mentio facta fuisset; nihilominus per constitutiones Congregationis praedictae subinde conditas, et a piae memoriae Clemente Papa VIII praedecessore pariter nostro confirmatas, abrogatâ of: ficiorum perpetuitate, specialiter ordinatum fuerat ut ex quatuor consultoribus praedictis duo sacerdotes et duo fratres laici eligerentur; cum enim praecipuum dictae Congregationis institutum sit ministerium spirituale curationis animarum, quod ad sacerdotes, secundarium vero ministerium misericordiae corporalis infirmis impendendae, quod ad fratres laicos respective spectat, existimatum fuerat, conveniens esse, ut, quandoquidem Congregatio praedicta tunc temporis nosocomiorum servitio per sacerdotes quidem quoad procurationem salutis animarum, per fratres laicos vero quoad curam¹ corporalem infirmorum, operam dabat, dicti fratres laici, qui onus misericordiae corporalis cum assistentià et continuà habitatione in nosocomiis huiusmodi sustinebant, in partem regiminis assumerentur; verum, quia tunc praevidebatur fieri posse, ut Sedes Apostolica ministerium inserviendi cum continuâ habitatione in dictis nosocomiis tolleret, aut illud per patronos et

> 1 Male, ut puto, edit. Main habet veram pro curam (R. T.).

administratores corumdem prohiberetur, ideo ordinatum atque stabilitum fuerat ut in his casibus continuaretur institutum inserviendi infirmis cum assistentià diurnà et nocturnà in domibus privatorum ac carceribus, et ubicumque opus fuisset: et in eâdem expositione subiuncto, quod constitutiones quidem praedictae eatenus servatae fuerant, servitium vero et residentia in nosocomiis huiusmodi omnino cessaverat, nec, praeter Ianuense, ullum nosocomium ad curam religiosorum dictae Congregationis remanserat, ac proinde fratres laici, quibus onus misericordiae corporalis incumbat<sup>3</sup>, nullum praestabant servitium, nisi associationem sacerdotum, quibus secundum institutum supradictum praecipua cura assistendi moribundis, eorumque animarum salutem procurandi incumbit, iidemque fratres laici ad gubernium praefatae Congregationis erant omnino inutiles, quippe qui rudes et litterarum imperiti aliena suffragia et auctoritatem caeco obseguio ut plurimum sequebantur: idem Innocentius praedecessor, supplicationibus memorati praefecti generalis nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, ut de cetero nullus frater laicus dictae Congregationis in consultorem ipsius Congregationis eligeretur seu assumeretur, sed quatuor consultores Congregationis huiusmodi omnes ex presbyteris expresse professis eiusdem Congregationis eligi seu assumi deberent, auctoritate apostolicà statuit et ordinavit: et aliàs. prout in eiusdem Innocentii praedecessoris litteris desuper in simili formà Brevis die xxxi augusti mdclxxxiv expeditis, quarum<sup>4</sup> tenorem praesentibus pro

plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Cum autem (sicut accepimus) Prohibitio, at iisdem rationibus attentis, propter quas, sicut praemittitur, interdictum fuit ne fratres laici dictae Congregationis in consultores ipsius Congregationis eligerentur seu assumerentur, similiter interdici expediat ne ipsi in eâdem Congregatione sub quovis praetextu voce activa et passiva gaudere valeant: hinc est quod nos, memoratae Congregationis tranquillitati rectoque gubernio peramplius prospicere cupientes, motu proprio, ac ex certà scientià et matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, ne de cetero quisquam frater laicus Congregationis supradictae voce activa et passiva in ipsa Congregatione ullatenus gaudere possit seu debeat, tenore praesentium perpetuo interdicimus et prohibemus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras, semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter observari, nec de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali defectu notari, impugnari, infringi, retractari, aut in controversiam vocari, seu ad terminos iuris vel constitutionum praedictarum reduci ullo modo unquam posse; sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudi-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit stabilium (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit servata (R. T.).

<sup>3</sup> Forsan incumbit vel incumbebat (R. T.).

<sup>4</sup> Edit. Main. legit quam pro quarum (R. T.).

candi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inanc, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae Congregationis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, aut quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, et aliàs quomodolibet, in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Files transumpto, um.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx augusti mockevii, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 20 augusti 1697, pontif. an. vii.

## CLIV.

Confirmantur statuta pro tribus seminariis in dioecesi Angelopolitanâ'.

## Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit venera- Orlas et probilis frater Emmanuel episcopus Ange-ram seminariolopolitanus, quod alias, nempe anno de Palafox ere-MDCXLIV, bonae memoriae Ioannes de Pa-Emmanuele ablafox et Mendoza, dum vixit, episcopus scopis Angelo-Angelopolitanus, eius antecessor, tria seminaria iuvenum bonis litteris imbuendorum, unum videlicet sub S. Petri principis apostolorum, alterum sub S. Ioannis, ac reliquum sub S. Pauli apostoli respective invocationibus, a quorum uno ad aliud, iuxta scientiarum in illis tradendarum ordinem, transitus fieret, congruà eis reddituum assignatione factâ, comparatâque bibliothecâ decenter munitâ ac publicae commoditati expositâ, ad formam sacrorum canonum, et praesertim decretorum Concilii Tridentini, obtentoque desuper clarae memoriae Philippi IV, dum vixit, Hispaniarum regis catholici consensu, reservato tamen ei ipsorum seminariorum iurepatronatu, erexit, instituit et fundavit, eorum erectionem huiusmodi a felicis recordationis Innocentio Papa X praedecessore nostro, per eius litteras desuper in simili formâ Brevis die xxII maii MDCXLVIII

1 In const. ed. MDCXCVI, die 7 iunii, pontif. v. extat confirmatio statutorum pro collegio Hungarico et Germanico de Urbe; et in Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXV, die 30 maii, pontif. 1, confirmatio statutorum pro seminario Caesenatense.

expeditas, confirmari et approbari obtinuit, prout in publico super praemissis confecto instrumento fusius apparere ac in dictis Innocentii praedecessoris litteris uberius respective dicitur contineri. Postmodum vero dictus Emmanuel episcopus praedictum seminarium S. Pauli, quia illud nondum perfectum reperiebatur, nec ei de necessariis pro sufficienti iuvenum in eo educandorum habitatione ac ceteris ad victum et decorem pertinentibus provisum erat, perfici curavit, eique congrue providit, necnon, pro ordinariis seu extraordinariis illius expensis supportandis, mille et quingentas patacas auri communis monetae illarum partium ipsius rectori ex communibus redditibus praedictorum seminariorum Ss. Petri et Ioannis ab eorum administratore et thesaurario annis singulis persolvendas, cum cautelis et circumstantiis in similibus apponi<sup>4</sup> solitis, applicavit, ac insuper declaravit et decrevit quod totus dicti seminarii S. Pauli situs cum eius terrenis et confinibus, prout ex plantà, instrumentis et titulis situs huiusmodi proprietatem demonstrantibus constare dicitur, ad ipsum seminarium S. Pauli legitimo et proprietario titulo spectaret, ac proinde in eo, tamquam in proprio eiusdem seminarii fundo, aedificari posset quidquid de cetero pro maiori illius commodo et utilitate construi expediens fuisset. Ceterum pro felici prosperoque dicti seminarii S. Pauli, et collegialium in eo pro tempore commorantium, necnon praedictorum seminariorum Ss. Petri et Ioannis regimine et gubernio, tam idem Emmanuel episcopus quam dictus Ioannes similiter episcopus eius antecessor nonnulla statuta et ordinationes respective fecerunt seu ediderunt, quae ex publico die xxix 1 Edit. Main. legit opponi (R. T.).

aprilis MDCXC et aliis itidem publicis desuper confectis instrumentis, in quibus uberius contineri dicuntur desumpta, et in capitula distributa, sunt tenoris qui sequitur, videlicet:

I. Quod collegialium numerus in di- Denumero colcto seminario S. Pauli pro tempore com-legialium sancii morantium non excedat octavum.

II. Quod bibliothecarii munus perso- De Libliothe. nae habili et idoneae, per Ordinarium cario, Angelopolitanum pro tempore existentem eligendae, tum pro obsequio personarum ad bibliothecam accedentium, cum pro illius conservatione, librorum notitià, et assistentià, demandetur, quae teneatur diebus ferialibus indispensabiliter bibliothecae assistere.

III. Quod collegiales S. Pauli tenean- De oueribas tur collegialibus Ss. Petri et Ioannis sancti Pauli. theologiae scholasticae et moralis conclusiones praesignare quae ab eisdem sustinendae erunt, et desiciente collegiali theologo in collegio S. Ioannis artium conclusionibus praesidente, quae conclusiones ter in hebdomadâ sustinendae erunt, ac toties quoties opus fuerit, eis praesidere debeant; necnon dicti collegiales S. Pauli obligati sint ad legendum, cathedrasque philosophiae et theologiae regendum, ac grammaticam et rhetoricam eos edocendum semper et quandocumque ob absentiam, infirmitatem, aliudve legitimum impedimentum praedictorum seminariorum cathedratici et magistrorum qui praedictarum cathedrarum gubernio assistere nequiverint; a qua assistentia collegiales S. Pauli praedicti nullatenus excusentur; dictique collegiales S. Pauli, quotiescumque grammaticam, rhetoricam, philosophiam vel theologiam supplendo defectum et absentiam magistrorum aliis duobus collegiis legerint<sup>1</sup>, et collegiales edocuerint, pro ratâ tempo-

1 Edit. Main. legit regerint (R. T.).

ris quo' suppleverint, expensas sive alimenta collegio restituere non teneantur, etiamsi beneficia obtinuerint, sed proportionabiliter pro mercede laboris eis condonetur restitutio.

IV. Quod si dicti collegiales ob huiusmodi assistentiam cuilibet alteri obligationi sint adstricti, imposterum liberati et exempti omnino remaneant.

De receptione et numero col-

v. Idem episcopus orator, inhaerendo legialium sancti erectioni per dictum praedecessorem aliàs factae, statuit formam in dictà fundatione statutam, necnon constitutiones ab eodem praedecessore emanatas, tam videlicet circa receptionem collegialium seminarii S. Petri, qui usque ad triginta circiter recipiantur, quique praecipue pauperes filii patrimoniales legitimi et naturales, ac oriunde novarum Hispaniarum, et praedictae dioecesis, si existant, sin minus, aliarum vicariorum? dioecesum.

> vi. Idem praedecessor alias statuit, quod nobiles et divites non excludantur, dummodo solvant centum viginti patacas monetae illarum partium quolibet anno, et in eis concurrant qualitates relatae.

> vii. Quod ceteris praeserantur filii eorum qui servitia regi aliàs exhibuerint seu exhibeant.

De eorum stu-

VIII. Quod collegiales, qui ingredientur in seminarium S. Petri, sint in aetate duodecim annorum, inibique remaneant usque ad decimum septimum seu decimum octavum annum, et discant grammaticam et rhetoricam.

De studia collegialium sancti loanuis.

ix. Quod exinde transeant ad collegium S. Ioannis, ibique maneant donec philosophiam ac sacros canones didicerint.

De studiis col-

- x. Quod abinde transeant ad praedi-
- 1 Vocem quo nos addimus (R. T.).
- 2 Forsan viciniorum; ceterum praecedens syntaxis defectiva videtur (R. T.).

ctum collegium S. Pauli, ut praxim sacra-legialium sancti mentorum et rerum quae ad perfectionem optimi ecclesiastici eorum' necessaria discant<sup>2</sup> ad effectum ut perfecte idonei ad beneficia et officia curata ceteraque munia ecclesiastica obeunda evadant, quique assistere debeant certis temporibus servitiis ecclesiae cathedralis<sup>3</sup> ac divinis officiis interesse.

XI. Quod si collegiales divi Pauli sa- De privilegiis cerdotali charactere initiati fuerint, et sancti Pauli. assistant moralibus conferentiis aliisque exercitiis ecclesiasticis, eis ad maiorem splendorem et augumentum a dicto collegio subministrabitur illud quod sufficiens erit etiam ad graduationem baccalaureatus in artibus, et in maiori facultate in eodem collegio remaneant tamquam hospites more collegiorum Hispaniae, obligatione tali, ut, si postea redditus ecclesiasticos et beneficia ecclesiastica obtinuerint, et commode restituere poterunt id quod illo temporis spatio dispenderunt, ab ipsis sit faciendum; et eodem modo teneantur sacerdotes praedicti ad rationem centum quinquaginta patacarum pro quolibet anno, quod non solum ex debito conscientiae, posità beneficii assecutione, verum etiam et iustitiae, qua compelli possint, restituere teneantur collegio expensas ad rationem taxatam a fundatore.

XII et ultimo. Quod ex eadem biblio- De bibliotheca. thecâ superius relatâ per praedecessorem praedictum sufficienter libris aliisque necessariis refertâ ac munitâ, idem praedecessor prohibuit, ne libri huiusmodi quavis de causâ vel praetextu ab eà ullatenus extrahantur.

- § 2. Cum autem, sicut eadem expo- Confirmatio sitio subiungebat, dictus Emmanuel epi-tutorum.
  - 1 Legendum sunt pro eorum (R. T.).
  - 2 Verbum discant addimus (R. T.).
  - 3 Edit. Main. legit cathedrali (R. T.).

scopus capitula, statuta et ordinationes huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius Emmanuelis episcopi votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus illius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum consilio, et attentà dilecti filii nostri Petri Matthaei eiusdem S. R. E. cardinalis Petruccii nuncupati, a Congregatione eorumdem cardinalium ad huiusmodi negotium examinandum deputati, revisione, praeinserta capitula, statuta et ordinationes, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmanius et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salvā tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clansulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit

attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, seminariorum praefatorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x septembris mocxcvii, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 40 septembris 1697, pontif. anno vII.

## CLV.

Confirmantur et innovantur plurima decreta Congregationis Concilii super celebratione missarum, unâ cum illorum declaratione, approbatione et innovatione eiusdem Congregationis !.

> Innocentius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Nuper a Congregatione venera- Decreta Conbilium fratrum nostrorum S. R. E. cardi-cili auctorita o Urbani Vill annalium Concilii Tridentini interpretum no apexxy, in-prodierunt decreta tenoris infrascripti, videlicet:

- I. a Alias super celebratione missa-
- 1 In Innocentii XI const. ed. MDCLXXXVI, die 4 maii, pontif. xII, agitur de missis defunctorum; et in huius Pontificis const. ed. MDCXCIX, die 24 aprilis, pontif. viii, de missis parochorum.

rum ac prohibitione illas moderandi seu reducendi absque Sedis Apostolicae licentià, necnon super earumdem oneribus perpetuis suscipiendis, et religiosorum numero ultra redditus et consuetas eleemosynas locorum regularium non habendo, emanarunt ab hac sacrà Congregatione S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum, auctoritate per felicis recordationis Urbanum PP VIII illi specialiter attributà, quamplura decreta tenoris sequentis:

Causae decre-

» Cum saepe contingat in quibusdam ecclesiis tam magnum missarum celebrandarum numerum ex variis defunctorum relictis aut piorum eleemosynis impositum esse, ut illis pro singulis diebus praescriptis nequeant satisfieri, et tamen nova onera missarum in dies suscipiantur; indeque fiat ut depereant piae testantium voluntates, obstricta benefactoribus fides violetur, defunctorum animae suffragiis priventur, ecclesiis debitus subtrahatur cultus, ac christifideles, gravi scandalo affecti, plerumque a similibus charitatis operibus retrahantur; cumque his malis maximum inter cetera fomentum praebeat, aut quod ii, qui missas supra vires celebrandas suscipiunt, sperent illas brevi ad pauciorem numerum a superioribus reductum iri, aut quod ecclesiis, sorte pecuniarum absumpta, plerumque nuda remaneant onera missarum absque ullo emolumento, aut quod eleemosyna pro illis celebrandis sit adeo tenuis ut non facile inveniantur qui velint huic se muneri subiicere, et redditus ecclesiae aut monasterii adeo exigui ut sacerdos pro necessaria sua sustentatione novis se oneribus obstringere compellatur: sacra Congregatio cardinalium Concilii Tridentini interpretum, animadvertens, facturam se rem Deo gratissimam, chaneam, si pro viribus satagat hunc teterrimnm abusum e christiana republica convellere atque eradicare, auctoritate sanctissimi domini nostri Urbani divina providentia Papae VIII sibi specialiter attribută, infrascripta decreta edidit:

1. Ac primo districte prohibet atque Nomo reduinterdicit ne episcopi in dioecesana sarum. synodo, aut generales in capitulis generalibus, vel aliàs quoquomodo, reducant onera ulla missarum celebrandarum, aut post idem Concilium imposita, aut in limine fundationis, sed pro his omnibus reducendis aut moderandis vel commutandis ad Apostolicam Sedem recurratur, quae, re diligenter perspectà, id statuet quod magis in Domino expedire arbitrabitur; alioquin reductiones, moderationes, commutationes huiusmodi, si quas contra huius prohibitionis formam fieri contigerit, omnino nullas atque inanes decernit.

II. Deinde, ubi pro pluribus missis Tot celebrenetiam eiusdem qualitatis celebrandis praescribuniur stipendia, quantumcumque incongrua pro data eleuet exigua, sive ab uno sive a pluribus personis collata fuerunt aut conferentur in futurum sacerdotibus, ecclesiis, capitulis, collegiis, hospitalibus, societatibus, monasteriis, conventibus, congregationibus, domibus ac locis piis quibuscumque, tam saecularibus quam regularibus, sacra Congregatio sub obtestatione divini iudicii mandat et praecipit ut absolute tot missae celebrentur, quot ad rationem attributae eleemosynae praescriptae fuerint, itaut alioquin ii, ad quos pertinet, suae obligationi non satisfaciant; quinimo graviter peccent, et ad restitutionem tenentur.

III. Id vero ut deinde observetur ex- Privilegia actius, sacra Congregatio eâdem au-tur. ctoritate revocat privilegia et indulta omnia quibusvis personis, ecclesiis ac ritatique ac iustitiae maxime consenta- | locis piis tam saecularibus quam regu-

laribus cuiuscumque Ordinis, congregationis et instituti, quamcumque ob causam concessa, quibus indulgetur ut certarum missarum vel anniversariorum celebratione, aut aliquibus collectis seu orationibus, plurium missarum oneribus in futurum suscipiendis satisfiat.

Non diminuatur elecmosyna accepta.

IV. Ac similiter, omne damnabile lucrum ab Ecclesia removere volens, prohibet sacerdoti qui missam suscepit celebrandam cum certâ eleemosynâ, ne eamdem missam alteri, parte eiusdem eleemosynae sibi retentà, celebrandam committat.

Pecuniae et bona mobilia si- perpetuis in-

v. Praeterea, ne in ecclesiis, in quirelieta pro mis- bus onera missarum in perpetuum imposita sunt, sacerdotes in eis, ut par est, adimplendis tepidiores ac segniores reddantur quod onera huiusmodi cum nullà aut parvà sint utilitate coniuncta, statuit atque decernit, ut pecuniae ac bona mobilia ecclesiis, capitulis, collegiis, hospitalibus, societatibus, congregationibus, monasteriis, conventibus ac locis omnibus tam saecularibus quam regularibus atque illorum personis in futurum simpliciter acquirenda cum onere perpetuo missarum celebrandarum, ab iis ad quos pertinet, sub poenâ interdicti ab ingressu ecclesiae ipso facto incurrendà, a die realis acquisitionis statim deponi debeant penes aedem sacram, vel personam fide et facultatibus idoneam, ad essectum illa seu illorum pretium quamprimum investiendi in bonis immobilibus fructiferis cum expressà et individuâ mentione oneris quod illis annexum reperitur. Ac si eadem bona immobilia auctoritate apostolicâ deinceps alienari contigerit, eorumdem pretium, sub eâdem poenâ, ut supra, deponi, atque in aliis bonis stabilibus itidem fructiferis cum eiusdem oneris repetitione atque annexione converti debeat. Ad haec sacra Congregatio qui-

busvis capitulis, collegiis, societatibus et congregationibus, necnon omnibus et singulis ecclesiarum ac piorum locorum tam saecularium quam regularium superioribus, vel aliis ad quos pertine', districte prohibet, ne in posterum onera perpetua suscipiant missarum celebrandarum, saeculares quidem sine episcopi vel eius generalis vicarii, regulares vero sine generalis vel provincialis consensu et licentià in scriptis et gratis concedenda; alioquin saecularis, qui huius prohibitionis transgressor extiterit, ab ingressu ecclesiae interdictus sit eo ipso: regularis vero poenam privationis omnium officiorum, quae tunc obtinebit, ac perpetuae inhabilitatis ad alia de cetero obtinenda, vocisque activae ac passivae, absque alià declaratione, incurrat. Eleemosynas vero manuales et quotidianas pro missis celebrandis ita demum iidem accipere possint, si oneribus antea impositis ita satisfecerint, ut nova quoque onera suscipere valeant; alioquin omnino abstineant ab huiusmodi eleemosynis, etiam sponte oblatis, in futurum recipiendis, et capsulas auserant ab ecclesiis, cum inscriptione illà Eleemosyna pro missis, vel alià simili, sub iisdem poenis ipso facto incurrendis, ne fideles hac ratione frustrentur.

vi. Episcopus vero, seu eius vicarius, sulle sul aut generalis vel provincialis, ubi de dant facultatem licentià pro perpetuis oneribus fuerint dis missis per requisiti, in singulis casibus diligenter inquirant de singulis missarum celebrandarum obligationibus cuique ecclesiae, monasterio aut loco pio incumbentibus; nec antea assensum huiusmodi aut licentiam praebeant, quam eis legitime constiterit illius sacerdotes tam novo oneri suscipiendo quam antiquis iam susceptis satisfacere posse, praecipuamque rationem habeant ut redditus, qui ecclesiis et locis piis relinquuntur,

omnino respondeant oneribus adiunctis secundum morem cuiuscumque civitatis vel provinciae, intelligantque, si in re tanti momenti desides aut negligentes fuerint, in novissimo die se huius praetermissi muncris rationem esse reddituros.

Ne familia re-

vii. Postremo illustrissimi patres non ligiocorum ex-cedat redditus sine gravi animi dolore intelligentes, coenobiorum, nec in posterum mala fere omnia, quae regularem disciaugrafur sine plinam evertunt, ac praecipue nimiam rationis Conci- hanc facilitatem fovent in oneribus missarum supra vires suscipiendis, veluti ex infectà radice pullulare ex maiori regularium numero quam ferant redditus et eleemosynae cuiusque monasterii, inhaerentes summorum Pontificum ac sacri Concilii Tridentini decretis hac de re editis, sanctissimi domini nostri auctoritate praecipiunt ac mandant omnibus et singulis generalibus, provincialibus, commissariis, ministris, praesidentibus, abbatibus, prioribus, praepositis, guardianis, vicariis et quibuscumque aliis superioribus monasteriorum, conventuum ac domorum regularium, bona immobilia possidentium vel non possidentium, cuiuscumque Ordinis, congregationis et instituti existentium intra fines Italiae et insularum adiacentium, ut singuli, ad quos pertinet, in qualibet provincià, adhibitis duobus aut tribus 1 regularibus sui Ordinis vel Congregationis probatioribus et rerum usu peritioribus, bona immobilia, census, redditus et proventus omnes, consuetas item eleemosynas et obventiones, tam communes monasteriorum, conventuum et domorum eiusdem provinciae, quam etiam singularibus personis religiosis assignatas seu permissas in communem usum deinceps conferendas, decem annorum immediate praecedentium habitâ ratione, diligenter

> 1 Male edit. Main. legit duorum aut illius pro duobus aut tribus (R. T.).

et mature recognoscant, iis omnibus detractis, quae reparationes, praestationes, grandines, sterilitates, aliave cuiuslibet generis onera consueverunt absorbere; eaque omnia scripto 2 fideliter exarata idem superior, cuius interest, in proximo capitulo seu congregatione generali vel provinciali coram tribus iudicibus ab ipsomet capitulo seu congregatione deligendis proponat, qui, computatis huiusmodi redditibus, eleemosynis et obventionibus universis, et oneribus ut supra detractis, sedulo examinent quot religiosi homines, communeratis etiam laicis aliisque necessariis servientibus in unoquoque monasterio, conventu et domo regulari, iuxta regionis et proprii instituti morem, victum et vestitum et medicinalia in communi habentes, competenter valeant sustentari; tum eorumdem bonorum, reddituum, eleemosynarum et onerum praecisam notam ipsimet capitulo seu congregationi exhibeant, ut in illo, diligenter omnibus discussis, cuiusque familiae monasteriis3, conventus, ac domus regularis in singulà quaque provincià certus earum tantum personarum numerus patrum capitularium voto praefigatur, quae redditibus, elemosynis et obventionibus, ut superius, sufficienter ali possint. Ne vero superiores, qui id praestare debent, serius aut remissius, quam par est, suo muneri satisfaciant, mandat sacra Congregatio, ut, infra annum post proximum capitulum generale vel provinciale computandum, omnia hoc de genere capitulariter gesta, in authenticam formam redacta, ad sacram ipsam Congregationem Concilii singuli mittant; numerumque familiae singulorumque conventuum, monasteriorum et domorum huiusmodi regularium, capituli seu

- 1 Edit. Main. legit scripta (R. T.).
- 2 Videtur legendum monasterii (R. T.).

congregationis generalis vel provincialis sententià et auctoritate praefinitum, iidem superiores, tam generales et provinciales omnes, quam locales, perpetuo servare omnino teneantur, nec possint illum quoquomodo augere, etiam praetextu augumenti reddituum, absque sacrae ipsius Congregationis licentia; superiores autem huiusmodi, qui praedicta omnia in praefixo termino non praestiterint, vel numerum ut supra praescriptum quovis modo augere praesumpserint, vel i privationis omnium officiorum, quae tunc temporis obtinebant2, vocisque activae et passivae, et ad omnia suae religionis officia et gradus inhabilitatis perpetuam poenam eo ipso incerrere, atque aliis etiam gravioribus a Sede Apostolicà infligendis poenis sacra Congregatio subiacere voluit et declaravit.

Coenobia erireligiosorum.

viii. Deinceps vero monasterium, conparia duodecim ventus, domus, congregatio vel societas religiosorum seu regularium nullibi recipiatur, nisi, praeter alia ad id requisita, in singulis huiusmodi locis duodecim saltem fratres aut monachi seu religiosi degere, et ex redditibus et consuetis eleemosynis, detractis omnibus ut supra detrahendis, competenter sustentari valcant, ad praescriptum decreti felicis recordationis Gregorii XV hac de re editi; alioquin monasteria et loca huiusmodi posthac recipienda, in quibus duodecim religiosi, ut supra, sustentari atque inhabitare non poterunt, et actu non inhabitaverint, Ordinarii loci visitationi, correctioni atque omnimode iurisdictioni subiecta esse intelligantur.

Haec decreta blica nussa per legantur.

- » Porro, ne ullo unquam tempore sexio quoque mease in pu-haec in oblivionem seu desuetudinem abeant, superiores locales cuiusque monasterii, conventus, ac domus regularis curare atque efficere tenentur, sub poenà
  - 1 Particula vel delenda videtur (R. T.).
  - 1 Aptius lege obtinebunt (R. T.).

privationis officii vocisque activae et passivae ipso facto incurrendà, ut in perpetuum, sexto quoque mense, idest feria secunda post dominicam Adventus, et feriâ sextâ post octavam Corporis Christi, praesentes ordinationes in publica mensa perlegantur.

- D Omnibus tam ecclesiasticis personis Clausulae. cuiuscumque sint ordinis, conditionis et gradus, quam laicis, quocumque honore et potestate praeditis, praesentia decreta declarandi vel interpretandi facultate penitus interdictâ.
- » Non obstantibus, quoad suprascripta omnia et singula in praesentibus decretis contenta, constitutionibus et ordinationibus apostolicis in favorem quarumcumque personarum, atque Ordinum tam' Mendicantium quam non Mendicantium, militiarum etiam sancti Ioannis Hierosolymitani, congregationum, societatum, ac cuiuslibet alterius instituti, etiam necessario et individuo exprimendi, ecclesiarum, monasteriorum, conventuum, collegiorum, capitulorum, hospitalium, confraternitatum et aliorum quorumcumque tam saecularium quam regularium locorum, necnon illorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam Mari magno seu Bulla aurea aut aliàs nuncupatis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus decretis, etiam motu proprio, et ex certâ scientià, ac de apostolicae potestatis plenitudine, aut alias quomodolibet, etiam per viam communicationis seu extensionis concessis et iteratis vicibus
  - 1 Particula tam nos addimus (R. T.).

approbatis et innovatis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus et formis specialis et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et formâ in illis traditâ observată, inserti forent, praesentibus pro expressis habens, quibus, quoad ea quae praesentibus adversantur, illis aliàs in suo robore permansuris, sacra Congregatio, Sanctitatis Suae auctoritate, specialiter et expresse derogat; ceterisque contrariis quibuscumque.

» Et ne praemissorum ignorantia a quoquam praetendi possit, voluit eadem sacra Congregatio ut praesentes ordinationes, in valvis basilicarum S. Ioannis Lateranensis et Principis Apostolorum de Urbe, ac in acie Campi Florae, ut moris est, affixae, omnes, ad quos pertinet, ita arctent et afficiant, ac si unicuique personaliter intimatae fuissent; utque earumdem praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae die xxI iunii, mpcxxv — Cosmus card. Detorres. Prosper Fagnanus sacrae Congregationis secretarius ».

Dubia Congregationi Concilii

II. » Excitatis autem super praemissoproposita circa rum decretorum intelligentià seu interpretatione infrascriptis dubiis, prodierunt a memoratà Congregatione, simili auctoritate illi a praefato Urbano Papa VIII specialiter attributà, responsiones seu declarationes inferius apponendae.

1. CSuper primo S. Congregationis De reductione decreto de celebratione missarum, quo prohibetur ne episcopi in dioecesanâ synodo, aut generales in capitulis generalibus, vel aliàs quoquo modo, reducant onera illa missarum celebrandarum, aut post idem Concilium imposita, aut in limine fundationis, quaeritur, quid si legatum sit ita tenue, ut non sit qui velit onus illi iniunctum subire, et, si recurrendum sit ad Sedem Apostolicam pro moderatione oneris, totum aut fere totum insumendum sit pro expensis ad id necessariis? et quid, si permittatur episcopo in fundatione ut possit huiusmodi onera moderari?

II. An super secundo eiusdem Con- De praescrigregationis decreto, quo cavetur ut ce-sarom pro datà lebrentur tot missae, quot ad rationem tributae eleemosynae praescriptae fuerint, quaeritur, an verba illa praescriptae fuerint intelligenda sint de praescriptione factà ab offerente vel ab Ordinario?

- III. An, cum Ordinarius praescripserit eleemosynam congruam, iuxta qualitatem loci, personarum ac temporum, sacerdotes accipientes stipendium minus congruo teneantur missas illis ab offerente praescriptas celebrare?
- IV. An sacerdotes, qui tenentur missas celebrare ratione beneficii seu cappellae, legati aut salarii, possint etiam manualem eleemosynam pro missis votivis aut defunctorum recipere, et unico missae sacrificio utrique oneri satisfacere?
- v. Posito quod testator relinguat ut celebrentur pro eius anima centum missae, absque ullà praescriptione eleemosynae, quaeritur, an liberum sit haeredibus eleemosynam sibi benevisam praescribere, an vero eadem eleemosyna praescribenda sit ab Ordinario?
- vi. Super tertio Congregationis de- Do privilegiis creto, in quo eadem Congregatio revo-
  - 1 Particula An delenda videtur (R. T.).

cat privilegia, quibus indulgetur ut certarum missarum vel anniversariorum celebratione, aut aliquibus collectis seu orationibus, plurium missarum oneribus in futurum suscipiendis satisfaciat, quacritur an verba in futurum suscipiendis intelligenda sint de oneribus suscipiendis post privilegium?

De diminutions eleemosy-

vii. Super quarto eiusdem Congregationis decreto, quo prohibetur sacerdoti, qui suscepit missam celebrandam cum certà eleemosynà, ne eamdem missam alteri, parte eiusdem eleemosynae sibi retentâ, celebrandam committat, quaeritur, an permittendum sit administratoribus ecclesiarum, ut retineant aliquam eleemosynarum portionem pro expensis manutentionis ecclesiae, altarium, inservientium, paramentorum, luminum, vini, hostiae et similium?

viii. An hoc decretum habeat locum in beneficiis, quae conferuntur in titulum, idest an rector beneficii, qui potest per alium celebrare, teneatur sacerdoti celebranti dare stipendium ad rationem reddituum beneficii?

x. An sacerdotes, quibus aliquando offertur eleemosyna maior solità pro celebratione missae, debeant dare eamdem integram eleemosynam iis quibus missas celebrandas committunt; an satis sit ut dent celebrantibus eleemosynam consuetarn?

De missis manualibus et quotidianis.

xi. Super quinto eiusdem Congregationis decreto, quo inter cetera statuitur an haec verba eleemosynas vero manuales et quotidianas pro missis celebrandis ita demum iidem accipere possint, si oneribus antea impositis ita satisfecerint, ut nova quoque onera obire valeant; alioquin omnino abstineant ab huiusmodi eleemosynis, etiam sponte oblatis in futurum recipiendis, et capsulas auferant, etc., quaeritur, an hoc decre-

1 Aptius forsan legeretur per pro an (R. T.).

tum prohibeat absolute, quominus accipiant novas eleemosynas ii qui acceptis non satissecerunt; et quid, si congruo tempore possint omnibus satisfacere?

xii. Quid, si offerens eleemosynas, audito impedimento, consentiat ut sacerdos missam celebret cum primum poterit?

XIII. An poena interdicti et aliae appositae in eodem decreto afficiant tam eos qui accipiunt eleemosynas contra formam ibi praescriptam, quam eos qui non auferunt capsulas ab ecclesiis, ut ibidem praecipitur?

xiv. An in hoc decreto comprehendantur illae capsulae, quae apponi solent in ecclesiis in die Commemorationis Omnium Sanctorum, et vulgo dicuntur Casse de' morti?

xv. An administratores ecclesiae magnae devotionis et concursus possint eleemosynas pro missis celebrandis accipere, si iisdem missis nonnisi post longum tempus satisfacere valeant, ne alias cultus ecclesiae et devotio ac concursus fidelium, ut aiunt, minuantur?

XVI. Quia prohibitio dicti decreti videtur aliquibus directa solis capitulis, collegiis, societatibus, congregationibus, necnon omnibus et singulis ecclesiarum et piorum locorum tam saecularium quam regularium superioribus, de quibus fit expressa mentio, non autem privatis sacerdotibus, qui tamen comprehendi videntur sub clausulâ generali et aliis ad quos pertinet, supplicatur pro opportuna declaratione.

xvII. Super septimo ciusdem sacrae De numero religiosorum In Congregationis decreto, quo cavetur ut singulis coenoin singulis monasteriis religiosorum praefigatur numerus, qui ex consuetis redditibus aut eleemosynis commode possit sustentari, quaeritur, an ubi haec praefixio facta iam fuit in vim similis

decreti sanctae memoriae Pauli V, absque tamen computatione reddituum cuiusque religiosi, sit denuo facienda, necne?

xvIII. An novitii, ad habitum regularem admissi, possint admitti ad professionem in monasteriis, in quibus, habitâ ut supra praefixione numeri, commode ali non possunt?

De cornubiis erigendis.

xix. Super ultimo, quo cavetur ut nullibi recipiantur conventus regularium, nisi, praeter alia ad id requisita, duodecim saltem fratres in eis degere et competenter sustentari valeant, itaut alioquin subsint iurisdictioni ordinariae, quaeritur an hoc decretum, quod videtur editum in ordine ad celebrationem missarum, comprehendat eas religiones, quae non consueverunt onera missarum recipere, ut sunt religiones Capuccinorum ac Societatis Iesu?

Ultimo. An idem decretum, ubi disponit, ut nullibi recipiantur monasteria, nisi, etc., habeat locum in Italia dumtaxat, ad quam est restrictum decretum proxime antecedens, an vero etiam extra Italiam ».

dicta dubia.

« Sacra Congregatio cardinalium Conseu responsio-nes ad supra-cilii Tridentini interpretum, auctoritate sibi a sanctissimo domino nostro attributà, ad singula dubia superius proposita ad hunc modum respondit, videlicet:

> Ad I. Etsi legatum sit adeo tenue, nihilominus pro reductione oneris ut supra impositi, ab iis, ad quos pertinet, Sedem Apostolicam esse adeundam, quae absque ullà impensà id statuet quod magis in Domino e re esse iudicaverit. Verumtamen, si in ipså beneficii erectione expresse cautum fuerit ut liceat episcopo iniunctum onus reducere et moderari, legem hanc fundationis, quam decreta hac de re edita non sustulerunt, esse validam et observandam.

Ad II. Esse intelligenda de praescriptione factà ab eo qui eleemosynam tribuit, non autem ab Ordinario: quod si tribuens eleemosynam numerum missarum celebrandarum non praescripserit, tunc tot missas celebrari debere, quot praescripserit Ordinarius secundum morem' vel provinciae.

Ad III. Teneri.

Ad IV. Sacerdotes, quibus diebus tenentur missas celebrare ratione beneficii seu cappellae, legati aut salarii, si eleemosynas pro aliis etiam missis celebrandis susceperint, non posse eâdem missa utrique obligationi satisfacere.

Ad v. Censuit, ubi nullam certam eleemosynam testator reliquit, esse ab episcopo praescribendam eleemosynam congruam quae respondeat oneribus missarum celebrandarum, secundum morem civitatis vel provinciae.

Ad vi. Ita esse intelligenda.

Ad vii. Respondit, permittendum non esse ut ecclesiae ac loca pia, seu illorum administratores, ex eleemosynis missarum celebrandarum ullam utcumque minimam portionem retineant ratione expensarum, quas subeunt in missarum celebratione, nisi cum ecclesiae et loca pia alios non habent redditus. quos in usum earumdem expensarum erogare licite possint; et tunc, quam portionem retinebunt, nullatenus debere excedere valorem expensarum quae pro ipsomet tantum missae sacrificio necessario sunt subeundae; et nihilominus eo etiam casu curandum esse, ut ex pecuniis, quae supersunt, expensis ut supra deductis, absolute tot missae celebrentur, quot praescriptae fuerint ab offerentibus eleemosynas.

Ad viii. Non habere locum, sed satis esse ut rector beneficii, qui potest

- 1 Videtur deesse civitatis (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit ut pro et (n. T.).

missam per alium celebrare, tribuat [ sacerdoti celebranti eleemosynam congruam secundum morem civitatis vel provinciae, nisi in fundatione ipsius beneficii aliud cautum fuerit.

Ad x. Debere absolute integram eleemosynam tribuere sacerdoti celebranti, nec ullam illius partem sibi retinere posse.

Ad xI. Respondit, non prohibere absolute; ac propterea, etsi oneribus iam susceptis non satisfecerint, posse tamen nova etiam onera suscipere missarum celebrandarum, dummodo infra modicum tempus possint omnibus satisfacere.

Ad xII. Quamvis onera suscepta infra modicum tempus adimpleri nequeant, si tamen eleemosynam pro aliarum missarum celebratione offerens' id sciat et consentiat ut illae tunc demum celebrentur cum susceptis oneribus satisfactum fuerit, decretum non prohibere, quominus eo casu eleemosyna accipiatur pro iisdem missis iuxta benefactoris consensum celebrandis.

Ad xIII. Has poenas non habere locum, nisi in suscepturis onera perpetua missarum celebrandarum sine licentià episcopi vel eius generalis vicarii, aut generalis vel provincialis.

Ad xiv. Comprehendi.

Ad xv. Non posse nisi de consensu eorum qui eleemosynas tribuunt, ut supra in responsione ad xII.

Ad xvi. Comprehendi etiam privatos sacerdotes.

Ad xvII. Numeri praefixionem esse iterum faciendam, servatâ formâ ultimi decreti hac de re editi.

Ad xvIII. Esse admittendos ad professionem, si aliàs habiles existant, ac deinde in aliquo alio monasterio eiusdem

1 Vocem offerens nos addimus (R. T.).

religionis esse collocandos, ubi commode ali possint.

Ad xix. Censuit comprehendere.

Ad ultimum. Habere locum extra Italiam.

Cosmus cardinalis de Torres. - Pro-SPER FAGNANUS sacrae Congregationis secretarius ».

III. » Cum autem super praemissis di- Causao novoversi irrepserint abusus, illorumque oc-rum congregacasione quamplures querelae et recur-auctoritate Insus ad Apostolicam Sedem pervenerint, no MDCXCVII, die cupiens eadem Congregatio cardinalium edita. Concilii Tridentini interpretum huiusmodi detestabiles abusus e christianâ republicà pro viribus evellere, ac opportune providere, ut, sublatis fraudibus, ac emendatà negligentia, piae disponentium seu benefactorum voluntati fides illibata servetur, defunctorum animabus integra et prompta praestentur suffragia, itidemque Deo maior gloria et ecclesiis praestantior cultus reddatur, praevia auctoritate per sanctissimum dominum nostrum Innocentium divinâ providentià Papam XII ei specialiter attributà, infrascripta decreta, prius in particulari nonnullorum ex praesatis cardinalibus per Sanctitatem Suam-deputată, et postea in generali huiusmodi cardinalium Congregatione mature et accurate discussa, recognita, examinata edidit.

I. In primis praeinserta decreta cum Confirmatio praemissis illorum declarationibus ple-latorum decrenissime et amplissime approbat, con-lutionum. firmat et innovat, omniaque et singula ibidem contenta et expressa iterum omni meliori modo decernit, statuit, ac ab omnibus et singulis etiam speciali et individuali notă seu expressione dignis penitus observari et omnimodae executioni demandari decernit, sancit et praecipit.

II. Insuper ut in re tanti momenti De condonaconsultius, ac maiori, ut par est, cir-ne, compositiocumspectione procedatur, si qui for sarwa.

san fuerint vel sint, qui, suis pravis et erroneis intentionibus seu opinionibus blandiri volentes, missarum celebrationem omittunt sub malitiosâ vel irrationabili spe earumdem condonationem vel reductionem a Sede Apostolică vel compositionem a reverendă fabrica S. Petri de Urbe obtinendi; Congregatio praefata tum eosdem, tum quoscumque alios, qui posthac in adeo detestabiles abusus ausi fuerint offendere, certiores fieri et monitos esse voluit, praesatas condonationes et reductiones ab eâdem Sede nonnisi ex rationabili causâ seu aeguà commiseratione, compositiones vero a dictà fabrică, utente suis facultatibus et privilegiis, nonnisi ex causâ pariter rationabili, et cum clausulis opportunis, et praesertim cum illà: Dummodo malitiose non omiserint animo habendi compositionem, aliàs gratia nullo modo suffragetur, admitti consuevisse et solere. Quapropter, ut locus omnis in posterum hisce praetextibus praecludatur, memorata Congregatio tales intentiones, opiniones seu spes, ac eleemosynarum sive in toto sive in parte versiones in alium quam praefatarum missarum usum seu satisfactionem, et quascumque alias, directas vel indirectas, immediatas vel mediatas, contraventiones seu circumventiones, declarat prorsus irrationabiles, iniustas et illicitas, illasque omnino reprobat, clamat et interdicit.

De receptione

nı. Cumque huiusmodi absurda ex rum missarum. eo plerumque proveniant, quod onera missarum supra vires suscipiantur, caveant omnes et singuli rectores, superiores et ministri quarumcumque tum saecularium tum regularium ecclesiarum, seu earum capitula, ne onera, seu missas, tum perpetuas, tum temporales, tum etiam manuales, quarum satisfactioni impares fuerint, quoquomodo suscipiant.

Utque id ipsum, quoad fieri poterit, pateat, teneantur iidem conficere, semperque in loco magis patenti et obvio retinere tabellam onerum perpetuorum et temporalium litteris perspicuis et intelligentibus descriptorum: quorum implemento si moraliter et intra praescriptum seu breve tempus satisfacere non posse, seu illa dumtaxat et non ulteriora adimplere posse crediderint, seu credere debuerint; alias missas, sive perpetuas, sive temporales, sive manuales, per se vel per interpositas personas, quoquomodo recipere seu acceptare omnino desistant seu abstineant; et ulterius tali casu in eâdem tabellâ similiter exprimant se se propterea aliis missis acceptandis et celebrandis impares esse.

🕶 1v. lidemque g teneantur pariter in De duobus sacrario duos libros retinere, ac in eo-missarum. rum altero singula onera perpetua et temporalia, in altero autem missas manuales, et tam illorum quam istarum adimplementum et eleemosynas distincte et diligenter annotare et annotandas seu annotanda curare, singulisque annis de supradictis adimplementis, eleemosynis et oneribus pariter exactam rationem suis superioribus reddere, ac omnes et singulas rationes huiusmodi in praefatis respective libris, simili distinctione et diligentià, tam praefati a quibus rationes debent reddi, quam superiores quibus reddendae erunt, describere seu annotare sive describendas vel annotandas respective curare.

v. Quibus semper salvis, debeant ulter De capsa e-leemosynarum rius regulares praedicti omnes et quas missarum pro regularibus. cumque eleemosynas tum manualium tum perpetuarum et temporalium missarum reponere in capsâ particulari sub duabus clavibus, quarum una penes superiorem localem, altera vero penes

- 1 Forsan intelligibilibus (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit Idemque (R. T.).

alium a capitulo conventuali deputandum retineatur, ac de iisdem eleemosynis et celebratione missarum coram patribus discretis seu consiliariis, vel alio simili modo nuncupatis, singulis mensibus districtam rationem exigere et respective reddere.

Poenae in contravenier tes

VI. Quod si praedicti, ad quos iura circa praemissa, tabellae, capsae et librorum praefatorum respective pertinet seu pertinere debet, suam operam praemissis, ut praesertur, minime navaverint, et superiores tum saecularium tum regularium ecclesiarum rationem praedictam non exegerint, seu non invigilaverint quod praefati, qui in curam tabellarum et librorum incumbunt, suo muneri, ut praesertur, satisfaciant, in singulis respective casibus saeculares poenam suspensionis incurrant, regulares vero voce activâ et passivà ac gradibus et officiis, quae obtinent, ipso facto et absque alià declaratione privati sint et intelligantur, necnon ad huiusmodi gradus et officia obtinenda similiter inhabilitentur, et inhabilitati sint et intelligantur.

De expositione et lectione cretorum et de-

vii. Porro, ne ullo unquam tempore relatorum de-omnia et singula decreta praedicta in oblivionem seu desuetudinem abeant, rectores, superiores, seu capitula ecclesiarum saecularium illa retineant publice exposita in eorum sacrario; superiores vero locales cuiuscumque monasterii, conventus ac domus regularis curare et efficere teneantur, sub poenâ privationis officiorum quae obtinent, vocisque activae et passivae, ipso facto incurrendâ, ut in perpetuum sexto quoque mense, idest ferià secundà post primam dominicam Adventus, et ferià sextà post octavam Corporis Christi, omnes et singulae praemissae tum insertae seu confirmatae tum in praesens factae ordinationes, una cum dictis declarationibus, in publică mensă perlegantur.

VIII. Meminerint igitur et satagant De curà Or-Ordinarii, ut a personis et in eccclesiis divariorum cirquoquomodo etiam in vim decretorum praenissorum. Concilii Tridentini sibi subiectis missae eà qua par est fide et diligentià celebrentur, et cuncta et singula decreta huiusmodi omnimodae executioni demandentur, nedum iustitiam recurrentibus seu instantibus reddentes, sed ex officio, tum in visitationibus, tum in aliis actibus et modis quos expedire et convenire toties quoties iudicaverint, inquirentes, ne aliquid committatur, pervertatur, differatur vel omittatur, quod his omnibus et singulis decretis adversetur.

IX. Caveant etiam respective omnes Do cadem curegulares tum subditi tum superiores regularium. quicumque, nedum locales, sed etiam provinciales et generales, ne missarum celebratio et omnium decretorum praemissorum executio, cum pernicie propriarum animarum, cum praeiudicio illarum quibus missae sunt applicandae, et cum magno christifidelium scandalo, quoquomodo omittantur, differantur, negligantur seu pervertantur, alioquin, ultra propriae conscientiae onerationem, poenam privationis vocis activae et passivae, ac graduum et officiorum quae obtinent, necnon inhabilitationis ad huiusmodi gradus et officia obtinenda prorsus incurrant.

x. Curent propterea praefati supe- De fide celeriores regulares in omnes et singulos rum a superioribus in capicontravenientes debitis poenis diligen-tula exhibenda. ter et prompte etiam per inquisitionem animadvertere; et insuper teneantur omnes et singuli superiores locales in provincialibus capitulis seu congregationibus exhibere attestationem seu fidem ab omnibus sacerdotibus conventus, monasterii, seu cuiuscumque domus regularis subscriptam et iuratam, quod 1 omnibus et singulis tum perpetuis tum

1 Edit. Main. legit quoad (R. T.).

manualibus missarum oneribus seu obligationibus, ad limites et tenorem pracsentium decretorum, tempore eorum regiminis fuerit omnino et integraliter satisfactum, vel, deficiente aliquà modicâ satisfactione, possit etiam huiusmodi residuali implemento missarum distincte referendarum intra breve tempus moraliter satisfieri, eà adicctà et omnino adimplendà conditione, quod ante praefatae attestationis exhibitionem quicumque superiores locales praedicti vocem activam seu passivam in memoratis capitulis seu congregationibus omnino habere non valeant.

tione visitatomuneri satisfe.

xi. Praeterea provinciales, vicarii et rum, quod suo visitatores provinciarum seu congregacerint circationum dehebunt in fine eorum regiminis superioribus generalibus in formâ probante ostendere quod executioni praesentium decretorum sedulo invigilaverint, et ad eorum tenorem in omnibus et singulis conventibus seu monasteriis vel domibus regularibus provinciae seu congregationis de omnibus et singulis oneribus et obligationibus ac insimul satisfactionibus missarum exactam et diligentem rationem exegerint, ac contra delinquentes ad declarationem et executionem respective poenarum in decretis contentarum processerint, et de adimplemento, circa ea quae in praemissis ad ipsos spectant, legitime docuerint; aliàs ad vocem activam et passivam in capitulis generalibus nullatenus admittuntur.

De executione praemissorum rum piorum.

xII. Ceterum, quia etiam ad quamquoad superio plures archiconfraternitates, confraterceterorum loco- nitates, societates, congregationes, hospitia, altaria, cappellas, oratoria et ecclesias, ac alia loca et opera pia quomodolibet nuncupata (quae cuicumque curae seu regimini aut administrationi vel directioni laicorum cuiuslibet gra-

1 Edit. Main. legit adimplendi (R. T.).

dus, status, conditionis et praeeminentiae etiam speciali et individuali notâ dignorum dumtaxat, vel quorumcumque ecclesiasticorum et laicorum huiusmodi mixtim commendata, annexa seu quomodocumque commissa vel attributa sunt) onus seu cura celebrationis missarum, sive manualium, sive ad tempus, vel in perpetuum pertinet: hinc, salvis semper iis, quae in praeinsertis decretis continentur, omnes et quicumque huiusmodi archiconfraternitatum, societatum, congregationum, hospitalium, altarium, cappellarum, oratoriorum et ecclesiarum, ac aliorum locorum et operum piorum rectores seu administratores vel directores, et alii huiusmodi officiales, necnon ii, ad quos cura tabellae et librorum in praemissis spectat, tabellarum libros et haec decreta respective, iuxta modos superius expressos, similiter retinere, necnon de oneribus ac celebrationibus et eleemosynis dictarum missarum singulis annis rationem exigere, et respective iis, ad quos pertinet, reddere, sub poenis arbitrio, et, in subsidium, excommunicationis, teneantur.

XIII. Postremo omnibus et quibus- Interdicta facumque tam ecclesiasticis personis, cu-tandi et dispeniuscumque Ordinis, status, gradus, regulae, congregationis, societatis, conditionis et dignitatis existant, quam laicis quocumque honore et potestate praeditis, omnia et singula praemissa decreta interpretandi, necnon ecclesiasticis praedictis poenas in huiusmodi decretis relaxandi, seu quoquomodo circa praemissa dispensandi, omnis et quaecumque facultas sit penitus interdicta.

» Non obstantibus, quoad suprascri- Clausulae. pta omnia et singula in huiusmodi decretis contenta, constitutionibus et ordinationus apostolicis in favorem quarumcumque personarum, atque Ordinum

1 Edit. Main. legit sub pro seu (R. T.).

tam Mendicantium quam non Mendicantium, militiarum, etiam sancti Ioannis Hierosolymitani, et congregationum, societatum, ac cuiuslibet alterius instituti, etiam necessario, et in individuo exprimendi, ecclesiarum, monasteriorum, conventuum, collegiorum, capitulorum, hospitalium, confraternitatum et aliorum quorumcumque tam saecularium quam regularium locorum, necnon illorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam Mari Magno seu Bulla aurea aut alias nuncupatis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, et insolitis clausulis, necnon irritantibus decretis, etiam motu proprio, et ex certà scientià, ac de apostolicae potestatis plenitudine, aut aliàs quomodolibet, etiam per viam communicationis seu extensionis, concessis et iteratis vicibus approbatis et innovatis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus et formis specialis et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales. mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro expressis habens, quibus quoad ea quae praesentibus' adversantur, illis alias in suo robore permansuris, sacra Congregatio, Sanctitatis Suae auctoritate, specialiter et expresse derogat; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, die xxiii novembris MDCXCVII. - IOSEPH card. SACRIPANTES,

1 Verba ista, pro expressis habens, quibus quoad ea quae praesentibus, nos addimus (R.T.). praesectus. Ferdinandus Nuptius, sacrae Congreg. secretarius ».

§ 2. Quocirca, cum dilectus filius no- Causa confirster Ioseph tituli S. Mariae Transponti-mationis. nae S. R. E. presbyter cardinalis Sacripantes, memoratae Congregationis praefectus, praesata decreta nobis retulerit, nos, considerantes eadem et singula omnia decreta, eà qua decet maturitate digesta et examinata, ac in vim apostolicae auctoritatis, eidem Congregationi specialiter ut praesertur attributae, peracta, perutilia fore censentes, illaque propterea perpetuo et inviolabiliter observari, necnon constitutionis nostrae munimine roborare volentes, motu proprio, non ad cuiusquam nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certà scientià et maturà deliberatione, deque apostolicae potestatis plenitudine. inserta decreta, omniaque et singula in eis contenta, tenore praesentium, auctoritate apostolică, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis et irrefragabilis apostolicae firmitatis robur et efficaciam adiicimus; quinimo, motu, scientià, deliberatione ac potestatis plenitudine similibus, omnia et singula, in supradictis decretis contenta, de novo statuimus, decernimus et ordinamus, ac ab omnibus et quibuscumque, etiam speciali et individuà notà dignis omnino exacte et perpetuo servari volumus sancimus et mandamus.

§ 3. Decernentes, praesentes litteras, Clausulae. cum omnibus et singulis inibi contentis, semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere, ac ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore quandocumque et quomodocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime et inviolabiliter observari; sicque et non aliter per quoscumque iudices ordinarios et delegatos,

quavis auctoritate, praeeminentià et potestate fungentes et functuros, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Sedis Apostolicae nuntios, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus omnibus et singulis, quae praefata Congregatio, auctoritate per eiusdem recordationis Urbanum PP. VIII et respective per nos illi specialiter attributà, decrevit non obstare, quae pariter et iterum nos, tenore praesentium, non obstare decernimus et mandamus; quibus omnibus, quoad ea quae praesentibus adversantur, illis aliàs in suo robore permansuris, etiam harum serie plenissime, specialiter et expresse derogamus: ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut praesentes litterae in valvis ecclesiae Lateranensis. ac basilicae Principis Apostolorum, nec non Cancellariae Apostolicae, curiaeque generalis in Monte Citorio, ac in acie Campiflorae de Urbe, ut moris est, publicentur et affigantur, sicque publicatae et affixae, omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctent et afficiant, ac si unicuique eorum personaliter intimatae fuissent; pariterque, ut earumdem praesentium transumptis impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastică constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus ipsis adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Sanctio poenalis.

§ 6. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum confirmationis, approbationis, statuti, decreto-

rum, ordinationis, voluntatis, sanctionis, mandatorum et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCXCVII, x kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno VII.

Dat. die 23 decembris 1697, pontif. anno vII.

## CLVI.

Conceditur eremitis Excalceatis sancti Augustini Congregationis Gallicanae provinciae Franciae facultas canendi cum notis in expositione SS. Sacramenti et missis defunctorum

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper secerunt dile- Causae concti filii vicarius generalis, assistentes ge-cessionis. nerales, et substituti definitorii Congregationis Gallicanae fratrum eremitarum Ordinis sancti Augustini Excalceatorum nuncupatorum, quod, cum iam pridem multi christifideles, ac praesertim carissimus in Christo filius noster Iacobus Magnae Britanniae rex illustris, necnon carissima itidem in Christo filia nostra Maria eius<sup>a</sup> Magnae Britanniae regina illustris, imo et quamplures ab haeresi ad fidem catholicam conversi, ab ipsis expostulent, ut in expositionibus et benedictionibus sanctissimi Eucharistiae sacramenti, quae frequenter in provin-

1 In Innocentii XI const. ed. MDCLXXIX, die 22 iunii, pontif. III, agitur de facultate aggregandi ad confraternitates Cincturatorum; et in Clementis XI const. edit. MDCCI, die 29 ianuarii, pontif. 1, conceditur facultas cantus Gregoriani in Horis canonicis.

2 Videtur legendum eius coniux (R. T.).

cià Franciae eiusdem Congregationis, ac praccipue in conventibus civitatis Parisiensis et suburbii S. Germani in Laya nuncupati dictae civitatis, magno populi concursu fiunt, hymni, versus, aliaque, quae câ occasione cani solent, modo plano decantari valeant; in statutis vero Congregationis praedictae totum officium sine notis cantari praecipiatur: ipsi exponentes, hymnos ac preces huiusmodi, quae in expositionibus ac benedictionibus praedictis canuntur, quaeque ad divinum officium nullatenus pertinere videntur, dicto modo plano et cum notis, prout similiter missas defunctorum, praefatis scilicet christifidelibus idipsum exposcentibus, solemniter decantare posse, ac proinde opportunam ad praemissa facultatem pro conventibus provinciae supradictae dumtaxat sibi a nobis concedi plurimum desiderant.

Concessio praedicta.

§ 2. Nos igitur, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium, qui relationem venerabilis fratris Marci archiepiscopi Damasceni, apud carissimum pariter in Christo filium nostrum Ludovicum Francorum regem christianissimum nostri et Apostolicae Sedis nuncii, super praemissis transmissam, necnon dilectum filium Valerianum a S. Cecilia procurato- ctam, delemus (R. T.).

rem generalem dictae Congregationis audiverunt, consilio, eisdem exponentibus petitum indultum pro cantu plano cum notis in hymnis et precibus praedictarum celebrationum tantum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, benigne concedimus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, casdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Congregationis, provinciae et conventuum praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvII martii MDCXCVIII, pontificatus nostri anno vII.

Dat. die 17 martii 1698, pontif. anno vII.

1 Particulam tum, heic importune interiectam, delemus (R. T.).

## CLVII.

Confirmatur decretum Congregationis S. Officii de vicariis foraneis, aut aliis ab Ordinariis Americae in locis a curiá episcopali ultra duas dietas distantibus pro statu libero contrahentium eligendis 1

## Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Pro parte carissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum regis catholici exponi nobis nuper fecit dilectus filius nobilis vir modernus comes de Altamira, eiusdem Caroli regis apud nos et Sedem Apostolicam orator, quod, cum ipse, dicti Caroli regis nomine, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium in universâ republica christiana contra haereticam pravitatem generalium inquisitorum a Sede praedictà specialiter deputatorum exposuisset, ipsi Carolo regi innotuisse scandala in partibus Americae eidem Carolo regi subiectis vigentia, co quia, Ordinariis earumdem partium indistincte omnes suos subditos matrimonium contrahere volentes ad probandum suum statum liberum in cuiuslibet eorum curiâ episcopali compellentibus, ii, qui a curià huiusmodi longe aberant, post conclusum matrimonii tractatum, sive quia testes, qui ad curiam praedictam accedere vellent, non inveniebant, sive quia pecuniis pro illuc deducendis testibus huiusmodi necessariis carebant, matrimonio minime celebrato, cum scandalo et peccato in mutuâ consuetudine et commercio perseverabant; ac proinde dictus comes memorati Caroli regis nomine Congregationi praesatae supplicasset, quatenus, ad eiusmodi inconvenientia

1 De auctoritate vicariorum apostolicorum in Oriente vide constit. edit. MDCXCVII, die 6 februarii, pontif. VIII.

tollenda, Ordinariis praedictis praeciperet, ut, quoad loca a curià episcopali ultra duas dietas distantia, parochialium ecclesiarum rectoribus, sive aliis personis sibi benevisis, facultatem recipiendi probationes super statu libero matrimonia contrahere volentium concederent, itaut, probationibus huiusmodi sic factis, ad matrimonii celebrationem deveniri valeret: emanavit ab eadem Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet: «Ferià quartà, die ix aprilis MDCXCVIII, in congregatione generali sanctae Romanae et universalis Inquisitionis habità in conventu S. Mariae super Minervam, coram eminentissimis et reverendissimis dominis S. R. E. cardinalibus in totà republicà christianà contra haereticam pravitatem generalibus inquisitoribus a sanctâ Sede Apostolicà specialiter deputatis, lecto retroscripto memoriali, eminentissimi et reverendissimi domini cardinales generales inquisitores praedicti annuerunt praedictae instantiae, et mandarunt quod per dominos episcopos deputentur, ad hunc effectum, vel vicarii foranei, vel alii eis benevisi. Ioseph Bartholus sanctae Romanae et universalis Inquisitionis notarius ».

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio Confirmati subiungebat, firmiora sint et serventur exactius illa quae apostolici muniminis praesidio roborantur, nobis propterea praedicti Caroli regis nomine supplicatum fuit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur. Nos igitur, piis eiusdem Caroli regis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes. huiusmodi suppicationibus inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apo-

Confirmatio

stolicae firmitatis robur adiicimus: salvâ! tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et spectabit, in futurum plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis autoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, et in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die 111 maii 1 MDCXCVIII, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 3 maii 1698, pontif. anno vil.

## CLVIII.

Confirmatur constitutio Iulii II pro unitate servandà in Ordine Carthu-

1 Edit. Main. in textu habet martii, sed ad marg. legit maii (R. T.).

siensi, cum adiectione poenae excommunicationis in contravenientes 1.

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Ad pastoralis dignitatis fastigium, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, per ineffabilis divinae bonitatis divitias evecti, ea, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, stabiliendae inter religiosos viros a saeculi turbis segregatos et Altissimi obsequiis sub laudabili strictioris observantiae instituto addictos tranquillitatis studio, provide atque sapienter constituta et ordinata esse noscuntur, ut firma semper atque illibata serventur, apostolici praesidii nostri patrocinio, cum id a nobis petitur, libenter corroboramus, illisque, ne temerario cuiusquam ausu violentur, novas sanctiones adiungimus, sicut conspicimus in Domino rationi esse consentaneum.

§ 1. Alias siquidem pro parte tunc Epilogus diexistentium prioris maioris domus Car-tionis, qua inthusiae Gratianopolitanae dioecesis et divisio in Ordinae, sub positione definitorum capituli generalis Ordinis privationis ot inhabilitations. Carthusiensis felicis recordationis Iulio Papa II praedecessori nostro exposito, quod, licet omnes domus dicti Ordinis citra et ultra montes ac ubilibet existentes, illarumque religiosi, sub unâ obedientià videlicet prioris et definitorum praedictorum existerent, et quos una religio ac professionis vinculum alligaverat, nulla aemulatio, nulla praesidendi ambitio, aut quaevis alia causa ab invicem separare debuisset, sed charitatis vinculum in unitate pacis eos conservare; nihilominus, humani generis

1 Priori Carthusiensi factum fuit praeceptum non egrediendi, constit. MDCXCII, die 4 novembris, pontif. II; et in Clementis XI constit. ed. MDCCXII, die II maii, pontif. xII, interdictus fuit esus carnium.

inimico procurante et instigante, contingere poterat quod aliqui religiosi Ordinis praedicti aliis obedientiis subiici tentassent, et ab eorum vero superiore et capite discedere, unde non solum illorum, sed etiam aliorum religiosorum eiusdem Ordinis animarum periculum evenisset, ipsaque religio in dies seissuram passa fuisset, ac successu temporis, quae, inter ceteras, asperioris seu strictioris observantiae existebat, paulatim ad laxiorem vivendi modum declinasset: idem Iulius praedecessor, supplicationibus eorumdem prioris et definitorum nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, quod omnes et singulae personae dicti Ordinis tunc et pro tempore existentes, cuiuscumque status et conditionis vel praceminentiae essent vel fuissent, quae, per se, vel per alium, seu alios, directe vel indirecte, publice vel occulte, procurassent aliquam divisionem in Ordine praedicto, seu exemptionem aliquam domorum ipsius Ordinis ac illius religiosorum a communi obedientià prioris et capituli generalis praedictorum, eo ipso omnibus obedientiis et officiis in eodem Ordine perpetuo privatae, et ad similia obedientias et officia perpetuo inhabiles existerent, ac omnibus et singulis privilegiis, libertatibus, immunitatibus, gratiis et indultis dicto Ordini et illius personis in genere vel in specie quomodolibet concessis et concedendis, sine spe rehabilitationis ad illa, perpetuo carerent<sup>1</sup>, litteraeque apostolicae desuper impetrandae, gratiam seu iustitiam concernentes, nullius essent penitus roboris vel momenti, auctoritate apostolică perpetuo statuit et ordinavit, et aliàs, prout in ipsius Iulii praedecessoris litteris desuper, sub plumbo, anno Incarnationis dominicae moviii, xvi kalendas iulii, pon-

1 Edit. Main. legit careret (R. T.).

tificatus sui anno v expeditis uberius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius Confirmatio Ioannes Maria de Rochefort, procurator Iolis et adireito generalis dicti Ordinis, nobis nuper ex-municationis. poni fecit, ipse, quo Ordo praedictus, in eâ, quâ de praesenti gaudet et hactenus, benedicente Domino, gavisus fuit, unitate et integritate in perpetuum conservetur, ac quodcumque in eo scissurarum periculum in posterum avertatur, supradictas Iulii praedecessoris litteras per nos confirmari et innovari, eosque praeterea, qui illis contravenerint, graviorum poenarum metu coërceri plurimum desideret: nos, religiosae personarum Ordinis supradicti, quem in visceribus gerimus charitatis, quieti et tranquillitati peramplius consulere, ac ipsius Ioannis Mariae procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, necnon memoratarum Iulii praedecessoris litterarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto habentes, supplicationibus eiusdem Ioannis Mariae procuratoris generalis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, praedictas Iulii praedecessoris litteras cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, perpetuo approbamus et confirmamus ac innovamus, illisque inviolabilis et irrefragabifirmitatis vim, robur et efficaciam adiun-

1 Edit. Main. legit quae (R. T.).

gimus; ac omnibus et singulis supradicti Ordinis religiosis, tam subditis quam superioribus, quocumque gradu, dignitate, officio vel praeeminentià praeditis, nunc et pro tempore existentibus, ne litteris praedictis, directe vet indirecte, sub quovis quaesito colore, praetextu vel ingenio, contravenire audeant quomodolibet seu praesumant, sub poenà excommunicationis per contrafacientes ipso facto absque alià declaratione incurrendà, a qua absolutionem nemo praeter nos seu Romanum Pontificem pro tempore existentem, nisi in mortis articulo constitutis, concedere valeat, harum serie districte prohibemus et interdicimus.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter et inconcusse observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vél ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis illis quae in praedictis Iulii praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum,

§ 5. Volumus autem ut ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxIII iulii MDCXCVIII, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 23 iulii 1698, pontif. anno viii.

## CLIX.

Confirmatur et denuo erigitur Congregatio super disciplină regulari cum concessione facultatum et abolitione Congregationis super statu regularium 1.

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

siae catholicae per universum orbem diffusae regimini divinà dispositione praesidemus, nos urget atque impellit, ut, paternam christifidelium, qui e fluctibus saeculi in portum vitae religiosae confugerunt, curam gerentes, ad ea, per quae regularis illorum observantia atque disciplina opportunis rationibus sartatecta custodiri, et, sicubi collapsa est, adiuvante Domino, reparari valeat, favorabiliter intendamus, concessaeque nobis a Domino potestatis partes studiosâ charitate desuper interponanius, sicut ad omnipotentis Dei gloriam, religionis incrementum, ac spiritualem populi christiani aedificationem salubri-

§ 1. Cum itaque nos alias sanctum et Causae dictae salutare Ecclesiaeque Dei maxime fru-et novae crectuosum regularis 2 disciplinae instaurandae opus aggressi, Congregationem nonnullorum venerabilium fratrum nostro-

ter expedire in Domino arbitramur.

1 Erecta fuit Congregatio super disciplinâ regulari ab hoc Pontifice. Congregatio vero super statu regularium ab Innocentio X. Indicta fuit visitatio apostolica in Urbe ab hoc Pontifice

constit. ed. MDCXCIII, die 11 ianuarii, pontif. II; et iterum a Clemente XI constit. ed. MDCCI, die 14 ianuarii, pontif. I.

2 Edit. Main. legit regulari (R. T.).

Debitum pastoralis officii quo Eccle- Exordium,

rum S. R. E. cardinalium ac dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum super eadem disciplina regulari specialiter deputaverimus; ipsaque Congregatio sic deputata plura hactenus et quidem valde utilia atque opportuna hac in re decreta ediderit; verum, sicut non sine gravi animi nostri molestià accepimus, tametsi decretorum huiusmodi observantia in plerisque religiosorum virorum monasteriis seu conventibus prospere et feliciter introducta fuerit, atque exinde inibi ulterior in dies electi sanctorum operum frumenti messis benedicente Domino exurgat, non eosdem tamen alibi' caeleste idem semen afferat fructus; neque enim cessavit, nec adhuc cessat humani generis hostis in agro Domini superseminare zizania, quae patrisfamilias sementem suffocant: hinc est quod nos, prophetici illius moniti memores: Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam, ut constans enixaque voluntas nostra inceptum opus huiusmodi peculiari studio summaque animi contentione prosequendi magis ac magis omnibus innotescat, omnisque transgressoribus vano falsoque silentii nostri praetextu sese excusandi occasio penitus praecidatur, motu proprio, ac ex certà scientià et maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, praedictam Congregationem cardinalium et praelatorum super disciplinà regulari a nobis ut praesertur deputatorum, ac in futurum tam a nobis quam a successoribus nostris Romanis Pontificibus deputandorum, tenore praesentium perpetuo approbamus et confirmamus, illique inviolabilis et irrefragabilis apostolici muniminis vim, robur et praesidium adiungimus; et nihilominus eamdem Congregationem cardinalium et praelatorum super disciplinâ regulari denuo, quatenus opus sit,

etiam perpetuo erigimus et instituimus. Ipsius autem Congregationis a nobis sic confirmatae seu de novo erectae facultates sint et esse debeant, intra fines Italiae et insularum adiacentium, designandi ac deputandi pro novitiatibus et professoriis conventibus 1, monasteria, collegia ac domos quorumcumque monachorum et regularium virorum cuiusvis Ordinis, congregationis, societatis et instituti, tam Mendicantium quam non Mendicantium, etiam necessario exprimendorum<sup>2</sup>, necnon novitiatus et professoria huiusmodi mutandi, transferendi, suspendendi et supprimendi, prout utilitas et necessitas postulaverit ac exegerit; dandi licentias superioribus regularibus, ad quos pertinet, recipiendi in novitiatibus sic deputatis novitios ad habitum et professionem; decreta tum felicis recordationis Clementis Papae VIII praedecessoris nostri super reformatione<sup>3</sup> regularium, ac praesertim ea quae institutionem et educationem novitiorum concernunt, tum ab ipsâ Congregatione super disciplinà regulari die xvitt iulii MDCXCV iussu nostro edita exequendi; quascumque inde emergentes controversias decidendi, potissimum vero exactae vitae communis observantiam promovendi; atque, ad hunc effectum dumtaxat, novas quorumcumque conventuum, monasteriorum, collegiorum et domorum huiusmodi fundationes diligenter examinandi, ne ulla scilicet in posterum religiosorum virorum loca fundari, erigi, aut quovis modo institui contingat, nisi in quibus eadem vita communis, iuxta ultimodictorum decretorum praescriptum, perpetuo et exacte servari valeat; omnia demum et singula faciendi, ordinandi, decernendi,

<sup>1</sup> Forsan conventus (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit exprimendi (R. T.).

<sup>3</sup> Edit. Main, legit reformationem (R. T.).

statuendi et exequendi, quae ad eamdem disciplinam regularem efficaciter stabiliendam sive restituendam quomodolibet pertinere possunt, et in praemissis omnibus etiam poenis et censuris ecclesiasticis procedendi. Ceterum (quia, sicuti nonnullorum Romanorum Pontificum praedecessorum etiam nostrorum vestigiis inhaerentes, regularibus Italiae insularumque adiacentium, utpote nobis propioribus, ac veluti ante oculos huius Sanctae Sedis constitutis, quosque proinde ceteris religiosae vitae exemplo praelucere maxime decet, praecipuam quamdam apostolici muneris nostri sollicitudinem impendendam esse duximus, ita reliquos omnes religiosos viros toto orbe diffusos nostraeque speciali curae subiectos minime negligendos putamus, tam enim iis, qui longe, quam illis, qui prope sunt, debitores nos esse cognoscinus) earumdem tenore praesentium praecipimus et mandamus ct' praecipuum ac peculiare dictae Congregationis munus et cura sit nobis ac pro tempore existenti Romano Pontifici ea lugiter suggerere et proponere, quae pro eorumdem regularium ubicumque existentium, cuiuscumque Ordinis, congregationis, societatis aut instituti sint, fovendà seu reparandà disciplinà, felicibusque illorum in vià mandatorum Domini progressibus et laudabilibus studiis iuvandis necessaria et opportuna fore in Domino iudicaverit.

Abolitio Conrum et regula-

§ 2. Quoniam vero de praesenti etiam per statu regu- alia Congregatio nonnullorum venerabilarium, clusque facultales, qui-lium itidem fratrum nostrorum eiusdem busdam exce-ptis, concedure S.R.E. cardinalium ac dilectorum pariter tur Congregationi episcopo-filiorum Curiae praedictae praelatorum super statu regularium nuncupata dudum a recolendae memoriae Innocentio X instituta ac Clemente IX Romanis Pontificibus praedecessoribus pariter nostris

1 Aptius lege ut pro et (R. T.).

respective confirmata reperitur, eique plures ex praedictis facultatibus, dictae Congregationi super disciplina regulari per nos sicut praemittitur concessis, attributae fuerunt, ne, aucto eiusmodi Congregationum numero, rectum agendi ordinem confundi, atque inde regulares viros nimis distrahi, adeoque ipsos ex iis, quae pro salubri prosperâque illorum directione provide ac sapienter instituta fuerunt, perniciem potius et incommodum, quod absit, experiri contingat, dictam Congregationem super statu regularium, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus. harum serie similiter perpetuo extinguimus, supprimimus et abolemus; omnes vero, et singulas facultates ipsi Congregationi super statu regularium quomodocumque et quandocumque concessas, iis dumtaxat exceptis quas memoratae Congregationi super disciplinà regulari, sicut praemittitur, impertiti fuimus, in Congregationem venerabilium etiam fratrum nostrorum dictae S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositam perpetuo itidem transferimus et transportamus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, etiam cardinalatus honore fulgentes, et alias specifica et individua mentione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alià quacumque etiam quantumvis iuridică, piâ et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso,

etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut interesse habentium consensùs, aliove quolibet etiam quantumvis magno ac formali et substantiali individuamque expressionem requirente defectu, notari, impugnari, infringi, modificari, retractari, in controversiam revocari, seu ad terminos iuris reduci, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse, sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime et perpetuo suffragari, et ab eis respective inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praedictae cardinales, etiam de latere legatos, et alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac nostrà et Cancellariae Apostolicae regulà de iure quaesito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conci-

constitutionibus et ordinationibus, necnon quorumvis Ordinum, congregationum, societatum et institutorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem Ordinibus, congregationibus, societatibus et institutis, illorumque superioribus et personis, ac aliis quibusvis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, vel aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur, pracsentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in eccclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem ubique fides in iudicio et extra adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maliis editis, generalibus vel specialibus, liorem, sub annulo Piscatoris, die IV

augusti mocxcviii, pontificatus nostri an-

Dat. die 4 augusti 1698, pontif. anno vII.

## CLX.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de interventu generalis, provincialium et rectorum cum discretis in capitulis provincialibus Congregationis Doctrinae Christianae in Gallia 1

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Relatio dicti decreti.

§ 1. Nuper, pro parte dilecti filii Iosephi Bellisen, procuratoris generalis Congregationis Doctrinae Christianae in Gallia, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod (licet aliàs in quadam causà Parisiensi, concordatis<sup>2</sup> dubiis: 1° an capitulum provinciale Parisiense esset validum; 2º an determinatio vocalium facta in constitutionibus pro capitulo provinciali esset approbanda, ipsi Congregationi cardinalium respondere placuisset: Ad 1<sup>um</sup> sustineri; ad 2<sup>um</sup> negative, excepto generali actuali) nihilominus illa verba excepto generali actuali, nisi clare referrentur ad eos qui debebant interesse capitulo provinciali, et ad eos qui ab eodem capitulo debebant excludi, secum ferebant aliquam dubietatem, an scilicet determinatio vocalium facta in constitutionibus pro capitulo provinciali huiusmodi eligenda<sup>8</sup>

esset approbanda tantum in personâ generalis actualis, non vero in aliis vocalibus qui erant in eâdem determinatione constitutionum, nempe in provinciali, rectoribus et discretis, cum tamen mens eiusdem Congregationis cardinalium fuisset tamen excludere ab hac determinatione commissarium, exgenerales omnes et exprovincialem immediatum; ideogue pro parte dicti Iosephi procuratoris generalis eidem Congregationi cardinalium supplicato, ut, ad effectum condendi legem claram, ac dandi, quietem supraedictae Congregationi Doctrinae Christianae, explicite determinare dignaretur, quod in posterum in capitulo provinciali interessent tantum, et quidem per se, generalis actualis, provincialis, ac rectores omnes cum suo quisque discreto a capitulo conventuali, ubi sex vocales resedissent, eligendo, quandoquidem hi omnes, exclusis commissario, exgeneralibus et exprovincialibus, remanebant in determinatione factà in constitutionibus, et id erat quod ab omnibus petebatur ad pacem conciliandam, et ut lex remaneret clara et inconcussa, ita tamen ut in reliquas constitutiones praedictae Congregationis Doctrinae Christianae minime approbatae intelligerentur<sup>2</sup>: emanavit a praedictâ Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, atlentis narratis, censuit ac declaravit, quod in capitulis provincialibus interesse poterunt generalis actualis, provincialis et rectores omnes cum suo quisque discreto, a capitulo conventuali, ubi sex vocales residebunt, eli-

<sup>1</sup> In const. ed. MDCXCVII, die 23 martii, pontif. VI, agitur de abrogatione discretorum; et in Clementis XI const. ed. MDCCVIII, die 25 iunii, pontificatus VIII, de voce definitoris adiuncti.

<sup>2</sup> Forsan propositis (R. T.).

<sup>3</sup> Forsan eligendo (R. T.).

<sup>1</sup> Videtur legendum tantum (R. T.).

<sup>2</sup> Videtur legendum minime approbata intelligeretur (R. T.).

gendo. Romae vi septembris mocxcvii. — G. cardinalis Carpineus. Loco + sigilli. - A. archiepiscopus Athenarum secretarius ».

Confirmatio

§ 2. Cum autem, sicut praedictus Iosephus prior generalis nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes. eumque a quibusvis excommunicationis. suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salva tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apo-contrariorum. stolicis, necnon dictae Congregationis Doctrinae Christianae, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dum-

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die ix augusti MDCXCVIII, pontificatus nostri anno viii.

taxat, specialiter et expresse derogamus;

ceterisque contrariis quibuscumque.

Dat. die 9 augusti 1698, pontif. an. viii.

## CLXI.

Aboletur venalitas officii camerariatus S. R. E., cum dismembratione quamplurium eius reddituum, Camerae Apostolicae et aromatariae pro pauperibus Urbis adscriptorum 1.

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Ad Romani Pontificis, quem constituit Exordium. Dominus super familiam suam, ministerium pertinet, ut, post multas et graves pastoralis officii curas, ad temporalium

1 Inter plures concessiones factas camerario praesertim est illa Gregorii XV constit. edit. MDCXXI, die 6 maii, pontif. 1; in huius Pontificis const. edit. MDCXC, die 15 martii, pontif. 1, restituti fuere fructus vicecancellario; in const. ed. MDCLXXXII, die 23 octobris, pontif. II, abolita fuit venalitas auditoris, thesaurarii, duodecim clericorum et praesidentis Camerae; et in const. edit. MDCXCIX, die 30 februarii, pontif. IX, agitur de datis et promissis pro iustitià vel gratià.

quoque sanctae Romanae Ecclesiae bonorum custodiam vigilet, et Camerae Apostolicae, per quam quotidianis pro conservatione Ecclesiasticae Ditionis oneribus et communibus etiam christianae reipublicae necessitatibus subvenitur, profectui et commodis, tamquam fidelis dispensator et prudens, habità etiam de pauperibus, quorum Ecclesiae res patrimonium sunt, providà ratione prospiciat; sicque resecatis, absque dignitatis imminutione, quae in Romanae Curiae maioribus etiam officiis superflua videri possunt, fiat unius abundantia multorum inopiae supplementum.

Causae buins constitutions.

§ 1. Cum itaque vetus ac praeclarum nostri S. R. E. camerariatus officium, quod per obitum bonae memoriae Palutii, dum vixit, episcopi Portuensis, S. R. E. cardinalis de Alteriis nuncupati, vacavit, et vacat in praesens, Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum concessione multiplici, ac praesertim felicis recordationis Gregorii XV, anno Incarnationis dominicae MDCXXI, pridie nonas maii, pontificatus sui anno I desuper expeditis litteris, ultra quamplura privilegia et facultates atque praerogativas, pinguibus redditibus et emolumentis hactenus abundare consueverit, quae quidem ex eo maxime decursu temporis excrevisse noscuntur, quod olim camerariatus huiusmodi inter Romanae Curiae officia venialia recensebatur, cuius propterea ingenti pretio congruebat reddituum affluentiam respondere : nos, qui, ne in posterum causarum curiae Camerae nostrae Apostolicae auditoratûs ac thesaurariatûs generalium necnon clericatuum et praesidentatûs officia recepto pretio concederentur, aliàs editâ constitutione nostrâ sancivimus, eoque magis a praedicto camerariatûs officio, quod personis amplissima cardinalatus dignitate fulgentibus tribui solet, omnem

venalitatis ac pretii mentionem arceri consultius arbitramur, eidem Camerae nostrae, quae iam a longo tempore liberalibus ac gratioribus eorumdem Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum condonationibus intervenientibus pretii commodum non recepit, et multis aliàs oneribus praegravatur, indemnitati consulere congruum duximus, simulque, Sapientis illud Honora Dominum de tuâ substantiâ monitum adimplendo, in aliquod pium opus, huic almae Urbi nostrae maxime necessarium, praefatorum portionem fructuum erogare.

§ 2. Quapropter, habito super his non- Abolitio venanullorum dilectorum filiorum Romanae cii mota pro-Curiae praelatorum, probitate, doctrinâ, prio facta. rerumque usu praestantium, consilio, atque etiam motu proprio et ex certà scientià ac maturà deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, hac nostrâ perpetuo valiturâ constitutione, praedicti camerariatûs officii venalitatem omnem penitus et omnino supprimimus, extinguimus et abolemus, illudque deinceps absque ullà prorsus pretii interventione, virtutis ac meritorum dumtaxat intuitu, conferri decernimus et mandamus.

riatus officii fructus, redditus, proven-torum. tus, regalia, salaria, iocalia, responsiones, obventiones, aliaque cuiusvis generis emolumenta, tam ordinaria quam extraordinaria, quocumque nomine nuncupata et undecumque provenientia, ad camerarium pro tempore existentem, tam Sede Apostolica plena quam vacante, quomodolibet pertinentia, et ab eo percipi solita, ab eodem camerariatûs officio, salvâ dumtaxat infrascriptâ reservatione, harum serie penitus et

omnino dismembramus ac separamus,

et pro dismembratis ac separatis haberi

volumus et mandamus.

§ 3. Omnes autem praesati camera- Dismembra-

Confirmantur camerario pri-

§ 4. Porro, ut memorati officii amvilegia omnia plitudo e a qua decet auctoritate et ex sigillo. honorificentia conservetur, simulque expensarum ipsi incumbentium necessitati de alicuius subventionis auxilio provideatur, privilegia, facultates, praerogativas, praeeminentias, antelationes, exemptiones, immunitates, iurisdictiones, gratias et indulta omnia, quae camerario praedicto pro tempore existenti, tam ex praefatorum Pontificum praedecessorum nostrorum concessione, quam ex legitimà et approbatà consuctudine, aut aliàs quomodolibet, competebant, et quibus Palutius episcopus cardinalis et camerarius praefatus usus, politus et gavisus fuit, seu uti, potiri et gaudere debuit (exceptâ tamen facultate conferendi seu providendi officia in praefatis Gregorii praedecessoris litteris enumerata, super quibus omnibus et singulis, eaque in futurum conferendi formà, specialiter providere intendimus, salvisque aliis infra dicendis) eidem camerario pro tempore existenti in omnibus et per omnia, motu, scientia, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, earumdem tenore praesentium, praeservamus, confirmamus et innovamus, eique omnia et quaecumque emolumenta ex sigillo eiusdem officii provenientia et hactenus percipi solita, cum suis honoribus et oneribus plenarie reservamus, et, quatenus opus sit, denuo concedimus et attribuimus.

Ex aliis emo-

§ 5. Quoniam vero, quemadmodum, ab nulla pro dole ipso suscepti a nobis apostolatûs initio, tariae assignan- pauperum, qui domini nostri Iesu Christi personam sustinent, necessitatibus sublevandis, invalidorum hospitium apostolicum erigendo, et, iuxta Prophetae consilium, egenos vagosque in domum nostram inducendo, necnon puerorum ac puellarum institutioni simul et indigentiae prospiciendo, pastoralis nostrae

sollicitudinis ministerium impendimus, ita ceteras gravesque dictae Urbis necessitates, urgente nos iugiter pastoralis officii debito, oblivisci non possumus: propterea, miseriam inopum et gemitum pauperum, praesertim infirmitate corporis laborantium, qui ad nosocomia, quibus eadem Urbs, benedicente Domino, abundat, transportari commode nequeunt, quantum cum Domino possumus, sublevare volentes (attento quod Palutius episcopus et cardinalis et camerarius praedictus, qui etiam archiconfraternitatis Ss. XII Apostolorum de Urbe protector existebat, inter cetera pietatis et christianae charitatis officia publicam aromatariam seu medicamentorum officinam pro pauperibus, a similis memoriae Francisco, dum vivit, episcopo Ostiensi, eiusdem S. R. E. cardinali Barberino nuncupato, dictae archiconfraternitatis itidem protectore, proprio aere primum erectam instructamque, ac per plures annos usque ab obitum de necessariis provisam, suis pariter sumptibus providebat et substentabat), ut tam pii operis firmitati perpetuae dotis constitutione consultum sit, ex praefatis emolumentis atque proventibus, ut praefertur, a camerariatûs officio dismembratis, omnia et singula, quae tam ex massà collegii notariorum Camerae nostrae apostolicae, quam ex collectoriis in regno Hispaniae, Lusitaniae et Neapolis ac universà Italià, vigesima nuncupata, quaeque ad rationem duorum pro centenario super spoliis, fructibus et emolumentis omnibus dictarum et aliarum collectoriarum ubicumque institutarum et instituendarum, ac etiam occasione decimarum impositarum et imponendarum quarumcumque, sive subsidiorum earum loco suppositorum et supponendorum, camerario praefato pro

1 Edit. Main. legit eorum (R. T.).

tempore obveniebant, et ab eo percipi consueverant (in eo tamen statu quo de praesenti sunt atque erunt in futurum, itaut, ob quamcumque eorum diminutionem quantumvis maximam atque etiam totalem et integram deficientiam 1, ad aliquod supplementum Camera praedicta nullo unquam tempore teneatur) eidem aromatariae seu officinae, sub praefatae archiconfraternitatis ciusque prioris ac deputatorum pro tempore existentium administratione, earumdem tenore praesentium perpetuo donamus, concedimus et assignamus.

Reliqua vero emolumenta re-

§ 6. Reliquos autem omnes camerastituuntur Ca-riatûs officii praefati fructus, redditus dam dismem- ac proventus, ut supra dismembratos, Cabunali viarum. merae supradictae, debitis tamen iisdem annexis, atque antea camerario praedicto ratione fructuum, reddituum et proventuum huiusmodi incumbentibus oneribus per eam congrue supportatis, motu, scientià, deliberatione ac potestatis plenitudine similibus, harum serie perpetuo itidem restituimus, reunimus, applicamus et incorporamus. Ac signanter omnia et singula emolumenta seu praestationes praedicto camerario pro tempore existenti ex rebus venalibus seu stationum pro venditoribus locatione, aut aliàs, in foro agonali, solitis detractis oneribus, quomodolibet competentia, et ab eo percipi hactenus consueta, quae aliàs per nos dudum edità constitutione tribunali et magistratui viarum sub curâ pro tempore existentis illarum praesidis restituta, unita et incorporata fuerant (cum experientià compertum sit, ex gratiis et concessionibus in eadem constitutione contentis, et successive diligentiori praefati tribunalis regimine, satis eiusdem necessitatibus esse consultum), praeviâ eorumdem emolumentorum ab eodem tribunali ac magistratu, et, qua-

1 Edit. Main. legit deficientem (R. T.).

tenus opus sit, novâ etiam a praesato camerariatûs officio dismembratione, nec non antedictae constitutionis nostrae. hac in parte dumtaxat, derogatione (ceteris omnibus in eâdem constitutione dispositis, ac praesertim iurisdictione tribunalis eiusdem, necnon facultate locandi, de consensu tamen commissarii generalis memoratae Camerae pro tempore existentis, in suo robore permansuris), eidem Camerae nostrae perpetuo pariter unimus, annectimus et incorporamus.

Clausulae.

§ 7. Decernentes, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod praesati praeses et magistri viarum, seu alii eiusdem tribunalis ac magistratûs officiales, et alii quicumque in praemissis quomodolibet interesse habentes seu habere praetendentes, eisdem praemissis non consenserint, aut vocati seu auditi non fuerint, tametsi suorum indultorum seu privilegiorum vigore consentire, vocari seu audiri semel vel pluries quoquomodo debuissent, aut ex alià quacumque quantumvis iuridică, privilegiată causă, de ullo subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, alioque quocumque etiam quantumvis magno, formali et substantiali defectu notari, impugnari, redargui, retractari, in ius vel controversiam revocari, ad terminos iuris reduci, seu adversus illa aperitionis oris, restitutionis in integrum, alindve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, nullatenus posse, sed semper et perpetuo valida, firma et efficacia existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere, et àb omnibus, ad quos spectat et pro tempore quandocumque et quomodocumque spectabit, inviolabiliter observari, sicque

1 Edit. Main. legit ea pro eis (R. T.).

et non aliter per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate, praceminentià et potestate fungentes et functuros, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S.R.E. camerarium, et alios cardinales etiam de latere legatos, dictaeque Camerae praesidentes clericos et alios officiales et ministros quoscumque, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter indicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus, quoad ea quae praesentibus adversantur, praedictis Gregorii praedecessoris et nostris super confirmatione et concessione facultatum magistratûs viarum litteris, et, quatenus opus sit, de iure quaesito non tollendo, aliisque nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, necnon felicis recordationis Symmachi, Pauli II, Pauli IV, necnon aliorum quorumcumque Romanorum Pontificum predecessorum nostrorum de rebus Ecclesiae et Camerae praefatae non alienandis, et male alienatis recuperandis, aliisque non obligandis, ac recolendae memoriae Pii Papae IV similiter praedecessoris de gratiis qualecumque Camerae Apostolicae interesse concernentibus in dictà Camerà intra certum tempus praesentandis ac registrandis, itaut praesentes litteras ibidem praesentari aut registrari nunquam necesse sit, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac dictae Camerae, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis, regulis et consuetudinibus ac decretis, etiam cameralibus et concistorialibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eiusdem camerario, Camerae, tribunali,

1 Forsan eisdem pro eiusdem legend. (R. T.).

magistratui et officialibus praesatis, sub quibuscumque tenoribus et formis, cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque essicacioribus, essicacissimis et insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie, etiam motu et potestatis plenitudine similibus, aut aliàs quomodolibet per nos et Romanos Pontifices praedecessores nostros in contrarium eorumdem praemissorum concessis, ac etiam pluries confirmatis et innovatis et approbatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut alia exquisita forma adhoc servanda foret, tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formà in illis traditâ observatâ, exprimerentur et insererentur, iisdem praesentibus pro plene ac sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, harum serie, specialiter et expresse, motu, scientia, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, derogamus et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 8. Nulli ergo omnino hominum li- sanctio poeceat paginam hanc nostram suppressionis, dismembrationis, praeservationis, confirmationis, reservationis, concessionis, applicationis, incorporationis. intentionis, decreti, mandati et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Ma-1 Forsan nostrarum vel nostrorum (R. T.).

iorem, anno Incarnationis dominicae MDCXCVIII, IV idus augusti, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 10 augusti 1698, pontif. anno vill.

## CLXII.

Clementis Reformantur constitutiones VIII et Pauli V super regimine S. Domus et civitatis Lauretanae 1.

> Innocentius Papa XII, Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium a causi> p elitum.

Sacrosancta redemptionis humanae constitutionis mysteria, quibus et christianae religionis primordium, et universae per orbem Ecclesiae dignitas, et ipsa Romani Pontificis Christi vicarii apostolica celsitudo consurgit, quemadmodum ad intimum doloris sensum ex sanctorum locorum, in quihus ea Dominus noster operari dignatus est, sub infidelium tyrannide gentium consideratione nos provocant (iamdiu enim est quod venerunt gentes in haereditatem Domini, polluerunt templum sanctum eius, et posuerunt civitatem sanctam Ierusalem in opprobrium et direptionem); ita ad sacra eiusdem redemptionis nostrae monumenta, quae, divinà largiente gratià, sub christianorum potestate, ac potissimum sub temporali S. R. E. ditione reperiuntur, eo studiosius custodienda atque impensius veneranda pontificiam nostram sollicitudinem excitant et impellunt. Sane, cum sacrum illud cubiculum, seu S. Domum Lauretanam nuncupatam, ubi primum gloriosissima Dei genitrix ac sem-

> 1 Clementis VII et Pauli V constitutiones infra citantur. In Benedicti XIII const. ed. MDCCXXI, die 13 septembris, pontif. I, conceditur custodi S. Sepulchri facultas conferendi sacramentum confirmationis, et constit. ed. MDCCXXVI, die 19 octobris, pontif. iii, agitur de locumtenente generali Ravennatensi

per virgo Maria, quasi aurora consurgens, praeclarâ nativitate suâ gaudium annuntiavit universo mundo, ac ubi Unigenitum Dei Filium S. Spiritus obumbratione concepit, insigni miraculo ac angelorum ministerio ad Picaeni nostri provinciam transportatum, universus christianus orbis, veluti primum tabernaculum Dei cum hominibus, iam a pluribus saeculis veneretur in terris, et omnipotens de caelis Deus assiduâ miraculorum frequentià illustrare non cesset: nos, erga tam sacrosanctam Domum mentis nostrae aciem simul et cordis affectum' convertentes, in eam libentissime curam incumbimus, ut, remotis iis quae dissidia et offensiones parere quoquo modo possent, felici prosperoque praefatae S. Domus, et Lauretanae nostrae, quae velut in atriis eiusdem domus Domini posita est, civitatis regimini, Romanorum etiam Pontificum praedecessorum nostrorum aliàs desuper editis constitutionibus, ubi opus fuerit, reformatis et immutatis, apostolicà providentià consulamus.

§ 1. Alias siquidem plures Romani A Clemente VIII Pontifices praedecessores nostri, ob exi-tanum mium religionis zelum atque in Deipa-tectori S. Doram Virginem devotionis affectum, quam-lus V tribuit plurimis eamdem S. Domum privile-quasi episcogiis, indultis, gratiis et praerogativis condecorarunt, et signanter felicis recordationis Clemens? Papa VII praedecessor noster inter cetera castrum Lauretanum eiusque habitatores, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, curae, gubernio, administrationi et regimini, cum mero et mixto imperio et gladii potestate, commissario seu protectori dictae S. Domus submisit et demandavit; ac novissime recolendae memoriae Paulus Papa V, etiam praedecessor noster, volens

1 Edit. Main. legit effectum (R. T.).

2 Edit. Main. legit Glementis (R. T.).

iurisdictionem

diversis litibus et contentionibus, quae inter episcopum Lauretanum et protectorum praesatae Domus exortae suerant et oriri possent, in posterum obviare, utque eadem S. Domus Lauretana, eiusque officiales et ministri quicumque, necnon bona, res et iura ad eam pertinentia melius et facilius gubernarentur, eidem S. Domui, seu sancto cubiculo Lauretano, solum seu pavimentum, tam eiusdem sancti cubiculi seu sanctae capellae, quam circumcirca usque ad columnas et scalas inclusive contentum, in territorium proprium distinctumque et separatum nullius dioecesis, in quo de cetero solus eiusdem S. Domus protector pro tempore existens, eiusque gubernator, privative quoad episcopum Lauretanum, etiamsi S. R. E. cardinalis existeret, iurisdictionem omnimodam et quasi episcopalem habere et exercere possit, perpetuo constituit et assignavit; ipsamque domum seu capellam magnam et parvam nuncupatam, ac pavimentum et territorium praedictum, eiusque gubernatorem, officiales, ministros, et quoscumque alios tam laicos quam clericos et regulares eidem S. Domui, seu capellae, eiusque bonis quomodolibet inservientes, necnon eorumdem officialium, ministrorum, aliorumque inservientium familias, servitores et famulos, et quoscumque cuiusvis generis, conditionis et praeeminentiae peregrinos ad eamdem sanctam capellam seu ecclesiam Lauretanam confluentes, necnon eiusdem S. Domus palatia, aedificia, possessiones et praedia quaecumque, et reliqua bona, tam stabilia quam mobilia et semoventia, ubicumque existentia, supellectilia etiam pretiosa, pecunias, eleemosynas, donationes, et quaecumque relicta, ab omni et quacumque episcopi Lauretani superioritate et iu-

1 Edit, Main. legit nullus pro nullius (R. T.).

risdictione, dominio ac potestate perpetuo, plenissime, penitus et omnino exemit et liberavit, ac sub beati Petri et Sedis Apostolicae protectione speciali suscepit; omnimodamque iurisdictionem ecclesiasticam et spiritualem et quasi episcopalem in praefatam S. Domum, eiusque territorium, ministros, officiales, aliosque inservientes, ac peregrinos, resque, bona ac iura praedicta, eidem pro tempore protectori subiecit et adiudicavit, variis eidem protectori, tam circa vicarii curati deputationem, quam circa dimissorialium litterarum concessionem, aliaque quamplurima, privilegiis et facultatibus attributis, prout in praefatorum Clementis in formâ Brevis sub die xIII ianuarii moxxiv. pontificatus sui anno I, et Pauli, praedecessorum, sub plumbo, anno Incarnationis dominicae MDCXX, pridie idus iulii, pontificatus sui anno xvi, respective expeditis litteris, uberius continetur.

§ 2. Nos vero, provide considerantes Causae huius eonstitutionis. ex huiusmodi forma regiminis non eam, quae sperabatur, utilitatem provenisse, quin potius experientia, et quamplurium ad apostolatum nostrum perlatis querelis atque recursibus, certiores effecti, imminutà nimis episcopi potestate, disciplinam ecclesiasticam paulatim dissolvi, necnon cleri populique mores, auctà exemptorum multitudine, relaxari, non sine frequentibus praelatorum ac subditorum perturbationibus, itaut, quod aliàs in praefatae sanctae capellae decus et commodum ab iisdem Clemente et Paulo praedecessoribus salubriter constitutum fuerat, iam temporum varietate, ac fortasse hominum malitià, in eiusdem noscatur vergere detrimentum, habità super his cum nonnullis venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus et dilectis filiis Romanae Curiae praelatis deliberatione matura, praefatas praede-

cessorum litteras, earum tenores etiam | veriores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes motu proprio. et ex certà scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine, hac nostrà perpetuo valiturà constitutione ad formam et terminos infra exprimendos moderamur, reducimus, restringimus et immutamus.

Confirmantur concessa.

§ 3. Ac primo quidem, cupientes praemui a Paulo V fatae sanctae capellae seu domui, ubi Verbum caro factum est, praeeminentiam omnem, decus et honorificentiam conservari, nec ullà ex parte imminui, quin potius uberioribus gratiis et privilegiis amplificari, diligimus enim decorem domus Dei, et quam maximam possumus gloriam nomini eius afferre satagimus in aulâ sanctà eius, eidem S. Domui territorium proprium ac separatum, atque ab omni Ordinarii iurisdictione exemptum, et quasi episcopale, in praefatis Pauli Papae V praedecessoris nostri litteris assignatum, tenore praesentium confirmamus et approbamus, idemque territorium unâ cum omnibus praefatae S. Domus ministris et officialibus, aliisque personis ei quomodolibet intervenientibus, vel ad eam ex qualibet mundi parte devotionis gratià confluentibus, eiusque quibuscumque ubilibet existentibus, ad formam praefatarum Pauli praedecessoris litterarum, ab omni et quacumque Ordinarii iurisdictione iterum ac plenissime et penitus eximentes (praefato protectoris, quod, per obitum bonae memoriae Palutii, dum vixit, episcopi Portuesis S. R. E. cardinalis de Alteriis nuncupati, de praesenti vacat, officio, dignitate, titulo, ac denominatione perpetuo suppressis ac prorsus de medio sublatis), sub beati Petri nostrâque et Sedis Apostolicae

1 Videtur deesse bonis (R. T.).

speciali et immediatà protectione suscipimus.

§ 4. Omnem vero et quamcumque iurisdictionem, tam ecclesiasticam et spi-ctio in S. Doritualem ac quasi episcopalem, quae in tem Congregaeamdem S. Domum, eiusque territo-nae nunc ererium, officiales, ministros, peregrinos, ac bona praedicta, quam saecularem sive laicalem in communitatem, homines et civitatem nostram Lauretanam, eiusque comitatum atque districtum, ut supra, protectori pro tempore S. Domus eiusdem, sive ex praesatis Clementis ac Pauli, sive aliorum quorumcumque Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum constitutionibus, indultis, privilegiis, aut aliàs quomodolibet, competebat, quandoquidem ei Romani Pontifices per se ipsos, apostolicae servitutis curis et omnium ecclesiarum sollicitudine praegravati, vacare non possunt, exerceri in posterum statuimus et mandamus per Congregationem nonnuflorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium necnon dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum, Lauretanam nuncupandam, quam ad hunc effectum tenore praesentium erigimus, instituimus et specialiter deputamus. Eidemque Congregationi, ut, semel et pluries et quoties sibi videbitur et placebit, quaecumque statuta et ordinationes pro felici praedictae S. Domus eiusque bonorum ac personarum eidem inservientium regimine, sacris tamen canonibus et Concilii Tridentini decretis non adversantia, et signanter quoad numerum ministrorum et officialium eiusdem S. Domus privilegiis et exemptionibus gaudentium, quem per camdem Congregationem omnino reformari et ad solos necessarios restringi volumus, ab omnibus, ad quos pertinet, inviolabiliter observanda, condere, edere et publicare, illaque mutare, alterare, cor-

rigere et emendare, prout in Domino salubriter expedire cognoverit, concedimus et indulgemus. Quo vere praefatarum S. Domus et civitatis regimen melius, distinctius, omnique, quantum fieri potest, litium et contentionum remoto periculo, administretur, omniaque honeste et secundum ordinem fiant, volumus et mandamus ut Congregatio praefata, in spiritualibus quidem, quae scilicet ad ecclesiae cultum, chori servitium, divinorum celebrationem, animarum curam, sacramentorum administrationem, morum correctionem, aliaque huiusmodi pertinent, episcopi Lauretani pro tempore existentis, tamquam Sedis Apostolicae delegati, in iis vero quae quorumcumque bonorum eiusdem sanctae capellae temporalem administrationem, necnon dictae civitatis Lauretanae eiusque comitatûs atque districtûs, tam in causis civilibus quam criminalibus seu mixtis, gubernium saeculare concernunt, Romanae Curiae praelati, in gubernatorem a nobis et pro tempore existente Romano Pontifice deputandi, opera et ministerio uti debeat. Ac propterea tam domorum aedificiorumque omnium fabricam et manutentionem, quam suppellectilium cuiuscumque generis, paramentorum, gemmarum, aliorumque iocalium, quae sub thesauri nomine nuncupantur, necnon eleemosynarum et largitionum quarumlibet custodiam, atque etiam montis pietatis, nosocomii, hospitii et triclinii pro pauperibus peregrinis superintendentiam, gubernatoris praefati curae committenda esse, ministros vero supradictis locis rebusque inservientes, si clerici fuerint, in concernentibus dumtaxat eorum ministerium, gubernatori praefato, in reliquis autem, episcopo Lauretano tamquam Sedis Apostolicae delegato, organistam demum can-

1 Vel committendam vel committendas (R.T.).

toresque quoscumque eiusdem S. Domus, quoad correctionem morum ecclesiaeque servitium, episcopo, in ceteris gubernatori subesse debere decernimus et declaramus.

§ 5. Quoniam vero nonnullae ecclesiae seu beneficia etiam curata, praefatae aliis dioecesi-S. Domui seu capellae unita, annexa ciuntur Ordinavel ab câ dependentia, non in Lauretana ctioni cum desolum, sed in quampluribus etiam aliis congregatione. dioecesibus reperiuntur, ut earumdem ecclesiarum beneficiorumque bono regimini rectaeque administrationi consultum sit, casdem ecclesias, earumque rectores, aliosque ministros quoscumque, episcoporum, aliorumque ordinariorum, in quorum respective dioecesibus sita sunt, tamquam Sedis Apostolicae delegatorum, iurisdictioni, visitationi et correctioni, sub Congregationis tamen ut supra a nobis erectae ' regimine et omnimodâ dependentià, subesse volumus et mandamus; idemque prorsus quoad omnes et singulos colonos sive officiales eiusdem S. Domus extra dioecesim Lauretanam ubilibet existentes, ad debitum tamen numerum ut supra reducendos, servari statuimus. Beneficia autem praedicta et alia quaecumque, cum curà et sine curà, saecularia et quorumvis Ordinum regularia, qualitercumque qualificata, et ubicumque existentia, quae ad collationem, provisionem, praesentationem, electionem et quamvis aliam dispositionem praesatae S. Domus pro tempore protectoris quomodolibet pertinebant, ordinationi, dispositioni et provisioni nostrae et Sedis Apostolicae perpetuo reservamus.

§ 6. Si quid vero circa praesentis no- lus declarandi strae constitutionis observantiam, inter-tionem Congrepretationem, sive declarationem, ullo tur. unquam tempore controverti aut dubitari contigerit, id omne praefatae Con-

1 Edit. Main. legit rectae (R. T.).

gregationis, a nobis ut supra institutae, iudicio, cui propterea omnem desuper facultatem necessariam et opportunam concedimus et impartimur, declarandum, decidendum definiendumque esse, necnon, quâcumque appellatione, recursu, nullitatis dictione remotis, ab omníbus servandum omnino, districte praecipimus et mandamus.

Clausulae.

§ 7. Decernentes, praesentes litteras, etiam ex eo quod episcopus, capitulum et clerus aut communitas et homines praefatae civitatis nostrae Lauretanae, ac alii quicumque in praemissis quomodolibet interesse habentes seu habere praetendentes, eisdem non consenserint, aut vocati seu auditi non suerint, aliâque quavis de causâ, quamtumvis legitimà et iuridicà, de ullo subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel alio quocumque defectu notari, impugnari, vel in controversiam revocari, aut ad terminos iuris reduci nullatenus posse, sed semper et perpetuo firmas, validas et efficaces existere, et ab eis, ad quos spectat et in futurum spectabit, inviolabiliter observari, sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum palatii apostolici auditores, et S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere, irritum quoque et inane, si secus super omnibus et singulis praemissis, vel circa ea, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 8. Non obstantibus, quoad ea quae praesentibus adversantur, praemissis Clementis et Pauli praedecessorum huiusmodi et aliis quibuscumque constitutionibus et ordinationibus apostolicis,

etiam in synodalibus et provincialibus et universalibus conciliis editis, innovatis et confirmatis, nostrâque de iure quaesito non tollendo, aliiisque Cancellariae Apostolicae regulis, ac dictarum S. Domus et ecclesiae et civitatis Lauretanae, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis S. Domui praefatae illiusque protectori pro tempore existenti concessis, et quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, necnon etiam ceteris omnibus et singulis quae in praeinsertis litteris ipsi praedecessores voluerunt minime obstare; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis et individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formà in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, ad effectum praesentium, illis aliàs in suo robore permansuris, harum serie derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 9. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio pooceat hanc paginam nostrae moderationis, confirmationis, exemptionis, suspensionis, erectionis, concessionis, declarationis, reservationis, decreti et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipo-

tentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCXCVIII, IV idus augusti, pontificatus nostri anno VIII.

Dat. die 10 augusti 1698, pontif. anno vizi.

## CLXIII.

Confirmatur concordia circa divisionem coenobiorum et alternativam officiorum inter fratres provinciae Narbonae et Burgundiae Ordinis eremitarum S. Augustini <sup>1</sup>.

Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Redemptoris et domini nostri Iesu Christi, qui veritas est et Deus pacis, vices, licet immeriti, gerentes in terris, ea, quae inter christifideles quoscumque, ac praesertim divinis obsequiis sub suavi religionis iugo mancipatos, quos potissimum in fraternae charitatis quiete vota sua Altissimo reddere decet, amabilis concordiae studio provide prudenterque conventa esse noscuntur, ut firma semper atque illibata persistant, apostolici muniminis nostri praesidio, cum a nobis petitur, libenter constabilimus.

Causae dictae concordiae.

- § 1. Exponi siquidem nobis nuper fecerunt dilecti filii fratres provinciae Narbonae et Burgundiae Ordinis eremitarum sancti Augustini, quod, cum dicta provincia sub nomine religiosorum Narbonensium et Burgundorum in contraria studia scinderetur, ipsi exponentes, quo controversiis inter eos inde exortis, quae a quatuor circiter annis provinciae prae-
- 1 In Innocentii XI const. ed. MDCLXXVIII, die 26 ianuarii, pontif. II, agitur de alternativă in provincia Quitensi; et in Clementis XI const. ed. MDCCIV, die 19 aprilis, pontif. IV, de alternativă in provincia Portugalliae.

dictae quietem perturbabant, finis imponeretur, paxque et tranquillitas eidem provinciae restitueretur, ac restituta stabiliretur, curà et operà venerabilis fratris moderni archiepiscopi Lugdunensis ad conventionem seu concordiam (reservato tamen desuper nostro et Apostolicae Sedis beneplacito) inter se devenerunt, per quam videlicet in primis quinam provinciae huiusmodi conventus intra Narbonae et quinam intra Burgundiae limites contineantur, ac deinde circa alternativam inter fratres Narbonenses et Burgundos praefatos quoad officia ipsius provinciae perpetuo servandam, sub diversis capitulis et conditionibus conventum fuit, prout continetur in scriptură desuper emanată tenoris qui seguitur, videlicet:

bonae et Burgundiae Ordinis sancti Au-anno mdessevil. gustini, patres scilicet Vincentius Ladet, sacrae facultatis Parisiensis doctor theologus et eiusdem provinciae provincialis, Andreas Belpel, pariter doctor Parisiensis et conventus Lugdunensis prior, Iacobus Massabuon, baccalaureus in theologià et dictae provinciae definitor, ex unà parte procurationem habentes a superioribus partis Narbonae, et patres Hyacinthus Ducaissiere, doctor theologus et primus definitor, Emmanuel Lebon, doctor Parisiensis et pariter definitor, Nicolaus de Montal, doctor theologus et primus visitator, ex aliâ pariter parte procurationem habentes a superioribus partis Burgundiae, per admodum reverendum patrem Carolum de Bricard commissarium generalem congregati, iuxta ordinem ipsi datum ab illustrissimo archiepiscopo Lugdunensi, super suturi capituli celebratione, die xxIII mensis augusti anni mpcxcvII. coram domino archiepiscopo in suo pa-

latio archiepiscopali, de sequentibus ar-

« Infrascripti religiosi provinciae Nar- Concordia inita

ticulis convenerunt. Primo, quod intra limites partis Narbonensis contineantur et includantur conventus Monspesulanus, Biterensis, Narbonensis, Monstaniacensis, Nemausensis, Perpiniacensis, Voltensis, S. Ginnesii, Morologiensis, S. Romani a Terno, cum titulis priorum Podisseratensis et Tononensis; et quod intra limites partis Burgundiae contineantur et includantur conventus Lugdunensis, Cremiacensis, Seciliensis, S. Petri Albiniacensis, Turrigiensis, S. Amoris, Molvelliensis, Morestelliensis, Bellipariensis, Gannatensis, Eneziacensis, Monsrevellensis, Pignerolensis cum titulo prioris conventus Genevensis. Hoc ita disposito, ad stabiliendam pacem et concordiam in supradictà illorum provincià, et finem tandem imponendum iurgiis a quatuor circiter annis ibi durantibus, utrique partium de alternativâ in perpetuum servandă in ipsorum electionibus convenerunt eo modo, quo sequitur: 1º, quod provincialis alternis vicibus eligatur in capitulo uniuscuiusque dictarum partium, et casu quo officium suum, vel morte praeventus vel aliquo alio impedimento, absolvere non possit, reverendissimus pater generalis deputabit rectorem provincialem eiusdem partis usque ad futurum capitulum provinciale: 2°, quod pars illa, quae provincialem non habebit, vicarium provincialem habebit suae nationis in eâ commorantem, qui a capitulo eligetur: 3°, quod provincialis in proximo capitulo eligetur ex parte Burgundiae: 4°. quod vicarius provincialis inquiret de culpis in conventibus partis suae commissis, quibus provisionaliter providebit, et post factas et observatas iuris formalitates vel processus, transmittet ad provincialem, qui unâ cum patribus sui definitorii iudicabit secundum formam constitutionum, habitâ ra-

tione criminum, vel expectabit visitationem provincialis; dictus vero vicarius provincialis ius non habebit visitandi suae nationis conventus, nisi expressam habeat commissionem a patre provinciali; ut autem dictus ille vicarius provincialis possit esse de corpore definitorii, absque eo quod augeatur numerus novem patrum definitorii, eligetur ad hoc officium unus de duobus definitoribus illius partis, ad quem pertinebit habere vicarium provincialem: 5°, quod definitorium erit semipartitum, duo scilicet definitores cum uno visitatore ex parte Burgundiae1: 60, quod praesidens capituli imposterum postulabitur a reverendissimo patre generali per provincialem pro tempore existentem, et sit alternatim: 7°, quod dictus provincialis decreta generalia pro totà provincià condere non poterit, nisi de participatione totius definitorii et vicarii provincialis: 8°, superiores locales, sicut et alii officiales subalterni, non eligentur pro conventibus Burgundiae, nisi qui sunt ex illà parte, sicut pro conventibus Narbonae, qui sunt pariter ex illà parte: 9°, quod omnes religiosi remanebunt in conventibus suae nationis, nec poterunt cogi remanere in conventibus alterius nationis, nisi quando id postulaverint, vel invenerint benevolos receptores, et habuerint consensum patris provincialis: 10°, quod religiosi extranei, extra gremium provinciae nati, censebuntur esse de conventibus, quorum sunt professi, sicut et illi, qui nati in civitatibus provinciae, censebuntur esse ex illà parte in qua nati sunt, et, in quantum opus est, illos provincia per praesens concordatum tamquam filios admittit: 11°, quod definitor, pro capitulo generali deputandus, erit eligendus ex illà parte de qua

1 Comma praecedens videtur defectivum (R.T).

non erit provincialis; discretus e contra erit ex parte provincialis: 12°, quod in unâquaque parte designabitur conventus pro novitiatu, in quo non admittentur ad habitum novitii, nisi secundum exigentiam conventuum uniuscuiusque partis: 13°, quod, qui fuit semel electus in provincialem, nunquam poterit iterum eligi, nisi fuerit virtutis et meriti omni exceptione maioris, et a tota provincià, nullo contradicente, postulatus: 14°, quod capitulum provinciale celebrabitur alternatim in praedictis duabus partibus: 15°, quod tam duo loca affiliatorum, quae modo vacant in maiori conventu Parisiensi, quam quae imposterum vacabunt, alternis vicibus replebuntur per utramque partem supradictam: 16°, conventio facta fuit sub beneplacito illustrissimi archiepiscopi pro bono pacis, et, ad eradicandam omnem dissidiorum materiam quae oriri possent ex expensis factis, lites motae cessabunt et tamquam non factae habebuntur, absque eo quod quisquam de illis expensis possit esse requisitus, eâ tamen lege, quod praesens compromissum bonà fide executioni mandabitur, et Romae confirmabitur; alioquin unusquisque remanebit in iure suo insequendi, prout sibi videbitur expedire: 17°, quod partes supranominatae, et coram illustrissimo archiepiscopo congregatae, reciproce promiserunt et promittunt acceptare, sicut et de facto acceptant, praesentem alternativae contractum secundum omnes suos articulos, adstringentes se, illum pro rato habendum esse in proximo capitulo ab omnibus uniuscuiusque partis vocalibus, qui ad nullam electionem procedere valebunt in dicto capitulo, quin prius ratum habuerint praesens concordatum, quod nec reiicere, nec recusare poterunt, nisi optione divisionis ex parte Narbonae: 18° denique,

postquam utrique Burgundi scilicet et Narbonenses supradictos alternativae articulos admiserunt, et gratiis illustrissimo archiepiscopo Lugdunensi praehabitis pro suo efficaci mediatoris officio, illum enixe rogant, a reverendissimo patre generali per litteras invitatum omnibus illius provinciae procellis finem imponere, ut praesentis concordati coram illo eiusque consilio auctoritate et prudentià transacti dignetur procurare nedum confirmationem reverendissimi patris generalis Ordinis, verum etiam et decretum eminentissimorum sacrae Congregationis cardinalium, imo et Breve apostolicum. Actum et conclusum in palatio archiepiscopali Lugduni, die et anno quibus supra ».

§ 2. Quare exponentes praedicti no- Preces probis humiliter supplicari fecerunt, ut sibi vinciae. in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

§ 3. Nos igitur, specialem ipsis expo- Confirmatio nentibus gratiam facere volentes, et eo-diac. rum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, conventionem seu concordiam inter eosdem exponentes initam, ut praesertur, consectamque desuper scripturam praeinsertam, cum omnibus et singulis in eâ contentis, auctoritate

1 Edit. Main. legit provideri . . indulgeri (R. T.).

apostolică, tenore praesentium, consirmamus et approbamus, illique inviolabilis et apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Clau-ulae.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari sieque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici anditores, indicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari

contrariorum.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xix augusti mocxcviii, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 19 augusti 1698, pontif. anno VIII.

## CLXIV.

Confirmantur duo decreta ministri generalis circa hospitium in coenobio de Aracaeli de Urbe pro fratrum provinciarum Indiarum Occidentalium Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia 1.

## Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus species facti. filius Nicolaus de Leon frater expresse professus provinciae Ss. XII Apostolorum in regno Peruviae Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, quod, cum aliàs ipse (qui, ut asserit, lector iubilatus ac Officii inquisitionis dicti regni qualificator, necnon causae canonizationis B. Francisci Solani, dum vixit, eiusdem Ordinis professoris, in Romanâ Curiâ procurator et secretarius generalis dicti Ordinis existit) ex eleemosynis provinciarum Indiarum Occidentalium ipsius Ordinis hospitium quoddam in conventu S. Mariae de Aracaeli nuncupato de Urbe, Ordinis huiusmodi, pro religiosis dictarum provinciarum privative ad alios construere intenderet, eâque de causâ venerabili fratri Bonaventurae Poërio archiepiscopo Salernitano, qui tunc ministri generalis eiusdem Ordinis munere fungebatur, supplicem libellum super praemissis porrexisset tenoris qui sequitur, vide-

« Reverendissime pater. Exponitur hu- Supplex limiliter reverendissimae paternitati ve-rii generalis strae pro parte fratris Nicolai de Leon, do hospito, quod primo in lectoris iubilati, sacrae Inquisitionis qua-servire debeat

1 In Innocentii XI const. ed. MDCLXXVIII, die 25 maii, pontif. II, agitur de habitatione commissarii generali Terraesanctae in civitate Neapoli; et in Clementis XI const. ed. MDCCXII, die 23 septembris, pontif. xII, de hospitio S. Petri de Alcantara de Portici fratrum Discalceatorum Hispaniae in dioecesi Neapolitanâ.

fratribus India- lificatoris, excustodis et prioris provinaliis cum faculrii generalıs.

rum Occidenta-lium, deinde ciae XII Apostolorum del Perù, in hac tate commissa-Romana Curia causae canonizationis B. Francisci Solani procuratoris, et actualis secretarii generalis Ordinis, devoti paternitati vestrae reverendissimae oratoris, qualiter, ruinam minante et ex hac causà ab architecto recognità et vere ruinosà et collabente repertà cellà quae a quinquaginta annis et ultra inservierat et usque modo inservit pro habitatione procuratoris pro tempore supradictae causae B. Francisci Solani, quod totum reverendissimae paternitati vestrae patet, ad praecavendam huiusmodi habitationis imminentem ruinam, orator, habito super hoc, nedum praefatae suae provinciae, sed et aliarum Occidentalium Indiarum, ac insuper bonae memoriae patris Iuliani Cumillas praedecessoris et reverendissimi patris Antonii de Cardona actualis Indiarum commissarii generalis, maturo consilio et assensu ac voluntate, habitationem ipsam demoliri decrevit, aliamque a fundamentis in ampliorem et commodiorem formam ex eleemosynis earumdem provinciarum ad huiusmodi effectum collectis redigere et erigere perpendit. Verum, quia provinciae praefatae eleemosynas huiusmodi nullatenus profundere intendunt, nisi etiam, ut par est, super hoc accedat consensus, confirmatio et approbatio vestrae paternitatis reverendissimae, ac insuper quod novum aedificium eiusque cellae perpetuis futuris temporibus stare et inservire debeant pro habitatione dumtaxat reverendissimi patris commissarii generalis Indiarum pro tempore et! earumdem provinciarum religiosorum, si et quatenus quacumque de causâ sive quomodocumque Romam accedere et permanere contingat, ac insuper quod

1 Conjunct. et nos addimus (R. T.).

aedificium ipsum sic erectum eiusque cellae perpetuis futuris temporibus sub curâ et dispositione reverendissimi patris commissarii generalis Indiarum pro tempore existentis manere debeant, et in eo (casu quo Romae non adessent religiosi praedictarum provinciarum qui primo et principaliter in ipso domicilium habere debent privative ad alios) nullus omnino, cuiusvis gradus, dignitatis et conditionis sive cuiuscumque nationis, familiae seu provinciae sit, inibi recipi possit, nisi ad effectum huiusmodi ab eodem reverendissimo patre commissario generali Indiarum licentiam seu facultatem in scriptis exhibendam obtinuerit: hoc itaque totum humillime supplicat orator per paternitatem vestram reverendissimam confirmari, approbari et respective mandari atque inhiberi; ac insuper, pro maiori horum notitià, observantià et executione, petit idem orator a vestrà paternitate reverendissima, quatenus dignetur permittere et mandare, ut eidem habitationi sive hospitio lapis superimponatur cum sequenti inscriptione, si ita in Domino sibi benevisum fuerit. Quod, etc.

Inscriptio: Ne habitationis inopià religiosi ex Indiis Occidentalibus Romam accedentes hinc inde vagari cogerentur, admodum reverendus P. F. Nicolaus de Leon, lector iubilatus, sanctissimae Inquisitionis regni Peruani qualificator, provinciae XII Apostolorum de Lima excustos et prior, necnon canonizationis B. Francisci Solani in Curià procurator, et secretarius generalis Ordinis, remotâ parvulà et pene collabente cellà, quae vix procuratori causae eiusdem B. Francisci Solani satis erat, ex eleemosynis provinciarum praedictarum, ad hunc effectum collectis, habitationem hanc et hospitium a fundamentis de assensu superiorum generalium extruxit anno Domini MDCXCVI »;

Idem Bonaventura archiepiscopus tunc Decretum diminister generalis super supplici libello neralis, quo annnit cum adie-huiusmodi decretum edidit tenoris sevenientes.

ctione poena-rum in contra-quentis, videlicet: « Frater Bonaventura Poërius, sacrae theologiae lector iubilatus, ac totius Ordinis nostri patris sancti Francisci minister generalis et servus, necnon auctoritate sanctissimi domini nostri Innocentii Papae XII commissarius apostolicus, etc., oratoris precibus, utpote fraternae religiosaeque charitati conformibus, ut hospitium pro religiosis provinciarum Indiarum Occidentalium dumtaxat, et in eodem loco, ubi usque modo habitavit et adhuc de praesenti habitat procurator causae canonizationis nostri B. Francisci Solani. dirutâ prius ac demolitâ antiquà cellâ inibi existente, hospitium, in meliorem atque ampliorem formam a novis fundamentis construendum, erigi possit, vigore praesentis nostri decreti facultatem et assensum nostrum benigne indulgemus et concedimus, atque adeo id exequi iniungimus et mandamus. Quandoquidem vero pro huiusmodi aedificio supradictae provinciae Indiarum Occidentalium indipendenter ab aliis eleemosynas necessarias subministraverint; ideo primo et principaliter earum religiosis Romam quacumque de causà accedentibus hospitalitati inservire debebit, quod firmiter observari praecipimus: pro tempore autem, quo earumdem provinciarum fratres Romae non reperirentur, pariter mandamus ut in eodem hospitio nullus, quavis de causà aut motivo, cuiusvis nationis, familiae vel provinciae, sive cuiuscumque gradus, dignitatis, et conditionis existat, omnino ad cohabitandum recipiatur, nisi a patre reverendissimo commissario generali Indiarum (cuius hospitii curam et dispositionem committimus) facultatem et licentiam in scriptis exhibendam ad hunc effectum

obtinuerit, sub poenis proprietariorum vocisque activae et passivae i ipso facto incurrendis, aliisque gravioribus ad arbitrium patris superioris generalis, tam aliter quam ut praesertur permittentibus, quam respective sustinere praetendentibus: itaut semper ex nunc et in futurum, ut aequum est, pro fratribus earumdem provinciarum quae eleemosynas subministraverunt primo et principaliter, privative ad alios, hospitium ipsum stare et inservire debeat. Praeterea ad maiorem huius determinationis nostrae observantiam et subsistentiam, libenter concedimus, lapidem cum supra scriptâ, sive alià clariori, idem tamen referente, inscriptione, eidem hospitio superimponi. Permittentes oratori, si et quatenus opus fuerit ad maiorem validitatem et efficaciam, ut praedictorum omnium et singulorum a sanctà Sede Apostolicà bullam confirmationis procurare et obtinere valeat; quibuscumque non obstantibus, etc. Datum Romae, hac die xxv februarii mdcxcvii — Frater Bonaven-TURA PoERIUS, magister generalis et commissarius apostolicus. — Loco + sigilli. De mandato suae paternitatis reverendissimae, frater I. Maria de S. Cruce secretarius generalis Ordinis».

Subinde vero, cum idem Nicolaus di- Decretum allecto filio Matthaeo a S. Stephano, mo-generalis, quo relatum confirderno ministro generali Ordinis prae-matum fuit post dicti, exposuisset, se hospitium praedi-hospitium. ctum iam construxisse, ac proinde toto decreti supradicti tenore inserto eidem supplicasset ut illud confirmare dignaretur: emanavit ab eodem Matthaeo ministro generali aliud decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « Frater Matthaeus a S. Stephano, sacrae theologiae lector iubilatus, ac totius Ordinis sancti patris nostri Francisci minister genera-

<sup>1</sup> Edit. Main. legit indipendente (R. T.).

<sup>2</sup> Potius lege cui (R. T.).

<sup>1</sup> Deest privationis (R. T.).

lis, etc. Attentis oratoris precibus in hoc retroscripto libello ad nos directo contentis, eisdem omnino annuendum esse censemus. Hinc est quod, insistendo vestigiis reverendissimi patris Bonaventurae Poërii, nostri in officio praedecessoris, suprainsertum decretum, ab illo summà maturitate, ponderositate et prudentià factum, tenore praesentium approbamus, ratihabemus et confirmamus, praecipientes in virtute sanctae obedientiae, et sub poenis in eodem contentis, omnibus nobis subordinatis praelatis et subditis, ne illud quovis modo infringant vel infringi permittant, sed inviolabiliter observent, et taliter faciant observari. Datum Romae ex Aracaeli, die xxi septembris mdcxcvii. — Frater MATTHAEUS A S. STEPHANO minister generalis. — Loco + sigilli. De mandato suae reverendissimae paternitatis, frater Ioannes Maria de S. Cruce secretarius generalis Ordinis».

Confirmatio relatorum decretorum.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, praedictus Nicolaus decreta huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsum Nicolaum specialis favore gratiae prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decreta praeinserta, cum omnibus et singulis in eis contentis et expressis, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes el singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quatenus opus sit, Ordinis provinciarum et conventus praedictorum etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxIII augusti mocxcviii, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 23 augusti 1698, pontif. anno viit.

#### CLXV.

Confirmatur restitutio quatuor assistentium generalium Ordinis B. M. Virginis de Monte Carmelo 1.

#### Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Ab Alexan-dro VII instituti

§ 1. Alias, postquam quatuor assistenfuere assisten tes generales Ordinis fratrum B. M. Virtes et ab hoc Pontifico resti-ginis de Monte Carmelo, non ita pridem in vim cuiusdam decreti a felicis recordationis Alexandro PP.VII praedecessore nostro editi in eodem Ordine introducti, auctoritate apostolicâ primum quidem ob certas tunc expressas causas ad tempus suspensi, ac subinde in perpetuum aboliti ac suppressi fuerant; nos, ex commisso nobis divinitus pastoralis sollicitudinis munere ad ea, quae felici prosperoque Ordinis praedicti regimini et gubernio magis conducibilia esse poterant, jugiter intendentes, audità hac in re sententià capituli generalis Ordinis huiusmodi novissime in hac almâ Urbe celebrati, ipsos assistentes generales, iuxta formam in praedicto Alexandri praedecessoris decreto praescriptam, in perpetuum restitui, adeoque ad eorum electionem in eodem capitulo generali deveniri demandavimus, et aliàs prout in decreto iussu nostro desuper emanato uberius continetur.

Confirmatio restitutionis et stentium.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius electionis assi- procurator generalis dicti Ordinis nobis nuper exponi fecit, in executionem mandati nostri huiusmodi perpetua dictorum assistentium generalium restitutio eorumque canonica in capitulo generali praedicto electio secutae fuerint: hinc

> 1 In Innocentii XI const. ed. MDCLXXXII, die 12 ianuarii, pontif. vi, prohibita fuit electio sociorum pro Congregatione Mantuana; et in Clementis XI constit. edit. MDCCXI, die 10 novembris, pontif. xi, reducuntur graduati pro provinciis Italiae.

est quod nos, firmiori praemissorum robori et efficaciae providere, dictumque procuratorem generalem specialibus favocibus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes. ac tam primodicti quam secundodicti decretorum tenores et alia quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, supplicationibus eiusdem, procuratoris generalis nomine nobis humiliter porrectis inclinati, perpetuam praedictorum quatuor assistentium generalium restitutionem eorumque electionem in memorato capitulo generali iussu nostro factas, ut praesertur, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari. sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dicti Ordinis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuctudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxx augusti мосхсун, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 30 augusti 1698, pontif. anno viii.

#### CLXVI.

Confirmatur decretum Cangregationis episcoporum et regularium pro executione alterius decreti et constitutionis Clementis X circa alternativam officiorum in provincia Cantabriae Ordinis S. Francisci de Observantia <sup>1</sup>.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Alternativa praedicta confirmata fuit a de las Barzenas fratris expresse professi
Congregatione
anno Mucleuxi et Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantià nuncupatorum, Congregationi
venerabilium fratrum nostrorum S.R.E.
cardinalium negotiis et consultationibus
episcoporum et regularium praepositae

1 In const. ed. MDCXCVI, die 7 ianuarii, pontif. v, et const. edit. MDCXCVIII, die 6 octobris, pontif. vIII, agitur de alternativâ in provinciâ Ianuensi Reformatorum.

exposito, quod (licet in provincia Cantabriae dicti Ordinis, quae quatuor nationibus, nempe Montana, Alaba, Guipuzcoa et Bizcaya constat, introducta esset alternativa officiorum, itaut minister provincialis pro uno triennio eligeretur ex unà dictarum nationum, custos ex alterà, sicque alternatim inter easdem quatuor nationes, quarum quaelibet suum definitorem habere cum suis guardianis, lectoribus, praedicatoribus, vicariis, confessariis monialium, magistris novitiorum, omnibusque aliis solitis officiis dicti Ordinis, quae aequaliter pro qualibet dictarum nationum in eadem provincià distribuerentur, ac aliàs, nempe die xi septembris mockxxi, memorata Congregatio cardinalium alternativam huiusmodi, quae, ut asserebatur, per tempus quinquaginta annorum et ultra in dictà provincià de superiorum generalium consensu pacifice inter praedictas quatuor nationes servari consueverat, itidem in singulis eiusdem provinciae capitulis de cetero celebrandis per suum decretum desuper emanatum religiose servari mandavisset et praecepisset, ac subinde felicis recordationis Clemens Papa X praedecessor noster decretum huiusmodi per suas desuper in simili formà Brevis expeditas litteras confirmasset) nihilominus (cum inter spectantes ad dictam nationem de Bizcaya quaedam reperirentur valles de Somorostro, Musques, Sopuerta, et aliae, encartationes de Bizcaya vulgariter nuncupatae, ab immemorabili tempore exemptionibus et immunitatibus, quas fueros vocant, ipsius nationis de Bizcaya gaudentes. eiusque gubernio subiectae, ac ad illius congregationes, dispositiones et ordinationes convenientes non secus ac cetera eiusdem nationis loca) aliqui (tametsi dictae valles ad praedictam nationem Montanam, sive quoad participationem

privilegiorum, sive quoad gubernium, aut aliàs, directe vel indirecte, nullatenus unquam spectassent, nec ullus religiosus ex vallibus huiusmodi ad supradictae provinciae provincialatum pro dictà natione Montana, a tempore quo praenarrata alternativa in eam, ut praesertur, introducta fuerat, etiam antequam dictum decretum praedictaeque Clementis praedecessoris litterae illius confirmativae emanassent, unquam assumptus fuisset) in proxime futuro eiusdem provinciae capitulo provinciali, in quo iuxta alternativam huiusmodi minister provincialis ex praefatà natione Montana eligi debebat, illum ex montanâ valle de Somorostro, aut ex alià de vallibus ad praedictam nationem de Bizcaya spectantibus, eligere intendebant; et in eâdem expositione subiuncto, quod id, si fieri contigeret, non aliud foret, quam dictam alternativam invertere, sicque ius alterius nationis usurpare, ac lites in gravissimum pacis in dietâ provincià vigentis praeiudicium excitare, atque hoc ipsum in contemptum praedictorum decreti et litterarum cessurum esset; ac propterea pro parte dicti Iosephi eidem Congregationi cardinalium supplicato, ut, quo inconvenientibus huiusmodi mature occurri posset, praecipere dignaretur, sub poenâ nullitatis electionis eo ipso incurrendà, ne in proxime futuro capitulo provinciali praedicto, seu aliàs quandocumque, ullus religiosus ex parentibus in dictis vallibus permanens domicilium seu habitationem habentibus natus, et in illorum ecclesiis baptizatus, ad provincialatum seu aliàs 3 praedictae provinciae officia ad praedictam nationem Montanam iuxta decretum et litteras huiusmodi spectantia, sed solum ad

ea, quae sunt dictae nationis de Bizcaya, quippe ad quam valles praedictae, iuxta authentica documenta dictae Congregationi cardinalium exhibita, pertinere dignoscuntur, eligi seu assumi valeret: emanavit a praedictà Congregatione cardinalium decretum qui sequitur, videlicet: « Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, audito patre commissario generali Curiae, censuit ac decrevit, servandum Breve sanctae memoriae Clementis X, sub nullitate electionis, aliisque poenis arbitrio eiusdem sacrae Congregationis infligendis, et religiosos de vallibus descriptis non comprehendendos sub alia natione, quam suâ de Bizcaya. Romae, xi aprilis MDCXCVIII. — G. cardinalis CARPINEUS. I. D. archiepisc. Atenarum, secretarius ».

§ 2. Cum autem, sicut praedictus Iosephus nobis subinde exponi fecit, ipse relati decreta. decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret 1: nos, ipsum Iosephum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique 2 inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salva tamen

<sup>1</sup> Edit. Main. legit spectasset (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit vallis (R. T.).

<sup>3</sup> Aptius lege alia (R. T.).

<sup>1</sup> Edit. Main. legit desiderent (R. T.).

<sup>2</sup> Edit. Main. legit illisque (R. T.).

Decretum

semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis. illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die v septembris MDCXCVIII, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 5 septembris 1698, pontif. anno viii.

#### CLXVII.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium in causa

Lusitana pro executione constitutionis Clementis X pro Ordinariis contra confessarios regulares ab aliis approbates 1.

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Emanavit nuper a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. executione concardinalium negotiis et consultationibus mentis X, etsi episcoporum et regularium praeposità, Cruciatae. in causâ Lusitanâ iurisdictionis inter venerabiles fratres modernos archiepiscopum Bracharensem et episcopum Leriensem, ex unâ, necnon dilectos filios regulares regni Portugalliae, ex alterâ partibus, vertente, decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « In causâ Lusitanâ iurisdictionis vertente inter archiepiscopum Bracharensem et episcopum Leriensem, ex unâ, necnon regulares eiusdem regni, partibus ex alterâ, instantibus dictis archiepiscopo et episcopo declarari an episcopi possint in suâ dioecesi prohibere regularibus, ad confessiones audiendas approbatis ab antecessoribus episcopis vel ab episcopis alienae dioecesis, ne amplius confessarii munus exerceant sine ipsorum novâ approbatione et licentià, non obstante Bullà Cruciatae, et contra regulares transgressores procedere valeant ad suspensionem, censuras et alias canonicas poenas: sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, audità relatione nuncii apostolici apud

1 Laudata Clementis X const. ed. fuit MDCLxx. die 21 iunii, pontif. 1; in huius Pontificis const. ed. MDCXCVI, die 5 octobris, pontif. vi, concessa fuit vicariis apostolicis contra regulares in Anglià iurisdictio quaedam; et in Clementis XI constit. edit. MDCCV, die 30 ianuarii, pontif. v, conceditur Ordinariis insularum Philippinarum ius quoddam in regulares.

serenissimum Lusitaniae regem residentis, referente eminentissimo Colloredo, censuit et declaravit, servandam esse omnino constitutionem septimam sanctae memoriae Clementis X, quae incipit Superna, etc.; non obstante Bullà Cruciatae, quae in hac materià nihil novi iuris induxit, neque quoad poenitentes, neque quoad confessarios: prout praesentis decreti vigore servari mandat ac praecipit. Romae, xı aprilis mocxcviii. — G. cardinalis Carpineus. I. D. archiepiscopus Athenarum, secretarius ».

Confirmation relat decreti.

§ 2. Cum autem, sicut pro parte archiepiscopi et episcopi praedictorum nobis subinde expositum fuit, ipsi decretum huinsmodi, quo firmius subsistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desiderent: nos, ipsos archiepiscopum et episcopum specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Charatae,

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia

plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi septembris mocxcvIII, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 6 septembris 1698, pontif. anno VIII

## CLXVIII.

Avocatur causa cum extinctione litis et impositione silentii super executione alternativae in provincià Iunuensi fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia Reformatorum 1

## Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Sacrosancti apostolatus officium, su- Exordium. perni dispositione consilii, nobis, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, impositum, salubriter exequi, adiuvante Domino, jugiter satagentes, exorta inter religiosos viros, quos vota sua Altissimo in sanctitate et iustitià paceque fraternà reddere decet, animorum dissidia opportunis rationibus dirimere, illisque, ne rursus quandocumque excitari valeant, ansam mature praecidere studemus, sicut, prudenti deliberatione praevià, ad

1 Ab Innocentio XI, const. ed. MDCLXXXVII, die 12 iunii, confirmata fuit dicta alternativa, et ab hoc Pontifice const. edit. MDCxCVI, die 7 iauuarii, pontif. v; ab Innocentio vero XIII constit. edit. MDCCXXI, die 16 ianuarii, pontif. 1, confirmatur alternativa in provincia S. Antonii in Lusitania fratrum Discalceatorum.

omnipotentis Dei gloriam et animarum salutem arbitramur in Domino expedire.

nativa.

§ 1. Alias siquidem nos, ad suppliante hune Pontificem confir- Cationem tum existentis ministri provinmata fuit altercialis provinciae Ianuensis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià Reformatorum nuncupatorum, quasdam felicis recordationis Innocentii Papae XI praedecessoris nostri in simili formâ Brevis litteras pro religiosâ quiete fratrum dictae provinciae die xII iunii MDCLXXXVII emanatas, per quas quoddam decretum a venerabili fratre nostro Alderano episcopo Ostiensi S. R. E. cardinalis Cybo nuncupato, dicti Ordinis apud nos et Sedem Apostolicam protectore, editum (quo alternativam circa electionem ad provincialatum, ceteraque definitorii provinciae huiusmodi officia, inter tres partes seu districtus, quibus provincia ipsa constat, dudum in capitulo provinciali eiusdem provinciae ac per quasdam recolendae memoriae Urbani Papae VIII praedecessoris pariter nostri itidem in formà Brevis litteras stabilitam et ordinatam, idem Alderanus episcopus cardinalis et protector servari, nec quidquam in contrarium innovari seu attentari, sub diversis poenis praeceperat et mandaverat) confirmabatur, auctoritate apostolicâ similiter confirmavimus et approbavimus, et aliàs, prout in nostris desuper in eâdem formâ Brevis vii ianuarii mpcxcvi expeditis litteris uberius continetur. Subinde vero (cum pro parte eiusdem ministri provincialis nobis expositum fuisset, quod dilectus filius Ioannes Baptista Ghersi, frater expresse professus dictae provincie, qui aliâs, post expletum, ad quod assumptus fuerat, provincialatus provinciae huiusmodi officium, antequam dictae Innocentii praedecessoris litterae emanassent, moderationem praedictarum Urbani praedecessoris litterarum ab eo-

dem Innocentio praedecessore obtinere, ac memoratam alternativam in ipso limine fundationis dictae provinciae, sicut praemittitur, stabilitam et ordinatam, ac successive per quadraginta et amplius annorum spatium pacifice observatam, subvertere frustra tentaverat; ac deinde, cum aliis forsan ei hac in re adhaerentibus, post emanatas Innocentii praedecessoris litteras supradictas, eamdem provinciam, acerrimà lite in Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositâ super praemissis excitatâ, per quatuor circiter annos continuos, non sine gravi religiosorum et saecularium scandalo, vexaverat; demum vero, cum a dictà Congregatione cardinalium varia decreta utrique parti collitigantium favorabilia et contraria respective emanassent, nosque causam huiusmodi ad capitulum generale Ordinis praedicti, quod tunc in oppido civitate nuncupato Victoriae, Calaguritanae dioecesis, celebrabatur, seu brevi celebrandum erat, pro informatione remisissemus, adeoque causa praedicta nondum penitus terminata, sed dumtaxat suspensa reperiretur, ipse loannes Baptista, tempore quo informatio huiusmodi capienda erat, omnes vocales cismontanae familiae dicti Ordinis suspectos iuridice allegaverat, ac proinde ab hac almâ Urbe, ubi tune commorabatur, ad provinciam suam praefatam reverti auctoritate nostrâ iussus fuerat, etiam contra praedictas nostras litteras reclamabat, et ad dictam Urbem redire, praedictamque litem instaurare satagebat; ideoque idem minister provincialis, quo quies tandem dictae provinciae post tot perturbationes restitueretur, causam praedictam ad nos avocari, perpetuumque desuper silentium imponi summopere desiderabat)

nos die xxi augusti mocxcvi dictas nostras litteras omnino servari, nec quempiam ullo unquam tempore adversus illas, sive in praedictà Congregatione cardinalium, sive in quovis alio tribunali, nisi nobis consultis, audiri mandavimus, prout in rescripto a tergo supplicis libelli nobis super praemissis porrecti per dilectum filium nostrum Ioannem Franciscum S. R. E. cardinalem Albanum nuncupatum secretarium Brevium nostrorum secretorum annotato continetur.

Causa huius

§ 2. Cum autem, sicut dilecti etiam filii preces provin-fratres Liguriae orientalis et Liguriae occidentalis, quae duas ex supradictis partibus provinciae huiusmodi constituunt, nobis nuper exponi fecerunt, ipsi compererint dictum Ioannem Baptistam adhuc non acquiescere, sed a dilecto pariter filio moderno ministro generali dicti Ordinis postulasse, ut sibi duos religiosos Ianuenses pro dictà lite prosequendà ad Urbem praedictam mittendi facultas concedatur: nobis propterea dicti exponentes humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

sae ut in ru-

§ 3. Nos igitur, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ac litis et causae huiusmodi statum et merita, nominaque et cognomina et qualitates iudicum et collitigantium, et alia quaecumque, etiam specificam et individuam mentionem et |

expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et specificatis habentes, easdem litem et causam, in statu et terminis in quibus de praesenti reperiuntur, a praedictâ cardinalium Congregatione aliisve quibuscumque tribunalibus ad nos, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, avocamus, illasque perpetuo supprimimus et extinguimus, ac perpetuum desuper ipsi Ioanni Baptistae et aliis quibusvis silentium imponimus, osque occludimus. Decernentes, casdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere debere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus litis pendentia Contrariorum derogatio. aliisque praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis praedictorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vii octobris MDCXCVIII, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 7 octobris 1698, pontif. anno viii.

## CLXIX.

 $oldsymbol{P}$ rohibetur, ne fratres  $oldsymbol{C}$ apuccini transeant ad aliam religionem contra formam in constitutione Urbani VIII praescriptam 1

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Evordium.

Sollicitudo pastoralis officii, quo Ecclesiae catholicae regimini per ineffabilem divinae bonitatis abundantiam, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, praesidemus, nos urget atque impellit, ut, paternam christifidelium Altissimi obsequiis sub arctioris vitae instituto laudabiliter incumbentium curam gerentes, religiosae eorum stabilitati, ut in eâ vocatione, in qua vocati sunt, perseverent usque in finem, quantum nobis ex alto conceditur, prospicere satagamus.

Ab Urbano VIII sub certis poefait quicumque licentia Sanctae

§ 1. Dudum siquidem felicis recornis interdictus dationis Urbano Papa VIII praedecessori transitus sine nostro pro parte nunc existentis procu-Sedis vol gene ratoris generalis Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci Capuccinorum nuncupatorum exposito, quod nonnulli dicti Ordinis religiosi, nullà desuper ab Apotolică Sede vel superioribus suis obtentă licentià, ad alios Ordines seu Congregationes se transferre posse praetenderant et praetendebant, non sine gravi

> 1 Constitutio Urbani VIII edita fuit anno MDCXXVIII, die 9 augusti. Similis constitutio edita fuit a Clemente X et Innocentio XI, quae postea confirmata fuit ab hoc Pontifice pro Benedictinis Congregationis S. Mauri in Gallia. In huius Pontificis constit. edit. MDCXCVII, die 12 iunii, pont. vi, agitur de religiosis transeuntibus.

regularis disciplinae detrimento ipsiusque Ordinis inquietudine, idem Urbanus praedecessor, ut incommodis, damnis et perturbationibus, quae ex huiusmodi translationibus oriebantur, occurreret, supplicationibus dicti procuratoris generalis nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, ne de cetero perpetuis futuris temporibus ullus eiusdem Ordinis religiosus ad laxiorem absque speciali dictae Sedis, ad Carthusiensem vero , seu quemcumque alium Ordinem vel Congregationem, nisi de ministri generalis pro tempore existentis Ordinis supradicti licentià in scriptis obtinendâ, quovis praetextu aut ex quavis causà, sub apostasiae et infamiae perpetuae notă, necnon excommunicationis et privationis vocis activae et passivae poenis ipso facto absque ullà declaratione incurrendis, transire quoquo modo auderet seu praesumeret, apostolicâ auctoritate interdixit et prohibuit, et aliàs, prout in ipsius Urbani praedecessoris litteris desuper in simili formà Brevis die ix augusti mocxxviii expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius Causae constitutionis et Franciscus Maria ab Aretio, modernus preces procuraloris generalis procurator generalis dicti Ordinis, nobis pro prohibitione transitus nuper exponi fecit, non minora incom- ad monasterium moda, damna et perturbationes memorato Ordini immineant, quinimo provinciae Galliarum ipsius Ordinis ea iam experiri coeperint, ex transitu fratrum Ordinis huiusmodi ad monasterium Beatae Mariae de la Trappe nuncupatum. Ordinis Cisterciensis, Sagiensis dioecesis, ad quod quidam ex illis, quo spiritu ducti nescitur, praetextu tamen arctioris vitae ducendae, se transferre satagunt: nobis propterea dictus Franciscus Maria procurator generalis humiliter supplicari

de la Trappe.

fecit, ut in praemissis de opportuno remedio providere, nempe quod fratres dicti Ordinis Capuccinorum expresse professi ad memoratum monasterium Beatae Mariae de la Trappe Ordinis Cisterciensis, animo se se ibidem associandi sen incorporandi, sine expressà solius ministri generalis eiusdem Ordinis Capuccinorum licentià in scriptis obtinendà, nullo modo transire possint, etiamsi alia servanda servarentur, sub poenà excommunicationis latae sententiae Sedi Apostolicae reservatae, tam pro receptis quam pro recipientibus, prohibere (quemadmodum ob easdem ferme rationes recolendae memoriae Clemens X et Innocentius XI Romani Pontifices praedecessores nostri id ipsum monachis Congregationis sancti Mauri Ordinis sancti Benedicti prohibuerunt) de benignitate apostolicà dignaremur.

Prohibitio generalis et spetransilu.

§ 3. Nos igitur, ipsum Franciscum Macialis pro dicto riam procuratorem generalem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, ne fratres expresse professi dicti Ordinis Capuccinorum ad quemcumque alium Ordinem et monasterium seu alium regularem locum cuiusvis alterius Ordinis seu congregationis, etiam Carthusianorum, et praesertim ad monasterium Beatae Mariae de la Trappe huiusmodi. nisi servatà praedictarum Urbani prae-

decessoris litterarum formà, transire ullo modo audeant seu praesumant, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, prohibemus.

litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro

§ 4. Decernentes, easdem praesentes clausulae.

tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum

et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoran-

ter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apo-

quorumcumque Ordinum et Congregationum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contra-

stolicis, necnon, quatenus opus sit,

rium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter

expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice

dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibus-

cumque.

§ 6. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra

illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x octobris mocxcvIII pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 10 octobris 1698, pontif. anno viii.

#### CLXX.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium circa electionem abbatis generalis monachorum S. Hieronymi in Hispania'

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

In capitule seguentia de-

§ 1. Nuper, pro parte dilectorum filiogenerali MDCCCII Condita fuere rum abbatis seu superioris generalis et ereta circa ete- definitorum Ordinis monachorum S. Ilieralis in et extra ronymi in Hispanià, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium exposito, quod aliàs in capitulo generali dicti Ordinis, in monasterio S. Bartholomaei de Lupianà eiusdem Ordinis Toletanae dioecesis anno mocxci celebrato, pro bono regimine ac pace et quiete Ordinis praedicti, in primis multum expedire visum fuerat ne quis monachus dicti monasterii, qui prius superioris generalis Ordinis praedicti officio functus fuisset, denuo ad officium huiusmodi, nisi per sexennium ad minus ab illo vacavisset, eligi valeret; 2°, quo dicti officii vacationis casibus, qui pro tempore, quod inter unum et alterum capitulum genenerale, iuxta praedicti Ordinis statuta, intercedere debet, quoquomodo contingere possent, prospectum foret, multa-

> 1 De electione priorum titularium et superiorum agitur constit. edit. MDCxCv, die 19 ianuarii, pontif. IV.

que inconvenientia evitarentur, statutum fuerat, ut, in eventum vacationis huiusmodi, pro electione novi superioris generalis, capitulum generale hoc' tempore intermedio non convocaretur, sed solum sexdecim monachi ex octo designatis monasteriis dicti Ordinis, prior nempe et procurator cuiuslibet eorum, dictum novum superiorum generalem, qui vacantis generalatus officii tempus, quod usque ad proxime secuturum capitulum generale superesset, compleret, uti vocales seu electores ad id specialiter deputati eligere valerent, iusque eligendi huiusmodi, rursus eveniente aliâ simili vacatione, ad alios sexdecim monachos priores pariter et procuratores respective aliorum octo monasteriorum spectaret, itaut, quandocumque similis vacatio contingeret, ea alternatio inter priores et procuratores quadraginta octo monasteriorum, quibus Ordo praedictus constat, per statas vices servaretur; 3° demum, si contingeret, ut memorati vocales in electione dissiderent, aut electio minus canonica fieret, decretum extiterat ut electio huiusmodi ad sex scrutinia redigi deberet, hac servatâ formâ, videlicet, ut si in primo, secundo, tertio, quarto et quinto scrutiniis huiusmodi electio canonica secuta non fuisset, duo, qui plura quam ceteri suffragia sortiti essent, eligerentur, in quos dicti vocales in sexto scrutinio sua suffragia dirigere tenerentur; quod si neque in hoc sexto et ultimo scrutinio, ob paritatem suffragiorum electio canonica peracta esset, illorum duorum alter, qui prius ad habitum regularem admissus reperiretur, electus intelligi et declinari deberet; casu vero, quo in quinto scrutinio suffragia in diversas personas collata essent, pluresque paria suffragia obtinuissent, tunc quoque duo, qui prius similiter quam ceteri ad ha-

tinio superior, alii pares suffragiis existerent, superiori suffragiis, ex iis qui pares essent, is pariter, qui prius quam ceteri ad habitum praedictum admissus fuisset, adiungeretur, ut deinde in sexto scrutinio, primo quidem casu in duos ex iis qui paria suffragia obtinuissent, sicut praemittitur, eligendos, secundo vero in superiorem suffragiis, illique, ut praefertur, adiungendum, omnium suffragia restringi et conferri deberent; porro decretum et forma huiusmodi etiam in capitulis generalibus, quae a totius Ordinis praedicti vocalibus celebrarentur, servanda essent; et aliàs, prout ex libris actorum capitularium plenius constare dicebatur: et in eadem expositione subiuncto, quod nullà alià meliori et magis congruâ ratione paci et quieti praedicti Ordinis consuli posse videbatur: ac proinde eidem Congregationi cardinalium supplicato ut suam desuper sententiam interponere et confirmationis auctoritatem adjungere dignaretur: emanavit ab eadem Congregatione cardinalium decretum tenoris Decretum sa- qui sequitur, videlicet: « Sacra Congrecrae Congrega-tionis super his gatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, attentà relatione nuncii apostolici Hispaniarum, referente eminentissimo S. Clementis, censuit quoad 1 " reducendum tempus ad triennium, iuxta votum eiusdem nuncii apostolici; quo vero ad 2<sup>um</sup> et 3<sup>um</sup> respondit affermative. Romae xx maii MDCXCVIII. — G. cardinalis Carpineus. — M. archiepiscopus Athenarum secretarius ».

bitum regularem admissi fuissent, ex illis

eligerentur, et' si quis in hoc quinto scru-

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut abbas, seu superior generalis et definitores praefati nobis subinde exponi fecerunt, ipsi de-1 Male edit. Main. legit ut pro et (R. T.).

cretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum derogatio. et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, Ordinis et monasteriorum praedictorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis

in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvIII octobris MDCXCVIII, pontificatus nostri anno VIII.

Dat. die 18 octobris 1698, pontif. anno vIII.

#### CLXXI.

Confirmantur patentes ministri generalis Ordinis sancti Francisci de Observantiâ circa usum librorum divini officii pro suis religiosis utriusque sexus<sup>1</sup>.

Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex debito pastoralis officii, quo catholicae Ecclesiae per universum orbem diffusae regimini divinâ dispositione praesidemus, ea, quae a regularium Ordinum, ad omnipotentis Dei gloriam et animarum salutem sapienti pietate ab hac Sanctâ Sede institutorum magnisque in Ecclesiam Dei meritis fulgentium, superioribus ad servandam in divinis officiis uniformitatem prudenter constituta esse noscuntur, ut firma semper atque illibata persistant, apostolici muniminis nostri praesidio, cum id a nobis petitur, libenter constabilimus.

Patentes anno mocxexiii, qui-

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper 1 De huiusmodi libris agitur constit. edit. MDCXCVI, die 21 novembris, pontif. VI, et constit. edit. MDCXCVII, die 3 decembris, pontif. VII; in Clementis XI constit. edit. MDCCIV, die 13 februarii, pontificatus IV, conceditur Discalceatis provinciae Baeticae facultas celebrandi missam de B. M. V. singulis anni sabbatis.

fecit dilectus filius Franciscus Diaz a bus praescribi-S. Bonaventura, frater expresse profes- lur sub certis sus Ordinis Minorum sancti Francisci de divini officii au-Observantià nuncupatorum, quod (cum stolicà disposiipse, ut iniunctum sibi dudum a vene-torum et conrabili fratre Bonaventura Poërio archiepiscopo Salernitano, qui tunc ministrum generalem dicti Ordinis agebat, munus expleret, non modo breviarium, sed etiam alios libros officii, nempe rituale, caeremoniale, martyrologium, missale ac diurnale dicti Ordinis longo labore sedulâque curà disposuerit, ipsique libri, typis in almâ Urbe nostrâ impressi, propediem in lucem, praeviâ debitâ approbatione, benedicente Domino, prodituri sint) dilectus etiam filius Matthaeus a S. Stephano, modernus minister generalis eiusdem Ordinis, omnibus et singulis utriusque sexus personis eius obedientiae seu directioni subjectis, quomodo circa usum corumdem librorum se gerere debeant, praecepit et mandavit per suas patentes litteras desuper emanatas tenoris qui sequitur, videlicet: « Frater Matthaeus a S. Stephano, lector iubilatus, totius Ordinis fratrum Minorum sancti patris nostri Francisci minister generalis et servus, etc. Dilectis nobis plurimum in Domino omnibus ac singulis fratribus ac monialibus, aliisque utriusque sexus personis Ordinum et Congregationum obedientiae seu directioni nostrae, ac successorum nostrorum, sub aliquâ e regulis a Sanctâ Sede approbatis, nunc et pro tempore subiectis ac subiiciendis, salutem in Eo qui est vera salus. Delegatā per sanctissimum dominum nostrum Innocentium Papam XII praedecessori nostro opportuna facultate ad' hoc, ut, tamquam Sedis Apostolicae commissarius, evangelicae et apostolicae doctrinae sacrorum canonum, et generalium conciliorum

praesertim Tridentini decretis, et sanctorum Patrum traditionibus, atque regularibus nostri Ordinis institutis apostolicà auctoritate confirmatis inhaerendo, abusus quoscumque tolleret, regulas, institutiones et ecclesiasticam regularemque disciplinam, ac in primis divinum cultum, ubicumque excidisset, iuxta eiusdem Ordinis regulam et constitutiones, dictà auctoritate confirmatus , modis congruis (prout in Brevi, cuius initium Ex debito, etc., die xxvIII augusti MDCXCIV emanato, latius continetur) restitueret ac reintegraret ipse praedecessor noster, attente recogitans se in his, quae divinum cultum concernunt, mentem Sanctitatis Suae facile executurum, si de novo ederet in lucem tum rituale, tum caeremoniale, tum martyrologium, tum missale et diurnale, ac breviarium Romano-seraficum, quae pro toto Ordine in posterum ubique deservirent, reverendum apostolicum patrem fratrem Franciscum Diaz a S. Bonaventura Ordinis patrem ac sacrae Congregationis Rituum consultorem, in notitià rerum praedictarum apprime versatum, consulto selegit ad praestandum Deo et Ordini nostro hoc perutile atque laudabilem obsequium; nosque, pro eodem perficiendo, omnem eidem a die assumptionis nostrae ad Ordinis ministeriatum duximus exhibere opem atque assistentiam opportunam. Hinc certiores effecti de solerti curâ, qua prius rituale. deinde caeremoniale, postea martyrologium, successive missale, subinde diurnale, ac tandem breviarium praedicta. iuxta formam a sanctissimo domino nostro, ut praesertur, sancitam, ad prhelum idem disposuit, necnon de approbationibus, quibus tam sacra Rituum Congregatio, quam idem Sanctissimus calendarium et rubricas, ad cuius et quarum

1 Forsan confirmatas (R. T.).

praescriptum cetera cuncta ordinari debebant, et re ipså ordinata conspiciuntur, benigne comprobarunt: nos, ad hoc -ut impressio breviarii, ab eodem Sanctissimo apostolico munimine cum calendario ac rubricis praefatis roborati', prius incepta, quamcitius perduceretur in finem, prout iam opitulante Domino cernitur terminata, omnem ex tunc adhibuimus operam et sollicitudinem. Nunc vero attendentes, quod sub titulo rubricarum particularium breviarii praememorati, cui apostolicae approbationes praedictae iam pridem accesserunt, sequens adest dispositio, videlicet: Pro ordinando quotidiano officio recurrendum est ad calendarium a num. 5 dispositum, et ad tabulam festorum mobilium, necnon ad suprascriptas rubricas, tam generales breviarii romani, quam particulares pro nostro, hîc et in dicrum singulorum officiis exacte descriptas; omniumque servato praescripto, dietim servabitur regula seraphica, quae praecipit ut clerici fuciant divinum officium secundum ordinem S.R.E., excepto psalterio, ex quo habere poterunt breviaria. Quoad caeremoniale vero, et alia ad recte et sancte reddendum Domino sacrificium laudis quoquomodo necessaria et opportuna, observanda sunt documenta a S. Bonaventura edita, necnon ordinationes capitulorum generalium apostolicà auctoritate confirmatae, proinde rituale, constitutiones et doctrinae in firmamento trium Ordinum contentae, ibidem a sanctae memoriae Iulio II ct tandem a felicis recordationis Clemente X in Brevi Ex commissi nobis die XXVIII augusti MDCLXXI, cum aliis recentioribus approbatae, et sub nonnullis poenis tunc et nunc observari mandatae. Forma itaque Deo persolvendi divinas laudes, hîc praescripta, ab omnibus

1 Male edit. Main. legit roborari (R. T.),

fratrum Ordinibus et Congregationibus, obedientiae ministri generalis fratrum Minorum S. Francisci subiectis, necnon a monialibus Conceptionistis, Coletaneis, de Annuntiala, et aliorum institutorum, quae sub eadem obedientia debitum praestant Altissimo obsequium et famulatum, omnino tenenda est: propterea, ne fratres ac moniales nostri seraphici coetus commodo ritualis et caeremonialis, necnon martyrologii, diurnalis ac missalis praefatorum, diu careant, et ab observando praescripto praeinsertae rubricae, apostolică auctoritate ut praesertur approbatae, se quoquomodo excusent, tenore praesentium eidem consultori commisimus et in Domino commendavimus, ut praedictos libros divini officii, nondum impressos, ad praescriptum vero kalendarii, rubricarum et breviarii, ut praediximus, dispositos, sine ullâ ulteriori morà Romae typis mandare curaret: vobis autem omnibus tam subditis quam superioribus stricte, ac sub poenis contentis in Brevibus Cum sicut, die xxi novembris mocxcvi, et Exponi nobis, die III decembris MDCXCVII a sanctissimo domino nostro pro approbatione, usu et impressione breviarii iam dicti expeditis, praecipimus, iniungimus et mandamus, ut, postquam libri huiusmodi Romae praelo mandati extiterint, aeque in ipsorum usu, et aliorum serie similis rejectione et abolitione, vos geratis, ac teneamini, iuxta praefatorum Brevium praescriptum, soli breviario memorato ubique et in omnibus vos ipsos conformare: sic enim et non aliter executioni mandata censebitur commissio praedecessori nostro a Sanctissimo benigne facta atque impartita. Nec ulli unquam fas sit, sine reatu culpac in re adeo gravi omnino vitandae, quidquam in saepedictis libris, Sancta Sede

1 Voces serie similis non intelligo (R. T.).

inconsultă, addere vel minuere, aut quoquo modo, etiam in praxi, alterationibus' depravare. Datae in sacro nostro Aracaelitano conventu, die iv augusti мосхочи, et сохо a primâ nostri Ordinis approbatione apostolicâ. — Frater MATTHAEUS A S. STEPHANO minister generalis. De mandato suae reverendissimae paternitatis, frater Sebastianus a Benevento, secret. generalis Ordinis ».

- § 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, praedictus Franciscus cretorum. praemissa, quo firmius subsistant, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, specialem ipsi Francisco gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac audità super praemissis venerabilis fratris Prosperi archiepiscopi Myrensis fidei promotoris relatione, praeceptum et mandatum a memorato Matthaeo ministro generali facta, ut praefertur, expeditasque desuper eiusdem Matthaei ministri generalis patentes litteras praeinsertas, cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolică, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.
- § 3. Decernentes, easdem pracsentes Clausulae. et praeinsertas patentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et
  - 1 Edit. Main. legit alternationibus (R. T.).

fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos et quas spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Con!rariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dicti Ordinis, eiusque provinciarum, congregationum et constitutionum quarumcumque, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam in libris huiusmodi impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae; utque eaedem praesentes litterae in principio vel fine dictorum librorum, etiam quandocumque de novo imprimendorum, typis imprimi debeant.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x novem-

bris MDCXCVIII, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 10 novembris 1698, pontif. anno vIII.

#### CLXXII.

Confirmatur constitutio Clementis VIII contra occupantes vel perturbantes bona Congregationis de Alcobatia Ordinis Cisterciensis in regno Portugalliae 1.

## Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Dudum a felicis recordationis Clemente Papa VIII praedecessore nostro contra occupantes seu usurpantes bona Congregationis de Alcobatia nuncupata Ordinis Cisterciensis in regno Portugalliae emanarunt litterae in simili formâ Brevis, tenoris qui sequitur, videlicet:

« Clemens Papa VIII ad perpetuam rei memoriam. Pastoralis nostrae solli-dro dictà Concitudinis ratio postulat, ut in his au-adicctione poectoritatis nostrae partes libenter inter-neationis in ponamus, per quae monasteriorum et les. personarum in eis sub suavi religionis iugo Altissimo famulantium commodo et utilitati opportune consulitur. Sane dilecti filii abbas generalis et alii abbates, abbatissae, monachi et ceterae regulares personae Congregationis de Alcobatia Ordinis Cisterciensis regnorum Portugalliae et Algarbiorum nobis nuper exponi fecerunt, quod (licet aliàs felicis recordationis Eugenius Papa IV praedecessor noster, per suum speciale privilegium Congregationi S. Iustinae Ordinis S. Benedicti concessum, quo exponentes praedicti ita utuntur, potiuntur et gaudent, ac si pro eis in favorem eorumdem a Sede Apostolică

1 Clementis VIII const. infra refertur. In Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVIII, die XXV ianuarii, pontif. v, confirmantur omnia privilegia Ordini Cisterciensi.

a principio emanasset et fuisset immediate concessum, inter alia decrevit, ut nulli omnino hominum liceret praedictae Congregationis monasteria, loca, res et bona mobilia et immobilia, possessiones, domos, molendina, aquas piscationis, iura seu iurisdictiones temere perturbare, aut illa vel eorum aliquod auferre, vel ablata retinere, occupare, seu quomodolibet vexationibus fatigare; quodque, si aliqua ecclesiastica saecularisve persona, cuiuscumque gradus vel conditionis existeret, etiamsi pontificali dignitate praefulgeret, contra huiusmodi privilegium et indultum venire, vel aliquod eorum violando, occupando, turbando vel diminuendo, seu indebite fatigare praesumeret, neque, factà ei notitià de huiusmodi indulto, infra tres dies se corrigeret, aut idoneam cautionem de satisfaciendo praestaret, excommunicationis sententiam ipso facto incurreret, a qua, nisi dictà satisfactione praestitâ, praeterquam in articulo mortis, et tunc de satisfaciendo per se, si superviveret i, aut per suos haeredes vel successores idoneâ praestità cautione, non posset absolutionis beneficium obtinere, ac aliàs, prout in dicti Eugenii praedecessoris litteris sub datum anno Incarnationis dominicae MCDXXXIV, VII kalendas martii, pontificatus sui anno IV expeditis latius continetur) nihilominus a nonnullis maxima adhuc damna inferuntur monasteriis praedictae Congregationis de Alcobatia, qui eorumdem monasteriorum muros, septa, valla, hortos, pomaria, nemora, sylvas, vineas, agros, praedia, possalia et prata diripiunt et destruunt. Quare pro parte praefatorum nobis fuit supplicatum, ut, dicti Eugenii praedecessoris litteris inhaerendo, super his oppor-

1 Male edit. Main. legit superveniret pro superviveret (R. T.). tune providere de benignitate apostolică dignaremur. Nos igitur, cupientes ut dictae Congregationis monasteria et religiosa loca eorumque personae nullum neque in spiritualibus nec in temporalibus recipiant detrimentum, huiusmodi supplicationibus inclinati, motu proprio, ct ex certà nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, perpetuo statuimus, decernimus et ordinamus, ut nulli omnino personae, cuiuscumque ordinis, gradus, qualitatis et conditionis existat, quantumvis saeculari aliquâ aut ecclesiastică dignitate perfulgeat, liceat, directe vel indirecte, tacite vel expresse, quovis quaesito colore vel ingenio, tam per se quam per aliquam aliam tertiam personam seu personas, monasteriorum tam praesentium quam futurorum dictae Congregationis pecunias, bona, aedificia, villas, grangias, oliveta, possalia, prata, pascua, piscationes, molendina, aquas, aquarum decursus, iura, iurisdictiones, nemora, sylvas, vineas, possessiones, et alia quaecumque bona, quae in praesenti sunt et in futurum erunt, et quae omnia et singula per eorum vocabula hîc haberi volumus pro sufficienter expressis, temere perturbare, destruere, imminuere, occupare, diripere, auserre, depopulare, usurpare, seu quovis alio modo indebite damnificare, aut eorumdem monasteriorum septa, hortos, pomarios et vineas, quae sunt intra muros et clausuram ipsorum monasteriorum, intrare, et ex ipsis vineis, pomariis et hortis, quae non sunt intra clausuram et muros, aliquid furari, aut in ipsorum nemoribus et sylvis arbores et ligna scindere, eaque inde portare ausus fuerit, nec, factà notitià de huiusmodi indulto, decreto, statuto et ordinatione nostris, infra tres dies se correxerit, et idoneam cautionem de satisfaciendo praebuerit, excommunicationis

sententiam incurrat, a qua, nisi debitâ et integrà satisfactione praestità, praeterquam in mortis articulo, et tunc per eos de satisfaciendo per se, si supervixerit', vel per haeredes aut successores suos factà promissione, possit a quocumque, nisi a nobis, aut a Romano Pontifice pro tempore existente, absolutionis beneficium obtinere. Sicque et non aliter per quoscumque judices ordinarios ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, vicelegatos, Sedis Apostolicae nuucios, et causarum palatii apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus. Quocirca dilectis filiis ecclesiarum cathedralium dictorum regnorum Portugalliae decanis illarum dioecesum, in quibus dictae Congregationis monasteria consistunt, per praesentes committimus et mandamus, quatenus easdem praesentes litteras, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dictorum generalis et aliorum abbatum, abbatissarum, ac dictae Congregationis regularium personarum suerint requisiti, aut aliquis eorum fuerit requisitus, per parochialium ecclesiarum abbates, rectores, vicarios publicari faciant et procurent, atque etiam ut in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes faciant auctoritate nostrà easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque inviolabiliter observari, ac plenum essectum sortiri, necnon eosdem generalem, abbates et ceteros regulares personas praedictas et eorum singulos omnibus praemissis frui et gaudere; non permittentes, eos et eorum quemlibet desuper contra prae-

1 Edit. Main. legit supervixerint (R. T.).

sentium tenorem sub quovis praetextu, vel subreptionis, obreptionis aut nullitatis vitio, vel defectu intentionis nostrae, per quoscumque quomodolibet indebite molestari, perturbari, inquietari vel impediri; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposità, compescendo. Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac dictorum Ordinis et Congregationis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quod praesentium transumptis, etiam impressis, et manu notarii publici aut alicuius scribae monasteriorum dictae Congregationis subscriptis, et sigillo dictae Congregationis, aut alicuius ipsius monasterii aut personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem omnino fides in iudicio et extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx iunii MDXCVI, pontificatus nostri anno v ».

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii Confirmatio modernus abbas generalis aliique ab-tutionis. bates, necnon dilectae in Christo filiae abbatissae et ceterae regulares personae utriusque sexus dictae Congregationis nobis nuper exponi fecerunt, adhuc non desint qui maxima damna monasteriis dictae Congregationis inferre, illorumque bona frequenter diripere et destruere minime verentur, ac propterea ipsi exponentes praeinsertas Clementis praedecessoris litteras, quo serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae praesidio communiri summopere desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi

volentes, eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium 1 consilio, praeinsertas Clementis praedecessoris litteras, cum omnibus et singulis in eis contentis, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus: salva tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis praedictorum cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus omnibus et singulis illis quae in praeinsertis Clementis praedecessoris litteris concessa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiv novembris mocxcvIII, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 14 novembris 1698, pontif. anno VIII.

1 Deest praepositorum (R. T.).

## CLXXIII.

Imponitur perpetuum silentium super quaestione de institutione Ordinis Carmelitarum a prophetis Elia et Eliseo1

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Redemptoris ac domini nostri Iesu Exordium. Christi, qui charitas est et Deus pacis, vices, licet immeriti, gerentes in terris, christisidelium quorumcumque, potissimum vero divinis obsequiis sub suavi religionis iugo mancipatorum, uberesque bonorum operum fructus, adspirante superni favoris aurâ, proferre iugiter satagentium, quieti et tranquillitati, sublatis iurgiis atque altercationibus, quae fraternae charitatis serenitatem obnubilare possent, quantum nobis ex alto conceditur, consulere, commissaeque nobis a Domino potestatis partes desuper interponere studemus, sicut, omnibus maturae considerationis trutina perpensis, salubriter in Domino expedire arbitramur.

- rubrica.
- § 1. Cum itaque, sicut non sine gravi statuit ut in animi nostri molestià accepimus, ex acribus super primaevâ institutione Ordinis fratrum beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo illiusque successione a sanctis prophetis Elia et Eliseo dudum enalis contentionibus, magnum christifidelium (eiusmodi minus necessarias quaestiones, utpote de rebus ad fidei veritatem seu morum disciplinam minime pertinentibus, praesertim inter religiosos viros, quos vota sua Altissimo in sanctitate et iustitià paceque fra-
- 1 Congregationem Discalceatorum componere Ordinem Carmelitarum declararunt Romani Pontifices, ut in Clementis X const. ed. MDCLXX, die 31 octobris, pontif. 1: in Benedicti XIII const. ed. MDCCXXX, die 14 februarii, pontif. vi, agitur de decretis circa doctrinam S. Thomae.
  - 2 Edit. Main. legit Redemptori (R. T.).

ternà reddere decet, summopere improbantium') scandalum obvenerit, illudque ob quamplures libros ac libellos acerbiori stylo desuper hinc inde conscriptos in dies plurimum augeatur: hinc est quod nos, ex iniuncto nobis divinitus pastoralis sollicitudinis munere serio considerantes, in quantam malorum segetem eiusmodi dissidiorum zizania succrescere possint, nisi provide ex agro Domini evellantur, ac proinde gravioribus perturbationibus, quae praemissorum occasione in dies oriri possent, omnem ansam praecidere, et opportunum iam exortis remedium adhibere cupientes, habita super iisdem praemissis cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus Concilii Tridentini interpretibus, qui rem mature discusserunt, diligenti deliberatione, de illorum consilio, ac etiam motu proprio et ex certà scientià et matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, super praesata quaestione de primaevà institutione ac successione Ordinis supradicti a prophetis Elia et Eliseo perpetuum silentium tenore praesentium imponimus; illudque a defensoribus utriusque sententiae, necnon ab omnibus et quibuscumque aliis cuiuslibet status, gradus, conditionis, ordinis, congregationis, societatis et instituti, etiam specifica et individua mentione et expressione digni, tam in scriptis dissertationibus et libris imposterum typis edendis, quam in publicis disputationibus ac thesibus, sub excommunicationis latae sententiae poenà per contrafacientes ipso facto incurrendâ, perpetuo servandum esse decernimus et ordinamus.

Prohibentur

- § 2. Praeterea libros, theses, seu scrilibri et scripta 3 -- super dictà pta quaecumque, contra earumdem prae-
  - 1 Ista parenthesi claudimus, quia non satis cohaeret syntaxis (R. T.),

sentium formam in posterum edenda, motu, scientia, deliberatione et potestatis plenitudine similibus, harum serie prohibemus sub poenis et censuris in regulis Indicis librorum prohibitorum contentis, illaque eo ipso absque aliâ declaratione pro expresse prohibitis haberi volumus et mandamus. Non intendimus tamen per silentii huiusmodi impositionem uni seu alteri ex dictis sibi adversantibus sententiis ullum maius pondus adiungere, sed utramque manere volumus in statu et terminis, quibus de praesenti reperitur, donec aliter nobis et Sedi Apostolicae visum fuerit determinare.

§ 3. Decernentes pariter, easdem prae- clausulae. sentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime et inviolabiliter observari, sicque et non aliter per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos ac Sedis nuntios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum derogatio. constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Ordinum, congregationum, societatum et institutorum quorumcumque, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, pri-

vilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque superioribus et personis quibusvis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, in genere vel in specie, seu aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singolorum tenores, ac si de verbo ad verbum exprimerentur et insererentur, nihil penitus omisso, et formà in illis tradità observata, eisdem praesentibus pro expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque; aut si praefatis vel aliis quibuslibet communiter vel divisim ab eâdem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut praesentes litterae in valvis ecclesiae Lateranensis, ac basilicae Principis Apostolorum, necnon Cancellariae apostolicae, Curiaeque generalis in Monte Citorio, ac in acie Campislorae de Urbe, ut moris est, publicentur et affigantur, sicque publicatae et affixae omnes et singulos, quos

illae concernunt, perinde arctent et afficiant, ac si unicuique eorum personaliter intimatae fuissent; quodque earumdem praesentium transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiasticà constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx novembris MDCXCVIII, pontificatus nostri anno VIII.

Dat. die 20 novembris 1698, pontif. anno VIII.

#### CLXXIV.

Statuitur ut canonici regulares Congregationis Hispaniae Ordinis Praemonstratensis tum in habitu quam in ceteris cum aliis uniformes sint <sup>1</sup>.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii canonici regulares Congregationis
Hispaniae Ordinis Praemonstratensis,
quod (cum aliàs tunc existentes canonici regulares dictae Congregationis canonicis regularibus Gallis Ordinis praedicti se se opposuissent, et subinde superior generalis Ordinis huiusmodi ex
natione Gallicà assumptus fuisset), ut se
ab illius iurisdictione eximerent, a bonae memoriae Nicolao, dum vixit, episcopo Patavino, tunc in Hispaniarum regnis Apostolicae Sedis nuntio, petierunt,

1 Idem circa habitum mandatum fuit ab Urbano VIII, const. ed. MDCXLI, die 19 augusti, pontif. XIX, et praesens const. confirmatur a Clemente XI, const. ed. MDCCII, die 9 novembris, pontif. II.

BULLARIUM ROMANUM

ut, quo ab aliis canonicis regularibus Ordinis praedicti distinguerentur, sibi habitus regularis formam immutare liceret, ab eoque obtinuerunt, ut, ad instar fratrum Calceatorum Ordinis beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum, habitum albi coloris ex stamineo textu subtiliori, sine tamen tesserà scapulario adsutà, ac absque mantello seu pallio super caputio, gestare valerent; quo habitu ipsi exponentes de praesenti utuntur. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicti exponentes usum habitus huiusmodi imprudenter et inconsiderate ab eorum antecessoribus introductum fuisse, ipsumque habitum ab eo, qui per regulam sancti Norberti Ordinis praedicti fundatoris praescribitur, quique a canonicis regularibus provinciarum Italiae, Franciae et Alemanniae dicti Ordinis aliarumque christiani orbis partium, in quas idem Ordo propagatus reperitur, de praesenti gestatur, et antiquitus etiam a canonicis regularibus Ordinis huiusmodi in regno Castellae degentibus gestabatur, difformen esse, adeoque se per illius delationem a dictae regulae institutis deficere, et insuper a fratribus quorumdam aliorum Ordinum non distingui agnoscant; ac proinde habitum regularem, qui in limine fundationis dicti Ordinis praescriptus fuit, reassumere, eoque in futurum uti, necnon officia Sanctorum eiusdem Ordinis recitare posse plurimum desiderent 1: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut sibi in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

Statutum praedictum.

§ 2. Nos igitur, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensio-

1 Edit. Main. legit desiderant (R. T.).

nis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, ut de cetero iidem exponentes cum universo Ordine Praemonstratensi tam in habitu quam in ceteris uniformes sint et esse debeant, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, statuimus et ordinamus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praedictae cardinales, etiam de latere legatos et dictae Sedis nuncios, indicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dictae Congregationis Hispaniae, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, in contrarium praemis-

sorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi decembris mocxcyiii, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 6 decembris 1698, pontif. anno vIII.

#### CLXXV.

Confirmatur aggregatio Congregationis sancti Patritii in Hibernia Congregationi canonicorum regularium Lateranensium cum eorumdem constitutionum receptione 1.

### Innocentius Papa XII. ad futuram rei memoriam.

Causa aggre. gationis.

- § 1. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii canonici regulares Cangregationis sancti Patritii in regno Hiberniae, quod aliàs, ne ipsi diutius dispersi ac sine pastore remanerent, dicta eorum Congregatio Congregationi Lateranensi ca-
- 1 A Clemente X, const. ed. MDCLXXII, die 19 augusti, pontif. III, editae sunt nonnullae constitutiones pro canonicis Lateranensibus, et a Clemente, XI const. ed. MDCCI, die 19 maii, pontif. x, confirmatur Clementis X constitutio.

nonicorum regularium Ordinis sancti Augustini, de consensu illius superiorum, aggregata fuit cum facultate utendi constitutionibus eiusdem Congregationis Lateranensis, servatis tamen, durante praesenti rerum dictique regni statu, nonnullis moderationibus in decreto super aggregatione huiusmodi emanato expressis.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo- Confirmatio sitio subiungebat, dicti exponentes ag-uons sino praegregationem praedictam, quo firmius sub-riorum. sistat, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandae Fidei praepositorum, qui rem mature perpenderunt, consilio, aggregationem praedictae Congregationis sancti Patritii Congregationi Lateranensi, sicut praemittitur, factam, sine praeiudicio tamen iurium Ordinariis locorum quomodolihet competentium, et cum usu constitutionum ipsius Congregationis Lateranensis, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerit, supplemus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausulae,

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et sore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, Congregationum sancti Patritii et Lateranensis ac Ordinis praefatorum, allisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse desogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxx ianuarii, mocxcix, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 30 ianuarii 1699, pontif. anno viii.

## CLXXVI.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium pro independentiâ coenobii Albarii Ordinis Minorum sancti Francisci Conventua. lium 1

## Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Emanavit nuper a Congregatione Decretum Convenerabilium fratrum nostrorum S. R. E. gregationis in causa interfracardinalium negotiis et consultationibus tres provinciao episcoporum et regularium praeposità, cti coenobii. in causâ Ianuensi subjectionis conventus loci Albarii, inter dilectos filios fratres conventus Ianuensis, ex unâ, et modernum ministrum provincialem provinciac Ianuensi Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium nuncupatorum, ex alterâ partibus, vertente, decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « In causâ Ianuensi subiectionis conventus Albarii inter patres conventus Ianuae, ex unâ, et patrem provincialem dictae provinciae Ordinis Minorum Conventualium, partibus ex alterà, de et super infrascriptis dubiis, nempe: 1°: An conventus loci Albarii sit proprie membrum annexum ac dependens a conventu Ianuae, seu potius sit conventus formatus ac independens; 2º: An patribus Ianuae competat ius faciendi actus capitulares, et signanter petendi revisiones computorum, ac redditiones rationum, seu potius hoc spectet ad guardianum Albarii et eius familiam, vel ad ad ministrum provincialem; 3°: An guardianus Albarii sit eligendus ex corpore capituli Ianuae; 4º: An guardianus Ianuae possit ad sui libitum transmittere patres capitulares Ianuae ad dictum conventum, itaut censeantur tamquam de familià, an vero id spectet ad ministrum provincialem ac definitorium;

1 In Alexandri VIII const. ed. MDCxc, die 5 aprilis, pontif 1, extant quaedam decreta capituli generalis, et in huius Pontificis constit. edit. MDCXCIX, die 16 maii, pontif. VIII, agitur de primatu inter definitores perpetuos provinciarum.

5°: An patres Ianuae possint etiam ] dici patres et filii conventus Albarii, seu potius liceat ministro provinciali decernere ut in dicto conventu patres et filii constituantur iuxta constitutiones Ordinis: Sacra Congregatio eminentissimorum et reverendissimorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, partibus ipsis infromantibus, referente eminentissimo Petruccio, censuit ac declaravit praedictum conventum Albarii esse in statu conventus formalis et independentis; et in reliquis servari constitutiones Urbanas. Romae, xxIII ianuarii MDCXCIX. — G. cardinalis CARPINEUS. N. Archiepiscopus Athenarum.

relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut pro parte eiusdem ministri provincialis nobis subinde expositum fuit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, specialem ipsi ministro provinciali gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes. supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

Clansulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quate-contrariorum. nus opus sit, Ordinis, provinciae et conventuum praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitale alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat,

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vii februarii MDCXCIX, pontificatus nostri anno viii.

specialiter et expresse derogamus; cete-

risque contrariis quibuscumque.

Dat. die 7 februarii 1699, pontif. anno viii.

#### CLXXVII.

Damnatur et prohibetur liber, cui titulus Explication des maximes des Saints, etc. Parisiis MDCXCVII1.

1 Ab Innocentio XI damnati fuere libri et scripta de Molinos const. edit. MDCLXXXVII, die 21; et a Clemente X1 constit. edit. MDCCIII, die 10 februarii, pontif. 111, damnantur quaedam folia gallica.

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Chushe huius censtitutionis.

§ 1. Cum aliàs ad apostolatus nostri notitiam pervenerit, in lucem prodiisse librum quemdam gallico idiomate editum, cui titulus: Explication des maximes des Saints sur la vie intérieure, par messire François de Salignac Fénélon, archevêque de Cambray, précepteur de messeigneurs ducs de Bourgogne, d'Anjou et de Berry. A Paris chez Pierre Emery, Charles Clousier MDCXCVII; ingens vero subinde de non sanâ libri huiusmodi doctrina excitatus in Galliis rumor adeo percrebuerit ut opportunam pastoralis vigilantiae nostrae operam efflagitaverit: nos eumdem librum nonnullis ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, aliisque in sacrà theologià magistris, mature, ut rei gravitas postulare videbatur, examinandum commisimus. Porro hi mandatis nostris obsequentes, postquam in quamplurimis congregationibus varias propositiones ex eodem libro excerptas diuturno accuratoque examine discusserant, quid super earum singulis sibi videretur tam voce quam scripto nobis exposuerunt.

Prohibitio dicli libri tanrii, scandalosi. offensivi, pernimota proprio

§ 2. Auditis igitur in pluribus itidem quam temera-coram nobis desuper actis congregatiomale sonantis, nibus memoratorum cardinalium et in ciosi et cironei sacrà theologià magistrorum sententiis, dominici gregis nobis ab Æterno Pastore crediti periculis, quantum nobis ex alto conceditur, occurrere cupientes, motu proprio, ac ex certà scientia et matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, librum praedictum, ubicumque et quocumque alio idiomate seu quavis editione aut versione hucusque impressum, aut in posterum imprimendum, quippe ex cuius lectione et usu fideles sensim in errores ab Ecclesià catholicà iam damnatos induci

possent, ac insuper tamquam continente propositiones, sive in obvio earum verborum sensu, sive attentà sententiarum connexione, temerarias, scandalosas, male sonantes, piarum aurium offensivas, in praxi perniciosas, ac etiam erroneas respective, tenore praesentium damnamus et reprobamus, ipsiusque libri impressionem, descriptionem, lectionem, retentionem et usum omnibus et singulis christifidelibus, etiam specificà et individuà mentione et expressione dignis, sub poenâ excommunicationis per contrafacientes ipso facto absque alià declaratione incurrendà, interdicimus et prohibemus; volentes et apostolicà auctoritate mandantes, ut, quicumque supradictum librum penes se habuerint, illum, statim atque praesentes litterae eis innotuerint, locorum Ordinariis vel haereticae pravitatis inquisitoribus tradere ac consignare omnino teneantur: in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

§ 3. Ceterum propositiones in dicto Propositiones libro contentae, quas apostolici censurâ us fuit liber. iudicii, sicut praemittitur, configendas duximus, ex gallico idiomate in latinum versae, sunt tenoris qui sequitur, videlicet:

a I. Datur habitualis status amoris Dei, qui est charitas pura et sine ullà admixtione motivi proprii interesse. Neque timor poenarum neque desiderium remunerationum habent amplius in eo partem. Non amatur amplius Deus propter meritum, neque propter perfectionem, neque propter felicitatem in eo

II. In statu vitae contemplativae, seu unitivae, amittitur omne motivum interessatum timoris et spei.

amando inveniendam.

III. Id quod est essentiale in directione animae, est non aliud facere quam sequi pedetentim gratiam cum infinità

patientia, praecautione et subtilitate. Oportet se intra hos limites continere, ut sinatur Deus agere, et nunquam ad purum amorem ducere, nisi quando Deus per unctionem interiorem incipit aperire cor huic verbo, quod adeo durum est animabus adhuc sibimet affixis, et adeo potest illas scandalizare aut in perturbationem coniicere.

IV. In statu sanctae indifferentiae, anima non habet amplius desideria voluntaria et deliberata propter suum interesse, exceptis iis occasionibus in quibus toti suae gratiae fideliter non cooperatur.

v. In eodem statu sanctae indifferentiae, nihil nobis, omnia Deo volumus. Nihil volumus ut simus perfecti et beati propter interesse proprium, sed omnem perfectionem ac beatitudinem volumus, in quantum Deo placet efficere ut velimus res istas impressione suae gratiae.

vi. In hoc sanctae indifferentiae statu nolumus amplius salutem, ut salutem propriam, ut liberationem aeternam, ut mercedem nostrorum meritorum, nostrorum interesse omnium maximum; sed eam volumus voluntate plenă, ut gloriam et beneplacitum Dei, ut rem quam ipse vult et quam nos vult velle propter ipsum.

vii. Derelictio non est nisi abnegatio, seu sui' ipsius renunciatio, quam Iesus Christus a nobis in Evangelio requirit, postquam externa omnia reliquerimus. Ista nostri ipsorum abnegatio non est, nisi quoad interesse proprium. Extremae probationes, in quibus haec abnegatio seu sui ipsius derelictio exerceri debet, sunt tentationes, quibus Deus aemulator vult purgare amorem, nullum ei ostentendendo perfugium, neque ullam spem quoad suum interesse proprium etiamaeternum.

VIII. Omnia sacrificia, quae fieri so-1 Edit. Main. legit suis pro sui (R. T.). lent ab animabus quammaxime disinteressatis circa earum aeternam beatitudinem, sunt conditionalia; sed hoc sacrificium non potest esse absolutum in statu ordinario. In uno extremarum probationum casu hoc sacrificium fit aliquo modo absolutum.

IX. In extremis probationibus potest animae invincibiliter persuasum esse persuasione reflexâ, et quae non est intimus conscientiae fundus, se iuste reprobatam esse a Deo.

x. Tunc anima divisa a semetipsâ expirat cum Christo in cruce, dicens: Deus, Deus meus, ut quid dereliquisti me. In hac involuntarià impressione desperationis, conficit sacrificium absolutum sui interesse proprii quoad aeternitatem.

xI. In hoc statu anima amittit omnem spem sui proprii interesse, sed nunquam amittit in parte superiori, idest in suis actibus directis et intimis, spem perfectam, quae est desiderium disinteressatum promissorum.

XII. Director tunc potest huic animae permittere, ut simpliciter acquiescat iacturae sui proprii interesse, et iustae condemnationi quam sibi a Deo indictam credit.

XIII. Inferior Christi pars in cruce non communicavit superiori suas involuntarias perturbationes.

xiv. In extremis probationibus pro purificatione amoris fit quaedam separatio partis superioris animae ab inferiori. In istà separatione actus partis inferioris manant ex omnino caecà et involuntarià perturbatione; nam totum quod est voluntarium et intellectuale, est partis superioris.

xv. Meditatio constat discursivis actibus, qui a se invicem facile distinguuntur. Ista compositio actuum discursivorum et reflexorum est propria exercitatio amoris interessati.

xvi. Datur status contemplationis adeo sublimis, adeoque perfectae, ut fiat habitualis, itaut quoties anima actu orat, sua oratio sit contemplativa, non discursiva. Tune non amplius indiget redire ad meditationem eiusque actus methodicos.

xvII. Animae contemplativae privantur intuitu distincto sensibili et reflexo Iesu Christi duobus temporibus diversis: primo in fervore nascente earum contemplationis; secundo anima amittit intuitum lesu Christi in extremis probationibus.

xvIII. In statu passivo exercentur omnes virtutes distinctae, non cogitando quod sint virtutes. In quolibet momento aliud non cogitatur quam facere id quod Deus vult, et amor zelotypus simul efficit ne quis amplius sibi virtutem velit nec unquam sit adeo virtute praeditus, quam cum virtuti amplius affixus non est.

xix. Potest dici in hoc sensu, quod anima passiva et disinteressata nec ipsum amorem vult amplius, quatenus est sua perfectio et sua felicitas, sed solum quatenus est id quod Deus a nobis vult.

xx. In confitendo debent animae transformatae sua peccata detestari, et condemnare se, et desiderare remissionem suorum peccatorum, non ut propriam purificationem et liberationem, sed ut rem quam Deus vult, et vult nos velle propter suam gloriam.

xxi. Sancti mystici excluserunt a statu animarum transformatarum exercitationes virtutum.

xxII. Quamvis haec doctrina (de puro amore) esset pura et simplex perfectio evangelica in universà traditione designata, antiqui pastores non proponebant passim multitudini iustorum nisi exercitia amoris interessati eorum gratiae proportionata 2.

- 1 Edit. Main. legit redigere (R. T.).
- 2 Edit. Main. legit proportionalae (R. T.).

xxIII. Purus amor ipse solus constituit totam vitam interiorem, et tunc evadit unicum principium et unicum motivum omnium actuum, qui deliberati et meritorii sunt ».

§ 4. Non intendit tamen Sanctitas Sua Reliquae proper expressam propositionum huiusmodi approbantur. reprobationem alia in eodem libro contenta ullatenus approbare.

§ 5. Ut autem eadem praesentes lit- clausulae, terae omnibus facilius innotescant, nec quisquam illarum ignorantiam valeat allegare, volumus pariter, et auctoritate praefatâ decernimus, ut illae ad valvas basilicae Principis Apostolorum ac Cancellariae apostolicae, necnon Curiae generalis in Monte Citatorio, et in acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicentur, illarumque exempla ibidem affixa relinquantur, itaut sic publicatae omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficiant, ac si unicuique illorum personaliter notificatae et intimatae suissent; utque ipsarum praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiasticà dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Marem, sub annulo Piscatoris, die xii martii mdcxcix, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 12 martii 1699, pontif. anno viii.

### CLXXVIII.

Confirmatur decretum Congregationis Concilii super obligatione parochorum diebus festivis

#### Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Nuper a Congregatione venerabi-Cansa huius decreti fatt epi- lium fratrum nostrorum S. R. E. cardiscopus Pisto- lium fratrum nostrorum S. R. E. cardiriensis et Pranalium Concilii Tridentini interpretum emanavit, super quodam dubio pro parte venerabilis fratris moderni episcopi Pistoriensis et Pratensis Congregationi huiusmodi proposito, decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « Pistoriensis et Pratensis: Cum parochi ecclesiarum Pistoriensis et Pratensis, inter varias opiniones doctorum involuti, negligant in dies celebrationem et respective applicationem sacrificii pro populo iuxta dispositionem sacrorum canonum et Concilii Tridentini, episcopus, ad consulendum nedum propriae, verum etiam dictorum parochorum conscientiae, supplicat declarari: An parochi teneantur omnibus diebus festis applicare sacrificium pro populo, sive non.

Decretum Congregationis lano.

- » Die xiv februarii mocxcix, sacra Con-MPCXGIX simile gregatio eminentissimorum S. R. E. caralteri pro ab-bate Nonantu-dinalium Concilii Tridentini interpretum censuit, dandas esse resolutiones aliàs hac de re editas, et signanter in nullius Nonantulano eminentissimo abbati xxx augusti mdcxcviii tenoris ut infra:
  - « Cum praecepto divino iis, quibus animarum cura commissa est, mandatum sit pro ovibus suis sacrificium offerre, saepe aliàs sacra Congregatio Concilii censuit parochos teneri pro parochianis sacrificium applicare, et praecipue in dubio applicationis sacrificii proposito et respective resoluto
  - 1 In const. ed. MDCXCVII, die 23 decembris, pontif. vii, extant plura decreta super celebratione missarum; et in Benedicti AllI const. ed. MDCCXXVIII, die 14 iunii, pontif. v, agitur de ordinatis eiectis a Societate Iesu.

applicandi sacrificium pro populo in | sub die x maii MDCXCII his praecisis verbis concepto: An parochus missam celebrare teneatur et sacrificium applicare pro parochianis in diebus dominicis et festis, sive habeat congruam sive non? Sacra, etc., iuxta alias declarationes, censuit teneri, nec posse eisdem diebus aliam eleemosynam recipere: ac proinde idem nunc respondendum esse censuerunt eminentissimi patres quoad parochos Nonantulanae dioecesis; addentes insuper quod E. V. pro suo pastorali zelo detrectantes parochos compellere non gravetur — I. cardinalis Sacripantes praesectus — F. Nuptius secretarius ».

> § 2. Cum autem, sicut dictus episcopus nobis subinde exponi fecit, ipse relati decreti. decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, specialem ipsi episcopo gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate memoratae Congregationis cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore

Confirmatio

quandocumque spectabit, in omnibus et | per omnia plenissime suffragari et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv aprilis MDCXCIX, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 24 aprilis 1699, pontif. anno vIII.

### CLXXIX.

Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium circa primatum inter definitores perpetuos seu patres provinciae Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium'.

### Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

- § 1. Nuper, pro parte dilectorum filio-A Clemente X ut inter quin rum definitorum perpetuorum Ordinis que species de-finiterum per-fratrum Minorum sancti Francisci Conordo ventualium nuncupatorum per patentes antianitatis. litteras ministrorum generalium dicti Ordinis institutorum, Congregationi ve-
  - 1 A Clemente X, const. ed. MDCLXXI. die 1 decembris, pontif. II, nonnulla determinata fuere circa dictos definitores; ab Innocentio XI constitutione ed and LYNXVIII, die 29 novembris, pontif xiii, circa primatum collegialium, et ab hoc Pontifice const. edit. MDCC, die 14 iunii, pontif. 1x, circa primatum fratrum S. Didaci Discalceatorum in Indiis Occidentalibus, necnon a Clemente XI const. edit. MDCCXX, die 7 maii, pontif. xx, confirmantur quaedam decreta definitorii generalis.

nerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium pracpositae exposito, quod dudum felicis recordationis Clemens Papa X praedecessor noster, ut statui et praecedentiae inter definitores perpetuos Ordinis praedicti, patres provinciae vocari solitos (qui in quinque species distincti esse recensebantur: nempe aliqui propter gestum in propriâ vel alienă provincia provincialatus officium; alii quia lecturam duodecim annorum spatio in regentiis, inter quas erant quae primae classis vocabantur, et collegiis vel universitatibus studii generalis exercuissent; alii ex eo quod verbum Dei eodem temporis spatio in pulpitis seu ecclesiis per decreta dicti Ordinis praescriptis praedicassent; alii quia, cum in sacrâ theologia magistri essent, per annos duodecim magistri novitiorum munere functi fuissent; et reliqui, ex decreto recolendae memoriae Alexandri Papae VII etiam praedecessoris nostri, qui pariter magisterii in sacrâ theologià gradu decorati per duodecim annorum decursum inquisitores haereticae pravitatis fuissent, seu partim lecturam, ut supra, et partim inquisitoris officium exercuissent), provisum foret, supplicationibus pro parte tunc existentis procuratoris generalis Ordinis praedicti nomine etiam tunc pariter existentium ministri generalis ac definitorum generalium perpetuorum et assistentium eiusdem Ordinis sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, ut de cetero omnes et singuli definitores perpetui provinciarum dicti Ordinis, modo et formà praedictis, post finitum lecturae seu praedicationis vel magisterii novitiorum aut inquisitoratus tempus per constitutiones eiusdem Ordinis seu praedictum Alexandri praedecessoris decretum respective praescri-

concessum fait, pelnorum ser

a tempore ele

cuonis.

eatenus instituti et in futurum instituendi, illico exprovincialium praeeminentiis, praerogativis et praecedentiis fruerentur, potirentur et gauderent, in omnibus et per omnia, ac sine prorsus ullà disserentià, perinde ac si provincialatus munere functi fuissent, atque inter eos et exprovinciales praedictos servaretur aequalitas, et, quoad ordinem praecedentiae, sola prioritas definitoratus et paternitatis provinciae attenderetur, auctoritate apostolicâ concesserat et indulserat, et aliàs prout in ipsius Clementis praedecessoris litteris desuper in simili formà Brevis expeditis Nonnulli de uberius dicebatur contineri: et in eâfinitores prae-tendebant an-dem expositione subjuncto, quod nonpulandam osse nulli, qui ratione officii provincialatus titularis definitores perpetui Ordinis praedicti esse reperiebantur, antianitatem sui definitoratus in suis provinciis nativis non a tempore absoluti, quando scilicet revera exprovinciales dicuntur et remanent, sed a die incepti provincialatus titularis officii huiusmodi, seu ipsorum institutionis in provinciales titulares computari seu desumi debere praetendebant, contra expressum sensum verborum praedictarum Clementis praedecessoris litterarum, in quibus videlicet exprovinciales denominabantur et propter gestum provincialatus officium definitores perpetui recensebantur, imo etiam contra expressam dispositionem constitutionum Urbanarum nuncupatarum dicti Ordinis, cap. viii, tit. xxii, n. 3. in fine, ubi statutum illos concernens legi dicebatur hoc verborum tenore: expleto huiusmodi provincialatus tempore, deinceps nativarum provinciarum patres perpetuique definitores iure legitimeque remaneant; ex prae-

ptum, ab existente pro tempore mini-

stro generali Ordinis huiusmodi per pa-

tentes eius litteras ceteroqui canonice

tensionibus vero huiusmodi multae dissensiones inter fratres praedicti Ordinis non sine divini servitii et regularis observantiae detrimento resultabant: ideoque pro parte eorumdem definitorum perpetuorum per patentes litteras ministrorum generalium Ordinis huiusmodi sicut praemittitur institutorum dictae Congregationi cardinalium supplicato, ut declarare vellet, an iuxta praedictas Clementis praedecessoris litteras memorati exprovinciales titulares ab incepti sen potius ab absoluti eorum provincialatus officii tempore definitores perpetui in suis provinciis nativis reputari deberent: emanavit ab eâdem Congregatione cardinalium decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « Sacra Con- Decretum sugregatio eminentissimorum et reveren- gregationis. dissimorum S. R. E. cardinalium negociis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita, audito patre procuratore generali praedicti Ordinis, et attentis narratis, censuit et declaravit, praecedentiam inter definitores perpetuos et provinciales titulares admissos ante ultimum capitulum generale desumendam esse in provinciis nativis, postquam ipsi patres provinciales compleverint triennium provincialatus titularis et titulum et denominationem exprovincialium assumpserint, et non antea; in provinciis vero titularibus a die post institutionem per litteras patentales et post emissionem professionis fidei; prout praesentis decreti vigore desumi mandat ac praecipit. Romae xxvi martii MDCXCIX. — G. cardinalis Carpineus. — N. archiepiscopus Athenarum secretarius ».

§ 2. Cum autem, sicut definitores perpetui, per patentes litteras, ut praefertur, instituti, nobis subinde exponi fecerunt, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae pa-

Confirmatio

trocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvà tamen semper in praemissis auctoritate praedictae Congregationis cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sieque in praemissis per quoscumque indices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Ordinis et provinciarum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, l

illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvi maii MDCXCIX, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 16 maii 1699, pontif. anno vIII.

#### CLXXX.

Indicitur universale iubilaeum anni sancti MDCC 1

> Innocentius episcopus, servus servorum Dei,

Un iversis christifidelibus praesentes litteras inspecturis,

salutem et apostolicam benedictionem.

Regi saeculorum, qui sedet super Che- Procemium a rubim, et terrena omnia per labentium hoius anni sancti petitum. temporum vices, immortalis ipse et incommutabilis permanens, mirà ordinatione dispensat, cantemus, dilecti filii, canticum novum, et acceptabile gratiarum et laudis sacrificium immolemus. Dum enim exeuntis iam saeculi finem instare conspicimus, supernam merito

1 Ultimum iubilaeum anni sancti MDCLXXV indictum fuit a Clemente X, const. ed. MDCLXXIV, die 16 aprilis, pontif. IV.

erga nos misericordiam confitemur, quia tot inter humanae vitae pericula non sumus consumpti, et nostrae simul mortalitatis admoniti, praeterire omnia, et nihil permanere sub sole, non divinis modo eloquiis credimus, sed ipsum decurrentium saeculorum experimento deprehendimus; aeternae scilicet providentiae per mundanas huiusmodi varietates nos erudiente consilio, ut, immortalis vitae gaudiis destinati, sobrie et iuste et pie vivamus in hoc saeculo, atque infirma haec et instabilia contemnentes, ad ea, quae sursum sunt et in aeternum permanent, animos erigamus. Hoc vero saluberrimum et christiano plane dignum nomine studium, etsi nullo unquam vitae nostrae tempore negligendum, peculiari tamen ratione ac suo quodam veluti iure nobis exigit appropinquans laetissimus ille, universaeque catholicae Ecclesiae venerabilis annus, nobis ex veteri maiorum instituto celebrandus, quo ad hanc almam Urbem nostram et beati Petri sedem ex toto orbe concurritur, et universis fidelibus ad quaeque pietatis officia impensius excitatis, caelestes thesauri unigeniti Filii Dei et salvatoris nostri Iesu Christi sanctorumque eius meritis comparati, latissime reserantur. Antiquorum enim, ut nostis¹, habet fida traditio, per decurrentes saeculorum aetates, centenis quibusque ab eiusdem Domini nostri salutiferà Incarnatione annis, amplissimas peccatorum indulgentias ac remissiones pie ac devote sacra Apostolorum limina visitantibus esse propositas. Et quamvis provido Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum consilio sanctissimi huius iubilaei celebrandi tempus, quod multi, aetate hominum in die descrescente. attingere non valebant, quo plures pos-

1 Male ed. Main. legit nostris pro nostis (R.T.),

sent indulgentiarum eius fieri participes, intra angustiores annorum limites contractum fuerit; ipsa nihilominus centenarii celebratio et antiquitatis praestantià et' expressiori primaevae originis repraesentatione in primis insignis merito existimatur; postremo videlicet cuinsvis saeculi anno (quod longissimus humanae vitae spatium reputatur) christianis omnibus partum sibi per Christum aeternae vitae per infinita saecula duraturae beneficium solemnius recolentibus. Audite ergo haec omnes gentes, quae Christi nomine gloriamini; auribus percipite qui habitatis orbem, reges terrae et omnes populi, simul in unum dives et pauper, dum nos, eiusdem Christi vices, licet immeriti, gerentes in terris, annuntiamus vobis et evangelizamus annum Domini placabilem, annum expiationis et veniae, redemptionis et gratiae, remissionis et indulgentiae peccatorum. Audiat terra verba oris nostri, et buccinae sacerdotalis iubilaeum populo Dei personantis clangorem universus orbis laetus excipiat, dum, quod olim filiis Israël in umbrà legis praefiguratum accepimus, hoc in Evangelii veritate iam cernimus spiritualiter adimpletum: nec enim, ut pridem iudaicum populum ad terrenarum possessionum recuperationem christianus nos annus iubilaeus invitat, sed ad aeternae assequutionem haereditatis, a qua nos praevaricatio primi parentis excluserat; non ab humana servitute manumittimur, sed in libertatem filiorum Dei vindicamur; non pecuniarum debito absolvimur, sed peccatorum; non labori colendae terrae subducimur, sed in caelestium contemplatione Domino feriamur.

§ 1. Quod igitur ratio temporis et Indictio Indi

1 Conjunct. et nos addimus (R. T.).

suetudo, illorum vestigiis inhaerentes, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium assensu, universalis et maximi in hac almà Urbe nostrâ iubilaei celebrationem in annum proximum MDCC, a primis vesperis vigiliae Nativitatis domini nostri Iesu Christi proxime futurae inchoandam, et per totum annum ipsum finiendam, auctoritate Dei omnipotentis et beatorum Petri et Pauli ac nostrà, maximo et superabundanti nostri cordis gaudio et exaltationem, ad ipsius Dei gloriam, catholicae Ecclesiae exaltationem, ac totius christiani populi sanctificationem indicimus et promulgamus. Quo quidem iubilaei anno durante, omnibus utriusque sexus christifidelibus, vere poenitentibus et confessis, qui beatorum Petri et Pauli, necnon S. Ioannis Lateranensis et S. Mariae Maioris de Urbe basilicas semel saltem in die per triginta continuos aut interpolatos dies, si Romani vel incolae Urbis, si vero peregrini aut alias externi fuerint, per quindecim saltem dies devote visitaverint, et pro sanctae Ecclesiae exaltatione, haeresum extirpatione, catholicorum principum concordia, et christiani populi salute et tranquillitate pias ad Deum preces effuderint, plenissimam omnium peccatorum suorum indulgentiam, remissionem ac veniam misericorditer in Domino concedimus et impertimur. Et quoniam evenire potest, ut ex iis, qui hac de causâ iter aggressi fuerint, vel ad Urbem se contulerint, aliqui in viâ aut etiam in ipsà Urbe morbo vel aliâ legitimà causà detenti aut morte prae-

venti, praefinito dierum numero non

completo, ac ne quidem fortasse in-

choato, praemissa exequi et dictas ba-

silicas visitare nequeant: nos, piae prom-

taeque illorum voluntati, quantum in

Domino possumus, benigne favere cu-

pientes, eosdem vere poenitentes et con-

fessos praedictae indulgentiae et remissionis participes perinde fieri volumus, ac si dictas basilicas diebus a nobis praescriptis reipsa visitassent; ut, praefatis necessitatibus impediti, desiderii sui effectum dono Sancti Spiritus consequantur.

§ 2. Sanctificamini itaque, filii dilectissimi, et praeparate corda vestra Domi- omnes ad bona opera et ad iuno, ut annum merito sanctum a maiori-bilacum. bus appellatum, quia sanctis operibus specialius praestitutum, devolionis religiosae consuetudine celebretis. Lavamini, mundi estote, auferte malum cogitationum vestrarum ab oculis Domini, et, renovati spiritu mentis vestrae, orationibus insistite; frequentate ieiunia, eleemosynas erogate, quibus et propitiatio Dei quaeritur, et concupiscentia carnis extinguitur, et anteactae vitae crimina redimuntur. His porro christianae vitae ornamentis instructi, virtulumque praesidiis communiti, impigrà piaque animi alacritate ad hanc sanctam in terris civitatem Dei, tot sanctorum martyrum ac beatorum, praecipue apostolorum Ecclesiae principum memoria praccellentem, velut ad thronum gratiae accedite cum fiducià, ut misericordiam consequamini; si enim duorum vel trium sidelium pio consensui, omnia quae poposcerint, Dominus praestanda promittit, quid denegabitur multorum millium plebi unam observantiam pariter exequenti, et per unum spiritum in ipså religionis arce concorditer supplicanti? Dirigat Dominus gressus vestros in semitis suis, et in pace deducat vos velut oves pascuae suae ad pastorem vobis in terris divinitus constitutum humiliter confluentes, ut qui unum corpus sumus in Christo, unanimes honorificemus Deum, et in sanctae Ecclesiae, quae una est dilecta Dei nostri, communione invicem collaete-

1 Edit. Main. legit nos pro vos (R. T.).

mur. Atque utinam vobiscum pari charitatis amplexu et paterni amoris in sinu daretur excipere filios olim nostros, nunc autem ab Ecclesiâ transfugas, qui iuxta nos erant, et de longe steterunt, recedentes a fide patrum suorum, et avertentes se ab ubere matris suae, quod sine gravi maerore recolere non valemus; deceptarum quippe tot animarum ruinas cum fletu et lacrymis miseramur, exequentes apostolicae pietatis exemplum, ut cum infirmantibus infirmemur. Et quia nos eius locum, licet immeriti, tenere conspicimus, qui venit revocare dispersos in terram suam, oves quae perierunt, assiduis ad Deum votis, repetere et pastorali sollicitudine quaerere non desistimus, clamantes et invitantes ut revertantur praevaricatores ad cor, omnique haereticà pravitate deposità, catholicae veritatis lumen agnoscant, et ad sanctae matris Ecclesiae redeant unitatem.

Mandatur Or-

§ 3. Vos autem in primis, venerabiles rum promolga- fratres nostri patriarchae, primates, archiepiscopi et episcopi, sal terrae et lux mundi a Domino constituti, et ad dandam scientiam salutis plebi eius, in consortium nostrae sollicitudinis advocati, dominico gregi devotionem officii pastoralis impendite, vocate coetum, congregate populum, ovesque vobis creditas ad primi post Christum pastoris beati Petri sedem adducite, ut, convenientibus undequaque ad fidei petram et catholicae unitatis fundamentum christisidelibus, una Ecclesiae sides et unus Spiritus clarius pateat, atque uni visibili capiti, Christi in terris vicario, membrorum eius perpetua atque indivisa coniunctio charitatis glutino coagmentata, unde unum Christi corpus efficitur, toti mundo splendidius elucescat. Dicite in gentibus, quam magnum et in conspectu Domini pretiosum sit cum totus Christi

populus eisdem simul instat officiis, et in utroque sexu omnes gradus, omnesque ordines sanctis operibus uno cooperantur affectu; plenissima enim obtinetur peccatorum abolitio, quando una est Ecclesiae totius oratio. Annunciate populis annum acceptabilem Domino, caelestium gratiarum ubertate redundantem, quem proinde fideles cuncti pià devotione suscipiant, et bonorum operum frequentatione sanctificent. Docete omnes, sacro hoc potissimum tempore, a peccatis abstinere, intemperantiam fugere, et turpium voluptatum damna vitare, emundatosque ab omni inquinamento carnis et spiritûs caelestia concupiscere, et in amorem se incorruptibilis boni atque in spem verae lucis attollere. Detumescat superbia, mansuecat iracundia, cessent odia, deficiant simultates, et in unitatem dilectionis omnia Christi membra conveniant. Qui vero substantiam huius mundi habent, vobis praedicantibus discant non in incerto divitiarum confidere, sed omni avaritiae labe depositâ, ad promerendam misericordiam Dei per opera misericordiae se preparare. Aperiant viscera sua, et fratrum suorum pauperum inopiam sublevent, ac peregrinos praecipue Romam venientes subsidiis adiuvent, hospitio excipiant, omnibusque christianae charitatis officiis prosequantur. Omnes autem, ut vetus Ecclesiae consuetudo apostolico ore laudata nos admonet, orent pro regibus et principibus christianis, ut quietam et tranquillam vitam agamus, et pax et concordia perpetuo conservetur. Eos porro, qui sacram peregrinationem ad hanc almam Urbem nostram susceperint, paternis exhortatationibus specialibus admonete, qua cordis devotione et modestià ac fraternae pacis observatione ubique se gerant, ut Christi bonus odor fiant in omni loco.

cipum.

Non vanis intendant fabulationibus, non | mundi curiosa sectentur, sed piis meditationibus mentem instruant, et ad portandas itineris molestias divinarum rerum colloquiis, hymnist etiam et canticis spiritualibus sibi invicem adiumento sint, et cantent in viis Domini; quoniam magna est gloria Domini, cogitent, quia dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino, quodque non habentes hic manentem civitatem, futuram inquirimus, et ad eam, quae sursum est, Ierusalem matrem nostram sanctae spei affectibus aspiramus. Avertant in itinere oculos suos ne videant vanitates, nec illicitis cupiditatibus aut saecularibus desideriis a suscepto pietatis proposito distrahi se patiantur. Sic bonas facient vias suas, et ambulantes in semitis iustitiae, digni fient, angelo Dei comite, ad hanc santam civitatem cum exultatione deduci, ubi introibunt in tabernacula Domini. et adorabunt in locis ubi requiescunt Sancti eius. Intrabunt portas eius in confessione, portas iustitiae, quibus facilis ad misericordiam Dei praestatur accessus, et ad caelestium benedictionum thesauros acquirendos felix aditus aperitur. In omnibus autem, venerabiles fratres, probate vos ipsos, et omnem clerum exemplum bonorum operum et formam gregis: luceat lux vestra coram hominibus, ut vestrae virtutis ac religionis velut sale ceteri condiantur, dumque in vos tamquam speculum oculos coniiciunt, ex actionibus vestris habeant quod Imploratur imitentur. Carissimos quoque in Christo anxilium prinfilios nostros imperatorem electum, ac reges et principes omnes catholicos, quos, in ipsà etiam ad sacra beatorum apostolorum limina piae peregrinationis laude, maiorum suorum aemulatores fieri summopere cuperemus, et magno ingravescentis senii nostri solatio, ante-

1 Male ed. M. legit humanis pro hymnis (R.T.).

quam Dominus in pace dimitteret servum suum, in benedictionibus dulcedinis amantissime amplecteremur, hortamur interim et rogamus in Domino, ut, quo plura et magis illustria beneficia, ab Eo per quem reges regnant, acceperunt, tanto ardentius, ut par est, ad Dei gloriam procurandam pio zelo excitentur; praecipue vero venerabilium fratrum nostrorum episcoporum et superiorum antistitum pastoralem sedulitatem ut vigilantiam adiuvent, et a suis magistratibus et ministris adiuvari mandent, et improborum licentia coërceatur, et bonorum studia eorum regià ope et gratia foveantur; maxime autem erga peregrinos beneficentiam et liberalitatem exerceant, curentque, ut tutis incedant itineribus, et nulla hominum perditorum vexatione perturbentur, sed hospitalibus domibus et publicis hospitiis amanter excepti, et commeatu rebusque ad vitam necessariis recreati. sine ullà concussione et iniurià, institutum iter laeti peragant, et cum gaudio in patriam revertantur. His enim hostiis reges potissimum et principes Deum sibi placabilem reddent, ut diu in terris felices vivant, et demum in aeterna tabernacula recipiantur ab illis ipsis pauperibus, erga quos misericordiam exercuerint, in quibus Christus pascitur et nutritur.

§ 4. Ut vero praesentes litterae ad Clausulae. omnium fidelium quibuscumque in locis existentium notitiam facilius perveniant, volumus earum exemplis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, ac personae in ecclesiasticà dignitate constitutae sigillo munitis, eadem prorsus fidem haberi, quae haberetur ipsis praesentibus si exhibitae forent et ostensae.

§ 5. Nulli ergo hominum liceat hanc Sanctio poepaginam nostrae indictionis, promulga-

1 Edit. Main. legit et pro ut(R. T.).

tionis, concessionis, impartitionis, hortationis, rogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis Dominicae MDCXCIX, XV kalendas iunii, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 18 maii 1699, pontif. anno viii.

### CLXXXI (al. 182).

Confirmatur constitutio Gregorii XV circa dispensationem voti ac iuramenti a clericis Congregationis Doctrinae Christianae de Urbe emissi, unâ cum illius declaratione, et indulto suscipiendi ordines ad titulum Congregationis 1.

### Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Apostolicae sollicitudinis, quam meritis licet et viribus longe impares divinà dignatione gerimus, ratio exigit, ut illis, quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris ad virorum in sortem Domini vocatorum pietatisque officiis assidue incumbentium congregationes sub salubribus earum regulis atque institutis continendas sapienter disposita esse noscuntur, quo firmiora sint et serventur exactius, apostolici muniminis nostri patrocinium adiungamus, ac alias pastoralis officii nostri partes desuper interponamus, sicut in Domino expedire arbitramur.

xandro VII ligati fuere tribus votis const. edit. MDCLIX, die 26 septembris; et in Clementis XI const. ed. MDCCXVI, die 29 septembris, pontif. xvi, agitur de voto perseverantiae.

1 Const. Gregorii XV infra citatur. Ab Ale-

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda- A Gregorio XV tionis Gregorio XV praedecessori nostro at solus Pontipro parte tunc existentium praepositi vel commutaret et clericorum Congregationis Doctrinae votum et iura-Christianae, in ecclesià S. Agathae Trans. eta. tyberim de Urbe institutae, exposito, quod clerici eiusdem Congregationis, elapso novitiatus anno, votum cum iuramento in eâdem Congregatione perpetuo manendi liberà et spontaneà voluntate emittebant; nonnulli vero super voto et iuramento praefatis, invità etiam Congregatione huiusmodi, dispensare, et illa commutare licitum putabant, et de facto in eiusdem Congregationis praeiudicium dispensabant et commutabant: idem Gregorius praedecessor, supplicationibus eorumdem praepositi et clericorum nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, inter cetera, auctoritate apostolică decrevit et ordinavit, quod de cetero cum clericis eiusdem Congregationis, super voto et iuramento praedictis, nisi per ipsum Gregorium praedecessorem aut Romanum Pontificem pro tempore existentem dispensari. aut votum et iuramentum huiusmodi commutari nullatenus possent, nec non facultatem desuper dispensandi seu eadem vota commutandi sibi et Romano Pontifici pro tempore existenti reservavit, et aliàs, prout in eiusdem Gregorii praedecessoris litteris desuper in simili formà Brevis die xII novembris MDCXXI expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii mo- Confirmat, declarat et inderni praepositus et presbyteri seniores dulget ut in rupraedictae Congregationis nobis nuper exponi fecerunt, ipsi, quo dictae Congregationis statui et utilitati peramplius consultum sit, praefatas Gregorii praedecessoris litteras apostolicae confirma-

tionis nostrae patrocinio communiri, ac aliàs opportune in praemissis a nobis provideri et ut infra indulgeri summopere desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum consilio, et attentis voto et relatione dilecti filii nostri Petri Matthaei eiusdem S.R.E. cardinalis Petruccii nuncupati, ad quem Congregatio dictorum cardinalium negotium huiusmodi examinandum remiserat, desuper factis, decretum et ordinationem ac reservationem huiusmodi, expeditasque desuper Gregorii praedecessoris litteras supradictas, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur et efficaciam adiungimus. Praeterea cum clericis et presbyteris dictae Congregationis Doctrinae Christianae, postquam votum et iuramentum praedictum emiserint, nisi forte ab ipsà Congregatione iuxta illius constitutionum dispositionem dimissi fuerint, nec per officium Poenitentiariae Apostolicae, nec ab alià quacumque personâ, sub cuiusvis privilegii seu indulti praetextu, sed solum per nos et Romanum Pontificem pro tempore existentem, praeterquam in casibus a iure permissis (nempe primo in eventum quo vel ex parte ipsorum vel ex parte eius-

dem Congregationis Doctrinae Christianae tanta et tam notabilis mutatio contingeret, ut alia res ab eâ, quae per eos promissa fuit, moraliter diversa merito censenda esset; secundo si aliquis ex eisdem clericis seu presbyteris post emissum dictum votum ad aliquam religionem ab hac Sanctâ Sede approbatam transire vellet; tertio demum, quando filiusfamiliàs votum huiusmodi inscio patre emisisset, nisi tamen tacitus illius consensus adesset), dispensari posse, aliterque etiam a Sede praedictà sine expressa voti et iuramenti praedictorum mentione obtentas dispensationes nullas et subreptitias fore, auctoritate et tenore praedictis, decernimus et declaramus. Porro clericis eiusdem Congregationis Doctrinae Christianae, ut, postquam votum praedictum emiserint, ad omnes sacros etiam presbyteratus ordines, si aliàs ad id idonei reperiantur, nec ullum canonicum eis obstet impedimentum, ad titulum ipsius Congregationis, ut moris esse asseritur (dummodo tamen Ordinario loci constet dictam Congregationem victum et vestitum eorum cuilibet pro ratâ quadraginta saltem scutorum monetae ex tot bonis stabilibus, certis et fructiferis vel locis montium Camerae Apostolicae non vacabilium annuatim subministrare posse), servatis aliàs servandis, promoveri, et promoti in ordinibus huiusmodi etiam in altaris ministerio ministrare libere et licite possint et valeant, eâdem auctoritate, harum serie, concedimus et indulgemus; firmo tamen remanente quodam decreto aliàs nempe die xiii ianuarii mocexxiii a Congregatione tunc existentium dictae S. R. E. cardinalium et Romanae Curiae praelatorum super negotiis visitationis apostolicae ecclesiarum et locorum piorum dictae Urbis auctoritate apostolică institută deputa-

torum edito, quo mandatum fuisse di- | citur, ut in eadem Congregatione Doctrinae Christianae admissi, si eos quamvis licite inde exire seu demitti continget, ab exercitio ordinum ad illius titulum susceptorum, quamdiu, praeviâ eorum Ordinarii recognitione et approbatione, tantum in redditibus habeant quantum ad congruam ipsorum substentationem sufficiat, suspensi remaneant; ac iuribus insuper eis agendi contra ipsam Congregationem, quaterus, in eorum eiectione ' seu dimissione, forma, ab illius constitutionibus capite viii secundae earum partis praescripta, servata non fuisset, et aliàs prout de iure, reservatis. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Conirariorum derogatio.

- § 3. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, dictae Congregationis Doctrinae Christianac, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene
- 1 Pessime edit. Main. legit erectione pro eieclione (R. T.).

et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu sumpturum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxIII iunii mdcxcix, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 23 iunii 1699, pontif. anno viii.

## CLXXXII (al. 183).

Transfertur valeludinarium pauperum sacerdotum de Urbe ad palatium in civitate Leoninà, cum erectione collegii seu seminarii ecclesiastici pro presbyteris et clericis 1.

### Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Ecclesiae catholicae per universum Exordium. terrarum orbem dissusae regimini, meritis licet imparibus, per inessabilem divinae sapientiae atque bonitatis abundantiam praesidentes, ad ea, per quae salubri christifidelium in sortem Domini assumptorum institutioni felicique di-

1 De hoc valetudinario vide Clementis X const. ed. MDCLXXIV, die 13 iulii. In huius Pontificis const. ed. MDCXCIII, die 22 maii, pont. II, erectum fuit hospitium invalidorum; et in constitut. edit. MDCC, die 20 maii, pontif. Ix, erigitur Congregatio hospitalis pauperum insirmorum in Indiis Occidentalibus.

Fides tran-

rectioni ubique locorum, potissimum vero in almà Urbe nostrà verae religionis arce, ex qua bonorum operum exempla in omnes christiani orbis partes assidue promanant, quamque propterea prae ceteris ordinatissimam esse decet, opportunis rationibus consulitur, propensis studiis ingiter intendimus, et ut piae testantium voluntates, praesertim ad pauperum presbyterorum infirmorum subventionem et utilitatem ordinatae, commodius ac consultius impleantur, concessae nobis a Domino potestatis partes libenter interponimus, sicut ad Dei omnipotentis gloriam, piorum operum incrementum, et animarum salutem expedire in Domino arbitramur.

Epilogus con-

§ 1. Aliàs siquidem felicis recordamen'is x, in tionis Clementi Papae X praedecessori qua describuo-tur ortus el pro-nostro, pro parte tunc existentium de-gressus dicti gressus dicti valetudinarii. putatorum seu administratorum valetudinarii seu hospitalis pauperum sacerdotum saecularium de Urbe, exposito, quod, cum dudum quondam Ioannes Antonius Vestrius Romanus valetudinarium seu hospitale huiusmodi ad curandos pauperes sacerdotes infirmos in proprià domo ad Cloacam S. Luciae nuncupatà in regione Pontis S. Angeli dictae Urbis posità, ubi tunc reperiebatur ac de praesenti etiam reperitur, erexisset et constituisset, illudque suum ex asse haeredem instituisset, necnon curae et gubernio decani canonicorum basilicae Principis Apostolorum de eàdem Urbe pro tempore existentis, ac duorum presbyterorum a Congregatione centum sacerdotum et viginti clericorum in ecclesià eiusdem S. Angeli in civitate Leoninâ sive burgo Urbis huiusmodi canonice ut asserebatur erectà deputandorum, et annis singulis mutandorum, commisisset, executores testamenti eiusdem Ioannis aucto-

1 Edit. Main. legit sed pro seu (R. T.).

ris, fundationem hospitalis huiusmodi a bonae memoriae Ascanio Rinaldo tunc existentis in Urbe praedictà vicarii in spiritualibus generalis vicesgerente approbari, eique sic erecto privilegia, immunitates et exemptiones, quae aliis hospitalibus de iure competunt, concedi obtinuerant, cum facultate ibidem altare seu capellam ' ad effectum celebrandi, campanas retinendi, sepulturam aedificandi, ac omnia alia faciendi iuxta mentem et piam dispositionem dicti Ioannis testatoris, et aliàs, prout in praedicti Ascanii vicesgerentis decreto desuper emanato uberius dicebatur contineri: idem Clemens praedecessor, supplicationibus dictorum deputatorum seu administratorum nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, decretum praedictum, toto illius tenore inserto, auctoritate apostolică confirmavit et approbavit, et aliàs, prout in ipsius Clementis praedecessoris desuper in simili formâ Brevis die xIII iulii mdclxxiv expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus, uberius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut accepimus, Causa transtametsi valetudinarium praedictum, in memoratâ testatoris domo ut praefertur erectum et constitutum, omnibus pauperibus sacerdotibus infirmis in eo excipi volentium semper hactenus patuerit et pateat de praesenti, nihilominus ipsius valetudinarii redditus, tam ob exiguum eorumdem sacerdotum ad illud confluentium numerum, quam ob sedulam ac fidelem curam, qua redditus huiusmodi hucusque administrati fuerint, notabiliter creverint, iique insuper quorumdam piorum legatorum ac novissime haereditatis quondam Francisci Biancardi, quae valetudinario huiusmodi

1 Videtur deesse verbum erigendi (R. T.).

obvenit, accessione adeo amplificati fuerint, ut usibus, in quos iuxta memoratorum testatorum aliorumve piorum largitorum voluntatem convertendi essent, superabundare dignoscantur: hinc est quod nos, pastoralis officii nostri debito summopere congruentem rem facturi nobis videmur, si valetudinarium supradictum ex angustâ nec satis notâ domo, in qua de praesenti, sicut praemittitur, reperitur, ad ampliorem et commodiorem locum, nempe ad palatium in civitate Leonina seu burgo huiusmodi situm, quod nuper hoc consilio a dilecto filio nobili viro Philippo Columna magno regni Neapolis contestabili emendum duximus, transferamus, ipsiusque valetudinarii redditus, quos' expensas pro corporibus dictorum sacerdotum infirmitatibus curandis faciendas excedere compertum fuerit, inutili eorum multiplico sublato, ad spiritualem ipsorum sacerdotum aliorumque ecclesiasticorum virorum utilitatem fructuosius applicemus.

Translatio a proprio facia.

§ 3. Itaque, dictorum Ioannis Antonii regione Pontis S. Augeti motu et Francisci, aliorumque testatorum et piorum largitorum quorumlibet, testamentorum et aliarum etiam ultimarum voluntatum ac dispositionum quarumcumque tenores, et alia quaecumque etiam specificam et individuam mentionem seu expressionem requirentia, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, motu proprio, ac ex certâ scientià et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, memoratum valetudinarium in praedicta domo erectum et institutum, cum omnibus et singulis privilegiis, immunitatibus et exemptionibus ei ut praesertur concessis et competentibus, a domo huiusmodi ad palatium supradictum, per nos sicut prae-

1 Male edit. Main. legit quod pro quos (R.T.).

mittitur emptum, tenore praesentium perpetuo transferimus et transportamus.

§ 4. Ceterum in eodem palatio col- Erectio semilegium seu seminarium ecclesiasticum, suci in ooden quo, procul a saecularibus negotiis, iux-patatio. ta regulas iussu nostro praescribendas, presbyteri aliique clerici, qui, vocationis qua vocati sunt memores, ac Dominum in haereditatem sortiti', id re ipså esse, quod dicuntur, sedulo studere voluerint, benigne excipi, atque inibi, quo ceteris fidelibus tum doctrinae lumine tum bonorum operum exemplo praelucere possint, disciplinis eorum statui conformibus instrui ac exerceri debeant, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine similibus, harum serie perpetuo erigimus et instituimus; ipsique collegio sic erecto et instituto, pro illius dote, eiusque officialium ac ministrorum, ceterarumque personarum ei pro tempore inservientium sustentatione et stipendio, nec non aliis illius usibus et necessitatibus (salvâ tamen semper in omnibus et per omnia memorati valetudinarii, sicut praemittitur, translati manutentione) omnia et singula ipsius valetudinarii, et alia quaecumque bona, proprietates, canones, census, fructus, redditus et proventus, pecunias, res, actiones et iura, tam per nos vel successores nostros Romanos Pontifices quam per alias quaslibet personas in futurum quandocumque et quomodocumque eidem collegio etiam per modum eleemosynae donanda, assignanda, unienda, offerenda, concedenda et relinquenda (itaut liceat pro tempore existentibus collegii et valetudinarii huiusmodi administratoribus, nomine eiusdem collegii, per se, vel alios per eos pro eorum arbitrio deputandos et amovendos, illorum omnium et singulorum veram, realem, corporalem et actualem possessionem seu

1 Edit. Main. legit sortiri pro sortiti (R. T.).

quasi possessionem absque spolii vel attentatorum vitio, et sine cuiuscumque iudicis decreto et ministerio, libere apprehendere et apprehensam perpetuo retinere, illaque locare, dislocare, regere, administrare, ac illorum fructus, redditus et proventus, iura, obventiones et emolumenta quaecumque percipere, exigere et levare, ac in praedicti collegii et non in alios usus et necessitates, omnibus tamen prius erga pauperes sacerdotes infirmos iuxta praedicti valetudinarii institutum christianae charitatis officiis expletis ceterisque illius oneribus plane supportatis, convertere et erogare, nostrâ et pro tempore existentis Romani Pontificis, dioecesani loci, dictae Urbis vicarii, vel cuiusvis alterius licentiâ desuper minime requisitâ), motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine ac tenore praedictis, itidem perpetuo, ex nunc prout ex tunc postquam donata, assignata, unita, oblata, concessa et relicta fuerint, et e contra, applicamus, assignamus, concedimus, appropriamus et incorporamus.

letudinarii.

§ 5. Porro super regimine et admiper regimine nistratione collegii supradicti Congre-collegii et vagatio unius seu plurium ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, ac nonnullorum dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum, aliorumque ecclesiasticorum virorum doctrină, pietate, prudentia et rerum usu praestantium, a nobis deputatorum. ac in futurum tam a nobis quam a successoribus nostris Romanis Pontificibus deputandorum, inter quos etiam volumus dilectum filium modernum et pro tempore existentem decanum canonicorum dictae basilicae, iuxta praedicti Ioannis Antonii testatoris dispositionem qualificatam, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, earumdem tenore praesentium, similiter per-

petuo praeponimus et constituimus; in ipsamque Congregationem sic praepositam et constitutam etiam praedicti valetudinarii regimen et administrationem, illis a quibusvis aliis personis penitus et omnino abdicatis, perpetuo itidem transferimus et transportamus, ac translata et transportata esse decernimus et declaramus.

§ 6. Decernentes pariter, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, aliive quilibet, etiam speciali et individuâ mentione digni. illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati, auditi, neque causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae fuerint, aut ex alià quacumque etiam quantumvis iuridică, piâ et privilegiată causâ, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno ac formali et substantiali individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, modificari, retractari, in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine similibus concesso vel emanato quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse; sed ipsas praesentes litteras semper et perpetuo firmas, validas et efficaces existere et

fore, suosque plenarios et integros esectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime et perpetuo suffragari, et ab eis respective inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, et alios quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatâ eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariousm derogatio.

§ 7. Non obstantibus memoratorum Ioannis Antonii et Francisci aliorumque testatorum et piorum largitorum etiam ultimis voluntatibus 1, quas quoad praemissa sufficienter et expresse commutamus, aliisque omnibus et singulis praemissis, ac de iure quesito non tollendo, ceterisque nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, aliisque apostolicis, et in universalibus provincialibusque conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, praedicti valetudinarii, seu hospitalis, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis ac insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie, vel aliàs quomodolibet in contrarium prae-

1 Male edit. Main. legit voluntatis (R. T.).

missorum concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 8. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxvIII iunii MDCXCIX, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 28 iunii 1699, pontif. anno vIII.

# CLXXXIII (al. 184).

Confirmantur quamplurima decreta collegii cantorum capellae pontificiae 1.

### Innocentius Papa XII. ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dile- A Sixto V cti filii moderni magister et punctator cto collegio facollegii cantorum capellae nostrae ponti- decreta. ficiae, quod dudum felicis recordationis

1 Extant quaedam ordinationes pro tutiori custodià librorum in Alexandri VIII constit ed. MDCXC, die 14 novembris, pontif. II.

Sixtus Papa V praedecessor noster, per quasdam suas sub plumbo expeditas litteras, inter alia, dicto collegio (pro felici statu, regimine et gubernio ipsius collegii, illiusque personarum, rerum et bonorum, tam spiritualium quam temporalium, necnon super electionibus, qualitatibus, oneribus, servitiis et ministeriis magistri capellae, aliorumque officialium et ministrorum pro tempore existentium eiusdem collegii) quaecumque statuta, ordinationes et decreta, sacris canonibus et Concilii Tridentini decretis non contraria, condendi, et condita, quoties pro illorum ac rerum et temporum qualitate vel aliàs expediens visum fuisset, mutandi, corrigendi, reformandi, alterandi, moderandi, in toto vel in parte revocandi, ac alia de novo edendi, eaque omnia, dummodo apostolicà vel saltem collegii huiusmodi protectoris pro tempore existentis auctoritate approbata fuissent, ab omnibus, ad quos tunc spectabat et pro tempore spectasset, sub poenis pecuniariis arbitrio eiusdem collegii infligendis et illi applicandis, observari faciendi, facultatem concessit et elargitus fuit, et aliàs, prout in praesatis Sixti praedecessoris litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso , uberius continetur. Quocirca dictum collegium vigore facultatis huiusmodi plura decreta, quae tamen, quia praedictà apostolicà vel dicti protectoris auctoritate approbata minime fuerant, suos plenarios et integros effectus nunquam obtinuerunt, variis temporibus edidit, mutavit, correxit, ac respective reformavit. Novissime vero eiusdem collegii iussu nonnulla ex decretis supradictis magis necessaria et opportuna ex authenticis illorum libris et registris excerpta, illisque alia sexdecim decreta seu capita novarum re-

1 Deest haberi volumus (R. T.).

gularum, punctatoris officium concernentia, de novo adiuncta fuerunt; quae in unum collecta, et a dilecto filio nostro Francisco S. R. E. cardinali Maidalchino nuncupato, moderno praedicti collegii protectore, quibusdam sublatis et respective additis, revisa et approbata, et tam ab ipso cardinali et protectore quam ab eiusdem collegii cantoribus, qui sese ad eorum observantiam iuramento adstrinxerunt, subscripta sunt tenoris qui sequitur, videlicet:

Scelta dei decreti degni di maggior osservanza Decreta reseper il regolamento del collegio dei cantori runtur. della cappella pontificia.

Avendo noi Benedetto Ceccarelli maestro di cappella, Giuseppe Vecchi, Giovan Battista Giannelli camerlengo, Raffaele Raffaelli, Giuseppe Ceccarelli, Andrea Adami puntatore, d'ordine del collegio dei signori cantori della cappella pontificia, scelti ed uniti i decreti di esso degni di maggior osservanza, con aggiungervi alcuni nuovi regolamenti per il puntatore, in virtù della Bolla della santa memoria di Sisto V, che dà ad esso collegio facoltà di mutare, aggiungere e diminuire in tutto o in parte i medesimi decreti, e farne altri di nuovo, e dal detto collegio a noi compartita, ora che ne veniamo alla pubblicazione del presente libro si ordina a ciascheduno in nome di tutto il collegio, che a noi concede tale autorità, l'osservanza dei sopraccennati decreti sotto le pene in essi stabilite.

Die XVIII ianuarii MDLXVII. Franciscus de I. De puncta-Montalvo censor. — Eodem die fuit congre-tore, vide 7, et gatio post prandium, et omnes de cetero de 5. decreverunt, quod punctator debeat punctare omnes non cantantes et garrulantes, et non interessentes in suo loco, et deambulantes durante officio, dum modo cantatur.

Die vii februarii MDLXIX. Ioannes Aloysius II. De abbate de Episcopis censor. — Item congregatis do-et emolumentis, vide infra 7. minis cantoribus in capellà Paulinà, fuit resolutum denuo, ut abbas, pro tempore existens, debeat dividere inter cantores participantes, non solum partem venientem pro

Vide 1. 8.

unoquoque de regalibus, tam in missis quam de aliis, sed etiam de agio, ut vulgariter dicitur, quando dictus abbas recipit ipsa regalia in auro: et quia dominus Ioannes Antonius Merolus, cum fuisset abbas per tres annos proximos elapsos, fuit istà die et anno, ut supra, condemnatus a dictis dominis cantoribus ut solveret quidquid de ipso agio veniebat, et ita distribuit pro quolibet cantore quod veniebat.

III. De infirmariis et m'irmis, vide 35.

Die VI februarii MDLXXXIII. Reverendus dominus Vincentius de Musatis, censor. — Deinde decretum fuit etiam quod duos constituere debeant in novo officio pro infirmis visitandis, qui per unum annum integrum visitent infirmos, infirmarii nuncupati, et sic semper quotannis duos eligere debeant: hilari vultu, omnes consenserunt.

IV. De qua-

Die vi iulii MDLXXXIV. Reverendus domidam societate nus Hippolytus Gambocius, censor. — Post sacrum, congregatio cantorum decrevit ut nullus nostri collegii in quadam sodalitate musicorum noviter erectâ, multis dignis de causis, adscribatur.

Die VII septembris MDLXXXIV. Rev. D. Boc-V. Vide 4, 19. capadulius magister capellae. Rev. D. Hippolytus Gambocius, censor. — Cum, diebus elapsis, in nostrâ congregatione propositum esset, conveniens necne esset ut in novâ quadam musicorum societate adscriberemur, re bene considerata et cognita, iudicavimus id non fieri, neque convenire, neque, salvis nostrae capellae decretis, licere; fuit decretum ne quis nostrum ullo modo id attentaret, aut se in illam sodalitatem adscribi pateretur. Iamvero, cum ad nostras aures pervenerit nonnullos e nostro collegio, nullà nostrorum ordinum vel decretorum habitâ ratione, in illam sodalitatem adscriptos esse: nos, ut 1 tum praesenti tum futuro malo mederemur, voluimus ut hodie, qui septimus est septembris MDLXXXIV, denuo in congregatione nostrà res ipsa in medium afferretur, ut, accuratius considerată, unusquisque quae sui animi sententia foret libere proferret. Itaque, cum de more solito, peracto missae sacrificio, in divi Marci sacrarium convenissemus, cumque a reverendissimo

1 Praeposit. in hinc abilcimus (R. T.).

D. Antonio Boccapadulio nostrae sacrae capellae in praesens magistro propositum 1 esset, cumque omnes, quod sibi magis expedire videretur, dixissent, tandem communi omnium sententià statuimus, ut, quod in praeterità congregatione decretum fuerat, illud posthac inviolabiliter observaretur; quare ne in futurum quis temere et impune haec nostra decreta parvi facere audeat, decernimus et mandamus ne quis nostri collegii dictam musicorum societatem ingrediatur, et si quis secus fecerit, quinquaginta aureorum nostro arbitrio applicandorum mulctà puniatur volumus, et alia poena sanctissimo domino nostro et sacrae nostrae capellae magistro reservatâ. Verum, quoniam post nostrum primum decretum nobis relatum est Ioannem Baptistam Iacomellum, nostro collegio penitus ignorante, dictam societatem esse ingressum, ut in eâ nescio quod officium exerceret, nos, ut tantam illius inobedientiam reprimeremus, et ceteris posthac, hoc proposito exemplo, cautiores in huiusmodi rebus sint, illum integrâ unius mensis solutione aureorum videlicet novem punctamus, prout punctatum declaramus, volumus, et communi omnium sententià decernimus; quae quidem solutio nostro arbitrio applicabitur.

In hac congregatione hi praesentes fuerunt, videlicet: D. Petrus Bartholomocius decanus, D. Matthias Blancus, D. Benedictus Arcadius, D. Franciscus Sottus, D. Christianus Amaydem, D. Michael Peromatus, D. Vincentius Musattus, D. Sanctes Gherlinus, D. Caesar Misserius, D. Onofrius Guelfiduccius, D. Ioannes Maria Naninus, D. Oratius Crescentius, D. Ioannes de Martinis, D. Caesar Belluccius, D. Vincentius Zambonus, D. Angelus Cribellus, D. Thomas Benignus.

Ego Hippolytus Gamboccius punctator, ad perpetuam rei memoriam, hoc decretum scripsi de mandato.

Addi 10 luglio 1588. Il rev. sig. D. Fran- VI. Della santa cesco, sotto maestro di cappella. Il signor comunione, ve-Agostino de Martini puntatore. — Dopo la gistro, vedi 33. messa radunati tutti li cantori nella detta congregazione, e risoluto col commune con-

1 Edit. Main. legit proposito (R. T.).

senso di tutti li cantori presenti, e nemine discrepante, che tutti li cantori sacerdoti e laici debbano nelle feste solenni, cioè nella Natività di nostro Signore, il giorno di Pasqua, di Pentecoste, l'Assunzione della Madonna di agosto, e la solennità di Tutti Santi, si debbano preparare per ricevere nelli sopraddetti giorni il santissimo sagramento, siccome è consueto, in palazzo pubblicamente; e perchè in questi giorni sono cappelle papali, e non vi è comodità nella nostra cappella, perchè si canta la messa in S. Pietro, ed altre chiese, pertanto si è risoluto e stabilito in perpetuo, che il maestro di cappella esistente debba otto giorni avanti le dette solennità ricordar detta preparazione, e deputare il giorno nel quale tutti li cantori, tanto sacerdoti come laici, si trovino preparati a ricevere il santissimo sagramento pubblicamente nella nostra cappella, e dove si reciterà per detti cantori il divino officio.

VII. Della riverenza ne' didi 15.

Addi 10 luglio 1588. Il rev. signor D. Franvioi offici, ve cesco sotto maestro di cappella. Il signor D. Agostino de Martini puntatore. — Nella Congregazione fu proposto, che durante li divini officî in cappella, o dove si troverà il collegio de' cantori, si dovesse osservare il silenzio, e si dovesse stare con ogni riverenza ed attenzione alli divini offizî e messa, e di comun consenso fu ordinato e stabilito, che detto capitolo o decreto s'osservi inviolabilmente, che l'appuntatore, dopo aver avvisato e ricordato il silenzio, se li dà autorità che possa e debba puntare quello non obbedirà e non osserverà il detto decreto.

Ved: 4, 8.

Addi 2 ottobre 1588. Il rev. signor D. Fran-VIII. Del segretario. cesco sotto maestro di cappella. Il sig. Agostino de Martini puntatore. - Fu ordinato in congregazione, che nessun cantore per l'avvenire debba scrivere in nome del collegio a nessuna persona per qualsivoglia negozio, se non il segretario a questo deputato da tutto il collegio, con il solito sivedi 1, 26, gillo; il segretario s'intende il puntatore pro tempore; e chi scriverà o spenderà la parola del collegio senza l'espresso ordine,

Vedi 1, 9. tutti di comun consenso hanno ordinato e

stabilito sia penato chi contravverrà per ciascheduna volta in dieci giuli, e secondo il caso si riserba il collegio l'arbitrio insieme con monsignor illustrissimo protettore: Omnes praesentes, ut supra dictum est.

Addi 25 novembre 1604. Il sig. Cristiano IX. Delle qua-Amaydem maestro di cappella. Il rev. signor rant'ore. Ippolito Gambocci puntatore. — Il molto reverendo nostro collegio questa mattina ha risoluto et ordinato che il cantore, che mancherà nella sua orazione secondo la lista vedi 1. 10. per le Quarant'ore, sarà puntato in tutto quattro giulì, cioè per ogni quarto d'ora un giulio.

Addi 2 gennaio 1600. Il sig. Oratio Beni- x. Dalle elegni maestro di cappella. Il rev. frà Orazio zioni degli om Molvezzi puntatore. — Domenica si cantò la messa a ore 16, tutti presenti; il signor Tommaso Benigni maestro di cappella intimò congregazione per la mattina seguente per l'elezione delli nuovi officiali, e con con- vedi 1, 11. senso del collegio ordinò che chi non fosse venuto alla detta congregazione fosse puntato cinque giulì.

Vedi 1, 13.

Addi 25 gennaio 1604. Il sig. Giovanni Maria Nanini maestro di cappella. Il rev. signor senza dalla cappella. Vanini maestro di cappella. Il rev. signor pella, vedi 32. D. Stefano Ugerio puntatore. — Questa mattina, si cantò solennemente la messa in cappella, per aversi a leggere le constituzioni; dopo si ragionò di molte cose, e in particolare, che se alcuno delli signori cantori mancherà dal servizio di cappella, e poi vada in qualsivoglia pubblico luogo a cantare o suonare e fare da maestro di cappella, senza licenza del collegio, sarà puntato in uno scudo almeno, e più, secondo l'arbitrio del signor maestro e collegio; s'intende luogo pubblico la chiesa ed oratori che si fanno con invito e moltiplicità di concorso; e questo l'ho scritto per commissione nella pubblica congregazione, e che abbia da servire per decreto, e questo per levare alcuni abusi che possano interve-

Addi 12 giugno 1606. Il signor Leonardo Crescenti maestro di cappella. Il rev. signor punti, vedi 24. D. Francesco de Spinosa puntatore. — Questo di fu decretato, che, per buoni rispetti, la metà del punto si facesse al secondo in-

XII. Delli

troito della messa: e così fu determinato da tutti il seguente:

xIII. Dell'a- Addì 29 giugno 1000. Il digitali dell'a- Crescenti maestro di cappella. Il rev. signor D. Francesco de Spinosa puntatore. - Fu determinato, che, sempre che si andasse a cappella papale alla presenza di Sua Santità, tutti portassero sottane di pavonazzo Vedi 1, 13.

sotto pena d'un giulio. Addi 11 marzo 1614. Il rev. sig. D. Rug-XIV. Delle li-

cenze, vedi 46. gerio Giovanelli maestro di cappella. Il reverendo sig. D. Vincenzo de Grandis puntatore. - Domenica, finita la messa, il puntatore ha detto quello si debba fare intorno alle licenze che si danno, senza che si vengano a domandare da se stessi, non parendo bene che si conceda in questo modo; però si è determinato da tutti che non si debba per l'avvenire concedere licenza a nessuno, se non verrà da se stesso a domandarla in cappella, eccetto gli ammalati.

Addi 17 marzo 1614. Il rev. sig. D. Rug-XV. Vedi 7, 8. gerio Giovanelli maestro di cappella. Il reverendo sig. D. Vincenzo de Grandis puntatore. - Inoltre, acciò, per il poco silenzio che si osserva nel coro, non ci sia causa che non si senta bene Nostro Signore ovvero il celebrante, si è dichiarato che il puntatore debba puntare rigorosamente di un giulio per ciascheduna volta chi ragionerà mentre si diranno le orazioni o qualsivoglia altra orazione dopo la quale si debba rispondere; et il tutto nemine discrepante.

Addì 25 gennaio 1616. Il rev. sig. D. Er-XVI. Vedi 14. cole Ferruzzi maestro di cappella. Il reverendo sig. D. Carlo Vanni puntatore. - Dopo la messa furono lette le costituzioni nella libraria in S. Marco, e si fece congregazione, dove il sig. maestro di cappella e tutti li signori cantori confermarono, e di nuovo decretarono, che li cantori non possano chiedere licenza a particolare per particolare, ma a tutto il collegio insieme, cioè alla maggior parte, altrimente la licenza sia nulla.

Addi 11 marzo 1618. Il rev. sig. D. Gio-XVII. Del vice puntatore. anni Grisardo maestro di cappella. Il reve-

tatore. - Fu dichiarato dal collegio, che, in assenza del puntatore, il vicepuntatore avesse la medesima autorità nel puntare, e fare tutto quello che si ricerca ad un diligente offiziale per servizio di Nostro Signore e del nostro collegio.

Addi 17 gennaio 1621. Il rev. sig. D. Gi- XVIII. Vedi rolamo Rosini maestro di cappella. Il reverendo sig. D. Martino Lamotta puntatore. -Fu fatto decreto intorno alle licenze, e fu determinato, che, domandando licenza qualche signor cantore per andar a cantar fuora per suo guadagno, o per altro, gli sia concessa (potendosi), ma con essere puntato con il punto ordinario corrente quel giorno, e domandandosi licenza per qualche negozio, o necessità, se gli dia (potendosi) senza punto; e dette licenze non si devono concedere nelle feriali restando in Roma.

Addi 14 novembre 1621. Il rev. sig. D. Gi- XIX. Vedi 4, rolamo Rosini maestro di cappella. Il signor 20 D. Martino Lamotta puntatore. - Domenica fu cantata la messa a ore quindici e mezza, e poi fatta congregazione sopra il negozio se era bene entrare nella compagnia nuova da erigersi de' cantori di Roma, o no, e fu discorso, ed ognuno disse il suo parere; fu determinato di no, e per maggior sicurezza fu ballottato per voti segreti, e fu vinto il partito che non si dovesse entrare in detta compagnia per diverse cause e ragioni addotte da signori cantori compagni; e finalmente fu determinato di darne parte al sig. cardinale protettore.

Addi 13 luglio 1626. Il sig. Bartolomeo XX. Vedi 4. della Corte maestro di cappella. Il rev. signor D. Ludovico Petroso puntatore. - Essendosi congregati tutti nella solita cappella, sedendo per ordine, il signor maestro diede conto, come la compagnia dei signori musici di Roma nella chiesa di S. Paolo aveva mandati gli sbirri acciò levassero alcune opere di musica, che fece stampare il signor Francesco Severi, il che essendo giudicato malissimo fatto, da tutti fu risoluto che nessuno andasse a cantare in detta compagnia, sotto pena di una paga per ciascheduna volta.

Addi 13 luglio 1630. Il rev. signor Dome- XXI, Vedi 14, rendo sig. D. Aldobrando Trabocchi pun- nico Tobaldini maestro di cappella. Il signor 30.

Vedi 1, 25.

Biagio Stocchi puntatore. — Domenica si è fatto decreto con consenso di tutti li signori compagni, che da qui avanti, quando qualcheduno dei signori compagni vorrà licenza per andare a cantare fuori di cappella, ovvero per qualche suo negozio particolare, debba fare la sua istanza alli signori cantori, e dopo si ritiri fuori di coro ovvero della cappella; e li signori cantori presenti debbano risolvere quel tanto li parerà di fare circa il dare licenza a quello che la la domanda, e ciascheduno, secondo la sua anzianità, dirà il suo parere al suo luogo.

XXII. Delli ginbilati, vedi 23

maestro.

Addi 25 gennaio 1631. Il signor Marcello Marecca maestro di cappella. Il rev. signor D. Pietro Antonio Tamburini puntatore. — In questa congregazione si è dichiarato dal collegio dei cantori che li signori giubilati, etiam fuori di Roma, sono partecipi di qualsivoglia straordinario, purchè sia camerale. XXIII. Del vice

Addi 18 aprile 1631. — Ristretto delle risoluzioni della congregazione, nella quale furono raccolti i voti per sapere chi doveva provvedere per il vespero segreto di Pasqua di Risurrezione per la malattia del maestro di cappella, e fu vinto il partito che dovesse provvedere l'anziano dei serventi;

Vedi 22, 34. ed in caso venissero li signori giubilati, e il più vecchio di essi batta l'opere dispensate dal suddetto anziano dei serventi, se gli piacerà; e questa è sua autorità ed antica usanza della cappella che il più vecchio governi e guidi in difetto del maestro di cappella.

Addi 1 agosto 1632. Il rev. signor D. Al-XXIV. Vedi tobrando Trabocchi maestro di cappella. Il rev. signor D. Santi Naldini puntatore. — Questa mattina si è detto dal puntatore che chi mancherà al principio del mattutino. quando è solito dirsi, o al principio della messa, quando non si dice l'offizio, sarà puntato baiocchi 7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> alle Ore, baiocchi 1 per ciascheduna, alla messa il resto, che arrivi a baiocchi 15; ma quando si dice la messa sola, sarà puntato baiocchi 15 in totum, osservando il termine del punto, come è solito; la causa di questo punto alterato è nota allo eminentissimo protettore ed al collegio,

però ognuno si guardi.

Addi 9 tuglio 1634. Il rev. signor D. Mar- xxv. Vedi 13. tino Lamotta maestro di cappella. Il rev. si-37. gnor D. Guido Baldo Boretti puntatore. -Questa mattina dopo la messa si è determinato collegialmente che per l'avvenire, in tutte le funzioni dove interverrà tutto il collegio, si debba portare la veste pavonazza, e quando si fanno gli uffiziali ancora, sotto pena di un giulio a chi non la porterà, e per questo ne ho fatto la presente memoria, la quale il sopraddetto reverendo collegio vuole che abbia forza di decreto, e che s'osservi inviolabilmente, eccettuata la festa di S. Martina.

Vedi 1, 26.

Addi 20 decembre. 1634. Il rev. signor xxvI. vedi 1. D. Martino Lamotta maestro di cappella. Il 43. rev. signor D. Guido Baldo Boretto puntatore. - Invocato il nome ' dello Spirito Santo, avendo il signor maestro ed il puntatore rinunziato l'offizio e ringraziato il reverendo collegio, con quest' occasione io soggiunsi che il signor Gregorio Lazarini puntatore dell'anno 1633 iermattina mi diede il libro delle puntature, senza nominazione degli offiziali fatti del suddetto anno. Sentendo questo, ed anco che non aveva segnato il libro delle puntature a suo tempo, proposi alli signori compagni che sarebbe bene a rimediarvi, e così fu risoluto a viva voce, e di comune consenso di tutti, che per l'avvenire il puntatore, che pro tempore sarà, finito il suo offizio, per tutto gennaro debba aver consegnato il suo libro in mano del puntatore suo successore, altrimenti, passato il detto tempo, non avendo consegnato il detto libro, incorra ipso facto in pena di scudi 3 mo- Vedi 4, 27. neta, da applicarsi ad un luogo pio ad arbitrio del reverendo collegio, e quando avvi impedimento legittimo, domandi la proroga al collegio, e perciò ne ho fatta la presente memoria, la quale il sopraddetto reverendo collegio vuole che abbia forza di decreto, e che si osservi inviolabilmente.

Addi 27 decembre 1640. Il signor Barto- xxvII. Vedi lomeo Nicolini maestro di cappella. Il rev. 40. signor D. Francesco Ranoglio puntatore. -Il signor maestro ha esposto che domani si doveranno fare gli offiziali nuovi, conforme 1 Forsan lume (R. T.).

vedi 1, 29 al solito della cappella, a ore 16: però chi non interverrà senza causa, sarà puntato in giuli 5, come altre volte è stato decretato. xxvIII. Vedi Addi 2 luglio 1650. Il signor Gio. Gualtieri maestro di cappella. Il rev. signor D. Domenico Fabrizi puntatore. — Ristretto. Dopo la comunione, fu dal signor maestro invocato lo Spirito Santo, e fu discorso sopra il punto delli concistorî pubblici, e detto ognuno a suo luogo il suo parere, fu ordinato che in avvenire, chi arriva principiato il Te Deum, sia puntato in uno scudo, e goda della regalia, e chi manca in totum, sia puntato similmente in uno scudo, e perda la regalia. Così postillato il libro di

Adoardo d'ordine del collegio. Addi 14 gennaro 1663. Il rev. signor esequie. D. Gio. Battista Collozii maestro di cappella. Il rev. sig. D. Rutilio Cenci puntatore. — Domenica, dopo lette le costituzioni, fu stabilito e concluso per sempre da tutto il nostro collegio, che l'esequie per l'anima del quondam Marco Marazzoli s'abbiano a fare alli 24 di gennaro ad ore 16 nella chiesa nuova, purchè detta giornata non venga impedita dalla domenica o festa doppia, e li signori cappellani, custodi, chierici e sottochierico abbiano a partecipare, come fossero musici, e chi non si trova ed assiste al detto servizio, eziandio fosse giubilato, non abbia vedi 1, 32. a partecipare cosa alcuna, e quelli che sono serventi s'abbiano a puntare due carlini per ciascheduno.

XXX. Vedi 14, Addi 2 giugno 1664. Il rev. signor D. Domenico Palombo maestro di cappella. Il rev. signor D. Domenico del Pane puntatore. -Fu decretato che in avvenire non si diano più licenze di non servire nei giorni feriali e di uscire di casa per semplici purghe, riservandosi a dar licenze tali solo nelle convalescenze di precedute d'infermità; ho qui registrato detto decreto per ordine del nostro collegio.

Addi 1 febbraio 1670. Il rev. signor don XXXI. Della sede vacante. Rutilio Cenci maestro di cappella. Il signor Antimo Liberati puntatore. — Perchè anticamente nelle sedi vacanti, per cantar la messa dello Spirito Santo, ogni mattina, durante il conclave, si soleva dare alli cantori | massa (R. T.).

da mangiare in tinello; poscia, per minor incomodo degli offiziali di palazzo, e con soddisfazione de'medesimi cantori, si assegnò quotidianamente la somma di denaro che ancora si suol dare invece de'pranzi; ed in questa ritrovandosi compresi li signori giubilati d'essere ammessi, benchè assenti dal servizio, come anche a partecipare della parte spettante alli serventi, quando sono puntati, di modo che i signori giubilati, stando a riposo, hanno una porzione intiera, e di più una parte del servente puntato, il quale, faticando e servendo, non ha che una porzione, e non essendo presente al servizio viene puntato in baiocchi 7 1/2, e non partecipa della distribuzione quotidiana: il che parendo a tutti li signori compagni serventi non esser giusto, si stabili da tutti esplorati dal puntatore, che in futurum i signori giubilati si godessero la loro porzione in santa pace; ma che ne' punti de' serventi non vi avessero da entrare, e che quel cantore servente, che mancherà in totum, sia vedi 12, 36. puntato in baiocchi 20 per ciascheduna volta, acciochè quella rata che si soleva mettere nella massa1 comune con i signori giubilati, resti assieme con il punto solito di baiocchi nella massa commune solamente dei serventi, e quel poco di più che avanza alli baiocchi 20 il servente puntato non lo perda, e prenda dal camerlengo la sua porzione intiera. Onde per l'avvenire chi mancherà in totum, sarà puntato in baiocchi 20, nè si darà più la nota al camerlengo di chi manca al servizio, come faceva per avanti.

Addi 22 giugno 1670. Il rev. signor don XXXII, Della Rutilio Cenci maestro di cappella. Il signor prima tonsura, Antimo Liberati puntatore. — Domenica, invece di cantare la messa solita, si fece congregazione intimata a tutt' i servienti e giubilati due giorni avanti, nella quale fu discorso dello scandalo pubblico, e per quello il gran pericolo di grave mortificazione per la poca quantità dei cantori che si trovarono nella creazione del nuovo Pontefice e nella processione nell'uscire dal conclave per andare a S. Pietro, per cagione che dopo la 1 Edit. Main. legit heic et post Messa pro

creazione della felice memoria di Papa Clemente IX era stato 1 determinato dal nostro collegio che solamente i cantori di quella giornata fossero tenuti ed obbligati a ritrovarsi presenti alla funzione, come nel libro del signor Michele Pellini puntatore di quell'anno 1667 il 12 luglio, a carte 50. E perchè tale terminazione parve a tutti i signori compagni poco adequata, però parve a tutto il collegio, e nemine discrepante, presi i voti del puntatore ad aures ad uno per uno, che dett'ordine e determinazione fosse reprobata ed affatto annullata, anzi che in futurum in simile funzione s'osservi inviolabilmente questa nuova determinazione, cioè che tutti i cantori si debbano ritrovare in cappella all'intonazione dell'antifona Ecce sacerdos magnus, e gli altri cantori, che non saranno di giornata, si debbono almeno ritrovare vestiti con la cotta con gli altri cantori nell'en-Vedi 4, 37. trare alla porta di S. Pietro, altrimente ciascheduno di essi sia puntato, come assente, in uno scudo. Coll'occasione di questa congregazione, non essendosi potuto per l'avanti leggere le costituzioni, conforme il solito di ogni anno, per l'impedimento della Sede vacante, parve bene al puntatore di leggerle, come fece in questa mattina, ed arrivando al capitolo xix delle dette, il cui titolo dice de habitu honesto deferendo, e comincia poi, quia cantores dictae capellae sunt capellani Papae, etc.; il puntatore disse, che i cantori della cappella pontificia, non solo sono cappellani del Papa chiamati di nome nelle sagre costituzioni ed in tutte le altre Bolle pontificie, ma che in effetto tali sono e devono essere, mentre assistono ed intervengono a tutte le funzioni ecclesiastiche, sagre ed apostoliche del Sommo Pontefice, e come tali sogliono in cappella recitar l'offizio divino, lezioni sagre, epistole, profezie, passii, portar la cotta, e la corona o chierica in capo, il tutto proibito dai sagri canoni a persone secolari che non abbiano gli ordini minori o almeno la prima tonsura, e di più nella formola della professione della fede, che deve fare ciaschedun cantore nella sua ammissione nella cappella 1 Verba ista era stato nos addimus (R. T.).

pontificia, quando non sia sacerdote, non astringendosi a ciò, almeno deve dire ego sum clericus, ecc. Pertanto il puntatore, con ordine di monsignor illustrissimo maggiordomo di Nostro Signore avuto a bocca assieme con il signor maestro di cappella. comandò a tutti i signori compagni, che non sono sacerdoti, e non hanno gli ordini minori, almeno prendano la prima tonsura, dandosi tempo due mesi, da cominciarsi il primo di luglio prossimo e da finirsi per tutto agosto; quali due mesi scorsi, a quelli cantori, che non averanno preso la prima tonsura, e non avranno dato la fede di essa in mano del puntatore da mostrarsi a detto monsignor illustrissimo maggiordomo, e da registrarsi nel presente libro, siano ritenute le loro paghe in mano del nostro camerlengo a disposizione del medesimo monsignor maggiordomo in vigore de' comandamenti di Nostro Signore, quali passino inviolabilmente e perpetuamente in futurum a tutti gli altri cantori che entreranno nella cappella pontificia, incaricandosi ciascun maestro di cappella e puntatore pro tempore di far osservare dett'ordine.

Addi 9 settembre 1671. Il sig. Isidoro Cer- XXXIII. Vedi ruti maestro di cappella. Il sig. Giovanni 6, 4. Ricchi puntatore. — Essendo stata intimata in questo giorno la congregazione in palazzo dell'eminentissimo signor cardinale Ursino nostro nuovo degnissimo protettore, coll'intervento ancora di monsignor maggiordomo di Nostro Signore, tutti i signori compagni musici della cappella pontificia furono collegialmente a baciar le mani; Sua Eminenza si compiacque d'accoglierli benignamente, e di esortar tutti a voler osservare le costituzioni, quali fece leggere in sua presenza, ed inculcare a tutti il servizio della cappella e l'unione tra di noi; poi Sua Eminenza volle sentir tutti in segreto per ordine uno dopo l'altro; il che finito, disse in pubblico a tutti, che da alcuni dei signori musici gli era stato insinuato specialmente, che si era introdotto un abuso nell'elezione del maestro di cappella, contro la disposizione della Bolla di Sisto V, presupponendo che in quella si comandi che si elegga per-

sona che almeno abbia quindici anni di servizio, e che nondimeno erano stati eletti alcuni in detta carica questi ultimi anni che non arrivavano a detto tempo di servizio; che però saria stato bene far scrivere sopra questo punto in iure da qualche avvocato celebre, o far constare della verità, e vedere ciò che è di giustizia in questo particolare. Fu dunque eletto a questo effetto il signor conte Caprara, avvocato concistoriale de' primarî della corte, il quale scrisse dottissimamente, ed informò più volte anco coll'intervento nostro l'eminentissimo protettore ed il collegio: si convenne in fine di decretare e determinare che si elegessero i più anziani, ma che non essendovi chi avesse il servizio di quindici anni, fosse ammesso quello ch'era il più viciuo ai detti quindici anni di servizio in cappella; in virtù ed esecuzione del quale decreto fu poi successivamente eletto per maestro di cappella il signor Gio. Battista Vulpio, che non aveva che tredici anni di servizio, come si potrà vedere nella mutazione degli offiziali. XXXIV. Vedi 6, 51. Addi 20 agosto 1673. Il rev. sig. D. Michele Pallini maestro di cappella. Il sig. Matteo Simonelli puntatore. — Dal collegio il giorno dell'Assunta dopo la cappella papale

in S. Maria Maggiore si decretò che, per la comunione generale che si fa tre volte l'anno, non si lasci di cantare la messa, ma per li signori compagni che si comunicheranno, se per maggior divozione loro vogliono fare orazione e non cantare alla detta messa, lo possano fare, e così si fece, e la maggior parte dei signori compagni non cantarono, e questo fu aggiustato, perchè c'era disparere tra li signori compagni, e molti avrebbero voluto che si fosse detta la messa bassa per poter fare le loro devozioni con maggior quiete e soddisfazione, come fu stabilito nel magistero del sig. D. Sante Casata, che, quando si fosse fatta la comunione generale, si dicesse la messa bassa, e perchè molti altri de'signori compagni volevano che la messa si cantasse, conforme sempre è stato così solito antico, fu decretato di cantar la messa.

1 Verba haec si decretò nos addimus (R. T.).

Addi 24 gennaro 1674. Il sig. Antimo Li- xxxv. vedi berati maestro di cappella. Il sig. Giuseppe 3, 48. Tori puntatore. — Mercordi dopo l'esequie della buona memoria di Marco Maranzoli, fu discorso sopra del capitolo De cantore infirmo, essendovi diversi pareri, nondimeno fu concluso, che essendo infermità nota, debba, ritornando al servizio, dare il giuramento in mano del puntatore.

Addi 27 gennaro 1675. Il sig. Antimo XXXVI. Vedi Liberati maestro di cappella confermato. Il 42, 43. rev. sig. D. Giuseppe Vecchi puntatore. -Finito il servizio, il puntatore propose certa difficoltà nata l'anno antecedente sopra la festa di S. Martina, che pareva duro a molti signori compagni di fare l'intiero punto, e conforme il solito della cappella, e di più perdere tutta la partecipazione dopo il primo salmo del vespero e dopo l'epistola alla messa; e così fu risoluto che il punto corresse al solito, ma della partecipazione se ne facessero tre parti, una si perdesse al fine del primo salmo, la seconda al fine del terzo salmo, e la terza al principio dell'inno. Alla messa la prima si perdesse al principio del graduale, la seconda al principio dell'offertorio, la terza al principio del Sanctus, e così non avranno occasione tornarsene indietro quando sentissero finito il primo salmo, potendolo fare ognuno con facilità, senza essere veduto da altri compagni; chi parte dopo il terzo salmo partecipi della metà del guadagno del servizio, e non più.

Addi 1 novembre 1676. Il rev. sig. D. Tom- XXXVII. Veli maso Titi maestro di cappella per la seconda <sup>13, 41</sup>. volta. Il sig. Francesco Verdoni puntatore. — Un giulio di pena a chi non anderà con abito onesto, con decreto fatto nella congregazione avanti l'eminentissimo protettore cardinale De Massimi questo di 19 novembre 1676. — Il card. De Massimi protettore.

Addi 14 decembre 1687. Il sig. Raffaele XXXVIII. De Panuzzi maestro di cappella. Il sig. Raf-cantoribus evifaele Raffaeli puntatore. — In congregatione per infrascriptos cantores capellae pontificiae habità de ordine magistri capellae in Vaticano ibi congregatos sub die 11 decembris MDCLXXVII, in qua censuerunt inter alia condere decretum, prout condiderunt, sta-

Vedi 4, 44.

tuerunt, statuunt et condunt (in vim facultatum ac privilegiorum eisdemmet cantoribus dictae capellae pro tempore concessis et tributis 1 a felicis memoriae Sixto Pontifice Maximo PP. V, tenoris videlicet ad § v, « Necnon felici pro statu, regimine et gubernio dicti collegii quaecumque statuta, ordinationes et decreta sacris canonibus et Concilii Tridentini decretis non contraria condendi, et condita, quoties pro illorum ac rerum et temporum qualitate vel aliàs expediens videbitur, mutandi, corrigendi, reformandi, alterandi, moderandi, in toto vel in parte revocandi, et alia de novo condendi, eaque omnia, dummodo apostolica, vel saltem illius protectoris pro tempore existentis auctoritate approbata fuerint, etc., observari faciendi, concedimus et largimur ») pro conservatione servitii omnipotentis Dei ac Sanctissimi summorumque pontificum successorum, ac pro honorificentià, decore, bonoque eiusdem capellae et collegii regimine, non posse, neque deberi ullo modo unquam futuris temporibus, et prout ab eorum praedecessoribus cantoribus hucusque servatum fuit et servatur, annuentibus etiam sanctissimis dominis nostris dominis Alexandro VII, Clemente IX et Clemente X sanctae memoriae, sub quovis praetextu aut colore admittere, recipere et in eorum numero adscribere, nec a quoquam quavis auctoritate fulgente admitti, adscribi adscribique facere seu permittere valeant aut praesumant, irritumque sit si secus fecerint, cantorem aliquem eviratum in locum, ut dicitur, per contralto naturale di detta cappella: et hoc sub poenis quoad cantores periurii, privationis officii et loci dicti collegii ipso facto incurrendis. Ideo praedicti cantores instant, non solum pro confirmatione et validitate praesentis decreti ad formam supradictam privilegiorum ibi, verum etiam pro eius observantià perpetuo valiturà, scribi in ordinationibus dictae capellae committere et mandare. Nos igitur magister et cantores praedictae capellae praemissum decrevimus decretum, et acceptavimus, ac observare observarique facere, tacto pectore more sa-

1 Potius concessorum et tributorum (R. T.).

cerdotali, et ad sancta Dei Evangelia respective iuravimus et iuramus; xiv decembris anni supradicti MDCLXXXVII.

Addi 25 gennaro 1689. Il sig. Giovanni XXXIX. Delle Matteo Leopardi maestro di cappella. Il si-consegne, gnor Carlo Antonini puntatore. - Decretò che ogni anno dagli officiali passati si debba dare la dovuta consegna ai successori, e mantenere in perpetuo inviolabilmente detto decreto.

Addi 19 marzo 1690. Il rev. sig. D. Gre- XL. Delle cangorio De Giudici maestro di cappella. Il tileue. rev. sig. D. Andrea Mazzoni puntatore. -Domenica delle Palme. In questa mattina fu stabilito da tutti li signori compagni, nemine discrepante, che in avvenire nel cominciare le cantilene, comincino sempre li serventi, perchè cominciando i giubilati, e cominciando alle volte male, sono puntati i serventi; e per evitare tal pregiudizio è stato stabilito così.

Addi 24 gennaro 1693. Il sig. Raffaele XLI. Vedi 13, Raffaeli maestro di cappella. Il rev. signore 6. D. Benedetto Ceccarelli puntatore. — Dovendo a noi premere della dovuta osservanza delle costituzioni apostoliche della cappella pontificia, nella quale viene espressamente ordinato che i cantori della medesima cappella debbano andare in abito onesto e decente, inerendo al decreto fatto dalla bona memoria del sig. cardinal Massimi, protettore della medesima cappella, sotto li 19 novembre 1676, lo confermiamo, e di nuovo ordiniamo che debba in avve- Vedi 1, 43. nire osservarsi sotto la pena di un giulio, da pagarsi da chi contraverrà, dichiarando che la medesima pena debba pagarsi da chiunque di detti cantori che in avvenire andrà per Roma e di giorno con ferraiuolo corto pavonazzo, come indecente ed improprio a cantori della cappella pontificia; in occasione di viaggio e di notte si concede: ordinando che questo nostro decreto sia registrato tra gli altri della medesima cappella, e sia in avvenire inviolabilmente osservato sotto la pena di sopra espressa. In fede di che abbiamo sottoscritta la presente di nostra propria mano, e firmata col nostro solito sigillo. Questo di 24 gennaio 1693,

XLII. Vedi 14, Addi 11 novembre 1693. Il sig. Raffaele

Raffaeli maestro di cappella. Il rev. signore D. Benedetto Ceccarelli puntatore. — Mercordi si tenne congregazione, nella quale il sig. Raffaele Raffaeli maestro di cappella propose essere necessario di rimediare all'abuso introdotto della facilità con cui si concedevano ai signori cantori le licenze d'essere assenti dal servizio, poichè talvolta succedevano degli scandali a causa della mancanza di qualche parte necessaria; onde, considerata per molto giusta detta proposizione, con pieno consenso dei signori compagni si decretò, che occorrendo ad alcuno di essi di ottenere detta licenza per qualche loro affare, sia in avvenire tenuto di domandarla in collegio, che la concederà quando conoscerà che non resti per ciò diminuito il numero delle parti in modo che non possa farsi il servizio di Dio e della cappella; ed in evento d'urgente bisogno, e che non possa chiedersi licenza in collegio, perchè in quel tempo non vi sia servizio, si dovrà domandar licenza al sig. maestro di cappella o al puntatore pro tempore, con che debbano sempre dette licenze ottenersi in scriptis, conforme il solito, dall'eminentissimo protettore, che in tal guisa resterà assicurato che il supplicante possa godere il benefizio della licenza, senza che patisca il servizio della cappella. Ed in caso che il sig. cardinale protettore abbia sottoscritta alcuna licenza prima che sia stata domandata in collegio o al maestro di cappella come sopra, dovrà, almeno dopo, essere mostrata e notificata al medesimo maestro di cappella o puntatore, acciò conoscendo che non pregiudichi il servizio, la passi ed approvi, o in caso contrario il medesimo maestro di cappella o puntatore possa informare il sig. cardinale protettore del pregiudizio che risulterebbe dalla mancanza di chi l'ha ottenuta; onde io Benedetto Ceccarelli puntatore ne ho registrato il presente decreto.

XLIII. Vedi Addì 1 febbraio 1696. Il signor Carlo Antonini, maestro di cappella. Il signor Giovan Battista Felice puntatore. - Avendo conosciuto il nostro collegio della cappella

pontificia gli abusi seguiti per il passato, e che possono anche succedere in avvenire, nel modo di puntare, specialmente per causa degli errori e delle mancanze al servizio, ed essendosi anche riconosciuta la difficoltà che si rincontra in correggere detti errori, dopo qualche spazio di tempo; per rimediare dunque in futuro alli predetti abusi, valendosi il nostro collegio delle facoltà concessegli dalla sacra memoria di Papa Sisto V nella Bolla da esso emanata il primo di settembre MDLXXXVI, specialmente nel § 5, Necnon felici, nel quale, ecc.<sup>1</sup>, ha istimato bene tutto il nostro collegio, nemine discrepante, far decreto, che si riveda ogni mese il libro del signor puntatore pro tempore, e da due sindaci da deputarsi ogni anno, anno per anno, nel giorno della lettura delle nostre costituzioni del medesimo collegio, con che detti sindaci da deputarsi debbano essere stati maestri di cappella, e non altrimente, acciocchè li predetti signori maestri di cappella e sindaci rispettivamente vedano, riconoscano, e, bisognando, correggano gli errori, che forse per inavvertenza potessero esservi, e veduto e riconosciuto, e, bisognando, corretto, si approvi con la sottoscrizione dalli suddetti signori maestri di cappella e sindici, e per maggior osservanza vedi 1 e l'agdovrà il signor puntatore otto giorni dopo giunta nel fine. del mese decorso consegnare alli sopraddetti signor maestro di cappella e sindici li punti di quel mese, e così di mese in mese; ed in caso di inadempimento della suddetta tradizione dei punti di mese in mese, come sopra, per l'effetto suddetto, il nostro collegio gli prescrive la pena di scudi tre di volta in volta che contraverrà, da applicarsi per la celebrazione di tante messe per suffragio delli compagni defunti del suddetto nostro collegio. Terminato poi l'anno del puntatore, esso signor puntatore pro tempore sia tenuto consegnare il suo libro terminato ed intiero al nuovo signor puntatore dentro il mese di gennaro seguente, sottoscritto ed approvato come sopra; ed in mancanza di dette consegne s'intende incorso nella pena di scudi tre moneta, in 1 Edit. Main. legit al quale (R. T.).

Vedi 1, 52.

conformità del decreto emanato il 27 decembre 1634, da applicarsi nel modo suddetto.

mente considerato il sopraddetto decreto fatto dal collegio dei signori cantori della pontificia cappella, e riconosciuto per giusto e ragionevole, e molto utile al servigio di Dio e della cappella medesima, in vigore della nostra ordinaria autorità e delle facoltà a noi concesse dai Sommi Pontefici, pienamente lo confermiamo, ed ordiniamo che sia da tutti e sempre inviolabilmerte osservato sotto le pene in esso contenute, e non ostante qualsivoglia cosa in contrario, perchè così, ecc.

XLV. Ved:

Addi 5 aprile 1696. Il signor Carlo Antonini, maestro di cappella. Il signor don Giovan Battista Felice puntatore. — Fu esposta dal puntatore la difficoltà che aveva nel riconoscere i mezzi punti per le spartizioni nelle cappelle della Candelora, Ceneri, Palme, Sabato santo, Corpus Domini, giubilei e concistorî pubblici, perchè alcuno delli signori puntatori aveva arbitrato di prendere il mezzo punto dalli primi due giuli che si punta alle dette cappelle, altri nella seconda replica dell'introito, ed altri nel principio del graduale; onde, per prefiggere una sicura regola alli signori puntatori pro tempore, il collegio per rimediare in avvenire agli arbitrî suddetti, valendosi delle facoltà concedutegli dalla santa memoria di Papa Sisto V nella Bolla emanata il primo di settembre 1586 specialmente nel § 5 Necnon felici, etc., (nel quale dà al medesimo collegio facoltà di fare qualsivoglia statuto, ordine e decreto, purchè non sia contrario alli sacri canoni ed alli decreti del Concilio Tridentino, e di mutarli in tutto o in parte, revocarli e moderarli, correggerli, riformarli, alterarli, e di farne anche degli altri di nuovo), ha decretato, nemine discrepante, che in avvenire debba correre il mezzo punto per le spartizioni a chi sarà puntato nel primo punto delli due giuli in occasione delle suddette cappelle, ed ha ordinato a me Gioan Pattista Felice, puntatore dell'anno presente 1606, di registrare detto decreto nel presente libro, come appare, acciò dalli

suddetti signori puntatori sia sempre ed inviolabilmente osservato. In fede di che, ecc. E con il solito rendimento di grazie fu terminata la suddetta congregazione.

Addi 11 aprile 1696. Il signor Carlo Antonini maestro di cappella. Il rev. signor D. Gioan Battista Felice puntatore. — Il signor maestro di cappella ed il puntatore rappresentarono al collegio, che nella cappella del Venerdi Santo a mattina li signori puntatori per lo passato si erano arbitrati di puntare ognuno a suo modo, e ciò per non essere stato stabilito il punto, nè per costituzione, nè per consuetudine; onde fecero istanza, che si dovesse dividere e stabilire tutto il punto per la suddetta cappella: ed il collegio, conosciuta molto necessaria la detta istanza, valendosi delle facoltà concedutegli dalla santa memoria di Papa Sisto V nella già enunciata Bolla dal primo di settembre 1586, e specialmente nel § 5 Necnon felici, etc., ha stimato bene, nemine discrepante, statuire e decretare, che in avvenire li signori puntatori pro tempore debbano puntare, chi non si trova presente al principio della profezia Haec dicit Dominus, in baiocchi 20, e chi non sarà presente al principio del secondo tratto, in baiocchi 50, e chi mancherà in totum, uno scudo, e che il mezzo punto per le spartizioni debba correre a chi non sarà presente al principio del secondo tratto.

Inoltre, avendo il puntatore difficoltà in riconoscere i mezzi punti per le spartizioni nelle messe papali, perchè alcuno delli signori puntatori aveva arbitrato di prendere il mezzo punto dalli primi due giuli che si punta al principio del primo Kyrie, ed altri dalli cinque giuli al principio del graduale, fece similmente istanza che anche sopra di ciò si prefiggesse il modo che si doveva inalterabilmente osservare in avvenire; onde il collegio, per tòrre ai puntatori questo abuso degli arbitrî, valendosi della facoltà della Bolla suddetta, ha decretato, nemine discrepante, che debba correre il mezzo punto per le spartizioni a chi sarà puntato nelli cinque giuli al principio del graduale : ed ha

ordinato a me Gioan Battista Felice, punta-

48.

XLVII.

tore di quest'anno 1696, di scrivere li suddetti decreti nel mio libro de' punti, e ne appariscano, acciò dalli signori puntatori pro tempore siano sempre ed inviolabilmente osservati. In fede, ecc.

Addi 29 giugno 1696. Il signor Carlo An-

XLVIII Vedi tonini, maestro di cappella. Il rev. signor

D. Gioan Battista Felice puntatore. — Prima del vespero secreto, il signor maestro di cappella ed il puntatore fecero Domini mei, e rappresentarono, che, in occasione d'indisposizioni dei signori compagni, il capitolo xxvi delle nostre costituzioni comanda che debbano mandare la scusa in collegio, ed alla prima uscita che fanno di casa, si debbano presentare in cappella, benchè non sia la loro giornata, e gli inosservanti ordina che siano puntati in duplum; e perchè alcuni signori compagni indisposti, prima di presentarsi al servizio sono usciti di casa, e sono andati a cantare in diversi luoghi, alcuni signori puntatori li hanno puntati in duplum per la mancanza al servizio di quel giorno, ed hanno puntato uno scudo per ciascheduna volta che hanno cantato fuori di cappella, ed altri signori puntatori si sono arbitrati di puntarli solamente in uno scudo per ciascheduna volta che hanno cantato fuori di cappella, e per la mancanza del servizio in quel giorno non hanno puntato, nè secondo il punto corrente, nè in duplum. Onde, per prefiggere il punto suddetto, il Vedi 12, 49. collegio valendosi delle facoltà concedutegli dalla santa memoria di Papa Sisto V nella Bolla già altre volte enunciata, decretò, nemine excepto, che quelli signori compagni che manderanno la scusa per indisposti, si debbano presentare il primo giorno di servizio, benchè non sia sua giornata, e non presentandosi, si debbano puntare per la scusa falsa, secondo la costituzione, in duplum, ed in vigore delle nostre consuetudini si debbano puntare in uno scudo per ciascheduna volta che canteranno in quel giorno in qualsivoglia luogo pubblico; il che si dovrà parimente osservare in ogni altra mancanza al servizio per scusa falsa; ed ha ordinato a me Gioan Battista Felice, puntatore di quest'anno 1696, di scrivere il | zioni della suddetta cappella, con le facoltà

suddetto decreto nel mio presente libro dei punti, come appare, acciò dalli signori puntatori pro tempore sia sempre ed inviolabilmente osservato; ed in fede, ecc.

Inoltre dal signor maestro di cappella, e dal puntatore fu rappresentato in collegio, 12 in fin. 3. che non essendo comparsi alcuni signori compagni al servizio, ed essendo andati a cantare fuori di cappella in quel giorno, da alcuni signori puntatori erano stati puntati per la mancanza del servizio, ed in uno scudo per ciascheduna volta che avevano cantato fuori di cappella, ed alcuni altri signori erano stati puntati solamente in uno scudo per ciascheduna volta che avevano cantato fnori di cappella, e non avevano puntato per la mancanza del servizio di quel giorno; onde per stabilire la consuetudine alli signori puntatori pro tempore, il collegio, valendosi delle facoltà espresse di sopra, ha decretato, nemine discrepante, che li signori compagni, che mancherano al servizio ed andranno a cantare altrove, debbano essere puntati nel punto corrente di quel giorno nel quale mancheranno, ed in uno scudo per ciascheduna volta che canteranno in qualsivoglia luogo pubblico e parimente ha ordinato a me Gioan Battista Felice, puntatore di quest'anno 1696, di scrivere il suddetto decreto nel mio presente libro dei punti, come appare, acciò dalli signori puntatori pro tempore sia sempre ed inviolabilmente osservato: ed in fede, ecc.

Addi 2 luglio 1696. Il signor Carlo An- L. Vedi 49, tonini maestro di cappella. Il rev. signor 51, 52. D. Gioan Battista Felice, puntatore. - Terminata la messa, il signor maestro di cappella ed il puntatore fecero istanza al collegio che si dividesse e stabilisse tutto il punto per le funzioni della cappella della mattina del Giovedi santo, perchè non trovandosi stabilito detto punto, nè per costituzione, nè per consuetudine, i signori puntatori pro tempore si erano per lo passato regolati in farlo a loro modo ed arbitrio. Fattasi pertanto dal collegio riflessione a così giusta istanza, ed alla necessità di dividere e stabilire tutto il punto per le fun-

XLIX. Vedi

LI. Vedi 6.

che al medesimo collegio competono in vigore specialmente del § 5 della già enunciata Bolla di Sisto V in data del primo settembre 1586, risolvè e decretò col consenso dato in voce da tutti i signori compagni che erano presenti, eccetto che dal signor Gagliardi, che in avvenire li signori puntatori pro tempore debbano puntare, chi non sarà presente al principio del primo Kyrie, in baiocchi 20, e chi non sarà presente al principio del graduale, baiocchi 50, e chi mancherà a tutta la messa, in uno scudo; ed inoltre chi non sarà presente alla processione, in altri baiocchi 20, e alla loggia alla benedizione, in altri baiocchi 20, e alla Lavanda, in altri baiocchi 20, e se alcuno dei signori compagni partirà senza licenza, o non assisterà alle dette funzioni, si dovrà puntare in uno scudo per ciascheduna di quelle alle quali sarà mancato senza la suddetta licenza; ed ha ordinato a me Gioan Battista Felice, puntatore di quest'anno 1696 di scrivere il suddetto decreto nel mio presente libro de' punti, come appare, acciò dalli signori puntatori pro tempore sia sempre ed inviolabilmente osservato. Ed in fede, ecc.

Addi 1 agosto 1696. Il sig. Carlo Antonini maestro di cappella. Il rev. sig. D. Giambattista Felice puntatore. — Questo decreto fu letto addi 3 novembre 1696 in S. Carlo.-Dovendo noi avere particolare premura che i signori cantori della cappella pontificia coltivino gli atti di ogni più esemplare pietà, e che osservino puntualmente ogni decreto da loro collegialmente fatto, ed in particolare quelli che sono diretti all'onore di Dio ed all'edificazione del prossimo, come si è il decreto fatto sotto li 10 luglio 1588, che è il più giusto e il più santo degli altri. mentre in esso s'incarica ai medesimi signori cantori di prendere pubblicamente in cappella la santissima comunione in alcuni tempi più particolari dell'anno, dalla quale osservanza è poi per giusti motivi convenuto di recedere e mutarla, e stabilirla nella forma nella quale presentemente si trova; noi inerendo al suddetto decreto, ed in vigore della nostra ordinaria autorità, confermando per quanto potesse bisognare anche la mu-

tazione di detta osservanza, e lo stato nel quale è al presente, vogliamo che per le tre infrascritte solennità, cioè il Corpus Domini, dell' Annunciazione della beatissima Vergine e di Tutti i Santi, ognuno dei suddetti signori cantori inviolabilmente ed in perpetuo debba pubblicamente comunicarsi in cappella, e massime i laici e secolari, ai quali corre più preciso l'obbligo di tale osservanza, giàcchè non si deve presumere nè supporre che li signori cantori sacerdoti trascurino in somiglianti solennità di celebrare la santa messa; e perchè non possa giammai suffragare alcuna scusa per l'inosservanza di ciò, non si dovrà concedere licenza a chicchessia di non intervenire in cappella al servizio nel giorno che sarà destinato per fare la comunione, se non in caso di gravissima ed importantissima urgenza, quale però dovrà prima riconoscersi da tutto il collegio d'essi signori cantori; dichiarandosi di più, che se alcuno di essi sarà infermo (il che Dio non voglia) o pure assente da Roma nel giorno che si prefiggerà dal maestro di cappella pro tempore per prendere la santissima comunione come sopra, tanto gl'infermi quanto gli assenti dovranno infallibilmente comunicarsi otto giorni dopo che si saranno presentati in cappella al servizio, dopo la loro guarigione, ritorno in città respettivamente; e se alcuno dei presenti in Roma non si comunicherà nel giorno nel quale si saranno pubblicamente comunicati gli altri in cappella, dovrà comunicarsi onninamente nel termine di quindici giorni inclusivamente dal giorno nel quale sarà stata fatta la comunione dai loro compagni.

Addi 17 aprile 1697. Il sig. Paolo Ronca LII. Vedi 4, maestro di cappella. Il sig. Francesco De Rossi puntatore. — Fu tenuta congregazione nella cappella al Quirinale, e fu ammesso per soprannumerario nella parte di soprano il sig. Girolamo Bigelli per ordine di Nostro Signore, e fu ricevuto ad osculum pacis, ut moris est; ciò finito, dal signor maestro fu fatta istanza, se il cantore nuovamente ammesso si debba puntare nella mancanza delle cappelle papali dentro il primo del

Vedi 44.

Vedi 3.

mese del suo introito, e per la varietà dei pareri fu corsa la bussola, e fu risoluto, che quelli volevano fosse puntato dovessero votare con il voto nero, e gli altri, che erano di contrario parere, votassero con il voto bianco; e veduto lo scrutinio, fu vinto il partito che si dovesse puntare, e fu ordinato al puntatore che scrivesse il presente decreto.

Aggiunta di nuove regole per bene esercitare Vedi 1. l'offizio di puntatore stabilito dalla congregazione dei sei cantori, secondo l'autorità compartitagli da tutto il collegio.

1. Che il signor maestro di cappella non Vedi 6 hic 12, vedi 1 hic 5. possa far penare nè puntare li signori cantori senza partecipazione e consenso di tutto il collegio, nel quale, quando vi sia discrepanza, debba correre la bussola.

> II. Che il puntatore non abbia autorità di puntare il signor maestro di cappella senza consenso del collegio; questo però s'intende nei punti straordinarî, cioè di negligenze nelle cappelle papali, cardinalizie ed esequie, ed in tutte quelle funzioni nelle quali deve assistere all'altare, o altro; ma quando opera come tutti gli altri cantori, sia puntato come gli altri. Si dichiara ed aggiunge che la prima volta potrà il puntatore di sua autorità puntarlo in due giulì, quando faccia errore; ma la seconda volta nell' istesso servizio non possa puntarlo senza il collegio. — C. CAPECI auditore.

Vedi 12 hic 10. III. Che il puntatore nei servizi feriali e comuni, ed altri straordinari, non possa puntare se non baiocchi cinque per volta, e quando l'errore sia grave, un giulio ad summum.

> IV. Che nelle cappelle papali o cardinalizie, per errori od altri estraordinari, non possa puntare più di due giulì, ed essendo error grave che meriti maggior punto, ne debba dar parte al collegio, acciò ci presti il consenso.

vedi 4 hic 8. v. Nei servizî feriali e comuni, toccando all'anziano di quella parte che principia la cantilena a prendere la voce, e prendendo o troppo alto o troppo basso, di modo che sia d'uopo per comodo di tutte le parti o l

crescere o calare la voce, in quel caso sia puntato detto anziano di baiocchi cinque, e non altrimenti.

VI. Che nelle prove tanto per li concorsi Vedi 13. quanto per la settimana santa, e per le esequie che si fanno a S. Gregorio per i nostri compagni defunti, non sia obbligo portar la veste pavonazza, ed a S. Martina si vada al solito.

voco nel far partecipare de'punti, come secondo l'uso non deve partecipare chi manca dieci giorni continui in un mese o per infermità o per licenza concessagli dall'eminentissimo protettore o dall'illustrissimo maggiordomo o dal collegio, o pure per aver fatto quattro punti intieri od otto mezzi punti in tutto di mancanze; così ancora si ordina, che, chi averà tre punti di mancanze, e manchi sei giorni in un mese o per infermità o per licenza come sopra, non debba partecipare dei punti di quel mese. Inoltre perchè qualche compagno potrebbe mancare diciotto giorni continui, cioè nove in un mese e nove nell'altro, e partecipare dei punti di tutti due i mesi, con pretesto di non essere compiti dieci giorni come sopra; si ordina pertanto al puntatore che

VIII. Il puntatore non possa puntare chi Vedi 4, hie 9, porta parrucca indecente, ma debba avvertirlo e dargli tempo otto giorni; se poi dopo detto tempo tornerà senza aver obbedito, e sia con parrucca indecente, lo punti in un giulio, ed anche la seconda volta lo punti in un altro giulio; se poi ricaderà la terza volta, non lo possa puntare, ma lo partecipi al collegio, acciò sia punito. Per ciarlare, non possa puntare se non dopo il secondo avviso, e quando vi ricada la terza volta, lo punti di due giuli; e così faccia ogni volta che occorra puntare, sempre precedendo i due avvisi.

ad ognuno che mancherà dodici giorni con-

tinui, cioè sei di un mese e sei di un altro,

non debba farli partecipare dei punti di quel

mese nel quale principia la mancanza.

IX. Ancorchè vi sia il primo decreto che vedi t. parla di chi non canta nell'attual servizio, si è stimato espediente rinnovare e dichia-

VII. Perchè il puntatore non prenda equi- Vedi 2 hic 45.

rare che il puntatore avvisi i trasgressori una volta, e se non obbediscono, li punti due giuli per volta, sempre precedendo il medesimo avviso.

Ved: 12.

x. Si deve osservare il decreto di rivedere i quinternetti in ogni mese al puntatore, e sindicarli secondo lo stabilito.

xI. In caso che i signori sindici eletti per rivedere i quinternetti al puntatore, secondo il decreto fatto dal collegio, emanato il 1.º febbraro 1696, trovino che il puntatore non abbia puntato secondo il presente accordo e stabilimento, si debba dai medesimi signori sindici rappresentare tal negligenza e trascuraggine al collegio, acciò sia penato il puntatore in uno scudo per tutto il quinternetto.

Vedi 6.

xII. Si è detto di sopra che il signor maestro di cappella non debba puntarsi dal puntatore, ma si è voluto ancora provvedere che il signor maestro per questo non trascuri il suo debito; onde, succedendo qualche errore che veramente porti scandalo, il puntatore dovrà proporlo al collegio, il quale essendo superiore, se giudicherà bene di avvertirlo per la prima volta, possa farlo, essendo pena bastante l'istessa accusa; quando poi giudichi diversamente, debba ordinare che sia puntato.

xIII. Si dovrà in avvenire osservare la consuetudine che il suddetto signor maestro di cappella non possa andare egli solo a parlare a Nostro Signore, o all'eminentissimo protettore, o a monsignor maggiordomo, o agli auditori di Sua Santità, dal' detto signor cardinal protettore e monsignor maggiordomo, dei negozi spettanti al collegio, senza essere accompagnato dagli altri offiziali, o da due deputati dal collegio per tale effetto; e se urgenza non permettesse di trovar ambi li deputati o gli altri offiziali, possa andarvi con uno dei detti signori deputati, e nel primo servizio o congregazione rappresentare il tutto al collegio. I detti deputati si debbano eleggere ogni anno nel giorno che si eleggono gli altri offiziali; e se il signor maestro non osserverà simile ordinazione, sia penato in una mesata; e

1 Potius lege del (R. T.).

quella pena si potrà eseguire in ogni tempo, nè s'intenda mai prescritta. Nella stessa pena incorra ogni altro dei signori compagni che fosse ardito di trattar negozi del collegio con i superiori senza preciso ordine del medemo collegio.

xiv. Di più che li signori debbano sottoscriversi a tutto il concordato; come anco il simile debba far ogni cantore nel giorno del suo introito in cappella.

Vedi 2

xv. Nelle pretenzioni di paghe si dovrà far istanza al collegio, il quale ordini al signor maestro di essere ai piedi di Nostro Signore accompagnato come sopra, cioè dagli offiziali e deputati, per rappresentare a chi di giustizia si debba la paga. Si deve avvertire che solo i punti si devono dividere dal puntatore; ma le pene si devono portare a'luoghi pii de' religiosi mendicanti, e riportarne ricevuta.

Dichiarazione.

xvi. Ancorchè sia provvisto per quanto è stato possibile tanto a' servizi papali e cardinalizî, quanto a'servizî comuni e feriali ne' casi straordinari, con tutto ciò possono incontrarsi altre difficoltà, delle quali non essendone fatta menzione, non possa il puntatore per sè stesso risolvere cosa alcuna; ma debba proporle al collegio, e da quello ricevere l'ordine come debba regolarsi. Dichiarandosi insieme che non s'intende in verun modo, con queste note poste di sopra per istruzione del puntatore, di levare od aggiungere nè pure una sillaba di quanto si comanda osservare nelle nostre antiche costituzioni; perchè solo si è voluto moderare, dichiarare e stabilire le consuetudini. acciò un puntatore non gravi più di un altro, ed ognuno riceva la stessa giustizia con l'essere giudicato, penato e puntato nel modo sopraddetto. Il collegio poi ha sempre l'arbitrio di accrescere e minuire tanto i punti quanto le pene, secondo la gravezza del mancamento, errore o scandalo.

Franciscus cardinalis Maidalchinus protector; Carlo Capece auditore di sua eminenza; signor maestro Benedetto Ceccarelli affermo come sopra, mano propria.

Signori Giubilati. Io Giovanni Rattista Collozzi, decano, affermo come sopra; Vulpio;

Subscriptio-

io Lorenzo Cocchi affermo quanto sopra, mano propria; Fede; io Giuseppe Toci affermo quanto sopra, mano propria; io Giuseppe Vecchi affermo quanto sopra, mano propria; Giovanni Battista Giannelli affermo quanto di sopra mano propria ; Cappelletti ; Panuzzi; io Giovanni Matteo Leopardi affermo quanto sopra, mano propria.

Signori Serventi. Giovanni Battista Felici affermo quanto di sopra, mano propria; io Raffaele Raffaelli id.; io Giuseppe Ceccarelli id.; io Carlo Antonini id.; io Andrea Mazzoni id.; io Paolo Ronca id.; io Giovanni Carlo Anatò id.; io Francesco De Rossi id.; io Andrea Adami id.; io Paolo Besci id.; io Silvio Garghetti id.; io Girolamo Perini id.; io Stefano Carli id.; io Bartolomeo Monaci id.; io Pasqualino Tiepoli id.; io Michele Fregiotti id.; Gagliardi; io Giuseppe Antonio Iacobelli id.; io Giovanni Andrea Saoli id.; io Silvestro Antonio Calderini id.; io Marco Marchitelli id.; io Antonio Girolamo Bigelli id.; io Felice Angelo Petrucci id.; io Baldassare Sartori id.; io Gabriele Puyol id.; io Francesco Spinacciati id.

Causae huius constitutionis.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, exponentes praedicti decreta huiusmodi, utpote accurato et exacto dictae capellae nostrae servitio salubrique dicti collegii directioni conducibilia, quo firmius subsistant, nec in vim facultatis ipsi collegio per dictas Sixti praedecessoris litteras, sicut praemittitur, concessae, in futurum revocari, mutari, corrigi, reformari sen alterari valeant, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri, illorumque observantiam, itaut quemadmodum unanimi totius collegii praesati consensu edita fuerunt, sic ab illis nonnisi pari consensu, et accedente ad id apostolicà seu pro tempore existentis eiusdem collegii protectoris auctoritate, recedi ullo modo possit, constabiliri summopere desiderent: nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolicâ dignaremur.

§ 3. Nos igitur, eorumdem exponentium votis hac in re, quantum cum Do-cretorum. mino possumus, favorabiliter annuere volentes, eorumque singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes huiusmodi supplicationibus inclinati, omnia et singula praeinserta decreta, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 4. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis actoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus praefatis Sixti Derogat praedecessoris litteris, aliisque praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon capellae et collegii praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et lit-

teris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis aliâs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvi iulii MDCXCIX, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 16 iulii 1699, pontif. anno 1x.

## CLXXXIV (al. 185).

Confirmantur duo decreta capituli generalis Congregationis Caelestinorum Ordinis S. Benedicti circa habilitationem magistrorum novitiorum et quatuor lectorum ad abbatiam '

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Causa dictorum decretorum an-DO MECKCVIII.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus filius modernus abbas generalis Congregationis monachorum Caelestinorum Ordinis sancti Benedicti, quod ipse, ad maiorem Dei gloriam et dictae Congregationis incrementum, illiusque monachorum, ut non minus in religionis virtutibus quam litterarum studiis magis magisque proficiant, incitamentum, tria decreta in capitulo generali dictae Congregationis anno mocxcyiii celebrato ab omnibus illius vocalibus concorditer acceptato de edi curavit: nempe primum, quod magistri novitiorum eiusdem Congregationis post sexennium in exercitio muneris magisterii novitiorum huius-

1 ldem concessum fuit aliis lectoribus et confirmatae constitutiones ab Urbano VIII, constitit. edită MDCXXVI, die 8 iulii, pontif. III.

modi peractum, privilegio priorum actualium et triennalium gaudeant, ad hoc ut ad gradum abbatialem de iure habiles reddantur; secundum, quod ii monachi praefatae Congregationis, qui iam memoratum munus magisterii novitiorum per integrum sexennium exercuisse reperiuntur, eodem privilegio gaudere debeant, et de facto ad dictum gradum abbatialem habiles sint; tertium denique, quod, praeter lectores monasteriorum Congregationis huiusmodi in quibusdam felicis recordationis Urbani PP. VIII praedecessoris nostri litteris nominatorum, lectores aliorum quatuor scilicet S. Mariae de Corropoli, et de Casaluce, ac S. Bartholomaei Lucerensis, necnon S. Stephani Bononiensis monasteriorum eiusdem Congregationis, qui vel philosophiae vel theologiae scholasticae lecturam in quatuor monasteriis huiusmodi per duodecim annorum spatium exercuerint, dicto privilegio priorum actualium et triennalium similiter gaudeant, ac etiam ad praedictum gradum abbatialem de iure habiles existant.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dictus abbas generalis duorum decredecreta huiusmodi, quo firmius subsi-deratione quoad stant et serventur exactius, apostolicae secuadum. confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius abbatis generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc

<sup>2</sup> Videtur legendum acceptata (R. T.).

militer porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui votum dilecti filii nostri Leandri, eiusdem S. R. E. cardinalis Colloredi nuncupati, super praemissis considerarunt, et quoad petitam confirmationem secundi ex dictis tribus decretis minime annuendum esse censuerunt, consilio, alia duo. nempe primum pro magistris novitiorum, addito tamen quod ad memoratas praerogativas seu graduationes consequendas non sufficiat solus temporis lapsus in qualicumque exercitio magisterii novitiorum huiusmodi, nisi etiam concurrat definitorii generalis vel provincialis dictae Congregationis approbatio seu declaratio super laudabili exercitio, ac tertium decreta huiusmodi super lectoribus praedictorum quatuor monasteriorum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Clausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus

et ordinationibus apostolicis, ac dictae Congregationis monachorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem Fides tranpraesentium litterarum transumptis, seu sumptorum. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxv iulii mocxcix, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 25 iulii 1699, pontif. anno Ix.

## CLXXXV (al. 186).

Comunicantur gratiae spirituales Congregationis Cassinensis Benedictinis monasterii Mellicensis in Austria 1.

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Pastoralis officii, quo catholicae Ec- Exordium. clesiae per universum terrarum orbem

1 Similis communicatio facta Congregationi Bavaricae extat const. ed. MDCXCI, die 11 augusti, pontif. 1; et in Clementis XI const. ed. MDCCXIV. die 11 octobris, pontif. xIV, pro Congregatione monachorum in Boëmia.

disfusae 1 regimini divina dispositione praesidemus, sollicitudo nos admonet, ut, paternam virorum religiosorum Altissimi obsequiis sub suavi monasticae vitae iugo mancipatorum curam gerentes, prosperis eorum in viâ Domini progressibus, quantum nobis ex alto conceditur, consulere iugiter studeamus.

Communicatio ut in rubrica.

§ 2. Cum itaque, sicut dilecti filii abbas et monachi monasterii Mellicensis in Austrià Inferiori, Sedi Apostolicae ut asseritur immediate subjecti, Ordinis sancti Benedicti, nobis nuper exponi fecerunt, monasterium praedictum magno religiosorum uberes in illis partibus bonorum operum fructus adspirante superni favoris auxilio proferre iugiter satagentium numero introductum sit, ipsi vero exponentes, pro maiori eiusdem monasterii augmento feliciorique illius directione, omnia et singula privilegia, gratias, indulgentias, favores et indulta, tam hactenus concessa, quam in posterum concedenda, quibus Congregatio Cassinensis monachorum Ordinis praedicti, eiusque abbates et monachi, aliaeque personae quaecumque, etiam per viam communicationis vel extensionis aut aliàs quomodolibet, fruuntur et gaudent, ac frui et gaudere possunt et poterunt in suturum sibi dictoque eorum monasterio a nobis communicari plurimum desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, praedictam communicationem, quoad gratias spirituales tantum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, concedimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus nostrå de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordi-

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv septembris MDCXCIX, pontificatus nostri anno ix.

nationibus apostolicis, ceterisque contra-

riis quibuscumque.

Dat. die 24 septembris 1699, pontif. anno IX.

CLXXXVI (al. 187).

Mandatur, ut in provincià S. Ioannis Baptistae in regno Peruano Ordinis Praedicatorum serventur constitutiones capitulorum generalium circa suc-

<sup>1</sup> Ed.t Main. legit diffusa (R. T.).

<sup>2</sup> Videtur legendum instructum (R T.).

prioratibus 1.

### Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Referentur constitutiones

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus et causae man- filius Hieronymus Salzedo frater expresse professus provinciae S. Ioannis Baptistae in regno Peruano Ordinis Praedicatorum, quod (cum dilectus etiam filius Didacus Moratto prior provincialis dictae provinciae, in novissimo illius capitulo provinciali die xxIV iulii MDCXCVII celebrato, ad officium prioris provincialis huiusmodi electus, eiusque procurator ad hanc almam Urbem missus, varia consilia et conatus meditarentur, ut ipsius Didaci fratres secundum carnem dicti Ordinis professores ad succedendum ei in dicto officio habilitari obtinerent; ipse vero Hieronymus, ad eamdem Urbem, ut illorum consilia huiusmodi praeveniret pariter missus, nobis supplicasset, ut, quo inordinationibus<sup>2</sup> quae in proximo et aliis subsecuturis electionibus priorum provincialium provinciae praedictae praesertim ex praetensâ habilitatione huiusmodi oriri poterant occurreretur, constitutiones praedicti Ordinis, per quas expresse prohiberi dicitur ne frater fratri secundum carnem in eodem provincialatus aut prioratus officio immediate succedere valeat, omnino observari debere decerneremus, nosque supplicem libellum nobis super hoc porrectum ad Congregationem infrascriptorum cardinalium remisissemus) ipsa Congregatio cardinalium dilecto etiam filio magistro generali dicti Ordinis rescripsit pro

cessionem fratrum coniunctorum in omnimoda observantia decretorum capitulorum generalium tam in imminenti quam in aliis in futurum peragendis electionibus.

> § 2. Cum autem, sicut eadem expo- Preces patris sitio subiungebat, ut conservationi re-xedi. gularis disciplinae in dictà provincià peramplius consultum sit, non tantum generaliter decretum capitulorum generalium huiusmodi, sed insuper specialiter earum constitutionum seu ordinationum, per quas disponitur ut non solum fratres secundum carnem, verum etiam alii quicumque primo et secundo consanguinitatis vel affinitatis gradu inter se coniuncti seu se attinentes, sibi invicem in prioratibus sive provincialibus sive conventualibus immediate succedere nequeant, observantiam in provincià huiusmodi demandari necesse sit, attento praesertim quod priores provinciales dictae provinciae pro tempore electi, ex privilegio a Sede Apostolicà, ut asseritur, concesso, ante obtentam confirmationem electionis de ipsorum personis factae, ipsam provinciam statim gubernare incipiant, adeoque, cum litterae pro tempore existentis magistri generalis Ordinis praedicti super confirmatione huiusmodi nonnisi post duos annos a tempore secutae electionis decursos illuc perveniant, nullum malis, quae hoc intermedio tempore ex immediatis fratrum vel aliorum consanguineorum aut affinium successionibus huiusmodi oriri possunt, remedium ab ipso magistro generali adhiberi possit; ac proinde dilectus pariter filius modernus procurator generalis dicti Ordinis memoratas constitutiones seu ordinationes, quas, ut his malis occurratur et regulari disciplinae prospectum sit, in dictâ provinciâ observari, sicut praemittitur, necesse est, ex diversis capitulis generalibus Ordinis prae-

<sup>1</sup> De reductione magistrorum vid. const. ed. MDCXCV, die 22 septembris, pontif. v; et de translatione cadaverum pro hac provincià vide Clementis XI constit. ed. MDCCXVI, die 3 iunii, pontif. xvi.

<sup>2</sup> Male ed. Main. leg. in ordinationibus (R.T.).

dicti collegerit, et in relatione suà dictis cardinalibus super praemissis factà enunciaverit ac recensuerit, nempe: « in capitulo Vallisoletano anno mocy celebrato, ordinatione xLV, mandatum reperiri ut in provinciis Indiarum dicti Ordinis duo secundum carnem fratres sibi invicem in prioratibus tam provincialibus quam conventualibus nullo pacto succedant, eorumque electiones contra ordinationes huiusmodi formam factas eo ipso irritas et nullas declarari et decerni; ac id ipsum etiam antea in capitulo Romano, ordinatione xx, pro provincià Lombardiae Ordinis praedicti statutum fuisse; quinimo in capitulo Veneto, anno moxcii habito, ordinatione xxxi, pro provincià S. Thomae seu Apuliae Ordinis huiusmodi disponi ut primo et secundo consanguinitatis vel affinitatis gradu inter se coniuncti seu se attinentes sibi in officiis provincialibus vel prioratus inon succedant; idque pariter in capitulo Valentino anno moxcyi congregato pro provincià Fainacliae eiusdem Ordinis demandari »: nobis propterea dictus Hieronymus humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere et ut infra indulgere de benignitate apostolică dignaremur.

Confirmatio laudatarum constitutionum.

§ 3. Nos igitur, eiusdem Hieronymi votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et

1 Forsan pioratibus (R. T.).

consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dictum procuratorem generalem super praemissis audiverunt, consilio, enunciatas constitutiones capitalorum generalium Ordinis supradicti in memoratà provincià S. Ioannis Baptistae in regno Peruano, itaut fratres illius tam in primo quam in secundo gradu coniuncti in officiis priorum tam provincialium quam conventualium immediate succedere nequeant, observari, auctoritate apostolică, tenore praesentium mandamus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate praedictae Congregationis cardinalium.

§ 4. Decernentes, easdem praesen- Clausulae. tes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, provinciae S. Ioannis Baptistae ac Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die ix octobris MDCXCIX, pontificatus nostri anno IX. Dat. die 9 octobris 1699, pontif. anno ix.

### CLXXXVII (al. 188).

Confirmatur resignatio facta Francisco Farnesio suaeque familiae successoribus Parmae et Placentiae ducibus, cum novâ concessione, officii magni magistri militiae auratae Constantinianae 1.

Dilecto filio, nobili viro, Francisco Farnesio Parmae et Placentiae duci,

Innocentius Papa XII,

Dilecte fili, nobilis vir, salutem et apostolicam benedictionem.

Commendator dux eiusque fa-

Sincera fidei et singularis devotionis affectus, quem erga nos et Sedem Apostolicam gerere comprobaris, necnon praeclara et multiplicia illustris familiae tuae Farnesiae in eamdem Sedem merita nos adducunt, ut ea tibi ac tuis futuris natis descendentibus aliisque eiusdem tuae familiae principibus libenter concedamus, per quae honorum vobis fiat accessio, et perenne aliquod paternae nostrae in te tuamque familiam praedictam voluntatis extet monumentum.

Resignatio drea ultimo fa-Flaviae Comneconfirmatio.

- § 1. Cum itaque, sicut dilectus filius cta a loanne An- nobilis vir Ioannes Andreas Angelus miliae Angelae Flavius Comnenus, princeps Macedonae, eiusque niae ac magnus magister militiae auratae Constantinianae sub titulo S. Geor-
  - 1 In Innocentii XI const. ed. MDCLXXXVI, die 26 februarii, pontif. x, declarata fuit nulla alienatio status Messerani a duce Sabaudiae facta; et in Clementis XI const. ed. MDCCxx, die 26 septembris, pontif. xx, conceditur regi Portugalliae, ut suscipere valeat insignia a patriarcha Ulissiponensi.

gii et regulà S. Basilii Magni, nobis nuper significavit, ipse, qui, ut asserit, nobilis et antiquae familiae suae Angelae Flaviae Comnenae solus superstes, ac non tam liberis quam spe illos procreandi destitutus existit, quippe qui in provectà aetate constitutus iam reperitur, necnon parum firmà ac bellicis aerumnis fesså valetudine utitur, summopere cupiens in officio seu munere magni magistri seu perpetui administratoris militiae praedictae, quod longissimo tempore ab eius progenitoribus continuà ac non interruptà serie obtentum et possessum fuit, dari sibi successorem praevalidum, cuius ope ac virtute militia praefata relevetur et praeservetur a noxiis, necnon laetioribus, benedicente Domino, proficiat incrementis, ad nobilitatem tuam egregiis naturae gratiaeque divinae muneribus praefulgentem mentis suae oculos provide direxerit, iuribusque sibi hac in re quovis modo competentibus, seu quae sibi competere existimaverat, utens, tibi, ac tuis successive natis, nepotibus et descendentibus, aliisque familiae tuae Farnesiae praedictae successoribus Parmae et Placentiae ducibus pro tempore existentibus, officium seu munus huiusmodi (reservato tamen desuper nostro et dictae Sedis beneplacito) resignaverit: hinc est quod nos, sperantes in Domino, te, cui, praeter generis splendorem ac domestica maiorum exempla, catholicae religionis tuendae zelus, aliaeque eximiae, ac pio prudentique principe dignae virtutes abunde suffragantur, militiae praedictae plurimum utilitatis, adspirante superni favoris auxilio, allaturum esse, ac proinde felicibus eiusdem militiae progressibus. quae, ut asseritur, diversis privilegiis, gratiis et indultis a quamplurimis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris insignita fuit, quantum nobis ex alto conceditur, opportune consulere, teque specialis favore gratiae prosequi volentes, tuique ac dicti Ioannis Andreae principis ac magni magistri singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, necnon praedicti officii seu muneris erectionem, naturam, statum qualitates et circumstantias quascumque, etiamsi electivum et personale existat, aliave quaelibet etiam specificà et individuà mentione et expressione digna, praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac exactissime et accuratissime specificatis habentes, supplicationibus tam tuo quam eiusdem loannis Andreae principis et magni magistri nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, eisque benigne annuentes, ac etiam motu proprio, et ex certà scientià et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, resignationem dicti officii seu muneris magni magistri seu perpetui administratoris militiae auratae Constantinianae tibi ac tuis post te natis nepotibus et descendentibus aliisque familiae tuae Farnesiae supradictae successoribus Parmae et Placentiae ducibus pro tempore existentibus a memorato Ioanne Andrea principe et magno magistro factam, ut praesertur, publicumque desuper confectum instrumentum seu scripturas, cum omnibus et singulis in eis contentis, aliàs tamen licitis et honestis ac Apostolicae Sedi praedictae illiusque auctoritati minime adversantibus, tenore praesentium perpetuo confirmamus et [

approbamus, illisque inviolabilis et irrefragabilis apostolicae firmitatis vim, robur et efficaciam et validitatem adiungimus et adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti et solemnitatum quarumcumque, tam ex iuris communis et constitutionum privilegiorum et indultorum apostolicorum, necnon militiae praedictae, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate alià roboratorum, statutorum seu stabilimentorum quorumlibet praescripto, quam de stylo, usu et consuetudine, etiam immemorabili, seu aliàs quomodolibet in similibus etiam de necessitate observandorum, et alios quosvis etiam quantumvis formales et substantiales et incogitatos et inexcogitabiles defectus, si qui in praemissis principaliter vel accessorie, seu antecedenter, consequenter vel concomitanter, aut aliàs quomodolibet intervenerint, seu intervenisse dici, censeri, praetendi vel intelligi quomodocumque et quandocumque possent, etiamsi tales sint ut nonnisi factà eorum specificà et individuà mentione et expressione sanari possint, plenissime et amplissime supplemus et sanamus, ac penitus et omnino tollimus, abrogamus et abolemus.

§ 2. Et nihilominus, ad maiorem et Ilem nova abundantiorem cautelam, et quatenus officii. opus sit, ac etiam omni alio meliori modo, viâ, iure et formâ quibus firmius et validius facere possumus, tibi ac praedictis tuis natis, nepotibus et descendentibus, aliisque familiae tuae huiusmodi successoribus Parmae et Placentiae ducibus pro tempore existentibus, suo ordine respective, supradictum officium seu munus magni magistri seu perpetui administratoris militiae auratae Constantinianae, praemisso, vel aliàs certo, quem praesentibus itidem pro expresso haberi volumus, modo vacans, cum

ribus, praeeminentiis et praerogativis solitis et consuetis, motu, scientiâ, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, harum serie perpetuo concedimus et assignamus; necnon vobiscum super receptionis in fratres milites militiae praedictae, susceptionis habitus per eosdem gestari soliti, ac professionis per illos emitti consuetae regularium, necnon servitiorum quorumlibet a statutis seu stabilimentis huiusmodi praescriptorum, ac aliarum quarumvis per eadem statuta seu stabilimenta ac privilegia et indulta apostolica ad obtinendum officium seu munus huiusmodi, illiusque iurisdictionem, potestatem, praeeminentias et praerogativas exercendum quomodolibet requisitarum qualitatum defectibus, ceterisque impedimentis quibusvis, hac in re vobis quomodolibet obstantibus et quomodocumque obstituris, seu quae vobis obstare quovis modo praetendi, censeri vel intelligi possent, ad praemissorum effectum, quatenus opus sit, etiam ex nunc. prout ex tunc, et e contra, de specialis dono gratiae dispensamus.

Mandatum

§ 3. Mandantes propterea in virtute sanctae obedientiae ac districte praecipientes omnibus et singulis memoratae militiae officialibus et ministris quocumque nomine nuncupatis, militibus, fratribus et personis, ceterisque ad quos spectat et quandocumque spectabit in futurum, ut te statim, post te vero praedictos tuos natos, nepotes et descendentes, aliosque memoratae familiae tuae successores Parmae et Placentiae duces pro tempore existentes, ad officium seu munus magni magistri seu perpetuo administratoris huiusmodi eiusque liberum exercitium iuxta tenorem praesentium recipiant et admittant, vosque recognoscant, ac vobis, in omnibus quae ad

omnibus et singulis illius honoribus, iu- | idem officium seu munus pertinent, pareant et obediant, saveantque et assistant respective.

§ 4. Ac decernentes, ipsas praesentes Clausulae. litteras, etiamsi in cancellarià militiae supradictae nunquam registrentur nec admittantur, nihilominus firmas, validas et esficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac vobis plenissime suffragari in omnibus et per omnia perinde ac si ab iis, ad quos ea res spectat, unanimiter, nemineque penitus discrepante vel contradicente, admissae, et in cancellarià praedictà registratae fuissent, neque ipsas praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet, etiam primores, seu primi cuiuscumque status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis, seu aliàs specificà seu individuâ mentione digni existant, in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, neque causae, propter quas ipsae praesentes emanarint, adductae, verificatae, iustificatae fuerint, aut ex alià quacumque quantumvis iustâ, piâ et privilegiatâ causă, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, ullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali, ac incogitato et inexcogitabili, individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, modificari, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris seu statutorum seu stabilimentorum ac consuetudinum, usuum et privilegiorum dictae militiae reduci, aut adversus illas

aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris et facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato, aut etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse, nec easdem praesentes litteras sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aliisve contrariis dispositionibus, etiam per nos et Romanos Pontifices successores nostros et Sedem praedictam quovis modo etiam per viam legis et constitutionis generalis seu statuti perpetui quandocumque faciendis, unquam comprehendi, aut comprehensas censeri. sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanaverint, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac etiam de novo sub quacumque posteriori datâ per vos vestrumve quemlibet eligendà concessas intelligi, ac ab omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari et adimpleri, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. praedictae cardinales, etiam de latere legatos et dictae Sedis nuntios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariorum derogatio.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac, quatenus opus sit, nostrà et Cancella-riae Apostolicae regulà de iure quaesito

non tollendo, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae militiae, aliisque quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel quavis sirmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eidem militiae, illiusque fratribus et personis quibuslibet, etiam primoribus seu primis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis ac decretis, in genere vel in specie, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, et consistorialiter, et aliàs quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, ac pluries et quantiscumque vicibus confirmatis, approbatis, iteratis, et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxiv octobris mdcxcix, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 24 octobris 1699, pontif. anno IX.

# CLXXXVIII (al. 181).

Confirmatur decretum provinciae S. Evangelii in Novâ Hispaniâ Ordinis Minorum de Observantiâ Recollectorum de eligendo uno definitore eiusdem provinciae <sup>1</sup>

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Decretum re-

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt dilecti filii fratres provinciae S. Evangelii nuncupatae in Novà Hispania Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantia Recollectorum nuncupatorum, quod (cum in constitutionibes generalibus dicti Ordinis disponatur, ut in singulis capitulis provincialibus provinciarum familiae ultramontanae eiusdem Ordinis pro tempore celebrandis unus religiosus ex statu Recollectionis Ordinis huiusmodi assumatur et in definitorem omnino eligatur, haecque dispositio in dictà provincià usu recepta reperiatur, inter fratres vero, qui de Observantià dicuntur, in eâdem provinciâ existentes, quaedam vigeant partialitates, quas fratres de Observantia praedicti etiam inter ipsos exponentes introducere tentarunt) iidem exponentes, agnoscentes partialitates huiusmodi eorum quieti et religiosis institutis repugnare, non solum eas omnino rejecerunt, verum etiam, quo firmius sua iura tuerentur, curarunt ut die xIII decembris mocxcvi, tota provincia praedictà illiusque definitorio consentientibus et subscribentibus, inter alia ederetur decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « Item determinatum suit, quod, quia semper sancta Recollectio istius

1 De electione officialium pro provinciis Hispaniae et Romanâ vide Innocentii XI constit. edit. MDCLXXXV, die 16 aprilis, pontif. IX; et huius Pontificis constit. edit. MDCXCV, die 12 septembris, pontif. V; et de procuratore generali vide Clementis XI constit. edit. MDCCV, die 12 martii, pontif. V.

provinciae definitorem perpetuo teneat, conformiter ad nostras leges eligatur semper unus definitor Recollectionis absque eo quod attendatur ad aliquam partialitatem; et casu, quo vel ex morte vel ex alià quacumque causà definitoris Recollectionis votum vacaret, statutum generale de hoc puncto pertractans servabitur ».

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, variis artibus et coloribus decretum huiusmodi in maximum Recollectionis inter exponentes praesatos stabilitae praeiudicium eludi, ac saltem indirecte averti tentatum fuerit; ac proinde dicti exponentes illud, quo perpetuam roboris obtineat firmitatem, nec a quoquam, sub quovis praetextu, directe vel indirecte, convelli, aut prave detorqueri unquam possit, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsos exponentes specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, qui dilectum etiam filium commissarium generalem Curiae dicti Ordinis super praemissis audiverunt, consilio, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate Congregationis eorumdem cardinalium.

Ciausulae.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et esticaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, provinciae et Ordinis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xiii decembris MDCXCIX, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 13 decembris 1699, pontif. anno IX.

#### CLXXXIX.

Confirmantur quaedam decreta diaetae generalis Carmelitarum Congregationis Mantuanae, cum additione et reformatione Congregationis super discipliná regularium 1

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Alias pro parte dilectorum filiorum Diaetae gefratrum definitorii generalis Congrega-mozavu tionis Mantuanae Ordinis fratrum Beatae Mariae de Monte Carmelo nobis exposito, quod in diaetà generali dictae Congregationis, in hac almâ Urbe anno MDCXCXII celebratâ, pro felici prosperoque eiusdem Congregationis regimine et gubernio ac ad instaurandam in eâ regularem observantiam vitaeque communis rationem, edita fuerant octo decreta, in totidem capitula seu articulos distincta, tenoris qui sequitur, videlicet:

« Cum maxime dedeceat observan- Decreta octo tiam religiosi status fundamentum et caput quandoque laesum in nostrâ Congregatione videre, eique sub titulo privilegiorum, quae potius abusus etiam ac regulae nostrae detrimenta comperiuntur, officere, et praecipue quae communitati et religiosae observantiae instaurandae adeo per sacram Congregationem super disciplinâ regulari specialiter nobis impensae 2 potius obesse quam prodesse posse videantur: hinc est quod statuimus, mandamus infrascripta decreta inviolabiliter observari, et observanda praescribi. I. Nemo cu- De exemplione iuscumque gradus a servitio chori cen-nibus. seatur exemptus, nisi in actuali le-

- 1 De sociis huius Congregationis pro capitulo generali, vide Innocentii XI const. ed. MDCLXXXII. die 12 iunii, pontif. vI; in Clementis XI constit. edit. MDCCXI, die 10 novembris, pontif. II, agitur de redactione studiorum et graduum pro provinciis Italiae.
  - 2 Intelligat qui potest (R. T.).

ab obedientià.

ctionis ac praedicationis exercitio constitutus; quin etiam publicis interesse functionibus, processionibus, ceterisque consuetis teneatur, nisi legitimis et a superioribus approbatis detentus fuerit impedimentis. Meminerint iuxta sanctissimi domini nostri salutare praescriptum exercitiis spiritualibus saltem semel in anno et eà qua decet animi devotione ac commercii abdicatione totam operam dare, per quam anima caelesti pabulo recreatur, primaevâ ex voto promissâ Deo renovatione, et religionis zelus De congrega-studio perfectionis augeatur. II. Caveant priores ne in rebus gravioribus absque libero discretorum consensu, et in rebus gravissimis nonnisi maiori et saniori parte capituli conventualis annuente, procedant; ideoque mandamus, quod semel in hebdomada fiat congregatio pro his tractandis, quae nedum regularem observantiam, sed etiam rem conventus utiliter gerendam respiciunt. De exemptione III. Nullus, cuiuscumque gradus et praeeminentiae quomodocumque privilegiatae etiam vicariatus generalis habiti vel habendi existat, censeatur et sit exemptus ab obedientià, subjectione et correctione superioris localis conventus, in qua de familià designatus degit, exceptis honorificentiis per nostras constitutiones iuxta exigentias illi De vità com- concessis. IV. Provideatur a superiore conventus quilibet religiosus, cuiuscumque gradus etiam vicariatus generalis habiti vel habendi, cum omnimodà uniformitate et aequalitate, ita ut eodem victu et vestiario, ceterisque ad eius usum, servitium, necessitatem assignatis vel assignandis iuxta regulam et constitutiones nostras habeant gaudere, sublatis ceteroquin quibuscumque singularitatibus, quae communitati detrimentum et inobservantiae specimen

Deservientibus. praebent. v. Laici deputati pro servi-

tio particulari patrum seniorum, graduatorum vel gravissimorum non sint adeo adstricti eisdem, vel pro eorumdem servitio, ut etiam pro publico et ad cetera communitati praestanda ad nutum superioris localis nequeant adhiberi. vi. Memoriae mandamus cuilibet ex no- Do consortio stris religiosis quantum deceat a familiaritate cum saecularibus abstinere eisque negotia tam conventus quam fratrum, praecipue defectus, abscondere; ideoque statuimus et mandamus nulli priori licere saeculares quoscumque et cuiuscumque conditionis intra claustra, nisi per aliquot dies et non mensuatim retinere, nec inito pacto et pretio, ut vulgo dicitur dozena, habere, et, quanto minus fieri poterit, etiam pro negotiis alioquin non necessariis introducere: ab hoc enim quam maxime dependere dignoscitur nostrae bonae famae et religiosae libertatis conservatio. VII. Quia vero De privilegiis. nostrae Congregationis profectui et propagationi hoc unum magis contulisse comperitur, nostras scilicet constituționes in sua puritate relinquere, in iis praecipue quae eiusdem regimen et gubernium respiciunt, ideo declaramus et statuimus in posterum servandas esse omnino constitutiones De definitorib.. cap. xxxix, n. viii, in quo tantummodo nominatur seu statuitur locum esse vicario generali electo, una cum vicario generali functo, et quinque definitoribus a gremio electis; derogatur propterea quibuscumque privilegiis, consuetudinibus, decretis et statutis, etiam in ordine ad illos qui fuerunt vel erunt vicarii generales, et decernimus quod eligendi in definitores habeant conditiones et requisita quae pro tanto onere et negotio a constitutionibus nostris praescribuntur. Ultimo : lectores et bac- De lectoribus. calaurei non possint ad ulteriorem gradum respective promoveri, nisi actuali-

ter legerint et legisse docuerint vel philosophiam, vel theologiam, vel saltem moralem, modo tamen scholastico, itaut in actuali exercitio legendi semper fuerint; ac propterea, quod in unoquoque conventu etiam modicae familiae fiat lectio moralis bis saltem in hebdomadâ, et semel in eâ proponentur casus conscientiae cui omnes choristae interesse teneantur proprium quisque sensum aperire, et explicationem a lectore vel proponente audire, etc. »:

Additio et reformatio relatoa Congregatioplinà regularium facta.

Et in eâdem expositione subiuncto, rum decretorum quod ipsi exponentes decreta huiusne super disci- modi, quo firmius subsisterent et servarentur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderabant: nos supplicem libellum, eorum nomine nobis super praemissis porrectum, ad Congregationem venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum super disciplinà regulari a nobis specialiter deputatam remisimus. Ipsa vero cardinalium et praelatorum Congregatio, re mature discussà, ac dilectis etiam filiis exvicariis generalibus praefatae Congregationis Mantuanae, patribus gravissimis nuncupatis, pluries auditis, censuit tertio ex praeinsertis decretis addenda esse sequentia, videlicet : « Iniuncta tamen superioribus localibus speciali attentione et reverentià erga patres gravissimos, contra quos in causis gravioribus procedere nequeant, nisi ex speciali commissione vicarii generalis»: quarto autem similiter addenda esse haec, nempe: «Ita tamen ut debità charitate consulatur servitio patrum gravissimorum »: septimum vero ita reformandum, ut, ultra vicarium functum, admitti in posterum debeant in definitorium alii duo exvicarii immediati eius antecessores, itaut, ultra vicarium electum, alii tres exvica-

rii dumtaxat in definitorio esse debeant, eorumque aliquo deficiente, alius immediatus antecessor (quatenus adsit) substituatur: et adversus praemissa praefatos patres gravissimos non esse amplius audiendos. Quare dicti exponentes denuo humiliter supplicari fecerunt, ut sibi in praemissis opportune providere, et ut infra indulgere de benignitate apostolicà dignaremur.

§ 2. Nos igitur, ipsorum exponentium Centirmatio votis hac in re, quantum cum Domino cretorum. possumus, favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de memoratorum cardinalium et praelatorum consilio, omnia et singula decreta praeinserta, ita tamen, ut tertio et quarto praenarratae additiones fieri, septimum vero reformari, sicut praemittitur, respective debeant, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, ac, quatenus opus sit, convalidamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; salvå tamen semper in praemissis auctoritate praefatae Congregationis cardinalium et praelatorum.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabili-

ter observari, sieque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derngatio contrariorum.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac Congregationis Mantuanae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 5. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxx ianuarii mpcc, pontificatus nostri anno 1x. Dat. die 30 ianuarii 1700, pontif. anno 1x.

CXC.

Confirmatur, innovatur, declaratur et extenditur constitutio Alexandri VII super datis et promissis pro iustitià | vel gratià apud Sedem Apostolicam obtinendâ, cum adiectione poenarum et quorumdam mandatorum '.

> Innocentius Papa XII, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Sacerdotalem et regiam Urbem no- Evordium. stram, innumeris divinae largitatis muneribus decoratam, quemadmodum inter omnes per universum terrarum orbem ecclesias sollicitudini nostrae divinitus demandatas peculiari affectu diligimus, sic mundam et immaculatam custodire satagimus, ac omni quo possumus studio laboramus; agnoscentes profecto quam deceat, ut, quae per beati Petri Sedem caput orbis effecta est, exempla bonorum operum in corpus omne diffundat; ibique potissimum charitatis, iustitiae, virtutumque omnium splendor effulgeat, ubi divinae fidei dispensantur oracula, et christiani viget a sacerdotii principatus.

§ 1. Quoniam vero eiusdem almae Urbis, Romanaeque Curiae decori nihil refertur. aeque videtur officere, quam si iustitiae gratiaeque negotia, quae magno numero in dies ex omnibus catholicae Ecclesiae partibus ad Sedem Apostolicam deferuntur, non eà qua decet integritate, et ab

1 Confer constit. infra laudatas Alexandri VII. Bonifacii VII et Gregorii XIII, item Clementis VIII edit. MDXCII, die 15 augusti, et Pii V edit. 4 decembris, pontif. vi. Ab Innocentio XI const. ed. MDCLXXVIII, die 1 octobris, pontif. II. edita fuit taxa pro foro ecclesiastico; ab hoc Pontifice const. ed. MDCXCV, die 22 septembris, pontif. v, interdictae fuere conventiones in providendis ecclesiis et monasteriis; et const. ed. MDCXCVIII, die XI augusti, pontif. VII, abolita fuit venalitas officii camerariatus S. R. E. In Benedicti vero XIII const. ed. MDCCXXVI, die 3 februarii, pontif. II, agitur de rectà iustitiae administratione et litigantium praesertim pauperum utilitate.

2 Edit. Main. legit vigeat (R. T.).

omni procul avaritiae suspicione expediantur; propterea felicis recordationis Alexander Papa VII praedecessor noster, nonnullorum Romanorum Pontificum, et signanter recolendae memoriae Bonifacii VIII et Gregorii XIII pariter praedecessorum vestigiis inhaerendo, eorumque apostolicas constitutiones hac de re editas innovando et ampliando, quasdam suas in formâ Brevis desuper litteras promulgavit, tenoris qui sequitur, videlicet: Alexander Papa VII ad perpetuam rei memoriam. Inter gravissimas, etc. 1

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die II maii MDCLVI, pontificatus nostri anno 11.

Confirmatio innovatio relatae Alexan-dri VII.

§ 2. Quamvis autem constitutionis constitutionis praesatae tenorem ab omnibus Romanae Curiae iudicibus et ministris religiose servari publice per se pateat, nobisque maxime compertum sit; et quamplurimis optimis integrisque advocatis, procuratoribus, agentibus, expeditoribus, aliisque negotiorum gestoribus et officialibus eadem Curia, miserante Domino, abundet: nihilominus (ad evitandas fraudes quae quandoque eveniunt, eo quia fortasse aliqui, turpis lucri gratiâ, in Curia moram trahentes, non cessant Curiam ipsam apud exteras gentes diffamare cum eorum epistolis, notulis seu listis, quas transmittunt principalibus seu corresponsalibus, in quibus petunt pecuniam pro muneribus dandis, vel affingunt munera dedisse ministris gratiae vel iustitiae, aliisque in dictà constitutione Alexandri VII contentis), de nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum, quibus id rei examinandum commisimus, consilio, hac nostrâ per-

> 1 Reliqua omittimus quia iam leguntur in tom. xvi, pag. 156 (R. T.).

petuo valiturà constitutione praeinsertas Alexandri praedecessoris litteras, cum omnibus et singulis censuris, poenis, aliisque in eis contentis, confirmamus, approbamus et innovamus, ac adversus quemcumque non usum seu contrarium usum, qui quoquo modo praetendi possit, restituimus et plenarie reintegramus. Easdemque litteras et in eis contenta quaecumque, etiam quoad censuras et poenas, omnes et singulos agentes, expeditores, procuratores, ceterosque curiales, negotiorum gestores, aliasque personas, tam saeculares et ecclesiasticas, quam cuiusvis Ordinis et instituti, etiam necessario exprimendi, regulares, ad Urbem missas vel in eå existentes, et pro quibuscumque exteris et forensibus, cuiuscumque status et conditionis et quacumque dignitate etiam maximà et maiore fulgentibus, etiamsi speciali et individuâ notâ digni sint, etiam capitulis et religionibus suis, iustitiam aut gratiam procurantes, et principalibus seu corresponsalibus scribentes, aut notulas transmittentes, sive per nuncium aut aliàs quomodolibet etiam per interpositas personas significantes aut insinuantes se pro impetrandà iustitià vel gratià, aut post earumdem impetrationem, munera tradidisse, aut ea necessaria esse, sive animo revera munus dandi, sive affingendi et simulandi id egerint, etiam sub praetextu redimendae vexationis omnino iniustae et evidentis, etiam in casibus in quibus principalis rem possideat, aut quod salarium seu honorarium ipsis datum, seu promissum aut consuetum, labori ac diligentiae in negotio adhibitae minus respondeat, quodque gratia aut iustitia publicum religionis vel Ecclesiae bonum respiciat, aut aliis quibuscumque praetextibus in eâdem Alexandri constitutione damnatis atque

rejectis, vel forsitan in futurum pro excusatione allegandis, comprehendere, et ad casus etiam, in quibus pro gratià vel iustitià apud quoscumque extra Romanam Curiam ab Apostolicà Sede, vel ab ordinariis eiusdem Romanae Curiae iudicibus, aut etiam Apostolicae Sedis nuntiis, legatis, etiam de latere, et prolegatis specialiter delegatos obtinendà munera in Curià data vel necessaria esse pro comparandis favoribus apud eosdem delegatos vel litteris commendatiis, etiam antequam post obtentam gratiam sive iustitiam, etiam sub quibuscumque modo licitis praetextibus, quomodolibet dictum, scriptum, assertum et insinuatum fuerit, extendi, et locum habere, harum serie decernimus et declaramus.

Adiectio poerevelantibus.

§ 3. Contravenientes vero (ultra extravenientes, communicationis eidem Sedi reservatae, ot praemio pro privationis cuiuscumque beneficii et officii ecclesiastici et saecularis, temporalis sive perpetui, ac infamiae poenas in praesatà Alexandri constitutione contentas) etiam amissionis seu extinctionis omnium et singularum pensionum ecclesiasticarum forsitan obtentarum, necnon falsi, furti et iniuriarum magistratui publico illatarum, tam iure communi quam apostolicis constitutionibus et bannimentis generalibus Status nostri Ecclesiastici contentis poenis teneri, et tamquam veros fures et falsarios ac magistratui iniuriam inferentes puniri; principales vero et corresponsales cuiuscumque dignitatis et conditionis, tam saeculares quam ecclesiasticos, et cuiusvis Ordinis seu instituti regulares, etiam vigore quorumcumque privilegiorum specialiter nominandos, ubilibet existentes, et pecuniam solventes, transmittentes, aut solvi et transmitti mandantes, directe vel indirecte, ad effectum

1 Forsan legend. etiam ante vel post (R. T.).

dandi munera vel eorumdem pretium pro ministris gratiae vel iustitiae tam in Curià existentibus quam extra Curiam ut' supra delegatis, nullo ex superius reiectis vel aliàs forsan sub quocumque quaesito colore in posterum allegandis praetextibus eos excusante (ultra poenas in dictà Alexandri constitutione contentas), etiam nullitatis ipso iure gratiae, decreti, rescripti vel sententiae, imo et amissionis causae, crediti vel iuris, super quo lis agebatur, ac perpetuae inhabilitatis ad quaecumque beneficia ecclesiastica etiam de iurepatronatus laicorum, et ad alias quascumque gratias a Sede praefatà in posterum obtinendas, incurrere; imo et in singulis praedictis casibus solum conatum ad earumdem poenarum incursum sufficere, etiamsi pecuniae transmissae non fuerint, sed tantum notulis, epistolis, aut aliàs quomodolibet a principalibus in partibus petitae vel ab iisdem principalibus respective oblatae (omnibus, qui rem adhuc incognitam, complicesque, fautores et socios retexerint, impunitate concesså) statuimus atque decernimus. Episcopos autem, archiepiscopos, similesque personas poenâ dumtaxat in dictâ Alexandri constitutione specificatà teneri volumus et mandamus. Revelantibus vero seu denunciantibus, dummodo indicia saltem ad torturam vel ad transmittendam inquisitionem contra contumaces sufficientia subministraverint, ducentorum ducatorum auri de Camerà praemium ex eâdem Camerâ nostrâ solvendum constituimus et assignamus.

§ 4. Et ut in posterum facile appa- curiales et gerere valeat quinam sint illi qui in ta-transmittere nolibus notulis et listis excedunt, vel rensarum ad quocumque modo contraveniunt, volu-alleram tradera mus et mandamus ut quilibet agens, notario vel offiexpeditor negotiorum, actor, procurator,

poenis,

1 Edit. Main. legit et pro ut (R. T.),

seu quilibet curialis, aut quicumque alius, ut supra, ad gratiam vel iustitiam in Romana Curia impetrandam utcumque deputatus, etiamsi ecclesiasticus, saecularis, seu cuiusvis instituti etiam necessario exprimendi regularis, notulas seu listas omnium et singularum expensarum, quoties eas principalibus seu corresponsalibus extra Curiam transmittet, teneatur proprià manu subscribere; et nihilominus post gratiae seu causae per sententiam, vel decretum vim sententiae habens, aut per rescriptum in quibuscumque tribunalibus expeditionem, vel quamcumque, concordià, renunciatione, morte principalis, aut alià quavis causà mediante, cessationem, exceptis dumtaxat negotiis, quae in eiusdem S. R. E. cardinalium seu aliis congregationibus extra folium, ut vocant, perfici solent, integram omnium et singularum expensarum per se vel per alios in toto negotii decursu factarum notulam, iis etiam repetitis, quae in aliis notulis forsan ut supra transmissis continebantur, atque etiam summam certam pro honorariis sibi debitis, necnon omnes pecunias a principalibus seu corresponsalibus eo usque habitas, clare et distincte iterum proprià manu subscribere, et ad dictos principales seu corresponsales transmittere, eiusque copiam integram et uniformem intitulatam duplicatum notae similis transmissae in partibus ad talem principalem seu corresponsalem pariter proprià manu subscriptam, intra tres menses a die expeditionis seu sententiae cessationis negotii computandos, notario causae vel officiali ad hunc effectum in quibuscumque gratiae tribunalibus specialiter deputando reipsâ exhibere et consignare, solutà eidem congruâ mercede, ratione laboris tantum, per deputatam a nobis Congregationem taxanda, de pecuniis principalium pro

quorum indemnitate id agitur, ultra quam sub poenis infrascriptis nihil amplius accipere liceat; ipsi vero notarii et officiales eamdem copiae seu duplicati expeditionem in peculiari libro adnotare, ac praefatas copias saltem per decennium conservare secreto, itaut nemini, nisi interesse habenti vel denunciare intendenti, de expressa tamen iudicis seu alterius superioris, apud quem negotium actum fuit, licentiâ, ostendere, sub poenis etiam corporis afflictivis eorumdem iudicum vel superiorum arbitrio infligendis, omnino debeant et teneantur. Quod si praedictae personae, ut supra specificatae, notulam seu listam a praedictà ab ipsis subscriptà diversam et difformem transmiserint ad principales vel corresponsales, vel transmiserint listam seu notulam ab ipsis non subscriptam, et in epistolâ separatâ, vel per nuncium, aut indirecte, quocumque modo, alias expensas vel partitas addiderint, tunc, si partitae descriptae in notulà seu epistolà separatà sint confictae, alteratae aut falsae, vel contineant munera data vel danda ministris iustitiae vel gratiae, sive omnibus aliis personis expressis in dictà constitutione Alexandri VII, ultra omnes alias poenas supra specificatas, plecti debere, tamquam veros fures, falsarios et iniurià afficientes magistratum, respective poenis furti, falsi, et similibus, in iure, constitutionibus apostolicis et bannimentis generalibus Status nostri Ecclesiastici stabilitis contra veros fures, falsarios, et iniurià afficientes magistratum, iuxta qualitatem partitae vel summae alteratae, falsae vel confictae: si autem partitae sint verae, et non de prohibitis, non tamen descriptae in duplicato in actis exhibito, ut supra, tunc tamquam contravenientes huic constitutioni plecti posse poenâ arbitrariâ etiam corporis afflictivâ, ultra

Mandalur

amissionem crediti, arbitrio iudicis, ut supra, ad quem effectum easdem notulas seu listas, aut etiam epistolas, reorum manu subscriptas, pro plenis probationibus habendas esse, vel in eorum defectum probationes illas, quae pro crimine simoniae evincendo de iure satis essent, sufficere statuimus atque decernimus.

Facultas agendi in reos cures principali-

§ 5. Itaque omnibus et quibuscumriales et gesto-que, quos ad Romanam Curiam deinbus, notario et ceps pro gratia vel institia consequenda officiali praedictis concessa. recurrere ex qualibet mundi parte contigerit, liberum erit in posterum et expeditum, fidelem exactamque omnium pecuniarum a se in praefatis negotiis impensarum et impendendarum rationem mediantibus notulis ut supra praescriptis exigere, ac ubi in iis aliquid pro muneribus in praeinsertà Alexandri constitutione prohibitis adnotatum repererint, certo se a suis actoribus seu procuratoribus deceptos et fraudatos agnoscere, adeoque a transmittendis pecuniis abstinere; sique se in praesatis notulis quovis modo gravatos praetenderint, apud iudicem seu ministrum causae vel gratiae, seu ad alium, quem maluerint, eiusdem Romanae Curiae iudicem ordinarium (qui etiam ex officio et inquisitione procedent), etiam mediante procuratore nostro fiscali generali, suppressis principalium nominibus, agendi facultatem concedimus, instare pro iustitià consequendà et praedictarum poenarum executione.

Clausulae.

§ 6. Decernentes, praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati et auditi, seu causae, propter quas eaedem praesentes emanarunt, sufficienter adductae, verificatae aut iustificatae non fuerint, vel ex alià quantumvis legitimă et privilegiată causă, colore,

praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis, obreptionis, aut nullitatis, vel intentionis nostrae defectu notari, impugnari, restringi, limitari, ad viam seu terminos iuris reduci, nec adversus illas quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari, seu etiam motu proprio concesso quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse, sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, ac ab omnibus et singulis praedictis, et aliis 1, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, cuiuscumque qualitatis, dignitatis, ordinis, gradus et conditionis extiterint, perpetuo et inviolabiliter observari; sieque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, necnon Curiae et Urbis praefatarum iudices, officiales et ministros, et alios quoslibet quavis auctoritate et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, indicari et definiri debere, ac irritum et inane, si quid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 7. Quocirca universis et singulis locorum Ordinariis per quaecumque pro-cutto. vincias et regna christiani orbis constitutis, et quibusvis nostris et Sedis Apostolicae etiam de latere legatis ac vicelegatis, praecipimus et mandamus, ut in suis quisque civitatibus, dioecesibus, provinciis et locis praesentem nostram constitutionem publicari et inviolate observari curent, et adversus contravenientes, sive clericos, sive laicos, qua-

1 Edit. Main. legit alios pro aliis (R. T.).

2 Edit, Main, habet extiterit (R. T.).

cumque dignitate fulgentes, tamquam iniuriantes et infamantes Curiam ecclesiasticam Romani Pontificis, sive etiam capitulares, servatâ formâ a Concilio Tridentino praescriptâ, immo etiam cuiusvis Ordinis aut instituti etiam necessario exprimendi regulares, aut aliàs quomodolibet exemptos, et contra abbates, sive alios quoscumque praelatos iura quasi episcopalia habentes cum territorio separato, ii qui viciniores fuerint, tamquam nostri et Sedis Apostolicae in hac parte specialiter delegati, per viam accusationis, vel denunciationis, aut inquisitionis, et ex mero officio, prout eis videbitur, procedant, reosque culpabiles repertos condignis poenis ut supra afficiant, invocato etiam, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Derogatio contrariorum.

§ 8. Non obstantibus de iure quaesito non tollendo, ac ceteris nostris et Cancellariae regulis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, etiam conciliaribus, necnon earumdem Urbis et Curiae, earumque' tribunalium, et aliis quibuslibet, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel alià quavis firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis ac litteris apostolicis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, et aliis efficacioribus et insolitis clausulis et decretis, etiam irritantibus, in genere vel in specie, etiam motu simili et consistorialiter, et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum derogatione de illis corumque totis tenoribus specialis, specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem im-

1 Edit. Main. legit eorumque (R. T.).

portantes, mentio seu quaevis alia expressio facienda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas et occasiones, ac alia etiam speciali expressione digna, praesentibus pro plene et sufficienter expressis, insertis et servatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 9. Ut autem praesentes litterae Fides tranomnibus innotescant, et nemo illarum ignorantiam allegare valeat, volumus ut illae, seu earum exemplum, ad valvas basilicae Principis Apostolorum, ac Datariae nostrae, Curiae generalis det Cancellariae praedictae, necnon in acie Campiflorae de eàdem Urbe, per aliquem ex cursoribus nostris, prout moris est, publicentur et affigantur; quae sic publicatae et affixae omnes et singulos perinde afficiant, ac si illis personaliter intimatae essent: quodque illarum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

liceat paginam hanc nostrae confirmationis, approbationis, innovationis, restitutionis, reintegrationis, decretorum, declarationis, statutorum, voluntatum, mandatorum, constitutionis, assignationis, praecepti et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beato-

rum Petri et Pauli apostolorum eius se

1 Edit. Main. legit generali (R. T.).

noverit incursurum.

hibitae vel ostensae. § 10. Nulli ergo omnino hominum sanctio poeCapituli ge-

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae MDCC, III kalendas februarii, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 30 ianuarii 1700, pontif. anno IX.

#### CXCI.

Confirmantur quaedam decreta capituli generalis Congregationis Reformatae sancti Bernardi Ordinis Cisterciensis<sup>4</sup>

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt di-

MDCXCIX decre-lecti filii monachi vocales nuperi capituli generalis Congregationis Reformatae sancti Bernardi Ordinis Cisterciensis, die xi maii anni proxime praeteriti MDCXCIX in monasterio S. Pudentianae de Urbe dictae Congregationis celebrati, quod, cum aliàs multae additiones ad constitutiones eiusdem Congregationis, iuxta facultates et ad praescriptum quarumdam felicis recordationis Clementis Papa VIII praedecessoris nostri litterarum in simili formâ Brevis anno MDXCV expeditarum, per quas dictae

> « Decreta confecta in capitulo generali monachorum Reformatorum sancti Bernardi Ordinis Cisterciensis celebrato in monasterio S. Pudentianae de Urbe. die xi mensis maii MDCXCIX.

> constitutiones confirmatae fuerant, a di-

versis anterioribus Congregationis prae-

fatae capitulis generalibus factae fuerint,

novissime in nupero capitulo generali

supradicto, pro maiori eiusdem Congre-

gationis bono et utilitate, edita fuerant?

nonnulla decreta in novem articulos dis-

tincta, tenoris qui sequitur, videlicet:

1 De facultate capituli generalis vide Clementis VIII const. ed. MDXCV; in Clementis XI const. ed. MDCCx, die 25 septembris, pontif. x, extant quaedam decreta super recitatione officiorum. 2 Aptius lege fuerunt (R. T.).

I. Superior localis praecipue in parvis De auctoritate monasteriis possit subditos renuentes superforum. obligare sub praecepto sanctae obedientiae ad exercenda officia ab ipso imposita, quando nulla adest in contrarium rationabilis causa, servatâ tamen formâ constitutionum circa hunc praecipiendi modum.

II. Conversi et donati sive solemni- De donatis. ter, sive simpliciter professi, diebus dominicis et festis, quibus vacatur, conveniant ad omnes Horas canonicas, etc., ut in constitutionibus, cap. xiii, num. v, pag. 96.

III. Cum unius triennii spatium nimis Do lectoribus

breve sit ad omnes theologicos tractatus habendos, indeque fiat ut ad animarum tum nostrarum ac aliorum instructionem utiliores tractatus praetermittantur, in posterum, qui sacrae theologiae scholasticae lectores deputati fuerint, per quadriennium saltem idem munus prosequantur, quo tempore teneantur studentes sibi commissos edocere omnes tractatus distributos, ut infra: anno primo, de Deo uno et trino; anno secundo, de angelis, de beatitudine et de actibus humanis; anno tertio, tractatus de vitiis et peccatis, de divinâ gratia, et de virtutibus theologicis; anno quarto, de Incarnatione, de sacramentis in genere, de sacrosanctâ Eucharistià, et de Poenitentià: lectores autem theologiae moralis unico triennium integrum theologiae moralis cursum conficiant, et praeter huius quotidianam lectionem habeant etiam lectionem Sacrae Scripturae bis vel ter in hebdomadâ, horis tamen stabiliendis a superiore locali; quibus lectoribus sedulo munus suum exequentibus omnia conceduntur privilegia, quibus alii lectores fruuntur. Praecipimus insuper lectoribus, ut animarum potius utilitati consulentes, quam ingenii ostentationi

studentes, cas sententias edoceant, quae communiores et probabiliores sunt. Quod si, quacumque de causà, qui in studii principio deputatus fuerit lector, munus suum prosecutus non fuerit; tunc lector subrogatus tractatus nondum traditos edoceat, itaut nunquam initium fiat a primo tractatu de Deo, quin omnes supradicti tractatus fuerint expleti. Studentes vero lectoribus suis omni humilitate et charitate obsequantur: si quis vero e studentibus cum lectore suo verbis procacibus, sive in studio, sive foris, altercare, aut in eumdem aliquid moliri, vel eidem detrahere ausus fuerit, is, praeter congruam satisfactionem eidem dandam, pro prima et secunda vice poenâ gravi mulctetur; si vero tertio in idem inciderit, mulctetur poenâ graviori, et a studio removeatur. Iniungimus etiam superioribus monasteriorum studiis deputatorum, ne studentibus aliquod munus mandent quod eisdem vagationis aut distractionis a studio causam praebeat; sed omnino invigilent ut totaliter studio, cui deputati sunt, incumbant. Item quantum fieri poterit conferentiis, quae per hebdomadam fiunt, assistere satagant, et saepe inopinato, dum lectio repetitur, aut argumentum fit, in studium se conferant, praecipue in disputationibus et conferentiis hebdomadariis et mensalibus, quae omnino fieri debent. Sic etiam melius negligentes corrigent et castigabunt, et diligentibus animum adiicient. Studentes tandem quotidianae recreationis tempore omnes in unum conveniant circulum, et de suis lectionibus disserant, disputent et argumententur. Non autem solum superiores locales, sed etiam visitatores provinciales invigilent super his et aliis in rituali contentis legibus observandis, et transgressores omnino corrigant et castigent. Lectores vero philosophiae te-

neantur triennalis studii tempore etiam ethicam edocere.

IV. Abbas generalis ab officio abso- De abbate tilutus, toto tempore quo a superioritate tolari. vacabit, titulo abbatis semper gaudebit, subditus nihilominus priori suo. capitulum culparum non adibit, nec publicis correctionibus subiacebit, sed si corrigendus sit, id summâ reverentiâ a superiore privatim fiet; ab officiis regularibus, quae vel per hebdomadam disponantur, vel aliis omnibus per vices imponuntur, immunis sit, et ubique locorum post superiorem localem immediate ceteros omnes etiam superiores praecedat, sigillum peculiare ad firmandas epistolas huiusmodi abbati titulari conceditur localium superiorum sigillo simile, addità tamen in eius summitate solà mitrà, et cum hac inscriptione: Sigillum abbatis titularis. Eius porro epistolae non videantur nec aperiantur, nisi ab ipsis ad quos mittantur<sup>4</sup>. Duo abbates hoc modo titulares in eodem monasterio non commorentur. nec eisdem nisi ab ipso abbati generali, aut de eiusdem consensu, monasteria assignentur. Si tamen ipsi ita petierint, concessum sit visitatoribus provincialibus, ut aliò transigendi potestatem esse faciant.

v. Reimprimendae sunt regulae offi- no quibuscialium, nostrum rituale, et forma visitationis cum correctionibus in hoc ca-

vi. Pro celebratione officiorum ser- De celebravetur tabella confecta circa distributio- rum.
nem horarum iuxta constitutiones, cum
facultate tamen abbati generali et visitatoribus provincialibus super eâ dispensandi in aliquibus monasteriis iuxta illorum indigentiam.

VII. Visitatores, tum generales tum De visitatoriprovinciales, in sua visitatione statum

1 Aptius lege mittuntur (R. T.).

pitulo generali approbatis.

omnium rerum tam! spiritualium tam temporalium cuiuscumque monasterii perscrutentur iuxta formam descriptam. Praecipimus tamen ipsis visitatoribus ne monasterium residentiae abbatis generalis sine eiusdem participatione visitent, nec ipso inconsulto quaslibet promulgent ordinationes, aut cellam secretarii praefati abbatis generalis visitent.

De superiorum charitate.

viii. Superiores locales teneantur singulis mensibus concedere suis monachis prandium seu coenam in aulà hospitum, ut aliquantisper ab asperitatibus iciuniorum aliisque regularis vitae oneribus allevientur.

De impresu-num.

IX. Abbas generalis imprimere faciat hoc triennio constitutiones revisas, et a capitulo generali approbatas, et pro expensis committitur eidem abbati generali ut una cum consiliariis suis taxam determinet, et si expensae nimiae non fuerint, possit etiam cum suis consiliariis taxam statuere pro rituali et regulis officialium cum formà visitationis imprimendis».

Confirmatio relatorum cretorno.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, decreta praefata vim constitutionum habere non possint, nisi illis alterius secuturi memoratae Congregationis capituli generalis confirmatio accedat, et propterea dicti exponentes decreta huinsmodi, quo, eâdem confirmatione minime expectată, non secus ac constitutiones ipsae inviolabiliter observentur, praesertim quia illorum postremo disponitur ut constitutiones praefatae novis typis quamprimum mandari debeant, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, ipsorum exponentium votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspen-

1 Edit. Main. legit tum (R. T.).

sionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum consilio, decreta praeinserta auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus; ita tamen ut huiusmodi approbatio neque implicite, neque explicite, extendi valeat ad alia, quam ad ea quae per extensum superius exhibita et inserta leguntur, ac salvâ semper in praemissis auctoritate Congregationis corumdem cardinalium. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac Derogatio contrario um. constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Congregationis Reformatae et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolicâ, vel

quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si foret exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xvII februarii MDCC, pontificatus nostri anno IX. Dat. die 17 februarii 1700, pontif. anno IX.

# CXCII.

Conceditur indulgentia plenaria per modum suffragii in die communionis generalis a patribus Iesuitis fieri solitae semel in mense christifidelibus regni Angliae 1

> Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

praedicta indul-

§ 1. Exponi nobis nuper fecit dilectus gentia in aliqua filius modernus provincialis provinciae nica pro omni- Angliae Societatis Iesu, quod alias ominibus utriusque sexus christifidelibus vere

> 1 Aliae indulgentiae extant in Alexandri VIII const. edit. MDCXC, die 30 martii, pontif. 1; et in Benedicti XIII constit. edit. MDCCXXVI, die 23 septembris, pontif. 111.

poenitentibus et confessis, qui aliquam dictae Societatis, vel quamcumque aliam saecularem ecclesiam ubicumque existentem, unà ex dominicis cuiuslibet mensis qua communio generalis sollicitudine dilectorum filiorum clericorum regularium eiusdem Societatis, et quoad ecclesias saeculares de licentià Ordinariorum locorum illarumque rectorum consensu, ibidem ageretur, devote visitassent, et iisdem dominicis in aliqua ex praedictis ecclesiis sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpsissent, ibique pro christianorum principum concordià, haeresum extirpatione, ac sanctae matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effudissent, plenaria omnium peccatorum suorum indulgentia et remissio, quam animabus fidelium defunctorum, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migravissent, per modum suffragii applicare possent, auctoritate apostolică concessa reperitur, et aliàs prout in apostolicis desuper in simili formà Brevis expeditis litteris, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso ac ad verbum inserto haberi volumus<sup>2</sup>, uberius asserit contineri.

§ 2. Cum autem, sicut eadem axpo- Extensio pro sitio subiungebat, plures Societatis huiusmodi presbyteri per diversas catholicorum in regno Angliae degentium domos, ad hoc ut eis consulatur, ministrando illis sacramenta, verbum Dei praedicando, ac in vià salutis dirigendo, clam tamen, propter severissimas regni praedicti leges id vetantes, mitti consueverint; verum multi ex iisdem christifidelibus inter se habitatione distent, nec ad omnes presbyteri praefati iisdem diebus dominicis accedere valeant; ac

1 Edit. Main. legit tenore (R. T.).

2 Verba haberi volumus nos addimus (R. T.).

3 Edit. Main. legit eos (R. T.).

Clausulae.

propterea idem provincialis opportune in praemissis a nobis provideri summopere desideret: nos, piis ipsius provincialis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnibus utriusque sexus christifidelibus nunc et pro tempore in dicto regno Angliae commorantibus, qui quocumque die, quo eis id commodum fuerit, curà et operà presbyterorum dictae Societatis in eodem regno pro tempore missionariorum, semel dumtaxat quolibet mense, in aliquà ecclesià seu oratorio regni praefati, ubi missa licite celebretur, idem sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, ibique sicut praemittitur oraverint, ut supradictam plenariam indulgentiam et remissionem, quam pariter animabus fidelium defunctorum applicare possint, lucrentur in omnibus et per omnia, perinde ac si praemissa in una ex dominicis praefatis iuxta dictarum litterarum praescriptum peregissent, servatà tamen in reliquis earumdem litterarum forma et dispositione, apostolică auctoritate, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

§ 3. Non obstantibus, quatenus opus sit, nostrà et 'Cancellariae Apostolicae regulà de non concedendis indulgentiis ad instar, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi martii MDCC, pontificatus nostri anno IX. Dat. die 6 martii 1700, pontif. anno 1x.

# CXCIII.

Confirmatur decretum Congregationis Rituum circa primatum pro provinciâ 1 Coniunct. et nos addimus (R. T.).

S. Didaci fratrum Minorum de Observantià Discalceatorum contra fratres Augustinianos in regno Mexicano'

#### Innnocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Emanavit nuper a Congregatione Decretom venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. ca primatum in actibus tam pucardinalium sacris ritibus praepositorum, blicis quam priad favorem dilectorum filiorum fratrum editum. provinciae S. Didaci Novae Hispaniae in Indiis, Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantià Discalceatorum nuncupatorum, decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « Mexicana. Praecedentiae. Remissà ab auditore sanctissimi domini nostri Innocentii Papae XII ad sacram Rituum Congregationem causâ praecedentiae inter patres Discalceatos strictioris observantiae sancti Francisci provinciae S. Didaci, ex una, et patres Augustinianos provinciae SS. Nominis Iesu, ex alterâ partibus, in regno Mexicano ultimo loco agitatà super executione decretorum eiusdem sacrae Congregationis diversis temporibus ad favorem eorumdem patrum Discalceatorum sancti Francisci aliàs editorum, et signanter lati sub die m iunii mpclxxvi et per litteras in formâ Brevis datas xıx iunii eiusdem anni sanctae memoriae Clementis Papae X. approbati et confirmati; propositoque ab eminentissimo et reverendissimo domino cardinali Petruccio in eâdem sacrâ Rituum Congregatione infrascripto dubio, videlicet: An fratribus Discalceatis strictioris observantiae Ordinis sancti Francisci non solum in

1 A Clemente X const. edit. MDCLXXVI, die 3 iunii, confirmatum fuit simile decretum. De primatu inter Minores de Observantia et Conventuales vide Innocentii XI const. edit. MDCLXXXIV, die 14 aprilis, pontif. viii; et in Clementis XI const. edit. MDCCII, die 24 novembris, pontif. II, confirmatur praesens constitutio.

1 Edit. Main. legit ad pro ab (R. T.).

processionibus solitis, et sub proprià cruce, sed etiani in concionibus, disputationibus, concurrentià praelatorum, aliisque actibus tam publicis quam privatis, interveniente vel non interveniente familià de Observantià, competat praccedentia supra fratres sancti Augustini: Sacra eadem Rituum Congregatio, tam in voce quam in scriptis, partibus acerrime informantibus auditis, respondit: In casu, de quo agitur, praecedentiam competere patribus Discalceatis sancti Francisci, ac amplius dubium propouti vetnit. Et ita decrevit, et servari ac exequi mandavit, die xiii martii MDCC. -A. card. Cybo. — B. Inghiramus secret. ».

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut dilectus pariter filius Iosephus Montoro, praedicti Ordinis fratrum Discalceatorum professor, provinciae S. Didaci custos et procurator, nobis subinde exponi fecit, ipse decre tum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsum¹ losephum custodem et procuratorem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causà latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus; salvâ tamen semper in praemissis auctoritate praefatae Congregationis cardinalium.

1 Edit. Main. legit ipsos (R. T.).

§ 3. Decernentes, easdem praesentes clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, amplissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum derogatio. et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die iv aprilis MDCC, pontificatus nostri anno IX.

Dat. die 4 aprilis 1700, pontif. anno IX.

#### CXCIV.

Declaratur facultas eligendi confessarium ab Ordinario approbatum in Bullá Cruciatae concessa, cum damnatione opinionis contrariae 1

# Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut non sine gravi animi no- Declaratio de stri dolore ex nonnullorum venerabilium fratrum episcoporum regni Portugalliae ct aliorum timoratae conscientiae virorum delatis ad nos querelis accepimus, in regno praefato revixerit ac in dies magis invalescat opinio, per quasdam felicis recordationis Pauli V, Urbani VIII et Clementis X Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum constitutiones, necnon plura Congregationum tunc

1 Hac de re vide Clementis X constit. edit. MDCLXX, die 11 iunii, pontif. 1; item huius Pontificis constit. edit. MDCXCVIII, die 6 septembris, pontif. viii.

existentium S. R. E. cardinalium Concilii Tridentini interpretum ac respective negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum decreta, dudum damnata ac reprobata, qua innixi plerique illarum partium privilegia et indulta per litteras apostolicas pro cruciatà sanctà emanatas, seu, ut vocant, Bullam Cruciatae, ita intelligenda esse existimant, ut facultas in litteris seu Bullâ huiusmodi christifidelibus attributa confitendi peccata sua cuilibet confessario per quemcumque Ordinarium ad confessiones audiendas approbato locum habeat et habere censeatur etiamsi is non fuerit Ordinarius loci in quo confessiones praefatas excipi contigerit: hinc est quod nos, ex debito pastoralis officii, quod humilitati nostrae meritis licet et viribus longe impari commisit divina dignatio, animarum periculis in re tanti momenti, qualis est sacramentalis confessio, quantum nobis ex alto conceditur, paternà charitate occurrere cupientes, necnon constitutionibus et decretis supradictis inhaerentes, de venerabilium fratrum nostrorum eiusdem S. R. E. cardinalium, primum quidem supradictis negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositorum, subinde vero etiam aliorum in totà republica christiana contra haereticam pravitatem generalium inquisitorum a Sede Apostolică specialiter deputatorum, qui opinionem praesatam ex integro examinarunt remque totam mature discusserunt, consilio, ac etiam motu proprio, et ex certâ scientiâ et maturâ deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, tenore praesentium decernimus et declaramus, Bullam Cruciatae sanctae nihil novi iuris induxisse, nullumque privilegium continere quoad approbationem confessa-

Tridentini et praedictarum constitutionum apostolicarum, adeout confessarii tam saeculares quam regulares, quicumque illi sint, in vim dictae Bullae Cruciatae a poenitentibus ad audiendas eorum sacramentales confessiones electi, nullatenus confessiones hujusmodi audire valeant sine approbatione Ordinarii et episcopi dioecesani loci, in quo ipsi poenitentes degunt et confessarios eligunt, vel ad excipiendas confessiones requirunt, nec ad hoc suffragari approbationem semel vel pluries ab aliis Ordinariis aliorum locorum et dioecesum obtentam, etiamsi poenitentes illorum Ordinariorum, qui confessarios electos approbassent, subditi forent; confessiones autem aliter et contra earumdem praesentium aliarumque apostolicarum constitutionum formam deinceps faciendas et excipiendas respective, praeterquam in casu necessitatis in mortis articulo, nullas fore, irritas et invalidas. et confessarios ipso iure suspensos esse. et etiam rigide puniendos ab ipsis Ordinariis locorum. Porro quamcumque contrariam opinionem tamquam falsam, temerariam, scandalosam et in praxi perniciosam, praetenso quovis contrario usu contrariâque consuetudine etiam antiquissima minime obstantibus, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, harum serie, damnamus et reprobamus, contrariumque usum ac contrariam consuetudinem huiusmodi penitus et omnino abrogamus et abolemus. Ac proinde omnibus et singulis christifidelibus cuiuscumque status, gradus, conditionis et dignitatis existant, etiam specificà et individuà mentione et expressione dignis, ne supradictam opinionem docere, tueri, aut ad praxim deducere quovis modo audeant seu praesumant, sub poenâ excommunicationis riorum contra formam eiusdem Concilii | per contrafacientes ipso facto absque

alià declaratione incurrendà, a qua nemo a quoquam praeterquam a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente nisi in mortis articulo huiusmodi constitutus absolutionis beneficium obtinere valeat, interdicimus et prohibemus.

Clausulae.

§ 2. Decernentes etiam, easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod in praemissis interesse habentes seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae et dignitatis existant, seu aliàs specificà et individuà mentione et expressione digni, illis non consenserint, seu ad ea vocati, citati, auditi, et causae, propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae et iustificatae non fuerint, aut ex alià qualibet etiam quantumvis iuridică, pià et privilegiatà causà, colore, praetextu et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam quantumvis magno et substantiali ac incogitato et inexcogitabili, individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restititutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare ullo modo posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore

quandocumque spectabit, inviolabiliter et inconcusse observari, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, ac dictae S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos et Sedis Aposlolicae nuncios, ac memoratae Cruciatae sanctae commissarios, aliosve quoslibet, quacumque praeeminentia et potestate sungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac Contrariorum apostolicis et in universalibus, provincialibusque et synodalibus concilis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon quorumvis Ordinum, congregationum, societatum et institutorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem Ordinibus, congregationibus, societatibus et institutis, illorumque superioribus et personis, ac aliis quibusvis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu, scientià et petestatis plenitudine paribus, seu ad quarumcumque personarum etiam quavis ecclesiastică vel mundană dignitate fulgentium instantiam, aut earum comtemplatione, seu aliàs quomodolibet, in genere vel in specie, etiam consistorialiter, concessis, ac pluries et quantiscumque vicibus confirmatis, approbatis et innovatis; quibus omnibus

et singulis, etiamsi pro illorum sufficiente derogatione de illis eorumque totis tenoribus, specialis, specifica expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et formà in illis tradità observatà, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Harum publieatio.

§ 4. Caeterum, ut eaedem praesentes litterae omnibus facilius innotescant, nec quisquam illarum ignorantiam valeat allegare, volumus et apostolicà auctoritate decernimus, ut illae ad valvas basilicae Principis Apostolorum ac Cancellariae Apostolicae necnon Curiae generalis in Monte Citorio et in acie Campiflorae de Urbe per aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est, publicentur, illarumque exempla ibidem affixa relinquantur; itaut sic publicatae omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficiant, ac si unicuique illorum personaliter notificatae et intimatae fuissent;

Fides transumptorum.

§ 5. Utque ipsarum praesentium transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maio-

rem, sub annulo Piscatoris, die xix aprilis MDCC, pontificatus nostri anno IX.

Dat. die 19 aprilis 1700, pontif. anno ix.

#### CXCV.

Erigitur Congregatio sancti Hippolyti hospitalis pauperum infirmorum in Indiis Occidentalibus, cum confirmatione privilegiorum et indulgentiarum '.

> Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Ex debito pastoralis officii, quo Ec- Exordium. clesiae catholicae per universum terrarum orbem disfusae regimini divinà dispositione praesidemus, congregationes christifidelium, pietatis et christianae charitatis operibus ad pauperum infirmorum et convalescentium subventionem et utilitatem laudabili studio incumbentium, paterno charitatis affectu prosequimur, felicique illarum statui, ac ut personae, quae tam pium vitae institutum susceperunt, in eâ vocatione, in qua vocatae sunt, perseverent usque in finem, opportunis rationibus et favoribus providere studemus, sicut, omnibus mature consideratis, ad omnipotentis Dei gloriam, piorum operum incrementum, et animarum salutem expedire in Domino arbitramur.

§ 1. Dudum siquidem (postquam quon- Ortus et prodam Bernardinus Alvarez Insula, dum hospitalis poviveret, civitatis Mexicanae in Indiis Oc-gationem erecti

1 Confirmata fuit erectio dicti hospitalis cum suis statutis a Gregorio XIII et Sisto V; a Clemente VIII, const. ed. MDXCVI, die 2 aprilis. concessa fuere privilegia et indulgentia hospitali sancti Ioannis Dei; et const. ed. MDCIV die 1 octobris, pontif. xIII, in congregationem erecta, adiecto voto obedientiae et hospitalitatis. Ab hoc Pontifice const. ed. MDCXCIII, die 14 decembris, pontif. III, concessa fuit indulgentia; et const. ed. MDCC, pontif. IX, confirmantur constitutiones.

cum suis statu-cidentalibus hospitale sub invocatione

tis, advertione S. Hippolyti martyris, in cuius festivivoi obelientas S. Inppolya analysis de thospitalitatis, ac privilegia tate olim dicta civitas ab idololatris genrum concessio tilibus detenta ad christianorum potene. statem devenerat, prope et extra muros eiusdem civitatis pro pauperibus christifidelibus infirmis et convalescentibus curandis, aliisque pietatis operibus exercendis, sub certis statutis et ordinationibus de Ordinarii loci licentià erigi et fundari curaverat) felicis recordationis Gregorius PP. VIII praedecessor noster, supplicationibus ipsius Bernardini nomine sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, erectionem et fundationem hospitalis ac statuta et ordinationes huiusmodi approbavit, illisque perpetuae firmitatis robur adiecit, et aliàs, prout in 1 recolendae memoriae Sixti Papae V similiter praedecessoris nostri litteris, cum praedictus Gregorius praedecessor, antequam eius litterae super praemissis conficerentur, rebus humanis fuisset exemptus, sub plumbo in forma? Rationi congruit desuper expeditis, uberius continetur. Postmodum vero piae memoriae Clemens PP. VIII, etiam praedecessor noster, fide dignorum relatione accepto, hospitale praedictum, benedicente Domino, adeo excrevisse ut in praedictarum Indiarum Occidentalium partibus alia hospitalia et similia erecta et fundata extitissent, per quasdam suas in simili formà Brevis die 11 aprilis mox cvi emanatas litteras inter alia ordinavit seu concessit, quod omnia et singula hospitalia huiusmodi, tam erecta quam in posterum erigenda, eorumque confratres et pro tempore existentes in eisdem Indiis Occidentalibus, omnibus et singulis gratiis, privilegiis, praerogativis, facultatibus, indultis, indulgentiis,

tam spiritualibus quam temporalibus, et favoribus, a similis memoriae Pio V, ac praedictis Gregorio et Sixto praedecessoribus, necnon a quibusvis aliis Romanis Pontificibus, etiam praedecessoribus nostris, hospitalibus Ioannis Dei (eo nimirum in Sanctorum numerum nondum relato, nec Ordine fratrum eiusdem sancti Ioannis Dei adhuc instituto) tunc nuncupatis regnorum Hispaniarum quomodolibet concessis, uti, frui et gaudere libere et licite possent et valerent in omnibus et per omnia, perinde ac si ipsis nominatim et aeque principaliter concessa fuissent. Ac deinde ipsi Clementi praedecessori, pro parte tunc existentium superioris fratris maioris nuncupati dicti hospitalis S. Hippolyti et confratrum tam eiusdem sancti Hippolyti quam aliorum sex hospitalium ab eo dependentium, exposito, quod dicta hospitalia sub praedictorum statutorum et ordinationum observatione spatio plurium annorum prospere et feliciter administrata, ac tam spiritualibus quam temporalibus incrementis aucta, et in unam Congregationem S. Hippolyti nuncupatam redacta fuerant, sed successu temporis familiaris experientia ususque quotidianus docuerat, plerosque ipsorum hospitalium confratres, emissis licet de more castitatis et paupertatis votis, in suscepto tamen per eos vitae hospitaliciae istituto, ex eo praesertim quod ipsi perpetuae hospitalitatis et obedientiae votis in aliquo obstricti non essent, minime perseverare; idem Clemens praedecessor, ad supplicationem eorumdem fratris maioris et confratrum, quod de cetero et in perpetuum omnes et singuli dictorum hospitalium confratres, tunc et pro tempore existentes, duo tantum, videlicet hospitalitatis et obedientiae vota emittere deberent, per alias suas litteras, anno Incarnatio-

<sup>1</sup> Praeposit. in nos addimus (R. T.).

<sup>2</sup> Forsan leg. incipientibus pro in forma(R.T).

<sup>3</sup> Deest tunc (R. T.).

nis dominicae mociv, kalendis octobris, pontificatus sui anno xiti, sub plumbo expeditas, statuit, aliaque sub certis modo et formå disposuit, ordinavit et indulsit, prout in his posterioribus sub plumbo, et praedictis in formà Brevis ipsius Clementis praedecessoris litteris etiam uberius respective continetur.

Eadem Con-

§ 2. Cum autem, sicut dilectus filius gregatio in re-ligionem erigi. Ioannes de Cabrera procurator generalis praedictae Congregationis S. Hippolyti nobis nuper exponi fecit, confratres hospitalium et Congregationis huiusmodi, ex quo dictus Clemens praedecessor eos memorata duo tantum hospitalitatis et obedientiae vota emittere debere, sicut praemittitur, statuit, alia duo praedicta castitatis et paupertatis vota emittere omiserint, seque dictorum dumtaxat hospitatitatis et obedientiae votorum ratione ad perseverandum in hospitalibus et Congregatione praedictis minime teneri existiment; inde vero varia inconvenientia dimanare dignoscuntur; praeterea, quia iuxta posteriores eiusdem Clementis praedecessoris litteras praedictas ad electionem fratris maioris dictae Congregationis celebrandam viginti ex antiquioribus eiusdem Congregationis confratribus, consideratà et computatà ipsorum antiquitate a tempore emissorum per eos dictorum duorum votorum hospitalitatis et obedientiae, convocari debent, et nonnunquam inter ipsos antiquiores sic convocandos aliqui modicae peritiae reperiuntur, hinc eveniat ut aliquis minus peritus ad officium fratris maioris huiusmodi aliquando eligatur: ac proinde ipse Ioannes procurator generalis dictam Congregationem in perfectam et formalem religionem sub regulâ sancti Augustini, itaut illius fratres obedientiae, castitatis et paupertatis, necnon hospitalitatis vota in actu eorum professionis regularis e-

mittere teneantur, erigi, ac, loco dictorum viginti antiquiorum confratrum alios viginti, peritiores scilicet et magis graduatos, dicti fratris maioris electores constitui et deputari, necnon ut tam binas Clementis quam Sixti praedecessorum litteras praedictas, ac gratias, indulgentias, facultates, antelationes, privilegia et indulta, per eas hospitali et Congregationi praedictis concessa et communicata, ad Congregationis sic erigendae favorem innovari, et apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri, ac aliàs in praemissis opportune a nobis provideri et ut infra indulgeri plurimum desideret: nos, eiusdem Ioannis procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causă latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes. supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium super hoc negotio a nobis specialiter deputatorum, qui illud mature perpenderunt, et circa memoratam fratris maioris electionem nihil innovandum esse censuerunt, consilio, praefatam Congregationem sancti Hippolyti martyris in formalem regularem religionem sub regulâ sancti Augustini, cum votis solemnibus castitatis, pauperatis et obedientiae necnon hospitalitatis, auctoritate apostolicâ, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus; eamque sic a nobis erectam. illiusque confratres, hospitalia, ecclesias et personas quascumque sub immediatà nostrà et huius Sanctae Sedis protectione et subjectione suscipimus. Porro gratias, indulgentias, facultates, antelationes, privilegia et indulta praefata, dummodo sint in usu, ac licita et honesta, nec sint revocata, aut sub aliquâ revocatione comprehensa, sacrisque canonibus et Concilii Tridentini decretis, aut posterioribus constitutionibus et ordinationibus apostolicis vel regularibus dictae Congregationis sic a nobis erectae institutis non adversentur, auctoritate et tenore praesatis confirmamus et approbamus, illisque inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus. Decernentes, ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio contraciorum.

§ 3. Non obstantibus praemissis, ac apostolicis et in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon Congregationis et hospitalium praedictorum, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolicà, vel quavis firmitâte alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores

1 Edit. Main. legit illique (R. T.).

praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habantes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem ut earumdem sumptis, seus praesentium litterarum transumptis, seus exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in iudicio quam extra habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xx maii MDCC. pontificatus nostri anno 1x.

Dat. die 20 maii 1700, pontif. anno ix.

# CXCVI.

Deputatur cardinalis Pamphilius in protectorem et superintendentem portus Antii, cum erectione Congregationis post eius obitum et assignatione dotis<sup>1</sup>

Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Romanus Pontifex, omnium christifidelium pater et pastor a Domino constitutus, non solum spiritualibus dominici gregis sibi divinitus crediti utilitatibus iugi vigilantia consulere studet,
sed et temporalibus, praesertim suorum
et Apostolicae Sedis etiam quoad temporalia subditorum, commodis paterno
studio providere satagit, ac alias desu-

1 Const. edit. MDCXCVII, die 4 augusti, pontificatus VIII, erecta fuit Congregatio super disciplinà regulari; et in Clementis XI const. edit. MDCCI, die 14 ianuarii, pontif. I, agitur de Congregatione visitationis apostolicae in Urbe.

per disponit, sicut, omnibus maturae considerationis trutinà perpensis, reipublicae conducibile fore in Domino arbitratur.

Causae aedificandi portus.

§ 1. Dudum itaque nos animo revolventes, quantum ubertatis publicae, quantum populorum commerciis, quantum denique honestis negotiacionibus, quibus respublica floret, industria viget, otium eliminatur, omniumque ad vitam necessariarum rerum copia comparatur, infensum ac exitiosum esset in Tyrrheni maris orâ a portu Caietae usque ad Centumcellas nullam pro navibus tutam stationem reperiri; probeque scientes, ac cum maximo animi nostri moerore considerantes, quam frequentia inde ac misera navigantium et mercium naufragia in dies fierent, non sine gravi almae Urbis nostrae, quò merces illae commeassent, detrimento: dignam munere nostro rem aggredi putavimus, si ad eiusmodi mala opportunis rationibus avertenda peculiarem paternae providentiae nostrae sollicitudinem converteremus. Hac proinde de causa terrae nostrae Neptuni, Albanensis dioecesis, litora, obnitente licet huic rei effoetae nostrae senectutis imbecillitate, invisere non dubitavimus, ibique ex veteris Antii ruderibus, ubi adhuc supersunt, ingentia vestigia celeberrimi portus Neroniani, quem nisi operis sumptuosissimi historici tradidissent, satis superque eadem vestigia demonstrarent, novum portum extruendi consilium inivimus, non¹ quidem tam latum et extensum ut exuberans aliorum tutela in temporalis nostrae ditionis periculum vergeret, sed nec tam angustum ut per ipsum navium illuc adventantium incolumitati usquequaque Quomodo prospectum non esset. His praescriptis nalem Pamphi-legibus, dilecto filio nostro Benedicto lium completum S. R. E. diacono cardinali Pamphilio

1 Edit. Main. legit cum pro non (R. T.).

nuncupato, de cuius eximià side, prudentià, integritate, sapientià, flagrantissimoque publici boni studio plurimum in Domino confidebamus, operis curam demandavimus. Porro idem Benedictus cardinalis, solerti ac plane indefessà diligentià et sedulitate, nec laboribus, nec incommodis, imo neque etiam sumptibus parcens, expectationi de se nostrae tam plane respondit, remque tolam ex animi nostri sententià adeo perfecit, ut, eius potissimum opera, brevi ac feliciter iactis in altum opportunis molibus, apertoque mari obiectis, portum Antio restituisse, propugnaculo, quâ se portus aperit, constructo, securitati prospexisse, ecclesiá ibidem aedificatá ac presbytero in ea constituto, spiritualibus confluentium christifidelium necessitatibus consuluisse, perennibus demum ac saluberrimis aquis e longinquo derivatis, aquationum commoda navigantibus addidisse, summopere laetemur.

§ 2. Verum, cum non satis sit tantum Hem cardinaac tam salutare opus sumnio studio ab-protector ad visolvisse, nisi eo iugiter conservando circumspectae vigilantiae nostrae partes propensà charitate adiungamus: hinc est quod nos, felici perpetuaeque portus, aquaeductus, totiusque operis huiusmodi conservationi et manutentioni, quantum nobis ex alto conceditur, providere, ac memoratum Benedictum cardinalem speciali aliquâ paternae ac gratae nostrae in eum voluntatis significatione prosequi cupientes, motu proprio. et ex certà scientià ac matura deliberatione nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, eumdem Benedictum cardinalem portus praedicti, quamdiu vixerit, protectorem et superintendentem (cum plenarià, liberà et omnimodà potestate, facultate et auctoritate omnes et quascumque pecuniarum summas, portui, aquaeductui et operi praesatis,

pro illorum dote, a nobis ut infra applicandas et assignandas, in portus, aquaeductus et operis huiusmodi conservationem et manutentionem, prout secundum datam sibi a Domino prudentiam expedire iudicaverit, nostrâ et pro tempore existentis Romani Pontificis S. R. E. camerarii, Camerae nostrae apostolicae thesaurarii generalis, vel cuiusvis alterius licentià desuper minime requisità, convertendi et erogandi, absque eo quod ipse Benedictus cardinalis sive eius haeredes et successores quilibet de pecuniis praefatis, etiam ad quamcumque summam ascendentibus, per eum seu de eius mandato praemissorum causâ solvendis et impendendis, ullam unquam rationem reddere, aut expensas in eisdem praemissis per eum seu de eius mandato faciendas iustificare seu comprobare ullo modo teneatur seu respective teneantur; insuper omnia et singula, quae pro conservatione et manutentione praedictis facienda seu vitanda fuerint, decernendi, ac super praemissis etiam statuta condendi et promulgandi ac observari faciendi, illaque, toties quoties opus fuerit, moderandi, corrigendi et emendandi ac mutandi, et alia de novo edendi, et generaliter quaecumque et qualiacumque in praemissis huiusmodi et circa ea quomodolibet necessaria et opportuna faciendi, gerendi, mandandi et ordinandi, ac exequendi et executioni mandari curandi, etiamsi talia forent, quae sub generali expressione non venirent, sed specificam et individuam mentionem requirerent) tenore praesentium facimus, creamus ac constituimus et deputamus; dictumque Benedictum cardinalem, ac iilius haeredes et successores quoscumque, ex nunc prout ex tunc et e contra, a ratione seu comprobatione praefatis harum serie omnino eximimus et libe-

ramus. Ipso autem Benedicto cardinali Erentio Conrebus humanis exempto, protectionem per endem por tu Antin depuhuiusmodi penitus cessare, nec eam cui-tatas. quam alteri concedi volentes, super portu, aquaeductu et opere supradictis, ex nunc prout ex tunc postquam dictus Benedictus cardinalis decesserit, et e contra, Congregationem portus Antii nuncupandam, in qua tunc et pro tempore existentes Camerae praedictae thesaurarius generalis et commissarius etiam generalis, necnon unus, si quis fuerit, ex nobili et antiqua eiusdem Benedicti cardinalis familià Pamphilià, Romanae Curiae praelatus, unus itidem ex eiusdem Camerae praesidentibus clericis, qui Romanus sit, seu saltem ex Statu nostro Ecclesiastico, ac demum duo cives etiam Romani, per nos et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes ad ipsorum successorum nostrorum beneplacitum deputandi, esse debeant, motu, scientià, deliberatione et potestatis plenitudine paribus, harum serie, perpetuo erigimus et instituimus.

§ 3. Ceterum, ut impensae pro conservatione et manutentione praefatis in dies pro dote portus. necessario faciendae solvi possint, eisdem portui, aquaeductui atque operi pro eorum annuâ et perpetuâ dote mille scuta monetae romanae singulis annis, ex proventibus dictae terrae Neptuni illique annexorum ad Cameram nostram praedictam spectantibus, quippe quos ratione constructionis portus supradicti iam notabiliter auctos fuisse compertum est, percipienda, necnon, vigore mandatorum eiusdem Benedicti cardinalis et protectoris, quoad vixerit, ac successive Congregationis a nobis, ut praefertur, institutae, a dilecto filio moderno et pro tempore existente conductore seu administratore proventuum hniusmodi persolvenda, motu, scientià, deliberatione

1 Particulam ut nos addimus (R. T.).

et potestatis plenitudine praedictis, earumdem tenore praesentium, itidem perpetuo applicamus, assignamus, concedimus, appropriamus et incorporamus.

Clausulae

§ 4. Decernentes, easdem praesentes litteras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quicumque in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, illis non consenserint, nec ad ea citati vocati et auditi, neque causae, propter quas ipsae praesentes emanarint, adductae, verificatae vel iustificatae fuerint, aut ex alia quacumque etiam quantumvis legitimă, iuridică et privilegiată causă, colore, praetextu vel capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae et totalis laesionis, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, aut interesse habentium consensûs, aliove quolibet etiam maximo ac formali et substantiali, incogitato et inexcogitabili individuamque mentionem requirente defectu notari. impugnari, infringi, retractari, ad terminos iuris reduci, aut in controversiam vocari, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus concesso vel emanato, quempiam in iudicio vel extra illud uti seu se iuvare posse; sed ipsas praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, ac ipsi Benedicto cardinali, aliisque, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, ac ab illis inviolabiliter et inconcusse observari et adimpleri, sicque et non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii

apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. camerarium et alios cardinales etiam de latere legatos, necnon dictae Camerae praesidentes clericos, thesaurarium et commissarium generales, ceterosque officiales et ministros, et alios quoslibet quacumque praceminentià et potestate fungentes et functuros, sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus nostrà et Can- contrariorum cellariae Apostolicae regulâ de iure derogatio. quaesito non tollendo, ac felicis recordationis Pii Papae IV praedecessoris nostri de gratiis qualecumque interesse Camerae praedictae concernentibus in eâdem Camerà intra certum tunc expressum tempus praesentandis, registrandis, itaut praesentes litteras ibidem praesentari et registrari nunquam necesse sit, aliisque apostolicis, et in universalibus provincialibusque conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon dictae Camerae, aliisve quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem Camerae illiusque officialibus et ministris, ac aliis quibusvis personis et locis, sub quibuscumque etiam derogatoriarum derogatoriis, irritantibusque et aliis decretis, in contrarium praemissorum, in genere vel in specie, etiam motu, scientià et potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, et aliàs quomodolibet et quantiscumque vicibus, concessis, confirmatis, iteratis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi pro

illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas, causas et occasiones praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis et accuratissime specificatis et servatis respective habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac plenissime et amplisssme derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die VIII maii MDCC, pontificatus nostri anno IX.

Dat. die 8 maii 1700, pontif. anno IX.

# CXCVII.

Confirmantur constitutiones Congregationis Charitatis S. Hippolyti in Indiis Occidentalibus

Innocentius Papa XII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex iniuncto nobis divinitus apostolicae servitutis munere, ad ea, per quae christianae charitatis et hospitalitatis opera ubique locorum, ac praesertim in remotissimis ab hac Sancta Sede partibus opportune promoventur, favorabiliter intendentes, christifidelium congregationes in idipsum laudabili studio incumbentes apostolico favore prosequimur; ac proinde, ea quae pro felici prosperoque illarum regimine et gubernio

1 Haec Congregatio erecta fuit constit. edit. MDCC, die 20 maii, pontif. 1x; et in Clementis XI constit. edit MDCCI, die 20 iunii, pontif. 1, agitur de privilegiis et promovendis extra tempora.

provide prudenterque constituta esse noscuntur, ut firma semper atque inviolata persistant, apostolici muniminis praesidio, cum id a nobis petitur, libenter constabilimus.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper refecit dilectus filius Ioannes de Cabrera, titores. procurator generalis Congregationis Charitatis sub titulo S. Hippolyti martyris in civitate Mexicana aliisque partibus Indiarum Occidentalium novissime a nobis in religionem erectae, quod profelici prosperoque dictae Congregationis regimine et gubernio factae fuerunt nonnullae constitutiones, quae revisae et examinatae, ac in unum collectae sunt, tenoris qui sequitur, videlicet:

gationis sive Ordinis Charitatis sit at-

tendere operibus corporalibus misericordiae versus pauperes infirmos, convalescentes, mentecaptos, aliosque egenos, non debebunt tunc fratres eiusdem
attendere studio litterarum; nonnulli
tamen cum licentiâ fratris maioris Congregationis operam navare poterunt medicinae et chirurgiae, tamquam artibus
necessariis pro propriis ministeriis, dispensando hac in parte Sede Apostolicâ
in sacris canonibus generaliter studium
dictorum artium religiosis prohibentibus: similiter illi, qui in conformitatem
praesentium constitutionum studuerint,

ut ad sacerdotium promoveantur, pote-

runt et debebunt studiis incumbere, et quidem principaliter grammaticae ut

linguam latinam bene intelligant, et ca-

sibus conscientiae.

II. Totum Ordinis gubernium residere debebit in uno superiore cum titulo fratris maioris generalis, in quatuor eiusdem consiliariis, et in superioribus localibus, cum titulo fratrum maiorum localium, qui electi esse debebunt in formà sequenti.

Referenter

« 1. Cum principalis scopus Congre- De studiis.

De gubernio.

De capitalo

III. In festo sanctorum apostolorum generali et eli-retris Petri et Pauli singulo triennio celebrabitur capitulum generale, quod semper congregari debebit in domo S. Hippolyti in Mexico: huic intervenire dehebunt et suo tempore vocari viginti antiquiores in professione ipsius Congregationis, qui tamen scribere et legere sciant; et casu quo aliquis seu aliqui istorum legitime essent impediti (quod impedimentum constare faciant fratri generali maiori et consiliariis, qui in hoc stare debeant ipsorum attestationi iuratae, approbatae et subscriptae a fratre maiori illius domus in qua morantur), debebunt opportune vocari et subrogari magis antiani dictae domus S. Hippolyti, qui similiter legere et scribere sciant, itaut nunquam deficiat numerus viginti vocalium. In vigilià sanctorum apostolorum Petri et Pauli frater major generalis terminabit suum officium, et in capitularium praesentià consignabit sigillum et libros fratri maiori S. Hippolyti, qui semper capituli praesidens esse debebit, non tamen in eo votare, si non sit de numero illorum viginti antianorum, et in officio praesidentis durare debebit usquedum canonice electus fuerit maior generalis, qui statim secutà illius canonicà electione pro confirmato habeatur. In festo deinde Ss. Apostolorum audito sacro, communicatisque fratribus, congregandi erunt a praesidente in loco et tempore ad electionem destinatis, ibique per vota secreta recepta in urna aliqua a tribus scrutatoribus, qui semper antianiores in professione esse debebunt, fiet electio fratris maioris generalis, et is legitime electus erit qui maiorem votorum partem habere compertus fuerit; cum hoc tamen, quod si electus est de numero votantium, duo ultra medietatem habere debeat vota, si vero de

numero non est, unum habere sufficiet. iuxta particularia statuta et usum ab hac Congregatione usque nunc practicatum. Ad effectum, ut quis in fratrem maiorem generalem eligi possit, ad minus aetatis quadragesimum et professionis decimum annum agere debebit, opusque erit quod frater maior fuerit in aliquo hospitali, aut consiliarii, procuratoris generalis infirmariive maioris officium exercitaverit.

IV. Post maioris fratris generalis ele- De electione ctionem immediate eligantur quatuor et proguratoris consiliarii actatis maturae, prudentes et

instituti zelantes, et eo ipso modo eligantur, quo fratrem maiorem generalem eligi debere dictum fuit, et inter hos observabitur praecedentia non secundum ordinem electionis, sed secundum professionis antianitatem. Et post hos immediate eâdemque formâ eligetur procurator generalis. In casu discrepantiae inter electores, si per totum diem sancti Petri non sequatur electio fratris maioris generalis ad occasum solis illiusmet diei de facto devoluta erit archiepiscopo Mexicano, et in casu absentiae archiepiscopi aut sedis archiepiscopalis vacantis, illius vicario generali aut capitulari. Similiter per eamdeni rationem si in toto die electionis fratris maioris generalis, aut saltem in die sequenti, non fuisset secuta electio consiliariorum et procuratoris generalis, aut aliculus eorum, incontinenti devoluta erit talis electio fratri maiori noviter electo. In die sequenti electionem maioris generalis, consiliariorum et procuratoris generalis, fient provisiones aliorum ministrorum et officialium Congregationis, scilicet fratrum maiorum hospitalium, infirmariorum maiorum, magistri novitiorum, medici et chirurgi; et hae fieri debeant a solo fratre maiori generali cum suis consiliariis, qui non solum in ista, verum in omnibus aliis occasionibus, in quibus tractari debeant graviores res Congregationis, habebunt votum tam consultivum quam etiam decisivum, aequale in omnibus voto fratris maioris generalis; ita et taliter ut illud subiectum in dictis electionibus habeatur pro electo, et illa sententia praevaleat, in quo' et in qua seu quibus concurrat maior pars; et in casu quo aliquis istorum desiceret, et remanerent solummodo quatuor votantes, et forent divisi in partes aequales, votare debebit procurator generalis. Alia deinde officia minora cuiuscumque hospitalis, ut sunt procuratoris, sacristae, dispensatoris, ianitoris, eleemosynarii, vulgo cercatore, provideri debebunt a fratre maiori hospitali. In casu diuturnae infirmitatis aut necessariae absentiae fratris maioris generalis, possit iste subrogare praesidentem, qui, durante dicto impedimento, Congregationem regat et gubernet, et interesse debebit primus consiliarius; et in casu obitus aut depositionis illiusmet fratris maioris generalis, idemmet primus consiliarius succedere debebit in gubernio illius pro toto eo tempore, quod pro triennio siniendo supererit; post quod congregetur capitulum generale pro novâ electione, et non prius : et casu quo durante dicto triennio vitam cum morte commutaret consiliarius aliquis aut procurator generalis, aut frater maior cuiusdam domus, frater major generalis cum consiliariis provideat dicta officia de personâ idoneâ, quae quidem durare seu continuare debebit solummodo usque ad tempus proximi capituli generalis, quia tunc omnes officiales renovari debebunt, aut eligendo novos, aut confirmando antiquos, cum evidens Congregationis utilitas adfuerit; frater autem maior generalis, qui triennium suum compleverit

1 Voces in quo nos addimus (R. T.).

nullo modo reeligi possit ad idem officium, nisi post aliud triennium, et similiter procurator generalis, nisi in casu quo is electus fuisset cum omnium voto; et aliter faciendo, electio nulla et irrita sit.

v. Fundari non possit nova domus aut De novis dohospitale seu xenodochium absque Or-ture. dinarii licentià, in conformitatem decretorum sacri Concilii Tridentini et constitutionum apostolicarum, et sine consensu capituli generalis, et in casu urgenti, qui fundationem disserre non permittat usque ad dictum capitulum, sine fratris maioris generalis eiusque consiliariorum consensu; non acceptetur nova domus, si non possit saltem substentare, ultra fratrem maiorem localem, quatuor fratres et unum sacerdotem, et domus sint simplices et humiles absque curiositate; inter domos fundatas et fundandas primum semper occupet locum illa S. Hippolyti Mexicana, quae ordinaria erit residentia fratris maioris generalis illiusque consiliariorum; debebit autem dictus frater maior generalis visitare saltem singulis annis per se aut alium visitatorem delegatum omnes domus Ordinis distantes a Mexico non plusquam tercentum milliaribus, et remotiores semel saltem durante eius triennio.

vi. Similiter ad dictam domum san- De onerllus domus S. Hipcti Hippolyti spectabit mittere pauperes polyti. infirmos et convalescentes ad terram de Huastepet, et providere eis de mulis et omnibus necessariis ad effectum recuperandi salutem; similiter dictae domus erit mittere ad hortum Veraecrucis provisiones et necessarios ministros ad recipiendum, ut dicitur, flottam navium ab Hispaniis advenientem, ad conducendos pauperes et infirmos ad hospitalia, ibique eos sanandos cum applica-

1 Edit. Main. legit utque pro usque (R. T.).

tione omnium possibilium charitativorum tractamentorum, prout laudabiliter usque nunc practicatum fait, cum opus hoc sit proprius et principalius huius instituti usque a primaevà sua fundatione.

De administratione et dis-

vii. Omnia bona tum mobilia tum pensatione bo stabilia provenientia a legatis piis aut eleemosynis, aliâve aliâ parte, administrentur ab officialibus Congregationis destinatis ab illius superioribus, et adhibeantur seu applicentur ultra necessariam fratrum et sacerdotum necessariorum substentationem pro beneficio infirmorum, convalescentium, aliorumque pauperum attinentium ad hospitalia; et si redditus aut eleemosynae superabundarent in aliquo hospitali, applicentur in beneficium aliorum pauperum verecundorum indigentium, iuxta prudentem directionem fratris maioris generalis, eiusque consiliariorum; nec fratres habere possint, nec praetendant rem aliquam in particulari, sed omnes vivant in perfectâ vitâ communi, eo modo quo praescribitur in decretis Clementis VIII, et praecipitur in Bulla Pauli V; legata pia cum obligatione celebrationis missarum acceptentur et adimpleantur iuxta formam praescriptam a decretis Urbani VIII De celebrat. miss., et a Bullâ sanctissimi domini nostri.

De alienatione bonorum.

viii. Nec administratores bonorum hospitalium istorum, aut superiores illorum, aut ullus quilibet Congregationis superior possit ea alienare absque licentià saltem Ordinarii, servatà formà iuris et sacrorum canonum; qui Ordinarius in dictorum bonorum alienatione interponere poterit suam auctoritatem tamquam delegatus Sedis Apostolicae stante non facili ad eamdem recursu. Nullus recipiatur in Congregatione, nisi cum licentia fratris maioris generalis, et habeat saltem annos decem et octo completos, et non plusquam ad minus

quadraginta, nisi foret persona pietatis singularis aut magnae utilitatis; nullum habeat impedimentum canonicum, sit animo et corpore bene dispositus, ut se totum implicare possit in auxilium cuiusvis generis infirmorum. Recipiantur novitii, concurrente maiori parte votorum professorum domus novitiatus, quae esse debeat domus S. Hippolyti. Poterit tamen frater maior generalis cum unanimi assensu et arbitrio eius consiliariorum destinare aliquam aliam domum pro loco novitiatus, si ob maiorem religionis propagationem id necessarium foret. Non possint novitii removeri a domo novitiatus nisi post professionem; nullus admittatur ad professionem, nisi denuo acceptatus fuerit a duobus tertiis votorum fratrum professorum domus illius in qua novitiatum agit, et novitiatum egerit per annum integrum et non interruptum, iuxta sacrum Concilium Tridentinum. Unusquisque emittere debebit professionem in manibus fratris maioris generalis, aut illius, cui ab eodem talis functio expresse commissa fuerit, et professionis forma erit sequens: In nomine SS. Trinitatis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ego N. N. facio professionem, et promitto Deo et gloriosae Virgini et omnibus Sanctis et vestrae charitati, frater N. frater maior generalis, aliisque vestris successoribus, castitatem, paupertatem, hospitalitatem perpetuam, et obedientiam iuxta regulam sancti Augustini et constitutiones Ordinis Charitatis S. Hippolyti, usque ad mortem.

IX. Vestes exteriores fratrum omnes De habitu. sint de una et eadem re, ex panno coloris pardi, simplici et vili, et exiguae expensae, in formâ quae gestant de praesenti; tunica tangat calcaneos, caputium sit unitum scapulario, et hoc brevius tunicâ sex digitis, pallium bre-

1 Potius quâ vel quam (R. T.).

vius scapulario, pileus similis illi quem | gestant fratres minores sancti Francisci. calcei grandes et simplices, cinctura seu zona ex corio larga et longa. Faciant resplendere sanctam paupertatem in fabricis, cellis, suppellectilibus, victu, et in omnibus aliis rebus; recordando quod illorum redditus sunt omnes ordinati ad beneficium pauperum.

clausura.

x. Omnes tam superiores quam inferiores, cum sani sunt, comedant in communi refectorio, et contenti sint iisdemmet cibis, absque alicuius rei differentià. In mensà perpetuum et indispensabile sit silentium cum lectione librorum spiritualium; nunquam fratres emaneant e domo comedendi causâ, multo minus dormiendi, nisi in aliquo inevitabili casu: et in hoc sit valde cautus superior. In domibus istius Ordinis perpetua sit clausura, nec unquam intrare possint feminae.

De eperibus

xi. Ultra mandata statuta ab Ecclesià, servanda cum onmi puntualitate et rigore, ieiunent fratres omnibus diebus veneris totius anni, et in Adventu etiam dicbus lunae et mercurii, si ob infirmitatem aut extraordinarium laborem non fuisset quis a superiore dispensatus. Singulis diebus faciant per duas horas orationem, unà de mane et alià de sero. Et unaquaequae istarum horarum implicata erit partim in oratione vocali, et partim in oratione mentali; et in illà de sero comprehendatur etiam examen conscientiae. Singulis diebus audiant missam. Frequentent sanctissima sacramenta Poenitentiae et Communionis, itaut saltem duabus vicibus in mense, ultra Paschatis, Pentecostes, Omnium Sanctorum, et Nativitatis Domini solemmnitates, confiteantur et communicent. Observent silentium in oratorio, refectorio, dormitorio et cellis; et in aliis

1 Forsan ieiuma statuta (R. T.).

locis, minus quo fieri poterit, loquantur.

XII. Fratres huius Ordinis esse debent no fiatrum laici. Permittimus tamen quod unus ij so conhume. rum tantummodo pro quolibet hospitali possit esse promotus ad omnes ordines sacros, servatis omnibus de iure servandis, et cum expressà fratris maioris generalis licentià, dummodo ante promotionem ad sacerdotium habeat saltem sex annos professionis. Fratres illi qui in posterum ita promoti fuerint, incapaces erunt superioritatis et officiorum maiorum religionis, scilicet officii fratris maioris generalis, consiliarii, procuratoris generalis, et fratris maioris localis, sed officium illorum erit celebrare sanctum missae sacrificium et administrare sacramenta. Omnes tamen sacerdotes, tam praesentes quam futuri, ob gradus illorum honorabilitatem, in omnibus actibus communitatis habeant primum locum post fratrem maiorem generalem, consiliarios, procuratorem generalem et fratrem majorem domus.

XIII. Hae sunt constitutiones invio- Destatutorum labiliter observandae, ita et taliter, ut iura. nullo modo a superioribus religionis alterari possint, nec minus a capitulis generalibus. Declaramus nihilominus pro quiete conscientiarum religiosorum, quod non intendamus eos obligare ad aliquam culpam, nisi in iis rebus contentis in ipsis, quae aliàs sunt statuta et respective prohibita a lege divinà aut humană; et pro conservandă ceterum eâdemmet quiete conscientiae religiosorum, ordinamus pariter et declaramus quod ordines superiorum aut generales aut locales non obligent subditos sub peccato mortali, nisi sint facti in scriptis, in materià gravi, et praemissà aliquâ monitione, et expressi sint per verba significantia praeceptum in virtute Spiritus Sancti et obedientiae. Demum

capitulum generale auctoritatem habeat declarandi dubia quae occurrere possent in intelligentià praesentium constitutionum, facere statuta et ordinationes pro bono religionis gubernio iuxta necessitates quae occurrere poterunt cum tempore, dummodo ista non sint' contraria sacris canonibus et constitutionibus apostolicis nec praesentibus constitutionibus, nec habeant vigorem constitutionum, si, post factas ordinationes supradictas in uno capitulo generali, non fuerint successive confirmata<sup>2</sup> a duobus aliis capitulis immediate subsequentibus, et ulterius appobatae ab archiepiscopo Mexicano ».

Confirmatio relatarum con-

- § 2. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dictus Ioannes procurator generalis constitutiones huiusmodi, quo firmius subsistant et serventur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri plurimum desideret: nos, ipsius Ioannis procuratoris generalis votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causâ latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtavat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium super hoc negotio specialiter deputatorum, qui rem mature discusserunt, consilio, omnes et singulas constitutiones praeinsertas, auctoritate apostolicà, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque in-
  - 1 Edit. Main. legit sit (R. T.).
  - 2 Cohaerentius lege vel confirmatae (R. T.).

violabilis apostolicae firmitatis robur adiungimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint supplemus.

- § 3. Decernentes, easdem praesentes clausulae. litteras semper firmas, validas et essicaces existere et fore, suosque plenarios et integros esfectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiter observari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac, quatenus opus sit, dictae Congregationis, aliisque quibusvis, etiam iuramento. confirmatione apostolicâ, vel quavis firmitate aliâ roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 5. Volumus antem ut earumdem Transumptopraesentium litterarum trausumptis, seu rum sides. exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastică dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Derogatio contrariorum,

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxi iunii MDCC, pontificatus nostri anno IX.

Dat. die 2! iunii 1700, pontif. anno IX.

# CXCVIII.

Confirmatur decretum cardinalis protectoris pro alternativâ in provinciâ S. Ioannis evangelistae insularum Azorum sub regno Portugalliae Ordinis Minorum de Observantià 1.

# Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Haec alternati-

§ 1. Nuper, pro parte dilecti filii Anva stabilia suit tonii de Pillar, sratris expresse professi vinciali MDCXC Ordinis Minorum S. Francisci de Obserprovincialis et vantia nuncupatorum, ac commissarii capituli. et procuratoris provinciarum S. Ioannis evangelistae insularum Azorum sub regno Portugalliae eiusdem Ordinis, Congregationi venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praepositae exposito, quod in capitulo provinciali dictae provinciae, anno mocxc celebrato, pro quiete ipsius provinciae decretum et stabilitum fuerat alternativam electionem ministri provincialis eiusdem provinciae (ita scilicet ut pro uno, ex fratribus insularum S. Michaëlis et S. Mariae, pro altero vero triennio, ex fratribus Terzeras noncupatis aliarumque adiacentium insularum provinciae hniusmodi assumendus est<sup>2</sup>) observari debere; successive etiam stabilitum fuerat, capitulum provinciale eiusdem provinciae semel in

S. Michaëlis et S. Mariae, et semel in Terzeras insulis praedictis celebrandum esse; sed cum, post unius triennii lapsum, definitorium provinciae praefatae congregatum fuisset, in eo statutum extiterat ut memorata alternativa, quoad celebrationem capituli provincialis huiusmodi, visitatoris dictae provinciae et ipsius definitoris arbitrio reliquerentur: et in eadem expositione subiuncto, quod (cum posterius statutum huiusmodi ad turbandam religiosam dictae provinciae tranquillitatem tenderet, et per illud ea, quae in supradicto capitulo provinciali, sicut praemittitur, decreta et stabilita fuerant, contemnerentur et everterentur; ideoque ipse Antonius et dilectus pariter filius minister provincialis eiusdem provinciae, praevidentes graves et inevitabiles perturbationes suborturas fore si prenarrata dicti capituli provincialis decreta et stabilimenta non observarentur, venerabili fratri Michaeliangelo archiepiscopo Tarsensi, in Portugalliae et Algarbiorum regnis nostro et apostolicae Sedis nuncio, supplicavissent ut illa approbaret et confirmaret, praefatum vero definitoris statutum aboleret et irritaret) ipse Michaëlangelus archiepiscopus et nuncius, cum cognovisset quantum inde religiosae quietis provinciae praefatae proventurum esset, praeviis debitis informationibus per suas litteras die ix decembris anni proxime praeteriri expeditas eadem decreta et stabilimenta confirmaverat, dicta vero statuta specialiter et ex se derogaverat, et aliàs, prout in dictis litteris praefatae cardinalium Congregationi exhibitis uberius dicebatur contineri: ac proinde pro parte Antonii et ministri provincialis praefatorum ipsi Congregationi cardinalium supplicato ut praedictis litteris, pro firmiori illarum subsistentià stabilique dictae provinciae

<sup>1</sup> In const. ed. MDCXCVIII, pontif. VII, confirmata fuit alternativa pro provincià Cantabriae; et in Innocentii XIII const. ed. MDCCXXI, die 16 iunii, pontif 1, agitur de alternativà in provincià Lusitaniae Reformatorum.

<sup>2</sup> Aptius lege esset (R. T.).

pace et quiete, confirmationis robur ad-Decretom sa iungere dignaretur: eadem Congregatio cardinalium per suum decretum die xvIII iunii proximi praeteriti emanatum, audito super praemissis dilecto etiam filio procuratore generali Ordinis praedicti, et attent**à relatione** venerabilis fratris nostri Alderani episcopi Ostiensis eiusdem S. R. E. cardinalis Cybo nuncupati, Ordinis supradicti apud nos et Sanctam Sedem Apostolicam protectoris, desuper ipsis cardinalibus factà, supplicem libellum sibi super iisdem praemissis porrectum benigne remisit eidem Alderano episcopo cardinali et protectori, ut, veris existentibus narratis, et quatenus expedire censuisset, petitam confirmationem pro suo arbitrio et prudentià concederet. Unde ipse Alderanus episcopus cardinalis et protector decretum edidit tenoris qui seguitur, videlicet: « Alderanus, miseratione divinà episcopus Ostiensis et Veliternensis, S. R. E. cardinalis, Cybo, sacri collegii decanus et totius Ordinis sancti Francisci apud Sanctam Sedem protector. Utentes arbitrio per antescriptum decretum nobis a sacrâ Congregatione remisso, verisque compertis narratis, oratorum precibus benigne inclinati, tenore praesentium, auctoritate eiusdem sacrae Congregationis, petitam confirmationem concedimus et impartimur. Datum Romae xix iunii MDCC. — A. cardinalis Cybo. — I. M. DE GAIS secretarius ».

Confirmatio relati decreti.

§ 2. Cum autem, sicut dictus Antonius nobis subinde exponi fecit, ipse decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desideret: nos, ipsius Antonii votis hac in re, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti,

aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum a memorato Alderano episcopo cardinali et protectore editum, ut praesertur, auctoritate apostolică, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes Clausulae. litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari. sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis, ac Derogat contrariorum. constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon, quatenus opus sit, praedictorum Ordinis et provinciae, etiam iuramento, confirmatione apostolică, vel quavis firmitate alià roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum in-

Derogatio

sertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die x iulii MDCC, pontificatus nostri anno IX.

Dat. die 10 iulii 1700, pontif. anno IX.

#### CXClX.

Confirmatur decretum Congregationis Visitationis contra regulares aromatariam exercentes pro collegio aromatariorum de Urbe <sup>1</sup>.

## Innocentius Papa XII, ad futuram rei memoriam.

Decretum dictae Congregationis.

§ 1. Aliàs emanavit a Congregatione venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium et dilectorum filiorum Romanae Curiae praelatorum super negotiis visitationis apostolicae ecclesiarum et locorum piorum almae Urbis nostrae a nobis deputatorum decretum tenoris qui sequitur, videlicet: « Sacra Congregatio visitationis apostolicae habita die xv martii mocxcv, in causa romana pro collegio aromatariorum contra religiosos aromatariam exercentes, proponente eminentissimo ac reverendissimo domino cardinali Acciaiolo, rescripsit ut infra, videlicet: Servetur decretum sacrae visitationis anni moclxii, nempe licere regularibus utriusque sexus retinere aromatariam intra claustra monasterii pro religiosis pauperibus et benefactoribus dumtaxat, quibus gratis medicamenta2 suppeditari debeant, iuxta Barchinonensem coram Caccia; secus vero illa vendere saecularibus et aliis personis ecclesiasticis, exceptis theriacà et iacinto, et aliis vulgo nuncupatis *chimici*, dummodo tamen non sint preparata, non composita, neque admixta cum aliis speciebus medicaminum ad usum potionis vel alterius medicamenti confecti cum receptis medicorum. Datum dictà die xv maii MDCXCV. — I. CARACCIOLUS secretarius ».

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii collegium et consules aromatariorum dictae Urbis nobis nuper exponi fecerunt, ipsi decretum huiusmodi, quo firmius subsistat et servetur exactius, apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summopere desiderent: nos, specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis. suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, decretum praeinsertum, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illique inviolabilis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

§ 3. Decernentes, easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, et ab eis respective inviolabiliter observari, sic-

Confirmatio

Clausulae.

<sup>1</sup> De confessariis regularibus vide constit. edit. MDCXCVIII, die 6 septembris, pontif. VIII, et de eorum privilegiorum revocatione Clementis XI constit. edit. MDCCXIX, die 7 septembris, pontif. XIX.

<sup>2</sup> Edit. Main. legit medicamento (R. T.).

que in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii apostolici auditores, iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum fides.

§ 4. Volumus autem ut earumdem praesentium litterarum transumptis, seu

exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique locorum habeatur, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die xxix iulii MDCC, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 29 iulii 1700, pontif. anno x.

FINIS PONTIFICATUS INNOCENTII XII.

# INDEX ALPHABETICUS PONTIFICUM

Alexander VIII hoc in tomo habet constitutiones

| Innocentius XII hoc in tomo habet XXXI. | constitutiones CXLIX.

### IDEM CHRONOLOGICE DISPOSITUS

1000000

Alexander VIII anno 1689 Innocentius XII » 1691

pag.168

# INDEX

### NOMINUM ET RERUM PRÆCIPUARUM.

NUMERUS PAGINAM INDICAT; a PRIMAM COLUMNAM; b SECUNDAM DESIGNAT.

#### A

Abbas, vide Monachi Ordinis Cisiterciensis et reliquorum Ordinum.

Alesiensis ecclesia cathedralis erigitur, 624 a et seq.

Alexander VIII, Petrus Vitus antea dictus, 1 a; providet necessitatibus Terraesanctae, 1 b et seq.; iubilaeum universale indicit, 8 a et seq.; Revocat immunitates et exemptiones a vectigalibus aliisque oneribus pubblicis, 13 b et seq.; praecipit continuationem visitationis apostolicae ecclesiarum de Urbe, 36 b et seq.; plures facultates impartitur presbyteris Societatis Iesu in Indiis, 46 a et seq.; erigit episcopatum de Nankim in regno Sinarum, 53 b et seq.; item episcopatum de Pechim, 57 a et seq.; irritat acta conventus cleri Gallicani anni MDCLXXXII, 67 b et seq.; confirmat, innovat et declarat et ampliat constitutiones Pii V circa delationem armorum, 72 b et seq.; confirmat constitutiones monachorum Silvestrinorum, 87 b et seq.; providet tutiori custodiae librorum capellae pontificiae, 154 a et seq.; confirmat, innovat, declarat et ampliat constitutiones Innocentii XI contra surripientes vel aliò deferentes Hostiam consecratam, 160 b et seq.

Annus sanctus, vide Iubilaeum.

Archiconfraternitatis S. Hieronymi Charitatis de Urbe constitutiones nonnullas, a congregatione particulari praelatorum iussu Pontificis editas, recenset Innocentius XII, 650 a; easque confirmat, 660 b.

Archihospitale S. Spiritus in Saxia, 648 b; illius aegrotis indulgentiam plenariam perpetuam in articulo mortis concessit Innocentius XII, 649 a.

Arma gestantes brevioris mensurae duorum vel trium palmorum, 72 b; adversus illos constitutionem Pii V, qua extensa fuerat alia Pii IV eâdem de re constitutio, confirmat, innovat, declarat et ampliat Alexander VIII, ibid. et seq.; armorum praedictorum delationem et retentionem omnibus, et in toto Statu Ecclesiastico, sub poenis laesae maiestatis et rebellionis interdicit, 74 b; item ecclesiasticis sub maximâ poenâ, 75 a.

Aromatariae publicae, seu medicamentorum officinae pro pauperibus, nonnulla ex emolumentis quibusdam a camerariatus officio dismembratis pro dote assignavit Innocentius XII, 837 a et b.

Aromatariorum collegium, 946 a; decretum in illius favorem confirmatur contra regulares aromatariam exercentes, 946 b.

Augustinienses, vide Eremitae S. Augustini et Canonici regulares.

В

Benedictini, vide Monachi Ordinis S. Benedicti.

Benedictus card. Pamphilius, vide Pamphilius.

Beneficiatis Urbis indulta olim concessa reformavit congregatio particularis ad id deputata per decretum confirmatum ab Innocentio XII, 517 b.

Blesensis ecclesia episcopalis erigitur, 791 b et seq.

Breviarium Seraphicum ne quis imprimat vel vendat sine facultate ministri generalis Minorum de Observantia prohibuit Innocentius XII, 771 b et seq.

Bullà Cruciatae facultas eligendi confessarium ab Ordinario approbatum conceditur, quam tamen facultatem de confessario ab Ordinario loci approbato, non vero de approbato a quocumque Ordinario, declaravit Innocentius XII, 928 b et seq.

Bullionius card. Emmanuel Theodosius episcopus Albanensis, monasterii Cluniacensis perpetuus commendatarius, totius Ordinis reformationem promovet, 683 b et seq.

C

Caelestinorum Congregatio, vide Monachi Ordinis S. Benedicti Congregationis Caelestinorum.

Caietani (S) Thienaei Clericorum Regularium institutoris canonizationem celebrasse Clementem X docet Innocentius XII, 175 b; vitam nunquam antea descriptam, apostolico roboratam testimonio, narrat, 176 a et seq.; praedicti miracula, quibus examinatis, ab Urbano VIII declaratus fuit Beatus, refert, 180 a et seq.; eiusdem cononizationem a Clemente X, ut innuimus, celebratam promulgat, 184 a et seq.; in eiusdem festo indulgentiam septem annorum et totidem quadragenarum, a Clemente X concessam, approbat, 185 a.

Camera apostolica, vide Camerariatus et Officiorum vacabilium.

Camerariatus S. R. E. officii venalitatem motu proprio abolevit Innocentius XII, 830 b; ex eiusdem officio emolumenta omnia, reservatis nonnullis, ad camera-

951

- rium pro tempore existentem pertinentia, dismembravit, ibid.; camerario S. R. E. privilegia omnia et emolumenta ex sigillo confirmavit idem, 831 a; nonnulla ex aliis praedicti emolumentis pro dote publicae aromatariae pro pauperibus assignavit, 831 a et b; reliqua camerariatus praefati emolumenta quaedam Camerae restituit, 832 a.
- Cancellariae regulae ab Alexandro VIII editae omittuntur, quia eaedem fere sunt cum illis praedecessorum, 1; regulae ab Innocentio XII editae pariter omittuntur, quia sunt fere similes illis aliorum pontificum, 168 a.
- Canonici regulares S. Salvatoris Ordinis S. Augustini. Ipsis, ut exequutioni mandent constitutiones de regularibus professis ad eorum habitum non recipiendis, praecipit Innocentius XII, 671 b et seq.
- Canonici regulares Ordinis Praemonstratensis Congregationis Hispaniae. Ipsis, ut tam in habitu quam in ceteris cum aliis uniformes sint, statuit Pontifex, 865 b et seq.
- Canonici regulares Congregationis S. Patritii in Regno Hiberniae. Ipsorum aggregationem ad Congregationem canonicorum regularium Lateranensium, cum earumdem constitutionum receptione, confirmat Innocentius XII, 113 et seq.
- Canonicis Urbis indulta olim concessa reformavit congregatio particularis, ad id deputata, per decretum confirmatum ab Innocentio XII, 517 b.
- Canonizatio S. Caietani Thienaei clericorum regularium institutoris, 175 a et seq.; item S. Ioannis de Deo, ab Alexandro VIII inter sanctos iam antea relati, promulgatur, 186 b et seq.; item S. Ioannis a S. Facundo Ordinis Eremitarum S. Augustini, 196 b et seq.; item S. Paschalis Baylon, 206 a et seq.
- Cantores capellae pontificiae, vide Collegium cantorum.
- Capellae Pontificiae ex archivio libros musicales extrahere prohibuit Innocentius XI, ut innuit Alexander VIII, 154~a; pro eiusdem librorum custodiâ tutiori ordinationes quasdam edidit idem, 155~a; eiusdem capellae pontificiae cantores, vide Collegium cantorum.
- Capellanis communibus Sanctitatis Suae privilegia concessit Alexander VIII, 66 a; necnon Innocentius XII, 576 a.
- Cardinales exempti a vectigalium solutione, 16 a, 223 b; cardinalibus iuranda praescribitur constitutio Innocentii XII praescribens Romano Pontifici moderationem servandam in concedendis bonis ecclesiasticis suis nepotibus et consanguineis, 444 a; testandi indulta quaedam, quibusdam cardinalibus concessa, ad formam ordinariam revocantur, 558 a et seq.
- Cardinalis Pamphilius protector Portus Antii, 935 b; plurimae ipsius laudes enarrantur, ibid.; vide Portus Antii.
- Carmelitis decreta quaedam a priore generali ipsorum Ordinis condita, pro promovendis studiis praesertim in Italiae provinciis, confirmavit Innocentius XII, 467 a et seq.; eisdem provinciae Castellae decretum quoddam capituli generalis ipsorum Ordinis, pro alternativă in dictă provinciă Castellae, confirmavit idem, 493 b et seq.; item nonnulla decreta commissarii generalis pro alternativă servandă in provinciă Aquitaniae, 675 a et seq.; pro provinciă Portugalliae decreta quaedam prioris generalis ipsorum Ordinis refert, 738 b et seq.; et confirmat, 742 b; eisdem provinciae Montissancti decretum Congregationis episcoporum et

regularium super assignatione familiarum in conventu Montissancti, et de tabellà munerum versiculatorum, confirmavit, 744 a et seq.; praefatis electionem et restitutionem quatuor assistentium generalium confirmavit, 846 a et seq.; super Carmelitarum institutionis a prophetis Elia et Eliseo quaestione silentium perpetuum sub excommunicationis poenà imposuit, ac libros scriptaque super dictà quaestione, relictà utrâque parte in sua probabilitate, prohibuit, 863 b et seq.; eorumdem Congregationis Mantuanae decreta quaedam in dietà generali edita recenset, 914 b; relata decreta cum additione et reformatione Congregationis super disciplinà regulari confirmavit, 916 b.

Carmelitis Discalceatis utriusque congregationis Hispaniae et Italiae, decreta quaedam definitoriorum et capitulorum generalium, pro pace utriusque Congregationis confecta, confirmat Innocentius XII, 477 b et seq.; eisdem aliud decretum capituli generalis congregationis Hispaniae super electione prioris confirmatur, 723 b et seq.

Chirographum super restitutione fructuum vice-cancellario et summatori ab Innocentio XI ablatorum refert et confirmat Alexander VIII, 40 a et seq.

Cistercienses, vide Monachi Ordinis Cisterciensis.

Cleri Gallicani in comitiis et extra comitia anni MDCLXXXII peracta omnia, nempe assensum extensioni regaliae praestitum, declarationem quamdam continentem quatuor propositiones de potestate ecclesiasticâ, aliaque nonnulla, improbavit et annullavit Alexander VIII, 67 b.

Clerici Camerae praesidentes exempti a vectigalibus, vide Vectigalia; de ipsorum emolumentis, vide Officia vacabilia.

Clerici regulares Congregationis Scholarum Piarum iuxta constitutiones incedere debebant denudatis pedibus: quod confirmatum fuit ab Alexandro VII et Clemente IX, ut est apud Alexandrum VIII, 38 b et seq.; clericis vero eisdem, ut deinceps uterentur calceis et tibialibus, motu proprio ordinavit idem Alexander VIII, ibid.; eisdem a constitutionibus ipsorum Congregationis biennium novitiatus assignatum fuit, 166 a; facultatem emittendi professionem, uno dumtaxat novitiatus anno peracto, concessit Alexander VIII, 166 b.

Clerici regulares Theatini, vide Theatini.

Clerici regulares Ministrantes Infirmis, 519 b; ipsis erectionem provinciae Hispaniarum, una cum reintegratione provinciae Bononiensis, et nonnullis ordinationibus, confirmavit Innocentius XII, 520 a et seq.; clericorum eorumdem laicis, ne amplius gauderent voce activa et passiva, prohibuit, 801 a et seq.

Clerici saeculares Congregationis Doctrinae Christianae in Gallià. Ipsis, ut exequutioni mandarent vitam communem, praecepit Innocentius XII, 748 a et seq.; eisdem constitutionem Gregorii XV, qua statutum fuit ut solus Pontifex dispensaret vel commutaret votum et iuramentum eorumdem clericorum in Congregatione perpetuo manendi, unà cum illius declaratione, confirmavit, 881 b et seq.; eisdem ordines ad titulum Congregationis suscipiendi indulsit, 882 a et b; vide etiam Congregatio Doctrinae Christianae.

Clerici saeculares vel regulares aliarum Congregationum, vide Congregatio vel Presbyteri.

Cluniacenses, vide Monachi Ordinis Cluniacensis.

- Collegium aromatariorum, 946~a; in illius favorem decretum Congregationis visitationis contra regulares aromatariam exercentes confirmavit Innocentius XII, 946~b.
- Collegium cantorum capellae pontificiae 887 b; ipsi a Sixto V concessam fuisse facultatem condendi decreta, innuit Innocentius XII, 887 b et seq.; collegii eiusdem decreta quamplurima, partim antiqua, partim nova, recenset, 888 b et seq.; relata decreta confirmat, 903 b.
- Collegium Germanicum et Hungaricum de Urbe, 750 a; pro illius bono regimine constitutionem Alexandri VIII confirmavit et reformavit Innocentius XII, 750 b.
- Collegium S. Antonii civitatis Cuscan in Indiis Occidentalibus, 409 b; ut collegialibus, seu aliis scholaribus, ab episcopo eiusdem civitatis gradus scholastici possint conferri, indulsit Innocentius XII, 410 b, vide Presbyteri Societatis Iesu.
- Collegium Scotorum Parisiense, 746 a; ipsius alumnis privilegia omnia a Paulo V et Urbano VIII concessa, cum novâ concessione facultatis suscipiendi ordines non servatis interstitiis, confirmat Innocentius XII, 746 b et seq.
- Collegium S. Nicolai civitatis S. Fidei, vid. Eremitae S. Augustini.
- Comitia cleri Gallicani Parisiis anno MDCLXXXII congregati, 67 b; peracta omnia in et extra comitia, tum assensum extensioni regaliae praestitum, tum declarationem quamdam continentem quatuor propositiones de potestate ecclesiastică, aliaque nonnulla, improbavit et annullavit Alexander VIII, ibid.
- Communionis generalis in die a patribus Iesuitis designando fieri solitae semel in mense, christifidelibus regni Angliae indulgentiam plenariam per modum suffragii concessit Innocentius XII, 926 b.
- Comnenus Ioannes Andreas, ultimus familiae Comnenae, officium magni magistri militiae auratae Constantinianae Francisco Farnesio eiusque familiae successoribus resignavit, 909 a et b; vide Magister.
- Conceptionis B. M. V. officium et missam cum octavâ recitari omnibus ubique terrarum mandavit Innocentius XII, 522 a et b.
- Conclavistis gratias quasdam et privilegia motu proprio de more concedit Alexandri VIII, 2 b; item conclavistis postremi conclavis privilegia nonnulla et gratias, aliorum Pontificum vestigiis inhaerens, ipsorumque conclavistarum nominibus, quibus dictae gratiae et privilegia concessa sunt, insertis, concessit Innocentius XII, 171 b.
- Confessarii regulares, ab aliis approbati, possunt suspendi ab Ordinario loci ubi actualiter degunt, 849 b.
- Confessarium eligendi facultatem in Bullà Cruciatae concessam intelligendam esse de confessario ab Ordinario loci approbato, cum damnatione opinionis contrariae, declaravit Innocentius XII, 928 b et seq.
- Confraternitates Decem Virtutum B. M. Virginis, 759 a; ad ipsarum confratres indulgentias omnes et gratias spirituales confraternitatibus SS. Sacramenti concessas extendit Innocentius XII, 759 b.
- Confraternitates redemptionis captivorum B. M. de Mercede, 61 a; ipsis indulgentiam stationum Urbis, ad Innocentio XI eis ad decennium concessam, in perpetuum extendit Alexander VIII, 61 b.
- Congregatio Doctrinae Christianae in Gallià 725 a; constitutio Innocentii XI, qua Bull. Rom. Vol. XX. 120

ei concessa fuit facultas erigendi confraternitates sub eadem denominatione Doctrinae Christianae in ipsis locis ubi Congregatio praedicta domos haberet, extenditur ad loca ubi Congregatio missiones exercet, 725 b et seq.; decretum Congregationis episcoporum et regularium, circa abrogationem discretorum eiusdem Congregationis, confirmatur, 780 b et seq.; item decretum aliud, de interventu generalis, provincialium et rectorum cum discretis in capitulis provincialibus eiusdem, confirmatur, 828 a et seq.; vide ctiam Clerici saeculares.

- Congregatio presbyterorum saecularium B. M. Virginis Assumptae, vide Presbyteri saeculares B. M. Virginis Assumptae.
- Congregatio presbyterorum saecularium Missionis, vide Presbyteri Congregationis Missionis.
- Congregatio presbyterorum saecularium in collegio S. Luciae Bononiensi Societatis Iesu. Illam erexit Iacobus Boncompagni archiepiscopus Bononiensis, ut legere est apud Innocentium XII, 438 a; Congregationis eiusdem constitutiones nonnullas, ab eodem archiepiscopo praescriptas, recenset et confirmat Pontifex, 438 b et seq.
- Congregatio presbyterorum saecularium SS. Trinitatis peregrinorum et convalescentium de Urbe, 427 b; constitutiones quasdam, pro felici eiusdem Congregationis directione formatas, recenset Innocentius XII, 428 a et seq.; et confirmat ac approbat, 436 a.
- Congregatio S. Hyppoliti hospitalis pauperum infirmorum in Indiis Occidentalibus, 931 b; in formalem regularem religionem sub regulà S. Augustini, cum quatuor votis et subiectione S. Sedi, erexit Innocentius XII, 932 a et seq.; Congregationi praefatae privilegia et indulgentias omnes confirmavit, ibid.; Congregationis charitatis praedictae in Indiis Occidentalibus constitutiones nonnullas recenset idem, 938 b; Congregationi praedictae charitatis S. Hyppoliti in Indiis Occidentalibus constitutiones relatas confirmavit idem Innocentius XII, 943 a.
- Congregatio S. Patritii in regno Hiberniae, vide Canonici Regulares.
- Congregatio S. R. E. cardinalium Lauretana nuncupata, nuper crecta, 836 b; ipsi iurisdictionem omnimodam in S. Domum et civitatem Lauretanam concessit Innocentius XII, et eiusdem facultates recenset, ibid.; ut Congregatio praedicta uti deberet ministerio episcopi et gubernatoris, quibus propterea conceditur superintendentia, decrevit 837 a; praefatae ius declarandi hanc constitutionem tribuit, 837 b.
- Congregatio S. R. E. cardinalium sacrae visitationis ab Alexandro VII instituta fuit, et ab co facultatibus, praeeminentiis et indultis decorata, 36 b; Congregationis praedictae officium est ecclesias et pia loca Urbis visitare, ibid.; visitationis praedictae ab eadem Congregatione peragendae continuationem motu proprio praecepit Alexander VIII, 37 a; iterum indicitur ab Innocentio XII, 494 a et seq.; Congregationis eiusdem facultates et privilegia confirmavit et innovavit idem, 497 b, 501 a, 502 b, 503 b, 508 a et seq.
- Congregatio S. R. E. cardinalium super disciplina regulari, cum concessione facultatum intra fines Italiae et extra, confirmatur ab Innocentio XII, 824 b.
- Congregatio S. R. E. cardinalium super statu regularium ab Innocentio X instituta,

et a Clemente IX confirmata, supprimitur, 824 b; eius facultates quaedam Congregationi episcoporum et regularium tribuuntur, ibid.

Congregatio S. R. E. cardinalium Portus Antii erigitur, 934 b seq.

Congregationibus charitatis erectis, et erigendis indulgentias nonnullas perpetuas concessit Innocentius XII, 587 b et seq.

Congregationum S. R. E. cardinalium decreta, vide Decretum.

Conservatorii Divinae Providentiae de Urbe puellis decem subsidia dotalia ex quibusdam archiconfraternitatibus et confraternitatibus assignavit Innocentius XII, 603 b et seq.

Constantiniana militia aurata, vide Magister magnus militiae auratae.

Constitutiones monachorum Congregationis Silvestrinorum confirmantur ab Alexandro VIII, 87 b et seq.; item constitutionum Minorum Conventualium particulam quamdam circa conventum XII Apostolorum de Urbe confirmat idem Alexander VIII, 157 b; constitutiones fratrum Redemptionis Captivorum Ordinis B. Mariae de Mercede referuntur per extensum, 232 b et seq.; et confirmantur ab Innocentio XII, 404 a; constitutionum fratrum Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum Discalceatorum Congregationis Hispaniae particulam quamdam, de nonnullis ad habitum non recipiendis, moderari permisit Innocentius XII, 408 a et b; constitutiones Congregationis presbyterorum saecularium SS. Trinitatis referentur, 428 a et seq.; et confirmantur ab eodem Innocentio XII, 436 a; constitutiones Congregationis presbyterorum saecularium in collegio S. Luciae Bononiensi Societatis Iesu pariter confirmavit, 439 b; constitutiones archiconfraternitatis S. Hieronymi Charitatis de Urbe refert, 650 a et seq.; atque confirmat, 660 a et seq.; constitutiones Congregationis Charitatis S. Hippolyti in Indiis Occidentalibus, in religionem erectae recenset, 938 b; et confirmat, 943 a.

Conventiones quascumque in providendis ecclesiis, beneficiis, seu monasteriis, cum innovatione quarumdam Constitutionum simili de re ac adiectione novarum poenarum, interdixit Innocentius XII, 716 a et seq.

Conventus XII Apostolorum de Urbe, 157 a; circa illius familiam, particulam quamdam constitutionum Minorum Conventualium confirmavit Alexander VIII, 157 b.

Curiales et negotiorum gestores, qui a suis principalibus petunt aliquid pro gratia vel iustitia, 917 b; contra ipsos constitutionem Alexandri VII super datis et promissis extendit et declarat Innocentius XII, 917 b et seq.; curiales praedicti et gestores tenentur transmittere notulam unam expensarum ad principales, et alteram tradere notario vel officiali, sub certis poenis, 919 b; contra ipsos curiales et negotiorum gestores reos facultatem agendi principalibus, notario et officiali praedictis concessit, 921 a.

Crucigeris cum rubea stella, per Bohemiam, Silesiam, Moraviam et Poloniam existentibus, sub regula S. Augustini, privilegia a nonnullis Pontificibus concessa recenset Innocentius XII, 609 a et seq.; crucigeris eisdem relatas Pontificum Constitutiones, quibus privilegia concedebantur cum onere census unius floreni S. Sedi persolvendi, timentibus ne ob censum non solutum dictas gratias amiserint, confirmavit idem, 702 b et seq.

Cultus immemorabilis, vide Decreta Congregationis Rituum.

Dapiferis privilegia, exemptiones et indulta nonnulla, praedecessorum Pontificum vestigiis inhaerens, concedit Alexander VIII, 5 b; item dapiferis ultimi conclavis, ipsorum Pontificum exempla sequutus, eorum nominibus una cum cardinalium, quibus inserviebant, relatis, privilegia et indulta concessit Innocentius XII, 168 b.

Datis (super) et promissis pro iustitià vel gratià apud Sedem Apostolicam obtinendà constitutionem Alexandri VII, cum adiectione poenarum et quorumdam mandatorum, confirmavit, innovavit et extendit Innocentius XII, 917 b et seq.; vide Curiales.

Declaratio cleri Gallicani anni MDCLXXXII supra potestate ecclesiastică, vide Cleri Gallicani.

Decretum Congregationis Concilii, quo conceditur vicariis generalibus Ordinis Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum in Indiis facultas eiiciendi inquietos et incorrigibiles, 570 a et b; decreta nonnulla eiusdem Congregationis tum antiqua, tum moderna super celebratione missarum, una cum illorum declaratione, approbatione et innovatione eiusdem Congregationis, recenset, confirmat et innovat Innocentius XII, 806 b et seq.; decretum aliud Congregationis praedictae, super obligatione parochorum applicandi sacrificium pro populo in diebus festivis, affertur et confirmatur ab eodem, 873 a et b.

Decretum Congregationis episcoporum et regularium, approbans aliud decretum capituli generalis fratrum Discalceatorum S. Augustini Congregationis Italiae pro celebratione capituli provincialis fratrum eiusdem Congregationis provinciae Germaniae, habetur confirmatum apud Innocentium XII, 447 a et b; Congregationis ciusdem approbans quaedam statuta pro tribus coenobiis Recollectionis provinciae S. Michaëlis in Baetica Tertii Ordinis S. Francisci refert et confirmat idem, 543 a et b; Congregationis praedictae de lectoribus monachorum eremitarum S. Hieronymi Lombardiae post duodecim annos ad prioratus titulares promovendis extat confirmatum apud eumdem, 613 a et seq.; Congregationis praefatae super assignatione familiae in cocnobio Montissancti Carmelitarum de Urbe et de tabellà versiculatorum refert et confirmat, 744 a et seq.; Congregationis eiusdem decretum, circa abrogationem discretorum Congregationis Doctrinae Christianae in Gallia, habetur confirmatum apud eumdem, 780 b et seq.; aliud Congregationis praedictae, quo declaratur in constitutione Alexandri VII, de privilegiis provinciarum Minorum reformatorum in Hispania et Indiis Occidentalibus, comprehendi provinciam Arrabidae in Lusitania, extat confirmatum apud eumdem, 784 a et seq.; Congregationis praefatae de interventu generalis provincialium et rectorum cum discretis in capitulis provincialibus Congregationis Doctrinae Christianae in Gallia, refert et confirmat, 828 b seg.; decretum aliud eiusdem Congregationis pro exequutione alterius decreti et constitutionis Clementis X, circa alternativam officiorum in provincià Cantabriae Ordinis Minorum de Observantia, habetur confirmatum apud eumdem, 847 a et seq.; eiusdem pariter Congregationis in causa Lusitana pro exequutione Constitutionis Clementis X pro Ordinariis contra confessarios regulares ab aliis ordinatos, legere est confirmatum apud eumdem, 849 b et seq.; aliud Congregationis praefatae, circa electionem abbatis generalis monachorum S. Hieronymi in Hispaniâ, refert et confirmat idem, 855 b et seq.; eiusdem Congregationis, pro independentiâ coenobii Albarii Minorum Conventualium, affertur et confirmatur ab eodem, 868 b; Congregationis praedictae, circa primatum inter definitores perpetuos seu patres provinciae Ordinis Minorum Conventualium, extat confirmatum apud eumdem, 874 a et seq.

Decretum Congregationis de Propaganda Fide die xx ianuarii MDCLXXVII habitae coram Innocentio X, quo prohibebatur Graecis quibuscumque pecunias quaestuare, refertur, 145 a; confirmatur ab Alexandro VIII, 146 b.

Decretum Congregationis Rituum approbans sententiam Ordinarii de cultu immemorabili beatae Ioannae, vocatae principissae, Ordinis sancti Dominici, refert et confirmat Innocentius XII, 516 a et b; aliud Congregationis eiusdem de cultu immemorabili beatae Mariae de Socos Ordinis Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum, confirmatum extat apud cumdem, 754 a et seq.; aliud Congregationis praedictae de officio et missâ B. Mariae de Socos praefatae pro religiosis utriusque sexus eiusdem Ordinis, refert et confirmat, 755 b; Congregationis praefatae circa officium et missam B. Petri Paschasii martyris et episcopi Giennensis Ordinis redemptionis captivorum, habetur confirmatum apud eumdem, 756 b; eiusdem de cultu immemorabili B. Mariae de Capite, 799 b et seq.; aliud eiusdem Congregationis circa primatum pro provincià S. Didaci Minorum de Observantià Discalceatorum contra Augustinianos in regno Mexicano refert et confirmat, 927 b.

Decretum Congregationis Visitationis Apostolicae contra regulares aromatariam exercentes pro collegio aromatariorum de Urbe extat confirmatum apud Innocentium XII, 946 a.

Decretum Congregationis Inquisitionis habitae feria v die xxiv augusti mocxe coram Sanctissimo, quo condemnantur duae theses seu propositiones, una tamquam haeretica, altera tamquam scandalosa, temeraria et piarum aurium offensiva, extat apud Alexandrum VIII, 77 a et b; aliud in eâdem Congregatione coram codem sanctissimo emanatum, quo triginta et una propositiones, tamquam temerariae, scandalosae, malesonantes, iniuriosae, haeresi proximae, haeresim sapientes, erroneac, schismaticae, haereticae respective, damnantur et prohibentur, casque vel docere vel defendere, tam publice quam privatim, sub poena excommunicationis interdicitur, legere est apud eumdem, 158 b; Congregationis praedictae decretum de vicariis foraneis, aut aliis ab Ordinariis Americae in locis, a curia episcopali ultra duas dietas distantibus, pro statu libero contrahentium eligendis, refert et confirmat Innocentius XII, 821 a et seq.

Delatio armorum, vide Arma gestantes.

Dioecesis terminos ecclesiae oppidi de Nankim, nuper in cathedralem erectae, designavit Alexander VIII, 55 b; item ecclesiae oppidi de Pekim nuper pariter in cathedralem erectae terminos circumscripsit, 59 a; a dioecesibus praedictis Pekinensi et Nankinensi regni Sinarum provincias plures dismembravit, easque vicariis apostolicis commisit, 764 a et seq.; a dioecesi Machaonensi regnum

Tunkini separatum esse et independens pro vicariis apostolicis dicti regni declaravit, 770 a et b; dioecesim ecclesiae oppidi Alesiensis in cathedralem erectae de more descripsit Innocentius XII, 626 a; dioecesim episcopatui Blesensi nuper erecto de more assignavit, 792 b.

Doctrina christiana, vide Clerici regulares Doctrinae christianae.

Domus (S.) Lauretanae protectori castrum Lauretanum a Clemente VIII subiectum fuerat, uti narrat Innocentius XII, 834 b; Domus eiusdem dicto protectori iurisdictionem quasi episcopalem in S. Domum, eiusque bona et personas, a Paulo V concessam fuisse refert, 835 a; super Domus praefatae regimine dictorum Pontificum Clementis VIII et Pauli V constitutiones reformavit idem, 835 b et seq.

Dotes, vide Hospitium pauperum invalidorum et Conservatorium.

Е

Ecclesiae cathedralis de Nankim nuper erectae iuspatronatus et praesentandi ad episcopatum ac alias dignitates et beneficia regibus Portugalliae reservatur et conceditur, 56 a; item cathedralis de Pekim nuper pariter in cathedralem erectae, 59 b; item ecclesiae Alesiensis cathedralis nuper erectae ius nominandi vel praesentandi regi christianissimo reservatur, 629 b; item pro ecclesia cathedrali Blesensi nuper pariter erecta, 798 a et b.

Ecclesiam cathedralem Machaonensem, in parte australi regni Sinarum sitam, esse de iurepatronatus regis Portugalliae ex fundatione vel dotatione, seu privilegio apostolico, cui non est hactenus derogatum, docet Alexander VIII, 53 b; 57 b.

Ecclesiam parochialem oppidi de Nankim, Machaonensis dioecesis, a iurisdictione episcopi Machaonensis segregatam, in cathedralem, cum subiectione archiepiscopo Goanensi iure metropolitico, erexit Alexander VIII, 53 b et seq.; item parochialem oppidi de Pekim eiusdem dioecesis eodem pacto in cathedralem pariter erexit idem, 57 a et seq.; item oppidi Alesiensis, Nemausensis dioecesis, in cathedralem cum omnibus episcopalibus iuribus erexit Innocentius XII, 624 a et seq.; item parochialem S. Solemnis oppidi Blesensis Carnotensis dioecesis in cathedralem cum subiectione archiepiscopo Parisiensi crexit idem, 791 b et seq.

Edicta praetoris Cremonensis, de celebratione festi S. Dominici, nulla declaravit Innocentius XII, 551 b et seq.

Erectio oppidorum in civitates, vide Oppidum.

Equites hierosolymitani, vide Hospitale.

Eremitis S. Augustini provinciae Baeticae senarium numerum magistrorum ad duodenarium extendit Alexander VIII, 35 a et b; praedictis provinciae Quitensis, ut senarius dictae provinciae magistrorum numerus ad duodenarium augeretur, indulsit, 65 a et seq.; supradictis provinciae Baeticae decreta ipsorum quaedam circa institutionem novorum magistrorum relata confirmat Innocentius XII, 405 b et seq; eisdem provinciae Mexicanae senarium numerum magistrorum ad duodenarium extendit, 465 b et seq.; eisdem provinciae Castellae decreta duo super collatione lecturarum dictae provinciae, alterum nempe definitorii, alterum prioris generalis, confirmavit, 565 a et seq.; S. Augustini alumnis provinciae novi regni Granatensis in Indiis Occidentalibus facultatem suscipiendi gradus scholasticos in ipsorum collegio S. Nicolai civitatis S. Fidei ab eius rectore concessit, 622 a et seq.; eisdem provinciae Narbonae et Burgundiae concordiam initam ab iisdem, circa divisionem coenobiorum et alternativam officiorum inter ipsos, confirmavit, 839 a et seq.

Eremitis Discalceatis S. Augustini Congregationis Italiae decreta duo, alterum capituli generalis dictae Congregationis alterum Congregationis episcoporum et regularium pro celebratione capituli provincialis eorumdem eremitarum provinciae Germaniae, confirmavit Innocentius XII, 447 a et b; praedictis provinciae Franciae facultatem canendi cum notis in expositione SS. Sacramenti et missis defunctorum concessit, 819 b; eisdem decretum ut cedant Minoribus de Obser vantia Discalceatis, 929 b.

Eremitarum S. Augustini ecclesias visitantibus indulgentiam plenariam perpetuam in Festo S. Ioannis a S. Facundo Ordinis praedicti concessit, 156 b. Exemptio a vectigalibus, vide Vectigalia.

F

Fabrica S. Petri ut nihil donaret ac remitteret post applicationem seu rem iudicatam, ad favorem dictae fabricae decrevit cardinalis Cybo congregationis eiusdem fabricae praefectus, eiusque decretum motu proprio confirmavit Innocentius XII, 217 α et b.

Familiaribus Pontificis exemptiones a vectigalibus in generali revocatione praeservavit Alexander VIII, 16 b; praedictis privilegia quaedam concessit, 23 b et seq.; eisdem privilegia de more pariter concessit Innocentius XII, 231 b.

Farnesius, vide Franciscus Farnesius.

Festa Sanctorum. In festo S. Ioannis a Facundo Ordinis Eremitarum sancti Augustini indulgentiam plenariam perpetuam visitantibus ecclesias dicti Ordinis concessit Alexander VIII, 156 b; in festo S. Caietani Thienaei Ordinis clericorum regularium institutoris indulgentiam septem annorum et totidem quadragenarum, a Clemente X concessam, approbavit Innocentius XII, 184 b; item pro festo S. Ioannis de Deo, 194 a; item pro festo S. Paschalis Baylon 213 b; in festo S. Ioannis de Deo, paulo ante memorati indulgentiam plenariam perpetuam die VIII martii ecclesiis fratrum eiusdem S. Ioannis de Deo concessit, 220 a; S. Francisci Salesii indulgentiam plenariam perpetuam ecclesias monialium Visitationis visitantibus concessam confirmavit, 427 a.

Festi S. Dominici celebratio, 551 b; edicta quaedam circa hanc rem praetoris Cremonensis nulla declaravit Innocentius XII, 551 b et seq.

Festum Conceptionis B. M. V., vide Conceptio B. M. V.

Franciscus (S.) Salesius, vide Festa Sanctorum.

Fratres Ordinis sancti Augustini, vide Eremitae S. Augustini.

Fratres Carmelitae, seu de Monte Carmelo, vide Carmelitae.

Fratres Ordinis Minorum sancti Francisci, vide Minores.

Fratres Ordinis Praedicatorum, seu S. Dominici, vide Praedicatores.

Fratres redemptionis captivorum Ordinis SS. Trinitatis. Fratribus redemptionis captivorum Ordinis SS. Trinitatis Discalceatis Congregationis Hispaniae particulae cuiusdam constitutionum ipsorum (de nonnullis, scilicet, ad habitum non recipiendis) moderationem permisit Innocentius XII, 405 b; praedictis privilegia omnia et indulgentias aliorum Ordinum et religionum concessit idem, 539 b et seq.; eisdem redemptionis captivorum Ordinis SS. Trinitatis, Congregationis Discalceatorum Hispaniae facultatem sibi eligendi iudices conservatores, toti Ordini olim concessam, peculiariter indulsit, 678 a et seq.

Fratres B. Ioannis Dei Congregationis Hispaniae. Decretum quoddam cardinalis protectoris, quo diremptae sunt controversiae nonnullae exortae inter ipsos et superiorem generalem, de loco scilicet eiusdem generalis et celebrationis capitulorum, rebusque aliis in processu causae deductis, allatum confirmavit Alexander VIII, 82 b et seq.; fratrum eorumdem S. Ioannis de Deo ecclesiis die viii martii, festo eiusdem sancti, indulgentiam plenariam perpetuam concessit Innocentius XII, 219 b; praedictis privilegia clericorum Ministrantium Infirmis ab Urbano VIII concessa fuisse docet, 523 a; iisdem exemptionem ab omnibus processionibus concessit, 523 b.

Fratres redemptionis captivorum Ordinis B. M. de Mercede, Ipsis privilegia et indulgentias ceterorum regularium communicavit Alexander VIII, 62 b; eorumdem Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum constitutiones nonnullas, ad Pontificem praedecessorem transmissas et a quibusdam cardinalibus ad examen revocatas, constitutioni insertas, atque octo distinctionibus contentas, refert Innocentius XII, 232 b et seq.; praedictis Redemptionis Captivorum relatas constitutiones confirmavit dictus Innocentius XII, 404 b; eisdem decretum Congregationis Concilii, quo conceditur vicariis generalibus in Indiis facultas eiiciendi inquietos et incorrigibiles, confirmavit, 570 a et b; praefatis diem benedictionis et absolutionis generalis, a Clemente X confirmatam, pro eorumdem Ordine commutavit, 672 b; praedictis decretum Congregationis Rituum de cultu immemorabili B. Mariae de Socos Ordinis Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum confirmavit, 754 a et seq.; et monialibus eiusdem Ordinis decretum Congregationis Rituum pro officio et missà eiusdem B. M. de Socos con firmatur ab eodem, 755 b; eisdem decretum aliud dictae Congregationis circa officium et missam B. Petri Paschasii martyris et episcopi Giennensis ipsorum Ordinis confirmavit, 756 b.

G

Gratia per concessum. In gratiis per concessum aegrotante Pontifice signandis, modum servandum praescribit Innocentius XII, 443 b et seq.

Graeci. Graecis quibuscumque pecunias quaestuare ex decreto Innocentii XI in Congregatione de Propaganda fide emanato et ab Alexandro VIII confirmato prohibitum est, 145 a et seq.

Gubernium terrarum Civitatisvetulae et Tulphae motu proprio erexit Innocentius XII, 574 b et seq.; eidem superintendentiam in civitatem Corneti concedit, 573 α.

H

Homicidae. Homicidas bannitos revocandi facultatem omnibus fuisse a Pio II ademptam docet Innocentius XII, 420 a; praedictos etiam quoad distantiam quinquaginta milliarium, confirmată praedicti Pii II constitutione, revocare prohibuit Sixtus IV, 420 b; praefatos ad omnem adeo distantiam revocare omnibus inhibuit Clemens VII, confirmatis ac innovatis Pii II et Sixti IV constitutionibus, ut legere est 421 a et b; de eisdem non concedendă facultate redeundi constitutiones praefatorum Pontificum Pii II, Sixti IV et Clementis VII fuisse a Pio IV ac deinde a Pio V confirmatas, innovatas et declaratas, refertur, 422 b et seq.; praedictis salvum conductum concedendi facultatem in uno dumtaxat casu ministris reddidit Pius V, 424 b; praefatos revocandi facultatem, a praedictis Pontificibus pariformiter omnibus prohibitam, cardinalibus de latere legatis, extra tamen casum praemeditati homicidii, concessit, 424 b et seq.

Hospitale S. Ioannis Hierosolymitani. Illius aerario onera solvi solita ne augeantur vel diminuantur sine Sanctae Sedis licentià prohibuit Alexander VIII, 70 a et b; pro eodem hospitali S. Ioannis Hierosolymitani decreta quaedam circa modum concedendi habitum magnae crucis. ut vocant, ad honores in dicto hospitali edidit, 786 b et seq.

Hospitale SS. Salvatoris ad Sancta Sanctorum de Urbe. Illius aegrotis indulgentiam plenariam perpetuam in articulo mortis concessit Innocentius XII, 589 b.

Hospitale oppidi de S. Cloud Parisiensis dioecesis, 648 b; illius aegrotis indulgentia plenaria in articulo mortis conceditur, *ibid*.

Hospitale S. Spiritus in Saxia de Urbe, vide Archihospitale.

Hospitiis pauperum erectis et erigendis indulgentias nonnullas perpetuas concessit Innocentius XII, 587 b et seq.

Hospitium apostolicum pauperum invalidorum de Urbe, 524 b; quomodo inchoatum fuerit a Sixto V, Pio IV et Gregorio XIII enarrat Innocentius XII, 525 a et b; praedicto palatium Lateranense, variis usibus ante destinatum, perpetuo donavit, 526 b; necnon quemdam hortum et domunculam S.Ioannis in Laterano concessit, 527 a et b; praedicto aedificium S. Michaelis ad ripam magnam Tyberis pro puerorum habitatione assignavit, 527 b et seq.; ad hospitium idem invalidorum hospitium puerorum Litteratorum transtulit, 528 a et seq.; praefato hospitale mendicorum univit, 529 a et b; ut hospitium unum invalidorum constitueretur ex palatio Lateranensi, aedificio S. Michaelis et hospitali mendicorum mandavit, 530 b; hospitali invalidorum praedicto dotem superabundantem assignavit idem Innocentius, videlicet ex hospitio puerorum litteratorum, ex hospitali mendicorum, ex fructibus Camerae, ex oppido Civitatisvetulae, ex Poenitentiarià, ex dispensationibus matrimoniorum, ex clericis praesidentibus Camerae, ex archihospitali S. Spiritus in Saxiâ, et ex variis officiis, 530 b et sea.; pro praefato relatam dotem confirmavit et innovavit, 532 b; pro eiusdem prospero regimine et rectà disciplina ordinationes nonnullas condidit idem Innocentius, scilicet de pauperum occupationibus, de inobsequentibus et incorrigibilibus, de vagabundis, et de pauperibus ob aliorum avaritiam, 533 a et sea: praedicti hospitii pauperibus invalidis necnon ministris et officialibus quibuscumque indulgentiam plenariam perpetuam per modum suffragii in quibusdam festivitatibus et articulo mortis concessit,  $534\ b$ ; eiusdem pauperibus cibos prohibitos edere posse, necnon in articulo mortis ab omnibus peccatis et censuris posse absolvi, concessit,  $535\ b$ ; pro tandem praefati hospitii utilitate nonnullas alias praescripsit ordinationes idem Innocentius, ut videre est apud eumdem,  $536\ a$  et seq.; ad praedictum pauperum invalidorum hospitium, Gregorii XV indultum hospitali S. Sixti concessum extendit,  $546\ b$ ; eiusdem puellis viginti subsidia dotalia ex archiconfraternitate Annunciationis B. M. V. assignavit,  $606\ b$  et seq.

Hostia consecrata. Contra hostiae consecratae surreptores et retentores constitutiones Innocentii XI aliorumque confirmavit, innovavit, declaravit et ampliavit Alexander VIII, 160 b et seq.; Hostiam consecratam surripientes et retinentes, omnes ad unum, nullà prorsus exceptà personà, constitutionibus praedictis includi decrevit, 161 a; item Hostiam consecratam vel per se vel etiam de mandato retinentes, vel aliò transferentes, constitutionibus eisdem comprehendi declaravit, 161 b.

1

Immunitas a vectigalibus, vide Vectigalia.

Indiae. Indulgentias nonnullas concessit Alexander VIII christifidelibus in Indiis existentibus, 46 a et seq.; et facultates plurimas presbyteris Societatis Iesu ibi commorantibus, 48 a et seq.

Indulgentiae. Indulgentiam plenariam perpetuam, ecclesiis Minorum Conventualium die 2 augusti concessam, applicari posse animabus defunctorum indulsit Alexander VIII, 34 a et b; nonnullas christifidelibus in Indiis existentibus concessit, 46 a et seg.; stationum Urbis, ab Innocentio XI confraternitatibus Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum ad decennium concessam, in perpetuum extendit idem, 61 a et b; ceterorum regularium Ordini Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum communicavit, 62 a et seq.; nonnullas Congregationi presbyterorum saecularium Beatae Mariae Virginis Assumptae civitatis Bracharensis concessit, 78 a et seq.; indulgentiam plenariam perpetuam in festo sancti Ioannis a S. Facundo Ordinis eremitarum sancti Augustini visitantibus ecclesias dicti Ordinis concessit idem, 156 b; septem annorum et totidem quadragenas in festo S. Caietani Thienaei, concessam a Clemente X, approbavit Innocentius XII, 184 b; pariter septem annorum et totidem quadragenarum in festo S. Ioaannis de Deo ab Alexandro VIII concessam promulgavit, 156~a; similiter septem annorum et totidem quadragenarum in festo S. Paschalis Baylon ab eodem Alexandro concessam pariter promulgavit, 213 b; plenariam perpetuam ecclesiis fratrum S. Ioannis de Deo die viit martii, festo eiusdem Sancti, concessit, 220 a; plenariam perpetuam ecclesias monialium Visitationis Beatae Mariae Virginis in die festo S. Francisci Salesii visitantibus concessam confirmavit, 427 a; perpetuas nunnullas utriusque sexus personis Ordinis sancti

Francisci de Observantià, necnon christifidelibus societatum in illorum ecclesiis erectarum, concessit, 491 b et seq.; item plenariam tempore Visitationis Apostolicae de Urbe, 495 b; nonnullas item plenarias perpetuas pauperibus invalidis hospitii apostolici, 534 b, et hospitiis pauperum et congregationibus *Charitatis* erectis et erigendis concessit praedictus Innocentius XII, 587 b et seq.; plenariam perpetuam in articulo mortis aegrotis in hospitali SS. Salvatoris ad Sancta Sanctorum de Urbe concessit, 589 b; eamdem aegrotis hospitalis oppidi de S. Cloud Parisiensis dioecesis et archihospitali S. Spiritus in Saxia aegrotis concessit, 648 a et seq.; comitantibus SS. Sacramentum pro Viatico delatum, 668 b; plenariam perpetuam, in festo S. Ignatii olim concessam, ad dominicam infra octavam dicti Sancti, si festum Sancti in diem feriatum cadat, pro ecclesiis tantum missionariorum Societatis Iesu in insula Martinica transtulit, 704 a; plenariam perpetuam visitantibus ecclesiam S. Francisci Minorum Conventualium civitatis Assisiensis concessit, 707 b; item visitantibus ecclesiam S. Mariae Angelorum Minorum de Observantia eiusdem civitatis, 708 b; indulgentias Congregationi Antiqui Rigoris Ordinis Praemonstratensis concessas confirmat, 782 a; plenariam per modum suffragii in die communionis generalis a patribus Iesuitis fieri solitae semel in mense, christifidelibus regni Angliae concessit, 926~b. Innocentius XII summus Pontifex creatur, 168 b; promulgat canonizationem S. Caietani Thienaei, 175 a et seq.; item S. Ioannis de Deo, 186 b et seq.; item S. Ioannis de S. Facundo, 196 b et seg; item S. Paschalis Baylon, 206 a et seq.; revocat immunitates et exemptiones a publicis oneribus, 221 b et seq.; iubilaeum universale indicit pro salutari Ecclesiae regimine, 227 a et seq.; item pro pace inter principes christianos, 585 a et seq.; iterum 726 b; item anni sancti MDCC, 876 b et seq.; renovat constitutiones de non concedendà homicidis redeundi facultate, 419 b et seq.; moderationem praescribit a Pontifice servandam in concedendis bonis ecclesiasticis suis consanguineis, et gratiis concedendis, 441 a et seq.; abolet iudices particulares, et tribunalia Urbis revocat ad ius commune, 448 b et seq.; et 461 a et seq.; limitat facultates maioris poenitentiarii, 468 b et seq.; abolet venalitatem plurium officiorum Camerae Apostolicae, 473 a et seq.; et 829 b et seq.; confirmat facultates tribunalis seu magistratus viarum, 479 b et seq.; indicit visitationem apostolicam ecclesiarum de Urbe, 494 a et seq.; et cardinalibus eiusdem visitationis varias tribuit facultates. 497 b et seq.; confirmat et innovat erectionem hospitii apostolici pauperum invalidorum de Urbe, 524 b et seq.; revocat ad formam ordinariam peculiaria indulta testandi aliquibus cardinalibus concessa, 558 a et seq.; erigit gubernium Civitatisvetulae et Tulphae, 571 b et seq.; confirmat et declarat constitutiones pontificias super sportulis iudicum, 576 b et seq.; eximit praelatos regni Neapolis a spoliis Camerae Apostolicae, 590 a et seq.; moderatur facultates cardinalium protectorum Ordinum regularium, 594 a et seq.; assignat subsidia dotalia puellis conservatorii Divinae Providențiae, 603 b et seq.; item puellis hospitii pauperum invalidorum, 606 b et seq.; episcopatum Alesiensem in Gallia erigit, 624 a et seq.; item Blesensem, 791 b et seq.; sacris ordinationibus ministrorum Ecclesiae. quoad prohibendum ordinationes alienorum subditorum, legem ponit, 662 a et seq.; interdicit conventiones in providendis ecclesiis seu monasteriis, 716 a

et seq.; statuit iurisdictionem vicariorum apostolicorum in Anglia contra regulares, 762 a et seq.; vicarios apostolicos statuit in regno Sinarum, 764 a et seq.; iurisdictionem eorumdem vicariorum apostolicorum tuetur contra archiepiscopum Goanensem et alios, 768 b et seq., et 776 b et seq.; etiam in regno Tunkini 770 a et seq.; confirmat statuta pro seminariis Angelopolitanis in America, 803 b et seq.; confirmat et innovat plura decreta Congregationis Concilii super celebratione missarum, 806 b et seq.; confirmat et denuo erigit Congregationem super disciplinà regulari, 824 b et seq.; reformat constitutiones praedecessorum supra regimine S. Domus et civitatis Lauretanae, 834 a et seq.; iurisdictionem Ordinariorum tuetur contra confessarios regulares, 849 b et scq.; damnat et prohibet librum cui titulus Explication des maximes des Saints, 869 b et seq.; transfert valetudinarium pauperum sacerdotum de Urhe, et crigit collegium ecclesiasticum, pro presbyteris et clericis, 883 b et seq.; consirmat resignationem factam familiae Farnesiae a familia Comnena officii magni magistri militiae Constantinianae, 909 a et seq.; confirmat et innovat constitutionem Alexandri VII super datis et promissis pro iustitià vel gratià obtinendà apud Sedem Apostolicam, 917 b et seq.; explicat Bullam Cruciatae quoad facultatem eligendi confessarium, 928 b et seq.; portum Antii extruere fecit, et Congregationem instituit pro illius manutentione, 935 a et seq.

- Inquisitio. Ad S. Inquisitionem privative pertinere cognitionem surreptionis et retentionis Hostiae consecratae, declaravit Alexander VIII, 160 b; vide Decreta Congregationis Inquisitionis.
- Ioanna (B.), vocata principissa, Ordinis sancti Dominici, cultu immemorabili celebrata, 516 a et b; praedictae officium recitandi et missam celebrandi facultatem in toto Portugalliae regno ac Ordine sancti Dominici omnibus utriusque sexus fidelibus concessit Innocentius XII, 649 a et b.
- Ioannes (S.) a S. Facundo, Ordinis Eremitarum sancti Augustini, Sanctorum albo adscriptus fuit ab Alexandro VIII, ut innuitur, 156 b, 203 a; in praedicti festo indulgentiam plenariam perpetuam visitantibus ecclesias eius Ordinis concessit idem, ibid.; eiusdem canonizationem a praedicto Alexandro VIII celebratam fuisse pariter docet Innocentius XII, 196 b; praedicti vita, iuxta memorati Alexandri praeordinationem, ad perpetuam rei memoriam describitur, 197 a et seq.; praedicto exhiberi posse cultum, permisso etiam officio et missă, concessit Clemens VIII, uti narrat idem Innocentius XII, 201 b; eiusdem canonizationem, post probationem relevantiae et veritatis miraculorum ab Alexandro VIII, ut supra celebratam, promulgavit idem Innocentius, 204 a.
- Ioannes (S.) de Deo. Sanctorum albo ab Alexandro VIII adscriptum fuisse docet Innocentius XII, 186 b; 193 b; eiusdem vitam, quae ab Alexandro VIII morte praevento describi non potuit, edidit idem, 187 a et seq.; ipsius canonizatio promulgatur ab Innocentio XII cum indulgentis, 194 a et b; indulgentia plenariam in die festo huius Sancti viii martii conceditur ecclesiis fratrum Ordinis eiusdem, 220 a.
- Iubilaeum universale pro salubri Ecclesiae regimine, antiquorum Romanorum Pontificum morem sequutus, initio pontificatus indixit Alexander VIII, 8 a et seq.; pariter universale pro salutari Ecclesiae regimine initio sui pontificatus de

more indixit Innocentius XII, 227 a et seq.; item pro pace inter principes christianos indixit, 585 a et seq.; iterum pro pace pariter inter princepes christianos, 726 b et seq.; universale anni sancti MDCC indixit idem, 876 b.

Iudices conservatores sibi eligendi facultatem Congregationi Discalceatorum Hispaniae Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum concessit Innocentius XII, 678 b et seq.

Iudicibus ordinariis a Pio IV et Paulo V praescriptae fuere sportulae, nec non ab Innocentio XI confirmatum fuit decretum Congregationis de sportulis iudicum ordinariorum et commissariorum; quas praedecessorum de sportulis iudicum constitutiones confirmat et declarat Innocentius XII, 576 b et seq.; iudices particulares, ex quorum multitudine quotidiani iurisdictionum conflictus et intolerabiles abusus in Romanam Curiam irrepserant, abolentur per decretum particularis Congregationis, quod extat apud Innocentium XII, 448 b; iterum iudices particulares cum suis facultatibus penitus abolevit, omnesque facultates deputandi dictos iudices ad ius commune reduxit idem, 461 b et seq.

Iuspatronatus et praesentandi ad episcopatum aliasque dignitates et beneficia ecclesiae de Nankim, nuper in cathedralem erectae, regibus Portugalliae reservavit et concessit Alexander VIII, 56 a; aequale, quoad ecclesiam de Pekim nuper pariter in cathedralem erectam, eisdem regibus concessit idem, 59 b; ius praedictum regibus Portugalliae competere, quoad ecclesiam Machaonensem, ex fundatione vel dotatione vel privilegio apostolico, cui non est hactenus derogatum, docet Alexander VIII, 53 b et 57 b; ad episcopatum ecclesiae Alesiensis, nuper in cathedralem erectae, idem ius regi christianissimo reservavit Innocentius XII, 629 b; item quoad episcopatum Blesensem, nuper pariter erectum, eidem regi concessit idem, 798 a.

Ius regaliae, vide Regalia.

L

Lauretana S. Domus et civitas, vide Domus (S.) Lauretanac.

Librum quemdam gallico idiomate, cui titulus Explication des maximes des Saints, etc., editum, Parisiis MDCXCVII, tamquam temerarium, scandalosum, male sonantem, offensivum, perniciosum et erroneum, motu proprio prohibuit ac damnavit Innocentius XII, 870 a et seq.

Loca pia Terraesanctae, vide Terrasancta.

M

Magister magnus militiae auratae Constantinianae Ioannes Andreas Comnenus, ultimus familiae Comnenae, Francisco Farnesio, ipsiusque familiae successoribus Parmae et Placentiae ducibus officium resignavit, eiusque resignationem confirmavit Innocentius XII, 909 a et seq.; officium praedictum ad maiorem cautelam praedicto Francisco Farnesio, ipsiusque familiae successoribus Parmae ducibus concessit et assignavit Pontifex, 910 b et seq.

Magistrorum numerum senarium ad duodenarium in provinciis Baetică et Quitensi eremitarum S. Augustini extendit Alexander VIII, 35 a et 65 a et b; circa novorum magistrorum institutionem decreta quaedam eiusdem provinciae Baeticae relata confirmat Innocentius XII, 405 b et seq.; numerum senarium ad duodenarium pro eremitis S. Augustini Mexicanae provinciae extendit idem, 465 b et seq.

Magistri viarum a Martino V ob gravem causam iterum instituti fuere, uti narrat Innocentius XII, 480 a; praedictis et camerario a Sixto IV, Leone X et Pio IV facultates novae concessae et veteres confirmatae fuere, licet postea omnes a Pio V revocatae ad ius commune, 480 b et seq.; sed a Gregorio XIII plura innovata et statuta fuerunt, ut habetur, ibid.; viarum magistris praefatis aliae etiam ab aliis Romanis Pontificibus concessae fuere facultates, exercitium iudicialis iurisdictionis eorum assessori, quemadmodum legitur, 481 a; tandem eorumdem facultates confirmavit, innovavit, reformavit, extendit, sed iuxta formam descriptam Innocentius XII, 481 b; vide Tribunalis viarum.

Mariae (B.) de Capite cultu immemorabili decretum Congregationis Rituum confirmavit Innocentius XII, 799 b et seq.

Mariae (B.) de Socos, Ordinis Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum, cultum immemorabilem et decretum Congregationis Rituum confirmavit Innocentius XII, 754 a et seq.; item de praedictae officio et missà pro religiosis utriusque sexus eiusdem Ordinis decretum aliud praedictae Congregationis confirmavit idem, 755 b.

Mensae episcopali Nanchinensi nuper erectae dos assignatur, 55 b; item Pechinensi, 59 b; item Alesiensi, 626 b; item Blesensi, 793 b.

Militia aurata Constantiniana, vide Magister magnus militiae.

Minores Capuccini. Minoribus Capuccinis provinciarum utriusque Castellae discretos locales seu socios pro ipsorum capitulis abrogavit Innocentius XII, 544 a et b; ad eorumdem provincias Baeticae et Navarrae constitutionem praedictam abrogationis discretorum, cum nonnullis ordinationibus ac eiusdem constitutionis declarationibus, ampliavit idem, 552 b; binas praedictas constitutiones ad alias provincias Aragoniae, Valentiae, Catalauniae, Sardiniae et Maioricae extendit, 616 b; eorumdem provinciam Sardiniae in duas divisit, 705 a; praefatis decretum Congregationis particularis, circa vocem custodum et exministrorum provincialium eorumdem in definitoriis provincialibus in regnis Hispaniarum, Sardiniae et Maioricae, confirmavit, 706 a; item constitutionem Alexandri VII contra religiosos ipsorum Ordinis transcuntes ad aliam religionem confirmavit, poenà in contravenientes comminatà, 789 b et seq.; eisdem, ne transirent ad aliam quamcumque religionem, contra formam in constitutione Urbani VIII praescriptam, iterum prohibuit, 853 a et seq.

Minores Conventuales. Minoribus Conventualibus, ut indulgentia plenaria perpetua in ipsorum ecclesiis die 11 augusti applicari possit animabus defunctorum, concessit Alexander VIII, 34 a et b; eorumdem decreta quaedam, in capitulo generali habito Romae die xxix maii MDCLXXXIX edita, refert, 51 a et seq.; confirmat, 52 a; praedictis particulam quamdam constitutionum eorumdem circa familiam conventus Ss. XII Apostolorum de Urbe, motu proprio idem confir-

mavit, 157 b; eorumdem ecclesiam S. Francisci civitatis Assisiensis visitantibus, indulgentiam plenariam perpetuam concessit Innocentius XII, 707 b et seq.; praedictis provinciae Argentinae decreta quaedam ministri generalis constitutioni inserta recenset, 730 b et seq.; et confirmat, 737 b; Conventualibus supradictis decretum Congregationis episcoporum et regularium pro independentia coenobii Albarii Ordinis ipsorum confirmavit, 868 b et seq.; eorumdem definitoribus perpetuis decretum praefatae Congregationis circa primatum inter definitores perpetuos, seu patres provinciae, confirmavit, 874 a et seq.

Minores de Observantià. Ordinationes nonnullas, in causà a Sanctà Sede definiendà de alternativà officiorum generalium inter provincias gallicas et alias eorumdem Minorum et Recollectorum, edidit Innocentius XII, 487 a; ad eorumdem provinciam S. Bonaventurae, facultatem confirmandi guardianos et promovendi definitores ad guardianatum, primo ab Innocentio XI provinciae Franciae concessam, extendit idem, 512 a et seq; ut procurator et commissarius generalis in capitulo generali et de sexennio in sexennium eligantur, statuit, 617 b; praedictis provinciae S. Iacobi in Hispania concordiam pro dirimendis exortis dissidiis inter fratres diversarum nationum eiusdem provinciae initam, ac saluberrimis ordinationibus refertam, constitutioni suae ad verbum insertam, confirmavit, 631 a et seq.; eisdem constitutionem Innocentii XI de exequatione regulae Minorum S. Francisci de Observantià declaravit, 676 b; praedictorum ecclesiam S. Mariae Angelorum civitatis Assisiensis visitantibus indulgentiam plenariam perpetuam concessit, 708 b; praefatis, ne uterentur breviario sine licentia magistri generalis impresso, praecepit, 771 b et seq.; eisdem, in constitutione Innocentii XI circa privilegia et indulgentias ipsorum Ordinis, comprehendi etiam eorumdem loca Viae Crucis et Calvarii, declaravit, 773 a et sea.; praedictis provinciarum Indiarum Occidentalium decreta duo ministri generalis, circa hospitium in coenobio de Aracaeli de Urbe pro eisdem, confirmavit, 842 b et seq.; eisdem provinciae Cantabriae decretum Congregationis episcoporum et regularium pro exequatione alterius decreti et constitutionis Clementis X circa alternativam officiorum in dicta provincia, confirmavit, 847 a et seq.; litteras patentes ministri generalis Ordinis, circa usum librorum divini officii pro suis religiosis utriusque sexus, confirmavit, 857 a et seq.; praefatis provinciae S. Ioannis evangelistae insularum Azorum in regno Portugalliae, decretum cardinalis protectoris pro alternativa in dicta provincia confirmavit, 944 a et seq.

Minores de Observantia Recollecti. Ordinationes quasdam, in causa a Sancta Sede definienda de alternativa officiorum generalium inter provincias gallicas et alias Minorum de Observantia et eorumdem Recollectorum, edidit Innocentius XII, 487 b; ut eorumdem collegium S. Isidori de Urbe provinciae Hiberniae regeretur iuxta constitutionem Urbani VIII et eius statuta, praecepit, 698 a et b; Recollectis praedictis provinciae S. Evangelii in Nova Hispania, decretum eiusdem provinciae, de eligendo uno definitore dictae provinciae, confirmatur, 913 a et seq.

Minores de Observantia Reformati. Decretum Innocentii XI in Congregatione de Propaganda Fide emanatum, quo prohibetur Graecis quibuscumque pecunias

quaestuare, eo quod Graeci schismatici sancta Loca Hierosolymitana de manu eorumdem fratrum, quorum custodiae a S. Sede commissa sunt, usurpaverint, iis praecipue subsidiis adiuti, quae ex fidelium eleemosynis iidem Graeci perceperant, confirmatur ab Alexandro VIII, 145 a et seq.; eisdem constitutionem Urbani VIII approbantem constitutiones contra occupantes vel ad alios usus convertentes bona locorum Terraesanciae ipsorum custodiae commissorum, confirmavit et innovavit, 152 b; provinciae S. Nicolai decreta quaedam circa alternativam inter eosdem confirmavit, 413 a et seq.; eorumdem Reformatorum procurator generalis ut in capitulo generali et de sexennio in sexennium eligeretur, statuit, 619 b; praedictis decretum ministri generalis corumdem, de electione guardianorum aliorumque officialium, necnon familiarium pro coenobiis recollectorum provinciae Romanae, confirmavit, 713 a et seq.; Reformatis supradictis provinciae Ianuensis constitutionem Innocentii XI, qua confirmatum fuit decretum cardinalis protectoris circa exequationem alternativae in dictà provincià, confirmavit, 728 a et seq.; eisdem provinciae Arrabidae in Lusitania decretum Congregationis episcoporum et regularium, quo declaratur in constitutione Alexandri VII de privilegiis provinciarum eorumdem Minorum in Hispania et Indiis Occidentalibus comprehendi dictam provinciam Arrabidae. confirmavit, 784 a et seq.; paulo ante laudatis provinciae lanuensis causam super exequatione alternativae in dictà provincià unà cum extinctione litis et impositione silentii eâdem super re, ad se avocavit Pontisex, 850 b; eisdem provinciae S. Didaci Novae Hispaniae decretum Congregationis Rituum, circa primatum eorumdem supra Augustinianos in regno Mexicano, confirmavit, 927 b.

Minores Tertii Ordinis sancti Francisci. Ipsorum ministro generali facultas, privative quo ad omnes alios, conferendi doctoratus seu magisterii lauream suis religiosis conceditur, 417 b et seq.; eisdem provinciae S. Michaëlis in Baeticâ decretum Congregationis episcoporum et regularium, approbans quaedam statuta eorum definitorii pro tribus coenobiis Recollectionis dictae provinciae eiusdem Ordinis, confirmatur, 543 a et seq.; praedictis decretum Congregationis particularis, super nonnullis dubiis ab iisdem propositis, confirmatur, 563 a et seq.; praefatis provinciae Baeticae erectio trium coenobiorum Recollectionis in dictâ provincià confirmavit, 575 a et seq.

Missa. Tres missas celebrandi in die Sabbati Sancti consuetudo et facultas pro capellà S. Mariae de Atocha fratrum Praedicatorum oppidi Matriti, 437 a et b; missas ab altaribus transferendi facultas datur cardinalibus visitationis apostolicae de Urbe, 503 b et seq.; super missarum celebratione decreta plurima Congregationis Concilii, iampridem edita, cum illorum declaratione recenset, 806 b et seq.; relata decreta tum antiqua tum moderna Congregationis Concilii, unà cum illorum declaratione, approbatione et innovatione, confirmat et innovat, 818 b; item de obligatione parochorum applicandi missas pro populo diebus festivis, 873 a et b.

Missionarii, vide Presbyteri Missionis.

Monachi Congregationis Antiqui rigoris Ordinis Praemonstratensis. Ipsis indulgentias quasdam perpetuas, dictae Congregationi a Paulo V concessas, confirmat Innocentius XII, 782 a et seq.; vide Canonici regulares Ordinis Praemonstratensis.

- Monachi Congregationis Eremitarum S. Hieronymi Lombardiae. Decretum Congregationis episcoporum et regularium de lectoribus eorumdem post duodecim annos ad prioratus titulares promovendis, confirmatur, 613 a et b; eorumdem soli exprocurator generalis et lectores theologiae, ut in priores titulares eligi possint, statuitur, 669 b; nullus praedictae Congregationis ante annum trigesimum sextum in superiorem eligi possit, 667 a et seq.; praesatis decretum Congregationis episcoporum et regularium circa electionem abbatis generalis eorumdem confirmatur, 855 a et seq.
- Monachi Congregationis Silvestrinorum. Ipsorum constitutiones nonnullas aliàs editas et in capitulo generali anno MDCLXXXVIII celebrato approbatas recenset Alexander VIII, 87 b et seq.; easdemque, ad examen prius revocatas confirmat, 144 a.
- Monachi Ordinis S. Benedicti. Monachis Benedictinis monasterii Mellicensis in Austriâ gratias omnes spirituales Congregationis Cassinensis communicavit, Innocentius XII, 905 b et seq.
- Monachi Ordinis sancti Benedicti Congregationis Bavaricae. Congregationi huiusmodi, quae ab Innocentio XI erecta fuit et privilegiis ornata, eiusque constitutiones approbatae, privilegia omnia spiritualia monachorum Congregationis Cassinensis concessit Innocentius XII, 218 b.
- Monachi Ordinis sancti Benedicti Congregationis Caelestinorum. Concordiam ad lites compescendas initam inter ipsos et episcopum Aquilanum super exercitio iurisdictionis in quibusdam terris, cum territoriorum separatione, confirmavit Innocentius XII, 511 b; eisdem decreta duo capituli generalis ipsorum circa habilitationem magistrorum novitiorum et quatuor lectorum ad abbatiam confirmavit, 904 a et seq.
- Monachi Ordinis sancti Benedicti Congregationis Cassinensis. Ut tam capitulum generale, quam dieta intermedia, de triennio in triennium celebraretur, ita tamen ut dieta huiusmodi octodecim mensibus post celebrationem cuiuscumque capituli generalis haberi deberet, ab Innocentio XI statutum fuisse docet Innocentius XII, 215 b; praedicta dieta intermedia ut post biennium a capitulo generali deinceps celebraretur, statuit idem, 216 a.
- Monachi Ordinis sancti Benedicti Congregationis S. Mauri in Gallià. Constitutiones Clementis X et Innocentii XI, de transitu eorumdem ad alios Ordines regulares, confirmantur et innovantur, 778 b et seq.
- Monachi Ordinis Carthusiensis. Decretum quoddam Congregationis particularis in causa nonnullarum provinciarum eiusdem Ordinis confirmatur, 411 b; eorumdem statutum quoddam, in capitulo generali factum priori Carthusiae non egrediendi a terminis suae eremi, declaratur, 476 a et seq.; praedictis constitutionem Iulii II pro unitate servanda in ipsorum Ordine, cum adiectione poenae excommunicationis in contravenientes, confirmat Innocentius XII, 822 b et seq.
- Monachi Ordinis Cisterciensis. Ipsis Alexandrum VII, per quasdam litteras super reformatione generali dicti Ordinis emanatas die xix aprilis MDCLXVI, inter alia prohibuisse, ne ullus non professus eligeretur abbas generalis, docet Alexander VIII in constitutione Clementis IX, quam refert, 11 b; praedictos eamdem Alexandri VII prohibitionem in capitulo generali habito anno MDCLXVII

ad alios abbates quorumcumque monasteriorum eiusdem Ordinis extendisse narrat, 12 a; haec\_omnia confirmat\_Pontifex, 12 b; eiusdem Ordinis congregationis Hispaniarum concordia seu transactio super erectione cathedrae theologiae in universitate Oscensi inita inter ipsos ac episcopum, aliosque, confirmatur, 227 b et seq.; Cisterciensibus congregationis Portugalliae decretum quoddam capituli intermedii dictae congregationis, de non recipiendis illegitimis et a quavis alia religione expulsis, confirmatur, 496 a et seq.; eisdem congregationis Castellae in regno Portugalliae constitutio Clementis VIII, qua ipsis interdicitur appellatio ad exteros iudices et manifestatio negotiorum congregationis, confirmatur, 609 a et seq.; eisdem congregationis de Alcobatia in regno Portugalliae constitutio Clementis VIII contra occupantes vel perturbantes bona congregationis eiusdem, confirmatur, 860 b et seq.; congregationis reformatae S. Bernardi decreta quaedam in capitulo generali edita recitat Pontifex, 923 a; et confirmat, 925 a et b.

Monachi Ordinis Cluniacensis. Ipsorum decreta quaedam condita in capitulo generali confirmantur, 683 a et seq.

Moniales Annunciationis B. M. V. Caelestes, vulgariter vero le Turchine nuncupatae, ad fruitionem indulgentiarum Ordinis sancti Augustini admittuntur, 747 b. Moniales Visitationis, vide Indulgentiae.

Montem vacabilem, Religionis nuncupatum, ab Innocentio XI erectum, eiusque dotem ex fructibus vice-cancellarii et summatoris litterarum apostolicarum ab eodem institutam fuisse, legere est apud Alexandrum VIII, 40 a et b; ut eidem Monti vacabili Religionis restitutos vice-cancellario et summatori fructus, in dotem dicti Montis olim assignatos, Camera Apostolica solveret, ex voto particularis Congregationis et vigore specialis Sanctitatis Suae chyrographi, mandatur, 41 a et seq.

N

Neophyti. Neophytorum in Indiis existentium gratia facultates nonnullas presbyteris Societatis Iesu concessit Alexander VIII, 48  $\alpha$  et seq.; nomine neophytorum qui veniant, docet, 50  $\alpha$ .

Nepotes Romani Pontificis, vide Romanus Pontifex.

0

Observantes, vide Minores de Observantià.

Officiorum vacabilium, quae Innocentius XI a vicecancellario dismembraverat, fructus omnes, proventus, obventiones et redditus, remanente dismembratione praedictà, ex particularis Congregationis voto, et vigore specialis cuiusdam Sanctitatis Suae chyrographi, eidem vicecancellario restituit Alexander VIII, 40 a et seq; officia nonnulla, nimirum causarum curiae Camerae Apostolicae generalis auditoris, ac eiusdem Camerae tum thesaurarii generalis, tum duodecim clericorum praesidentium, necnon alterius praesidentis, rationabilibus

olim suadentibus causis, recepto pretio, concedi consuevere, uti narrat, 473 b eorumdem venalitatem, reddito officialibus pretio ab iisdem soluto, motu proprio abolevit Innocentius XII, ibid.; dictorum emolumenta omnia iterum Camerae adscripsit, 474 a; officia vacabilia et loca Montium Romanae Curiae ut per assumptionem ad cardinalatum non vacarent, statuit, 504 b et seq.

Oppidum de Nankim Machaonensis dioecesis in regno Sinarum, a dictà dioecesi Machaonensi dismembratum, in civitatem erexit Alexander VIII, 53 b et seq.; item oppidum de Pekim eiusdem dioecesis eodem pacto in civitatem pariter erexit, 57 b; item Alesiense Nemausensis dioecesis in regis Galliarum ditione, a dictà dioecesi Nemausensi dismembratum, in civitatem erexit, 624 a et seq.; item Blesense Carnotensis dioecesis, in eiusdem regis ditione, civitatis titulo decoravit, 792 b et seq.

Ordines sacri extra tempora suscipiendi facultas quibus concedenda, quibus vero deneganda, item pro quibus diebus et qua de causa et quomodo concedenda, praescribit decretum Congregationis particularis confirmatum ab Innocentio XII, 586 b; circa ordinationes alienorum subditorum nonnulla praescripsit et declaravit idem, 662 a et seq.; ordines sacros, non servatis interstitiis, suscipiendi facultatem collegio Scotorum Parisiensium concessit, 726 b; ordines sacros ad titulum Congregationis suscipiendi facultatem clericis Congregationis Doctrinae Christianae indulsit, 882 a et b.

P

Pamphilius cardinalis deputatur in protectorem et superintendentem portus Antii, 934 b et seq.

Parmae duces, vide Magister magnus militiae aureatae Constantinianae.

Parochos teneri pro parochianis in diebus festis sacrificium applicare, decrevit Congregatio Concilii, cuius decretum confirmatur, 873 a et seq.

Paschalem Baylon (S.) Sanctorum albo ab Alexandro VIII fuisse adscriptum refertur, 206 a; eiusdem vitam primo descriptam, suaeque insertam constitutioni, enarrat Innocentius XII, 206 b et seq.; praedicti miracula nonnulla, quibus mature discussis, a Paulo V declaratus fuit Beatus cum officio et missâ, refert, 210 b; eiusdem canonizationem, post probatam veritatem duorum miraculorum post beatificationem patratorum, ab Alexandro VIII celebratam, promulgat Innocentius XII, 213 a; in praedicti festo indulgentiam septem annorum et totidem quadragenarum ab eodem Alexandro concessam, pariter promulgavit, 213 b.

Pauperes, vide Hospitia.

Petri Paschasii (B.) martyris et episcopi Giennensis, Ordinis Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum, officium et missam et decretum Congregationis Rituum confirmavit Pontifex, 756 b et seq.

Poenitentiaria. Poenitentiarii maioris officii auctoritas reformata fuit a Pio IV, ut legere est apud Innocentium XII, 451 a; eiusdem auctoritas omnis, eà exceptà minorum poenitentiariorum, revocata fuit a Pio V, uti narrat, 451 a b; officii Poenitentiariae nova forma fuit instituta ab eodem Pio V, ut est apud eumdem, 451 b et seq.; eiusdem auctoritas multoties amplificata fuit a dictis

Pio V et Gregorio XIV. uti refert, 452~a; iterum auctoritas ab Urbano VIII reformata fuit, ut habetur apud eumdem, ibid.; dicta auctoritas ab aliis pontificibus postea ampliata et moderata fuit, ut testatur idem, 452~b; tandem auctoritatis limites firmantur, necnon praescribuntur facultates quae competunt maiori poenitentiario, et quomodo ab eo exerceri debeant, 452~b et seq.

Pontifex, vide Romanus Pontifex.

Portus Antii cura cardinalis protectoris Pamphilii restitutus fuit, ut refert Innocentius XII, 935 a; eiusdem protectorem et superintendentem cum facultatibus plurimis dictum cardinalem deputavit, 935 b; pro eiusdem manutentione congregationem post eiusdem cardinalis obitum assumendam, erexit idem, 936 b; pro praefati portus dote mille scuta assignavit, ibid.

Potestas ecclesiastica. De potestate ecclesiasticâ propositiones quatuor, contentas in declaratione editâ in comitiis cleri Gallicani anno MDCLXXXII habitis, cassavit et irritavit Alexander VIII, 67 b.

Praecedentia, vide Minores de Observantia Reformati.

Praedicatorum Ordo. Litteras quasdam magistri generalis, quibus tolluntur nonnulli abusus in provincia Portugalliae, confirmavit Alexander VIII, 19 b et seq.; ipsorum universitatibus B. Ferdinandi et S. Fidei in Indiis Occidentalibus constitutiones tres Innocentii XI, pro eisdem universitatibus editas, quarum alterâ dictae universitati B. Ferdinandi concessa fuit facultas conferendi gradus scholasticos, alterâ utrisque universitatibus concessa fuere privilegia universitatis. S. Thomae civitatis Monilae, tertià confirmatum fuit decretum cardinalis protectoris circa assignationem dotis universitati B. Ferdinandi, relatas confirmat et innovat idem Alexander VIII, 147 b et seq.; fratres alumnos, seu studentes conventuum S. Marci Ferentini, S. Dominici Fesulani et S. Miniatis, ut sua studia peragerent in coenobiis strictae Observantiae, statuit et ordinavit, iisdemque, ut lecturas obtinere queant, concessit Innocentius XII, 567 b et seq.; provincias duas Lombardiae et Romanam, a iurisdictione priorum provincialium exemptas, in duas pariter congregationes S. Sabinae et S. Marci, immediate subiectas magistro vel vicario generali, motu proprio cum nonnullis ordinationibus erexit, 680 a et seq.; Praedicatoribus eisdem constitutionem Innocentii XI, super reductione numeri magistrorum aliorumque graduatorum Ordinis, revocatis iis quae gesta fuerant contra dictam constitutionem, confirmavit, 721 b et seq.; eisdem Congregationis S. Marci provinciae Romanae studentibus, ut ipsi in eorum collegio examinari valeant pro lectoratu, concessit, 757 b et seq.; provinciae S. Ioannis in regno Peruano, ut in dictà provincià servarentur constitutiones capitulorum generalium fratrum coniunctorum in prioratibus, mandavit idem, 907 a et seq:

Presbyteri Societatis Iesu. Ipsis in Indiis existentibus indulgentias et facultates plures indulsit Alexander VIII, 48 a et seq.; iisdem indultum Clementis X conferendi gradus philosophiae et theologiae in collegiis eiusdem Societatis in civitatum S. Fidei et Quitensis in Indiis Occidentalibus, ad decennium dumtaxat concessum, ad omnes gradus scientiarum et in perpetuum extendit Innocentius XII, 548 b et seq.; eorumdem collegiis civitatum S. Fidei et Quitensis in Indiis Orientalibus, constitutionem Clementis X de conferendis, tamquam in universitate, doctoris,

licentiati et magistri gradibus, ampliavit et declaravit idem,  $555\ b$  et seq.; praedictorum ecclesiis in insula Martinică indulgentiam plenariam perpețuam in festo S. Ignatii concessam, si festum dicti Sancti in diem feriatum cadat, ad dominicam intra octavam transtulit idem,  $704\ a$ ; ad corumdem preces, indulgentiam plenariam per modum suffragii in die communionis generalis ab iisdem fieri solitae semel in mense, christifidelibus regni Angliae concessit idem,  $926\ b$ .

Presbyteri Congregationis Missionis. Ipsis, aliisque aggregatis, facultatem absolvendi a casibus reservatis in foro conscientiae tantum, exceptis tamen casibus contentis in Bullà Coenae, ac solummodo in locis, ad quae iidem presbyteri per Ordinarios fuerint ad exercendas missiones evocati, et ubi non sint missionarii Propagandae Fidei, concessit Alexander VIII, 81 b; presbyteris dictae Congregationis et illi aggregatis et aliis utriusque sexus christifidelibus, ad quos ipsi mittendi accesserint, indulgentiam plenariam in actu missionis, pro unicâ vice, et ad septennium, ubi tamen non sint missionarii supradictae Congregationis de Propaganda Fide, indulsit idem, 82 u.

Presbyteri sacculares Congregationis B. M. V. Assumptae civitatis Bracharensis. Illius erectionem ad instar illarum sancti Philippi Nerii Romanae et B. M. Assumptae Ulyssiponensis confirmavit et innovavit Alexander VIII, 78 a et b; eisdem privilegia nonnulla, facultates et indulgentias concessit idem, 79 a.

Presbyteri saeculares S. Luciae Bononiensis, vide sub verbo Congregatio.

Presbyteri saeculares SS. Trinitatis peregrinorum et convalescentium de Urbe, vide sub verbo Congregatio.

Privilegia a superioribus religiosis in Indiis Occidentalibus contra Ordinum vel Sanctae Sedis constitutiones concessa, exceptis privilegiis apostolicis, revocantur, 774 b et seq.; privilegia provinciarum Minorum Reformatorum in Hispaniâ et Indiis Occidentalibus, vide Minores Reformati.

Processiones, vide Fratres S. Ioannis Dei.

Professionis regularis emissionem nisi post biennium novitiatus peragere non poterant, iuxta constitutiones, clerici regulares Scholarum Piarum, ut docet Alexander VIII, 166 a; eam emittendi, uno tantum novitiatus anno peracto, facultatem eisdem clericis concessit idem, 166 b.

Propositiones quatuor contentas in declaratione de potestate ecclesiastică, editas in comitiis cleri Gallicani Parisiis anno MDCLXXXII habitis, improbavit et irritavit Alexander VIII, 67 b; propositiones duas, seu theses, unam tamquam haereticam, alteram tanquam scandalosam, temerariam et piarum aurium offensivam, relatas condemnavit idem, 77 a et b; alias triginta et unam, tanquam temerarias, scandalosas, haeresim sapientes, erroneas relative, damnavit et prohibuit, easque vel docere vel defendere tam publice quam privatim sub poenà excommunicationis interdixit idem, 158 b et seq.; propositiones contentas in libro cui titulus Explication des maximes des Saints, damnavit Innocentius XII, 869 b et seq.

Protectoris Ordinis Minorum facultates moderatus est Gregorius XI, 594 b et seq.; cuius moderationem confirmavit et declaravit Sixtus IV, 596 a et b; et Iulius II, 597 a et b; ut refert Innocentius XII, qui praefatorum pontificum constitutio-

nes denuo motu proprio confirmavit et ad omnes Ordines extendit, 597 b; protectores Ordinum regularium ne se ingerant in negotiis particularibus, statuit idem. ibid.; eorumdem facultatibus revocatis, Congregationi episcoporum et regularium omnes appellationis gradus concessit idem, 598 a; facultates aliqua agendi, vel aliquos deputandi, ad novam formam revocavit idem, 599; protectorum facultates Congregationibus cardinalium conceduntur, ibid.; protector et vocales in electionibus humanos respectus et conatus contemnant, 599 b; circa protectores praedictos nonnulla alia decernuntur, 600 b et seq.

Provinciarum divisio, vide Minores Capuccini.

Provincias plures regni Sinarum a dioecesibus Pekinensi et Nankinensi dismembravit Innocentius XII, easque commisit vicariis apostolicis, 764 a et seq.; provinciam Arrabidae Minorum Reformatorum in Lusitania comprehendi in constitutione Alexandri VII de privilegiis provinciarum eorumdem Minorum in Hispania et Indiis Occidentalibus, decrevit Congregatio episcoporum et regularium, cuius decretum confirmatur, 784 a et seq.

Psalmodiensis abbatia supprimitur, ipsiusque mensa mensae episcopali Alesiensi annectitur, 626 b.

Q

Quaestiones. Super quaestione de institutione Carmelitarum a prophetis Elia et Eliseo silentium perpetuum sub excommunicationis poena imponitur, 863 b et seq

R

Regaliae extensionem, cui clerus Gallicanus, in comitiis habitis Parisiis anno MDCLXXXII congregatus, assensum praestiterat, nullam declaravit Alexander VIII, 67 b.

Regulares confessarios ab aliis approbatos iterum deberi approbari ab Ordinario loci decretum Congregationis episcoporum et regularium in causâ Lusitana pro exequutione constitutionis Clementis X favore Ordinariorum confirmatur, 849 b; item contra regulares aromatariam exercentes decretum Congregationis visitationis apostolicae de Urbe confirmatur, 946 a et b.

Regulae Cancellariae, vide Cancellariae regulae.

Rex Galliarum. Illi ius nominandi vel praesentandi ad ecclesiam Alesiensem nuper in cathedralem erectam, concessit Innocentius XII, 629 b; eidem ius nominandi ad episcopatum Blesensem, nuper pariter erectum, concessit idem, 798 a et b.

Rex Portugalliae. De illius iurepatronatus esse ecclesiam Machaonensem ex fundatione vel dotatione, seu privilegio apostolico, cui non est hactenus derogatum, docet Alexander VIII, 53 b et 57 b; regibus Portugalliae iuspatronatus et praesentandi ad episcopatum aliasque dignitates et beneficia ecclesiae Nankim, nuper in cathedralem erectae, reservavit et concessit idem, 56 a; eisdem aequate iuspatronatus et praesentandi quoad ecclesiam de Pekim, nuper pariter in cathedralem erectam, concessit idem, 57 b; praedictis dictum iuspatronatus et praesentandi ex meris

fundationibus et dotationibus competere, illique etiam consistorialiter derogari non posse, nisi ipsius regis accedente consensu, decrevit idem, *ibid*.

Romanus Pontifex. Illius nepotes et consanguineos a vectigalium solutione minime exemptos esse statuit Alexander VIII, 16 a; nec non Innocentius XII, 223 b et seq.; Romano Pontifici in honis ecclesiasticis consanguineis suis et affinibus horumque loco adlectis concedendis moderationem servandam praescribit idem Innocentius, 441 a et seq.; constitutionem hanc suam decrevit a Romanis Pontificibus et omnibus cardinalibus iurandam esse, 444 a.

S

Sabbati sancti die, in capellà S. Mariae de Athocha fratrum Praedicatorum oppidi Matriti, tres missas celebrandi, iuxta immemorabilem consuetudinem, facultas confirmatur,  $437~\alpha$  et b.

Sacramentum Eucharistiae pro Viatico delatum comitantibus indulgentias perpetuas ab Innocentio XI concessas confirmavit et alias concessit Innocentius XII, 668 b.

Sancta Sanctorum, vide Hospitale.

Sanctae Domui Lauretanae privilegia omnia a Paulo V concessa confirmantur, 836 a; Sancta Domus praedicta sub S. Petri et Sedis Apostolicae immediată protectione, suppresso protectoris officio, suscepitur, 836 a et seq.; in ipsammet civitatem Lauretanam omnis iurisdictio congregationi S. R. E. Lauretanae nuper erectae conceditur, 836 b; ecclesias eiusdem S. Domus in aliis dioecesibus sitas Ordinariorum iurisdictioni cum dependentià a congregatione praedictă subiecit Innocentius XII, 837 b. Vide Congregatio Lauretana.

Scholarum Piarum, vide Clerici regulares.

Seminaria clericorum. Pro seminariis tribus in dioecesi Angelopolitană existentibus statuta quaedam constitutioni inserta confirmantur, 803 a; seminarium ecclesiasticum in palatio valetudinarii pauperum sacerdotum de Urbe, assignată dote ex redditibus ipsius valetudinarii, et bonis forsan ipsi relinquendis, erexit Innocentius XII, 884 a; pro eiusdem administratione Congregationem instituit idem, 886 a.

Servi B. Mariae Virginis. Ordinis Servorum B. M. Virginis decreta quaedam edita in capitulo generali habito in conventu S. Marcelli de Urbe die xxx aprilis anno MDCXC recensentur, 162 b et seq.; et confirmantur, 165 a.

Signaturae iustitiae votantium electio Pontifici reservatur, 709 b et seq.; votantibus praedictis rocchettum et cappam magnam concessit Innocentius XII, 711 a.

Silvestrini, vide Monachi Congregationis Silvestrinorum.

Societas Iesu, vide Presbyteri Societatis Iesu.

Spolia ecclesiarum. Spoliis ecclesiarum ad Cameram Apostolicam spectantibus nimis gravabantur ecclesiae metropolitanae et cathedrales regni Neapolis, ut plurimum inopes et exiguae, 590 a; ab eorumdem spoliorum subcollectoribus vexabantur in eodem regno archiepiscopi, episcopi et praelati inferiores aegritudine pressi et etiam in extremis laborantes, 590 b; ab huiusmodi spoliis praelatos

regni Neapolis motu proprio eximit Pontifex,  $590 \ b$  et seq.; et spolia praedicta singulis ecclesiis pro ipsarum indigentiis assignavit,  $591 \ a$ ; de eisdem disponendi facultatem Ordinariis concessit idem,  $591 \ b$ ; et praefata custodiendi facultatem post praelatorum mortem capitulis permisit, ibid.

Sportulae iudicum regulantur, 576 b et seq.

Stationum Urbis indulgentiam, ab Innocentio XI confraternitatibus B. M. de Mercede redemptionis captivorum ad decennium concessam, in perpetuum extendit Alexander VIII,  $60 \ \alpha$  et b.

Summatori litterarum apostolicarum, a cuius officio Innocentius XI fructus nonnullos dismembraverat et in partem dotis Montis vacabilis Religionis nuncupati assignaverat, ex voto particularis Congregationis et vigore specialis Sanctitatis Suae chyrographi, constitutà eidem Monti alià dote, illos restituit Alexander VIII, 40 a et seq.

T

Terrasancta. Pro Terraesanctae necessitatibus constitutionem Urbani VIII, die III februarii anno mocxxxiv editam, quae iniungebat Ordinariis et generalibus Ordinum ut commendare facerent necessitates locorum piorum dictae Terraesanctae, confirmat et innovat Alexander VIII, 1 b; illam denuo approbat et confirmat Innocentius XII, 220 b; Terrasancta, seu Loca sancta Hierosolymitana administrationi et custodiae fratrum Minorum de Observantia a Sanctâ Sede commissa esse testatur Alexander VIII, 145 b; Terramsanctam, seu Loca sancta Hierosolymitana praedicta, quum Graeci schismatici, subornatis aulae Turcicae ministris, de manu dictorum fratrum usurpassent, iis praecipue subsidiis adiuti quae ex fidelium eleemosynis iidem Graeci perceperant, decretum Innocentius XI in Congregatione de Propaganda Fide emanavit, quo prohihebatur Graecis quibuscumque pecunias quaestuare, 145 a; quod confirmavit Alexander VIII laudatus, ibid.; contra Terraesanctae locorum bona occupantes, vel ad alios usus convertentes, constitutiones ediderunt Sixtus V, Paulus V et Gregorius XV, quas approbavit Urbanus VIII, constit. incipiente Aliàs, etc., quae confirmata et innovata est ab eodem Alexandro VIII, 152 b et seq.; pro Terraesanctae locorum necessitatibus constitutionem supradictam Urbani VIII denuo confirmavit Innocentius XII, 745 a et b.

Tertius Ordo S. Francisci, vide Minores Tertii Ordinis.

Testari. Testandi indulta quaedam peculiaria cardinalibus quibusdam aliisque concessa, servatà tamen Clementis IX eorumdem indultorum ampliatione, ad formam ordinariam revocavit et reduxit Innocentius XII, 558 a et b.

Theatini. Theatinis tria ipsorum decreta pro electione vocalium ad capitulum generale confirmavit Innocentius XII, 751 b et seq.

Thesaurarius, vide Officia vacabilia.

Tonsores, vide Universitas tonsorum.

Tribunalia Urbis. Tribunalia Urbis per decretum particularis Congregationis ab Innocentio XII specialiter deputatae ad ius commune revocantur, ut legere est apud dictum Innocentium XII, 448 b et seq.; tribunalia omnia particularia,

vigore privilegiorum in Romanâ Curià constituta, motu proprio suppressit, abolevit et abrogavit idem Innocentius XII, 461 b et seq.; tribunalibus Urbis praescriptae fuere sportulae a Paulo V, cuius Pontificis constitutionem, unâ cum aliis Pii IV et Innocentii XI super sportulis iudicum et tribunalium Urbis, confirmavit et declaravit Innocentius XII, 576 b et seq.

Tribunalia viarum, vide Magistri viorum. A tribunali viarum emolumenta quaedam, prius camerario competentia, ac postea dicto tribunali unita, dismembravit, et Camerae incorporavit Innocentius XII, 832 a.

H

Universitas tonsorum de Urbe. Ipsius decretum contra venditores suarum tonstrinarum confirmavit Innocentius XII, 554 b et seq.

Universitati studii generalis sub titulo B. Ferdinandi fratrum Praedicatorum in Indiis Occidentalibus facultatem conferendi gradus scholasticos ab Innocentio XI nec non privilegia omnia universitatis S. Thomae civitatis Monilae concessa fuisse duabus constitutionibus Innocentii XI docet Alexander VIII, 147 b; praedictae B. Ferdinandi decretum cardinalis protectoris circa assignationem dotis dictae universitatis confirmatum fuisse alia constitutione a praedicto Innocentio XI, refert idem, 147 b et seq.; eisdem B. Ferdinandi et S. Fidei constitutiones tres praedictas Innocentii XI laudati pro ipsis editas, confirmavit et innovavit idem Alexander VIII, 151 b; in universitate studii generalis Oscensi cathedram theologiae fundarunt monachi Ordinis Cistesciensis Congregationis Hispaniarum, super cuius erectione concordiam seu transactionem inter dictos monachos ac episcopum aliosque initam confirmat Innocentius XII, 226 b et seq.

V

Valetudinarium pauperum sacerdotum de Urbe. Ipsius ortus et progressus describuntur ab Innocentio XII, 884 a; valetudinarium praedictum a regione Pontis S. Angeli ad palatium in civitate Leoninâ motu proprio transtulit, 885 a; super valetudinarii eiusdem regimine Congregationem instituit, 886 a.

Vectigalia. Immunitates et exemptiones a vectigalibus aliisque oneribus publicis motu proprio revocavit Alexander VIII, 13 b et seq.; necnon Innocentius XII, 221 b et seq.; exemptiones easdem a vectigalibus personis ecclesiasticis concessas ad limites iuris communis reduxerunt iidem, 15 b et seq.; et 222 b et seq.; a vectigalium tamen eorumdem solutione, quoad victum dumtaxat et vestitum, collegia illa, quibus a Romanis Pontificibus exemptiones praedictae concessae fuerint, exceperunt, ibid.; ab eisdem exemptiones Pontificum nepotibus et consanguineis concessas aboleverunt iidem, 16 a, et 223 b; exemptiones tamen a vectigalium eorumdem solutione ex iure vel causa onerosa impertitas servari mandarunt, ibid.; a vectigalibus praedictis pariter exemptiones cardinalibus,

clericis Camerae, aliisque praelatis et officialibus Romanae Curiae, necnon illas ob numerum duodecim filiorum concessas, praeservarunt, *ibid*.

Vicarius Apostolicus. Vicariis Apostolicis Angliae decreta quaedam Congregationis particularis circa ipsorum iurisdictionem in Anglià contra regulares confirmavit Innocentius XII, 762 a et seq.; vicariis apostolicis regni Sinarum plures provincias eiusdem regni a dioecesibus Pekinensi et Nankinensi dismembrata commisit, aliisque Ordinariis iurisdictionem in dictas provincias interdixit idem, 764 a et seq.; circa vicariorum apostolicorum iurisdictionem in Oriente, ut constitutionem Clementis X exequutioni mandarent, archiepiscopo Goanensi et episcopis Machoanensi et Malacensi praecepit idem, 768 b et seq.; item archiepiscopo Goanensi ac episcopis Meliaporensi, Cranganorensi et Coccinensi, 776 b et seq.; pro vicariis apostolicis in regno Tunkinensi, dictum regnum Tunkini separatum esse et independens a dioecesi Machaonensi, declaravit idem, 770 a et seq.

Vicarius foraneus. De vicariis foraneis ab Ordinariis Americae in locis a curia episcopali ultra duas dietas distantibus pro statu libero contrahentium matrimonium eligendis decretum Congregationis S. Officii confirmat Pontifex, 821 a et seq.

Vicarius generalis in Urbe. Vicarii generalis in Urbe facultates omnes ad pristinum statum revocavit Innocentius XII, 463 α.

Vicecancellario, a quo Innocentius XI officia omnia vacabilia dismembraverat, ex voto particularis Congregationis hac super institutae, et vigore specialis Sanctitatis suae chirographi, remanente dismembratione praedictà eorumdem officiorum vacabilium, fructus omnes, restituit Pontifex, 40 a et seq.

Visitatio apostolica ab Alexandro VII indicta continuatur ex praecepto Alexandri VIII, 36 b; novam visitationem apostolicam ecclesiarum et locorum piorum Urbis cum expositione SS. Sacramenti et indulgentià plenarià indixit Innocentius XII, 494 a et seq.; visitationis apostolicae Urbis cardinalibus deputatis facultates omnes necessarias concessit, eisque nonnulla iuiunxit idem, 497 b et seq.; eiusdem dictis cardinalibus pontificalia in omnibus ecclesiis exercendis facultatem concessit, 501 a et seq.; eisdem cardinalibus causas quascumque tam civiles quam criminales terminandi facultatem concessit, 502 b et seq.; praefatis cardinalibus causas pendentes ad se avocandi et missas ab altaribus transferendi facultatem iudulsit, 503 b et seq.; decretorum exequutorem iudicemque causarum, qui tamen a voto cardinalium visitatorum dependeat, deputavit, 508 a et seq.; visitatoribus et iudici visitationis apostolicae Urbis facultatem adhibendi fidem simplici indicationi scripturarum, ac dicto iudici procedendi in quibusdam causis absque voto visitatorum, concessit idem, 509 a et seq.; vide Congregatio sacrae visitationis.



# INDEX INITIALIS.

| A                                        | Aliàs felicis recordationis 548           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                          | Aliàs felicis recordationis 555           |
| Ad Catholicae Ecclesiae regimen 227      | Aliàs felicis recordationis 704           |
| Ad ea, per quae animarum 491             | Aliàs in causà inter dilectos 411         |
| Ad exercitium pietatis 524               | Aliàs nos nonnullos 509                   |
| Ad hoc unxit nos Deus 473                | Aliàs nos, postquam hospitium 606         |
| Ad pastorale fastigium 650               | Aliàs nos, supplicationibus 575           |
| Ad pastorale fastigium 774               | Aliàs per felicis recordationis 61        |
| Ad pastoralis dignitatis fastigium . 78  | Aliàs, postquam felicis recordationis 215 |
| Ad pastoralis dignitatis fastigium . 680 | Alias, postquam quatuor 846               |
| Ad pastoralis dignitatis fastigium . 822 | Alias pro parte carissimi 614             |
| Ad radicitus submovendum 448             | Aliàs pro parte dilectorum 713            |
| Ad Romani Pontificis 829                 | Aliàs pro parte dilectorum 914            |
| Æternae sapientiae consilio 409          | Animarum saluti paternâ 46                |
| Agrum universalis Ecclesiae 494          | Animarum zelus 624                        |
| Aliàs, ad supplicationem dilecti 755     | Apostolicae servitutis officium 799       |
| Alias, ad supplicationem dilecti 756     | Apostolicae sollicitudinis 881            |
| Aliàs a felicis recordationis 696        |                                           |
| Aliàs a felicis recordationis 773        | C                                         |
| Aliàs a particulari Congregatione . 762  |                                           |
| Alias emanarunt a felicis 546            | Caelestis paterfamiliàs 8                 |
| Aliàs emanarunt a nobis 552              | Caelestium munerum thesauros 81           |
| Aliàs emanavit a Congregatione 744       | Caelestium munerum thesauros 219          |
| Aliàs emanavit a Congregatione 754       | Caelestium munerum thesauros 759          |
| Aliàs emanavit a Congregatione 780       | Catholicae Ecclesiae regimini 699         |
| Aliàs emanavit a Congregatione 946       | Christifidelium, qui, spretis 594         |
| Aliàs emanavit a felicis 145             | Circumspecta Romani Pontificis 221        |
| Aliàs felicis recordationis 34           | Circumspecta Romani Pontificis 232        |
| Alias felicis recordationis 512          | Circumspecta Romani Pontificis 576        |

| BULLARIUM BULLARIUM                     | ROMANUM                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Commissae nobis a Domino 707            | Ex debito pastoralis officii 427     |
| Commissi nobis divinitus 19             | Ex debito pastoralis officii, 857    |
| Creditae nobis divinitus 40             | Ex debito pastoralis officii 931     |
| Creditae nobis divinitus 218            | Exigit iniunctae nobis divinitus 649 |
| Cum aliàs ad apostolatus 870            | Ex iniuncti nobis divinitus 589      |
| Cum alias felicis recordationis 160     | Ex iniuncti nobis divinitus 648      |
| Cum autem inter gravissimas 587         | Ex iniuncto nobis caelitus 147       |
| Cum felicis recordationis 36            | Ex iniuncto nobis caelitus 152       |
| Cum in pastorali visitatione 497        | Ex iniuncto nobis caelitus 476       |
| Cum nos nuper, per nostram 619          | Ex iniuncto nobis caelitus 609       |
| Cum, sicut accepimus 38                 | Ex iniuncto nobis caelitus 721       |
| Cum, sicut accepimus 71                 | Ex iniuncto nobis divinitus 35       |
| Cum, sicut accepimus 157                | Ex iniuncto nobis divinitus 232      |
| Cum, sicut accepimus 217                | Ex iniuncto nobis divinitus 622      |
| Cum, sicut accepimus 603                | Ex iniuncto nobis divinitus 648      |
| Cum, sicut accepimus 776                | Ex iniuncto nobis divinitus 789      |
| Cum, sicut ad nostri pervenit 768       | Ex iniuncto nobis divinitus 938      |
| Cum, sicut dilectae in Christo 747      | Ex quo humilitatem nostram 504       |
| Cum, sicut dilecti filii prior 465      | Exponi nobis nuper fecerunt 154      |
| Cum, sicut dilectus filius 771          | Exponi nobis nuper fecerunt 228      |
| Cum, sicut non sine gravi 928           | Exponi nobis nuper fecerunt 405      |
|                                         | Exponi nobis nuper fecerunt 477      |
| D                                       | Exponi nobis nuper fecerunt 496      |
|                                         | Exponi nobis nuper fecerunt 510      |
| Debitum pastoralis officii 11           | Exponi nobis nuper fecerunt 554      |
| Debitum pastoralis officii 631          | Exponi nobis nuper fecerunt 667      |
| Debitum pastoralis officii 668          | Exponi nobis nuper fecerunt 671      |
| Debitum pastoralis officii 824          | Exponi nobis nuper fecerunt 757      |
| Dudum a felicis recordationis 672       | Exponi nobis nuper fecerunt 819      |
| Dudum a felicis recordationis 860       | Exponi nobis nuper fecerunt 865      |
| Dudum felicis recordationis 427         | Exponi nobis nuper fecerunt 867      |
| Dudum felicis recordationis 746         | Exponi nobis nuper fecerunt 887      |
| Dudum felicis recordationis 778         | Exponi nobis nuper fecerunt 913      |
|                                         | Exponi nobis nuper fecerunt 923      |
| ${f E}$                                 | Exponi nobis nuper fecit 65          |
|                                         | Exponi nobis nuper fecit 166         |
| E sublimi Sedis Apostolicae 764         | Exponi nobis nuper fecit 408         |
| Ecclesiae catholicae per universum. 716 | Exponi nobis nuper fecit 413         |
| Ecclesiae catholicae 883                | Exponi nobis nuper fecit 417         |
| Emanavit nuper a Congregatione . 849    | Exponi nobis nuper fecit 492         |
| Emanavit nuper a Congregatione . 868    | Exponi nobis nuper fecit 565         |
| Emanavit nuper a Congregatione . 927    | Exponi nobis nuper fecit 678         |
| Etsi cuncta, quae ex circumspecta. 72   | Exponi nobis nuper fecit 723         |
| Ex commissae nobis divinitus 770        | Exponi nobis nuper fecit 725         |
| Ex commissi nobis divinitus 728         | Exponi nobis nuper fecit 738         |
|                                         |                                      |

| INDEX I                                   | NITIALIS 96                          | 84         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Exponi nobis nuper fecit 748              | Nuper a Congregatione                | 873        |
| Exponi nobis nuper fecit 782              | Nuper a particulari Congregationis.  |            |
| Exponi nobis nuper fecit 803              | Nuper per Congregationem             |            |
| Exponi nobis nuper fecit 842              | Nuper, pro parte charissimi          |            |
| Exponi nobis nuper fecit 904              | Nuper, pro parte dilecti filii       |            |
| Exponi nobis nuper fecit 907              | Nuper, pro parte dilecti filii       |            |
| Exponi nobis nuper fecit 926              | ,                                    |            |
| Exponi nobis nuper lecti 920              |                                      |            |
| 0                                         | Nuper, pro parte dilecti filii       | 020        |
| G                                         | Nuper, pro parte dilecti filii       |            |
|                                           | Nuper, pro parte dilecti filii       |            |
| Grata familiaritatis obsequia 67          | Nuper, pro parte dilectorum          |            |
| Grata familiaritatis obsequia 576         | Nuper, pro parte dilectorum          |            |
|                                           | Nuper, pro parte dilectorum          |            |
| I                                         | Nuper, pro parte dilectorum          |            |
|                                           | Nuper, pro parte dilectorum          |            |
| In excelsa Sedis Apostolicae 522          | Nuper, pro parte dilectorum          | 874        |
| In sacrâ beati Petri Sede 791             |                                      |            |
| In sublimi Sedis Apostolicae 726          | o                                    |            |
| In supremo militantis Ecclesiae 50        |                                      |            |
| In supremo militantis Ecclesiae 438       | Officii nostri est pastoralia        | 501        |
| In supremo militantis Ecclesiae 518       | •                                    |            |
| In supremo militantis Ecclesiae 571       | P                                    |            |
| In supremo militantis Ecclesiae 750       | -                                    |            |
| Iniuncti nobis caelitus pastoralis 523    | Pastoralis officii nobis             | 674        |
| Iniunctum nobis caelitus 487              | Pastoralis officii, quod auctore Deo |            |
| Inscrutabili aeternae sapientiae 62       | Pastoralis officii, quo catholicae   | 905        |
| Inscrutabili aeternae sapientiae 590      | Pastoris aeterni vices               | 87         |
| Inscrutabili divinae providentiae 751     | Piis orthodoxorum regum              |            |
| Inter gravissimas et multiplices 709      | Pro parte carissimi in Christo       |            |
| Inter multiplices pastoralis officii . 67 | Pro parte carissimi in Christo       |            |
| meet manipules pastorans officit . 07     |                                      |            |
| M                                         | Prospero felicique regimini          | 090        |
| <b>1V1</b>                                |                                      |            |
| Militantia Paalasiaa assississi           | Q                                    |            |
| Militantis Ecclesiae regimini 162         | Outprison is a series of             | <b>200</b> |
| Militantis Ecclesiae regimini 467         | Quoniam in prosequendo munere.       | 203        |
| Militantis Ecclesiae regimini 567         | _                                    |            |
| Militantis Ecclesiae regimini 786         | R                                    |            |
| % Ť                                       | Botioni community at a series at     | 480        |
| N                                         | Rationi congruit et convenit         |            |
| Nog volentes                              | Rationi congruit et convenit         | 186        |
| Nos volentes                              | Rationi congruit et convenit         | 196        |
| Nos volentes 5                            | Rationi congruit et convenit         |            |
| Nos volentes                              | Redemptoris ac Domini nostri         | 863        |
| Nos volentes 171                          | Redemptoris et Domini nostri         | 156        |
| Nuper a Congregatione 806                 | Redemptoris et Domini nostri         | 708        |
|                                           | _                                    |            |

| UUZ BULLARIUM                                                                                                                                                        | ROMANOM                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redemptoris et Domini nostri 839 Regi saeculorum, qui sedet 876 Romani Pontificis pastoralis 57 Romanum decet Pontificem                                             | Salvatoris et domini nostri                                                                                                                      |
| S                                                                                                                                                                    | U                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
| Sacerdotalem et regiam Urbem 917 Sacerdotalis et regiae Urbis 479 Sacrosancta redemptionis 834 Sacrosancti apostolatus cura 515 Sacrosancti apostolatus officium 850 | Ubi primum humilitatem nostram . 585<br>Ut ea, quae in visitatione 508<br>Ut in prosequendo visitationis 503<br>Ut iudicium nostrum de vultu 558 |

- ACCEPTED

# INDEX RUBRICARUM

### CONSTITUTIONUM

## ALEXANDRI PAPAE VIII

AB ANNO PRIMO AD TOTUM SECUNDUM

ET

## INNOCENTII PAPAE XII

AB ANNO PRIMO AD ANNUM NONUM ET ULTIMUM.

#### ALEXANDER VIII.

- I. Confirmatur et innovatur constitutio Urbani VIII pro necessitatibus locorum piorum Terraesanctae, 1.
- II. Conceduntur conclavistis gratiae et privilegia, 2.
- III. Conceduntur dapiferis privilegia, exemptiones et indulta, 5.
- Indicitur iubilaeum universale initio pontificatus pro salubri Ecclesiae regimine, 7.
- V. Confirmatur constitutio Clementis IX de non eligendo in abbatem Ordinis Cisterciensis aliquem non expresse professum, 11.
- VI. Revocantur immunitates et exemptiones a vectigalibus aliisque oneribus publicis, 13.
- VII. Confirmantur litterae magistri generalis Ordinis Praedicatorum, quibus tolluntur nonnulli abusus in provincià Portugalliae, 19.
- VIII. Conceduntur privilegia nonnullis familiaribus Sanctitatis Suae, 23.

- 1X. Conceditur ut indulgentia plenaria perpetua in ecclesiis Minorum Conventualium die II augusti applicari possit animalus defunctorum, 34.
- X. Extenditur senarius numerus magistrorum ad duodenarium pro provinciâ Raeticâ eremitarum sancti Augustini, 34.
- Praecipitur continuatio visitationis ecclesiarum et locorum piorum Urbis, 36.
- XII. Statuitur ut clerici Congregationis Scholarum Piarum utantur calceis et tibialibus, 38.
- XIII. Confirmantur votum Congregationis particularis et chirographum super restitutione fructuum vicecancellario et summatori, 39.
- XIV. Conceduntur indulgentiae christifidelibus in Indiis existentibus, et presbyteris Societatis Iesu facultates plurimae impertiuntur, 46.
- XV. Confirmantur quaedam decreta căpituli generalis Minorum Conventualium, 50.

- XVI. Erigitur oppidum de Nankim, Machaonensis dioecesis, in civitatem, eiusque ecclesia in cathedralem, et regi Portugalliae ius patronatus et praesentandi conceditur, 53.
- XVII. Erigitur oppidum de Pekim, Machaonensis dioecesis, in civitatem, eiusque ecclesia in cathedralem, et regi Portugalliae iuspatronatus et praesentandi conceditur, 57.
- XVIII. Extenditur in perpetuum indulgentia stationum Urbis ab Innocentio XI confraternitatibus B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum ad decennium concessae, 60.
- XIX. Communicantur privilegia et indulgentiae ceterorum regularium Ordini B. M. de Mercede redemptionis captivorum, 62.
- XX. Extenditur senarius numerus magistrorum ad duodenarium in Quitensi provincià eremitarum S. Augustini, 65.
- XXI. Conceduntur privilegia capellanis communibus Sanctitatis Suae, 67.
- XXII. Declarantur nulla extensio regaliae, quatuor propositiones, et reliqua peracta a clero Gallicano in et extra comitia an. MDCLXXXII, 67.
- XXIII. Prohibetur, ne augeantur vel diminuantur sine S. Sedis licentià onera solvi solita aerario hospitalis sancti Ioannis Hierosolymitani, 70.
- XXIV. Confirmatur, innovatur, declaratur et ampliatur constitutio Pii V circa delationem armorum, 72.
- XXV. Condemnantur duae theses, seu propositiones, una tamquam haeretica, altera tamquam scandalosa, temeraria et piarum aurium offensiva, 76.
- XXVI. Confirmatur et innovatur creatio Congregationis presbyterorum saecularium B. M. Assumptae Bracharensis, eique privilegia et indulgentiae conceduntur, 77.

- XXVII. Conceditur presbyteris Congregationis Missionis, aliisque ei aggregatis, facultas absolvendi a casibus reservatis, et indulgentia plenaria, 81.
- XXVIII. Confirmatur decretum cardinalis protectoris super controversiis de residentià generalis, loco capitulorum, aliisque, inter generalem et quosdam religiosos Ordinis B. Ioannis Dei Congregationis Hispaniae, 82.
- XXIX. Confirmantur constitutiones monachorum Silvestrinorum, 87.
- XXX. Confirmatur decretum Innocentii XI, quo prohibetur Graecis quibuscumque pecunias quaestuare, 145.
- XXXI. Confirmantur et innovantur tres constitutiones Innocentii XI pro universitatibus B. Ferdinandi et S. Fidei fratrum Praedicatorum in Indiis Occidentalibus, 147.
- XXXII. Confirmatur et innovatur constitutio Urbani VIII approbans constitutiones contra occupantes vel ad alios usus convertentes bona locorum Terraesanctae, 152.
- XXXIII. Eduntur quaedam ordinationes pro tutiori custodià librorum capellae pontificiae, 154.
- XXXIV. Conceditur indulgentia plenaria perpetua in festo sancti Ioannis a S. Facundo Ordinis eremitarum S. Augustini, 156.
- XXXV. Confirmatur particula constitutionum fratrum Minorum Conventualium circa familiam conventus XII Apostolorum de Urbe, 157.
- XXXVI. Triginta et una propositiones tamquam temerariae, scandalosae, male sonantes, iniuriosae, haeresi proximae, haeresim sapientes, erroneae, schismaticae, haereticae respective damnantur et prohibentur, easque vel docere vel defendere tam publice quam privatim sub poena excommunicationis interdicitur, 458.

- XXXVII. Confirmantur, innovantur, declarantur et ampliantur constitutiones Innocentii XI aliorumque contra surripientes vel retinentes Hostiam consecratam, 160.
- XXXVIII. Confirmantur quaedam decreta capituli generalis Ordinis Servorum B. M. V., 162.
- XXXIX. Conceditur clericis Scholarum Piarum facultas emittendi professionem ante biennium novitiatus, 166.

#### INNOCENTIUS XII.

- I. Conceduntur privilegia et indulta dapiferis ultimi conclavis, 168.
- II. Conceduntur privilegia et gratiae conclavistis postremi conclavis, 171.
- III. Promulgatur canonizatio S. Caietani Thienaei Clericorum Regularium institutoris una cum indulgentiis in eius festo, 175.
- Promulgatur canonizatio S. Ioannis de Deo ună cum indulgentia in eius festo, 186.
- V. Promulgatur canonizatio S. Ioannis a S. Facundo Ordinis eremitarum S. Augustini, una cum indulgentia in eius festo, 196.
- VI. Promulgatur canonizatio S. Paschalis Baylon Ordinis Minorum Discalceatorum, unâ cum indulgentiâ in eius festo, 205.
- VII. Statuitur ut dieta intermedia Congregationis monachorum Cassinensium celebretur post biennium a capitulo, 215.
- VIII. Confirmatur decretum contra donationes ac remissiones post rem iudicatam bonorum fabricae S. Petri, 217.
- 1X. Conceduntur privilegia spiritualia monachorum Congregationis Cassinensim Congregationi Benedictino-Bavaricae, 218.
- X. Conceditur indulgentia plenaria perpe-

- tua ecclesiis fratrum S. Ioannis de Deo, die viii martii, 219.
- XI. Confirmatur et innovatur constitutio Urbani VIII pro necessitatibus locorum Terraesanctae, 220.
- XII. Revocantur immunitates et exemptiones a vectigalibus aliisque publicis oneribus, 221.
- XIII. Indicitur iubilacum universale initio pontificatus pro salutari Ecclesiae regimine, 227.
- XIV. Confirmatur concordia super erectione cathedrae theologiae in universitate Oscensi inita inter monachos Cistercienses Congregationis Hispaniarum et episcopum aliosque, 228.
- XV. Conceduntur privilegia familiaribus Sanctitatis Suae 231.
- XVI. Confirmantur constitutiones fratrum B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, 232.
- XVII. Confirmantur quaedam decreta fratrum Eremitarum sancti Augustini provinciae Beaticae circa institutionem novorum magistrorum, 405.
- XVIII. Permittitur moderatio particulae constitutionum Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum Discalceatorum Congregationis Hispaniae de nonnullis ad habitum non recipiendis, 407.
- XIX. Conceditur collegio S. Antonii civitatis Cuscan in Indiis Occidentalibus facultates conferendi gradus scholasticos, 409.
- XX. Confirmatur decretum Congregationis particularis in causâ nonnullarum provinciarum Ordinis Carthusiensis, 411.
- XXI. Confirmantur decreta circa alternativam inter fratres Minores S. Francisci de Observantià reformatos provinciae S. Nicolai, 412.
- XXII. Conceditur ministro generali Tertii

- Ordinis sancti Francisci facultas conferendi doctoratus lauream suis religiosis, 417.
- XXIII. Confirmantur, innovantur, ampliantur et moderantur plurimae constitutiones de non concedendà homicidis redeundi facultate absque Romani Pontificis mandato, 419.
- XXIV. Confirmatur indulgentia plenaria perpetua in ecclesiis monialium Visitationis beatae Mariae Virginis in festo sancti Francisci Salesii, 426.
- XXV. Confirmantur constitutiones Congregationis presbyterorum saecularium SS. Trinitatis peregrinorum et convalescentium de Urbe, 427.
- XXVI. Conceditur facultas celebrandi tres missas die sabbati sancti in capellâ
   S. Mariae de Athocha fratrum Praedicatorum oppidi Matriti, 437.
- XXVII. Confirmantur constitutiones Congregationis presbyterorum saecularium in collegio S. Luciae Bononiensis Societatis Iesu, 438.
- XXVIII. Praescribitur moderatio servanda a Pontifice in concedendis bonis ecclesiasticis suis consanguineis et affinibus, horumque loco adlectis, necnon modus in signandis gratiis per concessum ipso aegrotante, 440.
- XXIX. Confirmantur decreta capituli generalis et Congregationis episcoporum et regularium pro celebratione capituli provincialis fratrum Discalceatorum sancti Augustini provinciae Germaniae, 446.
- XXX. Decretum particularis Congregationis, quo abolentur omnes iudices particulares, et tribunalia Urbis revocantur ad ius comune, 448.
- XXXI. Firmantur limites facultatum maioris poenitentiarii, 450.
- XXXII. Abolentur omnia tribunalia et iudices particulares cum suis facultatibus, 461.

- XXXIII. Extenditur senarius numerus magistrorum fratrum eremitarum S. Augustini Mexicanae provinciae ad duodenarium, 465.
- XXXIV. Confirmantur quaedam decreta prioris generalis Ordinis Carmelitarum pro promovendis studiis praesertim in Italiae provinciis, 467.
- XXXV. Aboletur venalitas officiorum auditoris generalis causarum curiae Camerae Apostolicae, eiusdem Camerae thesaurarii generalis, duodecim clericorum et praesidentis, 473.
- XXXVI. Declaratur statutum Ordinis Carthusiensis priori Carthusiae factum non egrediendi a terminis suae eremi, 476.
- XXXVII. Confirmantur quaedam decreta definitoriorum et capitulorum generalium pro pace utriusque Congregationis fratrum Carmelitarum Discalceatorum, 477.
- XXXVIII. Confirmantur, innovantur, reformantur et extenduntur facultates tribunalis seu magistratus viarum, 479.
- XXXIX. Conceduntur nonnullae ordinationes in causă a Sanctă Sede definiendă de alternativă officiorum generalium inter provincias Gallicas et alias fratrum Minorum sancti Francisci de Observantiă ac Recollectorum, 487.
- XL. Conceduntur indulgentiae perpetuae utriusque sexus personis Ordinis sancti Francisci de Observantiâ, necnon christifidelibus societatum in illorum ecclesiis erectarum, 491.
- XLI. Confirmatur decretum capituli generalis Ordinis Carmelitarum pro alternativâ in provinciâ Castellae, 492.
- XLII. Indicitur visitatio apostolica ecclesiarum et locorum piorum Urbis cum expositione SS. Sacramenti et indulgentià plenarià, 494.

- XLIII. Confirmatur decretum capituli intermedii monachorum Cisterciensium Congregationis Portugalliae de non recipiendis illegitimis et a quavis alià religione expulsis, 496.
- XLIV. Conceduntur cardinalibus visitationis apostolicae Urbis facultates omnes necessariae, eisque nonnulla iniunguntur, 497.
- XLV. Conceditur cardinalibus visitationis apostolicae Urbis facultas exercendi pontificalia in omnibus ecclesiis 501.
- XLVI. Conceditur cardinalibus visitationis apostolicae Urbis facultas terminandi quascumque causas tam civiles quam criminales, 502.
- XLVII. Conceditur cardinalibus visitationis apostolicae Urbis facultas ad se avocandi causas pendentes, et transferendi missas ab altaribus, 503.
- XLVIII. Statuitur ut officia et loca montium vacabilia Romanae Curiae non vacent per assumptionem ad cardinalatum, 504.
- XLIX. Deputatur iudex causarum et exequutor decretorum visitationis apostolicae, qui dependeat a voto visitatorum, 507.
- L. Conceditur visitatoribus et iudici visitationis apostolicae Urbis facultas adhibendi fidem simplici indicationi scripturarum, ac dicto iudici procedendi voto visitatorum, 509.
- LI. Confirmatur concordia super exercitio iurisdictionum in quibusdam terris, cum separatione territoriorum inter episcopum Aquilanensem et monachos Caelestinos, 510.
- LII. Extenditur facultas confirmandi guardianos et promovendi definitores ad guardianatum pro provincià Franciae ad provinciam S. Bonaventurae fratrum S. Francisci de Observantià, 512.

- LIII. Abrogantur discreti locales pro capitulis fratrum Capuccinorum provinciarum utriusque Castellae, 514.
- LIV. Confirmatur decretum Congregationis Rituum approbans sententiam Ordinarii de cultu immemorabili beatae Ioannae, vocatae principissae, Ordinis sancti Dominici, 515.
- LV. Confirmatur decretum Congregationis particularis super reformatione indultorum canonicis et beneficiatis Urbis concessorum, 547.
- LVI. Confirmatur erectio provinciae Hispaniae clericorum regularium Ministrantium Infirmis, cum redintegratione provinciae Bononiensis ac nonnullis ordinationibus, 518.
- LVII. Mandatur omnibus ubique terrarum recitatio officii et missae Conceptionis B. M. V. cum octavă, 522.
- LVIII. Conceditur Ordini S. Ioannis Dei exemptio ab omnibus processionibus, 523.
- LIX. Confirmatur et innovatur erectio hospitii apostolici pauperum invalidorum de Urbe cum nonnullis ordinationibus et indulgentia plenaria perpetua, 524.
- LX. Conceduntur Ordini SS. Trinitatis redemptionis captivorum omnia privilegia et indulgentiae aliorum Ordinum et religionum, 539.
- LXI. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium approbans quaedam statuta pro tribus coenobiis Recollectionis provinciae S. Michaëlis in Baetica Tertii Ordinis sancti Francisci, 543.
- LXII. Extenditur indultum Gregorii XV, hospitali S. Sixti de Urbe concessum, ad hospitium pauperum invalidorum de eâdem Urbe, 546.
- LXIII. Extenditur indultum Clementis X conferendi nonnullos gradus in collegiis Societatis Iesu civitatum S. Fi-

- dei et Quitensis in Indiis Occidentalibus ad alios gradus, et in perpetuum, 548.
- LXIV. Declarantur nulla edicta praetoris Cremonensis de celebratione festi sancti Dominici, 550.
- LXV. Declaratur et ampliatur constitutio abrogationis discretorum ad provincias Baeticae et Navarrae fratrum Capuccinorum, cum nonnullis ordinationibus, 552.
- LXVI. Confirmatur decretum universitatis tonsorum de Urbe contra venditores suarum tonstrinarum, 554.
- LXVII. Declaratur et ampliatur Clementis X constitutio pro collegiis S. Fidei et Quitensis, Societatis Iesu, in Indis Occidentalibus, de conferendis, tamquam in universitate, doctoris licentiati et magistri gradibus, 555.
- LXVIII. Revocantur et reducuntur ad formam ordinariam peculiaria indulta testandi quibusdam cardinalibus, aliisque concessa, servatà tamen Clementis IX eorumdem indultorum ampliatione, 557.
- LXIX. Confirmatur decretum Congregationis particularis super nonnullis dubiis a fratribus Tertii Ordinis sancti Francisci propositis, 563.
- LXX. Confirmantur decreta super collatione lecturarum provinciae Castellae fratrum Eremitarum sancti Augustini, 565.
- LXXI. Conceditur et statuitur, ut studentes coenobiorum S. Marci Florentini, S. Dominici Fesulani, S. Iacobi, S. Miniatis sua studia peragant in coenobiis strictae Observantiae, et lecturas obtinere queant, 567.
- LXXII. Confirmatur decretum Congregationis Concilii, quo conceditur vicariis generalibus Ordinis Beatae Mariae de Mercede redemptionis cap-

- tivorum in Indiis facultas eiiciendi inquietos et incorrigibiles, 570.
- LXXIII. Erigitur gubernium terrarum Civitatisvetulae, et Tulphae cum superintendentià in civitate Cornetanà, 571.
- LXXIV. Confirmatur erectio trium coenobiorum Recollectionis in provincià Baeticà Tertii Ordinis sancti Francisci, 574.
- LXXV. Conceduntur privilegia capellanis communibus Sanctitatis Suae, 576.
- LXXVI. Confirmantur et declarantur Pii IV, Pauli V et Innocentii XI constitutiones super sportulis iudicum et tribunalium Urbis, 576.
- LXXVII. Indicitur iubileum universale pro pace inter principes christianos, 585.
- LXXVIII. Confirmatur decretum Congregationis particularis super concessione indultorum suscipiendi ordines extra tempora, 586.
- LXXIX. Conceduntur indulgentiae perpetuae hospitiis pauperum, ac congregationibus *Charitatis* erectis et erigendis, 587.
- LXXX. Conceditur indulgentia plenaria perpetua aegrotis in hospitali SS. Salvatoris ad Sancta Sanctorum de Urbe, 589.
- LXXXI. Eximuntur praelati regni Neapolis a iure Camerae Apostolicae assequendi spolia et fructus suarum ecclesiarum, in harum tamen utilitatem convertenda, 589.
- LXXXII. Confirmantur, extenduntur et reformantur constitutiones Gregorii XI, Sixti IV et Iulii II super facultatibus protectorum Ordinum regularium, 594.
- LXXXIII. Assignantur puellis Conservatorii Divinae Providentiae de Urbe decem subsidia dotalia ex quibusdam archiconfraternitatibus et confraternitatibus, 603.

- LXXXIV. Assignantur puellis hospitii pauperum invalidorum de Urbe viginti subsidia dotalia ex archiconfraternitate Annunciationis B. M. V., 606.
- LXXXV. Confirmatur Constitutio Clementis VIII, qua interdicitur monachis Congregationis regularis Castellae Ordinis Cisterciensis in regno Portugalliae appellatio ad exteros iudices, et manifestatio negotiorum Congregationis, 608.
- LXXXVI. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de lectoribus monachorum eremitarum sancti Hieronymi Lombardiae post duodecim annos ad prioratus titulares promovendis, 612.
- LXXXVII. Extenduntur binae constitutiones de abrogandis discretis pro capitulis fratrum Capuccinorum, ad alias provincias Aragoniae, Valentiae, Catalauniae, Sardiniae et Maioricae, 614.
- LXXXVIII. Statuitur ut procurator et commissarius generales fratrum Minorum de Observantia eligantur in capitulo generali de sexennio in sexennium, 617.
- LXXXIX. Statuitur ut procurator generalis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia et Reformatorum eligatur in capitulo generali, et de sexennio in sexennium, 619.
- XC. Conceditur alumnis provinciae novi regni Granatensis Ordinis eremitarum S. Augustini in Indiis Occidentalibus facultas suscipiendi gradus scholasticos in eorum collegio S. Nicolai civitatis S. Fidei, 622.
- XCI. Erigitur oppidum Alesiense, Nemausensis dioecesis, in civitatem, eiusque ecclesia S. Ioannis Baptistae in cathedralem, 623.
- XCII. Confirmatur concordia inter fratres provinciae S. Iacobi in Hispania Or-

- dinis Minorum sancti Francisci de Observantia super divisione provinciae et officiorum, 631.
- XCIII. Conceditur indulgentia plenaria perpetua in articulo mortis aegrotis in hospitali oppidi de S. Cloud Parisiensis dioecesis, 648.
- XCIV. Conceditur indulgentia plenaria perpetua in articulo mortis aegrotis in archihospitali S. Spiritus in Saxia de Urbe, 648.
- XCV. Conceditur facultas recitandi officium et celebrandi missam beatae loannae Alphonsi V filiae, monialis Ordinis S. Dominici, in toto regno Portugalliae et dicto Ordine ab omnibus utriusque sexus, 649.
- XCVI. Confirmantur constitutiones pro archiconfraternitate S. Hieronymi Charitatis de Urbe, 650.
- XCVII. Declarantur et praescribuntur nonnulla circa ordinationes alienorum subditorum, 662.
- XCVIII. Statuitur ut nullus monachus S. Hieronymi Lombardiae eligi possit in superiorem ante annum trigesimumsextum, 667.
- XCIX. Confirmantur indulgentiae perpetuae ab Innocentio XI concessae, et aliae conceduntur comitantibus SS. Sacramentum pro Viatico delatum, 668.
- C. Statuitur ut soli exprocurator generalis et lectores theologiae monachorum S. Hieronymi Lombardiae eligi possint in priores titulares, 669.
- CI. Statuitur ut canonici regulares S. Salvatoris, Ordinis sancti Augustini, executioni mandent constitutiones de regularibus professis ad eorum habitum non recipiendis, 671.
- CII. Commutatur dies benedictionis et absolutionis generalis a Clemente X confirmata pro Ordine B. M. de Mercede redemptionis captivorum, 672.

- CIII. Confirmantur nonnulla decreta commissarii generalis pro alternativâ servandà in provincia Aquitaniae Ordinis Carmelitarum, 674.
- CIV. Conceditur Congregationi Discalceatorum Hispaniae Ordinis SS. Trinitatis redemptionis captivorum facultas sibi eligendi iudices conservatores, 678.
- CV. Eriguntur duae provinciae Lombardiae et Romana fratrum Praedicatorum in duas Congregationes S. Sabinae et S. Marci, cum nunnullis ordinationibus, 679.
- CVI. Confirmantur quaedam decreta capituli generalis monachorum Ordinis Cluniacensis, 683.
- CVII. Declaratur constitutio Innocentii XI de executione regulae fratrum Minorum S. Francisci de Observantiâ, 696.
- CVIII. Statuitur, ut collegium S. Isidori de Urbe provinciae Hiberniae fratrum Minorum S. Francisci Recollectorum regatur iuxta constitutionem Urbani VIII et eius statuta, 698.
- CIX. Confirmantur hospitali seu Ordini militari Crucigerorum cum rubeâ stellà privilegia a nonnullis Pontificibus concessa, 699.
- CX. Transfertur indulgentia plenaria perpetua in festo S. Ignatii ad diem dominicum pro ecclesiis missionariorum Societatis Iesu in insulâ Martinicâ, 704.
- CXI. Dividitur provincia Sardiniae fratrum Capuccinorum in duas, 704.
- CXII. Confirmatur decretum Congregationis particularis circa vocem custodum et exministrorum provincialium fratrum Capuccinorum in regnis Hispaniarum, Sardiniae et Maioricae in definitoriis provincialibus, 705.
- CXIII. Conceditur indulgentia plenaria perpetua visitantibus ecclesiam san-

- cti Francisci fratrum Minorum Conventualium civitatis Assisiensis, 707.
- CXIV. Conceditur is sulgentia plenaria perpetua visitantibus ecclesiam S. Mariae Angelorum fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia civitatis Assisiensis, 708.
- CXV. Reservatur Summo Pontifici electio votantium signaturae iustitiae, eisque dantur rocchettum et cappa magna, 709.
- CXVI. Confirmatur decretum ministri generalis fratrum Minorum sancti Francisci Reformatorum de electione guardianorum, aliorumque officialium, necnon familiarium pro coenobiis Recollectorum provinciae Romanae, 712.
- CXVII. Interdicuntur conventiones in providendis ecclesiis seu monasteriis, cum innovatione quarumdam constitutionum simili de re, ac adiectione novarum poenarum, 746.
- CXVIII. Confirmatur constitutio Innocentii XI super reductione numeri magistrorum aliorumque graduatorum Ordinis fratrum Praedicatorum, cum revocatione gestorum contra illius formam, 721.
- CXIX. Confirmatur decretum capituli generalis circa electionem extra capitulum prioris vel definitoris generalis Congregationis Hispaniae fratrum Carmelitarum, 723.
- CXX. Extenditur constitutio Innocentii XI de erectione confraternitatum Congregationis Doctrinae Christianae in Gallia, 725.
- CXXI. Indicitur universale iubilaeum pro pace inter principes christianos, 726.
- CXXII. Confirmatur constitutio Innocentii XI, qua confirmatur decretum cardinalis protectoris circa executionem alternativae in provincià fanuen-

- si fratrum Minorum de Observantià Reformatorum, 728.
- CXXIII. Confirmantur decreta generalis fratrum Minorum sancti Francisci Conventualium, et aliud cardinalis protectoris pro provincià Argentinà, 730.
- cxxIV. Confirmantur decreta prioris generalis Ordinis Carmelitarum pro provincia Portugalliae, 738.
- CXXV. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium super familià coenobii Montissancti Carmelitarum de Urbe, et de tabellà munerum versiculatorum, 743.
- CXXVI. Confirmatur constitutio Urbani VIII pro necessitatibus locorum Terraesanctae, 745.
- CXXVII. Confirmantur privilegia Pauli V et Urbani VIII concessa collegio Scotorum Parisiensi, cum concessione facultatis suscipiendi ordines non servatis interstitiis, 746.
- CXXVIII. Admittuntur ad fruitionem indulgentiarum Ordinis sancti Augustini moniales Annunciationis B. M. V. Caelestes nuncupatae, 747.
- CXXIX. Praecipitur clericis saecularibus Doctrinae Christianae in Galliâ ut executioni mandent vitam communem, 748.
- CXXX. Confirmatur et reformatur constitutio Atexandri VII pro bono regimine collegii Germanici et Hungarici de Urbe, 750.
- CXXXI. Confirmantur tria decreta clericorum Theatinorum pro electione vocalium ad capitulum generale, 751.
- CXXXII. Confirmatur decretum Congregationis Rituum de cultu immemorabili B. Mariae de Socos Ordinis beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, 754.
- CXXXIII. Confirmatur decretum Congregationis Rituum de officio et missâ

- B. Mariae de Socos Ordinis beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum pro religiosis utriusque sexus, 755.
- CXXXIV. Confirmatur decretum Congregationis Rituum circa officium et missam B. Petri Paschasii martyris et episcopi Giennensis, Ordinis B. M. de Mercede Redemptionis captivorum, 756.
- CXXXV. Conceditur studentibus Congregationis S. Marci provinciae Romanae Ordinis Praedicatorum, ut ipsi in eorum collegio examinari valeant pro lectoratu, 757.
- CXXXVI. Extenduntur ad confraternitates Decem Virtutum B. Mariae Virginis indulgentiae et gratiae spirituales confraternitatibus SS. Sacramenti concessae, 759.
- CXXXVII. Confirmantur decreta Congregationis particularis circa iurisdictionem vicariorum in Anglià contra regulares, 762.
- CXXXVIII. Dismembrantur plures provinciae regni Sinarum a dioecesibus Pekinensi et Nankinensi, eaeque committuntur vicariis apostolicis, 764.
- CXXXIX. Praecipitur archiepiscopo Goanensi et episcopis Machaonensi et Malacensi, ut executioni mandent constitutionem Clementis X circa iurisdictionem vicariorum apostolicorum in Oriente, 768.
- CXL. Declaratur pro vicariis apostolicis, regnum Tunkini separatum esse et independens a dioecesi Machaonensi, 770.
- CXLI. Prohibetur, ne quis imprimat vel vendat, sine facultate ministri generalis, breviarium Ordinis Minorum S. Francisci de Observantià, 771.
- CXLII. Declaratur in constitutione Innocentii XI circa privilegia et indulgentias Ordinis Minorum S. Franci-

- sci de Observantia comprehendi eorumdem loca Viae Crucis seu Calvarii, 772.
- CXLIII. Revocantur privilegia a superioribus religiosis concessa in Indiis Occidentalibus contra Ordinum vel Sanctae Sedis constitutiones, 774.
- CXLIV. Praecipitur archiepiscopo Goanensi, ac episcopis Meliaporensi, Granganorensi et Coccinensi ut observent Clementis X constitutionem circa iurisdictionem vicariorum apostolicorum in Oriente, 776.
- CXLV. Confirmantur et innovantur constitutiones Clementis X et Innocentii XI de transitu Benedictinorum Congregationis sancti Mauri in Gallià ad alios Ordines regulares, 778.
- CXLVI. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium circa abrogationem discretorum Congregationis Doctrinae Christianae in Gallià, 780.
- CXLVII. Confirmantur indulgentiae perpetuae a Paulo V concessae Congregationi Antiqui rigoris Ordinis-Praemonstratensis, 782.
- CXLVIII. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium, quo declaratur, in constitutione Alexandri VII, de privilegiis provinciarum Reformatorum Strictioris Observantiae in Hispanià et Indiis Occidentalibus, comprehendi provinciam Arrabidae in Lusitanià, 784.
- CXLIX. Eduntur quaedam decreta circa modum concedendi habitum magnae crucis ad honores in hospitali sancti Ioannis Hierosolymitani, 786.
- CL. Confirmatur constitutio Alexandri VII contra religiosos Capuccinos transcuntes ad aliam religionem, 789.
- CLI. Erigitur oppidum Blesense in civitatem, eiusque ecclesia S. Solemnis in cathedralem, 791.

- CLII. Confirmatur decretum Congregationis Rituum de cultu immemorabili servae Dei Mariae de Capite, 799.
- CLIII. Prohibetur ne amplius laici Congregationis Ministrantium Infirmis gaudeant voce activâ vel passivâ, 801.
- CLIV. Confirmantur statuta pro tribus seminariis in dioecesi Angelopotitanâ, 803.
- CLV. Confirmantur et innovantur plurima decreta Congregationis Concilii super celebratione missarum, unâ cum illorum declaratione, approbatione et innovatione eiusdem Congregationis, 806.
- CLVI. Conceditur eremitis Excalceatis sancti Augustini Congregationis Gallicanae provinciae Franciae facultas canendi cum notis in expositione SS. Sacramenti et missis defunctorum, 819.
- CLVII. Confirmatur decretum Congregationis S. Officii de vicariis foraneis, aut aliis ab Ordinariis Americae in locis a curià episcopali ultra duas dietas distantibus, pro statu libero contrahentium eligendis, 821.
- CLVIII. Confirmatur constitutio Iulii II pro unitate servanda in Ordine Carthusiensi, cum adiectione poenae excommunicationis in contravenientes, 822.
- CLIX. Confirmatur et denuo erigitur Congregatio super disciplina regulari cum concessione facultatum et abolitione Congregationis super statu regularium, 824.
- CLX. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium de interventu generalis, provincialium et rectorum cum discretis in capitulis provincialibus Congregationis Doctrinae Christianae in Galliâ, 828.
- CLXI. Aboletur venalitas officii camera-

- riatus S. R. E., cum dismembratione quamplurium eius reddituum, Camerae Apostolicae et aromatariae pro pauperibus Urbis adscriptorum, 829.
- CLXII. Reformantur constitutiones Clementis VIII et Pauli V super regimine S. Domus et civitatis Lauretanae, 834.
- CLIII. Confirmatur concordia circa divisionem coenobiorum et alternativam officiorum inter fratres provinciae Narbonae et Burgundiae Ordinis eremitarum S. Augustini, 839.
- CLXIV. Confirmantur duo decreta ministri generalis circa hospitium in coenobio de Aracaeli de Urbe pro fratribus provinciarum Indiarum Occidentalium Ordinis Minorum sancti Francisci de Observantiâ, 842.
- CLXV. Confirmatur restitutio quatuor assistentium generalium Ordinis B. M. Virginis de Monte Carmelo, 846.
- CLXVI. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium pro executione alterius decreti et constitutionis Clementis X circa alternativam officiorum in provincià Cantabriae Ordinis S. Francisci de Observantià, 847.
- CLXVII. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium in causà Lusitanà pro executione constitutionis Clementis X pro Ordinariis contra confessarios regulares ab aliis approbatos, 849.
- CLXVIII. Avocatur causa cum extinctione litis et impositione silentii super executione alternativae in provincià Ianuensi fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia Reformatorum, 850.
- CLXIX. Prohibetur, ne fratres Capuccini transeant ad aliam religionem contra formam in constitutione Urbani VIII praescriptam, 853.

- CLXX. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium circa electionem abbatis generalis monachorum S. Hieronymi in Hispanià, 855.
- CLXXI. Confirmantur patentes ministri generalis Ordinis sancti Francisci de Observantià circa usum librorum divini officii pro suis religiosis utriusque sexus, 857.
- CLXXII. Confirmatur constitutio Clementis VIII contra occupantes vel perturbantes bona Congregationis de Alcobatiâ Ordinis Cisterciensis in regno Portugalliae, 860.
- CLXXIII. Imponitur perpetuum silentium super quaestione de institutione Ordinis Carmelitarum a prophetis Elia et Eliseo, 863.
- CLXXIV. Statuitur ut canonici regulares Congregationis Hispaniae Ordinis Praemonstratensis tam in habitu quam in ceteris cum aliis uniformes sint, 865.
- CLXXV. Confirmatur aggregatio Congregationis S. Patritii in Hiberniâ Congregationi canonicorum regularium Lateranensium cum eorumdem constitutionum receptione, 867.
- CLXXVI. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium pro independentia coenobii Albarii Ordinis Minorum sancti Francisci Conventualium, 868.
- CLXXVII. Damnatur et prohibetur liber, cui titulus Explication des maximes des Saints, etc. Parisiis MDCXCVII, 869.
- CLXXVIII. Confirmatur decretum Congregationis Concilii super obligatione parochorum applicandi sacrificium pro populo in diebus festivis, 872.
- CLXXIX. Confirmatur decretum Congregationis episcoporum et regularium circa primatum inter definitores per-

- petuos seu patres provinciae Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium, 874.
- CLXXX. Indicitur universale iubilaeum anni sancti MDCC, 876.
- CLXXXI. Confirmatur constitutio Gregorii XV circa dispensationem voti ac iuramenti a clericis Congregationis Doctrinae Christianae de Urbe emissi, unâ cum illius declaratione, et indultâ suscipiendi ordines ad titulum Congregationis, 881.
- CLXXXII. Transfertur valeludinarium pauperum sacerdotum de Urbe ad palatium in civitate Leonina, cum erectione collegii seu seminarii ecclesiastici pro presbyteris et clericis, 883.
- CLXXXIII. Confirmantur quamplurima decreta collegii cantorum capellae pontificiae, 887.
- CLXXXIV. Confirmantur duo decreta capituli generalis Congregationis Caelestinorum Ordinis S. Benedicti circa habilitationem magistrorum novitiorum et quatuor lectorum ad abbatiam, 904.
- CLXXXV. Comunicantur gratiae spirituales Congregationis Cassinensis Benedictinis monasterii Mellicensis in Austria, 905.
- CLXXXVI. Mandatur, ut in provincià S. Ioannis Baptistae in regno Peruano Ordinis Praedicatorum serventur constitutiones capitulorum generalium circa successionem fratrum coniunctorum in prioratibus, 906.
- GLXXXVII. Confirmatur resignatio facta Francisco Farnesio suaeque familiae successoribus Parmae et Placentiae ducibus, cum novâ concessione officii magni magistri militiae auratae Constantinianae, 909.
- CLXXXVIII. Confirmatur decretum provinciae S. Evangelii in Novâ Hispa-

- nià Ordinis Minorum de Observantià Recollectorum de eligendo uno definitore eiusdem provinciae, 913.
- CLXXXIX. Confirmantur quaedam decreta diaetae generalis Carmelitarum Congregationis Mantuanae, cum additione et reformatione Congregationis super disciplinà regularium, 914.
- CXC. Confirmatur, innovatur, declaratur et extenditur constitutio Alexandri VIII super datis et promissis pro iustitià vel gratià apud Sedem Apostolicam obtinendà, cum adiectione poenarum et quorumdam mandatorum, 917.
- CXCI. Confirmantur quaedam decreta capituli generalis Congregationis Reformatae sancti Bernardi Ordinis Cisterciensis, 923.
- CXCII. Conceditur indulgentia plenaria per modum suffragii in die communionis generalis a patribus Iesuitis fieri solitae semel in mense christifidelibus regni Angliae, 926.
- CXCIII. Confirmatur decretum Congregationis Rituum circa primatum pro provincià S. Didaci fratrum Minorum de Observantià Discalceatorum contra fratres Augustinianos in regno Mexicano, 927.
- CXCIV. Declaratur facultas eligendi confessarium ab Ordinario approbatum in Bullâ Cruciatae concessa, cum damnatione opinionis contrariae, 928.
- CXCV. Erigitur Congregatio sancti Hippolyti hospitalis pauperum infirmorum in Indiis Occidentalibus, cum confirmatione privilegiorum et indulgentiarum, 931.
- CXCVI. Deputatur cardinalis Pamphilius in protectorem et superintendentem Portus Antii, cum erectione Congregationis post eius obitum et assignatione dotis, 934.
- CXCVII. Confirmantur constitutiones Con-

gregationis Charitatis S. Hippolyti in Indiis Occidentalibus, 938.

CXCVIII. Confirmatur decretum cardinalis protectoris pro alternativà in provincià S. Ioannis evangelistae insularum Azorum sub regno Portugalliae Ordinis Minorum de Observantia, 944.

CXCIX. Confirmatur decretum Congregationis Visitationis contra regulares aromatariam exercentes, pro collegio aromatariorum de Urbe, 946.

#### FINIS TOMI VIGINTI.

V. ex delegatione D. D. Archiepiscopi Taurin.
P. CLODOVAEUS A COSTILIOLIS Ord. Min.

## ERRATA-CORRIGE

### HUIUS NOSTRAE EDITIONIS.

|     | Pag | . 14  | 17 | Б  | linea   | 7  | ult. | Innocentius XI  | I   | Lege        | Innocentiu  | s XI             |
|-----|-----|-------|----|----|---------|----|------|-----------------|-----|-------------|-------------|------------------|
|     | D   | 17    | 1  | Б  | »       | .3 |      | volentes (a)    |     | _           | Nos volen   | tes              |
|     | n   | 18    | 5  | Б  | w       | 10 | ě    | 1690            |     |             | 1691        |                  |
|     | N)  | 20    | 4  | a  | (nota S | 2) |      | nostrorum       |     | _           | nostrarum   |                  |
|     | ))  | 2)    | 2  | Ъ  | (nota)  |    |      | frequentique    |     | -           | ferventique | 1                |
|     | n   | 29    | 2  | a  | (nota   | l) |      | efficiantur     |     |             | afficiantur |                  |
|     | Э   | 25    | 13 | a  | linea   | 6  | ult. | consessibus (b) |     | _           | consessus   |                  |
|     | 33  | 25    | 13 | a  | . »     | 7  | ult. | regisque (c)    |     | _           | regiique    |                  |
|     | N   | 31    | 8  | a  | ))      | 13 |      | paractis        |     |             | peractis    |                  |
|     | N   | 3€    | 7  | Б  | (marg   | .) |      | De officio      |     | _           | Cap. xxiii. | De officio.      |
|     | »   | 47    | 3  | a  | linea   | 16 | ult. | unxit Deus (d)  |     | -           | unxit nos   | Deus             |
|     | n   | 50    | 4  | Б  | »       | 12 |      | speculo (e)     |     | _           | speculâ     |                  |
|     | N   | 54    | 2  | Ъ  | »       | 4  | ult. | reverendis      |     | _           | reverendus  | 1                |
|     | Ų   | 61    | 3  | a  | n       | 25 |      | prioris (f)     |     | _           | procurator  | is               |
|     |     | 77    | 3  | Б  | ))      | 9  | +    | declaramus (g)  |     | _           | declararem  | us               |
|     | »   | 84    | 2  | b  | 3       | 4  |      | fratrum         |     |             | fratribus   |                  |
|     | Ŋ   | 93    | 2  | u  | n       | 13 |      | Gregorius PP. V | m ( | h)          | Gregorius   | PP. XIII         |
|     |     |       |    |    |         |    |      | -               | -   |             |             |                  |
| (a) | Ex  | edit. | Ma | in | ۱.      | (1 | ) Ex | edit. Main.     | (c) | Ex edit. Ma | ain. (d     | ) Ex edit. Main. |
| (0) | Ex  | edit. | Ma | in | ١.      | (/ | Ex ( | edit. Main.     | (g) | Ex edit. Ma |             | Ex edit. Main.   |